

и ח z **EX DONO** o Vilfredo PARETO m H × S 0 В 1908 × В D Е





## STORIA Della costituzione

DEI

MUNICIPI ITALIANI



# STORIA DELLA COSTITUZIONE

DEI

### MUNICIPI ITALIANI

DAL DOMINIO ROMANO FINO AL CADERE
DEL SECOLO XII

CON APPENDICI INTORNO ALLE CITTA' PRANCESI E TEDESCHE

DEL

#### D. CARLO HEGEL

PRIMA EDIZIONE ITALIANA, FATTA COL CONSENSO DELL<sup>2</sup>AUTORE, ACCRESCIUTA DI UNA GIUNTA

Sulle condizioni municipali di Roma nel X secolo

DEL D. GUGLIELMO GIESEBRECHT

PRECEDUTA DA UNA INTRODUZIONE
DEL PROF, FR. CONTI

2162

COLE PES STYRED STORES STORES

MPA 2102

CASA EDITRICE ITALIANA DI MAURIZIO GUIGONI

MILANO

TORINO

Via Carlo Alberto, Num. 42.

Proprietà letteraria di Maurizio Guigoni.

Tip. già Bonioiti diretta da F. GARREFFI.

#### INTRODUZIONE

« Le più delle storie, arrestandosi alla dominazione di una famiglia o di un popolo ed alle rumorose rovine, che ne furono pena, sembrano più che altro archivi d'iniquità, spedali di sozze malattie, collezione di teschi coronati o mucchi d'ossa senza nome Insepolti ». Così o poco diversamente, certo con verità profonda. Nicolò Tommaseo in un certo suo discorso a preposito di publicazioni di storia. Contemplare come una nazione abbia percorsa con rapidità maggiore o minore, più o meno moralmente la via, che la Provvidenza le aveva assegnata nollo svolgimento universale degli ordinamenti umani, è certo tema importantissimo a quanti sentono degnamente della storia e della sua missione; meditare tuttavia per quanto ragioni della vita interiore un popolo siasi andato avvicinando a questa meta, che, quand' anche nelle apparenze contrario, deve pure raggiungere, non la è cosa ch'abbian fatto tutti coloro, che trattarono del passato d'una uazione. Eppure quale studio più degno dell'uomo, che la considerazione ed il racconto della storia dal punto di vista della umana coltura, o per essere più chiari, una storia dello svolgimento dello spirito umano e dei

rapporti di questo colla natura dei popoli che lo hanno prodotto? Ma s' ebbe invece un gran numero di quadri, non per le linee, pei colori tra loro differenti; pochi però di quegli altri, che spiando attraverso al rumor delle battaglie ed alle facili arringhe della tribuna, abbian dato un'idea armonicamente esatta della storia presa a trattare. Che anzi per essere i fatti non altro che esterni accidenti di idee spesso non conosciute, frequentissimamente a bello studio nascoste, dovettero prestarsi, contro ogni loro natura, a servir mirabilmente d'esempio o di prova a quanto opinioni d'ogni maniera assennate o strane fossero balzate nella mente o dalla penna degli scrittori. L'obbiettività, per diria cogli oltramontani, della storica narrazione fu tanto poco sentita da doversi considerare quasi come miracolo la comparsa di una opera, che sembrasse opposta a ciò che potrem dire carattere civile e religioso dell'autore. Lorchè il Voigt protestante ebbe scritto di Gregorio VII con quella verità ed altezza di sentimento. che tutti sanno, non mancò un prete francese, che, dolcemente intenerito dagli elogi prestati dal seguace di Lutero al nemico dell'impero tedesco, non invitasse piamente l'autore alemanno a compiore l'opera sua col gettarsi tra le braccia di quella chiesa romana

Che tutto accoglie, ciò che a lei si volve.

Tant'è; appena lo scrittore abbia fermo nell'animo di farsi narratore degli avvenimenti di un tempo qualunque, che già sin da principio rigli si è formato il regolo inalterabile sotto il quale —forca caudina di tempi, che non son suoi —dovranno passaro tutte le azioni del popolo, ch'egli pretende giudicare, ed il quale non di rado ei nè arrivò pure a comprendere; dove allo scopo gli manchino i fatti, suppliscono parole ch'egli crede iddee, ma alle quali il lettore fa l'accoglimento dovuto alla sonorità della ciancia. Tant'ò; quello storico, divenuto sal-

timbanco o ciurmadore dell'intelletto, se pretende scoprirti coll'una mano lati finora non conosciuti ed attissimi a fargli raggiungere la meta desiderata, coll'altra s'affretta però a nasconderti le macchie, di cui mai per avventura l'eroe della sua epopea si trova coperto. Thiers crede e vuol rinvenire nel Robespierre a cavallo della Stael l'uomo, che mal non si inganna; onde è che lorquando, giunto alla spedizione del 5, lo vede approfittare della rivalità tra l'Austria e la Prussia collo strappare alla prima lo scettro d'un impero, di cni egli non voleva far dono alla seconda; e lo scorge passar attraverso ad una confederazione, da lui creduta una Germania francese e spingendosi sulla Vistola lasciar dietro di sè la Prussia fremente per la sconfitta di Jena, l'Austria piagata ancora da quella di Austerlitz; Thlers, diciamo, non si lascia Indurre a dir tutto questo un'opera imprudente e chimerica se non a patto di poterla poi proclamare un capolavoro di strategia militare. Così trattare delle umane vicende coloro, che non sanno vedere più in là dell'individuo, che siede sul trono, e dimenticano affatto che vi hanno pure nazioni.

Però guai a coloro, che non vogliono dire altro vero, che il piacevole agli orecchi; Voltaire sostenne glà: la verilà esser tanto preziosa da volerai rispettata anche se inutile; ma Gieschrecht, giudicando delle condizioni nostre letterarie nel decimo secolo, così come la natura del fatti lo aveva voluto, dovette vodersi contradetto da tale, che invece di ragioni gli oppose frasi sonore, so pur non anche di peggio.

Ed il pericolo di parzialità diventa ancora maggiore non appeua si tratti di una cità, che per essere stata chiamata a servir di passaggio tracchie e nuore istituzioni e delle quali essa siessa doveva lasciare i germi, può essere sempre interpretata como ad ognuno talenta. Del medio evo quanti non dissero con profondissimo studio e lnngo amore, ma quanti son d'accordo nel portarno giudizio? — Tal che credette di averlo conosciuto conon fece che idolatrarlo, lo trovò molto migliore del secolo XIX solo perchè allora i frati erigevano palazzi, che ora servon di reggia ai monarchi.

f Eppure sicurissimo mezzo a trovarvi la ragione di molt atti odlerni ed a raggiungere scopo tanto desiderato, hen piùi che l'accozzare aneddoti e ripeter le descrizioni udite dal maestro di retorica, sarebbe stato l'esame dell'istituzioni interne del paese, che volevasi noto. E per dir degli Italiani di quante importantissime conseguenze non doveva esser ricca la storia interna di quei municipi, che, se fanno ora la nostra meraviglia e per le libertà di cui essi godettero e per le memorie di cui ci lasciarono invidiosi, furono anche, come disse il Cattaneo, il principio ideale della storia italianal Se i nostri padri spinsero vele non compre fino a mari, che non è poco se noi ora non bagniamo di sangue venduto; so essi seppero resistere con intemerata costanza di affetti e di volontà a quel cumulo d'armati, che, sedutosi ai loro focolari, intese cancellarli dal numero delle nazioni; se essi di sotto al giogo di governi militari seppero conservare le tradizioni storiche, che dovevano poi servir loro di scudo nelle lotte a venire; se quei nostri padri stessi valsero a tramandarci opere d'arte, che il nostro occhio sa ammirare, ma cui la mano è troppo fiacca ad imitare; - se essi poterono tutto questo, è pur a cercarno lo cause in quelle istituzioni politiche e civili, cui per lungo tempo seppero mantenere e godere. Ma e come demmo noi opera a conoscerne il significato?

Né qui vogliam aver detto, che di tanti storici, di cui il nome italiano va bello, nessuon abbia ma rivolto, più che il cuore, la mente a farno tema d'indagini coscienziose; oltro alle pazientissime ricorche di quell'aumo di ferro, che (ui il Mura-tori, e dopo il Gravina, di cui non son molti anni venne publica un lavore inedito sul governo civile di Roma (Livorno 1840), noi troviamo negli ultimi tempi una serie di scrittori reputatissimi e per l'opera prestata agli studi patri come il Troya, per questi

ed i dati incoraggiamenti come il Capponi, la quale discusse dei punti più rilevanti delle nostre condizioni sotto il governo di popoli precipitanti alla preda e sostanti quest'oggi colà donde un più forte domani doveva cacciarli. Per nol, sul quali il dominio ernlo, ostrogoto, langobardo e franco durò secoli, mentre le regioni poste tra le Alpi ed il Danubio non ebbero a sopportarlo che per anni o decenni, è di ben altra importanza il considerare, quanto di ciascuno di essi ci sia rimasto, o quanto ci abbian tolto del nostro. Se, contro l'opinione di non pochi, è vero, che nelle regioni nordiche, anche non ostante la breve e spesso affatto passaggiera dimora de'barbari, le popolazioni subirono cangiamenti di quella maniera, della quale sarebbero nell'ordine materiale i diversi strati sovrapostisi in seguito alle rivoluzioni cosmiche; di quanto maggior interesso non doveva essere per noi lo esaminare le condizioni, di mezzo alle quali i nostri progenitori avevano saputo vivere soparati dalla dominazione straniera, ed usando di quella preponderanza, che la coltura di un popolo non può, che non eserciti su quella inferiore o nulla di un altro anche forte, avevano valuto a rendere i rappresentanti di questa quasi loro fratelli!

E però l'Academia reale di Torino proponeva nel 1830 un premio a quel lavoro di storia, che, prese ad esseme le Institucion i municipoli Italiane dal 476 al 1284, ne avene le institute lo mutazioni succedute in ogni età sotto i Goti, i Greci, i Langobardi, sotto i re franchi e gli svevi. E, come già l'Academia stessa aveva osservato, i lavori del Sigonio, del Muratori, del Rumagalli, del Savigny, del Pagnoncelli, potevano fornire materiali non pochi; ma l'opera, asseri a buon diritto lo Scarabelli, a votersi buona, era difficile; ond'è che la proposta non fu coronata dail'esito, neppure allorquando otto anni dopo la stessa Academia, accennando ad altri lavori comparsi in quel mozzo alla luce, invitava di nuovo i dotti italiani a trattar l'arcomento.

Non ha molto Guglielmo Giesebrecht, già citato, parlando in un suo discorso inaugurale (stampato solo l'anno scorso nel nuovo giornale storico di Monaco diretto dal Sybel, benemerito delle storie delle crociate) asseriva con compiacenza non poca, che, mentre pressochè nessuna delle nazioni a lui straniere s' era mai occupata di studiare, come vuolo la scienza moderna, la storia del proprio paose, i Tedeschi, spingendosi su campi scientifici lontanissimi dai loro interessi, avevano invece illustrato con libri dottamente profondi pressochè tutte le storie dei paesi d'Europa. Ed ebbe ragione; se sia buono o no taccio; osservo tuttavia, che in tanta moltitudine di studi sull'antichità greca non essi, ma un Inglese seppe dare una storia della Grecia: intanto noto, che nel grande rigurgito di monografie non che di città o conti e persino di reggimenti o compagnie militari, la Germania, e lo confessa anche il chiarissimo storico degli imperatori tedoschi, manca ancora di una buona storia nazionale:

> .... Come que' che va di notte, Che porta il lume dietro e sè non giova, Ma dopo sè fa ie persone dotte.

Ma intanto l' osservazione del Giesebrecht trova valido appoggio nel fatto, al quale ora vogliamo accennare. E fu infattiu un tedesco — il dott. Carlo Hegel, figlio dell'illustre filosofo — quegli, che non perdonando a fatiche o ad ostacoli, diede a noi Italiani al sotria delle istituzioni de'monicipi nostrali dalle origini di Roma fino al cadere del duodecimo secolo. Così un dotto professore di Rostock sodisfacova per avventura ai desiderio di una Acadomia d'Italia.

Senonchè, ed osservo fatto assai noto, di tutte lo letterature staniere e contemporanee, quella, che meno di qualunque altra trovò aperto l'accesso in Italia fu, a non dubitarne, la tedesca. Con quanto danno vuoi dell'una, vuoi dell'altra nazione, nessuno certo cho non veda; imporocchò se noi a

buon diritto vantiamo nell'ordine materiale l'importanza di certe scoperte, per le quali i popoli tutti dell'univorso vedono distrutte quelle difficoltà che la natura per mezzo di monti, mari e distanze aveva frapposte/al vicendevole scambio dci singoli prodetti: e se esultiamo di veder per esse scoperte, tolta, almono in parte, la ragione per cui nei vari paesi la civiltà era costretta a percorrere la sua via in modi sì differenti, come, a cagion d'esempio, trovammo accaduto sino dalla antichità, nelle tre zone disegnate dalla direzione orografica dell'Asia; quanto maggiore, diciamo, non'dovrassi stimare l'importanza di quello scambio dei prodotti intellettuali per cui le nazioni, imparando a conoscersi, vedono in breve tempo sfumaro Idalia mente, come nebbia, tutta una mole di pregiudizi quasi sempre ridevoli, se troppo spesso non fossero fatali e sentono aprirsi il cuore ad affetti novelli! E questa è verità così chiara, che ci parrebbe far torto a nostri lettori se, a renderla più evidente, ci volgossimo a citar loro esempi quali potrebbero essero: lo snervamento col quale la profumata letteratura di Grecia preparò la rovina morale, civile e politica dei vincitori di Corinto; o l'influsso, d'indole affatto opposto e benefattore, esercitato a mezzo il medio evo dai monaci venuti con Alcnino e dopo a dar una nuova vita alle menti dei popoli tedeschi; o finalmento, se vogljam discendere a tempi meno lontani e più fortunosi, tutto il fascino col quale le prepotenti idee francesi dol secolo XVIII trascinarono non che paesi di origine affine, persino genti di stirpe diversa.

Che noi però rimanessimo — ero quasi per dire — pressochò nuovi in una delle letterature, che segnatamente per la storia, passa a huon diritto per una delle principali, so uon è fors'anche la prima — è fatto che non occorro provare; danno grando dunque ci fu. Discorrere intanto delle cagloni, che possono averlo prodotto, nè ci sembra peso cui le nostre spalle valgano a sopportare, nè, se meglio dell'animo ci bastasse la mente ad osario, reputeremmo questa l'occasione di farlo. Due punti tuttavia non vorremmo inosservati e perchè por sè stessi di grave momento e perchè potrebbero, o ci inganniamo di molto, trovar posto non ultimo tra le cagioni, a cui più sopra accennammo.

Una lunga tradizione di scorrerie devastatrici e ladre, di vittime sagrificate alla superbia d'imperatori prepotenti, di glorie sfolgoreggianti è vero, ma comperate a prezzo di sangue preziosissimo; queste ed altre memorle resero tra noi odiatissimo il nome tedesco, che per secoli ci fu sinonimo di oppressione e rovina. E quasi non bastasse, sopraggiunta più tardi ed ultima la dominazione degli Absburgo, i nostri bimbi dovettero imparare sempre meglio ad odiare il nome tedesco, perciò cho venendo questo, e per la comunanza d'origine e per la somiglianza di governo, cenfuso con quello d'austriaco ne fosso derivato che, segnatamente nelle menti del popolo. l'una parola equivalesse perfettamente all'altra. Confusione di certissimo fatalo, ma pur veramente esistita. Di qui odio a tutto ciò che fosse tedesco; di qui quel patriotismo eunuco che avrebbe respinto anche un bene, quando questo fosse venuto d'oltre Alpi; un patriotismo che però, come la faccia di Marat, devo apparire o ridevole o ributtanto. Nessuna meraviglia però che di mezzo ad idee siffatto ancho lo studio della letteratura di Germania ne andasse danneggiato; che si evitasse di farsene cultori per non correr pericolo di sembraro oltramontani e peggio. Fra i proverbi di Salomone, se la memoria non ci tradisce, v'ha pur questo: che qualche verità vorrebbe esser taciuta; a noi tuttavia, che non crediamo, como il tiranno Lisandro, che dessa valga quanto la menzogna, a noi pare essere in tempi da poterla invece proclamare senza veli ed intera.

Da questo fatto derivò in tanto che dello nordiche letterature a preferenza ci vedemmo iniziati a quella dell'Inghilterra, di cui gli uomini per l'animo indipendenti, lo istituzioni politiche per somme libertà sì fiorenti, le civili per un tal quale cosmopolitismo rese carissime a tutti, ci attrassero facilmente colla potenza del fascino. Amore quindi di noi verso una letteratura, che vantavasi, ed era, democratica e libera meglio d'ogni altra; degli Inglesi per noi, che con Danto e coi misteri avevamo ispirato la musa della poesia britanna alleata colla religione; poi a Londra come a Firenze un discorrer publicamente dell'influsso dello spirito d'una nazione su queilo dell'altra. E questo è il primo del duo punti, che volevamo indicatl; ii quale se per sè stesso è di natura affatto politica, non può tuttavia andar disgiunto dall' altro, che meglio si direbbe d'indole filologica. Imperocchè il linguaggio ingiese, per quanto appartenente alla famiglia delle lingue del Nord, pure, per l'elemento iatino che gii venne dalle sponde di Francia, riuscito in non pochi lavori quasi preponderante, esempio la storia del Gibbon; poi per la tendenza di quel popolo, anche in ciò manifesta, a farsi universale, finì a poco a poco col rendersi a noi sempro meglio omogeneo. Ma questa differenza tra la lingua tedesca e le altre colte d'Europa a nostro riguardo risulta ancor più evidente quando noi consideriamo la Francia. La quale, parlando una lingua, che colia nostra ha comune l'origine, sempre la prima sulla via delle novità vuoi politiche, vuoi d'altra natura; ahitata da un popolo, che ha la forza o forse meglio la debolezza di ridere anche quando dal planto sarebbe almeno onorata, riesci più facilmente di qualunque altra nazione a mantenere alla propria lingua il primato.

E questa è certo la miglior prova di quanto or ora asserimmo. Ogni lingua delle maggiori nazioni ottenne infatti alla sua volta il predominio d' Europa; così nell'antichità la lingua dei retori greci; nella prima metà dell'evo medio la iatina; più tardi, sotte le nuove favelle neo-romane, quasi portato della fiorita civittà della nostra pensiosi. l'ita-

liana; poi per il fatto della preponderanza politica del regno di Carlo V, la spagnuola; ultimamente infine la francese. La quale se dopo avere per la supremazia del regno di Luigi XIV nello lettere o nella diplomazia, poi colle splendide e più hugiarde vittorie del primo impero toccato il proprio apogeo, oggi, per i cresciuti interessi commerciali, pare che debha scendere in campo colla inglese, rimane tuttavia signora del terreno. Arrogi: quello, che dicono spirito franceso, prestarsi mirabilmente a dare ad ogni prodotto letterario quell'aria di chiarezza, che si confà anche alle menti più fiacche, e far sì che gli scrittori francesi siano, segnatamente per noi, come gli intermediari della coltura degli altri popoli in ispecie settentrionali. E che noi non male ci apponiamo, lo provano le molte traduzioni di opere tedesche od inglesi, che ci vengono date sulle versioni francesi. Ma anche di questo argomento ci hasti; giacchè se la famiglia delle lingue tedesche non riescì fino ad ora ad oltrepassare i propri confini; noi possiamo intanto consolarci col vedere, siccome, tanto nell'uno che nell'altro dei due punti toccati, a poco a poco il pregiudizio ceda alfine il terreno. Le verità politiche fatte più comuni, il sacrosanto principio delle pazionalità reso oramai proprietà di qualsiasi gente, tolsero già quelle sciocche barriere fantastiche che popolo da popolo separavano: il nuovo affratellamento delle nazioni produsse poi anche - ajutato da menti vigorose - quel nuovo amore agli studi linguistici, che vediamo a quest'ora già fatto gigante. E Dio voglia si mantenga cotale!

Giacchè so per molti rispetti l'esame accurato e profondo della parola riosce tra i più grandi prodotti dell'umano intelletto; esso è per la storia principalmente fecondo; per la quale, come asseriva già il dotto filologo dalmata, qualchevolta un nome proprio di persona odi luogo dà risultati più importanti, che non la descrizione di venti battaglie o per cui non di rado

nello vicende di un sostantivo troviamo adombrato persino fasi anche intere dolla vità civile o morale d'un popolo. Per quello riguarda però la lingua tedesca — dalla considerazione della quale movemmo — non ci par vantaggio di piccol momento il vedere come oltre che per le cause suaccennate, anche per un'altra apparentemento meschina, essa si vada sempre meglio accostando alle altre sorelle. Accenniamo cioè all'alfabeto tedesco, il quale per aver voltuo sino ad ora mantenersi diverso dal latino, adottato da tutta la restante civilà, era non uno degli ultimi ostacoli all'apprendimento della lingua di Göthe. Il più del giornali infatti, i libri che dienon popolarie persino non poche dollo opere per studio profonde, come la stupenda storia romana del Mommsen, escono alla luce senza la esclusiva veste tedesca. Lo ripeliamo, ella è piccola cosa — eppur Jeve far molto.

Alle verità intanto, di cui ora solo ci accorgiamo di esserci forso troppo occupati, ancho il lavoro dell'Hegel è potente so-segno; avvegnachò anchi, esso per un tempo non corto sia rimasto ignoto all'Italia. Non intendiamo però d'asserirlo in modo assoluto; giacchò anche la storia dell' Hegel, grazie alle cure di quell'alemanno così benemerito delle lettere italiano — che è Alfredo Reumont — trovò, benclè scarsa', pur menzione sufficiente a farcela conoscere, in quel catalogo di opere tedesche risguardanti la storia d'Italia, di cni il diplomatico prussiano arricchì l'archivio del Viesseux, per molteplici ragioni di tanto ornamonto alla patria.

Ma, so vogliamo anche tener conto di poche occezioni, il lavoro citato durò tuttavia pressochò ancora ignorato. Eppure, a tacer dell'argomento vitalissimo per noi, il risultato, che l'autore era riescito ad ottenere, era pure di tale natura da destar vivamento l'attenzione de'nostri scrittori.

Fatto tesoro di tutti i lavori, cho lo avevano preceduto, come, oltre ai citati, di quelli del Redaelli, del Troya, del Rezzonico, del Baudi, del Balbo, del Capponi, del Fossati, del Capei, del Bethmann e così via; l'Alegel comhatte l'opinione del Savigny, tanto cara agli Italiani, che lo istituzioni municipali cioè siano state una continuazione delle romane, ed appoggiato all'esame critico dei fonti storici, per lui diligentemente raccolti, ce le dà come una conseguenza del dominio straniero in Italia.

Un risultato siffatto, ripetiamo, avrebbe dovuto di certo eccitare i nostri ad esame novello; ma non se ne disse parola degna di stare a confronto coll'opora dello stranioro; e quasi si avesse temuto di entrare mallevadori di una asserzione, che altri aveva glà sostenuta, legemmo solo in opero di argomento più generale emes-e qua e là opinioni staccate, ma peco o punto provate.

Dicemmo, qua e la qualche opinione; perche della necessità di trattare il tema per intero nessuno che sia parso persuaso; tutti invece si limitarono a discutere punti speciali, dei quali il più controverso fu quello della condizione nostra sotto i Langobardi. Ridire qui dei vari lavori parziali e dolle diverse occasioni, che li produssero, tornerebhe inutile ai dotti, che ciò sanno meglio di noi; agli altri che non se ne curano. di noja; ma quel che pur vorremmo osservalo, si è questo: che mentre le scuole storiche d'Italia, di Francia e di Germania se ne occuparono, tutto e tre furon hen lontane dall'accordarsi nel risultato. Il che, se non erriamo, ci condurrebhe alla conchiusiono, che se alcuno prestò orecchio ai pregiudizi, si badò invece dagli altri a trovare la verità, anche a prezzo de'sentimenti i niù cari.

Mentre infatti sarehbe sembrato, che il Savigny avesse dovuto restar colla sua opinione

.... como torre fermo, che non crolla
Giammai la cima per soffiar di venti;
ed anche dono che il Leo (nel lavoro, a noi noto per la ver-

sione del Balbo) era stato d'accordo con lui, il Bethmann aveva glà preceduto l'Hegel nel concedere alla nazione tedesca il vanto di dire sua istituzione quella che fu pol di tanto impaccio allo svolgimento della potenza imperialo in Italia. La scnola francese in quella vece, visto che trattando delle cose Italiane non avrebbe fatto poi altro che difender le proprie, accettò subito la durata della tradizione nazionale ed appoggiata all'analogia di fatto coi Franchi, proclamò con Montesquieu; ogni popolo aver mantenute le proprie leggi perchè « on pe pensait pas même à se faire leaislateur du peuple vaincu (Esprit, etc. L. XXVIII, c. 11). È vero che il Pailllet nella Introduction au manuel de droit français, negando la nazionale si attenne alla scuola tedesca. ma Guizot fu ben tosto contro di lui : onde ne venne, che lorquando Partonneaux volle trattare delle causo che cangiarono in Italia la dominazione francese in tedesca (Paris 1842), non esò audar contre all'autorità del somme uomo di state, e smanioso d'un confronto continuo tra Carlo Magno e Napoleone, lasciò ai Langobardi il vanto di non aver distrutte le istituzioni romane, per poter paragonare i Capitolari dell'uno col Codice dell'altro.

Coi Francesi furono adunque in generale gli Italiani. L'quali però avendo cominciato col Muratori, col Giulini, col Macchiavelli a sostenere una perfetta fusione dei vinti col vincitori, cieò-troppo, e siccome e Dum vitant docti vitia, in contraria currant - così eccitarono una riazione, che, incominciata col Maffei e sostenuta dal Manzoni asseri: Langobardi aver di strantero mantenuto ben altro che il nome, e mentre Muratori senza documenti aveva parlato per convinzione, il Troya passò invece con isfoggio di credizione a sostenere la esistenza del solo comune langobardo. In tanta divergenza d'opinioni la sconda italiana cercò allora una via di mezzo, e mentre il Rezonico, più accondiscendente dello Sclopis e del Capei che tenevano saldo all'opinione del Savigny, aveva accordata l'esistenza contemporanea del comune langobardo alla campagna, del romano nella città: l'Odorici erodendo formulare più chia-

Huant, Storia della Contitux, ess.

ramente la cosa, disse il primo prevalente ià dove lo era la popolazione straniera, il secondo dovunque l'indigena era pre-ponderante; il Rosa dappoi, con studio maggiore de tempi, lasciata cadere l'opinione del Balbo, che avrebbe pur voluto salvare almeno una parte di libertà territoriale, si restrinse a modificare il dominio assoluto dei Langobardi col concedere anche agli arimanni una parte del terzo dei frutti e col far risultaro dopo Rolari un miglior ordinamento giuridico od

È chiaro però di quanta importanza sia il decidero di una simil quistione. La quale, benchè si fondi sulla lezione di un passo controverso di Paolo Diacono, pure non pnò cho non valga tutta l'attenzione dei dotti, che, come il Giudici ed il Cantù, anche diffusamento trattarono delle storie d'Italia. Senonchè il primo, parlando dei municipi con larghezza di idee, che troppo spesso minaccia di divenire hen altro, a furia di generalità su quelli, cho egli con nome meno classico disso comuni italiani, dimentica non di rado lo svolgersi interno del popolo; forte pensatore, come lo chiama il Rosa, par sdegni discendere ai particolari e facendo de' Langohardi o do' Franchi i nostri padroni, non si accorgo della grande differenza dei due governi; difforenza che l' Hegel seppe ed a buon dritto notare. Il Cantù invece, dopo aver con ragione detto dei regni di Odoacre e di Teodorico come di governi militari in un paese posto in istato d'assedio, pare non ami intricarsi nei pruneti dello quistioni troppo bisognose di ricercho, s'unisce al Troya nella lettura del passo controverso di Paolo e salvasi così dall'accusa di non essersene occupato, Forse può tuttavia non tornar caro il sentirlo con indifferenza e dicemmo quasi con sdegno osclamare: « sopra un testo sl incerto - quello di Paolo - quanti libri e libercoli si son fatti in questi anni »; ma noi lo vedremo colia stessa indifferenza relegare in una nota che i Barbari avessero imparato la divisiono dei terreni dal sistema di colonizzazione romana, e noncurarsi così di indicare con maggior verità come essi io deducessero anzi — e lo provò po 'l primo il Gaupp (Germanische Ansiedlungen, etc. p. 87) — dal sistema generale di acquartieramento romano. Eppnre può essa mai l'esattezza esser troppa nella ricerca del vero?

I Francesi hanno sempre avulo il vanto di saper scrivere di storia così come essi narrebbero una avventura da romanzo; on-d'è cho il Lamartine si la leggere molto più volontieri di quanti altri mai scrissero della Ristauration; artisti da panneggiamenti o da contrasti materiali sentono dell'arte come di un mezzo a scuotere i sensi e nulla più; ma se Victor Ugo seppe, senza volerio, caratlerizzare quel modo di scrivere con parole meretrici e di cose tanto severe e disse Michelet il più facile scrittore di possia in prosa, egli ci fornì pure un nome assai adatto per tutti coloro, che anche sotto il grave mantolto del pedagogo, si pascono di velleità e di voler essere arguti, ed arieggiano Dumas e compagni persino nel li-tolo da darsi ad un canitolo di storia:

Non ha Firenzo tanti Lapi o Bindi, Quante si fatte favole per anno In cattedra si dettan quinci e quindi; Si che lo pecorelle, che non sanno, Tornan dal pasco pasciute di vento.

lo per me intanto trovo la cosa tanto più seria, quanto più quel testo si incerto alcuni vorrebbero, col disprezzarlo, quasi neppur degno di considerazione. Ma se il testo non d'sicuro, perchò non cercar d'ottenere quel solo, che più sembri verosimic, o più tosto perchò non cestendere i propri studi anches ad un essme critico di questo scritto tanto importante per la storia nostra del VII e dell'VIII secolo?... L'autorità di Paolo fa provata già attendibile da tutti coloro, che, come il Belimann (Archic der Gesellschaft fir àltere deutsche Geschichtkunde, X, pag. 247—334), si occuparono di conoscere profondamente la natura di quella sua storia de Langobardi. In un tempo, nel quale tutta Europa e meglio di tutti la dotta Germania, più che a serviere tradizionalmente dei fatti, attende ad uno serutinio

severo della storia dei fonti - tema sul quale forse gioverebbe discorrere con larghezza magggiore ed a cui più avanti almeno di passaggio dovremo accennare -- anche qui trattandosi di un fonte, che solo ci resta di quel tempi remoti della nostra storia, troviamo che gli stranieri, se non prima certo meglio di noi diedero opera a sviscerarne lo intero valore. Per un momento crede l'Academia imperiale di Vienna di esser giunta al possesso di Secondo, i cui scritti sono tanta parte di quelli del Diacono, ma se d'una tale speranza non restò ad essa che il disinganno e, che è più, il dolore di un inganno impudente, tanto maggiore è la necessità di esaminare in qual modo il prigioniero di Carlo, che nella storia dei vescovi di Metz, copiando senza critica Gregorio da Tours, Fredegario e la vita d'Arnolfo, non vi mette del suo che i sentimenti di devozione verso un imperatore che aveva distrutta la nazione di cui era figlio, in qual modo, dico io, Paolo, raccoglitore di tutte le tradizioni del suo popolo - abhia pensato a tramandarci la storia di questo. Non essendo tuttavia dello scopo di queste pagine il mostrare come egli, per esempio, facesse grand' uso di Beda, delle vite dei papi e di quanti mai altri scritti gli fossero capitati allo mani, rimandiamo volontieri i nostri lettori agli scritti del Bethmann, al quale dobbiamo esser grati d'aver fatto tema di severe ricerche non Paolo solo, ma tutti gli scrittori langohardi (Archiv, etc., X, p. 335-414).

Gli studi già fatti intanto ed il conforto di nuovi potrebbero condurre una volta ad avere anche un testo attendibile di tutto il lavoro in discorso. Del quale invece con quell'inerzia che non solo manca della virtù del bene, ma non fa neppur il male solo perchè non en ha la forza, si cootinua colla maggior innocenza del mondo, e colla massima edificazione dei beati perchè poveri di spirito, a copiare e ricopiare le tradizioni anche le più faise e con Paolo si dura a narrare la cena di Verona come causa della morte di Alboino; e così vengono raccolti

Non frondi verdi ma di color fosco, Non rami schietti ma nodosi e involti, Non pomi o fiori ma stecchi con tosco. Mella controversia sulla condizion nostra sotto i Langobardi, anche dopo l' Hogel, che aveva già respinta la nuova lezione del Troya, nessuno mai, che assanta la trattazione del tema, abbia pensato ad un esame (criticamente paleografico dei codici vari, che di quell'autore ancora si conservano; oppur questa sarebbe stata, a non dubitarne, l' unica via a raggiungere un risultato meno incerto ed a risparmiare il rimprovero del Canth'a quanti credettero di aver portato l'obbol loro.

E cost, come di questo, dovremmo dire di tutti gil altri scrittori necessari allo studio delle condizioni interne del nostro paese non solo di que tempi, ma in generale di tutti i mediani tra la così detta storia antica e la moderna.

Avvegnachè sia giunto alla fine il momento di mutar sistema e finirla una volta di accontentarci anche in questo delle glorie passate.

E' fn già il Lessing, che ci pronunziò una di quelle amare verità che, più ancora che per la turpitudine della loro natura, fanno arrossire per la vergogna del sentirsele dire. Noi però non la ripeteremo; polchè i tempi han portato che almeno in parte la potessimo mostrare esagerata; osserveremo tuttavia che il vantar che si fa continuamente la gigantesca impresa del Muratori e sna mercè proclamare gli Italiani i primi nell'aver osato raccoita di mole sì vasta, è una verità che hisogna saper sostenere perchè l'onore non si muti lu rimhrotto o disdoro. Se nel secolo XVIII infatti gli Scriptores poterono sembrare, e furono, opera, che superò qualunque altra publicata sino allora nella restante Europa, ciò non fa ch'essa però debba eccupare anche nel XIX il medesimo posto. Giacchè se, prima della rivolnzione di Francia, alla critica Istorica potè sembrar, dicevamo quasi, meraviglioso il modo col quale allora il Muratori diede alla luce, e in numero si grande cronache e decumenti di tanta Importanza; oggi gli studi accresciuti e la maggior liberalità di governi e nazioni valsero infine a formare quella che attualmente non può esser detta altrimenti, che scienza della storia. Imperocchè se questa richiode che nella narrazione si riguardi pur sempre anche all'elemento dell'arte, essa tuttavia, non può più per sò stessa esser trattata come solo prodotto di questa.

Non ha molto il Mamianl, tessendo l'elogio di quel dotto napolitano, che fu Carlo Trova, ed al quale è gran danno che ad esser più vero nelle sue asserzioni sia mancato il sostegno di cognizioni linguistiche meno ristrette, il Mamiani, dico, distingueva ancora varie maniere di storici : egli accordava cioè un posto distinto a chi aveva mirato segnatamente all'effetto artistico come già Carlo Botta, ed un altro a chi invece si era mantenuto sul campo strettamente scientifico, posto ch'egli assegna di buon grado all'academico suo predecessore. A noi in quella vece, ricusanti assolutamente di farne mai un argomento di lode, parrebbe stretto dovere contrassegnare quella prima maniera di storia come modo non rispondente punto allo scopo. E questo asseriamo appoggiandoci, e crediam non a torto, al bisogno che la storia come qualunque altra scienza ha di sollevarsi a quell'altezza, che è voluta dalla coltura maggiore de'tempi. Essa infatti per la stessa ragione, per la quale lo deve ogni cosa, sia nel-'ordine morale che fisico, fu costretta percorrere un certo stadio prima di aggiungere a perfezione - ond'è che dopo aver già attraversato presso di noi il periodo della fanciullezza e della gioventù, pare che oggigiorno voglia ontrare in quello della vitalità. Il quale, a parer nostro, risulterebbe primamente dallo svestire il lussurioso addobbo retorico e dall'abbandonare quelle poetiche esercitazioni, per cui si distinsero gli storici nostri dei primi secoli dell'evo moderno - in ispecie religiosi - ed a cui il Mascardi insegnò già della necessità e del modo di far parlare ali eroi; secondamente dai non darsi con troppa facilità all'altra maniera che vorrebbero più robusta e la quale, adoperata già ancho dagli antichi, venne rinvigorita da quella inclinazione all'esperienza, che, partita d'Inghilterra dopo Bacone e traversata, come al solito. la Francia, innamorò di sè anche i nostrali scrittori. Parlo della così detta filosofia della storia, che

tanto spesso non è altro che una storia della umana fantasia: e tanto più volontieri ne parlo quanto meno ella mostrasi propta a cedere il campo. Ma come discorrere delle tendenze generali di un popolo, come abbracciare sotto idee più larghe lo diverse epoche di una storia, se prima non conosci, almeno colla maggior possibile sicurezza, i fatti di cui vorresti dare, come a dire, la sintesi? - Ne avrai sogni più o meno arditi, come furono già queili della scuola storica d'Alemagna sul principio del secolo presente, la quale, applicando alla storia il trascendentalismo, di cui quella nazione fu alle altre maestra, cl diede una quantità di libri, che oggi non hanno importanza, che come testimoni della potenza inventiva dell'uomo. Di qui però la necessità, e somma di ritornare anche la scienza, di cui discorriamo, alla sua vera natura, alle sue origini vere, ciò a dire a quello che i Greci, sommi in ogni ragione di scibile umano, vollero e seppero comprendere nel significato d'una sola parola.

Che se per essi infatti la derocia non era e non doveva esser altro che la narrazione de' fatti veduti, se anzi il quorum pars magna fui di Virgilio era por lo storico greco condizione pressochè necessaria a dirsi tale : noi allargando, ma conservando l'indole di quel concetto, dovremo dunque, nel narrare delle cose che furono, tenerci saldi a que' soli pe' quali l'aver scritto di storia avvenne nella condizione suddetta. Uno studio accurato e coscienzioso dei fonti storici - ecco adunque la strada per la quale occorre muovere, e seguendo in ciò l'esempio, se vuolsi, del Muratori, valerci tuttavia della critica cresciuta a maggior sicurezza e ad educazione migliore onde evitare gli errori , nei quali quel sommo , colpa non sua ma dei tempi, dovette per forza inciampare. A nol quindi parve non potesse daro opera molto utile quel valente scrittore. che è il Gennarelli quando propose, che a rondere più facile l'uso degli Scriptores, questi venissero ripublicati in un formato minore, ma senza mutazione di sorta. Or porche tanto spreco di carta? Perchè publicare quolla ingente massa di cronisti e di annali che, chi ben guardi, potrebbero essere ridotti a una metà dei volume? E infatti, perchè uno scrittore è fonte nel secolo XII, sarà egli necessario publicare tutte le storielle da lui o copiate o trovate sui tempi anteriori a quelli, in cui egli ebbe condotta la vita e stereotipare così mille volte la creazione del mondo? Oppure avvi egli bisegno che ai nostri giorni ancora si dia, come fece appunto il Muratori, la versione latina di una cronaca scritta in uno de' molti dialetti nostrali? E delle tante cronache escite dai chiostri perchè non tralasceremo noi tutti quei brani, che ricorrono in molte di esse appartenenti, per esempio, ad una sola famiglia di frati, e che però non sono che una reciproca copia? E, giacchè di una simile impresa ci venne fatto parlare, perchè non sarebbe ella ancho quest'altra d'onore che, ad imitaz:one di quanto per i fonti storici di Alemagna fecero già il Pertz, il Grimm, il Richter, il Lachmann, l'Osten-Sacken ed altri, e noi pure publicassimo, preceduti dalle necessario introduzioni e accompagnati dai voluti schiarimenti linguistici e storici, le versioni dei nostri più importanti cronisti? Un lavoro siffatto, aiutando mirabilmente il confronto, che si dovrebbe far di continuo, colle carte diplomatiche che vi avessero relazione, ci fornirebbe poi il mezzo onde mettere assieme almeno i più necessari di que Regesti, di cui noi siamo ancora si poveri, e dei quali sono invece gli altri sì ricchi da averci già preceduti anche nei più Importanti per noi, come sarebbero tutti quelli degli imperatori tedeschi da Carlo Magno fino a Carlo IV, redati dal Böbmer e i Regesta Pontificum Romanorum del prussiano Jaffè !

Senonchè dir qui del come si potrolbe giungere allo scopo, a cui noi accenniamo, ci condurrobbe, se pur già non lo fece, troppo lungi dal cammino preserilto; volemmo tuttavia, almene di passaggio, parlarne e perchè ci lardava chiamare l'attenzione dei dotti su questo punto e perchè anche in questo — d'avere cioè scrapolosamente studiato i fonti tutti richiesti — è riposto uno dei meriti principali dell'opera, che noi presentiamo ai lettori.

Ma all', Hegel appunio stava sotto gli occhi quel mirabile esemplo di costanza e di sommo rilierio storico, che era stato dato dalla società presieduta dal Pertr; per la quale, unitisi all'impresa e popoli e governi, la Germania obbe la stupenda raccolta dei Monumenta Germania historica, al cui confronto la muratoriana più non regge, e per cui il Wattenbach potè dettare uno seritto, che non vorremmo invidiato sollanto, sulla storiorarfia le decesa di cuasal tutto l'Evo di mezzo.

E questo è lavoro di cui l'Italia senza vergogna non può più oltre far senza; e tanto meno poi quanto più pare che da poi ne manchi - ci si perdoni l'espressione - fors'anche il concetto. Mentre infatti, per non dir troppo, il Ranke analizzò così profondamente il Guicciardini; il Macaulay discorse con tanto acume del Macchiavelli : il Pertz esaminò con critica sì grande le cronache di Piacenza ed in seguito a molteplici studi il Gervinus rifuse ancora i suoi lavori sugli storici fiorentini, poi anche dopo tanti scrupolosi esami, per esempio, di Ottone di Frisinga, il Gaisser ultimamente volle farne scope di nuove ricerche: noi, che coi Monumenta ordinati da Carlo Alberto, con quelli pertinenti a Parma e Piacenza e con altro riescimmo a seguire l'esempio dato dalla raccolta dei Documents inedits sur l'histoire de France, dagli Staats-Papers di Londra e dal Memorial historico espanol di Madrid, noi ne falsammo pur troppo qualche volta il concetto, publicando, come fece certa nostra Academia, un' eccellente compilazione storica del secolo scorso tra gli scriptores, che non dovrebbero mai essere che fontes veri come quelli del Pertz, dell'Academia di Vienna, del Palacky, I Zollorana dello Stillfried e cosi via.

A coloro del resto, al quali questo nostro insistère sulla necessità di studi siffatti sombrasse per avventura esagerato, noi opporremo:

Che anche il profondo lavoro dell'Hegel, per quanto condotto con diligenza e ricco di quella eradizione, che non e da repertorio, o come diceva Montesquien, da fanciulli, in seguito agli scritti publicati dal 47 in poi in Italia e fuori, potrebbe

andar soggetto a cangiamenti più d'uno; e se ne disse persuaso lo stesso autore la una sua cortesissima a noi. Però senza qui dilungarci più oltre a mostrare la verità della nostra asserzione, preferiamo, a chiarezza maggiore, accontentarci tra il tanto fatto. di qualche cenno soltanto. Tacendo adunque, se così piace, di quel frammento, voluto apocrifo, di un codice diplomatico cremonese che l'Odorici, anche dopo il già reso noto dal Troya, volle publicato a complemento per esempio della serie dei duchi cremonesi (ristampa nella quale l'indefesso bresciano sarebbe stato ingannato, il Dragoni, che la diede, ingannatore), noi ricorderemo invece col dovuto encomio il codice diplomatico bresciano, che l'Odorici stesso va mandando alla luce, e i costul lavori sui primi tentativi di associazione in Lombardia, i quali quando aggiungessero all'altezza di quelli che il Ducpetiaux mise assieme per rispetto alle classi operaie del Belgio, sarebbero anche per noi di tanta importanza; poi l'amore grandissimo che Gabriele Rosa pone e fa porre a quegli statuti d'ogni maniera, i quali così bene rischiarano le condizioni nostre nel socoli di mezzo, ed in modo tanto sicuro el forniscono le ragioni della prosperità materiale e politica delle nostre città di que'tempi. - Presi da soli a soli tutti questi lavori sembran poca, piccola cosa; ma se dalla paziente analisi di tanti elettissimi ingegni, che alla facile gloria d'un giorno ebhero il coraggio di preporre la prudente ma duratura lode concessa solo da' posteri; se da quella analisi un potente intelletto valesse a sollevarsi alla vita di una sintesi unificatrice, ed anche noi allora potremmo avere di quelle opere, che rassomiglino a cagion d'esempio alla storia greca del Grote. Che per quanto modesto nelle apparenzo, il vantaggio di questi singoli lavori supera di certo il cerretanesco hagliore di cui si circondano certi chiarissimi moderni al quali nol vorremmo concesso rispetto ma solo per quelle loro eterne ed idropiche frasi, che disgraderebbero lo stesso Guicciardini, a dir poco. Nessuno infatti de' ben pensanti, che non preferisca anche la piccola moneta, ma d'oro e da ventiquattro carati, offerta da que'laboriosissimi indagatori (si trattasse ancho di un unico statuto o municipale o di maestranze) alle lunghe storie delle guerre fratricide de' nostri maggiori. Chè di queste non solo non vuolsi l'oblio, me — vedi bel frutto che dallo studio di esse san trarre — gli è appunto alle stesse che quasi quasi certi storici filosofi-politici de nostri giorni, petrificatori del passato, dando un calcio alla civiltà sorta fuori da quelle rovine, ci vorrebbero, indietreggiando di secoli, condurre.

Egli è però di grande conforto il vedere come i buoni durino perseveranti sulla strada glà aperta e come anche di mezzo a vicende, che menano tanto lontano dal silenzio degli studi, il tesoro de' nuovi materiali storici si vada più e più sempre anmentando. E questo tesoro diventerà tanto meglio prezioso quanto più gli indagatori, staccandosi dai secoli a noi meno lontani, si faranno a penetrare in quelli, che precedono il mille. I quali se appunto sono i più bisognosi di luce, sono anche i più Importanti per la storia della formazione territoriale politica e civile della patria comune. - Che se intanto, per ritornare agli statuti, de'più vecchi non possiamo asserire di conoscerne molti, giova almeno il vedere come non pochi abbiano dato opera a renderne noti parecchi altri appartenenti ai tempi posteriori al XII secolo. A tacere infatti della raccolta promessa e già incominciata dal Berlan, nessuno che non conosca le ripublicazioni che degli ordinamenti di giustizia del comune o popolo di Firenze del secolo XIII (Archivio storico Italiano I), poi di quelli di Pisa fece già il Bonaini : gli statuti editi in questi ultimi anni in Piemonte e i molti altri comparsi nelle varie raccolte di documenti, che si vanno compiendo. E perchè la vera natura d'ogni progresso vuole, che esso proceda per gradi, a noi non è di meraviglia che il lavoro sia lento; esso riuscirà in quella vece più coscienzioso e però di vantaggio maggiore. Il conoscere con esattezza gli ordinamenti speciali anche delle singole città è, a non dubitarne, mezzo sicurissimo per giudicare delle condizioni morali di esse; giacchè, come osservava il Gioberti, le leggl sono per lo più lo specchio dell'idea del buono qual regna nell'universale e qual viene espressa dal fiore del savi (Del Buono, Fir., 1853, p. 152). Se egli quindi reputava il Talmud, le dodici tavole, le Pandette, le leggi gotiche, langobarde, anglosassoni e normanne, le assise di Gerusalemme ed il codice di Napoleone , espressione dell'etica presso I popoli governati da quei vari ordinamenti; anche noi non potremo non sentire l'importanza di tutti quegli statuti parziali o libri di consuetudini, i quali, come quello dell'Isola di Meleda in Dalmazia publicato dal Wenzel (Archiv für kunde östr. Geschitsquellen. Vol. III) ci fanno conoscere eziandio fino a qual punto un popolo abbia vissuto per consuetudini nazionali o fino a quale altro la vicenda delle umane fortune gli abbia portato le leggi d'altrui. Che l'invito di nuove publicazioni, come quello fatto dal canonico Finazzi di Bergamo, non rimanga adunque inascoltato; che si lasci una volta dal galvanizzare le glorie de'padri! ne avvantaggeremo di certo, ed in ciò per lo meno, che cesseranno di far gemere davvero i torchi a preparar nuovi abiti a cose vecchie que'molti, i quali coll'Ecclesiaste dovrebbero gridare Quis dabitori meo custodiam?.... Ricordiamo che se vi fu qualcuno il quale ancora ricordasse a modo nostro i municipi italiani, fu di nuovo uno straniero e questa volta un francese - l'Hauteville . - il quale, se in gran parte fece suo pro delle fatiche dell'Hegel, pur condusse le ricerche un secolo più oltre; non dimentichiamo che per un periodo di tanta Importanza, quale è quello di Federico II, di bel nuovo un francese - l'Houillard-Breholles - ci raccolse le carte. Spronando però a scuotere di dosso una ipocondriaca inerzia od a frenare una inondazione di scritti. per la quale mentre abbondano i volumi, sono i libri si scarsi, io non voglio far credere che i nostri non vogliano tanto, o che

> Ter conatus ibi collo dare brachia circum Ter frustra comprensa manus effugit imago;

che anzi ci giova sperare che forse l'averel fatto attendere non sia stato, che un aver voluto preparare all'Italia un lavoro degno di lei.

Giacchè se nei paesi tutti d'Europa i dotti par che gareggino di zelo e di fatione nel ricercare la storia interna della propria vita civile e toccando agli argomenti i più nuovi o meno facili ci conducono per esempio coi lavori dell'Junghans e del Thierry a conoscere il primo sorgere ed ll successivo formarsi della sovranità franca; con quelli del Broglie o del Vesselle ad esaminare il diffondersi del Cristianesimo presso i popoli barbari; cogli studi dell'Arnold, dello Stumpf e dell'Hegel a confrontare coi nostri i privilegi dei municipi tedeschi; cogli altri del Cavin a studiare le maestranze di Francia; le gilde tedesche colle ricerche dell'Hartwig; e se l'Helfferich ed il Clermont infine, tenendo conto delle influenze reciproche che un popolo esercita sull'altro (presso a poco nel modo con cui ll Loudon considerò l'influenza esercitata dalle idee tedesche ed inglesi su quelle di Francia) impresero già a descrivere lo svolgimento dei comuni francesi nella Spagna e nel Portogallo: gli è, ci pare, ben giusto il desiderare che anche noi ci facciamo finalmente a conoscere la natura di tutti que' nostri istituti, dalla piena conoscenza dei quali soltanto può risultare la ragione per cui colla nostra civiltà nol signoreggiammo sulle altre nazioni e per cui potremo riescire fors'anche a combattere certi risultati ottenuti dall'attuale scuola tedesca.

La quale coll'aver dapprima tollo alla civiltà latina ogni maternità delle istituzioni politiche dell' Europa dei tempi di mezzo, come abbiam visto avvenire anche nell'opera alla quale precediamo, giunse — ed era conseguenza necessaria — collo stesso Regle e nuovamente colla stori adel nostro secole dettata dal Gervinus a sostenere: tutto lo spirito di coltura, che attualmente inspira ed anima le nazioni d'Europa, essere null'altro che un portato di quello che chiamano germanismo. Rinnovando lo stolto vanto de'Greet, i quali, come il Vicco osserviva, sostenenco d'aver disseminata l'Umanità per le mondo, questo germanismo, deriso già con al fina ironia dal Leopardi, a quanto asseriscono, dopo le irruzioni del barbari e lo stabilimento dei reggii tedeschi in Europa, sarebbe riescite vincitore d'ogni coltura latina. Ma a costoro che attribuiscono alle midividualismo proprio de' popoli mordeli, l'aver combattuto, con

esito favorevole la tendenza all'accentramento ereditato dalla unità de'Romani, tornerebbe per intanto ben facile impresa l'opporre: come la stupenda istoria di tutti i nostri municipi possa essere, ed è infatti, esempio del quanto grande sia stata presso di noi la potenza dell'individualismo. E queste e molte altre verità giungeremo certo a raccogliere e proclamare quando. esaminati ad uno ad uno i nostri istituti politici, potremo, come il Guizot fece già per l'Europa in generale e meglio per la Francia in particolare, discorrere della nostra coltura passata e con sicurezza maggioro narrare per esempio, come, mentre anche nella liberissima Inghilterra le istituzioni che ora chiamiamo costituzionali, non si poterono costituire come tali che dopo il secolo XIII, noi possedessimo già e l'istituto ed il nome di parlamento un secolo prima e come, sin da que'tempi all'incirca, la città natale di Tacito possa a giusta ragione vantare quegli Asili d'infanzia, della istituzione de' quali coloro, che fino ad ieri han dormito, menano oggi gran vanto.

Ma quanto resti ancora di strada a porcorrere, prima di avere una storia di queste istituzioni che ora vanno diventando proprietà comune di tutte le genti e delle quali per escepio per la Francia il Desmaze e l'Hastoyrie si fecero gli storici, lo mostre l'avere il diucio potto dipingere lo svolgimento di esse presso gli Inglesi, i Francesi e gli Spagnuoli, non però presso gli Italiani, e dippiù ancora altro fatto, che vogliamo osservare.

Quanta parte abbia sostenuto il municipio di Milano nelle glorie nostrali, è noisos ripetere; non dubbia però l'importanza che in esso deve aver ottenuto quel Senato, che sorto ne tompi primi delle libertà comunali, passò attraverso moiteplici cangiamenti fino sotto la dominazione austriaca, alla quale come a quella degli Sforza e de Visconti risued di Impaccio si grave. Eppure, se tu ne eccettui i pochi ceuui dati qua e là da qualche storia ed il breve discorso fattone dal Ranke, noi non possediamo libro alcuno, che di quell'istituto ci narri lo vicissitudini, i diritti, i doveri e l'influsso esercitato nella lotta accaduta per

lo stabilimento del potere monarchico. Il quale pure, per restare a Milano, dovrebbe essere esaminato con una cura maggiore, che non sia stata quella di darne documenti senz'altro. Imperocchè se dalla lotta tra la democrazia capitanata dai Della Torre e l'aristocrazia guidata dai Visconti, sorse tanto presto potente la signoria di quest'ultima famiglia, e'ci parrebbe cosa ben necessaria lo scrutinare come questa abbia potuto svolgersi solo coll'aiuto del vicariato imperiale, il quale i Visconti mirarono continuamente a sostituire al capitanato loro concesso dal popolo. Ma anche di questa Istituzione, che ad ogni piè sospinto, ricompare nella storia d'Italia, fu il primo Teodoro Sickel prussiano, che or sono due anni, ne trattasse con accurato lavoro e confrontando il vicariato de' Visconti coi diplomi della stessa natura concessi in Borgogna, Moravia ed altrove, arrivasse a descriverne la vera natura. E Dio volesso cho il Sickol. al quale noi professiamo gratitudine come ad amoroso maestro, continuasse le sue preziose ricerche sulla nostra Milano!

Ma lavori di simil maniera occorrono presso i dotti stranieri assal di frequente e quel che è malè per noi, essendo essi non di rado pressochè nascosti in raccolte parziali letterarie o di scienze, restano sconosciuti all'Italia. Il perchè di certissimo darebbo opera non scarsa al progresso de nostri studi colui, che secliti i più importanti e i più sicuri di que' lavori ne volesse far dono di una buona versione. So il Maffeli infatti no andò lodato per averbo fatto colle Gemme di pocsia straniera, perchè si ricuseranno d'imitarlo gli storici?

E' ci gode l'animo intanto cho l'oditoro del presente lavoro dell'Hegel abbia di buon grado acconsentito ad aumentarne il valore colla giunta d'uno studio su altro dei periodi più importanti della storia intorna di Roma, Il discorso è dovuto alla valorosa ricerca di Guglielmo Giesebrecht, gli noto all'Italia per il lavoro citato più sopra, ma destinato a riescirlo ancora dippiù non appena arrivi ad essere anche da nol più diffusa la storia, ch'egli va publicando, degli imperatori tedeschi; storia che ottenne già nel settentrione un successo si grande da doversene far tosto una seconda edizione.

Della versione intanto dello studio in discorso, od il oui originale forma un'appendice al I volume della storia suddelta, a noi pare doverne i lettori tanto meglio andar lieti, quanto più il dotto autore ci assicurava, che anche dopo studi novelli, il risultato da lui ottenuto non gli pareva potesse subire cangiamento di sorta.

Noi però, per quanto il Giesebrecht discordi dall'Hegel, lasceremo ai lettori il giudicare a chi tocchi la ragione; pregberemo invece il primo di quelli a tenerci per iscussii se, del documenti da lui stampati a conforto della sua dissertazione, noi credemmo di poterri accontentare del solo regesto. Il quale intanto basterà di sicuro ai più di coloro, che dolle cose trattate si vorranno occupare: agli altri pol Indicherà il luogo dove essi, indotti per avventura o dal bisogno di chiarezza maggiore o fors'anche dall'altro di indagini nuove, potranno trovare le carte in quistione.

E qui facciam punto, persuasi che l'importanza delle cose alle quali accennammo, varrà a farci perdouare se anche cen una tanto lunga e, Dio non voglia, noiosa diceria, noi non sapemmo abbastanza mostraria. Formiamo inoltre ardentissimi, roti perchè dalla unificazione della patria comune, da noi oggi celebrata con si nobile orgoglio, risulti potente quell'accentramente dello forze diverse, il quale se, dalla moltiplicità del governi finora esistiti di coutinno impedito, non potè fino ad ora riunire i conati scientifici delle varie regioni ad un unico scopo, ora la revece farà che anch'esse tutte spariscano quelle difficoltà che fanora s'opposero a che l'Italia occupasse negli studi storici il posto, cui essa deve arrivare. Ed avvenga almen presto, onde anche per ciò resti chiaro, come essa, fatta da Dio stromento di incivilimento novello, debba un'altra volta mestrarsi alla lesta di una grande rivoluzione morale.

Milano, 2 giugno 1861.

Francesco Conti.

## STORIA DELLA COSTITUZIONE

DEI

# MUNICIPI ITALIANI

dai Romani fino al chiudersi del secolo XII.

HEGEL, Storia della Costituz., ecc.

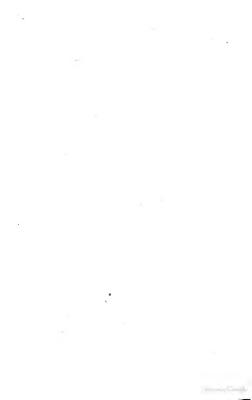

#### PREFAZIONE DELL'AUTORE

Il forire delle città italiane dal XII al XV secolo segna uno dei pochi punti culminanti nella storia della umana civiltà, ai quali si volge sempre con ispeciale predificzione l'osservazione dello storico. Perocebà se altrimenti la creatrice operosità dello sirito umano in varie direzioni si distragga, si sumentri, appaja sovente inefficace o si renda qualche volta difficile il riconosecre l'interno progresso in mezzo ad un movimento apparentemente retrogrado; qui una tale altività si manifesta in tutta la pienezza delle sue forze e con tutto il prestigio de' suoi caratteri esterni, in sè radunando tutti i raggi del passato e ridetendoli col chiaro splendore delle sue gesta nell'avvenire. Ad essa si collega ogni posteriore progresso, ad essa sempro risale, quasi a punto di partenza, per eceravi tipo ed animaestramento.

Ma per coloro, la cui attenzione è innanzi tutto rivolta al nesos storico universale, la storia delle città italiane ha una speciale importanza pe' suoi molteplici e vari rapporti interni el esterni coll'antichità, di cui quelle etità risusticarion, a così dire, la elvillà, e la tramandarono ai tempi moderni. Polehè prescindendo anche da una tal quela intima parentela di spirito e di tendenge nelle republiche italiano, a tutti è noto

quanto influsso abbia avuto nello svolgimento e nella formazione della vita publica in Italia, lo studio rinnovato della classica antichità; qual valido eccitamento a grandi e liberi sensi, a gloriose gesta, alle arti ed alle scienzo abbia fornito il ritorno all'ammirziatone degli impareggiabili tipi difertici dall'evo antico, quale entusiastico siancio sia derivato dalla loro emulazione.

Sebbene a tutti siano ora tali rapporti palesi, e siano già stati da dotti scrittori più volte recati in luco, pure a chi profondamente li consideri, si presenta ancora la quistione: quale immediata dipendenza unisca le republiche italiane all'antichità, fin dove la non interrotta e viva tradizione siasi sullo stesso suolo continuata nel medio evo, onde così spiegare anche quella intima parentela, quella fede mirabile nella continuazione della romana antichità nel medio evo.

Nessuno vorrà sostenere che la tradizione dell'anticbità sia giammai stata interrotta, e che dalle sue rovine sia sorto dopo l'epoca della trasmigrazione dei popoli un edifizio affatto nuovo e ad essa estraneo. La civiltà romana nei regni novellamente formatisi sul suolo romano, attesta incontrastabilmente una precedente fusione delle nazioni romane colle germaniche. Ma gli è appunto qui che la mente dello scienziato si sente sempre più solleticata ed eccitata, dalla misteriosa attrattiva dell'essere e della causa prima, a cercare di penetrare nell'intima complicata tessitura dello svolgimento storico, e di scorgere attraverso la scorza esterna il fatto assoluto. La civiltà romana è il frutto dell'unione dei popoli, nei di cui lineamenti noi tutti riconosciamo i nostri progenitori: l'indagine storica ha per compito non puro di descrivere il neonato, ma di tener dietro, per quanto è possibile, al processo della sua concezione, di mostrare quanto all' una parte appartenga e quanto all'altra, quanta parte lo impulso incivilente dello spirito germanico siasi realmente assimilato della materia tramandatagli dallo forme della civiltà romana, quanto di questa esso non abbia.

Una tal quistione, quant'altra mai importante per la conoscenza della storia, pare cerchi e trovi la propria soluzione anzi tutto nella storia delle città italiane. Poichè, siccome le città furono il primo strato che si sovrappose all'impero romano, il cui splendore e la cui decadenza son specialmente segnati dal loro fiorire e dal loro decadere, così è pur certo che appunio in esse la civittà di Roma, nel naufragio dell'impero romano, accaduto per opera dei popoli germanici, trovì il suo estremo rifugio e più lungamente vi predurò, che dunque colà gli antagonismi nazionali, dovendo aggirarsi in uu medesimo spazio, più vivamente si urtarono e dovettero nel modo il più assolute oquilibrarsi a vicenda.

Noi riguarderemo quindi le città come i veri stromenti della fusione nazionale, la quale, specialmente nelle costituzioni municipali è tema a quostione. Imperocchè quando, sorpassando alle tenebre dei primi secoli che succedettero alla calata dei popoli germanici, ci trasportianio nel tempi in cui il nuovo ordine di cose più chiaro appariva, noi troviamo la lingua di Roma di molto preponderante nella nuova miscela romana. Altrimenti succede del diritto romano il qualo veramento sopravvisse del pari, ma soltanto come affatto speciale in confronto cogli altri, nel così detto sistema del diritto personale, mentre che solo col rinnovato studio dei giurisperiti, dal XI al XII secolo potè divenire diritto comune, e come tale ottenero il primo posto al di sopra dello legislazioni locali e statutarie. Ma che ne è poi della costituzione? Essa è per sè ed in sè stossa assai mutabile, e più all'arbitrio soggetta che non sia la liugua ed il diritto. Riesce spesso impossibile dalla sna più tarda conformaziono dedurre l'origine: certe forme essenziali si ritrovano bensl quasi dovunque, ma sono troppo generali per esprimere uno special carattere, e dare l'indizio d'una determinata derivazione. Si dovette quindi rivolgersi ad argomenti d'altro genere per provare la continuazione della costituzione municipale romana: si dipendette a tal uopo principalmente dal diritto romano, nell'opiniono che dove questo si mantonne in costante vigore, dovesse aver continuato anche la costituzione giudiziaria romana, quindi anche la costituzione municipale, che ne dipende. Le città sembrarono quindi punti culminanti sporgenti fra mezzo alla inondazione dei popoli transmigrati, donde si diffuse di nuovo, ed a poco a poco la civiltà romana sulle rozze forme della nuova stratificazione.

Sotto questo punto di vista principalmente la continuazione

della costituzione municipale romana fu dapprima sostenuta da Saviaxy nella sua Storia 'del diritto romano nel Medio Evo, o provata coll'analogia del diritto rigente presso i Borgognoni, gli Ostrogoti, i Visigoti, i Franchi, e finalmente i Langobardi, e l'importana scientifica di questa celebro opera appare dalle moltissime nuove ricerche, che essa sollevò su questo punto tanto in Germania che in Italia ed in Francia. La ipotesi di Savigor in sperimentala pratieamente, continuandone od instituendone l'applicazione ai singoli paesi, ovvero fu in tal proposito avversata in parte, oppure anche del tutto respinta. Io nominerò qui solo alcuni dei più distinti fra questi nuovi scrittori, riservando il più stretto riguardo alla letteratura a cui appartiene il presente scritto.

· Per quanto riguardi dapprima l'Italia, la continuazione della costituzione romana nelle città longobarde fu ammessa in tutto e per tutto da Leo, e la libertà dei municipi del medio ovo. giusta le premesse di Eichorn, fu derivata anche colà dallo immunità ecclesiastiche, nel che si dichiararono affatto concordi anche i più distinti autori italiani, e specialmento i dotti torinesi Vesme, Fossati, Balbo, ecc. In Francia la continuazione delle costituzioni romane ottenne una sanzione affatto particolare nell'opinione nazionale dominante, la quale attribuisce più presto ai Romani chè non ai Germani gli elementi essenziali della celebrata civiltà francese. Ciò passa come già interamente provato, dappoichè Rayxouard raccolse, piuttosto sotto il punto di vista politico che scientifico, una quantità di testimonianze, senza critica alcuna. In Germania Generale ha sostenuto. indipendentemente dall'ipotesi di Savigny, l'origine romana della libertà municipale per la sua città di Ratisbona (e perché non anche per le città libere sul Danubio e sul Reno?) All'incontro, benchè l'ipotesi di Eichorn sia stata ammessa in generale, pure in Germania, alla quale si restringe il suo eccellente lavoro sull'origine delle costituzioni municipali, non la si volle interamente accettare se non per ciò che risguarda la città di Colonia. Contro questa ipotesi sorse poi Mauxen prendendo specialmente di mira Ratisbona e le città bavaresi: mentre Hüll-MANN combattè quasi assolutamente l'ipotesi generale di Ei-CHORN sullo svolgimento dei municipi. Finalmente non mancò neppure un inglese, intendo CATREARY, il traduttore di SAYIONY, il quale andando più oltre che non il suo autore, tentò di provare la continuazione delle costituzioni romano anche in Inghillerra, certamente in un modo tale da indurne la persuasione solo in coloro che ciò ammettono già con cieca credenza.

Non tacerò da ultimo degli importanti scritti di Thora e di Bermann-Holluwa, i quali anche pel contenuto, toccano davvicino al presente libro. Ambedue combattono decisamente le opinioni di Savieax, ma ambedue si restringono solo all'Italia langobarda, colla differenza però che l'opera del Thora, Delle condizioni de' Romani vinti dai Longobardi, non verte propriamente sull'epoca langobarda, nella quale l'indagine dei documenti siorici nell'ordine eronologico procede quanto ferma ed accurata, altrettanto difficile e contradditoria, mentre l'opera di Bernrass-Holluwa, Dell'origine della libertà dei municipi lombardi, tocca solo brevenneute quest'opoca per protrarre poi ne' secoli susseguenti la vera storia dell'origine delle costituzioni dello città lombarde.

Scrivendo quest'opera io non potei consultare che l'opera del Tnoux, giacchè essendo la prima pressochò al termine, lorchè l'altra comparve, questa non poté essere che considerata per un momento. Frattanto io ebbi a rallegrarmi di una coincidenza tale di idee coll'onorevole suo autore, che essendomi io persuaso meglio dell'aggiustezza della via battuta, mi trovai anche sempre più rafforzato nella mia opinione.

Il mio assunto però era in parte affatto diverso dal suo, e ciò non solo nell'estensione del lavoro. Poichè una confutazione degli argomenti di Saviaxy, riguardo alle città lombarde, per quanto eccellente e completa sia quella dataci da Barnuxay, può interamente soddisfare soltanto coloro, i quali credono che Saviaxy nulla abbia riscontrato di ciò che a prova delle sue asserzioni sulle città lombardo egli cita. Io ho dei molivi per non dividere una tale opinione. Arrogi che le vedute di Saviaxy, quantunque assai dettagliatamente esposte e sosienute dalla generale analogia del regno germanico denno essere combattute anche nel loro più ampio senso. Come mai doveva cessare la costituzione municipale romana nell'Italia stessa, nel centro dell'impero Roman, nella patria di queste medesime città, ed

essero all'incontro sopravvissuta in Francia? Confesso che fin a quando starà come provata la continuaziono della costituzione municipale romana nella Francia meridionalo, non potrò mai persuadermi della sua eaduta nell'Italia langobarda.

Assolutamento la quistione dev'essere prima e principalmente decisa sul sudo italiano, ma ciò per quanto è possibile, deve farsi in modo tale, per cui non si possa giammai più rimutterla in eampo, e che inoltre si accordi coll'analogia — io credo cioè che la decadenza della costituzione municipale romana sia a dimastrarsi colla sua storia medesima.

Questo libro ha per iscopo di rappresentare le costituzioni delle città italiane, in quello svolgimento storico che è a provarsi principalmente colla loro intima connessione e col loro progresso dovunque continuo. Qui si tratta questa storia in tutta a sua estensione, principalmente in quanto essa sia da riguardarsi come storia universale; dal momento in cui le città d'Italia furono per la prina volta sottomesse ad un ordinamento municipale romano verso la fino della republica romana, fino a quando esse, combattude dal grando imperatoro Federico Barbarossa, tentarono di rafforzare con nuove forme costituzionali il libero reggimento ricuperato felicemente dalle republiche italiane colla lega dello città lombarde, prima che esse ricadessero vittima dedei interni e desterni partiti.

Il seguente brove sommario, compilato secondo l'ordine dei eapitoli, potrà fornire un'idea preliminare del complesso.

 1.º Origine, fiorire e decadenza del municipalismo romano fino ai tempi di Giustiniano.

 Caduta di esso nelle provincie romano-greche d'Italia, fino allo ultime traccie di costituzione romana, nei più tardi secoli del medio evo.

3.º Costituzione e condizioni del  $regno\ langobardo$ , condizione dei Romani o delle città in esso regno.

4.º Costituzione del regno e dei comuni franco-langobardi al tempo dei Carolingi e degli imperatori Sassoni. Abolizione delle contee mediante le immunità ed il feudalismo. Principii dei comuni municinali. — Appendice sulla Lex Romana Utinensis.

5.º Il periodo degli imperatori franchi, lotte interne dalle quali emergono i comuni municipali e la costituzione coi con-

soli. Milano e le città lombarde, Genova e Venezia, le città della Toscana, specialmente Firenze.

6.º Lotta delle città lombarde coll'imperatore Federico I, fino alla ricognizione della loro libertà. Nuova costituzione coi podestà. Ingrandimento del terzo stato nello inferiori corporazioni d'arti e mestieri. Guelfi e Ghibellini. La republica di Firenze.

7.º La tradizione dell'antichità. — Roma nell'XI e XII secolo. Ristorazione del senato. Arnaldo da Brescia e Cola da Rien-

zo. Riassunto finale.

Appendice: sulle vicende della costituzione municipale romana presso i Visigoti e i Franchi — Sull'origine della libertà municipale in Francia ed in Germania.

Questo primo volume, che contiene i primi tre capitoli, tratta principalmente della costituzione romana. L'idea cardinale stabilità d'uno svolgimento storico pareva che escludesse qui una dettagliata esposizione dell'argomento in forma di ricerche anti-quarie: la maggior possibile interezza si tenti solo ove era duopo seguire e dimostrare l'incerto corso, le vicende e le ultime traccie della costituzione romana in Ralia. Il secondo volume al qualo è riserbato di rappresentare nel quattro ultimi capitoli l'origine e la formazione dei liberi municipi dal tempo di Carlo Maggo, fino alla fine del XII secolo, e di terminare nell'appendice la storia della decadenza della costituzione romana, è già in gran parte compluto, ed apparirà le prossime ferie di Pasqua.

Da ultimo faccio osservare che io, non amando le dotte dispute da bhastanza alieno dalla vanità di voler far progredire la scienza, solo a contro genio mi sono indotto a combattere opinioni, dalle quali io discordava là dove io non lo poteva evitare, ove la rispettabile autorità di qualche seritore sembrava additarmi la via. Io credo pure di non aver trascurato quanto io stesso debba a' miel predecessori e giudici, ma specialmente a Sarigny nella sua Storia del diritto romano, il di cui grandioso impianto io non cesserò d'ammirare, sobbene le basi di esso, che si trevano nella prima parte di quel celebre lavoro, mi sembrino inatendibili. Io posso così esprimermi colla sicurezza che dà una convinzione appoggiata all'indagine scientifica, senza meritarmi di rimprovero di stolida surprazione: ma lo la meriterci a ra-

gione se credessi di aver adempito alle richieste tanto del mio assunto, giusta lo stato presente della scienza, come anche allo altro puramente personali, mentre lo nel di che ciò serivo, nel giorno natalizio del mio defunto genitore, più che mai mi rammento le parole di uno degli ultimi romani: Plus erigitur heres bonorum quanto sine cessatione compellitur, qui majorum virtutibus admonetur.

#### CAPITOLO PRIMO.

#### LA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA

FINO AI TEMPI DI GIUSTINIANO.

1

#### Formazione del diritto municipale romano.

Fino dai primissimi tempi della tradizione storica in Italia, il municipio era presso gli Etruschi ed i Latini una istituzione nazionale. Le singole popolazioni di costoro formavano una federazione municipale, unite tra loro da comunanza di costituzione, di diritto, di costuni e di culto.

Roma noa apparteneva ad alcuna di queste confederazioni; era sorta invece dal concros simultanco di diversi popoli italici, quasi confederazione a aè. La stibita vigoria però, colla quale essa s'impadroni degli elementi anteriormente esistenti e tra loro contrarii, e colla quale essa il ridusea ad unità, le dicele fin da principio quell'energia somma di coscienza politica, alla quale di poi essa andò debitrice della grandezza propria e del proprio incremento. È a ciò contribui non poco la disparità d'elementi, in lei riuntii dello pubpalzaioni latina, sabina ed etrazca; disparità che appare anche unitumente in nuove creazioni dello stato, della religione e del diritto. Per tal maniera essa, fin dala printi tempi, presentava formato procè poi il crescere di Roma.

Da questo punto di vista abbracciamo brevemente l'intero cammino. — L'antilesi di una plebs di cittadini nuovi e per violenza introdotti nella città e contro di questa s'aggiunse al populus deglia anticlii, il quale, come stato, era già circoscritto in genti, curie e

tribù. Veramente Servio Tullio trovò nella costituziono delle centurie una forma politica, concedente ai plebei limitata partecipazione agli affari di stato non solo, ma ed anco una speranza limitata di eguaglianza col popolo dominante; pure, dopo la caduta del regno, la preponderanza e, lo portando la occasione, la oppressione dei patrizii, dominatori, mostrossi pericolosa alla libertà civile dei plebei tanto che l'antitesi de' due partiti ruppe in discordie così violenti da porre in dubbio la esistenza futura dello stato, assicurata sulla forza intiera del popolo. Lo stato non ebbe quindi sicurezza interna prima cho que' due ceti non avessero acquistata eguaglianza di diritti politici. Allora soddisfatta e unita in sè stessa, Roma potè cercare fuori di sè i propri nemici e sfidare i potentissimi degli stati italici per sottometterli a sè l'un dopo l'altro. I vinti divennero alleati di Roma, e col séguito forzato di essi la vincitrice avanzossi a poco a poco contro lo più forti delle notenze del mondo, sospinta sempre a nuove conquiste da quella forza interna, che s'invigoriva per l'opposiziono esterna, e da una coscienza di diritto, il quale, secondo la promessa di Giove Capitolino, riguardava il ciclo della terra come cosa di sua proprietà.

Gli esterni nemici però, superati solo perchè conquistati, entrarono nella lizza ma quali nemici interni, chiedenti da ultimo persino una eguaglianza legale. Fu per tal maniera, che gli alleati d'Italia chiesero ai romani, come già un di i plebei ai patrizi, un eguale partecipazione al dominio del mondo, e soprattutto eguaglianza di diritto a ricompensa dei servigi prestati colle armi. Roma, costretta da una lotta sanguinosa e da una guerra civile, concesse quanto non le era possibile negare più a lungo; ammise quindi nel proprio stato gli alleati come cittadini parificati, allargandosi per tal maniera fino ai confini d'Italia. Essa però con questa colossale configurazione oltrepassava ogni limite di forme civili republicane, sicche non le fu possibile noi trovare altro capo conveniente allo stato informemente cresciuto, che la Monarchia, la quale del resto veniva richiesta anche dai disordini interni di lei. Era serbato al dispotismo della monarchia stessa il togliere di mezzo affatto l'ultima differenza esistente tra le provincie e l'Italia; perchè essa colla servitù terribile e per tutti eguale, appianò dovunque il terreno politico dello stato romano. Per mezzo dell'oppressione eguale procedente dalle imposte e dalla prepotenza degli impiegati, sparsasi dalla fine del III secolo su tutti i paesi romani, poi per mezzo della fondazione di una seconda capitale del regno, l'Italia perdeva ogni speciale suo privilegio, e così segnavasi ora il momento in cui l'eguaglianza si attualizzava ma dispoticamente, momento che serve anche come di passaggio alla decadenza dell'Impero romano. Imperocchè coll'antitesi nuova delle popolazioni germaniche, in cui volle mischiarsi l'Impero invecchiante, e i quali quest'ultimo più non valeva a soggiogare, venisse segnata la sua distruzione ed un'epoca nuova nella storia dell'umanità.

Lo svolgimento storico di Roma s'appoggia dunque sul processo, on cui essa tento fingalorinis i degli elementi antecclienti e i tra loro contrarii, ondo sottometterli a sè con una coscienza assoluta di diritto, svolgimento, in cui essa partendo da un punto solo ingrandissi disguando cerchi sempre più vasti, fino a che chiusse entro sè stessa il mondo dell'antichità. Questi elementi ammessi da lei come parte di sè stessa no vengono però distrutti per ottenero un'unità morta, ma servonle invece ad aumentare la propria forza e la grandeza propria nello stesso tempo, in cui essi adoperansi vigorosamente a produrre forme nuove di diritto, anche sotto l'influsso e l'impronta del principio romano di stato, che li domina.

Ritorniamo quindi ancora una volta ai primordi di Roma, onde riscontrare sulla via da noi tracciata la formazione delle forme del diritto romano.

Il diritto del popolo romano, o a meglio dire, del vero cittadino patrizjo, era in pari tempo il publico (jus publicum, cioè populi romani) di cui Roma come stato usava, più il principio della sua dominazione. Di fianco al diritto politico poi esisteva fin dai primi tempi un diritto religioso (jus sacrum), il quale colla moltiplicità dei servigi divini tradizionali, quasi antitesi al primo, sembrava in certo modo il momento della tolleranza e dell'individualismo. È noto aver le gentes, le curiæ, le tribus possedute sacra proprie; non men di queste potevano però i plebei onorare le loro, di cui per la gran parte eran stati investiti dallo stato, mentre i clienti partecipavano a quelle dei patrizi, loro protettori. Su questo campo quindi la nazionale individualità delle famiglie e delle schiatte fu in Roma più che tollerata; i culti speciali delle gentes patrizie vennero riguardati come publici; imperocchè il culto stesso dello stato non sembri altro, che un secondo aggiuntovi posteriormente. Solo il secondo dei re, almeno lo volendo la tradizione storica, lo avrebbe introdotto nella città in una coll'ordine dei sacerdoti, ma Roma non acquistò l'idea religiosa della propria unità politica se non negli onori prestati a Quirino, fondatore della città, come Dio dello stato, ed a Vesta il santo focolare della città stessa '. D'allora in poi i Romani scôrsero negli Dei, templi e santuari loro la

<sup>1</sup> C. G. Zupr, Die religion der römer, 4845, pag. 9.

causa secreta della loro prospertià. Camillo, secondo Livio, la ritenne coas scollerta de inaminishilo, potessero i Romani abbandonare la città distrutta dai Galli, dove tutto era pieno degli Dei e di sante menorie, dore sul Campidogilo la sede del gran Giore e delle sue promesse, dove il fuoco di Vesta, dove gli scudi caduti dal cielo. E non serebbe egli miglior partito, che noi sotto capanne a mo' di pastori e di genti da campagna colle cose sacre e i penati nostri abliassimo, piutusoto che tutti trascinarci in esilio? A lui donque indicaron gli Dei e luogo natale e patria du nu tempo! Ora in questo luogo natale 1 Plebei eran stati ammessi fin da principio; essi erano stoto la protezione santa degli Dei el dello stato, dei sacerdoti che erano ad un tempo custodi anche d'ogni diritto, in ultimo del re, come sommo ponteflee. Fino i diritti politici, totenuti dopo la seccessione, furon confermati da leggi sante (leges sacrate) per mediarione dei Fecilii.

Per mezzo però della massa dei plebei liberi, quasi sradicata e privata del propri diritti di famiglia e di schiatta, formossi no Roma un nuovo elemento di diritto, il quala noi possiamo indicare come il principio dell'individualità, mostratosi nell'idae legale della persona privata. Il diritto privato romano si svolte indipendentemente nel cerchio della plebe seculas in parte dal diritto del popolo, anzi dilatò tanto più la propria importanza, quanto più la plebe entrò a formar parte dello stato '.

Il diritto del popolo era da principlo compreso per la stessa guisa nel diritto religioso e custodito dai Feciali, fino a che, dal contatto sempre crescente dei cittadini romani cogli stranieri, sord un diritto peregrino Indipendente, il quale, libero poi dall'indiridualismo del diritto del popolo romano, compare di fianco a questo comedititto universale del popolo?

Il diritto delle maestranze d'ogni maniera originò da quello delle sacerdotali, delle politiche e delle commerciali; anzi da principio ebbe le forme di diritto sacro ". Corporazioni e collegi avevano sacra proprie, e le adunanze loro erano in pari tempo feste ad onore degli Dei. Ai collegi nuori d'annais sacra parimenti nuove, il culto comune era affidato ai sozii (rodales); così fu fatto coi collegi degli artigiani istituiti da Numa, e più tardi colla corporazione dei negozianti fondata il di della consacrazione del tempio di Mercurio ".

I Vedi la bella sposizione di Pucutta, Istitutionen, vol I, § 42-45.

<sup>2</sup> Ivi jus gentium, § 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dirksen, Ueber den zustand der juristischen personen nach röm, recht - nelle - civitist. Abhandlung, Vol. II. — Momusen, De collegiis et sodaticiis Romanorum (1843).
<sup>4</sup> Livics, II, C. 27.

Più tardi una forma ginridica generalo tenne luogo di quella forma religiosa d'unione, e per la maniera stessa la persona giuridica sottentrò alla divinità individuale. Una simile idea legale fu adoperata prima per le città, poi per le altre corporazioni <sup>1</sup>.

Come nacque finalmente il diritto municipale? — In generale puossi rispondere: Nella stessa guisa, per la quela nacquero ei idiritto pleheo ed ogni altra forma di diritto per noi accenata, per l'ammissione cioè delle città italiche nello stato romano. Prima però che quell'ammissione potesse aver luogo con eguaglianza, mercè la partecipazione dei Latini e degli alleati al pieno diritto di cittadino romano, sorsero rapporti di maniere diversi tra e licità e Roma, da cui ebbero origine le forma speciali del diritto municipale romano. lo tratterò di queste ultime senza aver però in animo di riaprire un campo infinito di supposizioni acute ma combattute; ne darò invece berreemente i risultati più sicuti. 3.

Prima della gran guerra sociale, sole poche città e popolazioni vicine erano state ammesse nello stato con parità di diritti romani, il maggior numero di esse durava in uno stato di dipendenza o suddianza, le cui cause erano la cittadinanza non intera, le colonie ed was confederazione inevaule.

La citadinanza non intera (ciritar sine suffragio) tu data o megito imposta a certo numero di città latine o d'altre nazioni allo
scioglieris della lega latina (140 della fond. di Rom.). Questo, come
le città donate dalla cittadinanza intera, vennero dette Minicipita,
e mentre parteciparono legalmente al commercio ed ai matrino
ciò Romani (commercium e comubium), egualmente e principalmente alle reggiale, mon ottennoro mai i più importanti dei diritti
politici della ciritas, cioè voto nelle elezioni e partecipazione agli
impigelib. Del resto mantennero e le costitutorio proprie e le istituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbituzioni speciali. Qui diunque trovasi per tal maniera una tal quale
indipendenza secondo il diritto religioso, mentre il politico in fatto
la negava.

<sup>1</sup> SAVIGNY, System des heutigen rom. Rects, vol. II, pag. 217.

Si che riquardo a. Niscava, Rim. Gealcidat, ton. II. — Görramo; Geal. A. rön. Stanterperlamn (1964) — Percary, Institutiones, II. 1 (1841) — Waltra, Geth. der vin. Redat; del quale possal sauce in sconda (quitore delle sue richeismien opere alfalto intonnata. Facci. et al (1844-186), der queste opere la spossil pel tenza: O. Zaerr, tonda (1964). — Illian, J. Redat, and the percanda (1964). — Redat (1964) — Redat (1964) operated disentation pel sposition (1964). — Redat (1964) operated disentation pel sposition.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> LIVIUS, IX, 43. « Anagninis.... civitas sine suffragii latione data: concilia connubiarue ademta ed magistratibus praterguam sacrorum curatione interdictum. »

Paragonate alle greche, le colonie romane avevano la proprietà. che esse venivano spedite in città già esistenti e non a fondazione di puove, vuoi per tenerle obbedienti al popolo romano, vuoi per difesa dello stato, vuoi finalmente per allontanare da Roma, come negli ultimi tempi della republica, la plebe più povera, crescente ed inquieta 1. Esse internamente erano per istituzioni, per costituzione, secondo la precisa espressione di A. Gellio, piccole imagini di Roma, I colonizzatori romani, rispetto agli antichi abitanti delle città, rappresentavano un'aristocrazia più altamente privilegiata, come in Roma i patrizi i più ragguardevoli formavano quali Decurioni il senato della città, a cui presiedeva il magistrato eletto dai Duoviri, come la suprema delle autorità cittadine . Nelle colonie però i Romani si fusero cogli antichi abitanti in una cittadinanza comune, come un dl gli antichi patrizi co' plebei in Roma; tutti parteciparono con misura eguale ai comizi cittadini - Non stimiamo credibile nè possibile a dimostrarsi, per quanto riguarda i rapporti giuridici delle persone dei coloni, che questi abbiano seco portato nelle colonie cittadine una cittadinanza più limitata di quella che in casa loro possedessero. Per la distanza o forse anche altrimenti, essi erano certamente più ristretti nell'esercizio del diritto del voto, ed anzi in modo tale, che non possedessero in fatto più in là di quel che gli antichi abitanti, i quali, anche dopo l'introduzione della colonia, mantenevano sempre la cittadinanza imperfetta s; appunto per questo però diveniva tanto più facile l'accomunarsi.

La prefettura era un' sittuzione speciale della costituzione, la quale però avera luogo presso la maggior parte del municipi aventi cittadinanza imperfetta. Per conseguenza le veniva annualmente da Roma un prefetto juri dicundo eletto dal protreo della capitale; senza però che con questo si mutasse punto della di eli costituzione n'-Scopo di similo sittuzione fi senza dubbio il volersi una ince-

Otre il distinto capitolo di Nienuna Sulle Colonie. Vedi Madrio. De jure et conditione coloniarum P. R. (Opuscola academica 1834, pag. 208).

<sup>2</sup> Pare che si abbia finora traccurato l'attestato più importante e generale per i Duorir nelle Colonie (lo stesso Waltzen non l'osservó). Ciczeno, De lege agraria, Il, c. 35. « Quum ceteria in colonita Duoriri appetienter, hi se pretores appellari volchant. »

a Materia lo ha gla provato, Op. cil., pag. 229; con lui son d'accordo Gövelina (p. 403) e Walter, lib. 1, § 206, almeno sul più importante Kiene (pag. 92) con quanto oppose non mil persuase.

<sup>4</sup> Ben altro era certamente il caso delle prefetture in Campania; giacchè le città di essa dopo il loro disertare nella seconda punica, furon punite coll'annientamento della loro costi-quatone e poste sotto quattro prefetti eletti annualmente, ira i coli detti 36, dai popolo romano. Vedi WALTER, I, § 430.

diata sorveglianza ed una dipendenza più vicina, come si faceva in altre città dopo una sollevazione. Per il medesiemio scopo, o presso a poco, le colonie potevano dietro speciali motivi, venir cangiate in prefetture, come a mo "d'esempio, la colonia Mutina viene in tempi più tardi nominata come prefettura ". Questo era però caso non frequente, a nati trovasi più presto il contrario, che prefettore, cioè, assumano nome di colonie mercè colonizzazione romana ". La costituzione della prefettura non accennava, a dir vero, essembanimente alla differenza durante tra quelle due forme di esistenza politica, la quale consisteva, per dire brevemente e bellamente non Aulo Gellio, nell'avere le colonie le loro radici in Roma, sittuzioni quindi e searer romane, mente i municipi entravano nello stato romano senza perdere le specialità loro, ma conformandosi a poco a la cono alla romana".

Municipi, colonie e prefetture appartenevano dunque allo stato romano, offrendo però forme diverse di diritto municipale romano, Diversa era la cosa colle città dei Latini e degli alleati, il cui ranporto con Roma era tutt'altro che adatto ad una alleanza. Esse esistevano fuori della civitas romana in modo però, che Roma usasse supremazia; le rappresentava quindi all'estero, imponeva loro servizio militare con contingenti stabiliti arbitrariamente: lasciando loro tuttavia la maggior parte degli affari legislativi, amministrativi ed esecutivi 4. E che esistesse un avvicinamento alla civitas, ed una tal quale unione il mostra e l'aver essi diviso o in tutto o in parte il diritto privato coi Romani 8, e l'aver migrato a Roma, quando avessero lasciato con che far durare la famiglia in patria, e l'essere stata unita ai sommi impieghi nelle città latine, godenti di un speciale privilegio, la cittadinanza stessa, Dopo la distruzione della lega del Lazio. vennero spedite da Roma colonie cittadine miste a latine; i diritti però eran quelli di quest'ultime. Di qui la nuova latinità, rapporto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neila legge Gallia Cisalpina, della quale tratteremo più tardi.

<sup>3</sup> L'opinione di Savienzi (Ges. d. R. R. 1, 6) e di Zeurr diversa dalla nostra vien spie-gata dall'aver essi samissi i due casi, per cui ammisero la mutatione di una prefettura tantoni en municipio cine nella colonia. Gortexos erra quando, parimodi di prefettura canginta in colonia, "l'interno gii anticia abitanti della città. Do seguo Wattra (tibro I, § 200-20) il quale segono il fatto nel modol in di essati.

<sup>5</sup> A. G. N. A. XVI, 43 « Sed coloniarum alia necessitudo est; non enim veniunt extrinsecos in civitatem nec suis radicibus nituntur, sed ex civitate quasi propogate suni et jurs institulaque omnia pop. romani, non sui arbitril, habent. «

<sup>4</sup> Il senato di Roma agiva anche su delitti gravi e publici; vedi l'esempio tolto da Polibio in Dirassas: Observationes ad tobulor Heracl, partem alberom 1817, pog. 183, Vi si aggiunsero gli arbitrii dei magistrati e dei legati di Roma; vedi l'esempio in Kiexe: Op. cli., pag. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pressoché ognuno degli scrittori competenti ha in proposito un'opinione propria.

HEGEL, Storia della Costituz., ecc.

giuridico ed artificiale il quale, tenendo quasi un posto di mezzo tra il diritto italico ed il provinciale, veniva concesso a singole città ed a provincie intere fuori d'Italia 1.1 Transpadani nella Gallia cisalpina furono i primi, che ottenessero un simile diritto, quando i Latini e gli alleati (e con essi probabilmente anche i la cispadani) ebbero la cittadinanza 1. A quanti vi ebber parte toccocomunanza di commercio legale coi Romani, i titadinanza alle persone per autorità supreme, al comune indipendenza di amministrazione in faccia al luosotenente di Roma 2.

Oltre al diritto dei Latini e degli alleati continuarono ad esistero in Italia qua e là rapporti particolari, tanto che Eraclea e Napoli forno si favorite da speciali privilegi da esitare, dopo la guerra sociale, ad accettare la perfetta cittadianaza loro offerta, mentre i Bruzii in pena dell'ostinata nimicizia mostrata nella seconda guerra punica fornon e riguardati e trattati come schiavi della republica.

Con rapporti tanto diversi tra loro pretesero gl'Italici da Roma-loro signora — la assoluta cittadinanza. I nobili Gracchi ne avevan già destato il pensiero; M. Livio Druso ne aveva pagato il desiderio colla morte. Gli alleati ricorsero quindi alle arini, ponendo anocra una volta in dubbio la dominazione romana; ed avrebbero sostituito allo stato fin altora esistito una republica federativa, semper romana per situtuzioni. Ma o dell'armin de dalla politica fin Roma abbandonata; concesse colla Lex Julia nell'anno 663 u. c. al Latini, agli Etruschi ed agli Umbri—gli alleati rimasti idedit—la cittadinanza, con suprema arte militare combatté gli altri. E questi difficilmente avrebber raggiunta la meta senza la guerra civile di Mario e Silla, e senza che il partito del primo si fosse loro amicato. V. Egli

<sup>1</sup> Più tardi ancora la nuova latinità venne compresa come un medio della capacità giuridica personale ira i dittadini romani ed i peregrini. Vedi le belle dissertazioni di Saviovi: Teber die latinità und dan Isus Balteum (Zeitschrift, für geach, Rechtscissenschaft, vol. V.) e Deber den volkischlusz der tafel von Herakkea, (vi. vol. IX, p. 314 e seg).

<sup>2</sup> V. Savigny. Der rom. volkeschluss, pag. 342.

<sup>3</sup> Sal recombe putto importante Waller chiano pel prime l'attentione (II ed. 1 200) a proposito del paso di Strakone IV, e. d. 23 (con 11 IV), vi à part di M'emans, ell'abilità festire a Stationa per commercio e populazione; un superiore per distritt politici, ¿vevez a fest ancienzo a Stationa per commercio e populazione; un superiore per distritt politici, ¿vevez a festivo del control di di vivia resis especiale; sal si qualità più l'apparatione di proposito, propriato giurigerez: del del recover a di veve e resistante produce e province e province e resistante del mandio di cittadini remandi e il popolo, code la cetta, indipendente di consideratio di consideratio di consideratio di di proposito, code la cetta, indipendente di consideratio di consideratio di consideratio di di giuridatione indipendente, le quales e rum a tra le parti principali dell' la Statione. El percio de gii cilli di 1 questori vengon prominati solo come autorità, non Duameriri e Quanteriri, avveni per regista la giuridatione mindipole.

<sup>4</sup> Più Irovasi in Walter, I, § 215.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Su questo punto, vedi le ricerche piene di merito di Kiene: Der bundesg. p. 2:5 e seg.

era terribile e mortalissimo dono questo della cittadinanza romana, ottenuto colla guerra civile e pagato con fiunti di sangue noblissimo! Con proscrizioni, distruzioni e colonie militari soree la tiznanica dominazione di Silla, prima che essi godessero, almeno in parti-del muvo diritto. Desiderio di vendetta e d'averi copri il pretesto della puniziono onde trattare le città e le popolazioni ilbiche come soggiogate, mentre coi beni rapiti a queste, i guerrieri e i compagni di Silla dotarono al dittatore un dominio di violenza: si lica varebbe, almeno secondo Livio (Epit. XC.), colonizzate in Italia y l'egioni. La spada avera mientute intere popolazioni i; PEtruria, il Sannio e una parte del Lazio ne ebbero una nuova ', banda selvaggio senza patria, la quale non rattenuta dai ferre legami di civilo ci dinamento, come quell'antico miscuglio di popolazioni in Roma, era sempre pronta a trattare il municipio come bottino di guerra.

Si parve — almeno da principio — che Cesare usasse maggior moderazione colle sue colonie in Italia, giacchè egli assegnò a questo scopo terreni dello stato, come quei della Campania, per mezzo della legge agraris da lui—console—ottenuta. Più tarli del resto dotava egli pure e fuori e dentro d'Italia i suoi veterani con segni di terreni, dai quali quindi venivano scacciati i possessorì legal.

Augusto, con proporzione molto maggioro e più secondo il sistema di Silla, popolo città italiane con altre 38 colonie militari, quando cioè le proscrizioni del triumvirato vi avevan fatto luogo bastante di triumviri avevan cette le case e i fondi più belli e più ricchi i ci i triumviri avevan scette le case e i fondi più belli e più ricchi i chavesse gell distributio a' soui veterani pressochi tutta Italia; siche brani di terreno e tesori rapiti ai templi fosser stato premio non a 38, ma a 38 legioni "Alti, non accoltat, risonarono in Roma i lamed degli Italici accorrentivi in masse perchè trattati quasi nemici su nasse conmissio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Niesun: Röm Gesch., vol. 1, pag. 11-12 (II ediz.), e Göttling: Gesch. der röm Staatsverfassung. pag. 463,

<sup>2</sup> SVETON (Jullus, c. 28) dice di lui: « Assignavii et agros sed non continuos, ne quis pessessorum evpellerent; » vedi anche il discorso di Cextre in Appiano bell. civ. 1, c. 29; cuntrarie sono le calde accuse di Bruto, li li, c. 100-114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Monum. Analytomum restit. Jo. Franz, comment. Instr. A. W. Zunpt 1845, tav. V, lin. 38-vedl Syntox. Octavins, c. 56.

<sup>4</sup> APPIAN, IV, c. 3.

<sup>5</sup> APPLAN, V, c. 22.

<sup>4</sup> lb. c. 12-14. Vinois. Ecl. I, v. 71. Augusto tuttavia nel Monum. Aregranum si vanta di aver dati del compensi per le nordite produle dagli assegni di terreno, e precisamente al municipi Sestertium Sexiens Millions, cicè 135,000 lire austr. Vedi Monum. Anegr. Lav. III, L. 25.

E veramente l'Italia negli ultimi quindici anni era stata conquistata per la seconda volta e solo adesso fatta interamente romana; la guerra sociale e la civile averano annientata la originaria nazionale e la coltura de'lignaggi diversi di lei. Roma le diede una nuova popolazione marziale e tutta d'una forma, la lingua, i costumi, il publico eti il niviato diritto.

Ai lempi di Augusto la cosa era tanto avanzata, che Strabone non potè dare con esattezza le abitazioni dei Lucani, dei Bruzii e loro antenati; perche ogni traccia di nazionalità perduta, essi sembravano romani.

Su di un terreno per lal maniera preparato poté aver luogo una legislazione regolare, anzi alta cautta della republica il bisogno della concentrazione parve richiederia, essa dovette però riguardare principalmente le città — e l'Italia ormai n'era il puesse — anche la dove originariamente l'esistenza di esse non era stata un'istituzione nazionale; e così adesso le città tialiane parvero formare le parti più essenziali, anzi i sostegio fondamentali dello stato romano.

Che se noi ci facciamo ad osservare la posizione legale, in cui sese trovaronsi dopo l'accettazione della cittudinanza, ci appare chiaro, essersi nel loro rapporto presente con Roma perduta affatto la differenza primitiva del diritto romano municipale. Le citti bitaine ed alleste erano indistitutamente municipi romani, esnaz che alcuna di esse differisse per cittadinanza più o meno perfetta; le colonie romane poi in Italia non avevano privilegio alcuno sulle lattine. El-l'era quindi cosa necessaria, che per questo rapporto nuovo ed equale tra le città italiche e Roma si formasso un diritto municipale romano comune. Come questo avvenise non può esser soggetto di quistione, bensi come vi si giungesse.

Non era possibile che anche da principio rimanesso assolutamente incerto il rapporto tra le autorità municipali ed i magistrati romani, tra i confini del loro potere escentivo e la estensione d'ogni altro loro dovere, l'attuazione del censo, e l'esercizio del diritto di citadianaza; anal la legge fiolita e tutte le altre che stavano in relazione con essa, contenevano senza dubbio una regola generale, a noi però sconosciuta. Noi sappiamo solo aver le città italiane potuto e dovuto dichiarrari sull'accettazione dell'offerta cittadianaza, per cui esse si obbligavano ad eseguire quanto ordinavano e la leggo Giulia e ogni altra misura della leggistazione romana <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Lib. Vi, c. i. viv ô vioi 'Popario; Gerro pro Corn. Ralbo, e 8 ipsa denique Julia, qua lege civitas est sociis or Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civilatem non haberent. Fundus è lo stesso che autor. Vedi la spisgatione di questo passo in SAVRAX: Ceber den volkechiuss der tafel von Heradea, Zeitaberifi, Vol. IX, pag. 303.

Qui ci s'affaccia però la quistione: L'accettazione della cittadinanza cangiò interamente la costituzione delle città stesse? Io credo - almeno nel caso delle città italiane - di poter rispondere negativamente, ad onta che la mia opinione sia tutt'altra che quella di scrittori recenti. Prima di tutto la costituzione degli antichi municipii non era stata toccata dall'esser stata accordata la cittadinanza, meno nel fatto, che i Romani vi spedissero il prefetto come autorità esecutiva ciò che allora aveva speciali motivi, i quali più tardi cessarono. Non puossi del resto concepire perchè la costituzione dei municipi nuovi dei Latini e degli alleati dovesse venir cangiata primachè - almeno per quanto noi sappiamo - si desse un ordinamento municipale generale. Tanto meno io trovo giusta l'opinione del Savigny, sieno state le città dei Transpadani, quando ottennero la cittadinanza da Cesare (705 u. c.) subito « ordinate » a guisa di municipi, giacche dal passo di Cicerone, dove per l'occasione parlasi della scelta dei quatuorviri ', ciò non viene per nulla provato; ora se non si possa intendere un'autorità esecutiva ed indipendente nella costituzione municipale sempre permanente, almeno devonsi esservi probabilmente intesi i censori cittadini (non quindi i Quatuorviri juri dicundo ma Quatuorviri quinquennales) 1. Avvegnachè questi dovessero certamente venir subito eletti, per poter censire i nuovi cittadini. Così vien spiegato nella miglior maniera possibile l'espressione di Cicerone, quando egli contrassegna la concessione della cittadinanza ai Transpadani appunto colla elezione di queste autorità. I Transpadani del resto possedevano già da lunga pezza il diritto della latinità, per cui le autorità municipali ottenevano la cittadinanza ed una specie di governo indipendente, ciò che naturalmente suppone una costituzione già esistente ed ordinata, la quale per essere municipio romano non abbisognasse di nuova istituzione alcuna, molto meno poi della elezione degli edili pei quali i quatuorviri 5 erano stati conservati.

<sup>2</sup> Questi Friri si Irovano spesso di fianco e dopo i Friri i. d. Vedi Onelli: Inscript., tom. il. n. 3852 et seu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. ad Att. N., 2. eratque rumor de Transpadanis cos jussos Weiros ercure. Quod si lla est, magnos motus times. VI <sup>2</sup> subende la concestione della cittadinauza, che si era gi\u00e1a aspettata da Pompoo nel 703. Vell Savioux, pag. 235.

Quinter II Savasar (p. 285) dec del Fieir de cistato passo di Corresso na spapar; persone cen una respectamente una antestica magnitudiane; per di everto prot, che talle le con un consequence una contesti come gardinale; per consequence con consequence del consequence del consequence del consequence del consequence del respectato del protection del protection (DELLE), and per la first efficiente podendate e figor India susaripata unit incrisano di Podoro (DELLE), a 2850, La conse cost: Carriore trechticamento acceptata unit incrisano di Podoro (DELLE), a 2850, La conse cost: Carriore trechticamento acceptata unit incrisano di Podoro (DELLE), a 2850, La conse cost: Carriore trechticamento acceptata unit incrisano di Podoro (DELLE), a 2850, La conse costi. Carriore trechticamento acceptata unit incrisano di Podoro (DELLE), a 2850, La conse costi. Carriore trechticamento acceptata delle persona dell

I Romani lasciarono sussistere anche nelle provincie le costituzioni tradizionali delle città; loo disordini o strettezze o motivi straordinari indusero a cangiamenti o a decisioni su punti controversi. Tale fu il caso degli Alesini discordi sulla scella del consiglio e domandanti al senato romano una legge in proposito; questi neariconne il pretore C. Claudio Pulcher, il quale emanò una legge sulla elcizione del consigitio municipale. Cosa igli Arginentini, dopo l'introduzione di una colonia nella città loro, ottennero da Scipione una legge sull'adunanze del consiglio stesso 't; e Pompeo nell'ordinamento della provincia della Bitinia publicò un regolamento generale delle città, che servi allo stesso Plinio il giovine, lorchè vi fu luogotenente '.

Per la maniera medesima i Romani ebbero occasione di riordinare le costituzioni municipali anche in Italia secondo casi speciali, più di frequente però nelle colonie militari di Silla; avreniva quindi che ogni volta venissero eletti uno o più plenipotenziarii, come nel caso già accenato di C. Claudio Pulcher, onde attuare sul posto le necessarie disposizioni.

In utimo si parve essere meglio atto allo scopo lo stabiliro per mezzo di legge a tutta Italia certi punti fondamentali della costinzione municipale; sia che casi più frequenti del genere suaccennato ne indicassero il bisogno generale, sia che al principirar della manarchia si tendesse più che mai ad una eguagianza maggiore di istituzioni. Questo e non altro fu per certo lo scopo dell'ordinamento municipale romano, di cui in o possediano un brano si importante nella celebre tavola d'Eraclea (così detta dal luogo ove fu trovato), de dalla quale rileviamo una serio di determizazioni sull'eleggibia agli impieglii onorevoli della città, su quella al consiglio municipale e sul censo.<sup>4</sup>

nuta la cittadinanza da Cesare nel 705, e per conseguenza in pari tempo i Weiri ricordati da Ciorcona. La lex Julio prunicipalis, della quale tosto parieremo, venne publicata ado nel 705. Se questa, come ammette il Savigny, è identica a quella accennata nell'intridiore, il Weiri redit, pot, devono essere stati introdotti solo nel 709, non possono quindi essere gli sessesi de Giercore ricordia.

<sup>1</sup> Cicero, in Verrem II, c. 49 e 50.

PLIK, \*pist. X, 83. Quinctius Flamininus ristabili nelle ciltà della Tessaglia l'ordine:
 a censu maxime et senatum et judices legit. \* Lavio, XXXIV, c. 54. Walten prova molti altri passi. Veti libro 1, § 22h. nota 35.
 Tab. Herostlemis, lin. 159. Qui lege plebis rescito permissus est. fuit, uti leges in mu-

nicipio fundano municipibusve ejus municipii daret etc. Più sotto spiegiterimo perchè noi non abbiamo con Savigny creduto questo passo relativo alle città Transpoadane. 4 HAUDOLD, antiquitatis e; monumenta tegalia, etc. Spangemberg (1830) p. 98. Tab. Ber.

ex rec. Marezolli, Görring ne da una nuova ristampa dietro l'originale nelle: Finzeles rom, urkunden, 1845. La parte riguardante la costiluzione municipale comincia colla li-

Nell' esame più preciso di questo documento è d' uopo riportarsi principalmente a quanto il Savigny determinava nelle sue ricerche sul tempo, sull'occasione, sulle circostanze e sul nome della legge più alla spiegazione del contenuto fatta da Dirksen 1. Ambidue opinano. che il decreto del popolo in discorso, e di cui noi curiamo la sola parte riguardante l'ordinamento municipale, dati dal tempo posteriore alla morte di Silla (670 u. c.); giacchè, secondo una determinazione contenutavi, quanti avessero ottenuto il prezzo della testa di cittadino proscritto dovevano esser esclusi da ogni impiego municipale onorcvole 3. Il Savigny poi secondo una relazione possibile tra un passo delle lettere di Cicerone e il decreto stesso del popolo 3, giunse fino alla più alta delle probabilità ed ammise altri che Cesarc non poterno esser stato legislatore, e precisamente nel 709 - l'ultimo anno della sua vita. E veramente ogni altra circostanza politica vi sta in relazione; il tempo in generale, la dittatura di Cesare come principio dello stato monarchico spingente a regolare organamento, più le determinazioni stesse della legge, relative alle proscrizioni; Cesare s' era dimostrato infatti amico costante dei perseguitati d'allora, e persecutore caldissimo degli assassini sorti dal terrorismo sillano 4; finalmente il piano stesso da lui abbracciato -l'allargamento cioè dei confini politici d'Italia coll'abolizione della luogotenenza della Gallia cisalpina, dopoche i Transpadani ebbero ottenuta da lui la cittadinanza (705).

Se noi infatti consideriamo più da vicino la legge dal punto di vista determinato da Cesare etsao, siamo costretti da ammettere, esserella stata fissata dapprima in sonso stretto per l'Italia, sembrar però in parì tempo destinata ad un allargamento maggiore specialmente per municipi zomani; sorge poi vicina la supposizione, clien nrgolare ordinamento delle città avrebbe potuto preparare i disegnato allargamento d'Italia. Il Saviggo con molta probabilità trovò una

леа 83: è possibile cise qui abbian precedute molte cose, che non futuno ammesse nella tavola; l'ultima propositione però dà abbastanza chiaro il fine della legge come РССИТА соот гадіоне ha sostenuto, (Падыі. 1, § 20).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dinksen, Obser. ad Tab. Herael., partem alteram 1817. Savient, Ber röm. volkschluss der lafel von Heraklea, « Zeilfchrift für geschichtl. rechtsucissenschaft, Vol. IX, p. 300 (1838).
<sup>2</sup> Lin. 124.

<sup>5</sup> Cic. ad fam. VI, 48 parag. colla linea 94, 104, Savigny, Folkschluts, p. 349.

SYEYON, Julius, c. H. Fino al 765 apparteneva ancora alle di lui disposizioni provvisorie In Roma ed in Italia, quella che permetteva l'ottenimento degli impleghi al figli dei procrititi da Silla. Dio. Cas., X.L. c. 88.

Le parole, lin. 142: Que municipia, colonies, præfecturze civium Romanorum in Italia sunt, etc., e quelle delle lince 117-119: « quive judicio publico Romae condemantus est, erit, quoiera eum in Ralia esse non licoat... quive in eo municipio, colonia, etc., judicio publico condemantus est » — non possono essere estese alle provincies quando la lingua comuze.

relazione tra l'ordinamento municipale in discorso e la lex municipalis ricordata dai giuristi classici dei tempi posteriori <sup>4</sup>.

Consideriamo ora il contenuto stesso per rilevare i tratti fondamentali d'esso organamento municipale romano. Roma era città una e generale, in cui tutte le altre d'Italia entravano a formar parte come membra politiche. Imperocchè in quella maniera, che le Tribus romane nella libera republica avevano escluse le curié dell'antico popolo patrizio, così esse stesse divennero, lorchè Roma passò il limite delle forme municipali-republicane e i comizi perdettero ogni significato, parte morta della costituzione dello stato, e le città entrarono al loro posto.

La città (oppidum) unitamente al territorio (territorium) a cui apratenevano luoghi picocli (rici, casteld) e comuni di campanga (pugy) formavă un tuto politico. Un magistrato di due o quattro membri (Duoririo Quatmoriuri) pin era capo; a questo la direzione dell'amministrazione, la giurisdizione, la presidenza in consigito e in adunanze popolari; lui poi eleggeva il popolo annualmente nei comirăi; l'area superati i 30 anni condizione alla eleggibilită, indifferente se il canditato avesso militato 6 anni a piedi o 3 a cavallo nella legione, o se per privilegio fosse stato assolto dal servizio militare. Anche se non le appartenesse, la carica orrevole concedeva all'individuo il dittud d'ingresso nel consicito.

degli serittori comprendeva nell'Italia anche la Gallia cisalpina. Savigny applicando le parole ultime, lin, 459: « Qui lege plebisvescito permissus est, fuit, auti leges in municipio fundano municipibusve ejus municipii daret etc.... alle città del Transpadani crede, che l'occasione della legge sia stata la concessione fatta ad essi della cittadinanza, L'opinione prima combattuta che la riforma della costituzione municipale sia stata conseguenza immediata dell'introduzione dei diritto della cittadinanza, servi qui di fondamento, lo poi non posso trovare adatta alle città transpadane l'espressione: municipium fundanum. Dovevano queste città, che avevan già posseduto il diritto latino e dinniù crano città provinciali, dopoche avevano ottenuto il diritto romano, certamente migliore, ritornare come le città libere ed alleate, un Fundus? Lo scrittore stesso sopra citato non crede poter essere questo il caso delle colonie latine (Folkschluss, p. 308) - e qui è appunto il punto debole della sua argomentazione, punto da lui malamente sostenuto (p. 325-326), lo riferisco quindi le parole accennate a questo e quel municipio dell'Italia antica, in cui già anteriormente e nel modo già indicato si era trovato necessaria e s' era accettata una riforma della costituzione. L'opinione del Savigny, doversi retroerdere fino a 40 anni non può sussistere appunto perchè quella riforma non stava in relazione alcuna colla concessione della cittadinonza agli alienti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Up. cit., p. 362 e seg. Molto più dubbio è il nome lex Julia municipalis, per quanto lo dimostrerebbe la iscrizione padovana suaccennata. (Vedi pag. 21, nota 3 del presente scritto).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La legge nou nomina letteraimente che questi, sema però che escinda ogni altra denominazione, lin, 88: • attove per nomine magistratum potestatemque habebunt. •

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lin. 81, 98, Di entrare in carica in principlo di luglio ed lu gennalo dell'anno seguente Fedi Diassen, Oberre., p. 36.

 $<sup>^4</sup>$  Lin. 436: • Duovir. Quatuorvir, aliam vequam potestatem, ex quo honore in eum ordinem percentat. •

Il consiglio è l'altra parte importante della costituzione municipale. Eli non si chiama curia, come posteriormente per distinguerlo dal Senato di Roma, berni senato, e per conseguenza distinuo come ordine del Senatori, Decurioni e Conscripti '. A vita la carica di consigliere; per essa posto d'onore in testro cel in festo publiche, più diritto speciale ad impieghi primari. Quando caso di morte o di condanna legale renda libero un posto, ha luogo una nuova scella fatta non dal popolo, non dal consiglio stesso, hensì per diritto dalla suprema autorità, si chiami essa Duumrirato, Triumvirato o che si voglia '. La logge segnara poi cirro-tanziatamentel casi escludenti dall'eleggibilità a consigliere o a carica somma. Tra essi sono numerati quanti esercitimo mestire vergonoso (anche i gidatiori de gli attori da testro), quelli che condannati per delitti fossero stati eccititi dall'esercito di esclusi dal censo, ecc.

Questi soli tratti della cositiuzione mostrano come a lei restasse appean l'apparenza della democrazia nei comizi elettiri del popolo, mentrei I senato costituira una aristocrazia bastantemente distinta di decurioni a vita e per orrevoli cariche privilegiati, di lanco ai quali quindi le adunaze della horghesia dovettero aver perduta hen presto ogni importanza, per essero poi in ultimo interamente distrutte, come in Roma lo ponolari.

Che se noi confrontiamo ancora una volta lo stato precedente con questo ordinamento romano-municipale risulta oridente, non essere da esso derivata alle città italiane nè cosa assolutamente nuova, nè aleum che di perfettamente egnale. Nelle antiche città italiane infatti e presso i popoli aventi municipalismo, come Etruschi e Latini, noi troviamo già e senato el autorità municipali, abbiano questo poi nome di lucumoni, re od altro — del resto il senato circoccritto a forme oligarchiche, come presso già Etruschi, o verro, più aristocratico, comprendente solo i primari del popolo, come presso il Latini <sup>3</sup>.

Nò le città greche della bassa Italia mancavano delle stesse forme fondamentali di costituzione libera municipale, che anzi offrivano l'antitesi della rigida oligarchia e del sacerdozio misterioso degli Etraschi — e tutto questo persino nel loro sistema primitivo aristo-cratico modellato all'achea ed alla dorica. Le colonie romane e le latine poi le avevan portate dalla patria.

Il riordinamento municipale romano si limitò dunque a ridurre sotto un forma generale e romana tutti i principii già esistenti; e

<sup>1</sup> Lin. 137-138: « in toco senatorio, decurionem, conscriptorum sedeto, etc. »

<sup>2</sup> Lin. 86-87.

<sup>3</sup> Göttling, Röm. Staatsverf, p. 17, 24, 35.

a questa riforma -- almeno così io suppongo -- servi di modello la costituzione delle colonie romane 1. Essa lascia però indeterminato e il nome e il numero e i doveri e il modo esecutivo delle autorità - almeno in parte; non chiede uniformità generale, non la fa mai precedere. Di qui il conservarsi della distinzione imperfetta tra municipi, colonie, prefetture, di qui il continuo esistere per la maggior parte dei conciliabula e fora 2. E queste differenze non mancavano di una certa importanza pratica. Costumi popolari, onoranze di Dei persino forme di costituzione mantennero nei municipii alcune delle loro proprietà; indi il trovarsi ancora sotto gli imperatori menzionati in Etruria il Pretore, come preside dell'antica lega delle città, nei Latini il Dittatore, in Napoli il Demarco, e così via 5. Di qui, che i municipi d'Italia cercassero qualche volta il diritto delle colonie, che queste ritornassero a quello dei primi ; ogni qualvolta cioè una simile differenza fosse, non di natura, ma di forme esterne della costituziono 4. Il distintivo ultimo delle prefetture pare consistesse finalmente in ciò solo, che le loro autorità esecutive, fossero esse elette in patria, o prefetti eletti in Roma (più tardi dagli Imperatori), non avevano nulla di comune coll'amministrazione municipale - dal momento che noi troviamo al loro fianco duoviri e quatuorviri "; in casi straordinari mandavansi prefetti da Roma stessa nelle città, come in quello del non potersi passare all'elezione del magistrato nunicipale . Ai conciliabula e fora venivano nell'ordinamento romano dei municipi concesse le determinazioni relative al consiglio ed alle cariche orrevoli, ad eccezione di quelle sul censo; anzi pro-

<sup>1</sup> Le dialosi sette a précenza nella lex municipalis di Buoviri, Quatoriviri, Decarices vi si riferizono specialmente, Esse nonprese cense dubblo nelle colunie romane, come, per quanto noi re potreno paragonare, le concordanze dei diversi ordinamenti municipal partiti da Roma; coli p. c. Pris percentia dei 50 anni da C. Canda Patcher per Alesis', da Pompeo per le città della Bitinia come condizione per l'elegabilità a consigliere. (Fedi. p. 34 dei presente exitto).

<sup>(</sup>Vedi p. 24 del presente scritto).

3 Liu 33 o più di frequente. Così puro presso Cicano pro Sext. 45: Nullium erat Balter
municipium, nulla colonia, mulla prafectura. L'intera enumerazione tevrasi meglio nella
lex rubria, col. II. lib. 1. (Spangendeno, Mon. leg. 150), dove vien premessa la denomi-

nazione generale con oppulsus, semma che vi namechino orist e austitata. O. M. C. P. P. V. C. S. P. Separtus, Adiesius. Il v. Il licertus de presenter imperiorati si, "Vedi Ostata, Noseiga I. S. Perenti, "Vedi Ostata, Noseiga I. e seg.) - e seg.) - e seglia e de cellular de dissentir l'alla, Apid Nespolini ostenerches, in petris sua Ca. Lilado, qui qui que presentaria; ci in médice quempessus quanti su alla partie, et abrieta arendo faite - A. Gazares stessa, XV, I), con sa più spiegente none. Tactr. Ann. XVV. C. 27: - al ta cambio millories que quanti della partie del Nesta del

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Così p. e. (nella lex Rubria) in Modena d'accunto al prefetto; così in Venusia. Orrella, Inser. N. 3872-73; per altre differenze vedi Walten, I, § 283.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pucarra, — Ueber den inhalt der lex Rubria nella Zeitschrift für gesch, rechtswis; — Vol. X, p. 220.

babilmente mancava loro anche una antorità giudizlaria propria ; sembra quindi, che le piccole città dipendessero dalle maggiori; mentre i cici e le castella, sotto i loro presidi (magistri) appartenevano alle città come luoghi di territorio .

Non è qui il luogo di tener dietro alle differenze del resto per la maggior parte accidentali ed esteriori, come ai nomi dalla costituzione indicati, nelle singole città. Di molto maggiore importanza per lo svolgimento generale e storico della costituzione municipale è l'esame dello stato antecedente delle città italiane relativamente a Roma, e del rapporto esistente tra le autorità di questa e di quelle. Per quanto l'antichità ci abbia tramandato, tuttavia su questo punto noi troviamo ben poco in tutto l'ordinamento romano. La sola determinazione conosciuta è quella prescrivente, che il censo venga fatto in parità di tempo, che in Roma, dalle autorità supreme (tal' è l'espressione vaga) e con quelle forme che il censore romano avesse prescritto, poi che si spediscano a questo le liste 5. Noi però osservammo già, che nell'ammissione delle città italiane nella civitas romana, la relazione tra i magistrati municipali ed i supremi impiegati non poteva fin da principio rimanere indeterminata; e ciò quand'anche noi potessimo ammettere, che già fin d'allora la giurisdizione municipale fosse stata limitata nel modo in cui lo fu più tardi; imperocchè fin da principio le città libere non avrebber potuto pretender tanto, ed anzi la nostra lex municipalis ricorda ancora formalmente l'esercizio dei diritti criminali, che più tardi non furono ad esse più oltre concessi \*.

Sotto questo rapporto quindi non ci pare, che il riordinamento municipale di Cesare abbia mollo mutato, ne ridotto, a più stretti confini. Né forse era ancor tempo di distruggere interamente l'indipendenza delle città italiane; imperocchè se i primi imperatori stessi non amanti il cangiamementi troppo rapidi, perchè volenti sempre rispettaro l'apparenza almeno della republica, nol fecero, tanto meglio dovera Cesare andar cauto, possessore, com'era, di una autorità mal ferna.

Gli era però un caso ben diverso quello per cui una provincia, come la Gallia cisalpina, venisse unita all'Italia ed ammessa quindi al diritto di quest'ultima; ella doveva mostrarsi grata del dono, an-

DIRKSEN, observ. p. 8.— Walter, contro la propria opinione anteriore. Libro I, § 247.
 L. 30 ad municip. (30, 4.): « Qui ex vico ortus est, cam patriam intelligitur habere cui refupibile or busui life respondet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lin. 442-458, « qui in iis municipiis, coloniis, praefecturis maximum magistratum maximum potestatem ibi habebit — censum agito, etc. »

Lin. 119, «quive in eo municipio — cujus crit, judicio publico condemnatus est, crit. »

che quando le Impiccolisse i privilegi. Dicemmo già aver Cesare vagheggiato simile concentramento. E di questo trattò il giovane cesare C. Ottavio contro Antonio nel 712, quando uniti si divisero le provincie prima toccate a Lepido; era appunto pel primo cosa importante il distruggere la luogotenezza della Galalia Gialpina, avvegnachè per mezzo di essa Antonio — pericoloso socio del dominio, aveses potuto mantenere un esercito nelle vicinanze di Roma 1. S'accordareno quindi nell'attuazione del piano di Cesare, e Marc'Antonio fia altramente compensato. Per tal maniera adunque, giusta ritto taltico, o, come dice Appiano, ebbe in dono l'autonomis, che à quanto dire questa giurisdizione indipendente, la quale maneava alle provincie. Fin dore s'estendesse ora questa giurisdizione municipale, verleme.

La così detta Lex de Galitia cisalpina (altro documento dell'antichià trovato tra le ruine di Velleja, ed alla quale colla scorta di essa legge stessa, Puchta dicela nome di lex Rubrio) ci di a proposito una sufficiente notaira i. Dopo l'acuta dissertazione di Puchta la differenza tra l'idea d'Imperium e quella di Jurisdicio spiega tutta la legge stessa, giacché, secondo l'opinione del giuristi clàssi en Digesti, biosopa cominciane dai redere essersi accordato al magistrato municipale, secondo il fatto principale, non l'Imperium bensi la Jurisdicio. Il primo, serbato solo al primi impiegati dello stato, come consoli, pretori, censori e luogeienenti nelle provincie, accordava il diritto del comando assiduto ('Tedeschi direbbero del chando») piti ancora quello di porto in esccuzione anche colla forza. Vi si comprepedva quindi l'intera giurisdizione criminale (imperium merum) non solo ma ed anche la procedura straordinaria negli afri civiti (imperium miztum), nel caso in cui abbiognasso un de-

<sup>3.</sup> M. Antoino, giusta la conventance fatta dai triumyrii in Dologna, oftenne non che questa prepriotia marbe la Gallia unberron, de correino de Natroneco (Dio. Cas. X.I.V., c. 35. - Arr. Vi. c. 55. erra quitoli il Savares quando alfrenne (qo, ed. 332) che depo Deisso non si expense il discinsione alexno nel facili dalla circheri, qui ha pure traccornito il quosi importante de contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato del cont

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi il documento secondo la rec. di Dinksen presso Spangemberg: Mon. leg. p. 144. vedi anche Pumra, Ueber die kez Rubria v. nella Zesischviß, für gesch. rechtse. Vol. X., p. 195 e Savicav, volikzehluss, ibid. Vol. IX, p. 283 e Nachtrileg, Vol. IX, pag. 25, Savigan riconocho qui come giusto quel nome di Lez Rubria, pei quale s'era tanto combattuto.

creto per autorizzare l'azione del magistrato, oppure fosse necessaria una esecuzione. La giurisdizione indicava nel senso stretto l'ordinaria procedura negli affari civili, secondo la quale il magistrato iniziava il processo, dava le forme di diritto ed eleggeva il giudice, che doveva dappoi sentenziare 1. Che se quindi le autorità municipali non valgano, che quali magistratus minores, la è cosa evidente essere stata ad esse accordata la semplice jurisdictio. E più precisamente: I Duumviri nelle città della Gallia togata, fossero essi stati eletti solo di presente, o avessero già esistito ed avessero accettato il predicato j. d. (juri dicundo), ottenero allo sciogliersi dell'amministrazione municipale la Jurisdictio propriamente detta; in caso di un affare qualunque criminale, quando non lo si rendesse affare di polizia, ed in ogni altro richiedente una procedura straordinaria, bisognava rivolgersi al pretore in Roma. Siccome poi questo principio, attuato in tutta la sua estensione, avrebbe ristretto d'assai l'uso del diritto, e' fu necessario accordare alle autorità municipali una parte benché piccola di quei poteri, che erano uniti all'Imperium. La lex Rubria determinava appunto tutto questo; avvegnadio ella indicasse i casi in cui esso magistrato potesse usare di poteri straordinari, mentre gli limitasse dall'altra parte la giurisdizione fino ad affari del valore di non più oltre 15,000 sesterzi (3749 zwanz, circa) 1.

La legge rubria riguardava semplicemente la Gallia cisalpina, sicchè data certamente dal tempo dell'unione di questa provincia all'Italia o poco dopo (dal 712, o 713, u. c.) \*. Quando poi più tardi presso i gioristi classici — sul principiare del terzo secolo della nostra éra — noi troviano limitata la giuristizione dei magistrati municipali sempre secondo lo stesso principio, che ad essi manchi l'Imperiuma, nazi in certi punti più ristretta ancora di quello che non lo facesse la tex Rubria — sorge la quistione: Quand'è che funo allargate simili restrizioni alle laltre città d'Italia" — Dopo quanto fu detto, io non posso ammettere con Puchta — sia stato un tal principio risotto già anteriormente a legge generale dalla così detta lex Italia sumicipalis e in modo da servire di punto di partenza alla CR Rubria — lo accetto quindi l'opinione di Savigney e Bethumann-

I Vedi Puchta, Op. cit. e nelle Istituzioni I, § 79, 80, 92.

<sup>9</sup> Questo pais bastare. Pris ancora trovasi nelle dissertazioni già citate di Purkta e Swigny, 2 Girratuno (rim, stasteror, p. 1921), vasi ristaria al un tempo americare perchè i parole col. I, lin. 31: soire quis pro quo imperio potentaree erit, intercellite, non potevano esser intese dalle auterità momicipali. Na questo non è assoltamente necessioni. Purbta anni ne pratto già come di cosa relativa ai magistrati romani (p. 295, 217 dell'opera cit); a questo pare Gillitgo mon abbia fatto tatenzione.

Hollweg, che la elezione cioè dei giudici supremi in Italia, fatta da Adriano e M. Aurelio imperatori, abbia avuta per conseguenza la restrizione suddetta '. — Noi tratteremo però tutto quanto riguarda questo punto nella parte, a cui presentemente passiamo.

PUCHTA, Instit., 1, § 92. SAVIGNY, Gesch. des r. rechts im M. A. II, ediz. 1835, pag. 55. BRYHMANN-HOLLWEG, Gerichtzeerfaszung und prozess des sinkendeur/imischen rechtes, 1831, p. 12.

### La costituzione municipale d'Italia nel primo periodo dell'Impero fino a Diocleziano.

Negli ultimi anni della republica, tolta ogni opposizione giuridica e nazionale. l'Italia entrò a far parte di Roma. Mercè tale unione un diritto italico generale subentrò a quello dei Latini e degli alleati. come pure ad ogni altro rapporto politico - e questo nuovo diritto indicante i privilegi delle città italiane rispetto alle provincie, compreso nella sua totalità sotto il nome di Jus Italicum venne accordato, quasi privilegio importantissimo, alle singole città provinciali, specialmente a colonie romane. Tale era la bella e naturale unità giuridica presso i Romani; la primitiva forma esclusiva venne distrutta quasi frutto maturo ed alzata a forma generale di diritto; così dunque non arbitrariamente trovata, era nata la latinità. L' Jus italicum però si distingue dalla natura e dall'applicazione di questa ultima in ciò principalmente, che quella non fondò mai un ceto speciale, ma agi sugl'individui per mezzo del diritto municipale, al quale s'era soltanto rimessa 4. Esso faceva sempre precedere la cittadinanza pel cittadino, a cui voleva concedere l'Jus italicum, ed accordava al suo municipio libertà semplicemente più vaste, 1e quali riescivano ai cittadini gratissime, senza che ne entrassero per questo mallevadori, non essendone neppure ovunque accompagnati. Quali erano ora queste libertà?

t. L'Italia libera da ogni imposta diretta, cioè dall'imposta fon-

<sup>1</sup> Questo monthy primo IL SAPENTY pella van dimertatione mili Jan Bulevan (Etalendri) for evolutarias. V. 32 18393, difficiendus XI, S., catoria Insuel errord il Dexas e di La RALLE, Economie politique der Romatias (1860). La contraditione lu cal code Waltzus cambo cell'utilità cal del 390 accessiono nossum noto moro del diritto italica, sempre per perirele individuali, no si in into gran che importante, come entra evoccio, many cambo del consultatione del consultatione del periodi del Peterra, fundi L. § 19 è 2 Natura, Opt. di Agginti L. (1871).

diaria e dal testatico. — I Latini e gli alleati pure non avevano pagata alcuna imposta, ma semplicemento servito in guerra, ed il Tributum dei cittadini romani era già stato levato dopo la guerra macedonica (587).

- Il suolo italico, a differenza d'ogni altro suolo provinciale nou avente l'eguale privilegio — poteva esclusivamente essere proprieta quirite o romana legittima '.
- 3. Finalmente le città italiche erano contraddistinte da una costituzione più libera. Le opinioni però dei moderni scrittori sono discordi riguardo al significato di questo privilegio. Secondo Savigny le città provinciali non avrebbero mai possedute senza l'Jus italicum le nutorità dei duoviri o quatuorviri per elezione propria. La cosa però presa in un senso così generale non è vera; giacchè Walter ha provata la loro esistenza in molte città specialmente in colonie aventi, per quanto ne sia noto, l' Jus italicum 5; più puossi sostenere, che le colonie romane avevano ovunque una costituzione con duoviri 5. La sola jurisdictio può aver quindi distrutta questa differenza, in quanto ella concesse simili autorità alle città italiche, non però alle provinciali come tali 4. Anzi neppur questo nè assolutamente nè semplicemente, E veramente: che direm noi delle città siciliane, alle quali nell'ordinamento delle provincie fu conservata la giurisdizione loro 5 9 Non dobbiamo nol credere sia questo avvenuto qualche volta anche in altre provincie? E' si pare, che un luogotenente potesse, come Cicerone in Cilicia, accordare tribunali propri alle città, (naturalmente sin quando durasse la di lui amministrazione \*). Il privilegio vero delle città italiche dovette consistere quindi semplicemente nell'indipendenza giudiziaria od amministrativa; singolare per esse appunto perchè la loro autorità municipale era sempre stata riguardata come magistrato romano, il quale del resto era ben lungi dall'eguagliare i pieni poteri e la dignità delle più alte persone della magistratura, nullameno nè a queste soggette ne per modo alcuno da essa dipendenti 7. Per tal maniera dotate di una jurisdictio perfetta ed indipendente, solo

I GOTHOFREDUS ad cod. Throdos, L. XIV, til. 43, c. 4, provô già queste due proprietà dell'Jus italicum

<sup>3</sup> Anche nella I ed. (nella II, Libro I, Cap. 36, nota 95 e 405).

<sup>3</sup> Vedi la pag. 45 del presente scritto.

<sup>4</sup> Cost concepisce Puchta la cosa (Institut., I, § 94).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Clerro, actio II, in Ferrem, c. 13. • Siculi hoc jure sunt, ut quod civis cum civi agat domi certet suis legibus. • <sup>6</sup> Clerro, epiel, ad All lib. VI, § 15. • Dixi me de co genere men docreta ad edicta ur-

bana accommodaturum; i laure en ce statistica adhae comabas. Graci vero e suttout, quod peregrinia (i. e. sula) judicibas ufantur. Nugatoribas quidem, inquies. Quid referil Tamen se ustrevajava adeptos putant.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Su questo rapporto vedi Bethnann-Hollweg, Op. cit. p. 8.

a poco a poco ristretta nel suo svolgimento, le città italiene entrarono nello stato, e così quelle della Gallia cisalpina al momento della unione loro coll'Italia ottennero la stessa autonomia, benche ridotta a proporzioni minori '. La suprema giurisdizione era ristrata solunto di pretori romani, già da Cassra aumentati fino a 16, numero cheanche più tardi o dopo cangiamenti molti venne mantenuto come quello di norma.

Aquanto sembra tali condizioni continuarono a sussistere fino al di in cui alfrano imperatore pose a giudici in Italia documetrae, Solo scopo di simile innovazione potrebbe essere stato, volersi colla crrazione di 8 supreme corti di giustita in parti diverse d'Italia render la procelura più spiccia e meno dispendiosa. Pure Appiano, scrittore dei tempi di Antonino Pio il a fiordos alos come una misura provvisoria, e Marco Aurelio infatti pel primo la ridusse stabile coll'introduzione del Juridici'.

La è cosa certa, che la giuristizione dell'autorità municipale in Italia cadde da questo tempo almon fino al punto, in cui noi la troviamo indicata dai giuristi classici nei Digesti; che se per tal maniera lo stato d'Italia si rese sempre più cguala a quello delle provincie, non el tuttavia probablie, che la giurisdizione dei magistrati municipali, rimașta sempre indipendente, fosse stata assogretata a questi giudici supremi, come ad appello regolare. E così infatti sarebbe stato levato uno dei caratteri distintivi dell'Jus italicum, alumen secondo il modo in cui noi lo considerammo, metri invece questo deve aver esistito, almeno al tempi di Settimio Severo.'

Benchè noi non ne sappiamo il quando, gli è però incontrastabile, che ben presto verificossi anche un tale assoggettamento; e senza dubbio esso esistette già nella seconda metà del secolo III,

I Vance existentemente tropo ofter dall' una parte Svigny quando repa alse colonie a mancifut secon Domment'; dall' any Walter quando tra questi o le città stalche son sa trovare altra differenza se non quella che le utilize avvan notico, i, a possibilità di orte literia, nella dimministrazione mancipale « cioni anhen nella. II et. Liu, 1, 30: Savrosv contro Walter ai riporto à panco ("Upiato (lit, 1, p. 3 x. D. de consistenta (d. 1, p. 1, x. Liu, 1, 2) x. Extractor (anticolor) de consistenta (anticolo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio. Cas., XLIII, c. 47, 49 e LVIII, c. 20.

<sup>3</sup> Applan, Bel. eip., Ilh. l. e. 28. λ. uni μετ αύτον επίμειναν ές βραχώ, Jul. Capitol. M. Antoninus. e. 41. Dubis juridicis Italiæ consuluit, ad id exemplum quo Adrianus consulares efron reddere jura praesperal. V. Aelles Spant. c. 22.
4 Cod opina Pecura. Institut. l. § 92.

a Vedi sopra il passo di ULP. D. De censibut,

HEGEL, Storia della Costiluz., ecc.

tempo in cui l'Italia fu abbassata fino al livello delle provincie, ed in cui noi troviamo luogotenenti provinciali sotto il nome di Correttori.

L'Italia godè nei primi due secoli dell'impero un lungo periodo di pace e di tranquillità solo raramente interrotto. Non più di armi e di guerra curanti, gli abitanti di essa pensavano a goder della pace e ad ingentilirsi colle arti 1. Le misurate gabelle ed imposte facevano liete le città di condizioni ordinate e florenti. Con denari propri potevan esse adornarsi d'edifizi, templi teatri, terme e basiliche publiche; render la vita agli abitanti più comoda con istrade, mura e canali, al popolo più sicura e più bella, con provvisioni di granaglie, con medici, con giuochi, con sofisti e rettori, 8 Tenue il dispendio per l'amministrazione e la giudiziaria, avvegnacchè gli uffizi di stato coperti da uomini non pagati perchè ricchi di sostanze proprie, i lavori publici sostenuti dagli schiavi del municipio. Egli era quindi possibile l'impiego delle rendite dei possedimenti municipali, di capitali impiegati, delle tasse, ecc. a publico godere, a sostentamento dei poveri, ad adornamento del municipio istesso 4.

Questo quadro tanto lusinghiero della vita municipale in Italia non è però che il solo lato esterno el apparente, il quale potè coprire l'interna decadenza, finchè alla fine del III secolo questa si mostrò ad un tratto in tutta la sua deplorabile nudità "Tutto era apparentemente in fore, goni istituzione della vita civile pareva avesse raggiunta la massima perfezione, ma internamento tutto era invece putrido e barcollante · così Schlosser, che disse con tanta maestria dello stato, della vita e dei costumi di questo periodo ". Noi ci accontenteremo di indicare i momenti principoli di, quanto riguarda una simile decadenza.

La quale si manifestò in modo assoluto già fin da principio dell'impero per l'una parte nel decremento pressochè meraviglioso della popolazione, per l'altra nella povertà del popolo. La prima non poterono

<sup>1</sup> Al tempo di Autrellano imp. (270-275, d. c.) TERRILLES POLI., Triginia lyromai carra ciche Autrellano eligagese il vinio Terticas a correttore d'inizia intata. Al contenta l'Orsaccio del a aurel, c. 30, dice il vero. Tetricom triumphatum correctorem Lucanie fecit. Nol non aspiquano cuando cessassero i Juridici; gienche il passo di lino. Cas. (LSXVIII. c. 22) dovre al vorrebbe travare, che que destina vivenisse ai tempi di Macrino (218 d. c.), non lo dice. 3 Historia N. II. c. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hemodian II, C. Z.
<sup>3</sup> V. L' ordinanza di Antonino Pio imp. sull'immunità in Modestino, L. 6. D. De excusations (27-1).

<sup>4</sup> V. Royn. De re municipali Romanorum. Stuttg. 1801, p. 30.

<sup>4</sup> Universal historische webersicht der alten well und ihrer cultur. Parte III. Per. 1, p. 467.

ampedire ne l'aver gravato d'imposte il celibato, ne preuni si padri di prole numerosa, nè asili infantili, nè colonie nuove o quant'altro la bidevole premura degli imperatori potè trovare per aumentare la popolazione; la seconda sempre grande ad onta dell'immensa abbuodanza di vierei delle richezza delle provincie; tutto questo poi avvegnachè la generazione non bastasse all'immenso impiego delle forze, che si facera \ Arrori i 'ineguaglianza sempre crascente delle asotanze vaticuna servitù per totti eguale; giacchè, causa le proteziori e l'.mpero, si accumulavano richezze e possessi fondiari sempre maggiori in un ammero di grandi proporzionalmente piccolo; gente che sapeva impiegare e tempi ed uomini a vantaggio proprio, che sacrificava ogni pen più nobile dell'umantia all'ottenimento id delizie per la via, hen più nobile dell'umantia all'ottenimento id delizie per la via,

I funesti latifondi quindi; che mutavan gli agricoltori liberi in genti schiave o coloni, che rovinavano i piccoli proriteria; si diffuze sen già di fianco a città ricche di fiste e di giuochi e gareggianti colla capitale per lusso e pompa di esilità e publici istituti. Quando però le provincie roppero quel tutto, di cui il regno andava forte e di cui le città italiane non erano che parti, queste, come forma, viventi del prodotto delle prime, dovettero pensare a sè stesse non solo ma ed anche al mantenimento di un regno despota, di mas corte lussuriosa e di un esercito dispendioso — fu allora, che la massima miseria dovette ad un tratto manifestarsi in tutta la sua interezza.

Che se noi osserviamo più da vicino la costituzione municipalei in questo periodo, risulti dagli scritti dei giuristi classici contiuni in compendio nei Digesti (ed ai quali noi specialmente ci riportiamo), che la natura de' municipi dal II secolo alla prima metà del III viene rappresentata per un lato da una souma perfezione di forme, per l'altro però dalla tendeza: a cadere già in quello stato, inci le istituzioni nate al tempi della liberà republicana si trasformarono in istrumenti di violenza per un dispotismo durisimo. Consideriamo niù estatumente con mo surando ceperale questi due lati ?.

Noi esamineremo primieramente il solo lato giuridico del diritto municipale, il quale si formò per la prima volta in questo giro di tempo. Dimostrammo già come, quasi conseguenza dell'unione d'Italia con Roma, fosse nato un diritto municipale romano generale,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V.Le dissertazioni istruttive di C. G. Zvurr, Ueber den stand der berölk, und die volksvermehrung im allerthum. 1841.

<sup>3</sup> Olire Roth, De re mun, 1894 v. Savigav, Gesch. des R. R. im M. A. I. (II. ediz. 1884) cap. 2 c. Walters: Ges. d. v. v. (2 ed. 1845) Lib. I, cap. 35 c. seg. — Obelli: Inscriptionsen latinarum selectarum ampliss. collectio. Tom. I et II. (1828) è molio opportuno per cast speciali.

secondo il quale le città benchè subordinate come parti al tutto dello stato romano, pure continuarono a vivere una vita esclusiva ed indipendente. Dal momento però, che la civitas universale fu Roma, ognuna di esse non rappresentò più certamente un piccolo stato a sè, sempre però un tutto politico (corpus) 4. Questa esistenza esclusiva che in esse più presto che in ogni 'altra parte dell' organismo dello stato (come nelle tribù, nei collegi e così via) si riscontrava, annunto perchè esse erano dall'esterno entrate a formar dello stato quali comuni indipendenti fin dall'origine, questo lato, diciamo, venne ora riguardato dai Romani come una personalità, non come sotto l'influenza di una idea religiosa quasi divinità individuale, ma come una astrazione possibilmente intelligibile, cioè come una persona giuridica. Che se essa non desse che il lato del diritto privato del comune, secondo il quale questo è un tutto in mezzo ed eguale agli altri, è evidente che poteva venir applicata non solo a corporazioni o fondazioni, ma ben anco a provincie intere, anzi allo stato stesso \*. Si noti il preponderare del diritto privato e l'importanza del progresso di lui.

E perfettamente manifestossi egli solo per mezzo della plebe, questo aggregato di individualità nell'antico stato patrizio, il quale riguardava ogni diritto solo come conseguenza del publico e del sacro. Di quei tempi egli era incitatore ed ammiratore di tutto, imperocchè lo spirito politico era forte abbastanza per poter superare la di lui durezza, anzi per tenerla avvinta a sè stesso. Ora però che la republica era caduta, che l'antica costituzione s'era o sfasciata o svigorita, egli s'era fatto padrone, si assoggettando nersino ogni terreno politico. Un solo però dei lati del diritto privato tocca il comune considerato come persona giuridica; questa benchè rappresentata qualche volta da persone reali non può essere che soggetto ideale; a simili individualità poi è concesso il possesso di natrimoni non già però l'azione legale, o il dar ragione. Esse presentano un tutto al più come unità, mai però quella di tutte le individualità viventi ad un tempo; avvegnacchè la persona giuridica non venga estinta da esse, ma ad esse sopravviva s.

Per ischiarimenti ulteriori su questo rapporto giuridico rimandiamo

I E' si parve simile all'annientamento il caso in cui una cilià cessasse dall'essere un commen, un lutto a sè, come accadde con Capua, di cui Livio tanto esattamente dice (XXVI, c. 16) ... habebatur tanum et frequentantur tanquam: coppus sudiassa civilais.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saviont, System des heul. röm. rechis. Vol. II.; Die lehrs von der juristichen person. p. 239, ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quanto ial differenza sia importante per le conseguenze pratiche, mostra il Savigny, p. 289.

il lettore alle ricerche di Dirksen e Savigny 1, noi passiamo intanto a considerare la costituzione municipale stessa. La quale secondo la posizione generale delle cose, aveva assunta direzione affatto aristocratica. L'ordine dei decurioni a vita arieggia una specie di patriziato, vale cioè pressochè uno stato di signori dominanti, mentre il resto dei cittadini, quasi antitesi dei decurioni, può essere segnato come lo stato dei plebei ', stato, che era escluso assolutamente da ogni parte attiva nell'amministrazione del comune. Qui bisogna. che io mi opponga all'idea del Savigny: siano stati cioè i soli decurioni considerati come cittadini perfetti al tempo degli imperatori . Augusto permise infatto, secondo Svetonio (c. 46), solo ai decurioni la spedizione dei loro voti in iscritto ai comizi in Roma: questo fatto però non può aver dato luogo ad una simile differenza. dal momento che per l'una parte il cittadino poteva sempre votare in Roma stessa, per l'altra simili elezioni popolari ridotte già ad un' importanza minima, cessarono del tutto sotto Tiberio . Del resto quando si voglia in questi tempi parlare di cittadini perfetti, bisogna aggiungere ai decurioni il ceto intero dei possidenti tanto della città che della campagna; giacchè questi tutti appunto erano persone ammissibili al consiglio, dal momento che i decurioni venivano pel numero completati da essi, come noi presto vedremo; e

1 Qui basti l'osservare autoria, che i diritti tuitii alla proprietà, in quato nea prenugone di ricultito in ancio il persono ie quali recono il diritto remano il representanta per merco di una terra persona no era annutabilità, erano assai limitati nelle persone giuntificato di considerato del propose di tuiti persono di considerato del propose di restali per alternativo vinezza los no conseila il generale solo da Lecne lung nel 400. Dall'altra parte il partirinosito define distituto e de non que del persone di restali per alternativo vinezza los no conseila il generale solo da Lecne lung nel 400. Dall'altra persone il persone del città era molto più atteuno de non que distituto del persone private, cicho per mento del diritti del minoremi — vedi litera, fie er unitabili persone del persone del crittati del persone del crittation.

3 L. 3 pr. D. De tentibus (22, 5.) « În persona corum exploranda crit în primis conditio cujusque utrum quis decurio plebējus sit. »

5 Genda, des reina vendad sei mittelaller 1. p. 14.
5 Austral promo la prepeta opisione offic repressione musicipes, la qualce cur vene acce de Savatora promo la prepeta di frequente sub per l'inversioni (p. 6.5), quanto nombre in regime et celler, é, persona de la pressione de l'acceptatione de la pressione de la pression

dal momento che in contingenze diverse del municipio essi venivano chiamati a consiglio in luogo della popolazione tutta ', Quanto dicemmo ora riguardo ai possidenti, vale molto meglio pei tempi romani posteriori ed ultimi, come a luogo opportuno verrà dimostrato.

Il numero dei decurioni deve di frequente essere asceso fino a cento: di qui il fatto del trovarli sulle iscrizioni qualche volta detti Centumeiri 2. Maggiore però ne era ancora il numero in città più importanti del regno; Giuliano imp. dice a quei di Antiochia, aver egli aumentato il numero de' loro senatori fino a 200 s. I Decurioni tenevano il rapporto officiale della curia (album) ed occupavano nelle tornate per voti quel posto, al quale ciascuno era chiamato a seconda del rango, della carica orrevole coperta, o dell'anzianità di servigio 4. Superiori a tutti erano i membri onorari (patroni) uomini distinti, benefattori e protettori della città. Spesso i Xprimi (o Xprincipes) vengono distinti tra i membri effettivi; altrove anche i Vprimi, altrove i VIprimi, ecc. 4. Nel codice teododosiano vengono separati dai decurioni col titolo principales, primates, primari, altre volte invece compresi con essi . Le punizioni maggiori a cui andavano soggetti indicano il loro rango superiore e la responsabilità più grande unita alla distinzione 7. Di questi il primo (primus, principalis) veniva distinto come presidente onorario ed anziano 8

Il senato municipale per tal maniera costituito, detto anche ordine dei decurioni, o semplicemente ordine, nei tempi posteriori poi per lo più curia, eleggevasi da sè stesso °, scegliendo dapprima tra le

<sup>3</sup> L. L. D. De decretta (0.0 %). - Mechacum — constituendorum arbitrium non presidi provincia commissum est, sed ordini et possessoribus cujusque civitalis. - C. 2. c. 72. na collationis (11,22) - Discani ordines, discani reliqui possessores, - Unext.1, N. 3734, - ordo passessorsque Britillianorum, - ORELLI, N. 373-3738.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Misopogon ed. Spanhem, p. 367.

<sup>4</sup> Vedi Pathum'di Canusium in Oralli, N. 3724 — Saviove, Gesch. des röm. rechts 1 § 34-34. Iprimi erano neile città latine tradizional. Lavus, XXIX. 15. emagistratus denosque principes — Romam exilirent. Vedi altri passi citati da Saviove, 1, p. 95 dell'op. cit.

<sup>4</sup> Sul Principales, veill Savient, p. 96 e 97; lo citerò di plù: C. é. c. Th. de decurion. cum in contilium primates musicipatque coguntur. » c. 39, dove dopo la distinzione tra 1 primarii et curiales segue: · tam primarii curiarum quam hi qui magistratus gerunt et geserunt. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nolle leggi di On-rio e Teudosio contro i Donatisti. C. 22, 55 c. Th. de horrelicis (6. 5). Biguardano però l'Africa sola. Al contrario c. 39, c. Th. de episcopis (16. 2) si dirige ai prelati Italiani (aci 408) e nomina formalmente i Decemviri, come quelli, che devono essere puniti.

Secondo la spiegazione di SAVIGAY dei e. 171, c. Tà de decur, questo avrebbe avuto nelle città della Gallia la direzione della curia e degli affari municipali; § 20.
5. 6, § 5. D. de decur, (50. 2). Nelle votazioni della curia precedano quelli, e qui plus-

vibus codem tempore suffragils jure decurionis decorati sunt. · Qui non è detto da chi ven-

famiglie già appartenute al consiglio, indi tra quelle dei possidenti più ricchi della città . Benchè non ancora ereditaria, la nascita dava guasi diritto all'elezione. Sembra però che la legislazione si occupasse meno dei diritti che dell'obbligo, anzi si travede facilmente il di lei affaticarsi, perchè onori e privilegi esteriori ottennessero quanto lo spirito publico più non valeva a produrre \*. Che i soli decurioni potessero ottenere cariche municipali orrevoli (honores), avrebbe dovuto essere privilegio massimo, quando però il peso di esse non avesse superato di gran lunga l'onore, avvegnachè vi andassero unite fatica, dispendio e responsabilità tali, che appunto per esse ognuno cercasse di sottrarsi al decurionato stesso. Decidere sugli affari del comune, eleggere alle cariche orrevoli, dividere ogni altro impiego o prestazione e così via, eran tutte cose appartenenti all'ordine dei decurioni ed al senato municipale, il che è quanto dire aver esso tenuto l'intero governo. - Il senato si radunava a richiesta e sotto la presidenza di un magistrato eletto da lui stesso; necessaria la presenza di due terzi dei membri, perchè le decisioni a maggioranza di voti riescano valide 5. Il costui cerchio d'azione venne in modi vari ristretto dalle leggi e dalla ispezione di impiegati superiori del governo (in Italia dunque dai Juridici e più tardi dai correttori) i quali potevano senza riguardo alcuno abrogare ogni decisione illegale dei decurioni 4. La quale revisione dall'alto divenne sempre più necessaria, quanto più cessava quella degli inferiori nella minorità politica del popolo, quanto più i decurioni a vita e pressochè ereditari cominciarono a formare una corporazione assoluta e con tutta facilità ritennero per cosa non vergognosa, il compensarsi del dispendio e delle fatiche per mezzo di concessioni in rendite publiche e per mezzo di misure

gan dali I suffragia; senza dubbio però dai Decurioni. Le elezioni popolari non erano infatti che eccetionali, come in Africa C. t., c. Th. + quemadmodum munera (E. 5); Quamvis populi quoque suffragii nominalio in Africa ez consuctualine celebretur. +

I Al tempi di Pilito fribidorissi in Como un cesso di 100,000 setteri (18,475 twant.
eccio, Vedi Parson, opia L. 18. - Sõos autem libi centum missi missimo essuma siais levima.
eccio vedi parson opia di proposito di la companio di proposito di la di semente (100 e li pirati
L 15 D. de musor, (100 e l). Erra quindi Piccars lopido dal L. d. de musor, (200 e l) pirati
eccio de decuriosi proprio vivrebbo desiure de con si Suos gia ribrishosi un patrimonio determinato; impercorbi vi si debbo listizalere solo decuriosi Imporreta. Vedi L. 8. D. de
eccor. - Eccardinatio ficultibile la legis allementa decerni perminatosi estimatosi esti di
eccor. - Eccardinatio ficultibile la legis allementa decerni perminatosi esti matteriale.

<sup>2</sup> Secondo un restritto di Antonino Pio imp. I decurioni non venivano sottoposti alla tortura (L. 14 D. de deven/); non solo essi, ma i genitori e i figli eran sicuri da ogni pena vergognosa e dura; per lo stesso motivo lo erano anche dai bassi servizi (i costietti: sordado munero), oce, vedi Boru. 83, 84.

<sup>4</sup> L. 19. D. ad municip. (50. 1) unito at lib. 3. de decretis (50. 9).

<sup>4</sup> L. S. D. de decretis, · Ambiliosa decreta decurionum rescindi debent. »

finanziarie aventi di mira di far pesare le imposte a preferenza sui cittadini minori 4.

Il Senato municipale, l'osservammo già, eleggeva ad ogni carica orrevole della città (creatio); dietro proposta (nominatio) però degli impiegati che escivan di carica, i quali divenivano così responsabili anche de'loro successori; questa proposta veniva portata all'ordine dal presidente provinciale (in Italia dunque dal Correttore \*, L'impiegato governativo testè eletto aveva soprattutto l'ispezione sulla distribuzione degli impiegbi, perchè venissero osservati la successione e lo scambio richiesti 5. L'elezione non aveva infatti importanza grande, anzi siccome ben presto niuno s' occupò più dell' onore della carica, così parve miglior partito il cercare di sfuggire alla successione; divenne quindi regola, che ognuno occupasse le magistrature diverse in quell'ordine, col quale era entrato tra i decurioni, M. Aurelio e L. Vejo dovettero dippiù stabilire, che un simile procedere venisse adoperato soltanto, quando la successione non toccasse ad un membro povero ed inabile 4. È chiaro che la responsabilità del magistrato proponente il proprio successore e la cooperazione del presidente provinciale avevano per iscopo d'impedire la scelta di inabili decurioni.

Le cariche municipali vennero distinto in honores e munera; i primi, dignità con nonri, i secondi, semplicemente oneri, sia peri pesi personali (personalia munera) sia per carichi patrimoniali (patrimoniorum munera), sia finalmente per ambo i sensi (mixta) <sup>2</sup>.

I posti orrevoli ottenevansi, a poco a poco, dagli inferiori passàndo ai superiori. Il primo gràdo d'onore e la condizione necessaria per tutti i seguenti era il Decurionato. Lera forza coprire tutti i posti, chè denaro non poteva esonerare da alcuno 7. La carica della durata ordinaria d'un anno. Benche le iscrizioni somministrino una erande

I Persió Fébrelliford fon poterand fissare il privato delle grainaglie fatrodite. C. 3, f. l'. D. de de log julis (18, 19) (no nos si a pretiber to helimies attributio con usuro); non assureres in apparito terre o fixet inministrati. L'. 2, f. 1, D. de administr. (do. 8); non, come suplemo premativa a spece publishe con terreci, cise o Giosare, L. 6, f. 1, D. de decreta.

1 Nors (p. 76. Note 70, 71), provi la differenza tra nominatio e creatio. Vedi anthe Saviney, Gebrie, rec. p. 14 lo segro Wattras (Ib), 1, f. 183), Il quale compress lo così del saviney. Gebrie, p. 141 o segro Wattras (Ib), 1, f. 183), Il quale compress lo così del saviney.

modo II più corto, e pel qualte giunae a giusta intelligenza II piasoo, (L. I. §. 3, s. D. quando appell) (49: 4). «Solent pletumque prissides remittere ad ordinem nominatum, su Gajum Lejum creent magistratum. »

3. L. 3, § 13. D. de museralo, (50: 4).... he sine discrimine et frequenter lisdem oppressis-

a. 5, 5 to b. as minerio. (20. 4)... he sine discrimine et frequener incient oppressissimal viris et viritus: républice déstinairur.
 4 L. 6. D. de munerio. (20. 4).

<sup>5</sup> L. 44, pr. et § I. D. de wuner. L. 18 pr. 1b.

L. 5. D. de vacatione (50. 5): A decurionatu; quamvis hic quoque honor est. Antonino-

Pio fu quello, che ordinò il salire gradatamente. L. 11, pr. D. de muner. Vedi L. 14, § 5.

<sup>7</sup> L. 16. pr. D. de muneribus.

varietà di denominazioni e di istituzioni qui noi distinguiamo solo quanto è generale perchè era regola fondamentale.

La prima autorità è la giudiziaria, formata di due, tre, quattro membri (due, tres, quattro rivi î, d) detta propriamente magistrato \(^1\) Megioi che non nella lez Julia, esi digesti la costul giurislizione appure in rapporto alla parte contenzione autorio piri ristretta, secondo il noto principio, non possedere esso l'imperium. Per quanto riguardi la giuridizione violantaria o la partecipazione ad affari giuridici, i mugistrati municipali ottenero, mercè di unu sonovo, il diritto dei giesto ol acta cio della registrazione degli affari occorrenti nelle donazioni, nei testamenti, nel combi, nelle vendite e così via in un protocolo giudiziario, per mezzo dei quali essi affari divenivano Jegali \(^1\). Quanto poi al rapporto tra l'autorità muscipio el giudiziari e i giuridici correttori posteriori in Italia, dicentimo già, essere essi stati eguagitati si luogotenenti o presidenti (prerieder) provinciali:

La direzione suprema dell'amministrazione finanziaria nel munitipio averano I censori quinquemati, i quali nelle iscrizioni sono ora
due, ora tre, ora quattro compagni (duo, frez, gustuor viri, quinquemalee <sup>1</sup>). Savigoro on buoni motivi opiona che questi e i curatori municipali abbiano significato lo stesso <sup>3</sup>. Bisogna però notare, che i giuriti cissci generalmente non parano che d'un solo curatore della
repiblica <sup>2</sup>; appunto come se non avesse esistite, che un magistrato
unico, Questo luttavia non si publicarpettare che come l'espressione
ordinaria del magistrato per l'autorità giudiziaria nei Digesti e nel
Codice: esso no è attro che la semplice indicazione, della quale
si serviva la legislazione per l'impiego sudetto e di forme diverse;
anzi ei venta »ampre considerato come un ente unico, benche
più colleghi vi prendessero parie, giusta l'espressione l'egale: Mogistratura officimi indicitatoma o periculum gare comune <sup>1</sup>. I giugistratura officimi indicitatoma o periculum gare comune <sup>1</sup>.

loro nome, per 5 anni. Vedi Oazzza, II, N. 3884-66. Savicay presenta meglio di tutti quanto riguardi la giurisdizione municipale. Gesch

L. 45, § 9. D. de ezcusat (97. 4). «Si civitatis princeps, id est magistrofus. « Qui sono compresi ancho i Dittatori, Prefetti (mai i Consoli, razamente i Preteri) ed altri tikoli ri-contrabili nelle iscrizioni. Vedi Onatas, huserip. T. II, c. 46, § 5. Gil edili e i quinquennali vengon pare qualche volta dali come magistrato cei likolo jura dicando; gil ultimi, giusta

des röm. rechts, l, cap. 2. .3 Oralli, N. 3839, 3852, 3882 et seq

<sup>4</sup> Op. cit. § 15, p. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ulpiano serisse de officio curadoris reip; libro che vierie spesso citato nei Digesti, p. c. D. 50 t. 9. 1. 4.

p. c. D. 30 C. S. L. 6.

- E. 1. f. p. D. d. de municipalem (50. 1). Ancor più preciso L. 80. Magistratos, municipales cum usuum magairatum administrent, citam usuum usuum magairatum administrent, citam usuum komisias roicem sustiment. - Che più coliephi koserco rell'ufficio di carantori risultu dal L. 5, § 8. D. de nomini, (50. §). Home, priscriperrunt, curvatorens elione nomine collèges isservi, si intervenire et prohibere eum pototit. -

risti poi ad indicare una simile carica preferirono probabilmente la denominazione di curatore, perchè essa serviva precisamente per una sola persona eletta dall' imperatore a curatore della città 1. -Questa dignità corrisponde dunque alla censura romana come quella del magistrato presso a poco al consolato unito alla pretura \*. Essa poi si chiama quinquennale, perche conferita ogni cinque anni: più tardi, come si pare, solo annualmente s. La redazione dell'album dei Decurioni e la registrazione censuaria dei cittadini erano le precise occupazioni dei censori municipali '. Più importante era l'ispezione del curatore sui lavori publici e sul patrimonio municipale (rappresentato da case, fondi e capitali) "; egli dava in appalto i fondi per cinque o più anni, prestava i capitali, ecc. È d'uopo distinguere questo curatore, contrassegnato dall'apposizione reipublicae, dai curatori speciali dei singoli rami dell'amministrazione, la carica dei quali non veniva considerata dignità nè carico (munus); di questi parleremo più tardi. Il curatore della republica va considerato come l'autorità prima avente sotto la propria sorveglianza e direzione ogni ramo speciale dell'amministrazione; egli aveva un consiglio (consilium) ovvero un assessore \*.

L'importanza di tal dignità non fu sempre uguale, da principio però grande come la censura in Roma. L'imperatore elesse qualche volta persone distinte, come senatori romani, a curatori di singole città 7, anzi Costantino imp., il quale introdusse dovunque ordine determinato di rango, diede il primo posto a questa dignità \*. Lorchè tuttavia nel IV secolo sorse nelle città, duramente oppresse, la carica di difensore, il quale coll'opporsi ai decreti, alle violenze, agli arbitrii degli impiegati governativi sembrò la più importante, curatori e magistrati retrocedettero ad un posto inferiore. Un decreto imperiale del 415 pare indichi appunto la importanza minorata di essi: con esso resta vietata l'insinuazione di doni presso i curatori, essendo la cosa per sè stessa di troppo rilievo 1.

<sup>1</sup> Vedi gli esempi nell'ORELLI, N. 3898 et seq.

<sup>2</sup> SAVIGNY, op. cil. I, § 9, p. 50.

<sup>5</sup> Quest'opinione del Savieny s'appoggia all'iscrizione in Organa, N. 82, anno quinquena, Sul conso sempre esistente, vedi Saviony, Nachtrage, nella Zeitschrift, vol XI, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi il pusso presso Воти, р. 99. Medestino Indica la carica stessa ceme ratiocinalio civitatis. (L. 15, § 7. D. de excusat. (27. 1). A questo corrispondo il greco logioreix, vedi C. 3, C. 1. de modo muttarum (4. 51). « Curator reipub. (qui graeco vocabulo logista nuncupalur) muitandi jus non habet. Vedi Orro, de ædil. p. 129.

<sup>6</sup> L. 6. D. de officio adsess, (1, 22). 7 CAPITOLINUS in M. Antonino, c. 44.

<sup>8</sup> G. 20. C. Th. de decur. (12. 4).

Costantino imp. la permise ancora formalmente nel 316, C. 3, C. Th. de donal, (8, 12), La costituzione di Onorio imp. citata trovasi th. c. D. « Curatores enim civitatum ab huju-

La carica degli edili, in certa guisa di polizia, apparteneva agli impieghi orrevoli i; essa doveva curare la sicurezza, la politezza e le comodità publiche, aveva l'ispezione sui pesi, sulle misure, sui mercati; possedeva quindi una tal quale autorità penale di polizia 1. Gli edili distribuivano anche le granaglie largite ai poveri, davano i ginochi publici ad onore degli Dei e dell'imperatore, a trattenimento del popolo rilasciato e disprezzato; egli era adunque uno dei doveri più importanti dell' amministrazione quello di mantener piene le casse publiche per simili scopi del momento 1. Quanti privati soddisfacessero a proprie spese alla smania di divertimenti nel popolo con lotte di flere e gladiatori venivan gridati benefattori della città: anzi come se avessero ben meritato della patria, andavano premiati di statue d'onore \*. Persino lasciti erano spesso destinati a scopo tale perchè vi si credeva unito l'onore della città 5.

I questori o quei curatori, ai quali andavano affidati l'erario e la contabilità, erano subordinati o meglio riguardati neppure come orrevoli impiegati \*. Al contrario si vuole qui far menzione delle più alte cariche sacerdotali occupate pure dalla curia 7. Secondo il rango del tardo impero esse furono numerate tra gl' impieghi orrevoli supremi, solo però in quanto si fossero assoggettate all'intera successione progressiva degli impieghi municipali 8.

Grande assai era il peso degli impieghi orrevoli, ancor più grande poi la responsabilità derivatane. Quanto più infatti inceppata la costituzione, quanto più cattivi i cittadini, tanto più rendevansi necessarie malleverie maggiori, chè lo spirito publico non valeva a somministrarne alcuna, che fosse morale. L'impiego non dava stipendio nè compenso a fatiche; al contrario era motivo a grande dispendio

scemodi negotio temperare debebuni, ne tanta res corum concitat vilidate. Io non posso acrettare l'opinione del Savieny assolutamente forzata (tanta res dovrebbe riferirsi all'infficio de curatori, corum vilitas alla maivagità delle persone in generale). (Vedi Ges. d. r. T. p. 63).

<sup>1</sup> Vedl Even, Otto. De artilibus coloniarum et municipiorum. Ed. Il 1732; libro pieno di una erudizione disordinata, ma sempre utile. 2 Vedi i passi principali dello scritto di Papiniano. De officio adilium: L. m. D. de via

publica (43. 40); sull'autorità penale L. 12. D. de decur. <sup>5</sup> Massimino imp. per nascita e costumi barbaro s'impossessò, secondo Erediuno (VII.

c. 3) delle casse publiche, le quali crano destinate a comperare viveri , o a divisioni fra cittadini, o a feste e spettacoli publici.

<sup>4</sup> Vedi le numerose iscrizioni in Onstat, T. I, cap. 6. Ludi.

<sup>4</sup> L. 122 D. de legatis, (30) . PAULUS; Ad honorem puta quod ad munus edendum venationemque, judos sernicos, ludos Circenses relictum fuerit. » Il Senato però ordinava che simili legali venissero adoperati a scopi più utili. L. 4, D. de administr. (50: 8).

L. 18. E. L. D. de muneribus: « Calendarii quoque curatio, et quastura in aliqua civi» tate, inter honores non habetur. . 7 Vedl Walten, Libro I, \$ 286.

<sup>4</sup> Riguardo al ciero di questo tempo, vedi Gornore, Parat. ad C. Th. XVI. 40.

cause i giuochi, i banchetti, i doni per il popolo. Il Inire di esso non portava però quello dell'onere, chè apputo adesso cominciava la vera responsabilità o per danni derivati, o per vantaggi tolti al comune; in amboi i casi pagava il patrimonio dell'impiegato. Perchè poi non vi fosse via di scampo alcuna, come a dire impossibilità di pagare da parte del multato, bisognava fin dal di del-Tentrata in carica dar malleverti di sè; se questa pure non soddifacesse, la responsabilità retrocedeva all'antecessore, che avera proposto il proprio successore; da ultimo, fosse l'impiegato assente od ammalato, ai colleghi stessi escondo il principio: essere l'impiego in-divisibile, la responsabilità comune \*.

Giusta la divisione dei giuristi classici: Munera sono o servizi personali o contribuzioni patrimoniali, o d'ambo le nature ad un tempo; le contribuzioni patrimoniali poi di nuovo suddivise in quelle sui fondi e in quelle a cui ogni cittadino ed abitante è soggetto giusta il proprio patrimonio 5. Le quali riguardano anche il servizio della città in parte, in parte le contribuzioni per lo stato, alle quali i cittadini devono pensare 4. Per le prime v'avevano curatori in gran numero, amministratori della finanza e della contabilità, esattori delle rendite municipali, destinati a ristorare canali, strade ed edifizi publici, ad amministrare le rendite in olio e grani, più ispettori sui molini e i porti, sulle vettovalie portate per rendita, sui costumi e sull'ordine publico; difensori o sindaci delle città, che ne conducano i processi, ne rappresentino i diritti; poi ambascatori per portare lamenti ed affari ai posti più alti dello stato, ecc. 5. Quanti appartenessero alle città erano obbligati a somministrare per il servizio dello stato animali e barche per i trasporti d'ogni genere ed anche per le publiche poste; impiegati speciali curavano simili contribuzioni, altri ogni cosa necessaria ai distinti personaggi viaggianti sullo stato. Ad alcuni cittadini veniva commessa l'esazione delle imposte per lo stato; essi dovevano garantire col proprio patrimonio il pagamento e la consegna dell'intero importo. Indifferente se l' imposta fosse contribuzione naturale (annona) a sostentamento dell' esercito, della capitale, della corte, come in Italia; o se fondiaria o

<sup>1</sup> Rora, p. 429, seq. p. e. L. 9, § 9: D. de administre (50. 8): 

— incominum; que deteriora heata sunt tempore curatorie, perientum ad ipsum pertinera. 

Secondo un ordinata di Ginziala de California del California del California del California qualitativa del California qualitativa del California qualitativa del California del C

<sup>2</sup> L. 11 e 13 D. ad municipalem.

<sup>3</sup> L. 6, § 5, D. de muneribus (50, 4)

<sup>4</sup> Vedi in nota dei Munero di Arcadius Charistus L. 48. D. de muperibus.

в Vedi Воти, р. 434. seq.

testatica come nelle provincie. Di qui si vede, che solo i cittalini possidenti potevano assumere affari simili, quindi decurioni od altri di tal genere. Non si confondano però questi impiogati per le imposte, chiamati decaproti o icosacroti (l'impiego loro decemprimatus 1) cogli antichissimi di chittissimi di embrio della caria, qui devono intendersi generalmente sotto il nome di Decemprimi o principales 1. La denominazione greca indica un' origine provinciale e spiegabile colla costituzione provinciale censuaria, dove forse tutti i possidenti della città soggetti ad imposta, ogni 10, od ogni 20 doverano succedersi nel difficile impiego.

Il magistrato o la curia dava simili cariche o servigi publici tanto ai cittadini, tali per nascita, adozione o manumissione (municipes), quanto agli abitanti, tali per la sola dimora (incolæ); sempre però colla dovuta ripartizione o collo scambio voluto e con riguardo ad abilità speciale 8. Chi si credesse danneggiato poteva rivolgersi all'ufficio supremo governativo od al luogotenente provinciale. V'eran tuttavia alcune esenzioni accordate dalla legge o immunità. Quanto alle contribuzioni patrimoniali vigeva Il principio generale non dovesse aver luogo eccezione alcuna '; quanto invece ai servizi personali ve n'avevano in numero più grande con maggiore o minore larghezza. Oui basterà accennare solo ad alcuni casi, a quelli cioè che caratterizzano lo stato publico . Avanti tutti ne andavano liberi quanti fossero inabili per età o fisica debolezza; i decurioni l'erano da ogni servizio basso e dozzinale, in ispecie poi dai manuali "; quanti vestissero cariche orrevoli l'eran da tutti finchè però restassero in carica 7. L'eran pure quanti fossero impediti da altri servizi resi allo stato 1; di tal genere i soldati, così quelli, che somministravano navi nel trasporto di vettovaglie a Roma "; così quanti avessero preso in appialto imposte fiscali, avvegnachè le sostanze loro avessero dovuto garantire: liberi ne andavago i coloni dei dominii imperiali . Veterani, medici e professori pagati dalle città, cioè sofisti e grammatici, fino ad un numero determinato dalla legge godevano speciali

<sup>1</sup> L. 48, § 26 e 27 D. de muneribus - vedi anche L. I, § I, D. ib.

ROTH feee già attenzione a questa differenza, p. 71-79.
 L. 14, § 3. D. de muserib. Vodi Rott, p. 119-130. Perchè mutando l'abitazione non se essuava come municipe di esser jescati alla città natale per oxni maniera: dovunoue

erasi soggetto ai pesi publici. L. 29. D. ad municipalem.
4 L. 10. D. de vacatione (50. 5).

L. 10. D. de vacanone (xx. s).
 Born cita compiutamente i passi diversi, p. 124-131.

Born cita compiutamente i passi diversi, p. 124-1
 L. 17, § 7. D. ad municip.

I. 40. D. de muner. - Honorem sustinenti munus imponi non potest; munus sustinenti honor deferri potest.
 I. 5, 5. 3. de jure immun. (50. 6).

a the a to the

<sup>\$ 1</sup>b. § 10-11.

immunità : dai pesanti servizi erano liberi artisti ed uomini da mestiere; quanti lavorassero per l'esercito, ed il [costui armamento\*; più alcune compagnie d'artefici (collegia, quando legalmente ricono sciute e quando rendessero servigi indispensabili al municipio 1); naturalmente s'intendevano sempre quelle, che eranvi soggette,

Ci sembra esser questo il luogo opportuno di tener parola delle consorterie di mestieri e d'altre corporazioni in tutto quanto riguarda la loro posizione, il loro regolamento nei tempi romani; quand'anchè lo si dovesse fare solo per l'importanza, che si acquistarono nel basso medio-evo. Presso i Romani il ceto degli artefici si alzò appena al di sopra della schiavitù, senza che potesse mai raggiungere importanza civile perfetta, nè un onore politico superiore. Motivo fu il disprezzo, col quale il Romano riguardava un mestiere qualunque (sordida ars); Cicerone dice; nulla di libero potersi trovare in un'officina . Cura del cittadino negli antichi tempi erano la guerra e l'agricoltura; mestieri o servizi comuni lasciava egli ai clienti e schiavi, liberti e stranieri \*. Tardi sembrò al Romano degno appena di lui il commercio in grande, ed è noto che i cavalieri l'esercitarono in proporzioni grandiose \*. Ad onta di tutto questo noi troviamo in Roma fin dai tempi antichi compagnie d'artefici, la di cui istituzione si vorrebbe ascrivere a Numa; Plutarco le enumera distintamente: musici, lavoranti il legno e il ferro, orefici, tintori, calzolari, curandai, cocciai 7; ogni altro mestiere era riunito in una corporazione sola aggiunta alle otto accennate; ognuna delle quali riceveva, sul modello dei collegi sacerdotali, sacra proprie, per le quali esse venivano in pari tempo riconosciute dalla legge . Più tardi vi si aggiunsero altre maestranze e società d'ogni guisa, le quali però vennero ascritte alle antiche e legali solo per la parte

I Secondo ii rescritto di Ant. Pio imp. le città minori non potevano concedere immunità, che a 5 medici, 3 sofisti e 3 grammatici; le maggiori o le metropoli a non più di 10 medici 5 sofisti e ad altrettanti grammatici. li numero dei filosofi non viene precisato, « quia rari sunt, qui philosophantur, . dice l'imperatore. L. 6, § 2. L. 7, D. de excusat. (27, 4), Questi tuttavia non son liberi dalle contribuzioni patrimoniali (L. 8, 5, 4, D. de vacat.) colla osservazione « etenim vero philosophantes pecuniam contemnunt. «

<sup>2</sup> Vedi la lunga nota da Tarrunt. Paternus: sulla guerra: L. 6. D. de jure immunit. (50. ,6)

<sup>3</sup> L. S. E. 12 D. de jure immun.

<sup>\*</sup>DE OFFIC. 11, c. 42: . Nec enim quidquam ingennum potest habere officina. 5 DIONYS. HALICARN. II, c. 28.

<sup>6</sup> ciceno, l, c.: • Mercatura, si tenuis erit, sordida putanda est, sin magna et copiosa -non est admodum vituperanda ». 7 PLUT. Numa, c. 47. - Vedi Göttling: Röm. Staatsverf, p. 429, che io seguii neil'in-

dicazione e nell'ordine, 3 Vedi la dissertazione di Dinusun: Uber den Zustand der juristichen personen nach

römischem rechte nelle civilistischen abhandlungen. Vol. II, (1820), p. 8.

minore, come p. e., quella dei mercanti, a cui era affidato il culto di Mercurio '. Al tempo della republica la più importante e più considerata era senza dubbio quella degli scriba, la quale comprendeva la gran classe degli impiegati inferiori e dei notai, ai quali spettava la parte materiale negli affari giudiziari e dello stato, onde lasciare agli uomini di stato il libero esercizio del loro posto superiore 2. Di ben tutt'altra natura erano i collegi soggetti a ser- o vizi, come i condottieri ed i noleggiatori delle navi (navicularii) obbligati con condotte regolari per acqua ad approvigionare di vettovaglie la capitale crescente con proporzioni gigantesche; più i mugnai e i panattieri i quali eran stati istituiti fin dai tempi della republica per distribuire il pane al popolo indigente. Tanto da queste corporazioni obbligate a servizio, quanto da ogni altra vera di mestieri è necessario però distinguere per l'una parte le politiche ed illegali, come p. e. quelle nascenti in caso di concorso ad un impiego; per l'altra le locali e religiose della plebe romana, istituite secondo i quartieri della città, e dalle quali sul finir della republica escirono clubs politici assai pericolosi, oggi distrutti dalla legge e domani ristabiliti dai demagoghi. Ogni qualvolta quindi si parli di collegi e di proibizioni riguardanti gli stessi, s'intendano le società suaccennate 3. Nei tempi dell'impero si andò assai cauti nel permettere nuove maestranze di mestieri, perocchè esse offrissero facilmente punti di riunione a torbidi politici od a partiti civili di qualunque genere; per simile motivo almeno il nobile imperatore Trajano si ristette dal concedere si formasse una nuova corporazione in Nicomedia proposta da Plinio il giovane 4. Noi sappiamo però, che Alessandro Severo istituì puove compagnie di mestieri. alle quali, come a tutte le altre già esistenti, permise si sciegliessero i difensori dal loro seno istesso s.

I Digesti contengono ben poco, e questo assai in generale sul regolamento delle compagnie come corporazioni. Esse erano istituite sul modello dei collegi sacerdotati antichi e distinti. Le sacra d'ognuna erano il punto di riunione del sozi, e le costoro adunanze, feste religiose ono solo ma occasioni a trattare gli affari della so-

I Liv. II, c. 20.

<sup>2</sup> Vedi Nigaran: Rom. Geach, Ill. p. 350.

Syrvex, Julius, c. 43: - Cancta collegia, przeler anliquitus oestituta, distrati; - cosi Cetar. c. 28. Druxsex allontano già la malintelligenza primitiva. Op. cit. p. 34. Meglio rischiaro la cosa: Moruesex: De collegiis et todalicisi Romanorum (1813), vedi specialm. c. 4. PLIN. Epist. X., 43. - Quodeumque nomen ex quavumque causa dederimus iis, qui in idem contracil fuerita, Actoriru guanvis hrevas, 6-cl., s.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lamphidus, Alex. c. 33. Vi si accenna vendilori di vino, di iupini, o secondo la congeltura di Casanbonus (popinariorum invece di Impinariorum) oslicti e calzolal.

cietà. Esse corporazioni avevano il proprio presidente, eletto da esse stesse (magistri) più alcuno, che ne trattasse gli affari sotto nomi diversi, più ancora membri onorari e patroni . Esse possedevano i dirltti di una persona giuridica nel senso in cui questa stava in rapporto colle città \*, anzi arieggiavano quest'ultima nelle istituzioni interne in modo da avere con importanza ridevole i loro quinquennali, decurioni e la plebe 3.

"Gli artieri tenevano un posto di mezzo tra i veri cittadini o possidenti e gli schiavl, presso a poco lo stesso che i coloni in campagna, de' quali parleremo più tardi. In essi comprendevansi specialmente i liberti e i loro discendenti, i quali venivano occupati con un mestiere, onde traessero e sussitenza e guadagno, quando però un' grado più elevato di coltura non li avesse resi abili a posto più onorevole, vuoi come scriba, notai in uno degli impieghi inferiori e pagati dalla città o dallo stato, vuoi come professori in un publico istituto d'istruzione, vuoi infine come artisti, e cosl via. - Stranamente dopo i tempi d'Augusto venne istituito nelle città un nuovo genere di sacerdozio, aperto anche a' liberti, cioè quello degli Augustali. La costoro istituzione pare stia in relazione col ristabilimento del culto dei Lari (lares compitales) nei quartieri di Roma, e affidato da Augusto ai presidenti dei quartieri stessi 4. Questo culto dei Lari, a cui s'aggiunse il Genio dell'imperatore, si diffuse ben presto nelle città, ed io suppongo, che la partecipazione di cui vi godevano le basse classi della popolazione sia stata la causa, che lo rese tanto caro. I quali Magistri Larium Augustalium, trovansi spesso nelle iscrizioni e precisamente in numero di sei sotto il nome di Seviri 5. Quanti-avessero occupata una tal carica uniti. formavano un collegio speciale nell'ordine solito delle corporazioni: anzi di frequente un ceto a parte (ordo), il quale nelle iscrizioni tiene qualche volta il posto di mezzo tra i Decurioni e la plebe . Gli Augustali partecipavano ad alcune distinzioni ed a vari degli onori dei Decurioni 7. Perche poi siano queste corporazioni scom-

ORELLI, tom. H, p. 245 e seg.

<sup>2</sup> L. 1, 5 L. D. quod cujusque univ. (3, 4,) Quibus autem permissum est corpus habers collegii - proprium est ad exemplum respublica babere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tanquam in republica, quod communiter agi flerique oporteat, agatur, flat. 5 ORELLI, num, 4054,

Wedi la dissertazione piena di merito dell'EGBER (A. E.): Examen critique des historiens anciens de la vie el du règne d'Auguste. Paris, 1844, Appendice II, p. 357-444 : Recherches nouvelles sur l'histoire des institutions municipales chez les Romains. 4 Vedi ORELLI, tom. fl, c. 16, § 12.

<sup>4</sup> ORELLI, Burn. 3939-40.

ORELLI, num. 4016. Eggen dà di più. Opi cit. p. 387: Organisation, charges et devoirs du corps des Augustales.

parse dopo il IV secolo spiegano più che bastantemente le circostanzo aflatto differenti sottentrate nei tempi più tarti dell'impero. In essi si diffuse in generale un modo di vita motto più associativo o per religione, o per politica, o per mestieri, o per vicendevole soccorso; e un simil modo di vita trasge tutte le classi della popolazione a varie guise di attività. Lo stato imperiale gli concesse un cerchio d'azione non pericoloso, ristetto però a limiti assai sereri, anzi in esso impero dovetto egli più tardi, quando i tempi volsero più difficili, cercare il proprio rifigio; donde il cangiamento dei rapporti originariamente liberi ed orrevoli in forme di servità la più dura; il che vedremo.

Consideriamo ora brevemente la forma assunta dalla costituzione municipalo in Italia sino al III secolo rispetto ai tempi anteriori e come punto di unione coi posteriori. Italia tutta è divisa in città. che riunite in provincie sono subordinate ai correttori. Il governo della città e territorio tengono il consiglio e le autorità scelte tra gli abitanti stessi di essa; i consiglieri a vita formano un ceto superiore. quasi l'antitesi della plebe, cioè di tutto il resto del comune; certamente a preferenza del popolo, degli artefici ed agricoltori, composto dai cittadini non possidenti, dal liberti e dagli schiavi. I possidenti infatti, formano la classe atta a prender parte al consiglio, e dalla quale unitamente alle famiglie appartenentivi, viene formato il consiglio stesso, e che è chiamata in casi speciali a trattare gli affari municipali, quindi a sostituire il comune. I Decurioni sono i soli tuttavia ammissibili alle cariche orrevoli; ad essi solo sono accordate e le elezioni e la decisione degli affari. Il peso più presto che l'onore della carica è quello, che si fa sentire. Oltre a ciò vengono imposti ai cittadini altre cariche, altri servigi, altre contribuzioni sia per la città, sia per lo stato. Queste pesano nullameno a preferenza sui ricchi che non sui poveri, avvegnachè esso per la maggior parte consistano in contribuzioni sul patrimonio; in ispecie poi sui Decurioni. Si procurò anche, che niun cittadino potesse arricchirsi a spese dello stato, avvegnache vigesse sempre nelle città l'antico principio republicano, doversi al municipio tutto dare, senza pretenderne compenso alcuno, fuorchè partecipazione agli onori ed alla libertà di lui. Rendite publiche impiegaronsi a comperare provvisioni e a stabilire un prezzo possibilmente minore sul mercato.

I Gli schiavi Istesi, quando il permetiano i padrod, possono estrare nei collegia femuiorum. Vedi I. 1, § 2 Il. de collegiis ei corp. (17. 22). Monanara ha dimontrato che questi colegia erano compagnie mortunario con una apocie di assicurazione per la vita. Esal pure averano i loro Megistri quiequementer come presidenti, chi ne trattasse gli affari (avriba, sister), ecc.

HEGEL, Storia della Costituz., ecc.

a provedere pei poveri giuochi e banchetti, a mantenimento di odifizie di sittuti publici; da ultima anche a pagare quanto si dovesse al governo od alla corte. Dal momento però che simili motivi d'onore el libertà non poterono valere sotto la monarchia e sotto it segretarismo di tel, simile prestazione, pel municipio venne riguardata solo come peso, a cui ogunno cereava sottrarsi in qualsiasi modo. Qui dunquo meggio che altrore si manifesta la differenza tra l'antico ed il nuovo stato della legislazione riguardante l'ordinamento municipale.

Lorchè sotto gli Antonini l'impero raggiunse il punto massimo della potenza interna ed esterna, la forza vitale politica, per la quale Roma si era tanto ingrandita, era già da gran pezza internamente infranta; più la lenta corruzione, nodrita da un epicureismo insensatoera già penetrata sin nelle viscere della macchina dello stato. La legislazione potè, è vero, qua e là impedirno lo svolgimento, non arrivò però a strapparne le radici, imperocchè allora avrebbe dovuto atterrare la macchina intera. La di lei attività quindi acquistò proporzioni sempre maggiori quanto più il male guadagnò in forza ed in estensione, finchè, dopo avere esaurito ogni mezzo, essa non ebbe più potenza alcuna. Essa ci somministra quindi una storia piena d'insegnamento di questa corruzione, avvegnachè ce la esponga con tutti i perticolari più minuti, appena le occorra agire contro di essa. La meravigliosa di lei lotta col male sempre crescente, comincia già fin dai tempi degli ottimi imperatori, come attestano i giuristi classici nei Digesti, e pare anzi abbia essa trovato fin dai primissimi tempi il proprio terreno nelle città, la cui costituzione principalmente mancava del sentimento municipale, già scomparso, Questo contrasto risulta evidente abbastanza dal confronto delle leggi imperiali, contenute nei Digesti, coll'organamento municipale più antico: paturalmente fin dove un simile confronto è possibile. Quando adunque nell'ultima si manifesti lo sforzo, perchè solo i cittadini più degni ottengano le cariche somme e quelle del senato, è chiaro, che queste allora non arrecavano che onore, e che quindi venivano ricercate solo dai migliori. Le ordinanze degli imperatori invece avevano per iscopo di riguardare quanti fossero atti alle cariche stesse, come a ciò obbligati, per mezzo di premi e castighi di far sì che la curia fosse sempre numerosamente occupata, e che le cariche orrevoli non venissero rifiutate. A provare con casi speciali quanto abbiano detto basti quel che segue. Già fin da principio onde essere eleggibili al consiglio richiedevasi l'età di 30 anni, o un tempo determinato di servizio militare assolto; adesso invece la minoretà stessa non basta ad escludere dal decurionato; solo nissuno voti prima dei 25 anni · Quando nel rescritto imperiale non apparense solo come causa nudo il biogno di mantenere numerosa la curia, poterbhe ritenersi già come cosa liberale, che i figli illegitimi, nazi che i figli sessi dell'incosto potessero pronder parie al decurionato e a tutto il resto degli onori municipali · Una volta quanti esercitassero mostiere dozzinale, come venditori al minuto o simil gente, non potevano essere annoverati tra i cittadini migliori, quindi non atti al governo, ancor meno poi quanti avesser servito lipublico colla loro persona; sidesso invece il sentimento d'o none non è più tanto sottile nè merita più un riguardo speciale; i piccoli venditori stessi non devono d'ora innazi essere riguardati come persono indegne d'onore (rites), nò venir respinti dalle elezioni; selusi ne rindegne d'onore (rites), nò venir respinti dalle elezioni; selusi ne rindegna d'unanti siano veramente disonora l'infames); non si ritengan però come tali quelli, che dietro motivo giusto sian stati battuti colla verse dagli dilli; a

Dall'altro lato l'indipondenza delle città italiane era stata pure in questo periodo ristretta, e nel III secolo finalmente sotto i correttori dei singoli paesi per tal maniera tolta di mezzo, che la differenza tra l'Italia e le provincie in riguardo alla costituzione, all'amministrazione ed alla giurisdizione non poteva aver più significato alcuno. L'Italia mantenne la esoperazione delle imposte solo in parte · fors'anche solo in apparenza . Giacchè secondo la costituzione romana censuaria le imposte fondiarie venivano generalmente levate sui possessori e sui soggetti al testatico, sui coloni in campagna, sui plebei nelle città. Esse venivan stabilite dietro un censo assai preciso", descritto da Ulpiano, e pagate in denaro o in prodotti del paese. Solo eccezionalmente s'era mantenuta in vari luoghi la forma antica di somministrazioni in naturali come quota del prodotto primo, come p. e. in Egitto l'imposta della decima doppia. In Italia ora, nel III secolo, noi troviamo introdotta una simile contribuzione in naturali, non sappiamo però secondo qual misura. Le regioni, che la pagavano, avevan nome di annoonaria per distinguerle dalla regio urbicaria, che compren-

<sup>1</sup> L, VI, § 1. D. de deeur. (50. 2.) Vedi anche ili rescritto di Severo e Caracalla, L. XXI, § 6. D. ad munic. « Pro infante filio, quem decurionem esse voluisti, etc. » Si vede che ili que anni con vedi Callistraro L. XI. D. de decur. « neque coim minores vigitul quinque anni decuriones allegi, insi ex causa possunt. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PAPINIANO anzi dichiara: « non enim impedienda est dignitas cius, qui nihil adminit » (L. VI, pr. D. de dec.) il rescritto imp. però (L. III, § 2, ih.): « quod utique non sordi eril ordini, cum ce utilitate cius sit, semper ordinem plenum habere.
<sup>3</sup> L. XII. D. de decurion.

<sup>\*</sup> Quanto segue s'appoggia sulla bella dissertazione del Savigny, Ueber die röm Steuererfazzung (Zeitschrift, vol. 6, p. 324) e alie • Nachträge » (vol. 11, p. 20).

<sup>4</sup> L. IV. D. de censibus (50. 15).

deva le vicinanze di Roma, una parte del Piceno e della Tuscia .

Una simile contribuzione servira primieramente la mantenimento del reservito e della corte; l'arbitrio dell'imperatore però la sumentò, e gli impiegati di questo pensarono poi a levarla. Quali oneri, quali patimenti furono risparmiati still' Italia nei tempi laccimevoli della confusione e della dissoluzione, i quali dai numerosi usurpatori furon detti del trenta tiranni, subito dopo ciole la metà del III secolo, lorche l'infingardo imperatore Gallieno riduses al suo dominio questo paese, la cui parte settentrionale era già stata desolata dagli Alemanni?

L'Italia veramente potè in certo modo ristorarsi sotto i seguenti: Claudio, Valeriano e Probo imperatori per valore o dalla vittoria distinti. Quando Massimiano imperatore, dopo un'ordinanza di Diocleziano, fissò in sua residenza in Italia, introdussevi tutte le impose, già use nelle altre provincio e tali, che Aurelio Vittore, il quale ce ne informa, le dovè chiamare un male immenso \*. Tutte le altre parti della monarchia doversono pensare ugualmente ai prori imperatori, l'Italia intanto perdè colta esonerazione dall'imposta fondiaria e dal testatio anche il suo privilegio sociale \*.

I Vedi Salmasio in Treb. Polli: « triginta tyranni, c. 24. » Piceno e Tuscia dividevan ognuna in due distretti o provincie.

<sup>3</sup> Acesta. Victoro, c. 39.— Yed is applicatione of Savasar. Op. 61, v. 10, 6, p. 309, exil 1/14 islaifement sequences in the control and inference in propria important perior file of identifications; questo pero solo, once pure, qualpria important perior file of identifications; questo pero solo, once pure, qualquatro inguente i tripotote, giscelle to geoporiso di Warten son en lismos persuano. Secondo quest'ultimo, il irribulement di nonco introducto in Italia dal trimuni (rif1, s. c.) avrebio contique ultimo, il irribulement di nonco introducto in Italia dal trimuni (rif1, s. c.) avrebio contique il introduce de control in a successiva e della dall'Italia, in empi determinali, areticle possisto alle provintici. Il Savastar eras in questo, che intende sul'imposta concocce più intrili (33) the questi l'imposta indirata riguratione solo i possente fondiari, concocce più intrili (33) the questi l'imposta indirata riguratione solo i possente fondiari, perioris nel commercio e con viu. Securamente non il dere intendere na semplete intribuni di quato dei l'irribuni dall'intribuni di l'irribuni dall'intribuni di l'irribuni dall'intribuni di partinenti di quato cel i irribunita dei deministro della incordi.

## Decadenza delle città nei tempi ultimi dell'impero fino alla caduta dell'impero d'Occidente.

Diocleziano, che Gibbon rispetto al carattere ed alla maniera di governo assai bene paragonava con Augusto, fu il fondatore di un nuovo impero. Egli distrusse quanto rimaneva delle forme della republica vecchia, le compensò con nuove e più atte al dispotismo del governo, e vi aggiunse una corte alla orientale snl modello della persiana. Diocleziano si circondò della pompa della maestà imperiale, si fece chiamare il Signore (Dominus), come di schiavi, ed onorare quasi una divinità (sacrum numen). E perchè a lui sembrò cosa più convenevole dominare dal palazzo in seno a quiete perfetta, lorchè dovette difendere i confini del regno contro Aureliano e Probo, divise il regno col suo compagno d'armi Massimiano; più tardi si associò due Cesari, come aiuto agli Augusti nella condotta degli eserciti. Ei potè però, grazie alla preponderanza del suo influsso personale, mantenere una tal quale unità nel regno; la quale scomparve affatto appena ei depose la corona per cangiare colle dolcezze della vita privata gli operi della Maestà. Allora parve impossibil cosa il mantenimento di quella divisione nel governo, sicchè essa doveva produrne o una seconda o una costituzione nuova. Sotto i molti Augusti e Cesari, che, dopo l'abdicazione di Diocleziano, si combatterono per la suprema autorità, Costantino arrivò a superare l'uno dopo l'altro tutti i propri antagonisti ed a riunire nella propria persona tutto l'impero. Non proclive a dividerlo una seconda volta, egli diede invece alla costituzione del nuovo impero fondato da Diocleziano una direzione tale, per cui ella mantenne l'autorità presente del governo in tutte le provincie nello stesso tempo in cui la riuniva nella persona dell'imperatore, come nel posto più eminente. Egli divise cioè tutto l'impero in quattro luogotenenze, dette dell'Oriente, dell'Illirico, dell'Italia, della Gallia; ad

esse prepose i Prafecia pratorio. Questi luogotenenti non sarebbero stati però meno potenti nè meno pericolosi di quello che lo fossero stato i Cesari di prima, quando, e questo è il punto principale, l'autorità militare non fosse stata separata dalla amministrazione civile. Alla testa degli eserciti dunque erano i Majairri Militam (press' a-poco mareccialli) ai quali erano subordinati i Duces col titolo anche di Comites (generali). L'Autorità del Pretetti del Pretorio limitavasi all'amministrazione civile ed alla giurisdizione; comprendera però anche più diocesi, a le quali erano divise in provincie, e quaste suddivise in città o tecritori municipali. I Vicari presided vano alle diocesi, i luogotenenti alle provincie, distinti poi secondo il rango od il titolo in Præsides, Correctorse e Consulerze, tutti però sotto la denominazione generale di Judices o Restora.

In Italia vi avevano, secondo un ordinamento speciale, due Vicari, l' uno dei quali - il vicario di Roma - presiedeva ai luogotenenti secondari delle dieci previncie del Sud, l'attro - il vicario d'Italia - residente in Milano, alle rimanenti sette provincie del Nord; ambedue poi sottoposti al Prefetto d'italia, la cui prefettura abbracciava anche l'Africa e l'Illiria occidentale. La capitale tuttavia compreso il territorio che le apporteneva, - hon era sottoposta all'ultimo di essi, bensì ad un Prefectus Urbi proprio, il quale era per rango eguale ai prefetti del preterio, e per conseguenza come questi dipendente direttamente dail' imperatore. Perchè noi in nulla cedesse all'antica, la nuova Roma, ossia Costantinonoli, ebbe hen presto i propri Prefetti (359). Il Senato romano, diviso tra Costantinopoli e Roma, perdette sempre più della prepria importanza, finchè da ultimo non fu altro che un nudo titolo d'onore, precisamente come il consolato ed il patriziato. Gli era subentrato, come consiglio di stato, il Consistorium principis, il quale, al pari della corte intera e dei diversi ministeri, ebbe da Costantino un ordinamento nuovo e preciso 4.

L'intero peso dell'immenso cidizio dello stato poggiarà sui municipi, quali parti ultime di questo sistema: essi doverano mantenero la certe, l'escretto, gl'impiegati e sè stessi; il ioro ben'essero, la felicità loro eran passate, giacchè e i bisogni dello stato aumentati è el'ingordigià dei numerosi împiegati pretendevano da eusi più di quel che non potessero dare '. E nel zomencho in cui nei indichèsamo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maggiori particolari non sono nel nostro scopo; li trovi nella « Nolitia dignitatum Orientis et Octionniti » (ed. Börking). Vedi nuche Manuo: Leben Constantin del prossen j. 124 e seg. — Burutu nun-Hollumbo: Gerichten-fazione deu sinhenden ribin, rilche § 0-10 Waltum: Römische rechtigesch. Lib. I. cap. 41-43.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nel fibro httribulto a Lacrantitis: De morbibus persecutorum, c. 7 è acritto: Major esse besperat numerus acciptentium quam dantium.

te cause principali della loro decadenza e dello stato così misero della fore costituzione, è d'uopo curarsi anzi tutto dell'eneroso sistema censuario, al quale con pesi sempre maggiori l'Italia ora soggiacque, come prima le provincie. Il quadre vivente di un contemporanco cristiano ci mostra quanto si fosse già fatto in principio del periodo in discorso, cioè sotto il regno di Galerio 1, « Ogni qualvolta gl' impiegati del censo arrivassero nelle provincie ed esaminassero ogni cesa, diffondevasi un rumore come di nemico appurecchiante orribile schiavitii. I campi misuravansi a golle, humeravansi le viti e gli alberi, notavasi il bestiame di qualunque sorta ei fosse, numeravansi le teste umane ". Nelle città chiamavasi a radunanza il popolo di esse e della campagna, ogni mercato era affoliato di truppe di famiglie. Ognuno vi si trovava coi figli e cogli schiavi, s'udivan battiture e torture; flagellavansi i figli perchè deponessero contro i padri, gli schiavi più fedeti perchè accusassero i padroni, le mogli perchè attestassero contro i mariti e così via. Pagavasi il testatico, anzi un tanto per la vita. Non basta i Siccome non riponevasi fede bastante negli impiegati superiori del censo, se ne mandavano di nuovi, perché ancer più venisse estorto; questi perchè non fossere venuti invano. se non trovavano più cosa a tassare, raddoppiavano le imposte antecedenti. . Si tolga pure al racconto il colore, che odio e disperazione vi avesser mai dato, esso rimorrà però sempre abbastanza spaventoso. Questi catasti precisi d'imposte non eran del resto cosa nuova; nuovo bensì il procedere usato nella loro redazione, chè gl' impiegati cercavano merito in vessazioni senza misura. Siccome nel catasto si dividevano i fondi con tutto l'appartenentevi secondo l'unità accettata di un capitale del valore di 1000 solidi (detto caput o inoum) 3, così una differenza importante nasceva dal modo, col quale si procedeva nella stima per la formazione di cotali porzioni. L'imperatore determinava ogni anno l'imposta (Indictio si chiama quindi tanto l'imposta quanto l'anno dell'imposta dal 1.º di settembre in avanti); il catasto veniva rinnovato probabilmente ogni 15 anni, come fanno supporre i quindecennali perlodi delle indizioni nella cronologia posteriore 4. I luogotenenti provinciali dividevano tra le città ed i territori la somma determinata, che la loro provincia doveva pagare; i principali della curia la distribuivano tra i singoli

<sup>1</sup> De mortibus persecutorum, c. 23 in Lact. Opp.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questo s'accorda con precisione colla descrizione del censo di Ulpiano, L. 6. D. de censidus (50, 15).

<sup>3</sup> L'unità consuaria di un Caput pare fosse un Solidus (un ducato circa). Yodi Saviony Zeitschr. Yol. Xi p. 61. etc., secondo Dungay de la Malan: Economie politique des Ro-

<sup>4</sup> SAVIGHY: Römische Steuerverf.: Zeitschrift, vol. VI. p. 377, etc.

possidenti fondiari ', e gli esattori da ultimo (exactores) la riscuotevano da questi. Eguale era il modo di procedere nelle somministrazioni in naturali (annonæ, functiones), le quali venivano richieste, oltre la imposta fondiaria e patrimoniale, per mantenere l'esercito e la capitale 1. Ed esse pure venivano riscosse in tre rate l'anno-(ogni quattro mesi) dai susceptores di ciò incaricati. Gli impieghi poi degli Exactores e dei Susceptores benchè duranti un solo anno, erano estremamente difficili, causa la grande responsabilità unita, giacchè bisognava garantire col proprio patrimonio intero. Su coloro persino, che avevan proposti gl'impiegati, pesava la stessa responsabilità; essi dovevan pagare nal caso che questi non lo avessero potuto 3. Ed ecco come i Decurioni venissero ora sottoposti ad un onere nuovo e pesante. Veramente, avvi un'ordinanza posteriore, secondo la quale nonpiù essi, ma gl'impiegati inferiori dei luogotenenti provinciali dovevano coprire i posti di esattori 4; questo però in parte non potè eseguirsi 5, in parte lasciò sempre la reponsabilità più grave dell'affare alla curia . La quale infatti - ed è il più - doveva garantire anche per tutti i soggetti all'imposta ed era costretta a coprire il deficit della somma totale; le restando però il poter trattare giudiziariamente i debitori. Già fin da prima era accaduto alcun che di simile, che il fisco cioè riscuotesse per brevità da un solo proprietario l'intera somma imposta al comune, lasciando ad esso il riscuotere dai debitori le singole quote . Costantino vietò un simile procedere, giacchè. secondo il nuovo sistema censuario, esso poteva condurre a vessazione terribile, ogni Decurione paghi pel proprio fondo e pei propricoloni, non per alcun altro 7. Nè per questo cessò l'uso o più presto l'abuso; chè Curiali e possidenti dovettero, secondo un'altraordinanza dello stesso Costantino, assumersi i pesi e le imposte anche pei tratti di terreno abbandonati ed incolti 8. - Il fisco era-

<sup>1</sup> C. S. Ş. L. C. Th. de ii., quer admin. (8. 15): . Insuper principaler a quibau distributionum comium herna procedii. «Svaracine, pol., 15, 40: «nd principalibus et abaliariii liberum est alion a disperdio vindicare, alis indebitum munus impocere. » lo devo questo passo a Walters, (db. L. § 385, il quale tratta colla precisione maggiore tutta in procedura del sistema cestarario; vedi andre c. 6. c. Th. de extraord. (dl. 10).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> WALTER, Op. Cl. § 386 e GAUP: Die germ, ansiedlungen und lan übeilungen in den provinzen des Röm, westreiches (1814), 2. Abschnitt, § 15. Daz lieferungswesen bei den römischen armen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gottsofran. parat. ad Cod. Th. de susceptoribus XII. 6, in cui sono I passi che il provano.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. 21. c. Th. de exact. (11. 7) di Onorio e Teodosio a. 612, e riguardo alla susceptio-specierum di Valentiniano e Valente a. 365 c. 7. c. Th. de suscept. (12. 6).
<sup>4</sup> C. 30 C. Th. de suscept.

PAPINIAN. L. S. pr. D. de censibus (50, 45).

<sup>7</sup> C. 2 C. Th. de exact. (11.7) C. 17. C. J. de omni agro deserto (11. 58) ed altrove.

<sup>8</sup> C. L. C. J. de omni agro des.

inesorabile, i luogotenenti provinciali dovevan radunare sotto qualunque circostanza la somma stabilita per la provincia; quei dunque che potevano dar di più, dovevano infine pagare il tutto, finchè la impotenza generale generò da sè stessa una modificazione '.

La povertà libera naturalmente dalle imposte, almeno da quella sui patrimoni; i poveri ne erano anzi legalmente esonerati. I plebei nullameno, ossia il popolo minuto della città e della campagna senza differenza alcuna erano soggetti ad un testatico (plebeia canitatio o illatio). I padroni lo pagavano per gli schiavi, i proprietari fondiari pei coloni e pei soggetti, giacchè esso veniva compreso nella imposta fondiaria, ed anzi non era altro che un aumento di essa s. Fin da principio però, ai tempi di Diocleziano, il testatico venne rimesso interamente ai plebei delle città nella maggior parte dell'impero 4. È facile comprenderne il motivo: il testatico è la maniera più rozza e meno eguale del censo; esso è pei poveri opprimente e per le finanze di ben poca importanza. In campagna era compreso nella imposta fondiaria del possidente; nelle città invece s'eran formate le gabelle dei mezzi per la vita, più adatte allo scopo (renalicium) e la imposta d'arti e commercio detta chrysargyrum o lustratis collatio 1. Quest' ultima colpiva ogni esercente arte o commercio (negotiatores nel senso più lato) non però i coloni, quando essi vendessero semplicemente i loro prodotti, non gli artigiani o i giornalieri, quando, pagati, lavorassero. Costantino, come pare, la ordinò ben presto nella stessa maniera, che la imposta fondiaria e la patrimoniale; essa venne quindi riscossa ogni quattro anni secondo il censo sulla rendita. L'imperatore ne fissava anche qui l'importo e i deputati dei commercianti e degli artieri stessi, non già i Decurioni, la distribuivano sui singoli .

Si comprende facilmente, che nel nuovo sistema governativo di Costantino non solo lo suddette imposte ma ben anco tutti gli altri

mente della l'ustralis coll.

<sup>1</sup> C. 186. C. Th. de decurion. (12. 4) Valentiniani III (a. 489): • Que res pro arbitrio computorum wei opinatorum sive judicum in cam famam mali jugitate pervenii, ut mailus gene curiolis idoneus in ordine cuju-quam urbit valent intentiri. Cujua presumptionia abolita consectutiine jubemus, neminene curialem pro albeni territorii debitis attineri, sed tantum municipem pro gielap propria convenit. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 4. § 2. de muner. (50, 4). <sup>3</sup> Savigny: Rom. Stenerverf. Op. cit. p. 330, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La pubblico Licanso (a. 343) nella Licia e Panfilia; nella qual circostanza egli rammenta, non avere essa più oltre esistito nelle provincie della diocesi dell'Oriente. — C. 2, C. Th. de

eensu (12. 18). Vedi Savieny Op. cil. p. 337, etc., dove sono Indicate altre eccetioni.

1 Gis prima esisteva un'imposta per le arti in genere. Secondo Lampaintes (Alex. Sev. C. 34) che la chianna publierrinium vedigal, ena venne introdotta da Alesanadro Severo. Gottnora. Parat. ad. Cod. Th. XIII. I e Marso: Leben Costonin's, p. 189, etc., tratuno difference de la contra de la cod. The XIII. I e Marso: Leben Costonin's, p. 189, etc., tratuno difference de la contra de la cod.

<sup>.</sup> C. 17. C. Th. de lustrali collatione (13. 1).

oneri e contribuzioni per lo stato venissero aumentati per l'una parte e per l'altra divenissero per sè stessi sempre più gravi, quanto più la generale impotenza aumentasse; questo anche se si astragga dalle lunghe guerre intestine e dalla costruzione di una capitale nuova e grandiosa, per la quale il regno intero doveva contribuire. E tanto più pesante divenne la cosa a misura che dall'altro lato le immunità fin'ora esistenti vennero estese o di nuove anmentate, il che si verificò in proporzione maggiore sotte Costantino così detto il Grande. Egli concesse anzitutto i privilegi maggiori ai suoi veterani, ai quali per verità era debitore, grazie le molte vittorie, della ottenuta signoria; essi e i figli loro sian esonerati da ogni impiego ed onere, da ogni dazio, contribuzione od imposta; ad essi terreni e le opportune provvisioni in denaro, bestiame e materiale per fabbriche; voglion essi negoziare, s'abbiano una certa somma a tal uopo loro donata, ma non ne paghino l'imposta relativa . I figli loro però sono obbligati al servizio militare, chè non inutilmente doveva il ceto militare possedere cotali privilegi. Come i lavoranti per l'armamento e i bisogni dell'esercito eran privilegiati d'Immunità, così Costantino favorì un numero grande d'artisti ed operai, di cui egli abbisognava per la costruzione è l'ornamento della sua nuova capitale <sup>a</sup>. Arricchi d'immunità anche le scienze e la Chiesa cristiana: allargò quelle dei professori, dei medici, dei grammatici e dei giurisprudenti, giacchè egli le concesse persino alle loro mogli ed ai figli loro "; tutte poi le ottennero i sacerdoti cristiani ".

Che se per l'aumento degli oneri dall'una parte, per quel delle immunità dall'altra, la condizione di tutti coloro, che erano debitori vêr lo stato di servigl o d'imposte, principalmente poi dei Decurioni. divenisse opprimente, anzi insopportabile, non fu qui tutto: Costantino peggiorò il ben'essere delle città ancor più di quel che fin ora non lo fosse stato con una nuova misura dispolica, la quale i di lui successori non fecero che richiamare troppo spesso. Egli cioè

<sup>1</sup> C. 2, e 3. C. Th. Be veteranis (7. 20) dell'anno 320. La prima costit. narra il modo. con eqi i veterani chiedevano una cosa qua'unque all'impeintore persino in campo. Egli bon avrebbe pointo facilmente opporsi.

<sup>2</sup> C. 1. e. 2 Cod. Th. de excus. artif. (43. 4). La prima costil. ordina senole per formare architetti, questi e i toro padri abbiano la immunità. La seconda vuole, che certe arti e mestieri sian protetti dall'immunità: architetti, lavoranti in stucce, scarpellini, falegnami, scultori, lavoranti il mossico, il bromo, il ferro, il marmo, l'ero, l'argento e così via. 3 C. 6. G. 1. de profess. (10. 52),

<sup>#</sup> C. R. G. Th. despiscopis (16. 2) - hi qui elerici appellantur, ad otunibus omn muneribus excusentur. I preti ebraici furon esonerati solo dai servigi personali; o. 6. C., Th. de Juderia (16. 8). Sotto Costantino stesso II clero eristinno chiese nel concilio di Rimini. la esonerazione delle imposte pet beni ecclesiastici; l'imperatore però nol concesse; c. 45. C. Th. de episcopia Onorio e Teodosio Iuttavia (Il. I. anno \$12) vi compresero l'esones servigi bassi o straordinari pei benì ecclesiastici; c. 5. C. 1. de sasr. veci. (6. 2).

diede pel primo l'esempio di privare le città de'loro beni camerali, delle loro rendite e ciò non al solo fine di arricchire le chiese e il elero, come dissere gli scrittori cristiani troppo propensi per lui, ma ed anche per sopperire alle spese immense necessarie a premiare il suo esercito, alia pompa della sua nuova capitale, allo sfarzo della sua corte, ed alla prodigalità pe' suoi favoriti '. I figli di lui, dei quali Costanzo in ultimo ottenne l'assoluta monarchia, non trattarono le città meno vergognosamente; il che rilevasi anche dal fatto, che venisse considerato quasi grandiosa beneficenza di Giuliano imperatore. l'aver egli ordinata la restituzione dei dazi e dei fondi loro alle città 1. Una volta dato l'escrapio, non mancatono i successori. Il patrimonio municipale allettava l'ingordigia degli imperatori e dei arrindi; così in gran parte questi arricchirono le chiese e i chiestri nel IV e nel V secolo, pomendo le fondamenta dei patrimoni immensi di questi ultimi. Derubate per ogni perte le città più non valevano a ristorare gli edificii, gl'istituti, le mura, i canali publici: eppure secondo l'ordinanza imperiale essi dovevano impiegarvi il terzo delle loro rendite . Si dovette quindi opprimere la cittadinanza con nuove imposte sui fondi ', siechè le città presentarono fin dal V secolo il funesto guadro di una lamentevole decadenza 5.

La non è-cosa, che possa arreser sorpresa, il vedere il municipatismo romaso dividere la sorte della dendetara dell'impero, la è però considerevole e rara ia strana forma, the la costituzione municipale assunes sotto il peno del dispotismo e della miscria dell'impero. Noi vedemmo già qual terribile onere e responsabilità gravases sui Decurioni o sui Curinii, come vengon essi ordinariamente chiamati. Se i sudditti in genere andavan soggetti ad imposte o servigi, e se parre che il governo se no curases solo a cagione di una simile proprietà, eran però i Curinii il doppio o il triplo appressi dal momento che rappresentavano ia città, per la quale stavan mallevadori verso lo stato. Può essore quindi segno di meraviglia, abbian essi cercata ogni via, opni possibilità per togliersi ad uno stato a cui era unito un peso tanto opprimente ed un onore si mesation 2 la elizaziano en imperial per consequenza di nulla tanto si

I Manso, Const. Leben. p. 228, etc. .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arman, Max, ed. Erfurdi XXV, c. 4, § 15: veeligalia vivilatibus rentinida cum fundiaric., il commentario di questa edizione porta tutti i pusti, che vi si riferirono. Tronasi persibo sun terano dell'ordinanza di Giutinio, c. 1, G. Th. de levatione fundorum (10. 3). « Poussalones publica divisabless judetina restitio, ex.).

S VALENTINIAN, L c 48. C. Th. de operibus publ. (18. 4) Arcid. el Hon. ib. c. 20 e 30. 4 Op. ell. c. 24.

<sup>\*</sup> Teudosio fu da ció condetto ad créinare una maova festituzione a 448 Nov. Theod. S. c. 32 § i.

curava, quanto del toglier loro ogni pretesto a liberarsi e chiuder loro ogni via di scampo '. Prima causa è quella dell' essere omai lo stato curiale divenuto ereditario e in modo da sembrare un servizio ereditario in tutto il ramo maschile . Alcuni rescritti di Costantino mostrano chiaro quanto importasse un simile servizio; i comandamenti p. e. che i figli di veterani trovati inabili a militare, o resisi tali per mutilazione delle dita, dovessero essere obbligati ad ogni carica o servizio curiale 5. Ei vietava pure ai decurioni ed in genere ai possidenti di entrar nel clero, « giacchè, dice egli, i ricchi devono assumersi i doveri mondani, mentre i poveri possono essere aiutati dalle ricchezze della Chiesa . . Giuliano imperatore di nobili sentimenti ed ingiustamente vituperato dagli scrittori ecclesiastici pensò con zelo al ristabilimento delle città come del regno. Noi osservammo già aver egli restituito alle prime i beni camerali. Ei distrusse anche le immunità usurpate. Ned'è vero che egli abbia assoggettati a cariche municipali i cristiani più di quello che essi non dovessero; solo ei non volle conceder loro privilegi straordinari \*. La proibizione da lui emessa in proposito mostra come la curia fosse stata ingiustamente caricata dell'imposta industriale. Lo stesso oro della cerona, aurum coronarium, il dono cioè di corone d'oro, che originariamento città e provincie usavan offrire al generale vincitore in occasione del suo trionfo, poi agli imperatori lorchè salivano il trono o in altri avvenimenti felici, divenne ultimamente una regolare imposta prescritta dai decurioni . Giuliano la dichiarò imposta libera, riservandosela solo in casi straordinari. Egli puni invece con multe pecuniarie quanti curiali si fossero sottratti al loro doveri per mezzo della protezione dei grandi e quanti di questi li avessero accettati come protetti 7. Il governo di Giuliano fu però troppo breve (361-363) perchè si avesse potuto compiere l'opera del ristabilimento o almeno fondarlo in modo da renderlo duraturo, Valentiniano I aboliva parecchie delle sue ordinanze sotto il pretesto essere state

<sup>1</sup> Rotn: De re municipali rom. p. 32 e seg.

<sup>3</sup> C. 7, C. Th. de decurion, a. 320 ed altre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. I. C. Th. de fittis militarium (7, 22) a. 319, u. c. lb. a. 226 — auj decurionatus muneribus obtempereni aul militant. — Roru non sa di questi passi, lorché dice (p. 46) Valenticiano i ordinatore di questa misura.

<sup>4</sup> C. 6, C. Th. de episcopis (16, 2).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> C. 50, C. Th. de desur. (12, 1) - Decuriones qui ut christiani declinant munia, revocentur. • Egil costrines a ritornare nella curia tutti quelli che se n'erano ritirati Vedi il passo ja Gotmoraun. ad c. 18, C. Th. de episcop., questa però non era altro che una severa altenzione dell'ordinanza di Costanzo.

<sup>4</sup> Vedi tutti I passi in Gothoffen. ad c. 1, C. Th. de auro coronario (12, 43).

<sup>7</sup> C. 50, C. Th. de decur. — per singula capita (imposta rurale) singulos solidos: — questo sarebbe dunque uguale ad una unità censtiaria.

dettate da zelo nagano contro la religione di Cristo . Egli dichiarò p. e. essere l'oro della corona un'imposta affatto ordinaria dei decurioni; i senatori vi sostituirono quindi una speciale imposta fondiaria (glebalis collatio) 1. Ei volle però lasciare alla curia almeno l'apparenza dell'onore; non permise quindi che in essa si venisse condannati con una pena, che avrebbe potuto condur seco l'esclusione dalla curia stessa 1. Tuttavia la somiglianza della curia colla peggiore casa penale divenne tanto grande, che Teodosio dovette dichiarare di nuovo doversi il ceto dei curiali riguardarsi come un onore, non quasi una pena . Almeno non fosse stata la legislazione nel fatto già avvolta in contraddizioni lE per verità Teodosio stesso confermava l'opinione, che colle parole voleva combattere, giacchè egli aumentò le leggi di violenza contro i curiali. Infatti quand'anche questi fosser entrati nel clero o pervenuti alla dignità di senatore nore doveva rimaner sempre il loro natrimonio attaccato alla curia 4. Nulla dei loro fondi posson vendere i curiali , quando non lo conceda con decreto il giudice ossia il luogotenente provinciale, il quale del resto deve prima esser persuaso, che la cosa sia richiesta da una vera necessità . Chi mai s'appropriasse i loro beni, e non fosse protetto da privilegio, assuma anche i pesi loro nella curia 7. Chi conducesse in moglie la figlia di un curiale, e dopo la costei morte ne fosse l'erede, sia ascritto alla curia ".

Si vede apertamente che la legislazione currava di confinare i curiali nella curia stessa e meglio nonoradi mantenerel i loro patrimoni. Questi infatti assicuravano allo stato ogni pretesa, che egli avesse mai fatto valere sulle città; era quindi giusto che si dovesse totgiere anche individualmente la possibilità di sottarsi sill'onere comune; perché questo arrebbe tanto più sensibilimento pesato sui rimanenti, quando minore ne fosse diventuto il numero. Egli del'essera

I C. 48. C. Th. de episc. (16, 2).

<sup>2</sup> C. 2, C. Th. de auro coron. Omnes igitur possessores aut inter decuriones coronarium aurum, aut inter sendores glebalem pressizaionem deinereps recognosana. Non si risparmiavano per questo i doni spontanel al Senatori — Vodi Gormorano, parat. ad C. Th. VI, 2.

C. 6, C. Th. de decurion.
 Questo sta nelle parole c. 108, C. Th. de decurion. — ne quis astimel curio loco su-

plicii quemquam deputandum, cum utique unumquemque criminosum non diguliar debeat sel prosa comitari. 2 C. 104, 130, lb. I preti servono ora (relativamente ai beni temporali) di scherzo nel secritti importali como sel i filosofi — motoro natione disina cherrottone decinoratione.

rescritti imperiali, come già 1 filosofi: — quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum desidettis ocrupari. 4 C. 8, C. 7. Ch. de presidisis (12, 3).

<sup>†</sup> C. 134, C. Th. de decur.

<sup>•</sup> C. 134, ib. Costantino aveva gia assicurato alla curia la eredità per intestato in caso di morte di un curiale, il quale o non avesse lascato eredi legittimi, o non avesse testato, c. l. C. Th. de bonis decur. (5, 2).

stato questo un affare assal disperato, giacchè non si risparmiarono neppure i mezzi più Indiretti per potervisi sottrarre. Preferissi il servizio militaro, del resto odiato; l'esilio in paese iontanissimo o una abitazione qualunque purchè nascosta : cercossi la protezione di patroni potenti; venne persino sacrificata la Indipendenza personale, chè si passò come colono a servire un possidente quaiunque - e tutto questo per sottrarre sè e i figli dal giogo sfacciate della curia '. La legistazione ora cercava di togliere I curiali da questl od altri nascondigli. Onorio stabili persino: i figli di padre non libero, cioè quando nati da madre di famiglia curiale, slano inscritti nella curia « giacchè noi vogliamo utilizzare per lo stato anche le donne \* . . Più strana ancora è un'altra ordinanza dello stesso imperatore, secondo la quale la curia devo pretendere i preti indegni e quindi scacciati dal loro superiore, anzl persino gli apostata della religione cristiana: quando poi il loro patrimonio nol consenta, vengano ascritti ad un collegio; chè uomini tanto disprezzabili non devono essere ammessi tra i militari 8. Dunque in questi tempi il servizio militare, a cui generalmente cercavasi sottrarsi con mutilazioni, era ancora un beneficio confrontato col giogo della curia. Pure Teodosio ridevolmente vanta il ceto dei curiali come un sacerdozlo, e stima il loro servizio come un vero mysterium - a quel che pare solo per poter dire, esser peccato l'abbandonarlo '. So non si era però potuto mantenerlo in onore, tanto meno si riesci a farlo creder santo. Chè infatti i curiali furon trattati quasi schiavi ereditari dello stato o , se si preferisca, come vassalli, che possiedono beni ma solo come feudi dello stato, sui quali quindi grava sotto personalo responsabilità il servizio publico.

Qualche volta è vero si fa parola ancora di completare la curia per mezzo della elezione di nuovi curlati totti dai piecoli possidenti e plebei "; dall'un lato porò richiedevasi sempre un certo patrimonio, onde sostenere gli oneri curiali '; dall'altro pol il numero dei pri-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi il passo in Gotnofren Parat. ad. C. Th. Xil., 1, in Rotn: De re munic. p. 44, € meglio ancora nella röm, réchtique. di Walven 4, § 374.
<sup>3</sup> C. 478. C. Th. de deser.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. 39, C. Th. de episc. (46, 2). Quando 1 decemprimi della curia trascurino quest'or-dinanza, vengon puniti; vedi Giustin. c. 34, § 4, C. de episc. audienda (1, 4).

dinanz, vengon puniti; veu tinstin. c. 3s, § s, c. de epise, audienda (1, 1).
4 C. 422, C. Th. de decur. — maneaut in sinu patrice, ut velut dicati infulis mysterium perenne eustodiant: sit illis placulum inde discolere.

<sup>4</sup> C. 133, C. Th. de devar. • Quienque ex numero plebojorum presentibus singulurum enfanthes civitatum agro red preusia idonei comprobantur, munits carialibus aggregentur (Th. a. 203), c. 72, th. • 81 quis negotiator fundos comparaverit et, ul aliquorum possessor practiorum, vecetur ad curium etc. •

e. C. 440, lb. — ne tales forte nominentur, qui functiones publicas implere non possint. — I Coloni dei deminii imperiali, i quali oltre il fondo in appalto, possedono più di 23 jugeri (Jugera) non possono sottrarii alla curia, e. 23, lb.

vilegiati tra i possidenti era si grande, che la curia non poteva calcolare con sicurezza che su quelli principalmente, che le erano già ereditariamente obbligati una volta per sempre 4.

Lo stato di sudditanza al quale il dispotismo sottopose ogni ceto e corporazione soggetta allo stato, e il sistema singolaro delle caste, che ne esci, è uno dei fatti più spaventosi ed una delle più terribili conseguenze del dispotismo stesso nei tempi tardi dell'impero; fatto che del resto non fu abbastanza osservato dagli storici mentre, per quanto noi crediamo, egli è appunto quanto possa contraddistinguerlo nel modo il più evidente e più adatto. E veramento pare sia stato questo l'ultimo mezzo, col quale la monarchia guadagnossi ancora tempo. Giacchè se in un vero municipalismo in cui i polsi del senso politico battono vivamente, tutte le forze dei cittadini si offrano spontanee, quasi forzate ad un necessario esternarsi, nella vita apparente politica di uno stato governato dispoticamente la durata materiale invece non è che una violenta continuazione, mentre l'anima in certo modo ha presa la fuga. E il despota che sosterebbe di rappresentarla - Giustiniano chiama sè stesso la legge vivente. il mandato da Dio agli uomini como signore della legge 1 - quel despota, diciamo, può costringere a credervi solo con una servile forza armata, la quale stringe coi ferrei lacci dell'obbedienza la libertà, che si oppone; dappoi però - quando cioè col passar del tempo ogni forza dei membri dello stato una volta esistenti sia spenta sotto la lunga abitudine della schiavitù, quando tutti si sieno venduti al favore del dominante come al sole della loro esistenza, e da lui rischiarati cerchino partecipare al ladroneggio generale ed arieggiare una tal quale pienezza di godimento - allora può il dominante rendere ereditario ogni posto, per poter conservare in un movimento non mai interotto la ruota dello stato.

È così cho i figli del veterani nell'impero romano del secondo periodo divennero assolutamento obbligati a serviro nell'esercito \*, il quale del resto raggiungeva il numero determinato solo per mezzo dei coloni arruolati mercè l'imposta dello reclute \*, oppure con contingenti barbari. Una casta non meno pericolosa per la libertà

<sup>1</sup> Onorio e Teodosio II Imperatori, espressamente contraddirendo alle leggi anteriori, in riguardo però allo stato mierando dell'Illina, dovettero dirhararre, che coloro, i quali rotessero iti assumere spontanemente carribe nella curia, non dovessero pereiò venir assegettati alla curia stessa. C. 477, C. Th. de decur.
3 Nov. 406, c. 2, 5.

<sup>2</sup> C. 5 e 8, C. Th. de re militari (7, 4) ed altrove.

<sup>4</sup> Questa pésava in pari tempo sul fondo e veniva pogata o la persone o la denaro. I picoli possidenti si univano, come nel noto ordinamento dell'esercito di Cirio Magno, node poter date un uomo o is somme di 36 solidi. Vera edi esercitava un commercio proibito colle reclute ( prototypia) v. c. 7, C. Th. de fironibus (7, 43).

cittadina era formata dalla classe numerosa degli impiegati subalterni delle luogotenenze civili imperiali (officiales); sulla attività e sulla pratica dei quali riposava il non interotto e meccanico procedere dell'amministrazione: militari per disciplina e nomenclatura (militia, cohortales) essi si assoggettavano anche a servigi ereditari . Noi vedemmo già che anche le curie erano passate a formare una funesta aristocrazia ereditaria, o per dir meglio, una schiavitù delle città verso lo stato. Siccome però i curiali eran di utile più presto allo stato che non alle città stesse, così quest'ultime abbisognarono di altre corporazioni ereditarie per poter soddisfare a' propri bisogni. Nel codice Teodosiano infatti noi ne troviamo i membri sotto un titolo o generale, come corporati e collegiati, o sotto un altro particolare, ma difficile a spiegarsi. Io indicherò ora per le prime quelle corporazioni obbligate a servizi, le quali dovevano procurare i mezzi per l'esistenza materiale e le quali si dividevano in arti e mestieri variatissimi, come era ben necessario. Fra esse intanto era di speciale importanza quella dei barcaiuoli (navicularii), i cui membri risiedevano nelle capitali e nelle provincie del regno; essi dovevan trasportare per acqua sulle loro navi quanto abbisognasse al fisco, principalmente poi vettovaglie e legname in ambe le capitali. Il costoro obbligo deve esser stato assai dispendioso e pesante, chè noi li vediamo premiati coll'immunità da tutti gli altri oneri, particolarmente da quel della curia, più favoriti di privilegi, anzi decorati della dignità di cavalieri 2. - Quell'obbligo pesava però come quello dei curiali, non solo sulle persone, ma in modo speciale anche sui patrimonii, passando poi insieme a questi ultimi agli eredi o ad altri 5. - Ogni qualvolta occorresse la elezione di nuovi membri, il Præfectus prætorio li sceglieva tra la classe più facoltosa. Il codice di Teodosio è ricco di notizie e a preferenza sulle cornorazioni di questo genere esistenti in Roma. Qui troviamo la compagnia dei Pistores già accennata, i quali curavano tutto che risguardasse la preparazione del pane, ed ai quali appartenevano mugnai e panattieri ; poi quella dei Catabolenses, i quali trasportavano nei granai per mezzo di bestie da soma le provvisioni condottevi per acqua; dei Caudicarii, curanti i trasporti sul Tevere, dei Suarii, Pecuarii, approvigionanti la capitale di maiali ed altri animali . Tutte queste corporazioni erano

<sup>1</sup> BETHEANN-HOLLWED, Gerichtsverfassung, p. 169.
2 Vedl C. Th. de naviculariis (13, 5) e Gotnopaep, parat.

<sup>5</sup> G. Th. de prædie navie. (13, 5) e Gothofhen. pari

Vedi C. Th. XIV, I. 3 e 4, etc. Symmach Ep. X. 34. « Noveral horum corporum ministerio tante urbis onera sustineri. Hie janati pecoris invector est: ilie ad victum populi cogli armectum: hos sulliue carnis tenet functio; para urenda javacris ligna comportat. Sunt

avvinte dallo stesso legame ereditario che sla curia; molti quindi dei rapporti giuridici di questa potevano essere ad essi applicati. ¿ Come noi già osservammo, la stessa loro costituzione era modellata su quella della curia; noi però non crediamo possa esser necessario, nè questo il monento di passare a particolari più mbutti.

Diversa cosa, che non queste corporazioni o artieri obbligati a servire e che, come in Roma ed in Costantinopoli, devono aver in modo simile esistito in tutte le altre città più importanti, diversa cosa ma pur del genere devono essere stati i Collegiati, di cui spesso è menzione, ma in un significato speciale. E'pare che questi derivassero da antichi collegi sacerdotali, giacche e i nomi e le istituzioni loro indicano una partecipazione a processioni publiche ed a feste divine; p. e. i Nemesiaci investiti del carattere di profeti, i Sianiferi, i Cantabrari portanti le sante imagini e i vessilli degli Dei 3. Complessivamente però essi pure eran soggetti a gravi doveri publici, ridondanti del resto ad ornamento e vezzo delle città 1. Fu quindi perciò, che anche dopo la soppressione del culto pagano, essi non vennero distrutti, perchè le città non mancassero delle publiche feste e delle gioie unitevi s. Ereditari erano pure i loro obblighi, anzi severe leggi impedivano il sottrarvisi. Dal momento poi che anche picciol patrimonio bastò a tale carica, mentre i più ricchi cittadini venivano ascritti alla curia, i minori lo erano ai Corporati o Collegiati 1.

É chiaro, che le corporazioni indicate erano tutt'altro che non le corporazioni di mestieri, perche non l'esercizio comunale di un arte qualunque, ma il servizio della città le univa, quindi non per

qui fabriles manus augustis operibus accomodant; per allos fortuita arerntur incendia, Jam caupones et obsequita juișoria, frugis et olel bajutos multosque id genus patrite servientes enumerare fastidium est. — Veul anche Waltzin, l. 1, § 339. 1 C. 146, 156 ed airrore C. Th. de desurion.

2 Dal cod. Theod. non si può saper molto: tuttavia dal capo 7 (de pistoribus 18, 2), rilevasi, che le case di l'avon dei Pistores unitamente agli attrezzi ed al fondi erano sotto la sorvegilianza di patroni, I quali duravano 5 anni in carica, per cui sono chiamati quinquiennadi. Gomorago, ad h. l.

A C, Th. de collegialis (14, 7) più Gothofren, Comm.

• G. J. C. Th. de hir qui conditionem (12, 19). • Destitutes ministerits civitates plenderem, quo pridem nitoerant, amiserant; plurimi siquitiem collegial cultum urbium descrenies, agressem vitam seculi, in deserta soc et devia contulerant. • Veili, Maje, 1,100. 7, de curiatio, § 3 – ut collegialti, operas pairies alternis richus pro curiatiums dispositiones probenditus, extra territorium civitatis sum abaltare non Becat.

a C. 17, C. Th. de poganis (16, 10) - ui profance ritus jam salubri irge submovimus, jacsos conventus civium et communem omnium levitiam non patimur submoveri. - Yedi c. 20, 2 2 e 5.

 <sup>4</sup> C. 2. C. Th. de collegiatis (44, 7), « Collegiates... et [singularium urbium corporates simili forma precipimus revocari. »

7 C. 39, C. Th. de episc. (16, 2) — et pro hominum qualifate et quantitate patrimonis vel ordini suo vel collegio civitatis adiungatur — anche il c. 179, C. Th. de decurion.

Hagel, Storia della Costituz. ecc.

loro vantaggio; l'obbligo ereditario non l'onore della società le mauteneva unite. Nella stessa maniera, per obbligo erditario erano uniti i lavoratori nelle fabbirehe o negli situtui imperiali come zecche, miniere, arsenali, tintorie di perpora, tesserie l'. Contemporanee ad esse esistevano del resto comunità di artefici, per certo però molto più che non prima, senza onore e senza importanza publica. Il servigio ereditario portava seco per lo meno protezione e sostentamento sicuro; e'fu quindi perciò preferito ad una misera libertà.

Riguardo agli impiegati subalterni e pagati dalla citti (officia municipatio), come gli archivisti, i ragioneri (abubarin), gli strivani (arribe, exceptorer), gli esecutori (appariores), e così via osserremo che essi pure, come gli impiegati inferiori della luogolentera, erano legati al loro ufficio <sup>2</sup>; mentre i notai (stabiliones), i quali esercitavano um mesticer redando documenti ed altri sertiti officiamento una compagnia (achola) a sè sotto presidenti propri (primierrius\*).

I plebei abitanti in campagna erano soggetti al servizio ereditario nella stessa maniera, che i plebei municipali, in corporazioni e collegi. I coloni erano personalmente liberi, anzi di solito cittadini romani, (a misura che questo rapporto s'andò a poco a poco formando per abitudine e per legge); il loro stato però era in tale dipendenza da arieggiare quasi quello di schiavità 4. Che se dall' una parte il proprietario del fondo, al'quale essi appartenevano non poteva në cacciarli në dividerli dalla gleba per vendita o per emancipazione, dall'altra neppure essi potevano sfuggirgli. Essi si distinguevano è vero dagli schiavi in questo, che potevano contrarre matrimonio vero e possedere un patrimonio proprio, su quest'ultimo tuttavia non possedevano libertà di disposizione. Potevano anche, come gli affittuari per eredità, pagare al proprietario un canone annuo invariabile in danari o prodotti; non lasciavano tuttavia per questo dall'essere sotto il di lui patronato, nè potevano accusarlo in alcun che, meno i casi di delitti o di aumento arbitrario del canone. Benchè l'origine del colonato non sia cosa che possa esser provata con certezza, la si può però supporre con probabilità. Si ammetterà facilmente, che questo nuovo ceto non poteva tutt'ad un

I Gormornen, parat. ad Cod. Th. X, 20.

<sup>5</sup> C. I, C. Th. de labulariis (8, 2); vedi Bethuann-Hollwen, Gerichisverfassung p. 195.

BETHUANN-HOLLWEN, p. 203, § 17. - Yabellionez. - Anche gil scri<sup>3</sup>ved altre persone exercitanti servigio publico erano unite in seuote, le quali formavano un. \_joendice alle segre-terie (aerisio) degli impiegati governativi. Vedi Bethue. p. 172.

<sup>4</sup> Vedi la distinta dissertazione del Saviany, l'eber den römischen colonat , nella » zeitschrift für gesch, rechtese. Vol. 6, p. 273.

tratto esser creato artificialmente da un atto legislativo; si ammetrà anche che la legislazione abbia accetato quanto in un luogo qualunque erasi già formato e lo abbia con una precisione maggiore esteso a fatto universale. L'origine naturale intanto poù supposirio in tre maniere: 1.º O che uomini liberi imporeriti siano caduti dallo stato di affittuari e coutraenti, in cui essi erano entrati, in una specie di schiaritò; 2º O che schiavi siano divenuti contadini semiliberi per mezzo di una emancipazione limitata '; 3º Finalmente che la colonizzazione di prigionieri di guerra o di barbari soggiogati nella qualità di coloni, fatto che avvenne assai di frequente dat tempi di Marco Aurello in poi, abbia data l'idea di un nuovecto '. Senza accennare a tutte le diverse possibilità e le supposizioni, che sopra di esse si potrebbero fare ', i o chiamerò qui l'atenzione sull'analogia generale delle circostanze, la quale fu hen poco osservata, e sulla necessità intrinsea della cosa stessa.

In quella maniera, nella quale i curiali, per mezzo dell'oppressone del dispotismo e della pura necessità dei tempi, divennero un casta legata ereditariamente allo stato, mentre prima formavano una artistorazia municipale ragguardevole e per quello stasso molo per il quale altre acciatà orrevoil divennero collegi obbligati a servire, pereiò puossì anche senza dubbio ammettere che i pigionanti e gli administrati classici, sieno divenuti, col passar del tempo sotto gli stessi patti e gli stessi influsas, coloni nel senzo posteriore della parola '; e forse prima che altrove sui beni del fisco e sui camerali del minicipi, poi anche sui beni privati, dove avenari abitanti liberi. Giacche il violento sfiguramento delle circostanze, che 'offri a noi ceti più bassi edi relazione con essa. — I curia di noi a ceti più bassi edi relazione con essa. — I curia lei e i proprietari di fondi doverno raccogliere tutte le imposte ele contribuzioni ri-

solo estema; Vodi Savinovy, il quale non si decide par alcuma dello varie supposinion p. 313 m eg. .

L. IV, § 8, D. de censiòne (50, 45): Si quis inquillinum vel coincum non furrir professus, vinculis crassillos tenetur « L. CXII, pr. D. de leg. (30) — Vodi stache Savinova Q. ci. p. 340 — Qui clisson anno cr. l. 1, § 8, D. de sponsione (30, 5): « Qui evitandorum

\*\*I. IV, 3, IL se consider (an, 15): \*\* N quis impolation by the concern non-transported profession, vincillar crassibles testers \*\* LCII, pr. R de leg (38) \*\* Veill anche Saviesso, R, cit in particular control of the control of

I Quanta è presso a poco l'opinione di Pucarra, il quale ammette, che lo stato in fatto libero degli schiavi di campagna als stato cangiato nello jatato legalmente libero da una jegge a noi sconociuta. Vedi inatti. Il, p. 436.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questa è opinione di A. W. Zuwer. Unber die entstehung und historische ent selektiung det Colonats (Rhein Museum für philologie, neue folge 3. Jahrgang 1885 p. 1, 69).
<sup>3</sup> Sarrèbe degna d'osservazione neche la supposidone di Rucoser, che in alcune province la schiavità sia rimasta fino dal tempi rimoti sempre indicena, e che essa siasi ora.

chieste dallo stato: imposta fondiaria e testatico per i coloni e gli schiavi, contribuzioni in natura, reclute, mezzi di trasporto d'ogni genere necessari all'esercito, alla corte, agli impiegati viaggianti e cost via. La loro capacità a sostenere le imposte riposava però sul lavoro degli schiavi e principalmente dei coloni i quali, perchè partecipanti alla rendita del fondo aumentata, erano più dei primi attivi. I possidenti dovevano quindi mantenere ad ogni modo i coloni, precisamente come lo stato i curiali. Vi si aggiunse la povertà sempre crescente dei plebei della città, i quali per necessità si diedero all'agricoltura, giacchè essi non potevano più esser mantenuti od occupati a spese dei municipi impoveriti. E i tempi volgevano tali, che i Curiali stessi cercavano la dipendenza del colonato, il quale concedeva per lo meno protezione e nutrimento - fatto che si ripetè nel modo istesso nel regno franco! I possidenti fondiari dovevano poi trovare certamente più vantaggioso il cangiare per mezzo di una emancipazione limitata in contadini semi-emancipati i loro coloni agricoltori, pel mantenimento dei quali essi dovevano pensare. Ai coloni s'aggiunsero in ultimo i barbari fatti prigionieri, i quali da Marco Aurelio in poi furono colonizzati per coltivare province incolte e deserte 1. Così fu incominciato il nuovo ceto e rapporto giuridico dei coloni per diverse parti, lorchè la legislazione, alla quale premeva quanto ai possidenti di mantenere alla terra i coltivatori, entrò in quistione, e lo estese nel modo suaccennato. I coloni, i quali rappresentavano l'ultima parte della macchina dello stato, furono quindi legati dalla nascita al loro ceto, come tutte le altre parti, e non poterono nè per merito, nè per dignità alcuna, meno la vescovile (da Giustiniano in poi), sortire da esso 1, Dalla raccolta delle leggi imperiali si vede, che questo rapporto era già determinato fin dai tempi di Costantino, e che il numero dei coloni si aumentò sempre più, parte pei liberi, che entravano nel ceto inferiore o per patto giudiziario o per matrimonio con una indipendente o anche solo per prescrizione, parte cogli schiavi emancipati, infine dai barbari prigioni i quali come i Sciri nel 409 3, secondo il diritto del colonato erano stati distribuiti tra i possidenti fondiari, mentre i popoli che entrarono spontanei nell'esercito romano avevano ottenuto sotto il nome di Leti terreni per abitazione e costruzioni.

<sup>4</sup> Vedi la enumerazione delle prove storiche presso Zuwer; on. cil. p. 11, 23. 2 Maggiori ragguagli dà il Savieny, op. cit. 286 e 306.

<sup>5</sup> C. 3, C. Th. (ed. HANEL) de bonis militum (5, 4).

<sup>4</sup> Varie sono le opinioni sulla dubbia derivazione della parola leti; sulla parentela del leti romani coi liti germani. Vedi lutta la letteralura su questo punto presso Gaupp. Die germanische Anziedlungen, p. 169.

È maledizione pel dispotismo, ch'egli debba consumare sè stesso, giacchie egli succhia il terreno dello stato nutriente, ma solo per adornare la sua corona informennete florente. Ài rapporti scambie-volmente attivi di tutte le membra, i quali danno ad ognono depropria importanza ed al tutto la forza, subentra più padrono eggiante la potenza divoratrice dell'egoismo, che non pensa a risparmiaro ed a mantenere il passato, en no lorquando l'oggetto che cella la tra le mani comincia a sparire.

Il despotismo dunque nell' impero romano s' affaticò a mantenere violentemente unite le parti e le condizioni necessarie della propria esistenza non solo, ma dovette anche difenderli dall'annientamento, di cui li minacciavano presto o tardi con una oppressione sempre più grande, gli stessi stromenti di lui, cioè le schiere degli impiegati giudiziari, militari, finanziari, censuari e di polizia. Le città trovarono per verità un mezzo importante di difesa, comè anche le province nel diritto di lamentarsi, pel quale potevano dirigersi immediatamente per mezzo di rappresentanti all'imperatore. Esse potevano perciò unirsi e consigliarsi in assemblee provinciali; anzi qua e là si introdussero assemblee regolari per le province unite di una diocesi intera 1. Così per questa strada e sotto circostanze propizie era possibile ottenere dall'imperatore sussidio a seconda dei lamenti generali ed importanti; il popolo basso però non acquistava con ciò gran che, avvegnachè egli non potesse farsi rappresentare da legati, ma lo fosse già dagli stati maggiori e dagli impiegati; l'arbitrio quindi, che appunto ognuno si permesteva contro gli impotenti, padroneggiava sempre in ogni caso senza impedimento alcuno. Dopo la metà del IV secolo s'instituirono, per munirlo di una protezione speciale, Difensori propri (defensores plebis o civitatum) 1. A questi era commessa la difesa del municipio e del popolo contro le usurpazioni e le inglustizie d'ogni genere per parte dei luogotenenti provinciali e de'costoro impiegati, principalmente poi contro le vessazioni nella determinazione delle imposte; essi de-

<sup>1</sup> G. 9, G. Th. de legatis el decretis legationum (12, 12). Secondo la const. Honorii a. 418 (Barnoth et Seane, monumenta legatio p. 296) devesi in Archate radurarsi annualmente un concilio delle sette province, al quale doverano compatire non solo I gisolici di queste, cioè I lucopienenti, ma anche gii Onorati (chiamati) e i possessori (o curiali).

<sup>•</sup> Gia de lempi remoti e-bierano sinuida o difeneroi come dignitari, la carise dei quali appartenera a lodii nordi public (manera). Ved la XVIII, § 10. D. de masoribus. Questa acunso il significato di partanato per la piebe nelo nel 266 per mezzo di Valentializzo e s'abutesi imperantal. L'i peno niterata di una delle coltituciali trivate en eria ha pro dal C. Tarcolos, (n. 15°). Esse comiscia colle parde: » Admodum stiller e climas (il. elderimas at piebe unite illiprica dellesi pardenormo cortra perintimo declosator injeriori. »).

vono in casi simili dirigersi con lamenti ed appelli ai luogotenenti provinciali e da questi alle supreme autorità dell'impero '. Ottre questo possedevano una giurisdizione subordinata, cioè fino ad affari del valore di 50 solidi. la quale principalmente dovevasi esercitare nelle liti tra campagnuoli 2. Potevano anche giudicare delitti minori, non mai però punire con multe: essi dovevano presentare il delinquente al giudice, dopo d'avere assunto in un protocollo l'intero stato dell'affare. L'ufficio da principio era quinquennale 3. Noi possiamo poi conoscere la speciale posizione ed importanza loro dalle determinazioni riguardanti l'elezione dei difensori. Nè curiale, hè impiegato subalterno (cohortales) della luogotenenza può esservi eletto, bensì persone di un ceto e rango superiore 4, perchè quelli non sarebbero stati indipendenti da quegli impiegati, contro i quali il popolo maggiormente abbisognava di protezione. Per lo stesso motivo quindi la elezione non deve partire dalla curia, bensi da tutta la nopolazione più ragguardevole e confermata dal prefetto del pretorio 5.

Il difensore dunque occupava il primo posto tra gli impiegati municipali 6. E' fu introdotto senza differenza alcuna tanto nelle città, che avevano un magistrato, quanto in quelle che non lo avevano (come molte ancora nelle province 7); giacchè l'importanza del magistrato era caduta nella stessa misura che quella dei curiali, ai quali egli apparteneva. Chè se il magistrato avesse potuto mantenere una indipendenza qualunque contro gli impiegati governativi, la sarebbe stata cosa semplicissima il darlo anche alle città. che ne mancavano, chè così non si avrebhe avuto più oltre bisogno di una nuova carica per proteggere il popolo e i municipi. I magistrati infatti erano semplicemente giudici subalterni simili a quelli, che venivano eletti direttamente dal rettore (pedanei iudices) .

<sup>1</sup> C. 4. C. J. de defens. (1. 55) scil. • ut imprimis parentis vicemplebi exhibens; descriptionibus rusticos urbanosque non patiaris affligi, etc. . - anche il c. 8, i 1. 2 Quanto sorpassi questa cifra tocca al rettore della provincia, c. 6 e 3 ib.

<sup>1</sup> lh c. 4 (a. 385).

<sup>4</sup> Vedi la costit. del 364 portata dall' HANEL + qui aut provinciis prasfueruni , aut forensium stipendiorum egere militium, ant, inter agentes in rebus polatinosque meruerunt Decurionibus ista non cedat etc. . - Vedi anche l'alira costiluzione nuovamente scoperta dell'anno 365 (N. 3) di cui è una abbreviazione il c. 2, C. J. de defenz.

<sup>5</sup> Secondo l'ordinanza di Onorio del 409 c. S. C. J. de def. eleggiono i vescovi o il ciero. gli onorati, i possidenti e i curiali. \* Egil è il primo nelle due costituzioni di Onorio e, S. C. Th. de exhib. reis (9, 2): . De-

fensores civitatum, curatores, magistratus et ordines » e il c. 3, C. Th. de superexact-\* Su questo punto vedi le prove esatte in Walten L. I. § 371. Nota 3; dalle quali si

rileva, che non le solo città col diritto Italico eran le possidenti il magistrafo. 5 C. S. C. J. de pedancis jud. (3. 3) dell'imper. Giuliano a. 362: « Quadam sunt negotia,

Il rango superiore invece e la posizione più libera rendevano i difensori molto più importanti; senza che per questo essi distruggessero il magistrato, colà dove ve n'era, e benchè concorressero con lui tanto nella giorisdizione volontaria, che nella contenziosa <sup>1</sup>.

Siccome noi più tardi dovremo fare altre ricerche solla curia, così crediano di non poter lasciare inosservata un'altra innovazione, per la quale anche i curiali vennero ammessi agli affari di giurisdizione. Secondo un'ordinanza cid ionorio imperatore dell'amue 396, diretta al vicario di Spagna, gli atti municipali devono essere trattati solo alla preseura di re curiali (eccondo un'altra lezione principali) oltre al magistrato ed allo scrivano (exceptor), e questo onimpedire margiormente l'inganno e constatare la verità. In questa ammissione dei curiali come testimoni in atti municipali, i quali ri-guardavano per la maggior parto affari legali volontari, si trova un'analogia colla così detta procedura straordinaria (extra ordineno), introdotta nel noovo impero romano da Diocleziano in poi, la quale consisteva in questo, che le autorità giudiziarie non eleggerano ne istruivano piò giudici per casì speciali, come secondo l'antico oriene dei giudici, ma giudicavano esse etsse in luozo del giudice

in quibas superfision est, moderatorin espodate positicie: (decigae podanes paliticis bone et qui negotia militica discription, consistente di amus permishos princistaes. "Berranante discription (este podate podate podate podate) qui de los empres suati ado giulial delegada, « nil il reteine commettera densi dari iviti; im son questo non si partrè e spiraper l'ordinanta di Giuliano. Questi giudei subalterati non eisterato poi sobi dore non vi anceste stati imparirati giuliziari — questi si vicie dei c. 2. C. Th. de resparatio appett. (11. 20), cellianta direttà al prefi, avit i Quotos veto a magistratibus pedenazioge alloficiar disci arteritata appi littico supporti.

1 Secondo Sariesty (Goods dos Fins, Bordis L 114) il difensive averbele escretibal il direction degli deriva dos il impolitario il magniferial immercijal. Il il Berussav-Sidicatve (p. 125) va più in la e sostiene in stema cona anche rigiando alia giuri-diambe e interinsiva (p. 125) va più in la e sostiene in stema cona anche rigiando alia giuri-diambe e interinsiva di distantere prima si magniferial, pol in instensata sil questio si differente. mil'archimente di distantere prima si magniferial, pol in instensata sil questio si differente. mil'archimente al distante, admirere l'archimente al differente. Albreve lesse del resido accredito anche ai differente, minimente el maniferente del differente. Albreve lesse del resido accredito anche ai differente, minimente el maniferente del differente. Albreve lesse del resido accredito anche ai differente, minimente risco — aquando anche ai differente. Si maniferente una fatte dell'albreve en admire altreve del resido minimente l'archimente della differente della dif

T. C. 15. C. Th. de derevion. Similejoidi getá no siler fert volume quan trium celestratium (pt. principulum) persenti, acopto magistrate e ex-peripe publica. Hannih probestrá la lecino envialem, per la concedana di lutti i monoritti. Arche nella probesta di telescona imp. (Il ilmos 16. la. 16 de debind realizado 1 191 si relachespe la sessión di l'accission imp. (Il ilmos 16. la. 16 de debind realizado 1 191 si relachespe la sessión de la constanta de la co

colla cooperazione e coll'aiuto di un assessore giurisprudente . Saviquy nota essere cosa probabilissima, che questa stessa istituzione, la quale avrebbe fondata una specie di procedura collegiale, sia stata introdotta anche nei tribunali municipali e che la partecipazione dei curiali alla giurisdizione volontaria sembri provarlo e permettere di supporla anche nel caso di giurisdizione contenziosa 2. Bethmann-Hollweg oppone giustamente, che la procedura straordinaria coll'aiuto di un assessore non può essere riguardata come una collegiale, che l'assessore non era che giureconsulto solo, e che il tribunale singolo è appunto la caratteristica della costituzione giudiziaria romana 3. Quell'analogia dunque prova che anche i difensori ed i magistrati potevano eleggersi simili giureconsulti vuoi tra i curiali, vuoi altrove; ciò che del resto noi non decidiamo giacchè la presenza richiesta di tre curiali per lo meno nella retlazione di protocolli municipali ha certamente un altro significato, cioè che essi dovevano confermare il fatto come testimoni, rappresentando in certo modo la curia intera, mentre altrimenti bastava l'autorità del magistrato per testificare il fatto. Dietro questi principii noi rigettiamo affatto l'opinione, che la curia sia divenuta perciò o in altri tempi romani una corte di giustizia.

La carica di difensore partecipò presto al decadimento universale, inche cessò affatto dall'esistere, lorche la di le protezione divense impotente. Maioriano imperatore tento resittuiria nell'antica foggia \*. In un'altra novella dello stesso imperatore (a. 45%) vier dato un quadro pieno di disperazione ma caratteristico assai della situazione desolata dei municipi e specialmente delle curie verso la metà dei y secolo, lorche cioè l'impero occidentale era già sconvolto tanto all'interno che all'esterno \*. Le curie chiamansi in essa il cuore dei municipi e il senato minore dai tempi remoti in poi; adesso però esse caddero nella miscria per la ingiustizia dei giudici e per la colpevole simonia. Avvegnache i curisli si siano nascosti in angoli lontani, si siano posti sotto la protezione dei potenti, abbiano comperata a costo della propria libertà individuale la immunità dagli oseri per mezzo di matrimoni illegittimi con donne di coloni o di schiavi A quanti si possa provare sieno stati curisili fino a 30

<sup>1</sup> Saviany: Gesh. des r. r. in m. a, I, § 26 - Bethwann-Hollweb: Gerichtsverfassung, § 14.

SAVIENY. Op. cit. Lo segue, come di solito, il Puchta. Inslitutionen: § 123.

<sup>\*</sup> Gerichteverfarrung, p. 130.

<sup>4</sup> MaJ. nov. 2, de defensor. — è Prisce consuctudinis morem revocandum esse censulmus un proble morbine, hone-state, providentia viri judicio universitatis electi auctoritatem tuendor in civitatibus suis piebis accipiant.

<sup>4</sup> Maz. nov. 7 de curialibus.

anni addietro, s'imponga il ritorno alla curia compresi i fanciulli e le donne. Si sciolgano i matrimoni illegittimi, si restituiscano alla curia i figli nati dalle donne di coloni, e servano publicamente a vicenda secondo la determinazione dei curiali onde - la grandezza dell'ordine (f) non venga macchiata dalla bassezza del sangue materno. Nella stessa maniera ritornino alla curia le figlie dei curiali non meno che i sacerdoti, sui quali pesi l'obbligo nativo, in quanto però essi non abbiano coperta un'alta carica sacerdotale, nel qual caso essi abbandonino almeno il loro patrimonio alla curia. Quante vessazioni inesprimibili non possono intravedersi per parte degli impiegati e specialmente dei rettori delle province nella attuazione di questa ordinanza nella parte negativa! Essi rettori non devono comprendere in punizioni generali le curie nè richiedere per sè cosa alcuna sotto titolo di doni pel nuovo anno od altrimenti. Quando essi viaggiano nella provincia non domandino in ciascuna città più di tre giorni di mantenimento e di stazione per sè e pel proprio accompagnamento; essi non devono prolungarvi la fermata a piacere a spese della curia e dei commercianti e così via.

I lineamenti dell'antica costituzione municipale romana sono ancora a riscontrarsi, ma in modo tale contorto e sformato per la miseria dei tempi e il decadimento dei municipi. Nell'ordinanze imperiali del V secolo come ad autorità municipale s'accenna al Difensore, curatore e magistrato, e precisamente secondo quest'ordine, il quale ne indica anche la rispettiva posizione '. Il magistrato dei duumviri aveva ancora la giurisdizione municipale, la presidenza della curia e la cura degli affari correnti, Senza dubbio erano con lui come rappresentanza, in Italia ed in Africa almeno i principali ossia i primi e gli anziani della curia 1. Questi appartenevano ad un rango superiore a quello dei curiali, e in gran parte trattavano soli gli affari niù importanti della curia. Oltre cioè al distribuire sui possidenti la imposta fondiaria e patrimoniale 1, essi dividevano anche tutti gli impieghi e le contribuzioni municipali tra i curiali e le altre cornorazioni obbligate a servire 4. Essi conservavano per questo i registri tanto della curia che dei collegi per potere clas-

<sup>1</sup> Vedi qui sopra (p. 90) i passi tolti dalle due costituzioni d'Ononto del 409.

<sup>2</sup> SAVIGNY: (Get. des. F. r. m. a. I. 95) combatte questa opinicon, la quale però vien provata da quel che segue. Il principalis nelle città della Gallia, di cui Savicay tratta nel § 30, non cotra qui nella quistione.

Vedi più sopra p. 68.
 Mal. nor. 7, de curial. § 8. « Hine etiam corum nequitia comprimenda est, qui locum

 <sup>-</sup> Nal. nov. \*, or variat. § o. \* rine cuan corum requita comprimenta en, qui tocum principalitati incepti rendunt defugas curiales el obnoxias corporatos, cum o.e occulta depradatione concuserint, etc.

sificare gli obbligati secondo il rango '. La loro posizione però e la loro dignità più alta erano unite anche ad una responsabilità maggiore \*. Il curatore amministrava il patrimonio e le rendite municipali e sorvegliava i publici edifici curandone la conservazione. Il suo ufficio però non aveva più a che fare colla censura. e durava probabilmente cinque anni come quello del difensore 1. Di quest'ultimo osservammo già ch'egli si distingueva tra tutti gli altri impiegati municipali tanto pel rango superiore, quanto dall'essere non scelto dalla curia ed eletto da essa, bensi dall'università della cittadinanza più ragguardevole. Ora però bisogna distinguere questa dalla curia, la quale non rappresentava più esclusivamente, come prima, l'aristocrazia municipale, dal di che i curiali non formarono più un ceto speciale, ma non obbligato a servire lo stato. Se essi erano più ricchi degli altri possidenti, erano anche molto più aggravati e la differenza tra ricchezza e povertà era stata tolta grazie al dispotismo e alla prepotenza delle segreterie, almeno in questo che la miseria era considerata uguale, sia che si servisse con un fondo maggiore nella curia, o con un minore in un collegio. Invece di ciò esisteva un'aristocrazia nuova, i così detti onorati. Evidentemente vengono troppo limitati i confini di questo ceto, quando vi si voglian comprendere quelli solo, che avevano coperto alte cariche dello stato. Giacchè onorati erano in fin dei conti tutti coloro che appartenevano, secondo l'ordinamento fissato da Costantino, aduna delle classi più alte. L'arrivarvi era possibile in modi diversi. in generale a vero dire per mezzo di alte cariche dello stato, però anche, come oggigiorno rispetto agli ordini, titoli e nobiltà, per mezzo di favore, danaro, nascita o di lungo servizio anche in cariche affatto secondarie '; per quella stessa guisa che ai curidi, i quali avessero coperti tutti gli impieghi municipali, veniva accordato in premio il titolo di conti con alcuni dei privilegi degli operati 5.

<sup>(</sup>ii) § 14. e rotorea, admontal, al principales vel enlares urbans singularios tam cultura quam religionario responsa allos, pos contripti vetessas, perfere compellini, etc. - 3 Associativo 7, c. 20. C. Th. de epire. (16.4.) Perli indegin si devus tradure o alla contra con

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. gguri raggua, li e prove vedransi nel capo segurnte.
<sup>4</sup> Tale nobilita titolare, come p. e quella dei comiler vacantes deve però con ragione sensere inferore alla nobilita perettico. Li et enim unum nomen sil, lamon est meritis antimandum » — bella espressone in tempi tanto miserandi i C. un. C. Th. de comit. essenti (e. 18).

<sup>\*</sup>Savient (Gesch. des r. r. 1, p. 84, § 21), pare che nol conorda. Per prova servano i seguenti passi. Secondo Costantino (c. 4, C. Th. de decur.) simili curiali tenevano il rango

ln questi tempi; sacerdoti cristiani appartenevano specialmente alla cittadinanza ragguardevole, e senza dubbio il vescovo era la persona più importante e più ragguardevole nell'intera città. Un Atanasio, un Ambrogio un Grisostomo non poterono opporsi alla potenza illimitata degli imperatori? Cercavasi dunque non solo negli affari ecclesiastici ma ed anche in tutti i civili l'appoggio dei vescovi, li si circondava di affari e processi d'ogni sorta; e da Costantino in poi le decisioni dei loro tribunali vennero ammesse anche dallo stato. Era ben naturale che l'influsso fosse di gran peso in tutta l'amministrazione municipale; ed è quindi affatto consentaneo. che Onorio imperatore nella ordinanza riguardante l'elezione dei difensori nell'anno 409 i nomini tra gli elettori prima i rescovi e i sacerdoti, poi gli onorati, da ultimo i possidenti e i curiali 1. Il resto della popolazione della città e del territorio municipale era formato, come vedemmo, da cittadini commercianti e artieri, da coloui e schiavi 3.

de un preside (previdente) e il diritto di star socioto nelle odonome, mentre gii atti ra, vano in pindi Serro Natarrassano I Galazano (7. 2), il na. 273) quitti dei Sossen giunti (rela Galla) grado grado alto signiti di saverbite della provanca, o all'incore di provanca (1. 2000). Il considerati di saverbite della provanca, o all'incore di Tocono del gra, 1910 di, finiliamenti poli 187, 188, il da l'energi di Gunstanone conzari, consoli, prefetti, magistri militum, resultori e così via; ciò sico raccoli di nella giari, ecc., na l'energia di quali rela la cono, 70 vivin erchance, che il lero titolo dino la posso liberare dagli obblighi della curia, conse la carino effitivamente coperta, ma il renda 1. C a. L. de della cella (1. 20).

3 Il re stati noninali da ultuno formano ora l'aristorratia, în quale complesivamente în cidimana a decline degli aft. pi în que corpatil de municipia, p. a. relia vendita di beni municipia. C. 3, c. 1, de reculti, red, cir. (11, 21), Es il funno chiamati dulle l'province, acondo la cupitur. di Occuso accumita, all'amembre di Afteris, innovati, posterores s vel jadiesa sispinarum provinciarum - (coè dela inogenerame provinciarul), sorto la partico destinali s'aristoria per pi principiamente curvali, come si vene da din diversamando i provinciarul s'aristoria per pi principiamente curvali, come si vene da din diversamando i provinciarul s'aristoria per pi principiamente curvali, come su provinciarul s'aristoria della distributa della distributa della distributa della distributa della distributa di conservati, della distributa di conservati, come si provinciaruli di provinciaruli di conservati di c

3 B. difficile trovare un pa so il quale dia intera l'enumerazione di tutte io classi; accennite almeno sono tutte nel c. 6. C. Th. ad legem, J. repet. (9, 27): « Jubenus ... up si forte honoratorum, decurionum, posteriorum, posteriorum aut cui justice de diala a ludice locati aliqua ratione concussus, etc. »

## Lo stato Romano e la costituzione militare nel regno Ostrogoto.

L'anno, che nei postri libri di storia per solito segna la caduta dell'impero occidentale e il punto di passaggio al medio-evo, considerato attentamente non può essere per tal guisa importante. Chè gran cangiamento non produsse nè l'aver Odoacre, officiale delle truppe imperiali di palazzo, assunto il governo invece di Oreste, nè l'avere confinato in oscura residenza Romolo Augustolo, ombra d'imperatore, nè infine l'aver donato del terzo del territorio italiano quei guerrieri barbari aventi pur sempre nome di alleati '. Odoacre assunse nome di re, non per questo pensò a distruggere l'impero romano; chè anzi egli stesso volle esser riconosciuto dall'imperatore orientale. Da questi però non ebbe che titolo di patrizio e la taccia di intruso e tiranno. Zenone istigante. Teodorico re militare degli Ostrogoti si assunse la distruzione della potenza di Odoacre, All'imperatore naturalmente tornava a gran vantaggio l'allontanare dai confini del proprio stato la nazione bellicosa e l'intraprendentissimo re degli Ostrogoti, al quale noca cosa sembravano e il titolo orrevole di patrizio e quel di consolo, e che desiderava invece la creazione di un regno a suo favore.

Da lunça pezza eran stati ammessi nell'impero popolazioni bare, ora a completamento dell'esercito, ora ridonare alla protico deserte abitatori e coltivatori, ora finalmente per far di nemici pericolosissimi amici e difensori dei condini, e questo per mezzo di donazioni territoriali (terre deitice). E per il momento bastarono tali cure, che anzi non rare volte esse valsero ad allontanse fell'eccentet un pericolo esterno; in fatto però servirono a rendere più certo e più presto il discioglimento dell'impero d'occidente.

<sup>1</sup> PROCOP, De bello Goth. 1, 4.

barbari, il comandante barbaro vero reggente dell'impero. Per l'altra parte il danno non minore; il sistema dell'ammissione di forze straniere invalse per modo che intere nazioni coi re passasssero a servire gl'imperatori romani; avvegnachè per questi la fosse cosa gradita cangiare un tributo obbligato in paga di guerra, come avvenne coi Visigoti e cogli Ostrogoti. Ma questi non contenti, col volgere dei tempi, di paesi in sul confine deserti ed incolti, a loro per residenza fissati, attaccarono le più belle delle province dell'impero, le quali offrivano loro ben facile bottino, e su territorio romano nuovi regni fondarono. Per tal maniera già nella seconda metà del quinto secolo null'altro restava dell'impero occidentale, che Italia - il paese centrale - che anzi neppur questo intatto; avvegnachè i Visigoti l'avessero già corso, e gli Unni e i Vandali in parte rovinato e predato. Fu egli spavento del nome romano o fede nell'eterna durata di Roma, quella per cui i barbari non distrussero per intero l'impero d'occidente lorchè ebber conquistata l'Italia ? Secondo Orosio però e'si parebbe che Ataulto, ro de' Visigoti e successore di Alarico, avesse già vagheggiato il pensiero di un regno goto sulle rovine del romano e di uno scambio del suo nome con quello dei Cesari. Solo la coscienza, che i suoi Goti non avrebbero obbedito alle leggi, e la persuasione, che senza ciò stato stabilir non si possa (respublica) l'avrebbero ritenuto dal pensarvi sul serio 4. Fosse questa o no la vera opinione di Ataulfo, l'espressione è in ogni caso abbastanza strana, perchè da essa venga provato aver quei tempi, ai quali ogni forma di coltura umana il mondo romano aveva dato, ideato lo stato ma solo sotto forme romane.

Teodorico, crescinto a grandezza in Castantinopoli nello studio dell' Impero romano era pieno di una simile idea. Poco ei s'appropriò, per quanto sappiamo, di coltura romana, chè ei volle rimanere figlio dei Goti; non potè però lasciar dal sottomettervisi riconoscina superiore dei utile a' Goti soul. Una volta conquistata l'Halia, fondovri, non stato nuovo, ma regno ostrogoto; per lui i Goti entrono nello stato romano unitamente al resto del popolo solo come esercito e al pesto delle popolazioni barbare soggiogate, ed alle quali folacere usualmente a verse comandato come re miliare s'. Il resmo

<sup>1</sup> Onos, aderense paganos, VII, c. 82. At uls multa experientia probavinest, prepae Gottos ullo modo parere legibus pouse propter efferentam barbariem, neque reipulticas interdici leges depetirer, sine quabus respublica non est reipultica, elegisse se saltem, ut gioriam sitis de restituendo in integrum augredaque Romano nomine Gothorum viribus quaerent — y Cesi Ascusacas: Gestol. der Wesdylders, p. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Meglio che altrove questo punto è svolto dallo scritto di Gaünen: Buz röm, recht iss ostgothischen reich., 1843, p. 44. lo non posso però esser d'accordo coll'autore, quando

ostrogoto non fu quindì in Italia che la continuazione dell'occidentale romano, la di cui costituzione in somma rimase inalterata.

Per quanto grandi cose si voglian pensare di Teodorico, ei non fu nè riformatore nè fondatore di stati, come a mo' d'esempio Alessandro e Carlo Magno. La di lui grandezza non arriva a toccare figure così gigantesche, chè essa non è ne creatrice ne ristoratrice per tempi a venire; essa si mantenne in quiete sublime, per la quale la sua potenza di dominio, la di lei coscienza dominò sull'antagonismo, non capace di unione, della nazione romana ed alemanna, dello stato romano e del regno ostrogoto. E il disordine interno durò pericolosamente, avvegnachè egli non osasse abbattere il fracido involucro dello stato imperiale in Italia - o non potesse superare la coltura romana; e quel disordine era sempre pronto a risorgere. a combattere, appena una forza superiore avesse cessato di dominarlo, o appena che un assalto esterno, da parte romana, avesse l'occasione somministrata. Perciò infatto rovinava il regno ostrogoto e mostrossi in forma di tentativo politico andato a vuoto, ed al quale dono breve durata rimase solo il significato da un membro intermedio e di una forma di transizione dal romano al mondo germanico. Più chiaro risulta il detto dall'osservazione meno vaga della di lui costituzione in quanto lo richiegga il nostro assunto '.

Teodorico aveva ideato un ordine tale di principi e stati, per cul egli col suo regno ostrogoto-romano occupasse il posto di mezzo tra l'imperatore romano e gli altri re della Germania; nel primo el vedeva il proprio modello, ai secondi pensava egli esser superiore come signore dei Romani (dominus Romanorum). Veramente questo rango doreva da principio semplicemente segnare una differenza d'onore e d'importanza, poleva però anche fondare una tal quale dipendenza politica, ed è noto aver Teodorico tentato e poluto dirigere la politica dei re della Germania per mezzo della propria autorisì, ma non è parimente noto che egli avrebbe data una tal

amenter Ferritio estropto solo core um mission di più popoli, nel quale anti in ancientalit gato nei diditten più che tanch è vero, Teodorico septimono l'apie, i quali più tardi anti tentavono criarsi um re proprio, ed Errali e Gopdi il servizano; Airenanni finggianti ammessi in si confiniti; Teodorico però el suoi sercensari si discreo solo rede/Got, e il nome gato racchiandeva l'intero escretio, perchè le altre parti dello siesso non venivano molto considerata.

I Poste prima è Cassonoso: Faririrma libri, XII. (Op. com. et Gastr., I Vereilis, 1792) but most basil somens Saxronis: Formati debre de primas de Gastra, se de la companie de Galgoria es cilernal direr herrotoli fin latin, 1811. Marso: Gend, det ont, reinta se failles, 1818. Savroni; den det e, r. é, na r. a., val. I, (ved di el. 1815) e. X 1001 diognosi, reinti, Galgoria e coli via, de de companie e co

direzione in rispetto a sè stesso all'onore dell'imperatore; chè anzi ei si credera è si comportara come silgnore affatto indigenedente, ne per riconoscere che facesse nel proprio stato la continuazione del romano, non voleva esser unito al romano orientale che per pace e sussidio scambievole \*. Rapporto incerto e doppio egit è questo, il quale si manifesta si nella politica esterna, che nella interna costituzione del regno ostrogoto.

Teodorico introdusse nello stato romano i suoi Goti solo come esercito; l'osservammo già. Per Cassiodoro, giusta il da lui detto nelle circolari officiali, i Goti non sono che i soldati, il ceto militare e - strana cosa - un editto di Teodorico li chiama barbari, che servono la Repubblica che è a dire l'impero romano \*. E'non eran dessi i signori del paese, la nazione dominante? - E cosa appunto strana ell'è questa, ch'essi il fossero e non dovessero mostrarlo perchè si mantenesse nel governo goto militare l'ombra dello Stato romano. I Goti dunque formavano il ceto militare, ma erano nello stesso tempo, come proprietari fondiari abitanti del paese. Giacchè per quella stessa guisa per la quale il loro generale e re d'ogni dominio imperiale s'era impadronito, e in faccia ai Romani s'era appropriato tutti i diritti imperiali, così essi s'ebbero diviso in parti (sortes) il terzo (tertiæ) dell'intero patrimonio fondiario dei Romani, cui le schiere d'Odoacre già avevan posseduto. E como originariamente si sia proceduto con questi terzi di terreno, di tanta importanza nelle colonizzazioni germanicho su territorio romano, Gaupp pel primo il mostrava rimandandoci al sistema di acquartieramento romano . Per una istituzione romana dei bassi tempi dell'impero, l'albergante doveva abbandonare ai soldati ospitati (hospes) un terzo della propria casa per tutto il tempo dell'acquartiera-

Noth letters ad Annatasi Imperators, gis tecensais, è seruito: « quis pail von son endima intri stumpai erraptidora « aliquel discordin permaners, quan non son empartes inter se closa dilection enzimpi rerum ettam dece muista rivibas adjuvoril, inmais regultum un relique anti per son de la Secondo il modo di vedere basarila enturalmente l'ecoloric era unurpatore (Paccore: De billo Gola II, 6), ma non is franco metatrali successiva e persino gli imperatori franchi. E come il Bianzilia persasi, quando, come Galoras, p. 140, e S'rasz. Edutahung des deut. Edutah, (844, p. 172, si considera Tenderico solo emperarse) ed tillenio remana. Anni I green Poscorro dee (1, 1).

ra è Budiguege, large par risparence, l'opte le Banchaich-bebig.

Be. Timon, J. Et. e Raberd, pous certim est repisible milliare. Similiancele scrive
il re del Burguesti Sigiennodo ad Anastado Imperatore, por mezo di Avito vecevos: Common veces de Burguesti Sigiennodo ad Anastado Imperatore, por mezo di Avito vecevos: Common sedemar reporte mediante a Avitra, epist. 88; vedi Garrez: die germ. anafad., oct. p. 903. Sul Godd-millier e mai Barban in elfettio ved Galiciares, qui et. 46, 140.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gaupp: Die german. Ansiedlungen und Landtheilungen in den provinzen des röm. Westreicht, 1844, § 46 e 19.

mento . I soldati di Odoacre andaron più oltre e richiesero il terzo del paese; e con questo per verità indicavano l'incominciar della conquista. Ora gli Ostrogoti, secondo Procopio, non avrebbero occupate che le parti prima tenute dall'esercito vinto \*, secondo Cassiodoro invece e in più luoghi, dovrebbesi ammettere che adesso per la prima volta le divisioni territoriali si formassero regolarmente e perfettamente 5. -Il numero dell'esercito goto, o meglio dei soldati compresi sotto questo nome non era gran cosa, press'a poco quello di un esercito stabile necessario per l'Italia, quando anche non si volesse credere che Teodorico, lorchè Odoacre lo premeva, trovasse spazio per l'intera nazione al Ticino, sta sempre che Procopio, nell'orazione di Totila, ci numera i Goti a non più di 200,000 4.

Stato, ordinamento, istituzioni, leggi durarono dunque romane; l'amministrazione dello stato in mani romane. E quest'ultimo nome rappresenta appunto in generale i Privati o la borghesia, nello stesso modo che i Goti il militare, e gli uffici civili coprivano infatti per regola solo i Romani, come i Goti i militari. Che anzi in questo rapporto pare non avvenisse alcun cangiamento, chè già nella costituzione di Costantino i due ceti eran stati rigorosamente divisi. E così appare la cosa, quando solo s'abbian sotto gli occhi gli scritti e gli editti di Teodorico ed Atalarico re, così come escirono dalla dotta penna del loro primo ministro Cassiodoro romano, o i costni decreti officiali e formulari per elezioni. Raro vi s'intravede ombra d'antagonismo tra le due nazionalità o di discordie tra Goti e Romani 5. Lodansi i primi « perchè, abituati alle armi, pure abbian sanuto vivere in una coi Romani secondo le leggi » 6. « Goti e Romani siano uniti per un diritto comune (publico) e per ciò solo distinti gli uni dagli altri in questo, che i primi pel bene universale s'addossin le guerresche fatiche, i secondi possano crescere nelle pacifiche abitazioni dello stato romano 7. »

I Romani certo abbracciarono con ardore l'idea che Teodorico aveva dello stato e Cassiodoro la estese sempre più secondo il loro gusto. S'abbian pure i Goti il rozzo mestiero delle armi, ad essi son sem-

s C. 5. C. Th. de metalis (7. 8.) a 398 2 De belto Goth, I, I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lociansi i meriti in ciò acquistati di Liberio patrizio. Casseon. #1, 16: « Juvat nos re» ferre, quemadmodum in tertiarum deputatione Gothorum Romanorumque possessiones junxerit et animos, etc. • Aveva luogo nello forme del sistema romano di acquartieramento. e somministrazione. Ib. ep. 18. Vedi Gaupp, op. cit. 476.

<sup>4</sup> PROCOP.: De bello Goth. III, c. 4 e 24. - Vedi Manso; Geschichte der Galgothen, p. 77 e segz. 6 Il Senatore Sunhivad riceve l'incarico di accomodate ogni lite Ira Goti e Romani pel Sannio, Cass, III, 13. 6 lb. VII. 25.

<sup>7</sup> Ib. VIII. 3.

pre superiori e per coltura e per lingua e per istituzioni o costumi sempre romanamente duranti. E i Goti chinaronsi alla volontà del grande re loro e s'assoggettarono a quella coltura, che essi avevan sprezzata e nella quale volevano riconoscere la causa della effeminatezza romana 4. Sarebbe però anche a credersi che la nazionalità stessa dei Goti allora che toccarono l'Italia fosse già indebolita dal lungo aver vissuto ed errato nell'impero orientale, nè più fosse sostenuta da sentimento vivo alcuno. Come potrebbesi altrimenti spiegare il fatto dell'avere i Goti, soldati liberi, valorosi, accettata dai Romani ogni forma di governo, di autorità, di censo se di sudditanza d'ogni maniera? E quand'anche, relativamente alle ultime, ammetter non si voglia, cho nei tribunali publici del regno ostrogoto si sia assolutamente fatto uso del solo diritto romano anche in quistioni tra Goti, tuttavia l'editto stesso publicato da Teodorico «a norma non che dei Romani anche dei Goti in certi punti » onde mantenere tranquillità e sicurezza nel regno, contiene notoriamente solo diritto romano (vi si danno determinazioni tolte dal diritto criminale e relative a casi, sui quali più facilmente notevano nascere quistioni tra le due nazionalità) 3.

• Cerchino altri re per battaglie, bottino o rovina di città conquistate; nostro principio è di vincere coll'aitot di Dio in maniera che i soggetti abbiano a dolersi d'esser venuti troppo tardi sotto alla nostra signoria ¹). • Il aran re esponera con simili e straordinarie parole il principio della sua politica interna e per la quale egli strinase i Romani a gratitudine, anza ne comprò l'amore ¹. Tuttavia per quanto per tui si cercasso di unire le due nazioni per mezzo dello stato e di un diritto comune; esse non si fusero mai lu un oli popolo. Bar qii matrimoni tra foro ¹, permenente la divisione per

<sup>1 «</sup> I Goti s'appeliarono contro Amalasunta a Teodorico stesso, il quale non aveva permesso l'entrare nelle scuole ai figli de' Goti, perchè colui che una volta si sia impunnito per lo staffile del maesiro di scuola, non saprà più tardi affrontare la spada e la lancia senza putra. » Pracco». D. h. G. l. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vedl Cassoo. I. 19:- prze-ipinus, ut Adriano chitatis, curialium Instinatione manages Goldorum finum derectof implere, enm... artetis. - Vedl auche Marso, op. cit. p. 100. — Savicox: Get. d. r. r., p. 133 cc. — Sreel. inch è crio se l'Gott abbian pagitat impesta pel terrini loro toccall; però, per quanto a me sembra, senza motivo bastadace (ôp. cit. p. 243).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GLGGEN nello artillo già ci, acutamente espone l'opinione, che si abbia fatto uso solo del diffitto romano giandiziariamente (disque con nei compromensi) anche pei Godi; egli peri non pessuaso une di altrai. Vevoli la recensione ben fondata di Water: Jessiande Literaturz, 1855, num. 10. 46. Io vi ritornerò in occasione dei « Comes Gotherum. »

A Procor. De bello G. I, I. spor to abted by to Portion uni Italiatum mobile.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Santonus di alcuni esempi. Op. cit. p. 238. Goti non sono gli » antiqui barbari qui romanis mulieribus el gerunt nuptiali fordere sociari » (Cassion, vol. XIV).

HEGEL, Storia della Costituz, ecc.,

rapporti interni e principali e precisamente per lingua, costumi, abitudnii giuriliche nazionali e meglio di utulo per religione; chè i Goti duravano nell'arianismo, la forma con cui era stato loro annociato il cristianesimo, come i Romani nel catolicismo. E questo fu veramente il punto, sul quale anzi tutto nacque discordia, e per cui Toodorico, che avera dato prove di tolleranza, piane di stima inverso la Chiosa e il clero cattolico \* fu indotto a severnti inesorabile lorche la persecuzione degli Ariani assunse una direzione porticia ed occupò in Italia il posto dei partiti religiosi. Bezcio e Simmaco romani e senatori e valorosi uomini nobili caddero vittime di questa opposizione; e della saga esser Teodorico morto per dolore della mostrata durezza, può esser vero questo, che il dolore causto dal principiare delle divisioni religiose e nazionali proibenti lunga durata alla sua creazione politica abbia probabilmente amareggiati gli uttimi ziorni della sua vita.

Consideriamo ora la costituzione dello stato e dei municipi romai. — La prima rimaso inalterata avreganche noi troviamo in Cassiodoro non che eli stessi impiegati di corte e di stato, anche il medesimo vano sistema di titoli col solito rango senza criterio. \* E Cassiodoro pour ci mostra come ugualmente inalterata rimanesse la municipale. I curiali, sempre un ceto per credità, sempre una cesta ecclusiva, obbligata a coprire le cariche municipale, a raccorre le imposte sull'intero territorio municipale, legata allo stato de alla curia ele platrimonio, esclusa da ogni ufficio di stato, perché per questo non li sottragga alla curia \*. Fatta migliore non era dunque la loro condizione. Ad onta delle leggi dello stato non pochi di loro caddero per povertà e miseria in ischiavitù personale e vi rimasero, scorso il termine accorato, anche legalmente / Per forza bisogno,

Questo sostengono i Goti principalmente contro Belisario. Paccor. II, 6.
 Una giustificazione ministeriale di questa eredità di mala fattura romana trovasi presso.

<sup>3</sup> Una giustilionione ministeriale di questa revolta di mala fattura punana tronsi presso Cassion. Var. Vi, 60: a Formula qua per colicilios nennales proceere fiant. Notevolet secondo Paccervo, II., 6: 1 Romuli potevano accettare ancora dall'imperatore il titolo di console. Quanto alta costilutzione del regno goto basti II citare l'appendice 8 della Gesch. der Ostopoleno di Masso.

<sup>3</sup> I paud de il privano sono: — A) Il curinde è lignio per maestin ai proprio stata. Casa III di est un attende carrialir mulli modo possi ai borigine sua munini discrippere, nee in adunt risposible officioni trala, qui dali proventata perimi attri attendi. — B) il sio primitario per di primitario per di primitario della discripio di primitario di primitario di primitario di primitario della discripio della discripio di primitario della discripio di primitario della discripio di primitario della discripio della discripio di primitario di discripio di primitario di

<sup>4</sup> Teodorico Imp. ridomanda da Gudila vescovo alcuni curiali dei Sarsenati caduti in di-

farli abitare in città, avvegnaché coll'abitare in campagna essi cercassero sfuggire alle cariche municipali. Atalarico scrive 1: «È fama che i curiali tanto siano malmenati ed oppressi, che si reputino a vergogna quanto dovrebbe tornar loro ad onore. Delitto vergognoso! Male insopportabile! Il servizio dello stato non apporta vantaggio, ma la perdita delle sostanze e della libertà. » Ed a male siffatto il re intende rimediare per mezzo della sorveglianza degli impiegati superiori e di pene contro gli oppressori. I curiali però alla lor volta si mostrino concordi e giusti, nè opprimano i loro soggetti; chè si comportando in tal maniera perderebbero non poco della grandezza dell'onor loro e della loro dignità. « Non inutilmente l'antichità vi affidava la curia, non inutilmente vi chiamava il piccolo senato, il cuore dei municipi. Che vi manca di stima e di onore con una denominazione siffatta? . Se questa non è ironia, ell'è però una ben triste consolazione l' E chiaro intanto che gli stessi curiali , opprimendo alla lor volta, si tenevano per iscusati, perchè essi pure ne sopportavano, e che, se dovevano riscuotere le imposte dai possessori, davan al fatto tal'importanza come se essi soli dovessero sopportare gli oneri dell'amministrazione municipale \*. E vi fu anche il caso che d'accordo coi ricchi possidenti, essi caricarono di tutto il peso dell'imposte i più poveri, ed oltre a ciò seppero ricavare un guadagno nell'esazione di esse 1. - Il re solo poteva sciogliere dalle obbligazioni e dal ceto dei curiali, σ invece sua 30 anni di vita passata in ceto non libero, oppure una condanna per delitto, nel qual caso però il patrimonio restava alla curia .

Di tutte la autorità municipali Cassiodoro non parla che del Defansor e del Curator, e precisamente nei formulari idella foro elzione, i quali però ne seganon il cerchio d'azione con locuzioni tanto generali da non sen poter cavar gran cesa. Tuttavia, quanto al difensore, vien detto lui eleggere la cittalinanza, il re però confermanto ', lui dover difendere da oppressioni e rincarimento il municipio, non troviamo però una parola sulla di lui giurisdizione. Il

pendenza della Chiesa, e questo per desiderio del loro collega Cass. For. II, 18. Non potevasi pretendere la restituzione di curiali o collegiati, quando avessero servito per 30 anni. Ed. Th., § 69.

I CASSIOD. Far. VIII, 31.

<sup>2</sup> Gasston IX, 5. Atalarico sciogle dalla curia e fa cancellare dall'adhusa gli Agenanafa o i lar o e continua costi - Prinde in possesa-rum numero collocorate, pasturi sikilo minas motavitat, quon ipsi abis inperebant. Al tributa enim solita turbaluntur: faciem computoris horrebunt etc. \*
2 Gass, V, B.
2 Gass, V, B.

<sup>4</sup> Per le prove Vedi Cass. IX, 6, e l' Edict. Theod. § 69 e § 113.

<sup>5</sup> CASS. VII, It: • Defensorem te liaque Illius civitatis... civium tuorum supplications permota nostra concedit auctoritas. •

curatore invece, come è detto dal formulario, che lo riguarda, veniva eletto dal re, aveva la presidenza nella curia e la sorveglianza sui prezzi del mercato 4. Qui pure dunque non si parla d'una parte degli affart di lui.

Del Magistrato io non trovai presso Cassiodoro menzione alcuna, neppure là dove lo si sarebbe meglio aspettato, cioè nelle soprascritte delle carte officiali dirette ai municipi, nelle quali vengon nominati oltre i difensori, oppure senza-di essi, generalmente solo . gli oporati, i possessori ed i curiali 1. Si potrebbe per conseguenza credere che non si abbia trovato ulteriore spazio pel magistrato contemporaneamente al curatore, presidente alla curia, ed al difensore che esercitava la giurisdizione municipale, e che per conseguenza lo si abbia riguardato come inutile. Eppure nulla di più certo dell'esistenza del magistrato nei tempi ostrogoti e più tardi. Lo prova infatti l'editto di Teodorico là dove trattando della redazione del protocollo municipale per donazioni di fondi, vien richiesta la presenza del magistrato e di tre curiali, oppure invece del magistrato, quella del difensore o quella dei dunmeiri quinquennales 3; meglio ancora poi lo provano gli stessi protocolli municipali, conservatisi e publicati dal Marini nei papiri di Ravenna, nei quali troviamo la direttiva alla trattazione d'affari di specie qualunque, per regola appartenente al magistrato (che solo così vengon chiamati i duumviri d'allora) od a' suoi rappresentanti (vices agentes) .

Come spiegasi ora il silenzio di Cassiodoro rispetto al magistrato? Per me la penso così: sappiamo che ogni officio orrevole municipale era divenuto un peso pei curiali, dal quale ognuno, come e dove meglio per lui si poteva, cercava sottrarsi. Ben tenue è l'importanza dell'elezione, avvegnachè essa non fosse da lungo tempo che una forma, dal momento che le cariche venivano concesse per ordine 5; di tal genere dunque era anche quella del magistrato, il

<sup>!</sup> Cass. VII. 42. « Tamen indubitatus honor est, qui nostra electione conferiur... ut laudabiles ordines Curiæ sapienter gubernes etc. » 2 Cass. Var. II, 17, « Honoratis, Possessoribus, Defensoribus et Curialibus Tridentinæ

civitatis » III. 9. Possessoribus, Defensoribus et Curialibus Aestusuis consistentibus.

III. 49. Hororatis, Possessoribus, Defens, et Curial, Calamensis civitatis.

IV. 7. Honoratis, Possess. et Curial. Forojuliennibus.

IV. 45. Comitibus, Defensor, et Curial. Ticinennis civit.

IV. 49. Universis Provincialibus et Capillatis, (cioè: 1 Goti) Befensoribus et Curial, Sugmia consistentibus - Honor, Possess, et Curial, VII, 27, VIII, 29, XVI, 28, 5 Ed. Theod. § 52, secondo la correzione di Savigat. Vedi la costui Gesch, vol. § p. §12,

<sup>4</sup> MARINI: Papiri diplomatici. Roma 1805; ristampa da Spangenberg. « Iuris B. tabulæ neg-tiorum solemnium 1822. » Savigny (§ 106) ordinò cronologicamenie tutti i documenti riguardanti quest'enoca.

<sup>5</sup> Vedi pag. 44.

quale doveva curare ancora i soliti affori curiali, mentre del resto ei non godeva più considerazione nè importanza. Al difensore ed al curatore eran passati i più importanti degli affari di lui, e questi per conseguenza erano od eletti o confermati dal re stesso. Veramente nei documenti per noi già citati si trova che il curatore, o come di questi tempi vien chiamato il quinquennalis, univa in una sola nersona anche il magistrato; cosa che era ben facile, avvegnachè egli appartenesse ai curiali 4. Bisogna poi figurarsi che la curia, dapprima rappresentante dell'intero municipio, ora non rappresentava che la prima delle corporazioni ereditariamente suddite; poi che di fianco ai curiali gli altri proprietari apparivano come i liberi, gli onorati come i meglio considerevoli 1. L'attività del magistrato fu limitata alla curia, mentre il difensore ed il curatore erano superiori al municipio intero, nel quale, col clero, gli onorati, i possessori ed i curiali formavano la cittadinanza più ragguardevole. Quando adunque Cassiodoro si dirige ai municipi ed agli ultimi tre ceti. comprende tra i curiali quanti coprissero cariche nella curia, senza che alcuno di loro potesse pretendere una speciale menzione,

E in quella stessi maniera che le curie mantenevano la loro esisenza colle forme primitive anche tutte lo altre corporazioni o gli altri collegi municipali subordinati alta curia stessa; pena è sempre l'esservi ascritto e l'esservi obbligato a serrizio è. — Tutto quanto riguarda alta costituzione municipate di questi tempi si possa forre dai documenti del Mariari, esporro in ce pos eguente, dove il luogo srà meglio opportuno; qui basti il detto p provare essere in somana la costituzione romana municipale sotto gli Ostrogoti rimasta inaltrata. E prima di tutto sarebbe a credersi, che l'influenza dei vescovi cattolici nelle città si fosse diminuita, eppure si pare che ance questo non accadeses, che essa per l'una parte dipenda dalla spontanca confidenza dei cittadini, e per l'altra Teodorico fu grande e tanto che lacció sussistere senza ostacoli la Chiosa ed il clero cattolico, si riserbando zolo un tal qual dritto di sorvegitanza su di seia e a moi d'esempio nel caso di una elezione papale c. Che anzi

I Marini n. 85 (Spangene, N. 28). Donazione alla chiesa di Ravenna nel 191, n-ila quale Flavitica Productios QL et âferium Mag. diresse le trattative. Altri esempi Man. n. 74, Spano. p. 98, 99.

Osservisi che Cassonono nomina per ultimi sempre i curiali, cioè: Honorati Possessores et curiales.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bátet. Throd. § 64. - comus districtissime fusithus nétieu criedatis collegio de parêne; - <sup>4</sup> Nella elezione contrastata tra Simmaco e Laurentina, Teodorico si decise pel prima; per verità la ille fa rianovata, ma impositrio non polé reppure un concilio remano, Asastra-Buatoru. (Men. Script. III, 128), Più tardi, negli ultimi anti del suo governo, Teodorico Bátedo; il repar che il senato e di la clere romano dovenno elezzero (Peico IV). Aklarico la contrasta del prima del p

egli onorò i vescovi li incaricando d'affari di confidenza speciale, come a dire della distribuzione del denaro e delle vettovaglie publiche ai municipi ed al popolo indigente <sup>6</sup>.

Amministrazione e giurisdizione municipali erano soggetto al preside della provincia, il quale era per le province la prima sistanza giudiziaria in ogni affare criminale e negli altri civili più importanti ed a lui riservati: è da lui veniva appellato al prefetto di Roma (prospetus urbis) per le province a lui soggette: ed al vicario della città ner le allere, e finalmente al profetto del pretorio i.

La costituzione goto-militare sussisteva ora contemporanea a questa romano-civile, e precisamente in modo affatto indipendente. Ambedue si uniscono come in sommo capo nel re; del resto poi quali punti avevano esse di contatto? - Poco noi sappiamo dell'organamento dell'esercito goto. Cassiodoro parla di Millenari o condottieri di mille uomini nelle province del Samnio e del Piceno 5; e gli stessi noi troviamo presso i Visigoti ed i Vandali; presso i primi dippiù i Oujngentari ed i Decani . Questa però era certamente un semplice organamento dell'esercito senza rapporto alcuno colla costituzione del paese. Gli officiali superiori diconsi con nomi romani Comites, Duces, il general supremo Magister Militum. Noi troviamo inoltre Comites delle province, Comites delle città, da ultimo Comites dei Goti. Domandasi ora, in quale ordine siano essi a collocarsi? Il titolo di conte presso a poco come tra noi quello d'eccellenza, veniva conferito agli impiegati superiori tanto civili che militari. Che se ora noi volessimo considerare questi Comites come autorità civili, noi potremmo credere che nelle province fossero essi i Præsides, nelle città i De-

scrive în proposito al sensio (Cassion IX, 45): • Oportebut enim arbitrio boni principis obodiri, qui supieul deliberatione pertractans, quamust în aliena religione, talem visus es pontificem delegisse, ul nulli merito debeat displicere. » Atalarico publicó anche un editto contro la sumona. Cassion, IX, 45.

<sup>1</sup> C. ss. II, S. Al venovo Severo fu commensa la divisione di 1500 pezzi d'ero al provinciali, che avevan solletto nel passvagio dell'esercito. • Quis melitas ati regulatais jura delingitar, quam qui sacerdotto devoratur? • Vetil anche XII, 27 e IX, S. Al conte di Siracusa Gildias lu comandato di accordarsi sul prezzo delle merci straniere noi venovo della cistà e nol nondo. Sonis noi prosificati). IX, 63.

El Theon, § 53, Vedi anche Betumann-Houweg, Gerichtwerf. p. 66.
 Cass. Var. VI, 4... • utcham ex designatis lege provincis, ab appellatione cognoscis. •

<sup>•</sup> Incerto è il rapporto Ira II vicario della cillà ed II prof, urbia; chè anche il primo decide lovere del re (sice ascha sentenllam dicis) Var. Vi, S. II vicario d'Italia, residente in Milato, en si trova presso Ossassono; cel è possibile lossegli subsentiato nell'appello il Prof, urbi. Sul Prof. prof. si serire (Var. Vi, 3) » Fice sacra ubique judicad, nellus el miles de fort sui accotriate pre-cribit, excerto d'Iclaid Massiri millium;

<sup>\*</sup> Cass. V. 27 — mili parii provincim Piceni et Samnii

<sup>4</sup> PAPENCORDT: Gesch. der Fundalen, p. 223. Wartz: Deutsche Verfassungsges. Vol. 1, pag. 47.

fensores. Ma dallo stile del resto sempre incerto ed oscuro dei rescritti e formulari di Cassiodoro, risulta evidente, ch'essi erano militari e quindi impiegati goti. La tua dignità accompagna il terrore, avvegnaché essa anche in pace vada cinta della spada a così è scritto nell'elezione del conte provinciale 1, e non dissimile è lo stile in quella del conte di Siracusa, « In pace ma alla testa dell'esercito cinto d'armi, pensa in pari tempo all'ordine civile 1. La loro autorità però non era limitata agli affari ed agli uomini dell'esercito, chè essa si estendeva anche alla cittadinanza, per cui nelle elezioni accennate ed in altre essa ci appare come superiore e giudiziaria. L'autorità militare dunque aveva qui alcun che di comune colla civile; la severa divisione fu poi in parte tolta di mezzo principalmente a vantaggio della prima 1. Che se i Goti si siano assoggettati alle leggi ed alle istituzioni romane, essi ci compaiono qui pur sempre come la nazione dominante, cosicchè la costituzione romana mercè la suindicata dilatazione del potere militare subi una ben importante modificazione.

Vedismo ora più da vicino qual maniera di rapporti passasse tra i due organamenti civile-romano e militare-goto. — Nelle province rettori, presidi, col titolo considerevole di consulares formavan sempre la prima autorità civile. Ad essi giudizio sui romani o sti privati, indi detti anche Judices o Cognitores; ad essi l'amministrazione censuaria e la polizia superiore nelle province. Benchè regularmente della durata di un anno, il loro officio era spesso prougado; una volta l'anno essi dovevan vistare ogni citià della loro provincia per raccogliere i lamenti del povero popolo . Di flanco a

I Cass. Var. VIII. 4.

<sup>2</sup> R. VI, 22, « Exercitu uteris pacato, nec pericula belli subis el armerum pempa decoparis. Verum inter bæc civilem cogita disciplinam. »

<sup>\*</sup> Tation view onerwale repressamente in principio della formula comiliro provincia.

(Var. VII. 1): Quantis consistenti qualistanto colica a famma redestanter mantatamen digitita a lermellora constare, que giudio belion, reloss etiam possila, scriegate a,
tamen digitita a lermellora constare, que giudio belion, reloss etiam possila, scriegate a,
terratidizo- anche appresi Sistitanta II trabusado di la di overe reputindar lor l'appetito dals
corte reols intolo lestatas, cosa che san-libe stata incope, radalei: - Dium conscolusi si
conte reols intolo lestatas, cosa che san-libe stata incope, radalei: - Dium conscolusi si
conte reols intolo lestatas, cosa che san-libe stata incope, radalei: - Dium conscolusi si
conte reols intolo lestata, cosa che san-libe stata incope, radalei: - Dium conscolusi si
possi a possi fraziante e cummon Star. VI, 21) aveva la herreplianta salie conte, sul comercio e sullo scontino dei nettenta di Roma.

[Vederdicana la la come a grotifice (VI, 4)] la modo non diverso vice ritro-eriti la hastiente
con contenta del contenta del regio nelle (VI, 4)]. In modo non diverso vice ritro-eriti la hastiente
con contenta del contenta del contenta del la contenta del contenta del contenta del la contenta del c

<sup>4</sup> Le prove in Casa. Vat. VI, ?I, form. Rectoris prov. 1b. VII, 2, forms. provisional. VI, 2, forms. constantinatal. V, i. 4. budex vero litomonus propter express Privincialism, que gravare pançeres suggerendur, per annum in ununquadque municipium semet accedat: cui non amplius quam triduanse prebendur annune, sietil legum cuita tribucrunt. Nov. Maior, vedi più nopra p. 72.

questi rettori, evidentemente aventi importanza maggiore, avevanvi anche i conti provinciali con autorità giudiziaria e specialmente in affari criminali. Qual fosse il rapporto poi tra le due autorità, principalmente riguardo alla giurisdizione, co lo indica Cassiodoro in uno scritto riguardante in genere i conti goti (Comites Gothorum) ma diretto ai Romani 1. È d'uopo quindi credere ch'esso sia stato publicato contemporaneamente alla fondazione del regno ostrogoto onde spiegare ai Romani la nuova dignità di conte goto e la costui importanza. « Visto che i Goti per l'ajuto di Dio abitano misti tra voi, credemmo necessario, onde, come suole accadere, non nascano disordini tra i vicini (la locuzione consortes indica coloro che abitavano vicini in seguito alla divisione dei fondi) di mandare tra voi nella qualità di conte un uomo esimio e noto per savia condotta, perchè egli a seconda delle nostre ordinanze decida le liti tra due goti: quando sorga quistione tra un goto ed un romano, egli si aggiunga un giurisprudente romano e conduca il processo con equità. In liti poi tra due romani questi ascoltino quelli, che noi mandiamo giudici (cognitores cioè i presidi) nelle province perchè sia fatta giustizia a tutti, e in tanta diversità di giudici tutti abbraccino una giustizia sola 1. »

Ora se noi consideriamo in sè questo passo tanto contrastato, ne risulta quanto segue: Il conte goto decide in liti tra goti, il giudice romano alla sua volta sui romani nelle liti loro, finalmente nelle liti miste, non importa chi sia l'accusato, decide il conte goto coll'appoggio però di un giurista romano. Si rammenti che i Goti formavano in generale l'esercito, i Romani la popolazione civile, e confrontate le istituzioni nuove colle vecchie si avrà l'importante differenza, che ora il giudice militare non sta solo sopra i militari, non solo le liti tra loro giudica e in quelle in cui essi siano gli accusati, ma ed anche quando essi siano gli accusatori, dunque dappertutto senza differenza alcuna. E qui ci incontriamo di nuovo e per un lato nuovo nella preponderanza che distingueva i Goti come nazione dominante. Giacchè quand'anche essi avessero assunto il diritto romano, almeno in quanto era contenuto nell'editto di Teodorico, e nella pratica permettessero che lo si estendesse ancora più oltre, pure non era loro possibile l'accettare giustizia solo da un

Form. Comilina Gothorum per singulas provincias. Var. VII., 3.
 Oui secundum edicta petra inter duos Gothos litem debeat amoutare; si quod etiam

The Scanning Course in order incer those bodons into occasion anguares, at quot enter Gotham et Komanum autom fueril fortasse negotium, schilbó sibli prodesis Romano estratuen prosest acqua'dit rati oe distrinções, inter-fuos autem Romanos Romani audiant, quos per provincias dirigimus cognilores: ul unietique sua jura serventur el sub diversitate indicum una sutella commiscatur universi.

giudice romano quando essi avessero lite contro un romano. È più naturale ancora che i Romani si presentassero ai conti goti ma che node essere il meglio possibile risparmiati si ammettesse nel giudizio in simili casi un giurista romano ". Questo tribunale misto dei conte goto dovera giusta l'equidi (Apunbili ratione) decidere tra le due parti. È certo poi che questo accadeva solo secondo il diritto romano anche in casi dove l'editto non lo dice; e questa certeza sta nelle parole citate stesse, ed è per sè stessa probabile ". Anzi evidentemente il tribunal misto doveva in modo equo togliere tutte le differenza ancora sussistenti tra i due diritt ra i due diritt.

Noi abbiamo già ammessa l'identità tra i conti goti e quei delle province e delle città, i qual ultimi noi considerammo implegati militari con autorità giudiziaria. E veramente questa opinione, so-stenuta del resto per la prima rolta Idal Gloden, è tanto evidente ed adata sotto ogni rapporto, che la non si può per modo alcuno avere per dubbia. Evidentemente si voltero i conti goti solo come un'autorità affatto nuova e semplicemente giudiziaria, e questo perduò scritto officiale di Cassiodoro da l'apparenza di una dignità muora ". Ma questo spiegasi dall'esser quello scritto directto ai Romai priquali non il giudice militare, bensì il conte goto con una giurisdizione più vasta di quella che il primo non avesse, in fatto era alcunche di nuovo. Nuova affatto e sconosciuta tanto giusta le isittuzioni e le idee germaniche che romane la sarebbe stata, quando si sosse dovuto ammettere i condi goti come semplici gindici, giacchè

I SAVJENT pure riconobbe qui « una specie di Iribunale misto, sempre però con preponderanza naturale dell' elemento goto. « Gionen, sostenendo che gli ostrogoti usassero escinsivamente e legalmente solo il diritto romano, pon può ammettere alcun tribunale misto: in nessun imogo meglio che nella interpretazione dei passo da noi citato (op. cit. i 11 e 15) appare chiara l'incertezza della di lui opinione, anzi lutto il prudene romanue pon può essere che l'assessore solito del giudice romano, il quale, secondo il dritto e la progrdura: romana. Iu sempre col conte goto o col giudice militaris. Epoure Cassionono non ne paria che in caso unico, cioè in quello di una lite tra Goti e Romani, non negli altri due casi, e nel primo tanto specialmente i Davvero che la sarchbe un'oscurità singolare in uno scritto officiale e la quale renderebbe necessario una mala interpretazione! Dei resto Cassa nono chiama l'assessore consiliurius p. c. « Var. VI, 12: » Consiliarii quoque Prefectorum, conscientia clari... » (e così pure la Vulgata Just, Nov. VIII, c. 8). Stranezza ancora monzione è il senso, che Guoren dà alle ultime parole del passo « in modo che non rimanga caso alcuno in cul un solo de' mici sudditi non abbia occasione di mantenere il ius proprio. Da tutti questi giudici diversi si adopera un unico diritto » Ma con questa interpretazione va perdato il senso principale della parola sua, poi una justitia dovrebbe significare « un unico

<sup>1</sup> E questo non deriva neppure dal passo (V.a. III, 13) sol quale principalmente s'appoggia l'opisione contentia. Vi si parta dell'incuriro affidato al senatore Susabiend (senat dubbio un guoto) di giuritare una lite insorta nel Sannio 1ra Goti e Romani. Egli giodi-cherà leguus consideratione: - ne permillimus in discreto jure vivere, quos uno vodo volumas vendene. - L'edito s'albity, ma limitara anche l'unità del diritto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GLÖDEN. op. cit. p. 50.

di regola l'autorità giudiziaria non compare mai affatto sola, ma sempre accompagnata da qualche altra carica. E Cassiodoro non parla degli altri doveri de' conti goti, certo avvegnachè questi fossero in somma di natura militare e non riguardassero per nulla i Romani, ai quali egli scriveva. L'identità dei conti goti coi conti delle province già per noi indicati, i quali siedevano nelle città capitali e ne traevano il nome ' risulta evidente, come il dimostrò Glöden, appena si consultino i passi relativi di Cassiodoro, meglio ancora poi il rescritto di Atalarico re a Gildia, conte che fu di Siracusa 1. I provinciali di Sicilia s' eran lamentati per oppressioni d' ogni maniera. imposte dietro falsi pretesti, incameramento illegale di eredità, tasse giudiziarie, arbitraria determinazione del prezzo delle merci ultimamente giurisdizione usurpata verso i Romani. Anzi rapporto a questo ultimo punto fu scritto. « T'accusano di voler giudicare anche contro ogni loro volere tra due romani. Ricordati dell'editto... o ti si torrà la potestà giudiziaria, quando tu non lo voglia rispettare. Ai giudici ordinari non si deve mutilare la autorità officiale, e il popolo può pretendere i propri giudici legali. » Si vede dunque, che Gildia si era permesso usurpazioni della giurisdizione dei rettori romani, i quali vengono qui indicati col nome di Judices ordinarii, poi come cognitores 5, e precisamente, che egli aveva preteso giudicare tra due romani contro loro volontà 1: si ricordi l'editto; il quale altro non può essere che la medesima o una consimile giurisdizione dei conti goti, la quale conteneva annunto, che nel processo tra Romani venissero rispettati i loro giudici ordinari 5.

Questi conti goti erano adunque comandanti militari e luogotenenti nelle province, i quali risiedevano nelle rispettive capitali, come a dire Siracusa, Napoli, Marsiglia e così via. Esistevano però nelle città anche conti di rango inferiore, ovvero conte di secondo ordine. La quistione ora è questi: Dobbiamo noi tenerili per innogati militari o civili? Nel decreto della sua elezione dopo una introduzione generale vien detto: « Perciò noi ti concediamo la contea di secondo ordine in quella città, perchè tu regga i cittadini con

\$ Cass, Far. IX, 46.

\* Quanto cast in principalities to the content possible. You p. of quanto is the crisis given and the content of stratum, it die cui tribunale bisogna credere d'appello.

4 jo trovo la locuzione generale: Comes Ghotorium, non solo in Van. VII, 3, benst un'al-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il conte di Siracusa non comandava semplicemente nella città, ma su tutti i Siciliani. Van. Vi, 22, vedi sopra p. 87, nota 3.

<sup>5 «</sup> Ordinaris Judeibus administrationum suarum potestas tilibata servetur. Cognitores suos is guinna turba comitetur. «

4 quando esti il permettessero la cosa era possibite. Vedi p. 87 quanto si dice della giu-

to trovo la locusione generale: Comes unatorium, non solo in Vaz. Vii, 3, pensi un'attra volta presso Cassionono, dove egli parla senza dubbio del conte di Suavia: a Domestica comitis Gothorium nec non et Viccolonioi aliqua dicuntur provincialibus continuata terroribus abstulisse «. Procodentemente vi si parla direttamente dell'Index Romanus o Prosides.

equità, e compisca perfettamente i publici comandamenti 1; e noi ti concederemo dippiù, quando sapremo aver tu amministrato con nostra soddisfazione il presente affare. » Agli onorati, possessori e curiali vien scritto: « Obbediscano al conte della città (l'ufficio è detto civitatis comitiva), perchè egli li sostenga nei loro affari ed eseguisca i publici comandamenti s. . Io ritengo quindi questi conti numicipali di secondo ordine per comandanti militari subordinati nelle piccole città di provincia, in cui siedevano i Goti, e credo loro speciale incarico, l'esecuzione de' publici decreti. Essi erano dunque impiegati veri e militari contemporaneamente ai municipali e colla stessa preponderanza su questi, come nelle province i conti di primo rango sopra le autorità civili. I priori, evidentemente officiali goti, erano probabilmente questi conti municipali. Nello scritto di Atalarico « a tutti i Reatini e Nursini » vien per essi eletto un priore Quidilano per nome, già a ciò destinato da Teodorico. « Gli obbediscano in tutto quanto egli comandi a mantenimento dell'ordine. Questi abitanti di Reate e Nursia erano però Goti, come si rileva dall'intero contenuto dello scritto e principalmente dal fine « a voi torna buono, se i Romani siano tranquilli, avvegnachè si empiendo le nostre casse, il vostro soldo si aumenti 3. . I tribuni delle prorince sembra fossero pure autorità militari, giacchè essi pure vengono detti priori \*. E per tali io ritengo egualmente i tribuni delle coste marine delle Venezie, dalla semplice menzione dei quali gli scrittori veneziani falsamente dedussero la esistenza della patria loro sino a quei tempi 1.

Il risultato dunque delle ricerche per noi fatte può esser riassundo nel modo seguente. I principii fondamentali della costituzione del l'impero romano furnon mantenuti nel regno ostrogoto: la stessa divisione tra gli impiegati militari ed i civili, il sistema amministrativo lo stesso, così quel del censo, dei tribunali, la sor veglianza sul commercio e l'industria la stessa foremente la stessa forma di go-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cass. Var. VII, 26.... • ul et cives commissos zequitate regas el publicarum ordinationum justiones constanter adimpleas. •

<sup>2</sup> VAR. VII., 27.

<sup>5</sup> VAR. VIII. 26.

<sup>4</sup> h. VII, 30: - Formula tribunatus provinciarum: Quapropher IIIi, pro utilitate poblica dispoorati, modis omnibus obedite: quonium partem judicir habent Priorer, quando ab ipsis requiritur, si quid a volds insoientius excodatur. - Qui non si può pranare ad un tribunatus urduptatume, ia di cui formota si trova in Van. VII, 10, il quale rignardara solo i pubblici testri (Van. V. 35. si da vità questa carina du no rein discussión in Nimo).

solo I publici lestri (Van. v., %), si da a vita questa carica ad un o rito Bocosso in Numero, ò Cans. Van. Ni, %15 : Tribusin maritimorum « vien adoperato già nella revense di As-Bara Danoto a provane, che Venezia non sorre coll'irrusione del Longobardi (Menarous, R. E. SX XII, p. 8). Ma qui si paria non della città, beste della proprioria delle Venezie » Penetice predicabiles quocidam piene sobilibus ab austro Ravennam Padumque conlingant, ab oriette igranditale bolli libitori perfruntunire, etc.

verno concentratrice, tutto alterante, dappertutto usurpatrice; però di mezzo a tanta concordanza sta sempre il gran cangiamento, che l'esercito non è più romano, ma interamente goto. Giacchè se negli ultimi anni dell'impero non era stato che in parte minima composto di elementi romani, esso era ritenuto però sempre come romano, nascondendo sotto questo nome la differenza nazionale, la quale non fu nota che lorchè Odoacre si pose alla testa di Eruli, Sciri, ecc., e si disse dominatore in Italia. Teodorico pensava mantenere lo stato romano ed una tal quale unità nel regno; e dava perciò a' suoi goti l'esercito, nel mentre li sottometteva alle leggi romane, - il fatto però non fu tale da non permettero insomma che la signoria restasse nelle armi. E questo doveva sentirsi anche nel regime dello stato, anzi originare una differenza nella costituzione. Da un lato i Goti non sopportavano per sè un giudice romano, e i Romani dovevano perciò, chiamati da essi, comparire davanti i conti Goti; dall'altro lato poi il governo di Teodorico, stante la debolezza e la miseria dei Romani, avrebbe operato ben poco nell'amministrazione, quando egli avesse cercato di avervi parte direttamente solo colla elezione di autorità romane nelle province e nelle città. Egli dovette assicurarselo per mezzo degli impiegati goti, ai quali concesse un'autorità officiale molto maggiore di quella che avessero prima goduto i comandanti militari dell'impero romano, e questo per mantenere ovunque la preponderanza della dominazione gota. Noi trovammo quindi i conti goti nella qualità di luogotenenti militari con una giurisdizione attiva anche in affari civili nelle province, o, ciò che vale lo stesso, conti di primo rango nelle capitali, l'autorità de' quali si estendeva su tutta la provincia per conti di secondo ordine, aventi autorità nelle città minori e nel territorio di queste.

Nel resto la costituzione municipale mantenne le forme stesse, le quali poi si cangiarono a poco a poco per mezzo dello svolgimento storico. La posizione dei curiali, p. e., era divenuta tale che essi apportenessero alla cittadinanza più ragguardevole solo con e dopo gdi nonati e posessori. Ne si può dire, essere rimasto il govorno dei municipi presso la curia; essa distribuiva e conferira gli impiecatio i servizi publici, mentre la direzione generale, la superiore sorveglianza e giurisdizione rimanevano presso l'impiegato militare o civile eletto dal re, cioè a dire, presso il conte goto da un lato, e presso il diffensore e di l'curatore dall'altro.

## L'Italia sette il dominio greco. Costituzione provinciale-municipale.

Ottenuta prestamente e felicemente l'Africa, Giustiniano decise di ritornare anche l'Italia al dominio imperiale. Fu commesso a Belisario, celebre capitano, distruttore del regno vandalico, la caccuata dei Goti dall'Italia (535). La guerra misura la forza della esistenza politica. E presto infatti fu chiaro su quanto incerte fondamenta riposasse il regno ostrogoto colle sue nazionalità discordi. I Goti soli potevano difendersi, ed a loro soli in verità toccava la guerra; i Romani ingrati non vedevano in essi che ariani e barbari, affrettaronsi quindi, appena la prima sventura li colpi, a consegnare le loro città a quelli che venivano in nome dell'imperatore, come se questo nome potesse addolcire o rendere desiderabile una scribia molto più dura ". Pochi anni, e la conquista d'Italia fu compiuta; ingannati dalla promessa d'assumere la loro corona reale, i Goti stessi aprirono a Belisario le porte di Ravenna, residenza regia (540) . Ma non appena Belisario conobbe la gelosia e l'ingratitudine del suo imperatore, che Italia andò perduta per una seconda conquista dei Goti : e Belisario non potè avere la gloria di ritornarla al suo signore. Meglio che non quegli, Narsete eunuco sapeva approfittare dei raggiri della corte, e cattivarsi il favore dei grandi; egli univa poi a questa astuta abilità talento militare non piccolo. Egli tolse in due battaglie la signoria ai Goti, ed ai lore re Totila e Teia la vita (552), I Franchi stessi caduti colle loro schiere devastatrici sull'Italia, come avoltoi su d'una carogna, furono distrutti, e gli ultimi Goti combattenti a Veste Compsa, vennero condotti a Costantinopoli (555) 5. Così dopo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> i dominanti stranieri erano barburi, la siguoria imperiale una fibertà! Vedi il discorso di Bellisario agli ambasciatori ostrogoti in Proccor. De bello Gota, Il, c. 6.
<sup>1</sup> Proccor. Ib. H. c. 29

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi Maxso: Geschichte der Ostgothen, e Schlossen: Gesch. der alten Welt und ührer cultur, parte III, periodo &.

90 anni di guerra rimase all'Italia pace, ma con essa qual teatro di miseria e distruzione! Non i soli Godi eran ridotti a pochi '; ma ed anche la popolazione romana aveva sofferto terribilmente per ferro e per fame. Bast il dire, che, nella pressa di Nilano fatta dai Godi Burgundi uniti, cadero di spada 300,000 uomini, e che nella solla provincia del Piccumu m morirono di fame pressoche 80,000 °.

Così cadde l'Italia sotto il dominio greco, ma ben presto lamentono i Romani di essersi meggio i trorati sotto i fodi che non sotto gl'imperiali. Invece di un re goto averano essi un patrizio greco in qualità di luogotenete imperiale in Ravenna, invece dell'essercito goto uno imperiale, il quale come tale si chiamava anche romano. Ora assunsero questo e il suo comandante la stessa posizione che prima i fodi averano tenuta?

La legge fondamentale (pragmatica sanctio), publicata nell'Italia conquistata di dististinano imperatore l'anno S\$1, contiene tale altre una determinazione importante, dalla quale si rileva che questo non accadde almeno in quanto riguardasse la giuristicano delle autorità militari. Infatti questa vien ricondotta negli antichi limiti, giusta i quali essa non avera attività in processi privati, oi nquelli in cui i privati fossero anche solo la parle accustata \*La sistituzione per la quale l'autorità militare nel regno ostrogoto avera posseduta la preponderana, fu con ciò espressamente tolla di mezzo, e la sanzione prammatica ebbe in questo rapporto il vero significato linguistico dei tempi goti, avvegnachò essa indicasse i privati o i non soldati come Romani. L'antitesi non vien però formata dagli appartenenti alla nazione groca, come prima dai Goti considerati come nazione e come esercito, heni soltanto dai militare, cio è a dire dagli di red della come della companione e come esercito, heni soltanto dai militare, cio è a dire dagli

I Che fossero rimasti alcuni Goti, il mostrano i documenti del Manini, num. 79 e 86. Essi occaruno di formare più tardi un'opposizione in Verona; vedi Menaroni, Annal. anno 263.

<sup>2</sup> PROCEP.: De bello Goth. II, 20, 21.

<sup>5</sup> PAULES DIAGONUS: De gestis Langob. L. II, c. 5, secondo Anastasius Bibl., in vita lokannis III.

<sup>1.4.</sup> ausgine prammaties trovat int'i appendien del Cod. Fast acto il littor: Alle estimato qual constituitorie, ci, e precisametto cito quebi di Connalit. 2; comicion colle parole (initicatal i Pocazione e lo scopo): «Pro petitione Vigili, vererabilis antipioris Rome e propi, quandum dispercione scien cominina di attiliation monitame pertinentia, e più per occidentario, parte laditive nauventar. «Bas è diretta, conte il fast verdetto, Narvete constatione sperciere, e ad Antivo peritroli effisiali quebe di per leve delta, Narvete constatione sperciere, e ad Antivo peritroli effisiali quebe di per leve delta, Narvete constatione sperciere, e ad Antivo peritroli effisiali quebe di per leve delta, Narvete peritroli estatione del presentation con constatione della constatione d

<sup>\*\*</sup> Pragm. Sanct. § 23: « Lites (nim inter duos procedentes Romanas vel ubi Bomana persona puisatur, per civiles judices exercer juberuus, quum faiibus negotiis ret causis judices utilizars ismistere se ordo non patitur. »

elementi diversi dell'escretio romano-greco composto delle varie popolazioni . Questo poi era certamente sparso nelle province e nelle città sotto ducer e tribumi, cioè nello sitesso modo che quello d'Africa dopo la conquista del regno vandalico 1. I ducer tenevano residenza nelle capitali delle province, solo però in qualità di comandami militari, il patrizio invece residente in Ravenna univa al comandamento supremo la luogodenenza, sicchi il prafectus prestoro d'Italia d'elezione imperiale gli fosse senza dubbio subordinato 1. La posizione di lui risultà dalla straordinaria plenipotenza, di cui era rivestito Narsete durante la guerra, la quale gli rimase anche dopo cun luogotenente, e la quale passò in seguito ai patrizi posteriori, e come vennero detti, arli esparci di Rusemua 4.

I soldati dell'escricio romano-greco non eran poi, come i Goti, colonizzati con fondi, ma solo truppe assoldate: Che avvenne però dei terreni loccati ai Goti? La nuova legge fondiaria non ne parta, e si potrebbe quindi supporre ch'essi abbiano subita la sorte d'ogni altra cosa restituita alle condizioni primitive, che lis abbiano qui ritornati agli antichi possessori o meglio agli eredi di costoro. E veramente, ogni contratto publico, specialmente le donzazioni, fatto nei tempi di Totila e dirano i furnon dichiarate nulle, ogni patto

I Savinary (Gersh, dex. r/ms. redst, vol. 1, p. 160), suppose the l'antière de Homans nous des dat sideats, mit a quanti feseror versulla d'il remes. Después surbébé auto semple ou antière dans semple ou antière dans de la contro questa opinione s'autoni C. l' L'indicatione precés di tribumali militari. L' il l'anti, de semble gil abstanti d'il rimpero cientale versione situatione de mainer. L'antière de mode più glaticari d'il rimpero cientale versione situatione, semple remese, come centreposelo a foci. — Evol non ermo dempre station cassen, semple remese, come centreposelo a foci. — Evol non ermo dempre station de l'antière de l'an

Not la gramm. Statione per l'Africa − c. l. e 2. C. 1. de «figlio P. Pr. Africa (I, Tr.), a qui de d. on milia persione la divisione del errorio te pironio. De dique et averano 7 con giudio provincial delli ora Presidi, on Garandari. In 3 di esse vi averano 2 con giudio provincial delli ora Presidi, on on Garandari. In 3 di esse vi averano quel di Numida in Catantina, rec. En imbaco in Septe cusi dura in servicia di dilatora quel di Numida in Catantina, rec. En imbaco in Septe cusi dura in servicia di dilatora di distributi di prefedera persider e di Africa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paccorio nella guerra gota nomina i seguenti prefetti: Fidelio, eletto da Betirario (f. 20, Reparalo, morto in Miano, ed Afananio, eietto dall'imperatore (il, c. 22). Mossimino pure (ill, c. 6). La samioto pramm. vi agginngo Antico.

Gli malesi arritarel, per quancio le mi suppie, eltamano Nuscio es lo Parierire, con Genero Macas, Ind. V. et 89. Pacto Guorono, I. (1), e. 31. Ha misotico (Neura, SS. 1), p. 1803. B. Patriciari Balley, Acortace: Elber possificatio faterna, in Strar, SS. (1001.), p. 1804. B. Patriciari Balley, Acortace: Elber possificatio faterna, in Strar, SS. (1001.), p. 1804. B. H. B. Paper Ficialo 1, centeroparano, ertire v. Naras patricis of est din Balley, oppure semplemente: v. Naras patricis, «Eg. II. et IV; voli Maxioo: Consol Golf, Inon. M. Golf l'accrisione membrand del 504 (Fernet, p. 161); v. Vig gioritais, ex. proposito Sueri patricis ex. con. atque patricisa v. 8 noto de 1 re militari permunici si fuerenco dere dugli imperchol Mixandig I tilolo stenso.

di quei tempi distrutto ', restituito agli antichi padroni ogni furto, persino schiavi e coloni '. Ma non meno certa è indicata l'accettazione d'ogni donazione e privilegio dei padroni di prima dei Goti, e la conferma di tutti i rapporti di proprietà, come si erano mantenuti fino ai tempi di Toitia ', Se la ristorazione non toccaseo dunque fino a questi tempi, ne segue per conseguenza, come mi sembra, che i terreni toccati ai Goti per la divisione di Teodorico non siano stati restituiti — ciò che Giustiniano stesso non arrebbe cortamente taciuto — ma caddero in proprietà del fisco come conquista. La quale nostra opisione vien confermata dall'essersi per questo modo proceduto nella conquista africana rispetto ai beni dei Vandali '.

La sauzione prammatica contiene poi, oltre le determinazioni per noi accennate ed altre, di cui pio parleremo, la dichiarazione generale, dover la legislazione imperiale, Pandette, Codice, Novelle, valere anche per l'Italia: a vregnadio la republica sia divennta ora col-l'aiuto di Dio ancora una <sup>3</sup>. • Questo vale anche per tutto quanto riguarda il municipalitane; aone i sembra quindi fioor di ltogo l'esposizione breve dello stato del medesimo sotto l'impero orientale romano e dei conati di Giustiniano per restituirio nell'antico modo. Nei dovremo pio intettre anche dell'amministrazione provinciale, la quale sta in tutta relazione con municipalismo, più esporre lo strano rapporto tra l'autorità vescovite, il municipalismo e le città.

Qui, come prima, è lo stato dei curiali sempre lamenterole ed anzi peggiore di quello che noi to avessimo trovato in Italia. Dalla nocella 38 dell'anno 540 riiviamo, essersi cercata la sottrazione dalla curia sotto pretesti d'ogni maniera, pochi i curiali rimasti, ai quali pochi esser sembrata la violenza dei loro doveri tunto odiose, che si avrebbero consunyato ogni patrimonio per non lasciare alla curia neppure il quarto stabilitò, altri on aver contratti matrimoni legali per non dare successori alla curia: Giustiniano si lamenta in modo speciale degli infilturari censurari o rimidizea, i quali avrebbero ri-

<sup>1</sup> Sanz. Premin. § 2, § 5. 1 lb. §§ 13 e 16.

<sup>5</sup> lb. ite i 8.

<sup>«</sup> Parexcont: Genticide der Fandalen, p. 30, Secondo Pacco: De bollo Fandaleo.

II, c. 14. Giostiano restitui tanto in Africa, de in fishale lechies ariante el elert romano.

Riguardo a queile di Ravenna lo attesta Acaverars, Lib. pond. in reite x. Agnetii, c. 2, e lo

conterna il Mansiro di decomi. num. 87. in Roma la chiesa ariana di x. Agnet in Suberra

rimano chiesa, Rito al di che Gregorio il Grande In Honori, Yudi Granz, . Johi. III, c. 30,

. John Charles, Rito al di che Gregorio il Grande In Honori, Yudi Granz, . Johi. III, c. 30,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sanz. Pramm. § II. • Jura Insuper et leges codicibus nostris Insertas.... Sed et eas quas postea promulgavimus constitutiones, etc. • Vedi Savunx: Gesch. des röm. rechts. vol. II, p. 182.

dotta in lore potere la curia e riempito lo stato di ingiustizia, Gioconni Ludus, contemporaneo che fu di Giustiniano, in uno scritto sui Magistrati romani (dal quale, meno ciò, non v'ha nulla a sapere) ci dà in proposito la spiegazione seguente . Anastasio imperatore (494-518) per la promessa di una rendita maggiore fu spinto da Marino di Siria, ingordo ed astuto impiegato, a confidargli l'intera amministrazione censuaria in modo che egli potesse vendere ai meglio offerenti le imposte a riscuotersi. Questi, detti vindices, si gettarono come mignatte sull'intero paese per predare senza risparmio alcuno, e così esclusero i curiali da ogni partecipazione nella riscossione delle imposte. In tutto ciò è notevole che appunto essa riscossione fosse l'affare primario dei curiali, cosicchè Lydus disse, aver Marino colla sua determinazione storpiate le curie di tutte le città 1. Pare che Giustiniano pel primo abbia cercato allontanare questo disordine, del quale egli stesso si lamenta. Ed a sicurare le curie d'ogni confusione avvenire, egli rinnovò e rafforzò le leggi violenti contro i patrimoni e le persone dei curiali. Dalla curia non staccano che i titoli o gl'impieghi maggiori dello stato, cioè il consolato, il patriziato e la prefettura (tanto la militare del magister militum, quanto la civile dei prefetti del Pretorio). Finora era principio, che il curiale lasciasse alla curia almeno il quarto del suo patrimonio; da ora in poi viene stabilito non poter egli disporre per testamento che di esso quarto, onde in ogni caso, sia che i figli, o in loro vece la curia stessa subentri come erede, ne rimangono tre quarti alla curia 3. La determinazione tanto vergognosa per la curia, che cioè servisse di nascondiglio a chi si fosse reso colpevole di certi delitti, fu più frequentemente usata per l'aggiunta di casi nuovi, p. e., nel caso che un sacerdote avesse ripetutamente giuocato ai dadi 4, in quello d'essere ebreo od eretico però, quanto a quest'ultimo, colla differenza esatta tra i servigi della curia ch'esso assumeva, e l'onore a cui non doveva partecipare \.

<sup>1</sup> to Lypes: De magistratibus ed Im. Becker, L. III, c. 46 e 49.

<sup>2</sup> L. III, e. 49: τα αίν βουλευτήσα παρών παράλου τών πόλεον Vedi Nov. 449 (di Gustin tmp., απο 599) ε. 3: « Neque vero curistes (πολετυσμέσος), μεσμε νεα, qui susceptores (ἐαλήπτορας) νοεπίτη, peque religions quibus publicorum tribulorum cara insandit, perivulo exinde venente eximiums.

Le figlie non partecipano ai tre quarti che sposando curiali; i tigli naturali quando si foriano curiati. Vodi Nor. 38 e 601: De decurionibus.
4C. 34. 6. 4. C. De episcop, anticinal (1, 4). • Curia, que maxime indiqei curiali, ac-

cipiei illum în posterum, curine cum suis facultatibus seristrurum.  $^{\circ}$  Nov. 85, pr. e Quapropier curiam exercani hujusmoil omnes..., honore vero frusalur nullo, sed sint în îuropitudine fortune în qua et animam volunt eser.  $^{\circ}$  —  $\mathbb{H}$  contrasto în  $\Gamma$  coore di cui la îgrislațione voleva almeno mantenere l'apparenza e la verpeguarea reale, che essa assess veleva a ofisia curia, conduces în da iprimi tempi alla distintate reale, the essa assess veleva a ofisia curia, conduces în da iprimi tempi alla distintate reale, the essa assess veleva a ofisia curia, conduces în da iprimi tempi alla distintate reale.

Haust, Storia della Contituz, etc. 7

Trascurate e distrutte così in parte le curie, anche la carica di difensore perdè d'importanza assai. . In molti luoghi, dice Giustiniano, si cerca meglio la vergogna che l'onore, quella carica fu chiesta quasi per carità da poveri nomini, i quali si rendendo affatto dipendenti dai giudici provinciali non osavano trattare un affare giudiziario qualunque, o lo facendo, sceglievano i meno importanti 1, > Eppure Anastasio nel 505 aveva stabilito, che il difensoro venisse eletto dai vescovi, dal clero, dagli onorati, dai possidenti, dai curiali, che è a dire dalla popolazione più ragguardevole 1. - Giustiniano ritornò a questa carica un'importanza maggiore. Avvegnachè dovendo il difeusore difendere il municipio contro ogni abuso degli impiegati governativi, si fosse ora meglio provvisto in questo rapporto colla dignità dei vescovi. Ai difensori fu lasciato invece como affare principale la giudiziaria 4. Essi a preferenza siano giudici municipali e formino un'istanza subordinata dei tribunali provinciali, mentre essi, in quanto il concedano i loro obblighi, rappresentano il giudice ordinario. Per questa manjera essi possono trattare ogni affare di giurisdizione volontaria; degli affari civili quelli che non sorpassano il valore di 300 pezzi d'oro; e per la stessa ragione appartenga loro la bassa giurisdizione criminale. Essi hanno un tribunale proprio con due impiegati ed un protocollista (excentor), più un archivio proprio. Da loro vien appellato al giudice provinciale. il quale alla sua volta non può agire arbitrariamente contro i difensori, ma deve dirigere le sue lamentanze ai prefetti, ai quali inoltre è riserbata la conferma del difensore eletto. Ogni cittadino meglio ragguardevole deve alla sua volta coprire questa carica, dalla quale non v'hanno privilegi che liberino; ha luogo però una tal quale elezione appunto per mezzo di quelli che ora vengon detti in modo affatto generalo possessori, ora con più di precisione vescovo, clero e tutta la cittadinanza migliore '. La carica così riordinata dei difensori non dura più cinque anni, ma due.

tra il servizio della curia puro e remplice, e quello accompagnato dall'onore. Vedi l'ordinanta di Gost avristo, e. 31. G. Ad Ingem. Corn. de fatso (9. 22). La si trovò infutbiamente poco pratica, ed ogui curiale sapeva meglio che non altri, a quale condanna la nascita lo avesse sottoposto.

<sup>1</sup> Nov. 15, pr. a. § 53.

<sup>2</sup> C. 19. C. De episc. aud. (1, 4).

<sup>3</sup> Nov. 15, c. 1; « ut in unaquaque civilate judez poisse quam defenser ones videatur. Ils pr. — et provincise preses videbiur quisiem judez judicum poilus sea. • Judez però, ed anche nella eságola, non indica che il giudico provinciale, p. e. Ib. c. 3, dore in moda chiarissimo distinte si hanno le due parole judez e defensor; così, nov. 8 in ed., c. 1, e nella nota § 04 Riospa osservari bene questo sou finguistico auche per quel che sergora.

<sup>\*</sup> Nov. 15. De defenz., c. 1., el in epilogo. Nella novella siesva trovasi quanto nel testo fu detto.

Qui non troviam menzione del magistrato o del presidente ordipario della curia, come già avvenne negli indirizzi officiali di Cassiodoro ai municipi. La spiegazione è facile, cioè non ve ne avevano nelle città dell'impero orientale, eccetto quelle di Jus Italicum 1. Eppure la è sempre strana cosa, che non se ne parli almeno riguardo a queste ultime, il di cui numero non era piccolo, onde stabilire il rapporto tra lui ed il nuovo officio del difensore. Il diritto italico, quand'anche mai, non ebbe però in questi bassi tempi una tal' importanza. Nel IV e nel V secolo troviamo nelle province magistrati e duumriri a iosa, e Ginstiniano ne parla espressamente là dove tratta di un atto della giurisdizione volontaria \*, che se altrove non ne fa parola, questo non avviene probabilmente, perchè il magistrato municipale non possedeva più giurisdizione contenziosa alcuna. E la cosa si rende sempre più probabile giacchè dopo il IV secolo noi non troviamo un solo scritto, che attesti averla il Magistrato esercitato. E l'assieme storico concorda nel miglior modo possibile colla nostra opinione. Imperocchè allora, quando e' fu necessario eleggere difensori a proteggere le città per l'amministrazione della giustizia ai poveri, i magistrati eletti dalla curia non possono aver mantenuta indipendenza di sorta rispetto ai giudici provinciali; e la è già cosa possibile, che i giudici inferiori (judices pedanet) eletti dagli ultimi, gli abbiano a poco a poco esclusi dalla giurisdizione contenziosa fino al di in cui i difensori li resero affatto inutili. E non migliore che pei magistrati fu la cosa pei difensori più tardi, come noi già vedemmo nell'Italia del V secolo. Anch'essi furono dipendenti dai giudici provinciali, i quali trattarono per mezzo di rappresentanti (loci servatores, vices agentes, indices ricanes) tutti gli affari amministrativi e giudiziari nelle città, dove essi non risiedevano (contro il qual fatto Giustiniano più volte parla) 3: e così gettarono i difensori nell'impotenza e nel disprezzo. A rimediare a tanto male ed a soddisfare al bisogno urgente di una giurisdizione municipale, Giustiniano restitui i difensori allo stato anteriore, cosicchè i magistrati municipali non compaiono come autorità giudiziarie che nella assunzione di atti municipali nella curia.

Nelle ordinanze di Giustiniano si parla del Pater civitatis, oltre che dei difensori, come di una delle prime autorità municipali. Egli

<sup>1</sup> SAVIGNY: Gesch., etc. I, p. 94,

<sup>2</sup> Nella elezione dei tutori, c. 30 C. Be episei aud. (4. b). Yell I l'est: . Indit. 1, L. 20: In-Mil. Iudore, § 5 —: a Disponsismus: si facultates pupilli vei dadili usque ad quingento so-fide valenta, defensores rivistum una cum ejusdem civitatis religiosismo antiatic, vei alias publicas personas, id est suopisirotus vei juridirum Alexa drinos civitatis, tutores relevantores cener.

<sup>3</sup> Nov. 8, c. 4. Nov. 45, c. 2. Nov. 134, c. 4 et 2.

compare ogni qualvolta nell'amministrazione e nell'impiego del partinnonio publico si fa parola di fabbrinhe, canali e d'altri scole paublici, in somma della polizia. Egli, deltu dal vescovo, dai primi del monicipio (primore ciricibati cole clerca, nonati e fors'anne curitati di di possidenti, annualmente rende conto al vescovo ed a cinque dei primari citadini; per la buona amministrazione granitacione del gri equelli stessi che nel esserve noi patrimoni rispettivi. Trovato inetto, ĉal-lontanato sull'istante e sostituito da un altro ; il quale, abbisogna però, come i difensori, della conferensa superiore. — Corrispondendo ora perfettamente la posizione e gli affari non è possibile dubitare che il pater ciriditi non coprise a carcia stessa, che prima averano tenuta in Italia il Curatoro odi Il Quinquemadia. \* Quel nome, in origine semplemente titolo orrivole, col quale venivano premitai servigi somni resi ai municipi, era usato generalmente nelle province orientali nel sessos di Curator, e fu portato in Italia solo odilo dominazione greca\*.

La persona più ragguardevole di tutti gli abitanti ed appartenenti al municipio, quella che esercitara Pinfinsso maggiore sull'amministrazione, sulla giutridizione e sulla polizia era indubbiamente il Prozoro. La suo posizione publicio in questi tempi è somammente notevole e, secondo la nostra opinione, tale da potersi considerare come il punto di passeggio dalla costituzione romano-municipale a quella del medine-tvo. — Il vescovo dirigieva, il vedemmo, l'elezione del difenore, del pater ciritaries; ci piossedeva un diritto generale di sorveglianza e di appello sulla procedura di essi; eggi esaminava il modo d'amministrazione finantaria della città de dell'impiego delle rendite publiche; avvegnachè gli impiegati rispettivi dovessero a lui rendere conto. '. Esti curavasi degli cittitizi e delle carceri publiche;

<sup>1</sup> C. 26, pr. § 4, § 6, c. 25: De episc. and. (l. 4). Nov. 128, c. 16 (n. 511).

<sup>2</sup> Nella ostituzione per la Sètilia del S37 (nor. 75 e (04) diretta, al questore a, Pulatitj. 8 Sed etiam si quid aliud civile ordinatur, quod confirmatione indigeat, id est pro defensoribus cel patribus civilatum decretum, id quoque al tium sedem remilli, etc. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> SAVIONY: Gesch. etc.l., § 107. Lo vide glà Evra. O'rro: De ordillous, p. 130: egli cita il passo delle basiliche, dove L. XLVI. D. « De damno infecto, 39, 2. Curator relipublica » è inadotto mavri, viv. nochate;

<sup>\*</sup> Laone mp. (c. 2. C. Dr. An qui poute, (b. 3) de questo tibolo a roloro i quali sensa serviri abbigati como destruini, spontamennela exessero operir tatte le carlerio municipoli (da. 485). Ba Z nose vergono commesse ai potera circitatura evalurivamente: tutto et que per la Babeletia bulbinia, manti, cec, il des versire paparo cole residio della città Ravena trovasi questo tutto della città Ravena trovasi questo tutto dell'archivo di servizio di proportio tibolo, divento già rettitato e nome di schiatta, nei Mounneudi Ravena trovasi questo tibolo, divento già rettitato e nome di schiatta, nei Mounneudi Ravena (versire).

<sup>3</sup> Vodi il navo gris citato, e. 26. G. De epine, aud. (4, 4) e. non. 188, e. 18. Nell'ultima, Sed rujuque urbis san-tise epineopus et primores civitatis nee non passessonas eljus patrem civitatis et framestarum ever-roque ejusmadi administratores constituora, Quovis autem inno impleto sanctise, quecoquis cum quinque primoribus civitatis rationes ab illié quos constituerant, expant, et apart.

la moralità naturalmente apparteneva alla sua missione (Parlammo già del di tui offizio di desione suprema; fististiano ri aggiunse la giurisdizione civile ordinaria sopra i chiostri e il cloro secolare \(^1\). Il vescovo veniva chiamato anche a prender parte nell'etzione di tutori, quando questa facessero non i giudici provinciali, ma gli impiegati municipali \(^2\). A proteggere la proprietà di assenti o minenia prima del tempo determinato pel possesso al ulsi ricorreva, ecc. \(^2\). Bevemente, il vescovo sorvegiava il governo e la vita municipale in tutte le direcioni possibili. E la di lini attorità non era limitata dai confini di una sola città, ma estendevasi sulla provincia intera, servendo così di controlleria anche pel giudice provinciale. Osserviamo più da vicino questi rapporti tra il vescovo e di giudice provinciale, che arieggiano quello tra il vescovo ed il giudice provinciale, che arieggiano quello tra il vescovo ed il conte nel regno franco \(^2\); biogogerà però che rissiliamo un po'addietro.

Giustiniano scopri grandi abusi nell'amministrazione e nella giudiziaria. provinciale, e conobhe sesser radice principale e male fondamentale la venalità riguardo agli impieghi, nota già sotto i suoi predecessori . Una volta ottenuto l'impiego desiderato per il voto (mafragiumo) d'altri impiegati odi persone potenti, facerasi perciò un dono a questi, il quale veniva indicato dalla locuzione suffragiumo. 7.

Il falto divenne un vero commercio e produsse le peggiori coaseguenze. Arvegnachè i giudici provinciali cercassero nel breve tempo della loro amministrazione per ogni maniera possibile l'indenizzo della spesa incontrata; ne nascerano quindi oppressioni d'ogni modo, venalità dei tribunali, ed oppressione somma dei provinciali \* L. be autorità superiori non isvasuo chiederne conto, perchè gli impiegati

<sup>1</sup> C. 22, 25. C. De episc. aud.

In affari criminali decidevano I gradici secolari. Vedi Bathuann-Hollusa: Gerichisverf. p. 134.

<sup>3</sup> C. 30. C. De episc. and.

<sup>4</sup> C. 34. Ib.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non mancano neppure i Missi: Geografia no mandò plenipotenziari nelle province, onde raccogliere i lamenti contro i giudici provinciali, anzi per iniziare i processi contro di essi e per puniti. Nov. 8, c. 4.

<sup>4</sup> Ne tratta la Non, 8: « Ut Judioes sine quoque suffragio flant. « a. 535, dove è detto. Dedignantes (nos) imitari cos, qui ante nos imperavernos, qui pecunite ordinabast administrationes. «

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La parola ha questo significato poco conocciuto nella nor. 8, dove la si animette appanto come locuzione terzica anche nel testo grevo: pr. § 1: sida mpapa; n. viv sallou-pirora suffrago».

<sup>4</sup> lb. pr. « lageque flunt ex provincia et confluunt buc omnes ingeniscentes, sucerdotes et euralies et officiales et possessores et populi et agricole, judicom furta merito et lujustitias accusantes;... et aceipere suffragium a judicións totius nequislas est principium et terminos.

rispondevano aver essi pagato il prezzo della carica; ma Giustiniano si decise di toglier di mezzo assolutamente un simile abuso, e publicò contro di esso un'ordinanza molto severa (nor. 8, an. 535). « Quanti entrano in carica giurino solennemente aver ottenuto l'impiego senza suffragium '. Il prefetto del pretorio elegga i gludici provinciali con ispeciale riguardo a'curiali ed altre persone pratiche degli affari; il prefetto nominato faccia preparare, quando l'imperatore abbia confermata l'elezione, i codicilli determinanti quali tasse siano a riscuotersi 1. L'impiegato nuovo dopo tutto questo giura e vien condotto alla presenza del vescovo e delle persone più ragguardevoli; egli deve dare garanzia al fisco per l'esazione delle imposte, e lo fa in somma anche per l'intera sua amministrazione col proprio patrimonio 5. Il legislatore confida che i sudditi rimarranno risparmiati dalle oppressioni, giacché la venalità negli impiegbi fu allontanata. È raccomandato agli impiegati di mantenere pure le mani ed un tribunale imparziale, e precisamente di attendere ai comandamenti de' superiori, ai quali sono subordinati. »

È chiaro che anche i giudici provinciali eran divenuti facilmente dipendenti dai vicari, prefetti e ministri dell'imperatore nella stessa maniera ch'essi s'eran resi dinendenti i magistrati ed i difensori. La sorveglianza degli impiegati superiori non bastava perchè essi stessi fossero i primi a prender parte all'amministrazione illegale, quando pur non ne fossero anche gli autori. Una controlleria indipendente ed operosa non poteva sussistere che fuori di quella malvagia burocrazia. E Giustiniano si rivolse perciò in un suo scritto, il quale sta in relazione coll'ordinanza contro la vendita degli impieghi, al vescovi ed ai patriarchi, li costituendo sorvegliatori dei giudici provinciali e dei difensori, e loro ordinando manifestassero alle autorità superiori ogni violazione della legge, ogni ingiustizia di quegli ufficiali . Ne i vescovi avevan solo il diritto di sorveglianza e di appello contro gli impiegati, ma dovevano difendere e rappresentare i provinciali, si assumendo sotto questo rapporto l'amministrazione civile e legale. Essi per conseguenza correggano i giudici provinciali quando questi nieghino far giustizia; riesce l'ammonizione senza effetto, ed essi ne avvertano l'imperatore; che più? essi, lo richie, dendo le parti non confidanti nel giudice o nel difensore, siedano

<sup>1</sup> Non. 8. Vedi la formulà del giuramento nell'appendio-.

<sup>2</sup> lb. c. 8: • Quis enim non dilleat eum ... si nontro decreto judicioque tui culminis ai cinquiam veniat. • il cintolo era il di-tintivo dell'officio di stato.
3 lb., c. li. Vedi c. lo, § 3.

<sup>\*</sup> Vedi Non. 8, c, 8,... \* nt Dro amabiles episcopi et provinciae primates prime ad nos dirigant. exponentes singulum habentis delicta. \*

con questo in tribunale, anzi nel caso in cui alcuno si frovi danneggato dal giudice provinciale e so ne lamenti presso di esi, pronuncino la sentenza !— Il giudice provincial, deposta la carica annuale, deve rimanere 30 giorni nella provincia, onde render conto a qualunque il voglia. Che se egli se ne parta prima del tempo, cenuno può impadronirsene come di un misero schiavo, ed il vescovo procede contro di lui fino a che egli abbia restituito tutto quanto avesse rubtato.

Per tal maniera la controlleria del vescovo accompagnava il preside od il giudice della provincia dal principio al fine della sua amministrazione. La malvagità degli impiegati civili, la quale invano si tentava alloutanare colle bastonate \*, colle multe, coll'esiglio. colla morte, accrebbe l'importanza del clero, il quale seppe mantenersi indipendente ed assoluto nei rapporti civili e nella opinione publica; anzi, la sconsigliata miseria del dispotismo e la cattiva sua guisa di governo, costrinse quest'ultimo a gettarsi nelle ampie braccia della Chiesa. E per verità questa pure doveva soffrire non poco per l'arbitrio dei potentati civili; però riposando ella su di un fondamento che la autorità esterna non poteva raggiungere, poteva, ogniqualvolta vi si contidasse, sfidare con buon esito la potenza del mondo; ella fu quindi l'ultimo ed unico rifugio per l'impero, lorchè questi nella sua miseria non potè più trovare in sè stesso la propria difesa. Fu dunque per questa via che la gerarchia ecclesiastica giunse a superare la potenza civile in modo tanto vasto.

Gii era necessario esporre con particolarità questi rapporti per peterii comprender rettamente el applicaria il Italia, e per porti en luce migliore un passo della prammatice di Giustiniano maliuteso, il quale si riferisce alla amministrazione provinciale. Ecco il passo: § 12. Provinciarum etiam judices, ab episcopis et primatibus uniuscujiusque regionis idonose eligendose et sufficientes ad locorum administratoriem, ex ripsis videlete jubemus fieri provinciis, quas administraturie sunt, sine suffragio: litis etiam codiciilis per competeutem judicem eis prastaudis.

Queste parole non possono perfettamente esser comprese, se non prendendo in considerazione la nor. 8. Giustiniano trovò, cioò, buona cosa il dare due altre determinazioni per la elezione del giudice provinciale. Essi devono esser eletti: 1.º dai vescovi e dagli uomini ragguardevoli d'ogni territorio fimmicipale); 2º dalla provincia stessa,

Nov. 86, c. 4, 2, 4. Vedi Buthmann-Hollweg: Gerichtwerfustung, p. 134.
 2 Questa è generalmente la pena, di cui vengono minacciati per la prima volta i giudici provinciali.

alla cui amministrazione sono chiamati. Quanto di rimanente la suddetta ordinanza contiene, non e nuovo e vien spiegato di quanto per uoi fu già detto: 1.º La elezione non si faccia per suffreqium, cio è per doni agli elettori; 2.º Il conferimento e la conferma duon i giudici competenti, cioè (nor. 8, c. 15) i prefetti del pretorio per l'Italia <sup>1</sup>.

Notevole, enpur in tutta corrispondenza collo svolgimento per noi dimostrato, è l'elezione dei giudici provinciali fatta dai vescovi e dai primati. Mostrammo già quanto influsso esercitassero i vescovi sull'amministrazione e sulla giustizia nelle città, quale revisione principalmente contro i giudici provinciali; che voleva dunque significare quando Giustiniano commise ad essi ed ai primati anche l'elezione dei giudici suddetti? Durante la lunga guerra coi Goti non si avevan abbandonate le città e le province a sè stesse, non s'avevan esse eletto i propri giudici, di cui non potevan esser privi nell'amministrazione giudiziaria ed edile? Giustiniano dunque non faceva forse che legalizzare una consuetudine già esistente. - Che poi dovesse il giudice provinciale essere degli abitanti della provincia da amministrarsi può venir spiegato dal credere trovata con ciò maggior sicurezza contro gli arbitrii e la ingiustizia dell'impiegato, non potendo egli, deposto l'afficio, allontanarsi tosto dalla provincia.

Una autonomia siffatta data alle province per mezzo di una tale istitazione, era evidentemente un gran beneelio, e non meno utile per l'intera amministrazione dello stato e pel fisco, giacchè essa sottoponera gli impiegati provinciali ad una controlleria meno lontana e più attiva. Perciò diustini ul isaucessore a diustiniano, dovette in-

BETHEANN-HOLLWEG nel judices provinciarum non intende che i magistrati municipali cietti dal vescovo e dai primates regionis, cioè dai decurioni, e confermati da un iudez competens superiore; anche il Codez Utinensis nel IX secolo dà loro lo stesso nome. Una simile opinione viene combattuta col testo stesso. - 1.º . Judex provincia . significa nel Codex Just., solo e sempre il preside. Giudici si chiamano anche gli impiesati governativi maggiori, aventi in pari tempo la giurisdizione (cost nella Fulgata, nor. 8. c. 7 e 12). Pel difensore invece una simile espressione non hasta. Vedi p. 8, nota 4. Il significato di Jud, prov. nel Codex. Utin. di 3 o 4 secoli posteriori qui non vale e no: ne tratteremo a suo juogo. - 2.º Al magistrato municipale non si davano codicilli, avvegnachè egli non fosse impiegato dello stato, ma solo un presidente mutahile della curia, ne abbissgnasse di una conferma (Vedi Savieny, 1, 352). Persino al difensore non si davan sodicilli, ma solo pracepta. (Vedi l'edito ai vescovi, c. 4., app. della not. 8.)

— 3.º La determinazione che i giudici prov. appartenessero alla stessa provincia non vale pel magistrato municipale, il quale naturalmente doveva escire dalla curia del luogo. Bisogna inoltre notare, che primati non significa solo curiali, ma ed anche il ciero superiore. gli onorati ed I possessores. Per ultimo la parola litis nella proposizione; litis etiam codicillis... eis præstandis è evidentemente falsa; probabilmente sarebbe a leggersi ejus, cioè administrationis, come nel passo relativo. Nov. 18 e \$6: e el cadicilli eius (se, administrationis) transmittantur a tua celaitudine » (del pref. del presorio).

trodurla anche nelle province orientali, e la ordinanza sua del 569 conferma perfettamente l'aggiustatezza della spiegazione data '.

I doveri dei giudici provinciali rimasero insomma inalterati, si riferendo principalmente all'amministrazione censuaria giudiziaria, alla sicurezza interna ed alle provvigioni 1, noi vedemmo poi restituito all'antico limite la giurisdizione coll'allontanamento dei tribunali militari. - Altrimenti la costituzione municipale d'Italia non vien toccata dalla sanzione prammatica. Infatti qui non occorreva evidentemente riforma alcuna, chè potevan assai bene esservi applicata la legislazione generale di Giustiniano, come già nelle città orientali. Il tipo fondamentale era dappertutto lo stesso, quand'anche noi osservassimo qua e là varianti nella tradizione. E lo provano i protocolli municipali di Ravenna nella raccolta del Marini, i quali attestano la esistenza continua della curia romana e della rispettiva costituzione dei tempi di Odoacre, attraverso quelli dei Goti fino all'esarcato greco. Come è noto, essi riguardano donazioni, testamenti, contratti di compera, elezione di tutori ed affari simili della giurisdizione volontaria, i quali, secondo la consuetudine avevan luogo nella curia. Dai documenti appartenenti a questo periodo (489-625) possiamo rilevare quanto segue. Ogni affare inserito negli atti municipali dell'exceptor o protocollista, vien trattato generalmente dal magistrato, il quale qui è rappresentato più frequentemente da una che non da due persone 3, lu sua vece si fa parola non di rado di un rappresentante (rices agens) e specialmente padri pei figli ', ed è possibile che i figli più robusti curassero gli affari della propria casa, o che anche i minorenni fossero soggetti al servizio curiale. Alcuni principali, da due a quattro, assistono il magistrato e vengon da lui adoperati in qualunque affare, onde in una col protocollista far autenticare dagli espositori quel qualsiasi documento

Î. Nov. 149, c. 8. È ordinata l'eissione delle persone Indigene della provincia per mezzo dei vectoro, del postateners maggiori e degli abitanti (χτιτρέρων τι ακί σύμτηρων τού, σύρτετας η δίμτηρων τού, σύρτετας η δίμτηρων τού, σύρτετας η δίμτηρων τού, συστά με δίμτηρων τού του δίμτηρων του δίμτηρων του δίμτηρων δίμτηρων του δίμτηρων του δίμτηρων δί

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> JESTRIAL, Pragas, Sonsido, C. 19 C 12.
<sup>3</sup> Un documento of 480 (Manna, num. 82 c 83 — Spannersman, num. 87) si riferiace sha donastione di Odoscre tra Pherio e contiere le Geste scritte la proposito a Ravena, na di Asrona, la maid i langoli il unagatizza deligie il trataltive, Quel di Ravena e chiamato di presenta per di la presenta del pre

<sup>4</sup> Vedi il documento nella nota antecedente. Così pure Maaixi, num. 84 (Spano, num. 28) dell'anno 494, dore nella sotionerizione: Flavres Rusvicus, v. h. pro Alio meo Projecto Qi. (quinquena) et Herum Mog., e più spesso.

nella consegna di un fondo e così via 1. Ed anche invece dei principali troviamo qualche volta rappresentanti 1. Certo essi erano però sempre di più alta condizione che non i curiali; essi formavano la commissione ordinaria degli affari, giacchè per le cose correnti, como le gesta, si radunava naturalmente la curia non tutte le volte, ma oltre il magistrato solo alcuni dei principali. In Siracusa vengono essi indicati precisamente come decemprimi, il che prova ancor meglio un' istituzione di tal fatta 1. E con ciò resta spiegato perchè invece della curia fossero presenti poche persone, Certamente, nelle città minori potevasi far senza di una tal commissione, avvegnachè e gli affari e i membri fossero in picciol numero. Così noi troviamo, p. e., radunata in Reate la curia, e trattato un affare da 3 curiali e da tutto l'ordine +: e siccome in fine del documento noi non troviamo sotto-critti che 3 curiali ed altre 3 persone, così è possibile che questi 6 individui formassero l'intero ordine di Reate. Una sì piccola radunanza non abbisognava nè di magistrato, nè di una commissione di principali.

Osservammo già che egual significato del curatore e del pater circitati avexa il quiapromoto, il quale compare ora solo col magistato, ora rinnito nell'unica persona di questo 3. — In questi protocolli i tratta ben traramente del difensore, e quando lo si faccia, sempre alla testa delle altre autorità municipali. La costituzzone municipale e provinciale romana assunse sotto la signoria greca l'utilizza forma, sotto la quale ella passò al medige-org, d'impoq quindi averla sempre dinanzi agli occhi, onde non perdere di vista la guida del-Passieme in tutti i cangimenti successivi.

A non lasciarsi ingannare dall'apparenza di una certa concordanza delle forme costituzionali, a distinguere tra di esse le importanti da

<sup>1</sup> MARINI, N. 82, 83, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martsi, rum. 74. Comperdio di un documento del 321 (Sparce, p. 106): - Apad Fi. Ficoliaren, v. 1. ag. v. (agentem vices) Severi filli sul v. 1. et Beram Mac., prosectibas Firmano Urso, v. 1. Melminto Tranquillo, v. 1. pro Johanne fillo Studentio, v. 1., Pompulio Severo, v. 1. pro Melminto Cassiano jun. principalibus.

Marini, num. 82, 83., vedi sopra: Sottoscrizione del protocollo di Siracusa: • Fl. An-NIANES, v. I. et decemprim • Deputali alla consegna del fondo furono: Amanitus Decemprimus, Gregorius Charluarius e l'Ecceptor.

<sup>4</sup> Marsvi, num. 79 (Srawa, num. 99) Protocollo municipale di Brate, dei 187. La nobile goto Gurdubuld, vedova di Gundubuld, desidera la conferma della curia per Fixviano l'utter speciale, il quale ella aveva celto a nappresentante dei soni figil. Lendarti e Landarti, lo un provesso. Il discorso è diretto a tutta la curia di Brate, e da questa vien risposto: - Horantia, Antonius, Volosianus sed e tamento ordo diterno.

<sup>5</sup> Vedi sopra, p. 83, 84 e 99.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Marini, aum. 1,5 c 116 (Spane, num. 50, 51). Daminis przedicaviilbus et colendir Parentibus Defensor Mag. Qi. cuactoque ordini curiu civ. Favrotis. - Man., num. 74, p. 432 - Appul Melimatum Andriam. V. C. Defensorem civ. Rav. et Pompulium Benilacium ul. (§17) et ibrum Mag.

quelle non vere, bisogna cercare dappertutto il punto importante della vita politica interna, o a meglio dire la sede vera dell'autorità governativa. Rivediamo perciò brevemente sotto questo punto di vista lo svolgimento iln qui esaminato della costituzione municipale romana.

1.º Lorché la republica romana ammise nel proprio seno le città e gli stati titalici, permise mantenessero la loro costituzione e gono popolare pressochè inalterati. Cesare pel primo, si pare, diede un ordinamento generale romano-municipale, forse pensando unire più strettamente i municipi italiani col potere centrale da hi d'esiderato. Eso però ebbe per fondamento le forme prime della costituzione popolare, avendo precisato l'autonomia dici comuni sotto la direzione di un senato o di un consiglio di decurioni o di un magistrato eletto dal popolo stesso. Qui dunque la sede dell'autorità en en l'adunanza o nel comune popolare, il quale eleggeva i magistrati e direttamente di indirettamente partecipava alla legislazione, alla giudiciaria e alla la ammisistrazione.

2º Nel primo periodo dell'impero, fino al cadere del secolo III, venenro distrutte in Roma le ultime tracce del dominio popolare e con esse l'attività del popolo negli affari publici delle città italiche. Il solo attorne passò intero nelle mani dell'aristorazia del deurorioni, la solo atta a coprire posti orrevoli nel municipio, completata dai più ricchi e ragguardevoli possidenti; il comune dei veri cittadini era rappresentato solo dal resto del possidenti. Pilaio fu divisa finalmente in province, ebbe luogotenenze, alle quali eran soggetti i marsistrati municipali.

3.º Nel nuovo impero abbozzato da Diocleziano e formato da Costrutino, l'Italia fu pareggiata alle altre province, e le sue città perdettero l'importantissimo privilegio, sin qui conservato almeno di nome - la esonerazione dall' imposta fondiaria. La costituzione nuova gettò sui decurioni oltre alle altre cariche e prestazioni difficili anche una parte degli affari censuari e con essi una responsabilità maggiore. Essendo lo stato ereditario, essi formavano una casta mantenuta dalla più dura violenza legale; siccliè a caratterizzare la loro posizione basti il dire aver valso come pena l'essere inscritto nella curia, appunto come nelle altre corporazioni e collegi obbligati a servigi. I curiali (denominazione usata per la prima volta nel IV secolo, e la quale distrusse nel V quella di decurioni) non formavano più, come un di, soli od almeno principalmente l'aristocrazia delle città. Gli onorati, portanti come privilegio accordato pel servigio prestato un titolo orrevole, appartenevano ad una classe più alta ed importante; i possessori erano meno soggetti, e potevano meno difficilmente arrivare a cariche governative ed a dovizie. L'arislocrazia o la cittadinanza ragguardevole comprendera dunque ancora i curiali, terminava però sulto con essi. La città, l'intero comune non erano più rappresentati cal magistrato, presidente della curia, il quale era fatto dipendente dai giudici provinciali; ottendiperciò nel difensore, eletto non dalla curia, ma dall'intera cittadinanza maggiore, una nuova superiorità. Il vescovo ed il clero erano infanto entrati a formare una parte principale della nuova preponderante aristocarzia.

4.º I tempi estropoli e greci. La curia appartiene alle corporazioni obbligate a servire, solo esse è la prima e la più importante delle altre. Essa tratta ancora per mezzo dei propri presidenti, magietato e principali, alcuni affari e principalmente quelli riguardanti il censo e la giurisdizione. Il difensore e di curatore sono le autorità gionne delle città; superiori a questi sono però i giudici provinciali soggetti en tempi goti alla controlleria delle autorità militari e gole, nei tempi greci a quella dei vescovi e dei primati della provincia. Ultimamente l'elezione dei giudici provinciali, dei difensori e dei curtori, come anche la sorreglianza generale su questi impiegati averano i vescovi el i primati, e sotta questi ultimi s'intendono soltanto il resto del cero superiore e gli abitanti principali delle citti. In essi, al chiudersi dello svolgimento per noi fin qui considerato, è il centro della intera amministrazione municiale-provinciale.

## CAPITOLO II.

## FINE DELLA COSTITUZIONE ROMANA IN ITALIA

NELLA PARTE NON SOTTOPOSTA AL DOMINIO LANGOBARDO

## Conquista langobarda. Gregorio Magno e l'Italia romana de suoi tempi .

Chiamato, come è fama, da Narsete il quale non aveva sanuto come Belisario sopportare pazientemente la ingratitudine del suo imperatore, Alboino si diresse verso l'Italia colla propria nazione e con altre, delle quali, parte s'era a lui unita spontaneamente, come i Sassoni, parte era stata da lui sottomessa, come i Genidi, i Panponi ed altri '. La nazione langobarda era vergine assolutamente di coltura romana, ned era spronata ad averne riguardo da stima alc una : Narsete aveva dovuto lasciare in libertà i popoli ausiliari langobardi, che a lui avevano servito nella guerra ostrogota, a motivo della loro terribile rozzezza \*. E il loro re non sentivasi niù che i popoli suoi legato all'imperatore da un patto qualunque, ne s paventato dal nome romano. Poco prima fatta alleanza cogli Avari. i peggiori nemici del regno ostrogoto, egli aveva col mezzo loro annientata la potenza dei Genidi, i quali erano alleati di quel regno. Così fu rafforzata la conquista langobarda per antecedenze affatto diverse e per tutt'altri motivi, che gli Ostrogoti non ebbero, i quali

<sup>\*</sup> Ci si permetta di dire « Italia romana » ad indicare l'antitesi di quella parte occupata dai Langobardi, e di usaria per brevità anche altrove.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sull'origine e la storia primitiva dei Langobardi vedi principalmente lo scritto di Tunc mio collega: Die Langobarden und ihr Tolkerreht, 1835, fascie, IV delle ricerche, 2 Paucer, De bethlo 60th, e 32.

dovettero espiare colla propria corruzione la magnanimità impolitica del loro re verso i Romani.

Alboino diede in preda alle proprie massade l'Italia, la quale mandava ancora sangue dalle ferite della lunga guerra gola ed era più ancora estenutate dalla peste e dalla fame ". Non è cosa possibile, abbiano i Langobardi risparmiato molto, e ciò quand'auche non si voglia prestar fede intera alle descrizioni terribili delle devastazioni toro, fatteci da Gregorio Magno. Mentre pressochè tutto di pasce fino alla Toucana eccettuate Roma, Ravenna e la parte mazgior delle coste, era conquistata, la sola Ticinama oppose una resienza trienne (fino al 572). Caduta, divenne la residenza del re de Langobardi nel suo nuovo regno italiano. Nel Friuli viveva indi pendente il duca langobardo (issulfo, parente e marecciallo di Moino; egli dovera difendere i coufini contro gli assalti degli Mavi, degli Slavi; e dei Greci. Si ampliando il tereno conquistato, sorsero nella centrale Italia e nella bassa altri due ducati, residenze Spoteto e Bonecneto (vero l'anno 5804).

Ma la conquista d'Italia non fu compiuta, Alboino, poco dopo la presa di Pavia, fu morto dalla sposa Rosmunda, figlia del re de' Gepidi, la quale compi, pur sempre tardi, una vendetta di sangue. L'assassinio tolse di vita dono 18 mesi di regno il di lui successore Clefi. Ora, senza re per dieci anni, i Langobardi son retti da 35 duca, di cui ognuno godevasi le proprie ladronerie 1, finchè, come si pare, le escursioni dei Franchi istigati dagli imperatori hizantini li spinse a coronare Autari figlio di Clefi (581). Come si vede, gli imperatori bisognava durassero nella debole politica di un regno cadente, per ispingere un popolo barbaro contro l'altro pur barbaro irrompente. I Langobardi però conobbero tosto che senza re la loro signoria sarebbe caduta nell'anarchia, e preda a distruzione, appena fosse stata assalita vigorosamente dall'estero. Si rinnovando il regno i duca langobardi diedero la metà dei loro beni, consistenti naturalmente per la maggior parte in fondi, perchè il re potesse mantenere e corte e séguito. E questo era per certo il demanio e i patrimoni romani, che essi si avevano appropriati. Avvegnachè la violenza, principalmente contro i Romani più distinti e contro i più ricchi pro-

I Pacio Directo spiega la ferilità della compièta appunto con questa miseria. De gettis Lampolt, Il 56, (Nexarron, 82, I. p. 1) et anche Filia Benedicii in Assarsance, 804. (Nexarron, Il 1, 1) e Robem tempore gete Lampoharierum invasiti omnem italiam simulage et famen simitu, et alema multipudo acturcum es tradificare Lampohariles ut imperare posseni inopiam famis, e Giustino imperatorio fere portare a Roma graneglie egiziane.
3 Per la crocologio a peng dil Assarbi del Mararaco.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Secondo Menandro (E.c. Lyal. p. 3M, e Ninseun). Tiberio imp. avrebbe potuto molto per mezzo di doni.

prietari, fosse ai tempi della loro signoria, quando essi non avevano a temere, nè comandamento, nè punizione di re, ben oltra proceduta, come ci narra Paolo Diacono storico langobardo '. E non fu che sotto Autari (584-590) che, si stabilendo i rapporti di proprietà, subentrò uno stato di cose meglio ordinato, la grandezza del quale Paolo non crede poter esporre abbastanza. Il rapporto finora assolutamente ostile tra vincitori e vinti s'andò migliorando. E lo spiega l'avere Autari assunto il nome di Flavius, il quale i di lui successori, come quelli di Constantino I imperatore, mantennero. Teodolinda di Baviera, sposa di Autari e cattolica pia, s'interpose tra i due contrapposti religiosi, gli Ariani langobardi ed i Romani cattolici, soccorrendo essa alla chiesa di questi ultimi. Agilulfo, il quale, morto Autari (590), Teodolinda aveva sposato ed eletto re, ritornati i Franchi alla pace, continuò fortemente la guerra coi Greci, ed aggiunse alle conquiste de' Langobardi nell'Italia superiore altre città e territori importanti nelle vicinanze del Po. Padova, Monselice, Mantova e Cremona.

In quei tempi appunto presiedeva alla chiesa romana ed occidentale un papa di alti sentimenti, di spirito ardente di dominio e di una attività meravigliose, Gragorio I (300-1005), il quale ideò e compi la missione di vescono romano iu un senso affatto nuovo. I posteri to soprannominarono il Magno, no, come io credo, per de distilute sue qualità personali, nel assolutamente possibili a giudicarsi, ne a precisaris, hensi perche degi, conquistatore pacifico, in parte restituisse la signoria ecclesiastica della chiesa romana, in parte la ampliasse e la fondasse pei tempi a venire, e perciò, perche egli il riprimo segnasse la via per la quale essa non solo dovesse raggiungere una posizione indipendente come potenza politica, ma per la quale le fosse possibile possedere la direzione degici affari università.

Il governo di questo principo della chiesa, tero fondatore del pasadoto, fin thato influente sulla posteriore configurazione politica del l'Italia, che noi non possiamo omettere di osservarne più da vicino i principii, i fatti, gli avvenimenti. A questo scopo adoperiamo le stesse lettre di Gregorio Mogno, le quali, ci dando un'idea diretta della sua grande operosità, mostrano l'altezza di spirito, i pensieri et i desiderii suoi '.

È noto che il vescovo e patriarca apostolico romano possedeva, come successore a Pietro, il primo posto, che è a dire il primato

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nei passo tanto esaminsto (Be gentis Longob. II., 32., III., 46) della di cui spegazione ei occuperemo più tardi.

<sup>2</sup> Garcoust Macus: Opera omnia, Paris, 1765, vol. IV, fol., tom. II, epist. libri XIV.

d'onore su tutti gli altri vescovi d'Occidente. I patriarchi stessi dell'Oriente non glielo poterono contrastare, dal momento che i sinodi di Costantinopoli (384) e Calcedonia (454) glielo avevano accordato senza restrizione alcuna '. Lorchè quindi il patriarca di Costantinopoli assunse il titolo di vescovo ecumenico od universale, Gregorio gli si dichiarò contrario, avvegnachè il solo vescovo di Roma avesse ottenuto questo titolo dal sinodo di Calcedonia. Che se egli non ne usava, facevalo per timore, come egli stesso asseriva, di offendere i suoi fratelli - i patriarchi e si chiamò con più di prudenza che di moderatezza: · Servo de'servi di Dio · come se intendesse espiare la grandezza d'animo col contrasto di una espressione di umiltà. Che se non poteva esser dubhio doversi al successore di Pietro il primato orrevole, potevalo però sempre essere quanto al notere di decisione in ultima istanza in fatto di dottrina e di disciplina e quanto alla suprema giurisdizione ecclesiastica sui vescovi. Come è noto i papi non riescirono che assai tardi, e solo in Occidente, a dare al loro primato un'importanza così grande usando prudentemente e conseguentemente di tutte le circostanze, principalmente dei casi in cui loro lo si concedeva per confidenza spontanea o per necessità, per analogia di antecedenze vere o trovate, Gregorio Magno concepì già il papato come autorità suprema su tutta la cristianità, idea, la quale egli non osò pronunciare troppo altamente, ma che cercò di mettere in pratica in un caso qualunque dove la cosa fosse possibile. · Chi dubita, scrive egli al vescovo di Siracusa, rispondendo al rimprovero d'aver ammessi alcuni usi della chiesa greca, chi dubita, che la chiesa costantinopolitana sia soggetta alla sede apostolica (di Roma) 37 » Egli accettò anche l'appello a lui fatto da Giovanni prete di Calcedonia, condannato dal tribunale del vescovo di Costantinopoli come eretico, e lo disse innocente. Questo non voleva veramente dir molto; facile era il giudicare, nè questo significava che il giudizio fosse riconosciuto e posto ad effetto. Che se fosse stato il caso, perchè avrebbe Gregorio avuto bisogno di indirizzarsi al vescovo stesso di Costantinonoli ed a Maurizio imperatore in nome della giustizia a favore dell'accusato "? È strano davvero il vedere con quanta abilità diplomatica il papa

EICHBORN: Airchenrecht, vol. I, p. 65 e srg.

<sup>2</sup> Ep. 1911, 30. Il vescovo di Alessandria gli aveva dato quel fitolo in un unal-scritto. Fergirsio lo rilutu codo asservazione: Ego cultu non verbis quarro prosperati sel mortibus, ner hantera esse deputo, in quo fratter more honorem suum periter cogisseno. » Parte eggis se mantine il diritto: El quidem in anactic Caladocaresi Synado aque post a subroquentibus patribus hoc devessoribus meis oblatum vestra sanctitas novil. » Essei TA. C. § 26xis TA. C.

<sup>4</sup> Ep. VI, 14, 16.

approfitasse di questa antecedenza affatto insignificante control i veserov-metropolitano di Ravenna, lorche questi mostrossi dubbino di sottomettersi alla di lui giurisdizione. « Non sai tu che nell'affare del prete Giovanni contro Giovanni vescovo di Costantinopoli nostro fittello, s'abbia appellato, giusta il diritto canonico (aecundamo canonem) alla sede apostolica e s'abbia osservato la decisione di lel'. Che se dalla città residenza dell'imperatore venga appellato al nostro tribunale, tanto meglio deve una quistione, che vi riguarda, essere da noi decisa s'.

Un uomo come Gregorio, il di cui principio era morire piuttosto che patire il regresso della chiesa di S. Pietro sotto il suo governo, può ben averla avanzata seguendo una simile via. Ogni volta che egli credesse o fosse in diritto, egli vi si appoggiava coll'ostinazione la più invincibile 1. E Massimo il vescovo orgoglioso di Salona in Dalmazia, che aveva confidato nell'appoggio dell'imperatore e dell'esarca, dovette in fine piegarsi innanzi a lui 3. Egli cassò anche un giudizio del vescovo di Giustiniana prima nell'Illiria orientale, innalzato da Giustiniano a patriarca, lo castigando con una scomunica di 30 giorni 4: Egli conosceva assai bene che far dovesse e potesse, e per lui era meglio importante di rendere autorevole praticamente in casi speciali la superiorità giudiziaria, che non colla esposizione nuda del principio suscitarsi da ogni parte l'opposizione. Egli cercò di mantenere il buon'accordo coi patriarchi di Alessandria ed Antiochia tanto più per essere egli in continua lite con quel di Costantinopoli 4. In Francia faceva sentire il suo influsso e, le sue idee principalmente nella persecuzione della Simonia fin dove le circostanze lo permettevano . Nella Spagna gli si aggiunse Reccaredo passando alla fede cattolica; e subito il papa cercò farvi valere la sua autorità suprema 7. Fra gli Anglo-Sassoni egli aperse un nuovo campo alla fede cattolica ed alla chiesa romana sembra prevedere quali immense conseguenze anche per la Francia e per la Germania sarebbero derivate dalla fondazione del suo missionario Agostino nella propagazione della signoria papale \*.

Ep. VI, 24.

<sup>4</sup> Ep. 111, 6.

<sup>6</sup> Cosi p. c. Ep. V, 43.

<sup>\*</sup> Ep. IX, 422 XIII, 43,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La bella lettera ad agostino mostra come grande e libera avesse Gregorio identas mesta muova chiesa, quanto meno era a lui possibile una imitazione schiava della chiesa romana.

HEGEL, Storia della Costitut, con

Per tal maniera unendo ardire ed ostinazione con prudenza ed abilità e tenendo sempre innanzi gli occhi l'ultimo suo scopo, Gregorio Magno preparò la suprema autorità de'suoi successori sulla scranna di S. Pietro. La grande posizione mondiale però, la quale egli stesso alla testa della chiesa occidentale assunse, operò principalmente sui rapporti politici e religiosi dell'Italia, dove la di lui attività trovò missioni meno lontane e più difficili; avvegnachè qui il papa fosse presidio della fede cattolica e difensore non che della chiesa romana, dello stato pure romano. Qui si univano doveri religiosi e missioni politiche. Egli non pensava infatti proteggere la chiesa solo colla preghiera e colle meraviglie; egli non disprezzava i mezzi umani, anzi sapeva adoperarli con forza ed avvedutezza. Quelli erano tempi di oppressione, nei quali ognuno doveva prender parte all'opera, ma meglio che altrui i vescovi, che si consideravano pastori dei popoli, e prima di tutti il papa, il supremo pastore, che sè diceva « il servo dei servi. » Gregorio scrive perciò agli altri patriarchi. Chi si chiami qui vescovo è occupato oltre modo da affari esterni, avvegnachè non di rado sia incerto se egli vesta la carica di pastore delle anime o di principe secolare 1.

Osserviamo ora la posizione della chiesa romana in Italia, quali mezzi essa offrisse al papa vuoi di potenza ecclesiastica vuoi secolare. — L'irruzione e la conquista langobarda non le aveva tolto ouanto a orima vista ed ai lamenti di Gregorio si crederebbe.

Guerra di religione non era quella dei Langobardi, avvegnache sesi non intendessero che di sacchegigiare conquistare. Spogliavano chiese e monasteri allettati dai tesori di questi, e nelle violenze usato contro i Romani, essi non facevano eccezione alcuna pel clero e pei monaci. Con ciò però non pensavan certo a perseguitare la religione e la chiesa cattolica, che anzi lo stesso clero ariano era ben lontano dal possedere un fanatismo religiono. Il testimonio migliore è Gregorio stesso · Dio mitigò il furore dei Langobardi in modo che gii stessi loro empi sacerdoti, benché vincitori dei veri credenti, non osassero perseguitare la fedo ortodossa \*. ). Come al tempo degli tottogoti ariani, la dignità ecclessatica del vescovo avrebbe conti-

ed um diproderna su ció fontiata (Ep. XI. 48). Agostino avera chiesto conseglio cirra aleuni uni ecclesianti; o (regorio rispose ; Novit fraterista tun romane eccinica conserutalirma, in qua se memini enutritam. Sed mibi place tu sive in Romana, sive in Galliarum, sive in qualible Election aliquati (inventati, quod plas omnipotenti bro possit placere, solitette elipse et in Anglorum Ecclesia... infundas ... ± Ep. 1, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Finora si pose pora attentione a questo strano passo. Dialog. L. III, e. 28. « Sed super indigenos nos divinas misericordiso dispensationem miror, qui Langobardorum sevitiam ita moderator, ut corum sacerdetes sacrilegos, qui esse fidelium quasi victores videntur, ordiodozorum fidem pertequi minime permittat.

nuato anche sotto la signoria langobarda. Questo però sarebbe stato II
vaca quanto a quella certa indipendenza della chiesa romana devica alla sua ricchezza ed alla sua distanza non piccolà dalla moro capitale nell'impero romano. Essa era stata fondata e fatta grande nello
stato romano, resciutat contemporaneamente alla coltura ed alla
costituzione di questo. E non doveva sembrare al vescovo romano
la caultus dell'impero romano noche quella della chiesa di Roma?

Dall'altro lato la decadenza momentanea della chiesa cattolica si verificò in una gran parte dell'Italia romana. I vescovi romani possedevano i diritti patriarcali anzi tutto nella diocesi di Roma e nelle dieci provincie prima soggette al Vicarius Urbis, cioè nella bassa Italia ed in una parte della media compresevi Sicilia, Sardegna e Corsica 1. Nelle rimanenti sette provincie, le quali prima aveva governate il vicario d'Italia, esercitava il vescovo di Milano un'autorità consimile. Adesso la chiesa milanese erasi riparata in Genova e veniva sostenuta dalla ricchezza della romana ed in que'tempi il di lei vescovo riceveva gli ordini dal Papa e vi era affatto, dipendente 1. Per la stessa maniera il vescovo di Ravenna, al quale la posizione superiore aveva accordata per città di residenza quella dei re ostrogoti e degli esarca, benchè avesse alcune pretese speciali (a cagion d'esempio sull'uso del pallio) pure in somma riconosceva la suprema autorità del vescovo romano 3. Bisogna confessario, la miseria della chiesa cattolica d'Italia strinse e rafforzò il di lei assieme in modo. che Roma dovette divenire a poco a poco il di lei centro.

Il nerbo però della propria (orza e potenza aveva la chiesa romana solo colà, dove il di lei capo da lungo tempo sesciava la propria giurisdizione non impedita, nelle provincie, cioè, della diocesi romana non ancora tocche di langobardi. Esa possedeva colà, e specialmente in Sicilia i ricchi demani (patrimonii) ionti inessuribili delle proprie rendite; avvegnachè fin da molto tempo innanzi ella possedesse fondi non pocoli e prima anora che si costituises uno stato proprio. Permiamoci un momento a considerarne l'amministrazione del patrimoni, perchè la costituione dello stato della Chiesa, la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le altre provincie sono: Campania, Tuscia coll'Umbria, Piecno Suburbicario, Samnio, Valeria, Apulia colla Calabria, i Bruzzi col Lacani. V. Zigolere, Gesch. der christichen Verfussungsformen in den 6 ersten fahrbund. Lipsia 1788, p. 95. — Ginsselmn: Lehrbuch der kirchengeschichte. Vol. 1, parte II, quarta edit. 1853, § 94.

<sup>2</sup> Questo risu'ta dalle Ep. III, 29-31, e XI, 3-4. di Gregorio, come io mostrerò nel capitolo seguente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gregorio lo rimprovera una volta assai fortemente. Ep. V. 15: « Primum me hoc centratat, quia mihi Fratemitas tua duplici corde scribil, etc. Deinde grave mihi est, quia mirisiones illas, quas habere notarii adhuc pueri solent, usque bodie frater meus Johannes in lingua sua retinet. »

quale noi dovremo più tardi considerare, riposa in parte su di essa.

Gl'impiegati Rettori preposti dal Papa ai beni della chiesa erano soddiaconi, notai e difensori romani. Nelle lettere di Gregorio noi troviamo accennato a soddiaconi di Sicilia e della Campania coi pieni poteri di vicari papali riguardo agli affari ecclesiastici e sorveglianti tutti i patrimoni (come Rectores patrimonii) della chiesa nell' intera provincia 1: così pure i difensori, i quali però bisogna distinguere dagli impiegati municipali, come amministratori tanto d'un patrimonio unico quanto di un complesso in una provincia 1. più avevano qualche volta la sorveglianza ed una specie di giurisdizione sui vescovi : il Pana ordinò una volta al difensore romano in Sicilia partecipasse alla giurisdizione del vescovo non in modo assoluto, pure ogni qualvolta il vescovo avesse una lite qualunque, egli esaminasse l'affare e decidesse nelle questioni tra il vescovo e il rimanente clero; quando però v'avessero interesse i laici, facesse eleggere un giudice 5. -. I notai ed i soddiaconi formavano, come gli scriba e gente di tal fatta appartenenti alle autorità governative imperiali, una schola propria od una congregazione, a capo della quale stavano i sette Regionarii secondo il numero delle sette regioni ecclesiastiche, in cui Roma era stata divisa fino dai primi tempi. Le quali presidenze per ordine di Gregorio toccarono anche ai difensori 4. La chiesa romana dunque stava fortemente unita in sè stessa nelle

province, le quali le erano direttamente soggette per mezzo di una gerarchia perfettamente ordinata e di un governo assai ben concentrato. Le rendite de' propri patrimoni la rendevano, quanto alla sussistenza, indipendente dallo stato, anzi ella poteva con mezzi propri

<sup>11</sup> partimoni della Glessa romana in Sicilas enzon drival in den parfer; Siracusa e Parenta Qualabe volla Fraministrationed d'ambeden erglomistant auf un sibo retirere come il sodissioneo Petric, per lo più però trornasi retteri speciali per Strenses, e per hancre il sodissioneo Petric, per lo più però trornasi retteri speciali per Strenses, e per hancre man, Bp. Li 20. de cesa per fanore vinte ripulla in nostra in lettra il 1. ordigente diacono codei nostra sistem pervenutama Stellama ricer nostras, Den satziliante commissione. Non estima della stella della proposamana, cui ... ordina nostra Stellama ricer nostras, Den satziliante commissione partennamente commissione. Coda vinte presentante in condizione dei sodiscono. Anno partennamente commissione. Coda vinte presentata in condizione dei sodiscono. Anno partennamente commissione. Coda vinte presentata in condizione dei partennamente commissione. Coda vinte presentata in condizione dei partennamente commissione. Coda vinte presentata in condizione dei partennamente commissione.

<sup>2</sup> r. e. Vitalis defensor Sardinior. Ep. XI. 23. Benifacius defensor Corsica: XI. 77. ed altro. Sp. V. 29. dà la formola generale del comprimento della carica ad un difensore. 2 Bp. XI. 37.

Paire che Glemente I. dividense la città in 7 rejais (sentes), ed cheggesse 7 notai (Anathas Beat, Murat, Seript. Ill. 94.) Fabiano vi avvebbe 2gi into 7 suddianoni (ib. p. 99.) Ai tempi di Gregorio Magno pare che notale suddianot. 7: mattreo annova ura sola schola. Bp. Vili, 44. — Constituentes ut, sicut in schola Notari/rese alpus Subdianonorium... aunt repionarii constituit, lita quoque in defensoribus 2 pristo Monare regionarie decorente.

sorregger quest'ultimo, si assicurando così una sfera sempre più vasta di influsso politico. Vi si aggiunga la parte importante, che i vescovi potevano pretendere legalmente nel governo munipale e provinciale - della quale parte il papa poteva disporre fin dove almeno giungesse la sua autorità patriarcale, avvegnachè egli tenesse i vescovi nella dipendenza la più decisa, dirigendo, confermando o respingendo la lora elezione per mezzo di plenipotenziari 4, li mantenendo in stretta obbedienza per mezzo della sorveglianza de' propri vicari. Ultimamente contribuiva alla grandezza del papato la favorevole posizione geografica, lontanissimo com'era dalla corte, meno esposto all'influsso di essa ed all'arbitrio dell'imperatore, rappresentante di una potenza affatto nazionale nel sempre crescente inimicarsi dei Romani occidentali cogli orientali, del governo bizantino colle provincie italiane, rappresentante una potenza, il cui trono stava nella capitale antica, di gloriosa memoria, della quale i miseri bizantini nen portavano altro che il nome. Di mezzo a circostanze cotali ed in una posizione si fatta la è facil cosa spiegare, come il vescovo di Roma guadagnasse una preponderanza importante sullo stesso luogotenente di Ravenna, cioè su di uno straniero venuto da Costantinopoli, dipendente dall'arbitrio dispotico, anzi dalle creature e dai raggiri di corte | E ciò tanto più quando una grande individualità come Gregorio, il di cui occhio bastava a comprendere l'immenso campo della sua attività dalle cose maggiori alle minori, e la di cui volontà bastava a reggere dal letto dell' infermo il mondo intero <sup>2</sup>, quando, dicemmo, una simile individualità abbracciava tutti i punti della potenza e dava loro un significato sempre maggiore.

La missione più importante di questo gran papa era difendere e chiesa e patria dalla barbarie irrompente dei Langobardi. Gregorio vide più volte gli orrori della guerra avanzarsi fino in sulle porte di Roma. Ei vide per qual maniera, lorchè Ariolfo, duca di Spoleto, assediava la città, i Langobardi fuori di essa mutilassero e strozzassero il popolo 5, come all'arrivo di Agilolfo re, i Romani annodati con corde venissero trascinati ad essere venduti in Francia \*. Una simile idea della guerra deve quindi spiegare le di lui declamazioni tanto frequenti nel commentario ad Ezechiello, nei dialoghi e nelle lettere, sulle terribili devastazioni dei Langobardi. L'arrivo di Agiloffo non gli fece troncare la predica che non aveva che interrotta 5.

<sup>1</sup> L'esempio Ep. III. 45 valza per molil.

<sup>3</sup> Qualche volta egli giaceva per mesi interi avvintovi da dolori acuti. Rp. IX. 423.
5 Rp. II. 46.

<sup>5</sup> Nel commentario ad Ezech.: « Jam cogor linguam ab expositione retinere, quia tardet

Le di lui lettere a Veloce, Maurizio e Vitaliano generali, mostrano la immensa cura da lui usata per la difesa militare di Roma <sup>4</sup>. E questa non si limitava a Roma, ma estendevasi col pericolo ovunque; non rado egli avverte di pericolo imminente luogotenenti, generali e vescovi: spesso raccomanda, principalmente a questi ultimi, operosità, vigilanza, a tutti precedendo col proprio esempio. Lui imperante, nessun prete poteva sottrarsi ai doveri urgenti della patria sotto pretesto qualsiasi di servigio divino 1. Lorchè i Langobardi sbarcati in Sardegna, l'ebbero corsa predando, egli accusò Gennaro vescovo metropolitano di Caralis di non essersi bastantemente apparecchiato, avvegnachè egli lo avesse prima del tempo avvertito, come aveva fatto con Gennadio, l'esarca d'Affrica, alla cui luogotenenza apparteneva la Sardegna. Lo avverte in pari tempo che Agilolfo vorrà difficilmente prolungare l'armistizio, lo ammonisce quindi voglia fortificare la sua città e le altre piazze, le provveda riccamente di vettovaglie, perchè il nemico non trovi alcun che a predare, e svergognato sia costretto a ritirarsi 5. Resti quest'esempio a mostrare quanto potessero e i vescovi nelle loro città e Gregorio Magno alla loro testa nella difesa comune.

Mezzo non piccolo contro i Langobardi erano a lui anche le ricche rendite della chiesa. Dove non il ferro giunga l'oro. - Da ventisette anni, serive egli a Costantina imperatrice (295), noi viviamo circondati dalle spade langobarde. Non è a dire quanto pagasse la nostra chiesa il poter vivere in mezzo ad essi. A dir brevemente, in quella maniera stessa che V. M. ha presso l'esarcalo di Ravenna un teseriere, il quale cari le spese quotidiane negli affari cocorrenti, così ole sono qui in casì simili il cassiere. E quanto non deve la chiesa dispensare, non che ai Langobardi, anche ai clero, ai chiestri, ai poveri, al popolo l'. O fregorio ci indica così un'altro lato della propria operosità, quanto si afaticasee, cioè, in mitigare gli effetti vicienti di una guerra durissima con un coscienzioso impiego del patrimonio della chiese e di altre pie donazioni. Non di rade ci rissattò dai Langobardi prigionieri, curò il mantenimento di poveri fuggissichi (vi si numerarono fino a 3000 monache circa).'

I Ep. II. 3, 29, 30,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi lo scritto ad Agnello, vescovo di Terracina. Ep. VIII. 18. Egli non fa eccerione col generale Maurenzio, che per un abate ammalato della Campania, il quale era troppo occupato dai far la vegita. Ep. 1X. 73.

<sup>5</sup> Ep. 1X. 4. 6. 4 Ep. V. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Egil spedl al proprio suddiacono Antemio nella Campania una somma di detaro percchè questi alutasse il liberi biscopost, e riscattase gli schiavi, compreti anche gli appartenenti al dominio della Chiesa. Sp. VI. 35. Tozista, patrizzia di Costantinopoli, gli aveva apo-

Gregorio però non poteva coll'unico suo zelo e patrimonio rimediare alla negligenza de'capitani o alla mancanza de'mezzi di difesa. In Roma non rimase che un solo reggimento, il quale non ricevendo paga alcuna, negò di vegliare sulle mura. Ai Napolitani dovè il papa spedire a comandare un tribuno militare, lorchè il duca di Benevento minacciava la città senza capitano '. Di mezzo a circostanze si fatte Gregorio pressava l'Esarca di Ravenna a far pace col duca di Spoleto Ariolfo, anzi si diresse a questo ultimo egli stesso per mezzo del vescovo di Milano: che se il re non possa amicarsi coll'esarca, egli stesso tratterà con lui 1. E le trattative ebbero luogo con ottimo risultato. Gregorio disse quindi all'esarca, avere il re offerto una pace giusta: quando non pensi accettarla, egli - il papa - ne sottoscriverà una parziale \*. È chiaro che il re langobardo trattava con Gregorio come con una potenza. Questi rese grazie a Maurizio imperatore pel soldo pagato alla fine alle truppe di Roma e per le 30 libbre d'oro a sostentamento dei poveri 4. L'imperatore lo rimproverò però altamente per essersi intromesso per la pace, Lo disse uomo semplice (fatuus), avvegnachè si fosse lasciato ingannare dall'astuzia di Ariolfo. Il papa rispose con dignità e convenienza si scolpando da una parte dell'accuse mossegli e per l'altra ammonendo l'imperatore a non si dimenticare del rispetto che anche il re deve tributare al sacerdote come servo di Dio ".

Del resto evidentemente in quei rimproveri vedevasi l'opera di Romano Barra, o unon di cui l'orgorio si lamenta in questo modo essergii l'inimicizia di lui peggiore della langobarda, avvegnachè i nemici ci ammatzino di spada, ma questi impiegati ci riducano sino alla disperazione coll'avarazia, malvagità, intriphi loro '. - Il rapporto pol tra papato ed esarcato era già per sè cosa difficile. Per fignità il appa trovavasi al disporta dell'esarca, sovregliava lui et tutti

dito 30 libbre d'uvo, et egit ne adopené una merà a riscultare prigionieri di Cruston, Fisher a comportare letti per le potere mascabe la Roma. A questi dava la Citica 80 libbre annue. — Che vale però questo per tante persone e nella curezza del generi in etità. I — ceclema II Papa, & pp. 11. 26; 20 librer d'uvo, calcitota de orga illibra da 17 a sodal, come at tempt di Valentinizzo III; e un nelidata valga anorea 15 fr. 60, quinvariano 3d 96,390 fr. della proportio del proportio del 18 del 18 del 18 della proportio del 18 del 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gamoonio scrive al vescovo (Ep. IV. 2): - Si autem videritis, quia rum Patricio nibili facil Langobardorum rex, de nobis el promittite: quia paratus sum in causa ejus impendere, si ipse utiliter aliquid cum Republica voluerii ordinare. -

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rp. V. 36. A Severo, scolastico dell' Esarca.
<sup>4</sup> Ep. V. 30.

<sup>\*</sup> Ep. V. 40. Aggiunge: « Hoe tamen breviter dico, quoniam indignus et peccator plus de venicatis Jesu misericordia quam de ventre pictatis justitis primsumo. «

<sup>5</sup> Ep. V. 42.

i di lui impiegati nell'intera amministrazione 4. Per la mediazione del suo diacono in Costantinopoli, rappresentante perpetuo della chiesa romana alla corte (responsalis, apocrisarius) 2, coll' aiuto di impiegati superiori e principalmente col favore di pie dame e di persone d'alta importanza, p. e. del medico imperiale, il papa poteva assai in Costantinopoli. Una volta che egli e l'esarca non concorressero nella stessa opinione, lavoravano ambidue l'uno contro l'altro alla corte. Certo: per gl'interessi d'Italia una discordia simile partoriva le peggiori conseguenze, ed il papa, che dipendeva, almeno per l'uso delle forze militari, dall'Esarca, soffriva meglio che altrui. Pare che Romano glie lo volesse mostrare, quando, spogliata d'ogni truppa Roma, non voleva far pace coi Langobardi, il che il papa aveva tanto desiderato 3. L'indole dell'esercito greco e i mezzi di difesa non erano, l'osservammo già, di tal natura da inspirare gran confidenza, sicche nella continuazione della guerra non potevansi prevedere che perdite nuove per la chiesa e per il regno. Arrogi il male interminabile di una guerra barbara, e vedrai quanto dovesse soffrire l'anima sensibile di Gregorio! Non la era sua missione, come pastore, di farsi promotore della pace? Le ostilità dovevano reagire anche sullo stato dei Romani e della chiesa cattolica nel regno langobardo, e Gregorio non poteva sperare di guadagnarsi alla sua chiesa i Langobardi se non durante la pace. Alla fine la si conchiuse. L' esarca Romano era stato sostituito da un'altro detto Callinico, e presso i Langobardi Teodolinda la regina cattolica, la quale aveva portato dalla patria l'ortodossia, aiutò il papa ne'suoi conati pel ristabilimento della pace e della chiesa cattolica '. Agilolfo chiese, che anche il papa sottoscrivesse il trattato di pace, ma egli vi si rifiutò mostrando così, non che una prudente previdenza, ma giusta politica, avvegnaddio egll si considerasse non come parte bel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gazconto strive al vescovo di Ravenna (Ep. II. 46): « Movere antern vos non debot prefati excellentissimi viri Romani Patricii animositas: quia nos quando cum loco el ordine pravinus, tanto, si qua sunt ejas levia, tolerare mature et graviter debemus. »

<sup>3</sup> Il post sterea responsable anche in Ravenna. Eg. IX. 98. Besponsil de honces satisfacione in Gonzaffongoli visiono deleti Vooletira in papa, per brit vi avenere faste conocerce personali importanti e per ride conocerce personali importanti e per ride conocerce personali importanti e per dele conocerce personali importanti per deletivo del conocerce personali importanti e personali in persona

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. V. 40. Di notte tempo s'affisse in Ravenna un pamphlet, coi quale sparlavasi dello zelo di Grigorio per la pare e del responsali pontificii.

<sup>4</sup> Lettera di ringraziamento di Gregorio. Ep. IX. 43.

ligerante, ma come potenza mediatrice tra le parti; egli aveva di mira meglio che la presente condizione della chiesa, la di lei condizione futura politica e nazionale '.

Gregorio aveva ridotta la guerra ad una difesa forzata; avvegnachè la chiesa non avesse alcun che a guadagnare che nella pace. Suo gran conato era dunque guadagnare almeno per la chiesa tutto quel territorio che l'impero aveva per sempre perduto; la ortodossia di Teodolinda regina gli offerse il punto d'appoggio migliore. E in verità coll'arianismo dei Langobardi non si avrebbe potuto mai soscrivere trattato alcuno, e Gregorio voleva distruggere assolutamente l'eresia ad onore di Dio, cioè della chiesa. Sua gran meta era condurre alla chiesa vuoi pagani, vuoi giudei, vuoi eretici \*. Io non mi occuperò quindi delle facili e maravigliose storielle, secondo le quali molti Langobardi sarebbero passati alla fede; il carattere di Gregorio, che le racconta ne' suoi dialoghi, attesta averle egli stesso ritenute per vere; poi la proibizione emanata da Autari negli ultimi anni del suo regno contro il battesimo cattolico de' figli langobardi prova che la conversione era proceduta a grandi passi. Gregorio combattè una proibizione sì fatta con uno scritto veemente diretto a tutti i vescovi d'Italia 4, meglio di tutti poterono certo le mogli romane dei Langobardi, principalmente Teodolinda, la quale indusse lo sposo a donare di beni la chiesa cattolica, a restituire ai vescovi l'autorità perduta, e persino a lasciar battezzare il proprio figlio ed erede del regno 4. Era ad aspettarsi quindi che, come presso i Vi-

<sup>1</sup> Ep. IX. 98. — ne nos, qui inter eum et excellentiss. (liium nostrum domnum Exarchum petifores sumus et medić, si quid forte clam sublatum fuerit, falli in allquo videamur. —

§ Pernhè nos si creda aver io detto troppo: Ep. IV, 26. Gregorio comanda si aggravino.

Permits do la crista servi so desto troppo. 28, 11. 28. Corperso commanda in aggirundo contaction pagani de Sordergan di importe fron e che al dano cali fronce. Cei disusite transcentation pagani de Sordergan di importante del control control su Noberan admit (Eg. XI. 6. XIII. 18) excendendo incorreccione control control su Noberan admit (Eg. XI. 6. XII. 18) excendendo incorreccione control cont

<sup>5</sup> Ep. 1. 17. • Quoniam pelandissimus Authorit etc. •

<sup>\*</sup> Ep. XIV. 12. Secondo la forustione usata da Posco Biscosco, De gest. Losa, IV. 6, perapistojo \* ratibisma fision fessui e al portribe creterio, var est gli ĝia absenciacio il cristianesimo; io non io credo probabile e predisarrate giusta una tetera di Gregorio a Troditista (Ep. IX. 13): — hortanura, utu apod evicelentes, consignem vestrum lia agusta, quisensus Carintánova Brigabilera societatem non regletat; — biognerible credere che la regima arrivanse più lardi a convertire lo topos.

sigoti, doresse presso i Langobardi la fede cattolica vincere l'arianismo. Ed una vittoria simile ebbe ben presto la chiesa romana. Che se noi consideriamo tutti gli effetti, che derivar ne dovereano, dovremo ammettere che la lega di Gregorio colla regina langobarda non fu per la fondazione del papato di non minore importanza di quello che lo sia stafo l'alleanza del suo famono successore nel secolo XI, Gregorio VII colla grande contessa Matilde riguardo al dominio temporale del papato stero.

Veduta la posizione di Gregorio come vescovo romano, la sua operosità politica ed ecclesiastica relativamente allo stato ed alla costituzione della chiesa romana, ci rimane ad esaminare come egli prendesse parte all'amministrazione dello stato ed esercitasse una censura generale sopra tutti gli impiegati civili.

La sorreglianza dei vescovi sull'intera amministrazione provinciale de municipale ordinata da Giustiano facilmente è trasdormò in un specie di conregenza, nella quale il larro preponderante influsso diminuira l'autorità degli impiegati civiti, mentre del resto la loro missione ceteiciastica spessistimo non permettera loro di soddisfare alla moltituline degli affari civiti. Voi sapete, sorrie Gregorio al la moltituline degli affari civiti. Voi sapete, sorrie Gregorio al la moltituline degli affari civiti. Voi sapete, sorrie Gregorio al lampi è d'uopo collocare alla testa del governo un uomo, it quale sappia curare la salute dell'anima non solo, ma ed anche i beni esterni e la sicurezza del proprio comune '. Si lamenta però che i vescori della Dalmazia, dimenticando la loro missione ecclesiastica, pensino solo agli affari mondani '. Quanto poi egli pretendesse da un vescoro solto quest'ultimo rapporto ce lo mostrarono già e l'esempio dato da lui stesso e la lettera al vescoro di Caralis per noi citats. Noi non possiome esattamente determinare fin dove si estendesse

il diritto di sorvegianza e di governo del papa in Roma stessa via avevano ancora Profetti per l'amministrazione civile Magistri militam per la condotta della guerra, ma anche qui molto cer ripesto nella autorità ecclesiatica di lui, molto più ancora nella diu personalità, siccihè è a credersi che un uomo come Gregorio avesse certamente in somma il governo nelle proprie mani. Vedemmo già come egli senza dipendera alcuna trattasse col re langobardo, desse istruzioni ai generali, pochissimo si curasse dell'esarca e sostenesse la propria dignità anche in faccia all'imperstore; qual meraviglia dunque, che in Roma da Ini solo partissero i superiori comandi? Alcuni tratti delle sue lettere convaliderano quanto abbiam

I Ep. X. 62.

<sup>2</sup> Ep. IV. 10.

detto: Gregorio scrive a Giustino pretore in Sicilia sui grani da spedirsi a Romar 4. L'imperatore lo rimprovera, che, assediando i Langobardi Roma, questa non fosse stata provvista a sufficienza di granaglie 1. Gregorio curasi di far pagare le truppe per parte dell'imperatore e dell'impiegato al quale ciò era commesso (erogator) 3. Egli pensa a mantenere i canali, e così via 4.

E fuori-di Roma pure il papa proteggeva ogni oppresso, ogni sofferente; adopravasi per essi presso gli impiegati, o commetteva ai vescovi di rendere loro giustizia 5. Egli però/s'oppose con maggior forza e risolutezza che altrove agli abusi nell'amministrazione, agli arbitri ed alle violenze degli impiegati, la cui profonda malvagità egli non reputa male minore della spada dei Langobardi . Egli si lagna quindi degli impiegati provinciali in Africa, i quali, a tacere d'altre iniquità, esigevano dai sudditi un doppio tributo 7, Scoprì abusi ed oppressioni inaudite in Sardegna ed in Corsica, e ne informò Costantina imperatrice . In Sardegna vi avevano ancora pagani, dai quali, onde permettere loro di sacrificare agli Dei, il giudice estorceva una certa imposta, la quale continuava anche dopoché essi fossero passati al Cristianesimo. Quei di Corsica avevan le imposte a tale disperazione condotti, che essi vendessero i propri figli, che molti proprietari preferissero disertare ai Langobardi. Il papa vi aggiunge: « Saper egli che si vuole sostenere il lusso in Italia coll' oro là radunato, esser però molto meglio radunarne meno, che tanto per una maniera si vergognosa. » Più tardi il difensore papale di Sardegna, per commissione dei possidenti si recò a Costantinopoli, onde deporre presso l'imperatore stesso i loro lamenti \*. La protezione della chiesa o del papa era per modo tale efficace e desiderevole, da essere persino ricercata da persone distinte 1º. Città intere, come Hydruntum e Gallipolis, ne godevano; prima che altrui però ogni persona su quel di Roma ".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 1, 2 Sotto questo rapporto Roma dipendeva aliora più che mai dalla Sicilia. Il papa scrive: • De qua re curam gerite: quia si quid minus huc transmittitur, non unus quilibet homo, sed cunctus simul populus trucidatur. .

<sup>2</sup> Ep. V. 40.

<sup>5</sup> Ep. II. 46. IX. 416.

<sup>4</sup> Ep. XII. 25

<sup>5</sup> Ep. X. 26

<sup>4</sup> Sulla 4 perversitas judicum. • Ep. VIII. 2.

<sup>\*</sup> Ep. Xt. 5. Il vescovo di Pausiana si era lagnato presso il papa di cio. 8 Sp. V. 44.

<sup>8</sup> Il Responsalis romano in Costantinopoli lo doveva sostrnere, Rp. XIV. 2. 20 Ep. XII. 37. I possedimenti e le persone dell'Expretor romano, questi lo desiderando furono dal Papa raccomandati ad un difensore e a due soddiaconi.

<sup>11</sup> In Hydrundum vi aveva un tribuno eletto dall'Esarca. Il Papa gli scrive (IX. 99.) « Scitis etenim quod locus Ipse Ecclesire nostræ sit proprises. • Così pure al vescovo di Gallipolia

Così l'autorità del papa e in proporzione quella dei vescovi in Ltalia si era ingrandita e per la legislazione imperiale anteriore, e per la necessità e per le urgenti circostanze, ultimamente poi per il valore di una grande individualità. Certamente: questo allontanò sempre più i pastori dei popoli dalla loro missione, anzi la loro attività arieggiò l'autorità di un dominio temporale. Niuno meglio che Gregorio ne soffriva, egli che nelle omelie sopra Ezechiello, lamentando l'aver abbandonato la cella del suo chiostro, così dipinge la sua situazione: « Dal dl che io sottoposi le spalle dello spirito mio al peso dell'officio vescovile, la mia anima non si può più concentrare, perchè divisa da tanti interessi. Ora bisogna che io tratti oli affari della chiesa e dei chiostri, spesso ch'io esamini la vita e le azioni di un'individuo qualunque, poi rappresentare i concittadini ne' loro affari, poi gemere per le spade rovinanti dei barbari, poi temere i lupi inseguenti l'affollato gregge; ora bisogna che mi assuma gli affari publici perchè non manchino gli aiuti necessari a quelli a cui fu commesso il mantenimento dell'ordine, ora che io sopporti con pazienza certi ladri, ora che io mi opponga loro, ma con prudenza onde mantenere la concordia 4,

Non senza timore di occuparmi troppo dell'operosità di Gregorio, io passo alle autorità civili onde mostrare quanto allora — circa i floorimanesse ancora della costituzione romana, quanto si fosse cangiata da Giustiniano in pol. Lo lettere di Gregorio ci danno anche
in questo proposito notizle, benché senza nesse, e semplicemente
particolari; e sono tuttavia le indicazioni le più sicure, colle quali
noi cercheremo di comporre un tutto qualunquo di

Alla testa del governo in Italia era l'esarca come luogotenente dell'imperatore, il quale del resto è detto anche Patricias romanus, avvegnaché questo fosse un titolo sempre unito alla di lui dignità \*. Presso o più presto sotto l'esarca stava il prefetto dell'intera luogotenenza, (Prafectus et Praponius Italia) la quale però non si estendeva più in là dell'Italia \*. Se l'Esarca trattava gli affari esteri estendeva più in là dell'Italia \*. Se l'Esarca trattava gli affari esteri

<sup>(</sup>E. 100) – nt quiu el locus lipe nostre, sieut innetia notum est. Eurleise esse dignoceltur, a lo piego propriara per una protectica în quella mandera stessa però dei Gregorio dire di sè siesso, d'esser stato un propriur di Rusticiana, Vedi p. 168. N. 4. Dopo Nepet II Papa spedi Lecunio, commetendogli il cura elle attiti (Eg. II. II); dimung precisamente come nei tempi anteriori l'imperatore elegavva carustori. E si vorrebbe che questo Nepet fisse langolarito I (Vedi Savarari: Gra de ribor. r. ins. m. a. L. 481).

I Born. El.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patricio per Italiam. Ep. III. 28. Così Patricio Africa: Ep. VI. 63.
<sup>3</sup> Ep. L. 23, 28. Patrizio e profetto l'un dopo l'aitro. Ep. V. II. « Sed per excellentiss, Patriciam et per eminentiss. Profectum etc. » L'Africa pure aveva prefetto e patrinio. Ep. X. 27, XI. 5.

e quei della guerra, al prefetto erano confidate l'amministrazione interna colla giurisdizione, il censo, la raccolta dei mezzi necessari all'armamento ed al mantenimento dall'esercito '. Quest'ultimo impiegato veniva spesso mutato senza che noi sappiamo se dopo un tempo determinato: era però una carica assai difficile e per la responsabilità e per la ragione che bisognava renderne al successore o ad una commissione composta degli impiegati superiori 1. Ecco perché Gregorio negò occuparsi per chiunque desiderasse la prefettura. Questa carica, rispondeva essere feconda di rabbie e di cure, molti esserne stati perciò danneggiati; nessuno esserne ancora escito felicemente 5. Lo ordinando Giustiniano un solo pretore fu eletto per la Sicilia, mentre un Dux trattava gli affari militari; ambidue poi soggetti direttamente al questore del S. palazzo 4. Il quale pretore o prefetto in Sicilia troviamo anche in questi tempi 1. Leonzio, un ex-consolo, probabilmente un plenipotenziario straordinario, dirigeva colà invece del questore il processo contro l'ex-prefetto Libertino 4.

Roma manteneva pure il proprio prefetto municipale (Præfectus urbis). Giovanni Diacono nella vita di Gregorio narra di un Germano, prefetto della città, il quale aveva intercettata e trattenuta una lettera di Gregorio, in cui questi rifiutava l'elezione al papato contro l'imperatore 7. Gregorio stesso parla di un Giovanni prefetto municipale \*. E potrebbe esser dubbio se questi fosse il Giovanni, di cui si parla alcune volte come rappresentante del prefetto in Roma \*, o se si fosse mantenuta in Roma anche la carica di Vicario della città, al quale del resto apparteneva l'amministrazione delle dieci provincie meridionali dell'Italia 19. Io poi credo di riconoscere in un altro Giovanni raccomandato da Gregorio a Costanzo vescovo di Mi-

<sup>1</sup> Vedi Ep. I. 37. X. 37. XI 5. XII. 24. ed altrove.

<sup>2</sup> Gregorio interessa il vescovo di Ravenna ad adoperarsi presso Giorgio prefetto di Ravenna in favore di Maurilio ex-prefetto, dal quale il primo esigeva il resoconto. Ep. I. 37. Leonzio ex-console pare fosse un plenipotenziario straordinario in Sicilia, il quale si fece render conto da Libertino (X. 51) e Gregorio (X. 57) ex-prefetti, pol dal vicario di Roma (X. 46). A questo Leonzio spedirono deputati gli implegati imperiali di Roma per gli onorari non pagati. Ep. XII. 49.

<sup>5</sup> Ep. XII. 27. 4 Nov. 78, 104.

<sup>4</sup> Ep. I. 2. Giustino. Ep. III. 38. Libertino.

<sup>6</sup> Ep. X. 51. Vedi più sopra.

<sup>7</sup> Vita. Lib. I. c. 40. Gazgon. M. Opera. Tom. I.

<sup>8 ·</sup> Gloriosissimus filius, præfectus urbis. · Ep. X. 6. 7.

<sup>4</sup> a Johannes, vir magnificus in hac urbe locum Profectorum servons. . Ep. IV. 52. Dial, III. c. to. Nella Ep. X. 58 st ripetono dall'Esarca e cautiones agentium vices Johannis Prefect. simul et Palatini. .

<sup>10</sup> Quando la condizione fosse meno oscura si potrebbe in suo luogo acceunare al Vicarius nosfer, citato da Leonzio ex console lu Sicilia, Ep. X. 46.

lano, il ricario d'Italia almeno, il quale residente pure in Miliona amministrara le sette provincio estetentionali. Certo ch' egli di ora come il vescovo siesso, solo ez partibus infedelium, avvegnachè amietra ancora stata conquistata dai Langobardi "; ad ogni modo riesce facile riconoscere ancora i lineamenti fondamentali dell'antica ostituzione dell'impero, quand'anche non si potese esser certi d'altro che dell'esistenza di un prefetto d'Italia di fianco all'esarca di Ravenna, e soggetto al primo vicario in Roma e nell'Italia superiore <sup>3</sup>.

Nelle province troviamo ancora Duces e Iudices, i primi luogotenenti militari, gli ultimi impiegati amministrativi e giudici civili. Il giudice conserva qualche volta il titolo di Præses, almeno in Sardegna 4. La quale isola era, dopo l'ordinamento di Giustiniano. una delle sette province della prefettura d'Africa ed aveva un præser ed un dux proprio 6. Gli stessi rapporti noi troviamo ancora presso Gregorio. Il papa si lamenta del Magister militum e del Dux di Sardegna, Teodoro, presso l'esarca d'Africa 4; anzi egli si lagna coll'imperatore stesso del modo con cui quegli opnrimeva nossessori e cittadini 7. La violenza però del giudice di Sardegna, lo dicemmo già, viene denunciata a Costantina imperatrice. Lorchè il vescovo esaminò la cosa, il giudice rispose: aver promesso un dono si grande (suffragium) per la propria elezione da non poter altrimenti pagarlo . Dunque lo stesso abuso del suffragium, tanto severamente proibito da Giustiniano, durava; per conseguenza probabilmente l'elezione era fatta ancora dai più ragguardevoli della provincia. E per quest'ultimo rapporto potrebbesi dire, essere i giudici provinciali d'Africa indicati in generale come appartenenti al paese, quindi impiegati scelti nelle province stesse . Come la Sar-

<sup>1 «</sup> Johannes vir magnificus, qui pravectura vices illic acturus advenit, « Ep. 1X, 35.

Lo proveremo meglio nel capo seguente.
 Qua e là troviamo ancora l'Assessore del prof. d'Italia: « Johannes vir elequentisa.

consiliorius viri excellentise, domni Georgii Prat. per Italiam. « (Bp. L. 28); — un Scholasticus dell'Esarca (Bp. V. 36), un in Palatimus come impiegato imp. Recale (Bp. L. 13). I palatini erano impiegati inferiori dei due ministri delle finanze, cicò del Comes st. largitioname e del Comes rei privator. V. BETHEANN, HOLLWEG-Gerintshtreerf. p. 71.

<sup>\*</sup> Spasindeo, Pransidi Sardinier. Ep. XI. 22. — IX. 6.; il Papa scrive al vescovo di Caralis riguardo ad un disordine sorto nella sinagona degli Ebeti: » De qua re et illioram nostroram, Eupateril gioriosi magistri militum atque magnifici pii in Domino pravsidia alioramque sobblisus civilatis vestras ad nos scripta cucurreruns. »

<sup>5</sup> C. 1. \$ 2. e c. 2 \$ 3. C. L de officio P. P. Africa (1. 27).

Bp. L. 64. Che la Corsica fosse soggetta allo stesso esarea, lo si rileva dalla lettera VII. 2. Ep. 4. 49. « Magistri militum, qui ducatum Sardinier insule suscepisse dignoscitur. »

<sup>5</sup> Ep. V. 44.

<sup>\*</sup> Ep. l. 76. » Gaudioso magistro militum Africa. — Didicimus enim diversos judices, qui ad administrandam Africanam Provinciam diriguntur, summa Glorium ventrum fa-

degna, la Campania avera pure un Duz della 'provinca, residente in Napoli, ed un giudice'. In Sicilia vivera assai misero e sussidiato dal papa un ex giudice del Samnio, probabilmente cacciato dai Langobardi ' Basti dunque il fin qui detto a provare aver continuati nelle provincie romane i Duces e gli Indices, tra i quali era divisa l'amministrazione militare e civile. Che sebbene in questi tempi non si faccia mai paroda di un Duza di Roma, vi troviamo però dei Magiatri militam'. — E questi noi crediamo fossero i comandanti dell'esercio dei quali il generalissimo era l'esarca, mentre invece i Duces sembravano luogotenenti militari contrassegnati ora dalla provincia a cui presiedevano, ora dalla città di loro residenza'.

Durando la guerra coi Langobardi è naturale preponderassero sempre più le autorità militari, avvegnachè in tempi cotali di confusione potesse forse appena reggere un'amministrazione civile regolare ed una giudiziaria come l'aveva ordinata la legislazione anteriore. Oppure in tempi in cui un nemico terribile stava innanzi alle porte, in cui cittadini e clero correvano all'armi ed a collocarsi sotto comandanti in militari, cui i vescovi stessi dirigevan le difese, poteva ella sussistere una distinzione ed una divisione degli affari civili e militari e specialmente dei tribunali per le persone? È più facile credere, che in circostanze sì fatte l'intero governo dipendesse come dai vescovi, così più o meno anche dai luogotenenti militari delle province 5. E questo, già probabilissimo per la natura stessa delle cose, vien accertato da molti indizi datine da Gregorio. Per es. là dove egli espone i lamenti e le domande dei provinciali di Sardegna contro i Duces, indica questi precisamente come quelli che sono alla testa dell' amministrazione 6. E affari non militari appunto sono

miliaritate diligere. — Et quidem maximas Deo gratias referimus, cum tales habere proprios Provincias kabilatores agroscimus, qui ingenita nobilitate polleant et potentibus viris adhereant, provincialibusque suit ad remedium . . . e oneistant. • Gregorio si lagna di questi giudel africani pella Ep. XL X

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gedizcaleus, dux Campanier Ep. X. 11. Che questi poi sedesse in Napoli, lo indicano l'asseme di questi ettera e della seguente (13-14), più le parole « de civilate in qua consistis. Scholasticus Campanis jude». Bp. 18, 2, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 11. 32. <sup>3</sup> Ep. V. 30, 40.

<sup>1</sup> magistri militum compaiono solo come capitani d'escreito. Ep. 11. 3. 99. 30. V. 30. 40. XII. 19. 30; questi però venivano non rado eletti al ducato. Vedi più sopra la citazione. Ep. 1. 49. Dalla città di residenza veniva detto « Arsiernus, Dux Ariminensis civitatis, » Ep. 1. 39.

<sup>6</sup> Cost non pensa Saviany riguardo ai Duces in Roma ed in Ravenna, e non solo per questi, ma ed anche per tempi seguenti. Gesch. des r. r. ecc. I. § 115.

<sup>\* 8</sup>p. 1.49. — quaternus corum (sc. Dominorum) jussa... a dueibus quos in tempore presesse contingerit, inconcussa serventur mercesque corum ab administrantibus non debeat dissipari.

quelli, dei quali il papa tratta col duca di Sardegna Teodoro ; ce unil'altro che l'amministrazione municipale è quello di cui Gregorio pregg il Mogister militum Mauretzio luogotenente militare di Napoli to Bull'altro lato giova poi considerare quanto decaduti fossero dalla primitiva considerazione i luogotenenti provinciali di una volta (Pranidez, Consularez, ora però detti semplicemente Indicen), e questa sione ai tempi anche di Giustiniano per modo tele, che questo im-peratore conferisse la loro elezione ai vezcovi ed ai primati della provincia. È elle cosa credibile ch'essi abbiano mantenuta la loro indipendenza, autorità e rango contemporaneamente ai Ducer? Noi crediano anzi che si possa più presto ammettere essersi dessi tro-vati sotto i Ducer almeno in quella stessa condizione subordinata, in cui era il prefetto rispetto al Il'Eszara; più avere l'intera costitatizione dello stato assunto le forme del carattere militare preponderante.

I Tribuni erano comandanti inferiori ai Magintri militume da il Duece, e noi il troviamo secondo fregorio in Hydruntum, Sipontum e Corsica <sup>3</sup>. Erano dunque preposti a territori e città minori, sicchè parchèe che il lora rapporto colle autorità locali fosse pressoche lo stesso che tra i Duece e i giudici provinciali. In Hydruntum ed in Sipontum i tribuni, almeno secondo fregorio, formavano l'autorità supressa, sorvegliati come erano nell'esercizio delle loro funzioni solo dai vescovi <sup>5</sup>. Noi troviamo pure in città minori ed in luoghi fortificati Comites e Viec-omites, come, a cagion d'esemplo, in Centumcella, Miseno, Terracina <sup>5</sup>; i quali comites a rieggiando i conti municipali di secondo rango dei tempi ostrogoti, noi crediamo conti municipali di secondo rango dei tempi ostrogoti, noi crediamo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Egli istituisca un tribunale per una lite tra un'abadessa ed un impiegato (officialit), ed amministri la giustizia in affari ereditari. Ep. I, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli active în proposito di una nsurpazione che il rescovo locale si era permessa nella missione del Padrossus cirisdatis; si meravigita che a lui venga ricorso Invece che a Mareenio, e si lagna ch'egil non abbia ordinata la cosa secondo il diritto e la consustedire; lo prega anche di mantenere inalterati i privilegi della città e dell'isola Prochyta (Procida). Ep. IX. 69.

<sup>5</sup> Ep. IX. 99, XL 26, VIL 2.

<sup>4</sup> Viene commesso a Sergio difensore di rivolgeria di esseroe, al irribusi col alirone in Nivere del commesso a Sergio difensore di rivolgeria di esseroe, ano cabasso singino dala consorteria dei punattieri (artip piscrie), Rp. 1X, 192, Il Tribuno di Siponeme sirde in tribunale il un col veccori (questo solo non era creduto competinte) per giudirare di un tale, il quale sostoreva la propria libertà costra lo Elesa, dei to precionera, Rp. XI, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Thoppanista Coalumeidenia Conec. Gazo, Dai, IV, E. e. Vectora qui comes fuit in Missiatid cassidi. S- p. L. St. Ovel LS. 5, in Terrorian Marus Ficcomes, e. VIII. 8. e. Anio Connec castri Aprailenia, Firmensia Irrificit i « XII. 11. U'emervazione quindi 65 xivore; r. deci obtalo l'irrit con abbaso estitito conside devisere carretti (riferat, ecc. L. Del.), Soil à troverson comb rini tardi p. e. negli ser titi di Sedano papa a l'piquo e dip. L. Del. Soil di troverson comb rini tardi p. e. negli ser titi di Sedano papa a l'piquo e dip. Carrillari, Connecto, Tribani et uttervirus popular et executius Monazorum in boser Carrillari, Connecto, Tribani et uttervirus populari et executius Monazorum.

dover ritenere per comandanti militari. Forse essi erano pei tribuni quello che i Duces pei magistri militum; questi comandavano nell'esercito, quelli avevano un impiego locale. Siccome però i Magistri militum divenivano generalmente Duces, e i Tribuni Comites 1, così nel fatto la differenza di questi titoli scompariva.

Vedremo ora quanto rimanesse della costituzione municipale ai tempi di Gregorio, cioè verso il 600 circa. Anzi tutto pare continuasse inalterata la divisione delle province in territori municinali: la posizione dei fondi vien sempre indicata dalla provincia e dal territorio municipale 2: anzi i Fundi, ne' quali il paese era stato anticamente diviso dagli agrimensori, mantennero il nome antico, sicchè l'osservazione interessante di Niebuhr ch'essi siano sempre stati riguardati come interi, anche lorchè molti vi avevano parte, e che la divisione avesse luogo solo in misura onciale, vale non che per questi tempi anche pei posteriori 3.

Delle autorità municipali anzi tutto giova accennare al Curatore, il quale in Ravenna era non da meno del primo podestà municipale. Gregorio scrive a Teodoro, curatore di Ravenna, come a persona distinta e gli parla col Gloria vestra. Anzi gli stessi affari, dei . quali que'due trattano, indicano la importante condizione dell'ultimo. Gregorio gli rende grazie della operosità spiegata nella conclusione della pace coi Langobardi, lo richiede di una scorta militare fino a Perugia per la moglie del prefetto di Roma, gli raccomanda un tale d'alto grado (Petrum virum magnificum) e l'affare di Maurenzio Magister militum 4. Un'altro Teodoro Patronus ciritatis di Napoli, ebbe una lite con Fortunato vescovo, per cui l'intera città fu posta in movimento e si ricorse al Papa 4. Teutato invano di ridurre la cosa al suo tribunale in Roma 3. Gregorio impone al vescovo di consegnare le porte senza ritardo a Teodoro major populi ed a Rustico Senior il canale 7. Non è dubbio che Teo-

<sup>1</sup> Come comittoa è segnato l'officio di Zemarco tribuno in Centumcella, Ep. 1, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. e. Ep. IX. 28. - quia de possessionibus Fajano, Nasoniano et Libiniano positis in proprincia Sicilia, territorio Panormitano IX, 30: massa Venet in proprincia Campinia sita. territorio Minturnensi. .

<sup>3</sup> Rom. Ges. H. p. 709. e seg. Grau. Ep. XIII. 3, dove è data la donazione per la fondasione di un chiostro in fundo Gressiano, uni ipsum monasterium fundatur, uneias octo, in fundo Staciani uncias octo, fundum Paterul in integro etc. La stessa divisione trovasi spesso nei documenti ravennati del Manini, Papiri p. e. N. 88. A. dei 572. (p. 137). « Sed et septem semis uscius fundi iste. Quadrantuire, » ed anche nel secolo X. V. Manini. 355. N. 9. dove un fundus Savignianus di cui la metà (6 oncie) vengono vendute, es ritorna un'altra volta al nostro celebre giurista,

<sup>4</sup> Ep. IX. 98, X. 6, XII. 6, XIII. 47.

<sup>5</sup> Ep. 1X. 69. 4 /b. IX. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Theodoro viro magnitico Majori populi portas et Rustico viro clarissimo Seniori aquaeductum sine aliqua contentione restituat. » Ep. X. 25.

doro major poputi non sia lo stesso che il Teodoro patronus ciridatia ' anzi ambidue i titoli non indicano probabilmente nessun altro che il curatore municipale. Il Smior era probabilmente un principalis. — Dei molti difensori, di cui è parola nelle tettere di Gregorio, non posso accertar come municipale che un solo — Sabiniano di Lilibea, il quale richiese la soddistazione di un debito del vescovo, da ulu assunta, lorche era difensore nella città \*. — Questo solo fatto nulla meno basta a provare la esistenza dei difensori municipali in quei termi.

Nè pare possa esser dubbia la continuazione della curia. Gregorio scrive al vescovo di Caralis, doversi nella consacrazione sacerdotale osservar bene se il candidato abbia le qualità necessarie, tra le altre ch'egli non sia un soggetto alla curia, il quale poi debba ritornare agli affari publici 3. Occorrendo donazioni per tondazioni ecclesiastiche si parla precisamente della iscrizione negli atti municipali 4. Arrogi molte scritture dirette a città italiane colla soprascritta: Clero, Ordini et Plebi, dove Ordo non può altro significare che l' Ordo dei decurioni o della curia. Sariany fece valere appunto scritture simili come altrettante prove della continua durata del senato municipale romano nelle città italiane, ed anzi, siccome alcune di esse sono indirizzate a città langobarde, anche per questo 3. Noi trascuriamo per ora quest'ultima parte della prova e ci limitiamo a cercare il senso delle parole; Clero, Ordini et Plebi, rapporto alle città in genere dei tempi di Gregorio. Ecco dunque la controversia: Devesi qui sotto la parola Ordo intendersi veramente e solo la curia ?

Gli scrittori o la legislazione del VI secolo adoperano Ordo nel senso di Orda Decurionum o di Curia più raramente, che non di difensori per curiali. Se si esamini la legislazione relativa alla curia: s' osserverà, che Curialis, dal quarto secolo in poi, in cui la miseria ereditaria della curia incomincia, distrusse sempre più il vecchio titolo orrevolo di Decurio. Così pure scompare la parola Ordo nel senso di curia, vuoi che la siadoperasse esclinisvamente pel cetto ecclesiastico, vuoi che non sembrasse più rispondente al ceto deca-

I Vedi Ep. IX. 404 — de quibus Theodorus vir magnificus. Major populi, ad nos veniens ante conquestus fuerat, IX. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. X. 28. Santiano dice: « Se vero per tertiam decimam el primitm indictiones quibus presiden; civitati defensoris officium lenuit, aluente Episcopo, de proprio expendisse, quod de Ecclesia poterat evagari. «

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. IV. 26. • Videndum etiam, ne sine litteris aut ne obnoxius eurio compeliatur post surrum ordinem ed actionem publicam redire. •

<sup>4 «</sup> Gestisque municipalibus alligata. • IX. 84, XIII. 16.

<sup>4</sup> Gesch des r. r. Vol. 1. § 108,

duto dei curiali (la locuzione ordinaria per ciò è conditio). Cassiodoro negli indirizzi delle sue lettere alle citità et alle corporazioni manicipali non la adopera mai, e lo fa per curiali, per quanto io mi sappia, una sol volta, e precisamente in una lettera, colla quale egii ecrea di consolari con una sitiam ridevole della dignità e dell'onor loro, della vergogna o del maltrattamento reale, a cui essi erano sogetti. Motto meno io trovo in questo senso lo parolo Ordo nella legislazione di Giustiniano. Vi si parla frequentemente di una corporazione («"per, corpuz) dei curiali, ma non mai di ordo. La nicazione straordinaria invece nell'antico significato si mantenne cartamente ancora nello stile curiale degli. atti unmicipali, come provarono già i documenti in papiro del VI secolo per noi citati e lotti alla raccolta del Marini v.

Lo stile curiade mantiene notoriamente le proprie locuzioni e formule anche lorchè le circostanze, dalle quali esse originarono e per le quali esse hanno il loro vero significato, sembrino interamente cangiate. Si cadrebbe quindi assai frequente in errore, se da quello solo si volesse concludere alle forme vitali correnti.

La cancelleria papale possedeva certamente ai tempi di Gregorio Magno uno stitu curiale perfettamente svolte o consueto, come io proverò incontrastabilmente con alcuni esempi in proposito. Delle letter di Gelazio I papa (182-186) una porta l'indirizzo: Ciero, Ordini et Pteli Brendenii; lettera la quale fu data al vescoro in occasione della sua ordinazione, contenente precetti sulle ordinazioni da farsi per hui tsesso, sulla amministrazione del beni ecclesiastici e su altri oggetti. A questo scritto furon date le forme di una circolare generale, la quale non abbisognava che della introduzione dei nomi coll'indirizzo: Pupa ille Ciero Ordini et Ptebi coasistenibus circilare illa diletziasimi filia in Domino salutem. \*Una raccolta di formulari papali trovasi anche nel Liber diserus Romanorum Pontificum, la quale, avente la stessa sopraestita, para espartenga ai tempi di Gregorio II (714-731). Ed essa formola viene mantenuta (cosa abstanza strans) dallo Istesso paga Gregorio II in una lettera diretta

<sup>1</sup> V.R. IX. 2. Egil dice loro: « Ordines vestri requabiliter vivant. « Esser essi stati chiamati minor remaine. Quid in ista appellatione non habcatia vel potentin vei honoris? Nam qui Senatui comparatur a suallo genio claritotis excluditer?! »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manini. Papiri. N. 4. (a 540). • Defensori, Mag. Ql. cunctoque Ordini Curim civ. Faventime • c N. J (a 557).

<sup>5</sup> Mansi. Concil. Coll. Tom. VIII. p. 87.

<sup>4</sup> lb. p. 120. « Consiliuto Gelarii Papar, quar Episcopi in sua ordinatione accipiumi. » 8 « Liber diurnus Romanorum Pontifeum ed. Josun, Garnerius, Parsiis 1680 (unche Bornann, Nova Seript, az Monum, Collectio, Tom. II) c. III. III. 9. Synodale quod accioni Episcopus: Ciero, Ordini et Plebi consistenti III. dilectis. Filis. »

ai Turingi, emessa in occasione della ordinazione al famoso apotolo dei Tedeschi, il vescovo Bonifazio 4.

Un unico formulario duró dunque inalterato per secoli nella cancelleria papale, nel modo ciole, col quale Gelsãos i lo areva redatto fino dal V secolo, usato sempre nella ordinazione dei vescovi, colla stessa suprascritza: Caro, Ordini el Plebi, colla stessa ammonizione di non ordinare ne Africani, in parte manichei in parte anabattati nopportuna una simile soprascritta ed ammonizione secondo il luogo ed i tempi, ne, o presso i Turnati!

Gregorio Magno nei passi indicati e destinati a provare la durata della curia adoperò, poche eccettuate le formole stesse. Anche egli letteralmente dà la stessa ammonizione, e la locuzione: ne curiæ aut cuilibet conditioni obnoxius, ne è una prova che se la esistenza della curia in questi tempi non fosse altrimenti assicurata, essa non lo sarebbe certamente per questa formola. Nè diversa è la cosa riguardo agli atti municipali. Le scritture di Gregorio Magno, dove ne è parola, sono redatte secondo una formola antica usata nelle donazioni per fondazioni ecclesiastiche. E infatti la si può trovare letteralmente persino nelle lettere di Pelagio I (555-559) 2, nè manca nel libro delle formole per noi già citato 1. Finalmente l'indirizzo: Clero, Ordini et Plebi, lo mostrammo, fu nello stile curiale così abituale, da venire adoperato anche nel senso il più largo, e da non poter quindi provare l'esistenza della curia. Ma non aveva essa dunque significato alcuno? Non crediamo poter decidere tanto facilmente, se si debba accettare come affatto privo di significato pratico ciò che noi vedemmo come formola.

Giova osservare, che quell'indirizzo trovasi, delle scritture di Gregoria, a preferenza in quelle che colle stesse parole venivano spedite ai cemuni municipali nel caso in cui, vacando la sede vescovile, veniva commesoa du mescoro straierro, generalmente un vicino, come risitator la amministrazione interinale della chiesa e la direzione della nuova elezione del vescovo <sup>5</sup>. Siccome poi ogni altro scritto di fregorio, in cui si legga ancora la soprascritta Corbinie el Pichi, eccet-

Clero, Ordini et Plebi consistenti Thuringi, dilectiss: filis. » Marse. T. XII. p. 239.
 Marse. T. IX. p. 734. Pelogius Eleutherio Episcopo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sotto il titolo: — Responsum oratorii dedicandi. — Lib. diura. c. V. t. 4.

<sup>4</sup> Che la formola stessa sia daperitatio la fondamentale, lo prova il confronto dei contonato dei giunti il eguenti: Ep. Il, 20 - Cero, Ordini el Piebl consistenti Crotome; IV, 44...;
Bort na; V. 25... Ravenne; IX, 70... Miseral; IX, 80... Tadinatt; IX, 80... Austiano, X. 16... Taurianox, Turris el Conentias, XIII, 44... Panorma: Altra era la formola pel wistallor in simile conssione; v. p. e. IX, 57, 90.

tuata la sola diretta alla città di Nepa o Nepet 1, tratta o di elezione vescovile o dell' ordinazione di vescovi già eletti 1: così è fa cile il concludere, abbia avuto quella soprascritta forse un rapporto speciale colle elezioni rescorili.

Regola antica era questa che il clero, l'ordo o la plebe, o meglio, il consiglio, la cittadinanza ed il clero uniti eleggessero il vescovo. Questa consuetudine s'era formata in tempi, in cui la curia rappresentava ancora l'aristocrazia municipale, e in cui quanti a questa non appartenessero eran detti plebe. Così Celestino I nel 428: · Nullus invitis detur episcopus. CLERI, PLEBIS, ET ORDINIS consensus et desiderium requiratur » 5. Altra è la prescrizione usata da Leone Magno nel 445 nelle circolari af vescovi della provincia di Vienna: . Vota civium, testimonia populorum, HONORATORUM ARBITRIUM. LECTIO CLERICORUM in ordinationibus sacerdotum expectantur. > e di nuovo: « Teneatur subscriptio clericorum, honoratorum testimonium, ORDINIS CONSENSUS ET PLEBIS 4 ». È chiaro d'unque, che i chierici e gli onorati, ossia la nobiltà ed il clero eleggevano nel vero senso mentre l'ordo e la plebs, o meglio la curia ed il popolo non facevano altro, che accettare la scelta. Così la cosa esisteva già in fatto nel V secolo. Nelle città romane l'aristocrazia reggeva sempre e decideva negli affari più importanti, ai quali allora apparteneva certamente la elezione vescovile. Ma gli stati di questa aristocrazia si mutavano; prima formavanla l'alto clero e la nobiltà officiale (honoruli); i Curiali, gravati del publico servizio, stavano più basso. Giustiniano decretò: Si raccolgano nella città fi sacerdoti e i primi cittadini e propongano tre candidati, dei quali il vescovo ordinato sotto la sua malleveria, elegga uno a vescovo 5. Così dunque la stessa aristocrazia elettrice dei giudici provinciali, teneva anche il primo posto nella elezione del vescovo.

Che se noi ci facciamo a considerare l'uso ecclesiastico ai tempi di Gregorio Magno, troviamo nelle lettere di lui, che tre erano i ceti i quali operavano unitamente sotto la direzione del visitatore eletto del papa, quando questi avesse approvata la scelta, dava egli stesso o ner mezzo di plenipotenziari l'ordinazione. Pare anche che questi tre ceti vengano indicati dall'indirizzo: Clero, Ordini et Plebi; to non oso però accertarlo, avvegnachè il loro significato possa

<sup>1</sup> Ep. H. 41. v. pag. 174, N. 5.

<sup>2 .</sup> Gero, Ordini et Plebi Arimini. . Ep. L. 88; ... Perusim 1. 60; ... Mevanienti Ecclesia: I. 81 ; ... Neapoli II. 6. 9; ... in Albano III. 11; ... in Terratina III. 14, 3 C. 43, Dist. LXI.

<sup>4</sup> C. 27. Dist. LXIII; MANSI. T. V. p. 1268. Epist. X. 5 Nov. 123, c. l. Nov. 137, c. 2.

essere spiegato diversamente solo dalle lettere di Gregorio — Uno scritto diretto ai Nobili di Siracusa (Nobilibus Syracusamis) narra come questi avessero confidata al papa la elezione del loro vescovo, mentre il clero e la plebe avevan già proceduto all'elezione per proprio conto. ¹. In Napoli nacque una discordia nella elezione del vescovo, perchè clero e nobilità si erano uniti contro un altro partito, il quale noi possiamo hen credere fosse la plebe ¹. È chiaro quindi essere stata almeno in Italia la elezione del vescovo non ristretta solo alla aristo-crazia del clero e della nobilità, ma avervi anche partecipato la plebe. Chi formava poli la plebe?

Ecclesiasticamente parlando la plebe è l'università dei laici nella comunità come antitesi del clero. Così infatti nell'indirizzo ordinario: Clero et Plebi; e questo già ai tempi di Cipriano ed altri 5; Gregorio pure lo adopera non di rado per l'intera comunità: Clerus et Plebs 4. Se noi ora riteniamo lo stesso significato di plebe anche laddove i Nobiles vengono da essa distinti, dovremo anche dire essere la plebe la università del laicismo, nella quale i Nobill vengono distinti come la parte meglio ragguardevole. Per quanto poi riguardi lo stato di questi ultimi distinti da Gregorio come Nobiles dal populus o da lui accennati ora come Priores ora come Seniores ma coi possessori s, noi secondo il nesso dell'intero svolgimento non possiamo ritenerli altro che come quella stessa aristocrazia, la quale Giustiniano aveva chiamato; primi della città. E' sono per conseguenza gli onorati ed i proprietari più ricchi, o quando gli ultimi vengano distinti specialmente dai primi, solo gli onorati, cioè a dire quanti avessero un titolo orrevole qualunque vuoi in seguito ad impiego, vuoi per premio speciale. E che tra essi vi potessero essere curiali non può negarsi, in tal caso però non appartenevano ad essa nobiltà come curiali, bensi quali onorati e possessori.

La storia degli stati e della curia ci generò questa opinione del resto incontrastabile, avvegnachè essa venga provata non che dal silenzio di Gregorio riguardo ai curiali, laddove era duopo farne

<sup>1</sup> Ep. V. 22

<sup>:</sup> Ep. X. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> CFRRANA, Opero. Bp. 33. 31. Cod pure Felice III in uno scriito per Castantinopoll. MANSA, VII. 1007. Birunrio alle detuoni vercoviil Adriano papa scrive a Gario imp. nel 790 (CESSU, N. 97. Cod. Carrol, 85) — ci quando a nobis ordinantur (Episcopi) olitzan consuctado proclamatur: clerus el pleba consistens Ecclesir civilatis Illius, eleperund sibi Episcopum illium.

<sup>4</sup> P. r. Ep. VI, 2. - Glero et Plebi Ecclesiæ Ravennæ.

 $<sup>^{5}</sup>$  Ep. VI. 31. — Cero, noblibus , populo , militibus civitate Bavenna — v. VI. 37. — Ep. IV. 25. — noblibus ac possesvribus in Sardinia Insula. — Ep. X. 53. — Seniores et cives Neupolitane civitatis. —

parola, quando esi avessero rappresentata ancora una nobilità micipale \*, anche altrimenti in modo positivo e persuadente. Nel formolario per noi già spesso citato, il quale probabilmente fu composto sul principiare dell'VIII secolo, ma che pel contenuto apparterrebbe a tempo motto anteriore, trovasi una scrittura, colla quale il vescoro eletto vien chiamato a Roma per ricevervi l'ordinazione (eccotoria); essa ha per indirizzo Dilettias, Patribus et filisi Presbyteris, Diaconibus, Clericia, Honoraits, Possessoribus-et cuate formata, che veniva data al vescovo, compiuta l'ordinazione \*. In essa de parola solo degli onorati e dei possessori, mai dei curial; i quali Cassiodoro cita sempre unitamente agli altri; ora essi mancano, perche non appartenenti più alle persono principal della città.

Ritorniamo finalmente alla, formola usata generalmente da Gregorio come indirizzo, quand'egli scriveva ai municipl. Clero, ordini et Plebi III. Civitatis. Provammo già essere stata essa usata nello stile della cancelleria ecclesiastica precisamente come quell'altra più semplice Clero et Plebi. În quest'ultima Plebs è la universită dei faici, nella prima, almeno secondo il significato originario, il comune civile come antitesi dell'ordo o senato municipale, il quale significato primitivo non può essere mantenuto in tempi posteriori. come lo indica con certezza lo scritto di Gregorio II ai Turingi. Avvegnachè se qui l'indirizzo « Clero, ordini et plebi consistenti Thuringi, dovesse significare altra cosa, altra non possa essere che clero, nobiltà e popolo dei Turingi 4. Gli scritti di Gregorio Magno aventi questi indirizzi alle città italiane, riguardano pressochè sempre l'elezione vescovile. Ma in questa avevan parte comune il clero, la nobiltà e la università dei cittadini. Che se dunque quella locuzione. « Ordo et plebs » non sia solo una locuzione abituale per la plebs ecclesiastica; ordo non può altro significare che la nobiltà municipale, questa poi non era allora più la curia, miserabile reliquia dell'antico senato municipale, bensi il ceto degli onorati e dei possessori 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Credo di poter assicurare con certetza, che negli scriiti di Gregorio non si parla mai di curiali; nei Dialeghi vien narrata una strana storia di un certo curiale (curialiti quadam) nella provincia Valeria, ma da cui non si può rilevar nulla quanle alla di lui condizione civile. Bial. IV. c. 32.

<sup>. 2</sup> Liber discreus Pont. Rom. c. Ill. 1. 2.

<sup>5</sup> lb. ordo Ross. ad. c. Ht. L. 10.

Abbastanza vien ció pravato dall'esame d'altri scritti papall alto etesso popolo (Massa, t. XII. 340-341): Gregorio II ai nobill di Turingia (magnificia filia) ed al popolo (ad universum populam) e Massa XII. 280: P. Gregorio III. — universis optimalibus el populo provinciarum Germanite Thuringia et Hessis ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Savieny pure ritenne sinonimi Ordo e Nobiles per Curinii negli scritti di Gregorio I

Quanto segue valga a spiegare maggiormente l'uso linguistico. Vi ebbe un analogia incontrastabile tra l'aristocrazia ecclesiastica e la profana, la quale aristocrazia in ambo i casi indicossi colla parola ordo. Lorchè la costituzione municipale romana durava immutata, in sè racchiudendo l'ordo decurionum cioè i cittadini meglio ragguardevoli per ricchezza e per opore (verso il 200 d. C.), Tertulliano paragonò coll'ordo municipale il clero, e precisamente giusta il posto ch'esso occupava od occupar voleva nella chiesa cristiana di faccia ai laici 1; anzi è più probabile che una siffatta analogia non sia rimasta senza influsso sull'uso linguistico ecclesiastico, benchè non sembri che quest' ultimo perciò nascesse 1. Al contrario, lorchè il clero divenne un aristocrazia ecclesiastica esclusiva, ai tempi di Gregorio (600 circa), nell'università dei laici non poteva paragonarsi con essa altro ceto, che quello, il quale per maniera simile a quella del senato municipale, era sorto come aristocrazia municipale. Ordo - lo stato - valeva dunque le persone di stato così nel comune ecclesiastico come nel civile, cioè a dire il clero e la nobiltà.

In questo senso ora si adoperò la formola abituale: Clero, Ordini et Pelebi un modo affatto generale, e perciò ammessa nel frombario Liber diurraus. Che se questo sia incontrastabile, sarà pure sciolta la quistione, se alcune delle lettere di Gregorio aventi un indirizzo simile fossero o no dirette anche alle città, avvegnachè questo non provi per nulla il perdurare della curia ". Gregorio I poleva certo in modo migliore adoperare questo formola per le città langobarde, che non Gregorio II pei Turingi, i quali non consevano città alcuna. Come questa cadono poi anche tutte le altre prove radunate dal Sacipny, che sosteme la continuazione della curia romana in Italia fino al IX secolo, anzi fino al X ".

I pochi documenti del Marini, i quali attestano l'esistenza della curia e del magistrato in Ravenna anche ai tempi di Gregorio, non provano altro che la giurisdizione volontaria abitualmente veniva

<sup>(</sup>fezch, der.r. f. § 10s. p. 33s). Del resto non è troppo esatio il dire che Gregorio adoperi tanto « Nobilibius ei Piebi « quanto « Ordissi et Piebi ». Il primo non si trova mai in questo significato. Strano è » Nobilibius Ordinsi el Piebi ». Bp. II. e. dove Ordo indica i possessori, Nobiles solo gli onorati, come nella Epiet. IV. 33. « Nobilibius se possessoribus in Sardinia.».

I RICHTER: Elecheurecht. 2. ediz. 1864, § 43. Apnot. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bernonn: Kirchenrecht, Vol. L. p. 45. Nota,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Troval ponteriormento che anche Taova: Belle condizioni de' Romani vinti do' Longobardi (Milano 1844) § 33. lo aveva pure riconosciuto; poi anche Betunann-Hollweg. Ersprung der Lombardischen Städlefreiheil 1846. p. 16.
<sup>4</sup> Geste, des r. r. 1. § 182.

<sup>·</sup> Oches, see 1, 1, 1, 1, 3 144,

trattata nella curia senza fornire perciò un'idea più precisa dello stato della curia e della condizione dei curiali '. L'idea quindi da noi concepita pel nesso dei fatti dovrà essere conservata. Le curie non avean potuto sostenere altro che la durezza di un despotismo senza riguardi in un regno cadente, ma questi però le aveva anche strette tra le sue braccia di ferro. Ad onta delle frequenti leggi e della severa vigilanza delle autorità le curie divennero vuote, perchè tutti cercavano sottrarsi alla di lei schiavitù « Chi giri le curie del nostro regno » dice Giustiniano « non vi troverà che pochi membri. patrimonio pressochè nissuno 1. Non potremmo quindi ammettere che i tanto citati primati (οὐ πρώτον) o meglio i più distinti della città o nelle province fossero stati curiali, o per lo meno che i cu-, riali come tali avessero appartenuto a quelli. Precisamente in Italia le curie dovevano trovarsi nello stato peggiore, avvegnachè il governo greco trovasse qui appena i mezzi per sostener sè stesso e difendere il paese contro i Langobardi. I singoli territori vennero abbandonati a sè stessi mentre i vescovi parteciparono alla difesa del paese. Come era egli possibile sorvegliare l'amministrazione municipale con severità e costringere i curiali ai loro doveri? Quanto accadde in questo rapporto dipende da coloro, i quali nelle varie sfere ne avevano la potenza. Ed è già molto che, di mezzo a circostanze siffatte, si sia mantenuta la curia in un luogo qualunque, e più lungamente che altrove certo in Ravenna, sotto la diretta sorveglianza degli Esarca; è però ella cosa possibile l'ammettere ch'essa abbia continuato dovingue?

Ogni qualvolta Gregorio enumera con esattezza i differenti stati nelle città, vi comprende anche i soldati (milites), Così in una lettera a Ravenna, così in un'altra a Iadera o Zara 5. In quella maniera dunque, che i condottieri delle truppe. Duces e Tribuni erano entrati per mezzo della forma militare della costituzione in un nuovo rapporto colle province e colle città, così i soldati compaiono come una parte ordinaria della popolazione nelle città maggiori.

La durata e le istituzioni delle corporazioni delle compagnie municipali, almeno secondo un esempio, possono essere provate in modo abbastanza chiaro. I saponai di Napoli si lamentano presso il papa, che Giovanni Palatino richiegga nuove imposte dalla corporazione

I MARINE: Pupiri, N. 94. - SAVIGNY, op. cil. I. § 350. 2 Nov. 38, a 516.

<sup>8 -</sup> Mariniano Episcopa Ravennati cum celeris fratribus et episcopis, sacerdolibus, levitis, ciero, nobilibus, populo, murines civitate Ravenna consistentibus. - Ep. VI. 31. Egualmente ma secondo il rango: « Nobilibus, militibus ac populo Jadera: » Ep. Vl. 27-

loro (eorum corpori) e principalmente ch'egli pretenda per sè l'ahituale tassa d'entrata pei nuovi membri 1; essi avrebbero secondo l'antica consuetudine i propri statuti, ai quali essi sono soggetti per giuramento e sotto pene 1; ora ognuno che pensasse sottrarvisi potrebbe far conto della protezione di quell'impiegato per rimanere impunito - È chiaro essere stata tramandata al medio evo la costituzione romana delle corporazioni in forme affatto svolte; giacchè quanto più la costituzione politica s'andò avvicinando alla dissoluzione, e la violenza dei potenti guadagnò di forza, tanto niù la plebe priva di aiuto si rinchiuse a difesa nelle corporazioni.

Poco dissimile da quella dei curiali era la condizione dei coloni. Se quegli erano gli schiavi dello stato e questi lo erano dei possidenti, legati con corpo e beni al suolo, sul quale essi erano nati. Spesso accadeva, che per sottrarsi ad una schiavitù!, i di cui legami pel momento fossero più duri, si gettassero nell'altra 1. Del resto i rapporti legali anteriori dei coloni si pare che a questi tempi non si fossero modificati granchè a loro svantaggio. I figli di genitori non liberi, ritenevano lo stato di questi ultimi, non potevano abbandonare il fondo su cui erano nati, non fuor d'esso unirsi in matrimonio 4. Il proprietario poteva arbitrariamente opprimere e censire i propri coloni; sicchè non fu che sentimento di giustizia quello che mosse Gregorio a determinare le imposte sui sudditi dei beni della chiesa in Sicilia, e ad opporsi con misure opportune alle angherie, le quali gli amministratori de' beni ecclesiasticl e specialmente gli esattori e gli affittuari (conductores) si permettevano contro gli agricoltori 5. Per l'altra parte però e' non ristava dal comandare al vescovo di Caralis di molestare o censire i contadini pagani sui beni ecclesiastici, finchè si fossero ridotti alla vera fede ". Oltre le imposte ai possidenti, i coloni devevano pagare allo stato quell'altra antica (qui detta burdatio), esatta direttamente da loro per

I Ep. X. 26. - si mis arti corum sociari votuerit. - Così pure si fa narola della cor. porazione dei panattieri in Hydrantum come ars pistoria. Ep. 1X. 102.

<sup>2 -</sup> Pactum Inter se de quibusdam rationabitibus artis suce capitulis, juxta priscam consurfudiness, omnium consensu interposita esse porna confectum atque id sacramento interveniente firmatum .

<sup>5</sup> Che curiali cercassero sottrarsi alla servità per mezzo del colonato, lo mostrammo prima ed abbastanza; un caso interessante ma di contraria natura lo troviamo in una feltera di papa Pelagio I, (a 535-559) dove un soggetto alla Chiesa onde sottrarsi a questa schiavitù si spaccia per curiale (Manst. Concil Coll. t. IX. 737). 4 Gags. Ep. XII. 25.

<sup>4</sup> Ep. I. 66.

<sup>6</sup> lb. IV. 26, 170,

mezzo di impiegati publici (actionarii publici) <sup>5</sup>. Sottostavano poi a leve militari fatte dai così detti scribones <sup>5</sup>.

Generale la schiarità domestica, il commercio quindi degli schiavi in Italia assi vivo. È nota shbastanza la storiella di Gregorio, it quale visti sul mercato di Roma schiavi anglo-sassoni, tocco per la loro beliezza da compassione, concepì per la prima volta allora il pensiero di far cristiana la loro nazione. Le sue lettere c'insegnano inoltre aver eggi stesso fatto comperare degli schiavi pagani fosaro schiavi alco di doperava per impedire che cristiani fossero schiavi di cheri, e' domandò quindi gli schiavi cristiani tornassero dapertuto alla libertà i

Rissumiamo il risultato delle nostre ricerche prima di entrare nelle occure regioni dei secoli seguenti, dove gli scrittori contenuele occure regioni dei secoli seguenti, dove gli scrittori contenuele socure regioni per secoli seguenti, dove gli scrittori contenuele saranno assai rari — I lineamenti della costituzione romana sono ancari cionascibili. Lorche nella disperata guerra coi barbari i Greci non somministravano un aiuto bastante, la necessità difese anora una volta la nazione romana. Lordine publico però si sciobse nella stessa misura, nella quale la forza delle leggi e l'autorità dei magistrati si erano rilasclate; la chiesa entrò al loro posto, si assumendo in generale la direzione legale, e il ben'essere degli individui. Il vescoro romano partecipò con forze proprie alla lotta contro i barbari e si innalzò in pari tempo, come potenza indipendente, medistrice tra i popoli combattenti, Gregorio Magno pose la pietra fondamentale del grande edilizio del nanalo.

Alla testa del governo imperiale era l'Esarca di Ravenna; inferiori a lui nelle provincie e nelle città i luogotenenti e comandanti militari, Magistri militum e Duces, Tribumi e Comites. Vicini a questi erano le autorità civili, ossia i prefetti ed i giudici, i quali, avve

<sup>1</sup> Bp. 1. 43. • Pracieras cogrormuns, quod prima alladio burdadionia trasletos notros vehemeter asquesta, il su, prinasquam labores sono venudare vaesante, compisiantur irributa solvers:..., qui dum de sau, sande dare edetosat, non habent, ab actionaria publicit municipati de reviera commoda; pro evidem berelioto, pessivante: - la futuro gli amministrationi develuo far lovo ii pravisto, che poi al faranno pagare a poca poco; coi constatia representa processa por pos dell'imposta coloriaria, la quale deri entre cost deregiera develuo della processa posi dell'imposta della processa della coloria della quale entre cost che questa tono fosce che l'antica imposta fondirirà da pagaral in tre rate, lo mostera la promos attatido.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 32. Gregorio commette al suo soddiacono di rendersi amichevoii con doni questi impiegati.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PAUL BIACON. Fita S. Gregoril, c. 17. Johann. Diacon. L. c. 28. <sup>4</sup> Ep. XL 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. 111. 28. IV. 21. Egli ne fece comperare anche in Galiia e quia omnino grave execrandumque est, Christianos in servitio esse Judaeorum. • Ep. VII. 24.

gnachè la legge municipale non potesse più molto, avevano ben meschina importanza. Delle antiche cariche orrevoli municipali è parola ancora del Curator, Putronus civitaire di anche del Defensor. La curia fu ancora la sede di certi affari legali, ai quali i curaila si dovevano a sosogettare. Autorità el nilpusso avevan questi abbandonati al clero ed alla nobilità dei possidenti, di fianco ai quali i soldati presero una posizione più chiaramente definita. Veniva in seguito il popolo in corporazioni, ultimi gffi schiavi ed i coloni il centro quindi del governo e della costituzione dello stato nelle autorità ecclesiastiche e militari.

## Riassunto storico dai tempi di Gregorio Magno fino alla fondazione dell'impero romano-greco.

La divisione d'Italia in romana ed in langobarda determinò i destini, la configurazione e la costituzione politica, del pease, finalmeta la coltura del carattere nazionale del suo popolo per tutto l'avvenire. Il seguente riassunto storico dai tempi di Gregorio il Grande fino a Carlo eguilmente Grande farà conoscere le cause della divisione sempre continua e le conseguenze meglio importanti nel rapporto legale dello sato '.

Lorchè Gregorio giunse al governo, l'impeto primitivo dei Langobardi si era già di molto moderato. Cessando l'interregno decennale dei duchi ed unitisi Greci e Franchi contro quegli ultimi, si era posto confine alle loro conquiste. Veramente, i Langobardi furon sempre bastantemente forti per respingere i loro nemici, ma non così uniti per compiere la conquista con un'impresa comune, L'Italia durò quindi divisa. Il meglio delle coste e molte città importanti, tra queste Roma, la sede del papa, e Ravenna la residenza dell' Esarca, durarono sotto il dominio romano-greco; il paese interno. una lunga lista da Nord a Sud rimase possesso dei Langobardi; anzi la potenza di questi ultimi si parve divisa per l'indipendenza pressochè assoluta dei due ducati di Spoleto e Benevento dal regno nell' Italia superiore; e così pure erano divise le offese loro. Che se per non operare su di nn punto unico, le armi langobarde si rendessero meno pericolose, dall'altra parte l'assopito sentimento di nazionalità nei Romani fu riscosso ed a poco a poco esercitato da una guerra ovunque presente. Il popolo si svegliò dal lungo sonno

Freing principali; per la storia di Roma: ALASTALIA BIRLETER, FILE ROMAGONERI MERCHANGER, SEPPLE AL ROPPE (ALL PER ANDELS PROGRAME) (PREMATORI, SOPPLE AL REPUBLICA PROGRAME). PARLETS BALCOTES: De positi Lampologia-focale (PREMAT. I. II. p. 1); film limite they per la proprint platic int in papie Carlo Republica (PREMAT. III. p. 1); film limite to principalization of actio Salegon, le intere and Coden Garcillonia (Mexica). T. III. p. 11; outlinato condegizationes on our later loss inglicitos in Carsas: Homeomore disconnicionale Production Confessionale Production of the Carlo Republica (PREMATORI CARLO REPUBLICA PROGRAME).

della schiavitù, e l'Italia vide ancora una volta e dopo tanto tempo sorgere eserciti di cittadini romani.

Anche il papa prese parte attiva nella guerra, poi procarò la pace per introdurre tra i Langobardi la fode catotica e l'influsso della chiesa romana. La regina Teodolinda gli agevolò il cammino e la costei figlia Guanderya de l'orché fu sposa a due re tangobardi Ariovalò (f. 636) e Rotri (f. 625) però socondo lo spirito della madre còme protettrice della chiesa catolica. La conversione dei Langobardi fece ben tosto non piccoli progressi, nè mancò l'influsso della chiesa romana. Regnando Rotari, i vescovi catolici espulsero gli Ariani ', e dopo Rotari i Langobardi ebbero re cattolico nella persona di Aribetto, nipote di Teodolinda.

Che se per tal maniera l'autorità ecclesiastica dei papi presso i Langobardi ottenne un punto d'appoggio, le circostanze e la natura dei rapporti li favori pure nei loro conati per fondarsi una potenza e rendersi indipendenti dagli imperatori greci. I quali lontani, incalzati dagli Avari, dai Persiani, poi dai Saraceni e dai Bulgari, dovettero ad ora ad ora abbandonare l'Italia a sè stessa. Dove i loro possessi erano sparsi a brani, dei quali Rotari re couquistò una parte importante, le coste cioè della Liguria con Genova, Venezia, Ravenna, Roma e Napoli, ecco quanto rimaneva ancora al così detto impero romano. Ma a quelle città pure toccarono i tentativi di ribellione per parte degli Esarca e dei duca, tentativi rimasti senza conseguenze, avvegnachè il popolo non vi avesse preso parte \*. Martino papa non domandò per la propria elezione la conferma imperiale, radunò un concilio in Laterano e vi condannò la dottrina monotelitica, cara all'imperatore. Ei dovette però scontare la propria audacia colla prigionia in Costantinopoli, e morì in esilio. Da ultimo l'impero romano orientale, grazie al valore di Eraclio. trionfò dei Persiani, e sciolto il regno Avaro, ebbe pace ai confini. sicchè Costanzo imperatore potè spedire ancora una volta un esercito in Italia. Il quale però non ottenne nulla, nennure a Benevento: si ritirò quindi in Sicilia, dopo di aver saccheggista ancora una volta Roma già tanto spogliata 1. I Romani devono aver sempre esecrato la presenza d'un imperatore romano, ond'è che si attaccarono quindi sempre più al loro vescovo. Seguì un lungo armistizio tra i Langobardi ed i Romani, il quale durò tutta la seconda

<sup>1</sup> Vedi sopra cap. 3. 11.

<sup>3</sup> MURATORI: Annali d'Ralia, a. 617 e 619.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I Saraceni portarono ben presto questo bottino da Siracusa ad Alessandria, Anast. in Fila Adeodoli. (Munat. p. 141. C.)

metà del VII secolo, durando pure le liti in conseguenza dell'usurpazione di Grimoaldo (662). Così, senza timori da questo lato, i rapporti nuovi nelle provincie romane poterono liberamente svolgersi e consolidarsi.

La necessità aveva resi i Romani atti alla difesa, questa diede loro il coraggio della libertà. Non sopportarono più oltre il giogo del dispotismo vergognoso e dissennato degli imperatori, i quali, dopo di aversi aperta la via al trono a prezzo di stragi e vergogne d'ogni maniera, avevan preteso stabilire e migliorare colla propria autorità le dottrine della fede e le forme del culto. Ma i Romani d'allora ritenevano queste dottrine e forme tanto sante e rispettabili, quanto i republicani dei tempi antichi i principii del loro diritto politico; si affollavano quindi intorno al papa come intorno al difensore della fede stabilita da Dio. Il successore di Costanzo, Costantino II, detto il Barbuto ristabili è vero per mezzo del sesto sinodo ecumenico (680), il quale condannò la dottrina monotelitica, la concordia tra le due chiese 1, anzi permise al papa la soppressione di legami onerosi 1; il imalcontento non lasciò tuttavia dallo scoppiare sotto il di lui successore Giustiniano II « dal naso mutilato » (Rhinotmetos). Imperocchè quando questo forsennato comandò di condurre il papa a Costantinopoli, perchè ricusante l'ammissione delle decisioni del concilio trullano, la milizia e la popolazione armata nelle provincie s'oppose all'esecuzione del decreto imperiale (692) 5. E lorchè l'imperatore stesso, cacciato, poi ritornato al trono coll'ajuto dei Bulgari, di nuovo infuriò, e minacciò della sua collera anche i Ravennati; il popolo, sollevatosi, si elesse un capo, che lo preparò alla guerra 1. I Romani negarono riconoscere Filispico, assassino e successore di Giustiniano, perchè ammetteva la dottrina monotelitica: finchè Leone Isaurico finalmente emanò il famoso decreto contro la venerazione delle imagini, il quale destò una sollevazione generale delle province italiane (726).

Lo stesso papa Gregorio II si pose alla testa del movimento per la difesa delle forme antiche e nazionali del culto romano. Alla sua chiamata si unirono le milizie delle provincie romane, sprezzarono i comandi dell'esarca, e si elessero condottieri propri, e quando il

I Anche la Chiesa milanese, la quale allora durava assal indipendente dalla romana, si dichiarò in un concilio speciale contraria a quella dottrina. Mares XI. 103. — PAUL Diacorus. VI. 4.

<sup>2</sup> ANAST. in Apolls. (Mcn. 164. C.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> • Excitatum est cor Revenuesis militier. Ducatus etiam Pentapolitani et circumqua-que partium etc. • Anastas. in Sergio (Mun. p. 149).

<sup>4</sup> AGNELLES: Liber pontif. (MURAT. I, c. p. 160).

papa non li avesse rikenuti avrebbero eletto un altro imperatore 1. Dappertutto Inflammavasi la rivoluzione. Il duca di Napoli, Esilarato del il figlio furono battuti dal Romani, Pietro duca di Roma caciato, Paolo Esarca ucciso in Ravenna. E non meno del Romani mostravansi ora zelanti per la difesa del papa i Langobardi, come anche di tutto ciò che essi chiamavano la vera fele e la salute dei Crisiani 2. Con una potenza siffatta dunque, il papa poteva deridere le minacce dell'imperatore e sè dichiarare la parte di separazione ed il mediatore tra l'oriente e l'occidente, nella potenza del quale solo stava il conchiudere ed il mantanere la pace 7.

Così aveva Gregorio II di faccia all'imperatore raggiunta in fatti quell'indipendenza, alla quale apelavano da lungo tempo i successori di Pietro. Essa indipendenza fu però subito minacciata e più pericolosamente, perchè più da vicino. Avvegnachè Liutprando, senza dubbio il più grande ed il più celebre tra i re langobardi, il quale assicurò di nuovo il trono, credesse la confusione delle province romane opportuna per compiere la conquista langobarda d'Italia. Le città dell'esarcato caddero subito ai primi assalti; Ravenna stessa conquistata per breve tempo 4; adesso però il papa e i duchi langobardi di Spoleto e Benevento riconobbero il pericolo comune e riunirono le proprie forze. La politica dei papi, la quale Macchiavelli così evidentemente contrassegnava, di mantenere l'Italia divisa per mezzo della dominazione e della gelosia di varie notenze, e per tal maniera toglierle ogni forza, ebbe principio appunto in quei tempi. Avvegnaché essi avessero già conosciuto troppo bene il vantaggio a loro impartito da una siffatta condizione di cose. Liutprando si collegava però da una parte coll'Esarca, vinceva i duca e forzava Roma. Allora il papa ricorse alla dignità ecclesiastica, colla quale egli poteva assai anche presso i Langobardi, ed ottenne la pace. Nel 740 si ripeterono però pressochè i medesimi fatti, lorchè la ribellione dei duca di Spoleto e Benevento e la politica infedele di Gregorio, successore al secondo omonimo, aizzarono ancora una volta Liutprando re. Questi entrò di nuovo nello stato con un esercito, sic-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ANAST. in Greg. II: « sibl cance ubique in Italia Duces elegerund, atque sic de Pontificis deque sua immunitate cuncil studebant. »

ARAST. ib. se quasi fratres fidei cutesa contriaveruni Romani alque Langobardi. •

20 dei la lettera di tregorio a Locon imp. 178s. ap Navs. T. XII. 805, 572 L'imp. lo aveza minacciato di trattario come Martino; il popa rispose, non abbisognar d'altro che di alionizanzi di 18 stadii cioè, di recarsi presso i Langobardi: « lum lu vade, vestos perseurer. «

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ARNELLES in Johanne, c. L. (MYAAT, p. 170). Il papa invocò allora Fajuto di Ursus duca delle Venezie, presso il quale l'esarca si era rifuggito; vodi la letiera ap. Mansa. L. XII. p. 244. Barcenna fu di movo liberata coll'aluto de' Veneziani. Pact. Diac. VI. 34.

chè il papa dovette in quella bisogna ricorrere al potente maggiordomo dei Franchi, Carlo Martello, il vincitor dei Saraceni, El alibisognava un motivo ben forte, perchè questi si persuadesse a prasare alle parti papali, giacchè Carlo era legato al re langobardo per vecchia amicizia ed importanti servigi d'ogni maniera '. E perciò appunto il papa offriva al maggiordomo nientemeno che il protettorato di Roma stessa, gli consegnando come simbolo del medesimo le chiavi del sepolcro di s. Pietro 1. Cosa però egli intendesse per questo protettorato (allora non si adoperava' ancora il titolo Patricius) il papa nè lo spiegò, nè cercò con quali diritti e se egli potesse offrirlo. Indubbiamente egli stesso l'esercitava da lungo tempo; anzi riteneva la propria autorità ecclesiastica tanto alta da valere a santificare col voto di essa ogni usurpazione profana. Duravano ancora le trattative, lorchè amendue morirono (741). Il nuovo papa Zaccaria sacrificò i duchi langobardi, gli alleati de'suoi antecessori, e per riacquistare le città perdute in Toscana strinse con Liutprahdo alleanza. Che più? A lui riesciva persino, usando astutamente ed arditamente, di pacificare il re langobardo coll'imperatore, inducendo il primo a restituire Cesena ed altre conquiste fatte su quel di Ravenna 5.

Bisogna ammetteriol Erano uomini grandi ed abituati alle più importani missioni, quelli che allora sedettero sulla sode agostolica e la innalizarono I Quanto da riflettere non diedero a Zaccaria papa la sua individualità e la sua dignità ecclesisatel Quando Rachia re e successore a Liutprando (744-749) riaperso coll'assedio di Perugia la guerra, egli s'affrettò a lui, e potè colle sune parole tanto, che quegli non solo desistesse dalla guerra, ma deponesse la corous, assumendo la veste da frate in Monte Cassino. E non poteva questo papa depositore di un relegitimo, elevare altrove un'intruso? È noto aver egli detta buona l'usurpazione della corona operata da Pipino a danno della schaltat dei Merovingi, e fattolo cousactar e re mezzo di Bonifazio, l'apostolo dei Tedeschi (752). Nel secolo VIII è prediseranto l'intero avvenire dell'evo medio l'inte

Heggs, Storia della Castina, con

I Per amor suo Luliprando si era assunio un'impresa contro i Sarateni nella Provenza, e Carlo gli avyez prostata la propria atima ed amicizia, mandando il proprio ligilio Pipino a Pavia per far tagliare il primo capello del re langubario, assumendo così il posto del padre. Part. Drac. VI. 33. — IV. 40.

<sup>\*</sup> Quanto asseriamo risulta a tuta evidenza dalla prima lettera della mendia del Godez-Graolinus: « Conjuno te, in Dominum vivum et verum et ipasa sacratissimas claves Genesionia B. Petri, quaz robis ad Repuvan distintinua » Cassa tenta invano, indetto da zelo ecclesiastico, di austituare la lettone dissennata ropum, la quale diverbibe significare presso a poro man pregibirat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anasr, in Zanhar, p. 162. Il papa giunse a Pavia contro la volonta del re per trattare della pace.

Il fratello e successore di Rachis, Astolfo, si era già deciso a conquistare l'universa Italia. Prese Ravenae a la Pentapoli, corcò Roma. Ancora una volta Stefano III potè indunto alla pace con "doni e parole, poce tenapo dopo però Astolfo ripigliava la guerra, pretendera la signoria di Roma ed un tributo — una moneta d'oro per testa '. Instilimente ricorreva il papa a Costantino imperatore, cui gli conopfii chiamavano dal finno (Copromyno); questi abbandonava l'Italia a sè stesse; instilimente recavsai egli a Pavis per tentare ancora una flata il proprio influsso sul re; non gli trimasse in ultimo che la via già battuta da Gregorio III di preferire cioè la lontana e quindi meno pericolosa signoria dei Franchi all'inetutabile dei Langobardi. Passò in Francia, coronò Pipino e i figli Carlo e Carlomanno a re dei Franchi e il disse tutti Patrizi dei Romani.

Fu tentato per ogni maniera di concepire e di spiegare questo principato, eppure il significato, è tanto ovvio, quando appena si retroceda al solito uso di questo titolo nei tempi in discorso. L'imperatore lo accordava come semplice titolo orrevole, quando anche fosse uno de maggiori (codi tronasi anche patrizie); dall'altra parte poi usavasi di indicare come patriziati quelle luogotenenze a cui esso titolo andava unito: cosi infatti gli Esarca di Raventa e quelli d'Africa sono detti patrizi di Ravenna ed Africa;

Dopo quanto si è detto non potrassi quindi nel Patriziato dei Romaniveler altro che la luogotenera, nel dicacto di Roma, la quale subnatinata prima al patrizio di Ravenna, non dipendeva [negli ultimi tempi fuorche dal papa, di modo che questi solo vi deggera il patrizio di il Daza". Siefano III dunque nominando i re franchi patrizi, non intese certo di cedere loro la signoria di Roma, più presto anzi sperava di formarsi in essi validi protettori, i quali si volessero accontante del titolo e dell'onore di essa signoria". E i papi ottennero questo e mecho.

Pipino forzò Astolfo a cessare da ogni conquista, poi in una seconda impresa a restituire il già tolto (755-55). Per amor del papa se l'era assunte, e cedè quindi con una donazione le città riconquistate alla chiesa ed all'impero romano <sup>1</sup>. Che sotto quest'nitima locuzione poi non si dovesse intendere la dominazione degl'imperatori

<sup>1</sup> ANAST. in Slephono III. (MURATORI, D. 166).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra pag. 124. Nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Axarras, in Zachor. (Mun. 162 c.). Il papa si porta a Pavia, « relicta Romana urbe jam dicto Stephano Patricto et Duci ad gubernandum, « Dippiù mé c. IV. 4 Senato e popolo di Roma în una lettera a Pipino chiamano il papa loro signore (Do-

minsu), hui però solo difensore (Defensor) della chiesa romana Crexxi. a. 13. Cod. Carol. n. 36.

<sup>2</sup> Cost. P. Sterano stesso: « propria vestra voluntate per donationia paginam bento Petro
Sanatagene Dei ecclesia el refupibilice civitates et lora restituenda confirmassia.

greci, lo seppero gli ambasciatori di questi da Pipino stesso, ai quali egli rispose non poter più togliere quanto cra gli proprietà di Pietre e della Santa Chiesa. Che però significasse impero romano, di sicuro nesuno lo avrebbe potuto dire con certezza. Il papa usava di questa espressione ambigna per appropriarsi dritti di autorità assai certi, avendo egli per l'una parte fuso colla chiesa romana l'impero romano, e per l'altra limitatà semper più la supremazia dell'imperatore greco ad una sfera per lo meno ideale. Egli non artera infatti rotto assolutamente ogni rapporto con esso, avregnaché facesse porre nei documenti e sulle monete romane il nome imperiale quasi in segno di ammessa suddianza.

 Morto Astolfo, il duca Desiderio ed il monaco Rachis, al quale rincresceva l'abdicazione, si disputarono il trono. Il papa aintò il primo, e n'ebbe in premio, a tacere di doni ricchissimi, l'assicurazione della consegna di molte città, le quali furon aggiunte alle donazioni di Pipino <sup>4</sup>.

Se il re però avera force pensata la cosa tutt'altro che seriamente, per lo meno, lorché ebbe raggiunto lo scopo, si mostrò bea alieno dei vloter mantenere la promesa; si aggiun;endo poi la sollevazione dei duchi langobardi di Spoleto e Benevento, postisi sotto la protezione francese ed alletti strettissimi col papa, fu ripetuto lo stesso sistema d'alleanze, che ai tempi di Liutprando, di qui il re lango-bardo col Greci, di la i duchi col papa <sup>1</sup>. Con non troppa fatica superava però il re i duchi, e il papa dovette hen presto ricorrere dil nuovo alla mediazione francese, solo non valendo alla guerra. Bula pace per questa maniera conciniusa restarono esclusi i Greci, i quali alla lor volta minacciarono d'assalto Ravenna e la Pentapoli. Il papa adesso ricorrera all'aiuto dei re langobardo, or ora da lui combattuto, più all'appoprzio di Pipino contro i Greci empi ed cretici, ed i unali rella sverbeb dovuto riconoscere come legititini suoi sienori. <sup>3</sup>

Con una politica tanto scaltra i papi poterono fin da quel tempo sostenersi di mezzo alle potenze indigene e straniere e fondare uno stato della chiesa indipendente, effi iniziato dalle donazioni di Pipino. Fosse stato il papato indipendente almeno nella sede della propria signoria, in mezzo alla sua chiesa in Romat Invece per

I ANAST. in Sleph. III (MURAT. 471).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così p. e. Stepano prega Pipeno: • ul per pacis fordera causam B. Petri et Reipublica Romanorum disponerel • (Mun. 168 C.)
<sup>3</sup> Anast, in Constant, (Mun. 1.13), Vedi p. e. la carta di Puolo papa ap. Mansi XII, 639.

ANAST in Steph III. (MURAT. 179).

<sup>4</sup> V. Ep. Pault L ed 1 CENNI n. 18 (Cod. Carol. n. 15).

<sup>4</sup> V. Ep. Pauli, CENNI, n. 25-27.

la discordia nodrita dagli intrighi di Francia e dai tempi dell'invasione langobarda laceratrice d'Italia tutta, incominciavano le fazioni e le violenze dei grandi nelle province romane politicamente siasciantesi; meglio che altrove però in Roma, flove ogni elezione di para portrava lotte sempre maggiori, quanto più l'autorità del para indava ingrandendo. Divenuta per tal maniera la totta de' partiti furibonda, il novello papa trovò sempre più difficile lo sincolarisi dalle seigenze e qualche volta dalla signoria del suo proprio partito.

Ed a Stefano IV non riesci che lo ajutando Desiderio re, al quale . certo e'sarebbe stato grato, se altre mire politiche non glielo avessero impedito. È vero; nulla poteva esser per lui peggiore dell'unione Franco-Laugobarda; quale appunto a'suoi tempi per mezzo di matrimoni reciproci tra le due case pareva dovesse aver luogo. Annena Stefano n'ebbe sentore scrisse una lettera furiosa ed imprudente ad ambi i re franchi, nella quale disse il piano, suggerimento del diavolo, stoltezza inconcepibile che « essi, la nobile casa reale della nazione la più grande, avesser voluto macchiarsi per l'alleanza colla nazione cadente e senza fede dei Langobardi, la quale non meritava neppure di esser numerata tra le nazioni, e dalla quale indubbiamente nasceva la schiatta dei lebbrosi » 1. Evidentemente egli tremava di dover essere la vittima di questa alleanza; eppure questa fu la causa dell'odio più acerbo tra le due case, lorchè cioè Carlo rimandò vergognosamente la figlia di Desiderio, e questi ricoverò la vedova ed i figli di Carlomanno, per sostenerne i diritti contro Carlo, Certo, Desiderio contava su di un partito in Francia; imperocché come avrebbe egli osato altrimenti di sfidare il potente re franco? Sperando pure nell'aiuto del novello papa Adriano I (772) egli pretese anzi che questi consacrasse i figli di Carlomanno. Il papa tuttavia, al quale pareva potergli rinfacciare grandi cose in seguito al contegno da lui tenuto verso Stefano, si riflutando costantemente 1, si alleò sempre più strettamente col partito francese. Così stando le cose, Desiderio avanzò un'altra volta contro Roma, conquistò una gran parte dell'Esarcato e della Pentapoli e si portò fino ad Otricoli in Toscana. Adriano riuni le sue forze dalla Toscana e dalla Campania e pregato d'ajuto il re francese, originò l'intervento di Carlo (773) il quale colla presa di Pavia nell'anno seguente pose fine al regno langobardo. Carlo, re dei Franchi e patrizio dei Romani. si disse anche re de' Langobardi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. n. 49 ed. CENN: (n. 45. Cod. Car.), <sup>2</sup> ANAST, in Hadr. (Mcn. 183); « quosiam sicut lapis adamas sia firmus Hadrianu

<sup>3</sup> Axast. ib.: aggregans universum populum Tuscim, Campanim et ducatus Perusini.

L'influsso del papa e di Anselmo abate di Nonantola presso i Langobardi pare abbia facilitato d'assai la conquista. La chiesa romana avvantaggiò di nuove donazioni e di pretese sempre maggiori. Carlo assicurava il papa, non avere egli assunta l'impresa per oro, argento o dominio, ma solo a tutela dei diritti di S. Pietro e ad incremento della sua chiesa 1; confermava quindi le donazioni pipiniane non solo in modo più largo \*, ma offeriva per salute dell'anima propria il ducato di Spoleto a S. Pietro; così almeno Adriano papa in una sua lettera a Carlo 1. - Ed anche più tardi il re donava alla chiesa romana altre terre su quel di Toscana, di Benevento ed in Corsica, Eppure i papi non ne parvero contenti e perchè per l'una parte non potevano arrivare al possedimento di tutto e perché per l'altra più ancora richiedevano 4, benchè le loro pretese d'allora fossero ben lontane dallo stato in cui delle donazioni pipiniane Anastasio parla, secondo il quale per verità ben poca parte d'Italia sarebbe sopravanzata 5. Dalle lettere nel Codice Carolino pare che risulti aver la chiesa romana di tutte le donazioni di Carlo solo poche città della vicina Toscana prese in possesso, mentre in Spoleto ed in Benevento non ebbe punto guadagnato \*. E nell' Esarcato istesso l'autorità papale significava ben poco, avvegnachè in

1 Ep. 56, ed. CENNI (Cod. Car. 58).

<sup>2</sup> II papa si lagna con Carlo che l'arcivencovo Leone di Ravenna si 'ritenga oltre le città ravennate, arche quelle dell'Emilia: Rologna, Imola, Farma, Perrara, Comsorbio, Forti, Cesena, cor. Bp. 53 et 54 ed. Carsu (Cod. Car. 35, 54).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. 56 ed. CENNI (Cod. Car. 38). Ildebrando duca di Spoleto non si curò del papa, siccibe i messi reali traltareno col primo, senza tener conto del secondo. Se ne iamenta il papa e ricorda a Carto le fatte donazioni. Secondo Anastasio gii abitanti si sarrebbero sponane.

taneamente assoggettati al papa.

<sup>\*\*</sup> Il papa checè in Troccan i prirritori di Popololia e Roscella, apparimenti dia Classa de tengia stabilissali, mere Sancia, Termoni, Mirramia, Ballomia regia, le affer cità de-merita in forza deria dossatione. By 48, 49, ed. Cares (Cod. Ler. 84, 50), Le perces de pera dales qual probabilisment malitorio contale in prove destinati di Cari, Sadarana descanda del Cari, Sadarana del Cari, Sad

gereio, le pretene l'avazzament inteto, o ne i possi danto stati più tarti findificati. L'amento frantia percialmente data  $B_{\rm P}$  9. 44. (L'arce) (col. Garcel 46), soli quale ju Capatri primi proprime del proprime del proprime de presenta del proprime appet de Routilita de Population seque perfitue Reverentanta.  $\lambda$  (vig. gir si avreibero concegnate i e cluis della città, con per fin altante fin ma egli interden future i cultis setta ji mos demmito presimentene come quelle della Toccana, qijui donnie. Delta Gereina si la rivarare fin devir la donniera bita statu celtita. Con la rivarare fin devir la donniera della statu celtita. Con la rivarare fin devir la donniera statu celtita.

Ravenna e nelle città dell' Emilia dominasse Leone arcivescovo di Ravenna; la sola Pentapoli era rimasta soggetta al papa 1.

L'Italia fu conquistata ancora una volta da Carlo Magno. Nel 776 egli dovette già intraprendere una seconda spedizione contro alcuni duchi langobardi dell'Italia superiore, i quali avevano tramato il ristabilimento del regno langobardo <sup>a</sup>. Allora egli installò conti e vassalli franchi, ed accordò al proprio figlio Pipino la luogotenenza in Italia col titolo di re dei Langobardi. Una terza spedizione (787) ridusse all'obbedienza Arichis duca di Benevento il quale colle insegne di autorità indipendente aveva assunto il titolo di « Princeps » Eppure questo principe non abbandonò il proprio piano di restituire il trono ad Adelchi figlio di Desiderio re e proprio cognato, strinse alleanza coi Greci, per la quale egli riconosceva la supremazia degli imperatori, che accordavangli il ducato di Napoli col titolo di patrizio 5. Morì però subito dopo e Carlo ad onta che ne fosse sconsigliato dal papa elesse il figlio di Arichis, Grimoaldo, duca di Benevento, mantenendo però la supremazia francese 4. Questi pure strinse ben tosto alleanza coi Greci e condusse in Italia la guerra contro Pipino.

Lorchè Adriano I nel 786 moriva, Loone III venne eletto, secondo l'antica consuetuline, dal ciero, dalla nobilità e dal popolo di Roma. Egli mandò a Carlo re le chiavi del sepolero di S. Pietro e l'esorcista di Roma, lo pregando a spedire chi potesse ricevere dal popolo romano il giuramento di fedeltà. Era questo semplicemente un rinnovare l'antico patriziato, o un riconsecre la dominazione franca in Roma 3 los bor quest'ultima jotest; giacche pare che fin'ora il patriziato dei re franchi non fosse riguardato che come un protettorato. Perciò Carlo al suo primo arrivo in Roma non amministrò la giustizia, anzi intercesse persino dal papa di poter entrare in città e sciogliere il proprio voto nella chiesa 3. Forse Leone III di mezzo al partiti previde la necessità dell'aiuto del potente monarca e cercò per conseguenza di avvicinarlo sempre più strettamente a sè ed a Roma. E veramente poco dopo i nemici pressol, o limattatarono; fuggiasco

I Ep. 53 et 54. ed. Cgnn; (Cod. Car. 52, 54).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il papa ne avvisa il re. Ep. 57. ed. CENNI (59 Cod. Carol.); egli nomina i duchi di Benevento, Spoleto, Friuli e Chiusi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La notizia è di Papa Adriano. Ep. 91, ed. CENNI I. 487 (n. 88. God. Garol.).

<sup>4</sup> Egil dovera porre sulle monete e sugli atti il nome di Cario; i Langobardi dovevano dimetiere la barto, segno della loro nazionalità, e distruggere le fortificuzioni di Acerenza, Salerno e Consa. Chron. Enchemperati in Menar. St. II. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> « Rogavitque, ut aliquem de suis Optimatibus Roman mitteret qui Populum Romanum ad nuam fidem alque subjectionem per saoromenta firmaret. « Essuano Annales, 796. (PRET. Monum, Germ. I. 183).

<sup>4</sup> ANAST. in Hadr. (MUR. 186 B).

riparò a Carlo in Paderborn, dove non è inverosimile si sia trattato della coronazione imperiale. I messi del re, vescovi e conti, restitui-rono il papa in Roma e giudicarono i sollevatori 'L'800', anno seguente, Carlo stesso venne in Roma e ricevette dalle mani del papa la corona imperiale. – L'importanza universale storica di questo fatto mostrarono a sufficienza altri, nou ricorderò quindi che le idee legali dello stato di quei tempi, dalle quali esso in certo modo necessariamente procedera.

Gli annali franchi dicono semplicemente: I papi e l santi padri della chiesa pensarono doversi far imperatore Carlo perchè possessore di Roma, sede dei Cesari, come di tutte le altre residenze in Italia, Gallia e Germania 1. Ouesto dunque significa: bisogna riconoscere anche di diritto, col titolo che le compete, una potenza di fatto, come era già accadato di Pipino maggiordomo e padre di Carlo, mediante il conferimento al medesimo della dignità reale. Così solo era possibile ristabilire il confuso sistema del diritto romano tramandato e togliere di mezzo la contraddizione esistente tra questo e le circostanze di fatto. Fin ora i papi avevan sempre mantenuta l'idea confusa della republica romana anche quando essi investirono i re franchi del patriziato romano, ossia della luogotenenza nel ducato di Roma, anche quando accettarono in nome della chiesa e del regno la dominazione sopra Ravenna e la Pentapoli, la quale essi intendevano sempre come patriziato 5. Questi patriziati però o luogotenenze romane non potevano più sembrare dipendenti dall' imperatore occidentale, il quale era pure il vero capo del regno romano, cosicchè essi eran là senza fondamento, ondeggianti nell'aria, contraddizione in sè stessi, soggetti senza superiori, quando non si voglia ammettere come tale la Republica. Ma questa non esisteva in Italià, in Occidente solo nelle idee. Carlo il Grande si disse re dei Franchi, patrizio de' Romani, re de' Langobardi, eppure l'impero romano non consisteva in alcuno di questi titoli. I Romani però gli prestarono giuramento di fedeltà come a signore, la sua autorità tuttavia riconobbero i papi e sui territori romani e sugli ecclesiastici. Non giungeva forse la sua posizione mondiale e la sua potenza al di là di tutti i titoli di

2 Ann. LAURESHAM. a. 801 (PERTZ. L 38).

I ANAST, in Leone (Mcn. 199. A).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Papa Adriano serive a Carlo (Ep. 91, ed. Crava, N. 83, Cod. Carol.), « Quia: al ful estis, honor Patriciolaus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, simili modo (spar Patriciolaus Beati Petri, fautioris vestri, tam a sanctur recordationis Domno Pipino, magno hege, genitore vestro, in scriptis in integro concessus et a vobis ampitus confermatus, irrefragabili jure permanent. \*

diritto Inora riconosciuti ? L'idea dell'impero romano, del quale si era sempre Ileneri non induceva forse il ristabilimento dell'impero, il quale solo poteva darle la pieuezza di fatto e un complemento all'intero suo sistema politico?

Carlo venne riconosciuto e coronato come imperatore romano dal capo della chieso occidentale. In lui dovera concentrarsi ogni potenza terrena in quanto essa esistesse nel seno della cristanità, per quella stessa maniera che il papa riassumeva la spirituale dei vescori. Per la chiesa romana però, costrutta sulla pietra di Cristo, e sulla quale nulla può il mondo con-ogni sua potenza, l'imperatore non dovera essere che il supremo protettore e difensore della fode; a lui la missione di estendere il regno cristiano su tutta la faccia della terra :

Cosi for compiutamente decisa e pei Greci stessi indubbia, la divisione di Roma dall'impero greco, il quale continuava a diris iromuno °. Carlo, l'imperatore occidentale dei Romani, sottoscrisse coll'orientale imperatore Niceforo, cui egli chiamava fratello (803), un tratato, in forza del quale egli s'aggiustò con lui rapporto al dominio in Italia. Tutto il territorio originariamente langobardo, comprese Roma, Ravenna e quanto appartenesse all' Esaratoa, più l'Istria ed una parte della Dalmazia vennero dette di pertinenza di Carlo, sotto la dominazione greca durranono invece le isole di Venezia, città marittime della Dalmazia, del sud di Napoli e della Sicilia con un brano di Calabria °.

<sup>!</sup> V. ap Eichnigan, Deutsche Staats und Rechtsgesch, V. I. § 136 Leg. Gesch, Italien I.

<sup>2</sup> Theoremones. Chromogr. T. l. p. 732 (dell'edizione di Bonn) γενομένης της Ρώμης απ' έπεινου του παιρού όπο την έξουσίαν του φράγησος.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Murantoni. Annali d'Rolla. T. IV. a. 803. In questi tempi Galabria era detta il paese dei Benzi, giarche la vera Galabria era andata perduta, come lonquando la vera Sicilna. cudde in mano di Saraceni, si ebbe una Sicilia al di qua del Faro, Giaknone, Storia di Napoli P. VI. c. 2.

## Costituzione delle province d'Italia, che riconobbero la dominazione greca fino ai tempi di Carlo il Grande.

Le scarse notizie fomitieci dalla raccolta dei papi nota sotto it nome del bibliotecario Austatine dalla tostica dei vescosi ravennati dell'Aspuello 'ci permettono di considerare lo avolgimento ulteriore della costituzione romana in latia in certo modo pel solo spazio di due secoli. Noi ci limiteremo però solo all'Italia romana, perchè quanto allo stato del regno largobardo intendiamo fame soggetto di una speciale osservazione. Anzi tutto è d'ospo ci siano noti i destitui el I cangiamenti della forma delle istituzioni romane in quei territori, dove al esse era concesse continuare non impedita la loro vita; quindi cercheremo dove sia stato loro possibile comparire sotto la dominazione e la istituzioni di una noncon estraniera, se non in modo da sembrar oppresse, certo però ristrette e mutilate. Il risultato ottenuto portà servire come introduzione e fondamento a quel che segue.

Il riassunto generale ed istorico da noi fatto precedere ci permette di distinguere per l'Italia romana due periodi nel tempo al quale noi siamo giunti: 1.º la dominazione greca fino a Gregorio II,

Assistantia Dias. morto in STANIA. Baseveza Scotzatrante provi pel princi, del File Rimona, Portir, Spottera State State institute Californe tam prima parto, colo fino a Costationo para († 1715), in quale in composta di quesdi immijo a l'altinotro, poi il minamente devora a vari anteri conferenza di finali conficienzo di a Rancia in seno — da Nicolo I a. 889. Podi il dissertazioni dei Marciari, Soliciorinde e Ranciale qui Necesi in State il marciari dei Californi dei Remandia qui Necesi (III. P.). Il dever l'excepti III. P.). Il dever l'excepti III. P. Il dever l'exception III. P. Il dever l'exception

cioè sino a quando la promulgazione dell'editto sulle imagini (726) occasiono la ribellione dell'Italia romana e l'opposizione del papa; 2º un periodo di transizione, nel quale Roma mantenevasi in una specie d'indipendenza nella ricognizione formale del dominio greco, nel quale Ravenna cambió successivamente il dominio greco col langolardo, poi per la donazione del papi cadde sotto l'autorità papale. Il governo di Leone III e la coronazione di Carlo il Grande segnano la fine di questo periodo — Ora per tutto questo tempo noi esamineremo dapprima la costituzione delle province romane d'Italia in generale, poi quelle speciali di Roma e Ravenna.

Mostrammo già come ai tempi di Gregorio Magno il governo fosse principalmente nelle mani delle autorità militari el ecclesiastiche. Le singole disperre parti essenziali della dominazione greca avvano come autorità ecclesiastiche i vescovi, come militari i magistri militamo Duece; ambedue poi subordinate alla luogotenenza del Patrizi o Regil Esarchi. Una costituzione simile, almeno nelle parti fondamentali, durò ancora per un cere tempo. In Ravenna finche l'Esarcato non fu conquistato dai Langobardi, i Patrizi o gii Esarca continuarono sempre ad essere i lungotenenti imperiali nella provincia d'Italia. 'L con essi cadde probabilmente per intero la carica di pretetto civile e speciale per l'Italia; al loro posto i trovo subentrato il consiliarius o l'assessore dell'Esarca '; l'Esarca stesso anzi vien qualche volta chiamato prefetto. 'Un prazes di Sardeapa ed un prafectus d'Africa, come autorità supreme, poi un prafectus d'africa, come autorità supreme autorità supreme autorità supreme autorità dell'attra dell'attra d'africa, come autorità supreme autorità dell'attra d'africa d'afri

I La dizione: provincia d'Italia, occorre spesso appo Auasiazio, anni no vieno distinto II duesto di Roma dal momento, ch' egli s' eta fatto indipendente P. e. Anast. Vito Zach. (Nuc. p. 161): - Hic invenit totam Rolliam provinciam valde turbatam, simul et discalum Romanum.

Mann, Pap. n. 121 dell'amo 646 o 647 · et decreta. Johannis Partici et Eurard Bulles, nen nes expelsable Prospil si relequella socialistica et a. Secondo la continuince intentitus del secondo la continuince intentitus del secondo 3, della quale Confanina Parefregoratio en la socialistica Confanina del secondo 3, della quale Confanina Parefregoratio en la socialistica (especialistica della presidenza o en la Barra (Expeñra), con 1 Consiliaria (seconda, socialistica della presidenza di Parefre III 18 et al. dell'adicione di Romania di assessori di perima erano danque direntali impiegal indipendenti. De Casso (Gósta) ed altri dapo ini erranzo qualno firenzono i puntalo "consiliariaria" come una corresponde di Doussiaria.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manini, Pap. n. 132. « Theodoro gior. Pref. q. et Galliopa et Annes Jugalibus. » Da Anastasio noi sappiamo che Teodoro Calliopa era Esarca.

<sup>•</sup> Maxis. Golf. Conc. X. Silk. • Scriptimum Image: film boster Gregorio Proefetto Indianampa fecinam Trockoro quisdom limitale princidi Juliare contigare. • qui tervasti tran interessante lettera dello stesso papa a Pietro venovo di Siranua, dore eggli to rimprovera, d'escenti riciclatio en precesso crisialiste, pil d'essersi riciclatio dal pretetto, ricicra la largato, compregnato de lorge in pietro dello con di malfinifere (sel essentire, filiama nostrome Frezi), per controlle processo della controlla della controlla della controlla con

venti o trenta anni dono Gregorio Magno. Diverso da questi prefetti di Sicilia (pretore ai tempi di Giustiniano) non è certamente l'Iudex di quella provincia, il quale ai tempi di Conone papa incarcerò l'amministratore del patrimonio della chiesa romana per la sue cattive mire e pe'suoi complotti 1- Iudex è detta ogni autorità, vuoi civile, vuoi militare, e questo titolo viene adoperato da Anastazio, il quale ci fornisce la notizia in proposito tanto per gli impiegati imperiali, che papali, franchi o langobardi; non si potrà credere l' Iudex provincia d'Anastasio un semplice impiegato civile come Præfectus nel senso primitivo dalla parola 2. Del resto Anastasio chiama l'Index Sicilize anche Patricius ma coll'aggettivo Extraticus cioè: et Stratiqus 3, imperocchè egli sedeva in rango eguale al luogotenente d'Italia, il cui territorio era a stento maggiore di quel di Sicilia: più a lui eran soggette le poche città ed i territori, che i Greci avevano posseduti nall'antica Calabria (Hydruntum e Gallipolis) e nella nuova (il paese detto prima dei Bruzi). Lorchè anche l'Esarcato e Roma stessa furono staccati dall'impero bizantino lorchè l'Africa fu conquistata dai Saraceni, il patrizio di Sicilia era l'impiegato greco d'occidente più ragguardevole, al quale per sino il ducato di Napoli era soggetto 4.

I singoli paesi erano tanto prima che adesso retti dai Ducer e perciò chiamati ducati. Il territorio della provincia Plaminia con una parto dell'Emilia, soggetto direttamente all'Esarca di Ravenna, dicevasi Esarcato, da questo poi continua sempre distinta la provincia Pentapolis da Rimini fino ad Eugubio 7, dalla quale sorse poi la

J. AMAST., Ph. Gim. (Diet. p. 148) - qui a justice provinciare unb aertic cutotida pretunus six. - 24 prova adutiva sienul passi. Un imprantave comando à tutti i moi justices, doressero ricorere en modo il più concrette il papa viaggante per alta volta di Cottantino di AMAST. (Phr. 15A. D. L'Escava il chiama hadez: — in tro chamene Exterit da todicia Referbibliore, il p. 113. — Gii officiati di Stattricio Carattarina, il quale avvez intenta sun con put ce quelli di Remacio Telelia in Statistica collectioni si p. 114. C. Oni l'ercano i pramo di Remacio Telelia in Statistica collectioni in the Co. p. 114. C. Coni l'ercano i grando dei rei langulardir. — il net cum such padestra il in 40 C. q. — Tallaminet gli impignati di contra di papa o di el troccio come pubblio della propie di el propie di contra con pubblio di per di contra di contra con pubblio di contra di aggingera a mo'di spignatione: il pressi successi propie di estato di contra l'acconditatione il 103. Al NASTAN, DIA, De. p. 110 D. Troccio propieta in principal exterizione — 113. A.

<sup>1</sup> Admisso papa sertire a Carlo re, che il Greci ed il Benevenniai si azrebben silisati per toggiergli i sese citti in Campania (questo nome arrivana fino al Terrero), com lipo parterio Scilice qui in prendicto castro Calciano residet. « Sp. 60 ed. Carsot. 1. (Cod. Carrot. n. 73). Che l'amministratione di Mayali e Scillia risidence in un partirio solo, e lo foir anche Corrarr. Postranosterro in metro alle molte pazzie di cui del resto egli è tanto rico (De admissiatri, mp. c. 27). p. 184).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cost da Adriano stesso la di lei estensione dal Nord al Sud, dalle coste all'interno dei Laces. Rp. 34, ed. CENNI (Cod Cor. n. 34). Una descrizione estesa della provincia trovasi mella Tabula Corograph. Medii «Evi del P. BERETTA ap. Muzar. Sc. Tom. X. p. 467, et sq.

marca d'Ancona. Già ai tempi di Gregorio il Grande abbiam trovato in Ariminum un Duz-'; Anustario racconta, che un tale per nome Maurizio, d'intesa con Desiderio re, creò vescovo di Ravenna un laico, cioè lo seriniarius Michele 3. Noi non possiamo dubitare, che allora il ducato d'Ariminum non comprendesse l'intera Pentapoli.

Le lettere di Gregorio non ci parlarono di alcun Dux esistente in Roma, bensì di Magistri Militum; fino d'allora però questo non era che una differenza priva d'importanza, più tardi poi una mera differenza di titolo per una carica stessa ". Anastasio senza darne i titoli ne attesta essere state nel secolo VII le autorità (judices) di Roma elette dagli Esarca di Ravenna 4. Nè vi può essere dubbio che il primo di esse non fosse un Dux, il quale lo stesso scrittore per avventura non nominò che lorquando ai tempi di Filippico imperatore, per l'eterodossia dai Romani non riconosciuto, ebbe a dire, aver un tal Pietro in Ravenna brigato ed ottenutó il ducato di Roma; essere però venuto a contesa colla fazione di Cristoforo, il quale fino allora aveva coperta la carica di duca 5. Subito dopo si fa parola di uno Spatharius imperiale (della guardia del corpo) per nome Marino, il quale, a quanto pare, amministrava, ma solo come plenipotenziario straordinario, il ducato di Roma, onde togliere di mezzo per ordine di Leone imperatore il ribelle papa Gregorio II s. Per l'editto sulle imagini però i Romani e le province romane ribellatisi si dichiarando pel papa, batterono o scacciarono i Duces imperiali e ne elessero di nuovi 7. Il Dux di Roma, il quale fin'allora era stato più o meno dipendente dal papa, divenne d'ora in poi un vero impiegato dello stesso, e senza dubbio da lui eletto e confermato. Lorchè papa Zaccaria si recò a Pavia presso Lintprando re, consegnò il governo a Stefano

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gazo. M. Ep. 1, 58. Arsicinus, Dux Ariminensis civilatis.

<sup>2</sup> ANAST. in Steph. IF. (MCRAT. p. 177. D.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questo è specialmente chiaro appo II duca di Napoli, il quale è chiamato ora Duz, ora Mog, militum. Del resto giova osservare, pel tempi bassi appo I Greci essere stato d'uso Ig solo Duz (δούξ ) V. Corst. Posputuco. de them. e de administrat. imp. c. 27, dove l'espressione μασιοσμέλες viene spiegata da απτιπάνα τού στρατού.

<sup>4</sup> Fins Coscos, (n. 889) Mex. p. 148. L'Essera volvera rédurre all'arcédiaceco l'elecisice papele « quot et demandavil suis pisséchous, quos flores ordinacist del fierral de dispersandons (al disponendum) civilaires. « With auxis nells sua dissortatione cepra Roma nel IV en al VIII socio (L'Esseria) fig. « General civilaires, cid. Senatura III socio. (L'Esseria) fig. « General civilaires, cid. Senatura III socio. (L'Essera questi ed altri passi, quando egil socilene, che l'Esara questi ed altri passi, quando egil socilene, che l'Esara con l'especia de predi especia en impiegna de Roma i

ANAST. In Const. (108-744) Mcn. 453. - Zelo fidei accessa magna pars populi Romani statocrunt nullo nodo hunc ducem suscipere. Et factum est dum Christophorus, qui erat duz etc. È chiaro che la carica non è monva.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ANAST. in Greg. Il. Mun. 156. « Marinus Imperialis Spatharius qui Romanum Ducatum tenebat. »

<sup>7</sup> V. sopra p. 143. I Romani oltraggiarono il duca Pietro. Anastt. I. c.

Patrizio e Duca 1. Forse il titolo di patrizio doveva mostrare la indipendenza del duca romano dall'Esarca, almeno nel significato, in cui fu poi trasmelso ai re franchi.

Il duca di Napoli era il solo che mantenesse una tal quale indipendenza dai Langobardi su di un territorio assai limitato, al quale oltre Napoli stessa appartenevano Cuma, Sorrento, Amalfi, Gaeta, ed altre piccole località ed isole adiacenti 1. Il trovarsi lontano dall'Esarcato lo facea anche discretamente indipendente dall'Esarca; perciò già nel VII secolo Giovanni Compsino tenta una sollevazione, cui l'armi dell'Esarca però sottomettono ben presto a. Al tempo della ribellione delle province romane sotto Gregorio II, il duca di Napoli col figlio furono vinti dai Romani nella Campagna (romana). I Napolitani però allora si mantennero fedeli all'imperatore, il quale facilmente poteva arrivarli con una flotta dalla Sicilia, anzi essi negarono ammettere in città Paolo vescovo consacrato dal papa 4.

Il duca di Napoli , detto spesso anche Magister Militum 1, chiamavasi anche e di frequente Console, la carica sua quindi Consolato . Questo titolo, del resto accordato dagli imperatori greci come titolo d'onore agli impiegati ed alle persone d'alto rango, al duca di Napoli abitualmente si concedeva. Qui poi avvenne il caso strano, che un duca di Napoli, il console Stefano, venisse eletto anche vescovo e come tale riconosciuto anche dal papa (768 o 769) 7; il primo esempio dell'unione delle due autorità civile ed ecclesiastica, come più tardi la ebbero per immunità i vescovi franchi. Adesso questa unione non continuò, beuchè Teofilato, genero di Stefano e suo successore nel consolato di Napoli, tenesse per un certo tempo sospesa la elezione del vescovo; le due dignità però durarono nella casa regnante, avvegnachè il console Sergio avesse ottenuto il vescovato di Napoli al figlio Atanasio (850), e sebbene un altro figlio, Gregorio, gli fosse succeduto nel ducato a. A Gregorio, console e

I ANAST. in Zach, p. 162. C. . relicta Romana urbe jam dicto Slephano Patricio ei Duci, ad gubernandum. • Stefano possedeva del resto la carica già sotto Gregorio III. ANAST. 164. C. 2 Ai tempi di Gregorio Il ando perduta anche Cuma (indicata solo come Castrum); fu però subito riconquistata dal duca di Napoli coll'aiuto del papa.

<sup>3</sup> ANAST in Bensdedit p. 435.

<sup>4</sup> JOHANNES DIACON, IN CAPOR. Episcoporum, S. Neupol. Ecel. Appo MURAT. Sc. I. P. II. p. 309. B. Questa cronaca va fino alla morte di Atanasio I vescovo, cioè fino al 872, ed è ntemperanea.

<sup>4</sup> V. le croniche di Joh. Diaconus e di Erchempert p. e. Jo. Diac. c. 37. « Johannes Magister militum, - Dux itle etc. . • Jo. Diag. L c. p. 311. C. • Theophylactus — consulatum regelui Parthenopensem. •

<sup>7</sup> Ib. c. 44 p. 310. B. . Quorum petitiones non renuens, Romanam sedem taicus et adhuc Consul adiii (cioè alla consacrazione). Nam Parthenopensem Ducatum laudabili quieta duoderim rexit annus. .

<sup>1</sup> lb. p. 316. et seq.

duca, segui come console il figlio Sergio, ed un'altro, Atanasio, dopo la morte dello zio omonimo, divenne vescovo, riunendo così un'altra volta l'autorità vescovile colla consolare.

Il ducato di Napoli dunque, dopo essere stato occupato per lungo tempo per elezione popolare, divenne già nel nono secolo ereditario nella stessa famiglia. - Il territorio già piccolo del dominio fu ridotto a spazio ancora minore, lorchè Gaeta ed Amalfi, si gridando libere, fondarono un territorio indipendente sotto Duces propri ', dei quali quei della prima si dissero nel nono secolo solo Hypati (consoli), non avendo, che lorquando la dominazione si fece ereditaria nella famiglia dell'inato Docile I, assunto il titolo di Consul et Dux 1.

Il ducato di Venezia cominciò sullo spirare del secolo settimo, quando, come narra la cronaca di Andrea Dandolo, i Tribuni delle isole, gli uomini più ragguardevoli (Proceres), il popolo (Plebeit), il patriarca di Grado, i vescovi ed il clero si radunarono nel 697 sull'isola di Eraclea, ed elessero Pauluzio a duca, gli accordando la suprema autorità governativa, il potere di radunare il popolo per trattare gli affari importanti e di eleggere tribuni e giudici per le liti private 5. La lettera di Cassiodoro ai Tribuni maritimorum di Venezia non prova, come lo sosterrebbe la cronaca, l'esistenza della città sulle isole, ma semplicemente che gli abitanti di esse vivevano di pescagione, di preparazioni saline, esercitando la navigazione ed il commercio, e vivendo con autorità chiamate tribnni 4.

La popolazione della terraferma si affollò sulle isole più presto che non i Langobardi colle loro conquiste nelle città di questa provincia. Le isole veneziane ebbero tosto nel vescovo di Grado un patriarca proprio, per cui quel di Aquileia o del Friuli dovette limitarsi al territorio dei Langobardi 5. Coll' unione politica sotto il doge lo stato insulare guadagnò una importanza nuova, ma presto ben grande. Lorchè il papa si oppose all'editto sulle imagini, i Veneziani sorsero colle altre province romane a suo favore; quando

<sup>1</sup> lo trovo per la prima volta menzionato un'unico signore d'Amalfi (Senior), Marinus, ap. Jos. Diac. I. c. p. 317. C. I Gaetani e gli Amalfitani, lorchè il duca di Napoli, Antonio, rimase inoperoso ai tempi di Leone III, offrirono le loro navi per combattere i Saraceni. LEONIS Ep. 8. ed. CENNI T. II.

<sup>2</sup> Fadanici. Degli antichi duchi e consoli o ipali della città di Gaela, Napoli 1791: dove (in un bel volume in 4.º) sono radunate tutte le notizie autentiche sopra questi piccoli reggentil. lo devo la cognizione di quest'opera alla gentilezza del chiar, prof. Rüstell,

<sup>3</sup> ANDR. DAND. Chron. Fenetum. L. VII. c. f. ap. MURAT. St. T. XII. p. 127. La cronaca fu scritta nel XIV secolo (Andrea Bundolo fu doge nel 1343-1354); l'autore però usò con critica I documenti ed I fonti antichi della republica.

<sup>4</sup> Cass, Far. XII. 14, V. sopra p. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il pulriarcato doppio nacque, come è noto, dalio scisma sui tre capitoli.

Liatprando re, approfitando della confusione, che ne era nata, conquisto Ravenan, l'Esarca si rifuggi su quel di venezia, i cui abitanti lo restitutiono alla sua residenza. I duchi di Venezia, rapporto alla signoria greca, da essi pure riconosciuta, durarono molto più indipendienti, che non quelli di Napoli; accettarono tuttavia qualcherotta dall'imperatore il ritolo di console. I Majuirii Militano, eletti dal Veneziani per le contese insorte nell'etziono dopo l'uccisione del Doge Urso (secondo Dondolo, 732) avevano la specialità, che ia loro carica non durava oltre un'anno. Ni ritornò però presto ai Dogi a vita, onde venne eletto nel 732 il figlio del Doge Urso, al quale l'imperatore aveza già accordato il titolo di console \*.

I duesti romani sottostrono a destini tra loro diversi, chè meantro quei di Napole di Venezia, fin da principio indipendenti dell'Esarchi e dalla supremazia imperiale e per la posizione geografica abbandonati a sè stessi, durarono anche dopo la caduta dell'Esarchi, ogni altro si sciobe e si suddivise in moditi altri duocal. Secondo Anastasio sui principiare del secolo ottavo tutte le province vollero e soeglieris esse stesse il duca e comporsi ad indipendenza; questa rivoluzione fu il principio della divisione per noi indicata s'. Su quei di Roma e nella città stessi toriamo sul principiare dell'VIII secolo più duchi contemporanei, a vari dei qualti viene accordato il iltolio imperiale di consoi i. Praviga formossi in ducato a se, il quale però deve essere esistito anche prima. Lesso si un'inmediatamente a quella parte di territorio, sul quale il papa dominava e dal quale Roma traeva i meazi per propria difesa '. Qua e la si fa parola sanche dei ducati di Perrava, di Frimum, Auximum e

<sup>1</sup> V. sopra p. 144, Nota 4,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ANDR. DAND. L. VII. c. 4. - Rectorem sibl przecsse statuerunt, queen Magistrum Millium appellareut, quae quidem dignitas secundum Graecerum usum Tribunatu mojor super cos et cunctum poculum porsentatem obtient.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. MURAT, XII. p. 138. E. Hic quia nobilis erat imperialisque Hypnil, idest Conzults, honore fungedatur. - bell'egual titolo si dee andasse pure rivestito il doge Mantzio p. 145. B. Il doge Obelerio ebbe il titolo di Spatharius imperiale; il doge Beato, suo fratello e collega, quello di Hypatus. p. 151, D.

<sup>4</sup> V. sopra p. 143-466.

<sup>11</sup> dans Toio, il quale elesse popa il fratelio Costantino, ablava in Sepet, ed era fore deza nella Toscano Franza (ASATE, p. 114 C. Il primiererio Cristoloro marza ed Concilio lateranene, aver quegli ucciso cella Campania (romana) il Braca Bindfatte (NASSI XII. 718 B). Contemporaco al Marcio Sopialaries, sul Remosamo Buodane Rendet ed al dono Pietro, troviamo sache un Basiliario Puz, il quale pare congluiri octivo il pipa (ANAST. 156. B). Phi Iandi diarrono cempi di dualor i romani col ticho di consoli.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Perugia rimase un certo lempo in potere del Langobardi; non sappiano quando ritornante romana (Brartza, Aironoge: Mur. Ss. X p. 214, crede accadesse ai tempi di Liutprando, quando cioè Sutrum venne restitutio). Rachis l'assectió sino dal 769.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anast, p. 478. A. • aggregantes multitudinem populi Tuscire et Campanire seu ducatus Perusini. • Anche p. 183 C.

di Ancona . Non sia poi maraviglia, se anche questi duchi, per così dire municipali, compaiono anche onorati col titolo di consoli, avvegnachè essi non intendessero di essere da meno degli altri.

Ben poco abbiamo a dire sugli impiegati soggetti ai duchi, giacchè essi si perdono appo gli scrittori sotto la generale denominazione di Judices. Ai tempi di Gregorio Magno trovammo tribuni e qualchevolta cómites; questi titoli durano anche nel periodo presente e valsero a preferenza per gli impiegati inferiori \*. Al pari dei duces i tribuni non erano semplici impiegati militari, bensi, come ai tempi di Gregorio, presidenti locali ed impiegati amministrativi. Il più bell' esempio sono i tribuni delle isole veneziane, i quali, dopo la unione di esse, vennero posti sotto una autorità maggiore; il duca od il Magister Militum. La locuzione « Tribunato » vale a significare il piccolo territorio del ducato soggetto ai tribuni 5. Molto meno frequenti, che non questi ultimi, sono i Comites romani, i quali bisogna distinguere in questo periodo dai conti franchi 1; essi presiedevano a città minori od a piccole fortezze 3. Lorchè la vita politica e civile dei Romani e Langobardi s'andò sempre più assimilando, i tribuni tennero quello stesso posto che gli sculdasci o giudici pedanei presso i Langobardi; i Comites si potrebbero per avventura paragonare coi gastaldi, minori dei duchi, ma non a loro soggetti.

Duchi e tribuni erano dunque autorità civili e militari, condoitieri d'eserciti e giudici. Qui non si trata più della divisione di queste due mansioni, come ai tempi dell'impero romano, chè essa s'opporrebbe all' intero stato delle cose, dove l'ordine civile si mischia col militare, dove la borghesia e l'esercito non sono che una cosa sola.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ANAST. p. 180. A. · ducatus Ferrarize · p. 183 C. · omnes habitatores tam ducatus Firmani, Auximani et Auconilani. · <sup>2</sup> Nelle lotte civili romane nel 788 Gracilis Tribunus viene assalito in Campania e con-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nolle Jolle civill romane nel 786 Gracilla Tribussus viene assaltio in Campania e conduto a Roma (Axaxar, p. 186). Havennati vi sepetoscono tre tribundi onde otteoree, che Adriano papa s'infroenetesse presso i Langobardi (Axaxr, p. 180 R). Alexali tribuni facevano parte dell'ambasceria solenne romana, che publicò in Ravenna l'elezione del papa (Liber diura. c. ll. 11. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ep. Hadriani 84. ed. CENNI: - nam de aliis civitalibus Æmilius, idest, Faventia, Ducatu Ferrariis etc. seu tribunatu decimo. - Questo indica una divisione del ducato in tribunati. Peco m'importa cho Genni non sia di questo parere.
<sup>4</sup> I comiler fran-îm erano eguati ai duces ilaliani, per cui ebbero spesso il nome di questi

vi comana prime rano equa at auces matant, per cui colero spesso i nome ut questi utilimi. P. e. Adriano papa chiama Arvine, conte franco, con due zor comes. Ep. 81, 89, 92. ed. CENM. 8 Hadr. Ep. 33. CENM (51. Cod Carol.) « comitem constituimus in quandam brevissi-

<sup>\*</sup> Hadr. Ep. 3. CENN (St. God Garol.) « comitem constituinus in quandam brevistamm civitatem Gabellensem, proceptum (installamento) ejusaden civitatis illi Tibaentes. « In generale Iroviamo comites anche nelle iscrizioni: Ep. 8 ed. CENN (N. 4. Cod. Car.) « Sephanus papa e i omes opice, presb. Dice. seu Duces, Chartularii, Comites, Tribumi et universus populus et exercitus Romanorum. »

Vedi il seguente c. 4.. lo esporrò più tardi (c. 5) la mia opinione sui Judices Dalivi, nei

Fin che durò la signoria greca in fatto, non in apparenza, le prouce d'Italia pagranon sempre agli imperatori le imposto. Gregorio II papa dichiarò guerra a Leone Issuro imperatore, perchè egli avera probibio, le province pagassero le imposte ; l'imperatore quindé confiscò i patrimoni della chiesa nella Sicilia e nella Calabria. Decreti censuari emessi da dissulniano II a lavore della chiesa romans provano che i patrimoni ercelsiasti er enno soggetti ad imposte in natura <sup>3</sup>. Costanzo imperatore, torche tenne residenza nella Sicilia, censi gli abitanti e possidenti di Sicilia, Calabria, Africa e Sardegna, per maniera inaudita, in denaro, somministrazioni e trasporti forzati per aqua <sup>4</sup>. Leone Issurico avrebbe imposto alla Sicilia ed alla Calabria una specie di testatico all'uso saraceno <sup>5</sup>, mentre Astolo re ne avrebbe minacciati i Romani.

Dopo di avere tentato per quanto fu detto di formarci, dalle indicazioni sparse e accidentali degli scrittori, un'idea della costituzione provinciale, accenneremo ancora ad un interessante docume no del tempi di Carlo il Grande, che se da un lato comprovò in molti puni il risultato delle nostre ricorche, ci fornisce pure dall'altro una cognizione migliore dello stato di una provincia unica, rette dalla dominazione greca. Esso documento riguarda l'Istira, la quale conquistata solo per un momento dai Langobardi, era passata direttamente dalla greca sotto la franca signoria '.'

I provinciali dell'Istria averan mosso lamento sull'insopportabile oppressione, da essi per Giovanni, duca franco, sofferta. I messi dell'imperatore, un prete Izzo e due conti, Cadolao ed Ajo, radunarono un'a sesmblea provinciale (phacitum) presso Risano suldi Capo d'Istria ', alla quale assisterono il patriarea di Grado, cinure altri vescori, molte persone disinte (primates) e popolane. Vi

- 11

quali Savigny vorrebbe vedere. l'autorità civile od 1 giudici civili. « Missuglio risultato dall'antico Rector della provincia e dal magistrato municipale » (Ges. des. R. R. 1, 376). 1 ANAST. n. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> THEOPEANES. Chron. 1. p. 631 (ed. di BOXN) dove le rendite annuali di questi petrimoni non vengono portati più in li di 3 talenti e mezzo.
<sup>3</sup> ANSE, p. 146. B. e divules jussiones, relevantes annone capita... comptionem frui-

menti (la ventita del frumento forzata) similater et alla diversa, qua Ecresia Romana annue minime poterat persolvere, » lo Sicilia ed in Cababria, Giustiniano accordo al P. Coione ducenta anuoner capita nel paese dei Bruzi ed in Lucania. Anaxv. p. 147 C. 4 Così intendo lo Axaxr., p. 141. — per diagrapaba (decreti che stabilivano in somma delle

Cost intendo to ANAST, P. 141. — per magriapara (decreti cire satistivano in somitan cente imposte, oritinariamente indictiones) seu capita (possono essere capita annonar o testatico), adque mauticationes.
 Timeura ANASE, I. c.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> EORELLI. Italia sacra ed. COLETTI. Venettis 1720. Vedi p. 1097 sq. Una lettera di Giovanni patriarca di Grasio al papa tratta della conquista momentanea dell'Istria fatta da; Langobardi sotto Desiderio. Cont.Ll. Vedi p. 1091.
<sup>7</sup> « In territorio Caprense leco qui dicitor Riuano »

BEGEL, Storia della Costiuz, ecc.

In sistuita una commissione di 172 notabili (homines capitanes), selti dalle città e borgate della provincia, la quale commissione dovera fare testimonianza dei diritti antichi della chiesa e dell'imperatore, poi trattare delle presenti lamentanze. La commissione presentò i registri censuari (breres) delle singole città e dei singoli borghi, così, come essi erano stati composti al tempo dei Magiarri militame Costantino e Basilto. Ne risultò non essere la chiesa del patriarea obbligata a contribuire al pagamento delle imposte ordinarie, in seguito ad un accordo speciale fatto dallo stesso patriarea cogli sindi come compenso per essersì assunto spoutaneamente affari importanti e la intromissione presso la corte negli affari della provincia.

I deputati provinciali dissero impossibile cangiamento alcuno. Gli altri vescovi intanto erano obbligati a pagare metà delle imposte, ed a dare alloggio nel loro palazzo (in Episcopio) ai legati imperiali, ne ottenendo in ricompensa certi diritti di pastura, boschi (herbaticum, glandaticum), viti e pescagione, più la decima 1. Anco le città e le castella dell'Istria (nel documento vengono nominate ad una ad una colle rispettive quote) pagavano un complessivo di 344 solidi per il Palatium ossia il fisco - probabilmente era questo l'antico censo stabilito una volta per sempre. Pagavano inoltre una volta l'anno certe altre imposte in somministrazioni naturali ai delegati imperiali, come per esempio 100 pecore, ed in certe occasioni doni (xenia) per l'imperatore. Questo basti per le imposte, le quali, come vedemmo, venivano direttamente esatte dai delegati imperiali (presso a poco i palatini d'una volta). Rispetto poi alle autorità provinciali, basti il dire che esse avevano alla testa i Magistri militum. Il patriarca di Grado però godeva di una considerazione molto più grande. Quando egli viene a Pola, è detto, gli vadano incontro i vescovi ed il clero con candele di cera e con incenso, poi i cavalieri ed il popolo coi loro vessilli; egli venga ricevuto nel Duomo vescovile, entro il quale egli sieda tre giorni a giudizio, dopo di che egli si ritirerà nel proprio palazzo . E per modo sì fatto anche tutti gli altri vescovi godevano di una considerazione proporzionata alla ricchezza, avvegnachè essi soli sopportassero la metà delle imposte. - I Judices, per noi indicati, sono evidentemente gli impiegati soggetti al Magister militum, e si trovano col nome di Tribuni, Domestici, Vicarii o Loco Servatores, Os-

<sup>1</sup> Parole del Patriarca: « propter quod ego ubicunque potni in vestrum fui adjutorio et nunc esse volo, et vos scitis quod muitas dationes vel missoa in servillum D. Imperatoris propter vos direxi, »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questi sono nominati nei gravame p. 110). « Per tres vero annos illas decimas, quas ad S. Relesiam dare debuimus, ad paganos Selavos eas dedimus. »

<sup>3</sup> In suum Rezzorio; io leggo Rectorium.

servossi venir questi scelti tra gli abitanti stessi della provincia, ed ognuno aver preso parte agli affari publici in quella misura che gli si spettava per grado e per ceto . Chi però avesse ambito un posto superiore al tribunato, si faceva eleggere Hippatus dal 'timperatore, e seguiva immediatamente il Magister militum . \*.

Che se qui noi non ci occupammo della costituzione delle faltre province, nè del nesso collo svolgimento anteriore, avvertiamo non esser rimasta d'altra parte traccia alcuna dell'antica costituzione municipale romana, la quale si potesse mai verificare; noi siamo untorizzati per conseguenza a conchiudere, che esso od era direnta impercettibile od era assolutamente somparsa. La ricerca seguente sulla costituzione e sulla vita pubblica, sui rapporti civili e sulle untorità dominanti, brevenente su tutto il nuovo stato delle cose in Roma ed in Ravenna ci permetterà di determinare tutto ciò in modo misitore.

2 A p. 1098 vengono nominati vari Hypati di questa maniera.

<sup>1 -</sup> Habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunosi (cioè la carica del Tribuni), domesticos seu sócarios nec nos loco servadores... et per ipsos honores ambulabant al communicome el sedebant in consensu unusquisque per sos honore.

## Il governo pontificio , gli Stati e la vita politica in Roma ed in Ravenna fino ai tempi di papa Leone III († 816).

Già vedemmo, come fino dai tempi di Gregorio il Grande il governo di Roma fu per la parte maggiore dipendente dal papa. La sovranità greca durò però sempre, si manifestando non solo collo forme esteriori in ogni atto publico o dimostrazione d'onore, tributata ad occasione all'imperatore ad all'Essara '; usa sostenne i propri diritti di supremazia. Così innanzi tutto gli impiegati superiori, quando non dall'imperatore, venivano eletti dall'Estra; in affari importanti, spediti plenipotenziari straordinari a Roma, i quali attuassero i comandamenti imperiali. Il papa stesso nuovamente creato dovera cer-care, posando una imposta di Aoc. Is anzione imperiale '.

Però col volgere del settimo secolo, crescendo sempre più in potenza ed in indipendenza, il papa si fece sempre più potente in faccia all'Esarca ed all'imperatore stesso. L'adoperare contro lui la forza richiedeva una grando precauzione; bisognava prima esser sicuri dell'esercito : siccome poi anche questi cominciò a si considerar come

J Quando un morco imprentore soliva il trico, mundava la propria imagine a Roma; dore excittà al deve e di propio cin nediminatel, varian e spota settiti cappelli di S. Cestrio nel piatazo impreitale. Pedi Giane, M. Opera III. app. 12, p. 1304. Il bome dell'imprentore verimi posto la principi di cingi cinza piablica, consisti colle immete, promotio bible prepitere della mossa. Volt Axxer. nel Tian Conce, p. 133. C. Quando T. Karras verbano bible prepitere della mossa. Volt Axxer. nel Tian Conce, p. 133. C. Quando T. Karras verban. In this actività e saggingier: S-Sicia tina cata al Exactioni ma Platerio miscoliporitati.

La contribusione era sixta intradotta dai re Ostrogot. Volt il graronee di Gregorie Magna, Maxia, Conc. Call. T. 33, p. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Così eran già le sue alla metà dei secolo, quando cioè l'imperatore fece imprigionare il Mattine, raccomandando, all'assera la maggior precunione: Si inceneritis contravium, in tali causa carrettum, incitum habitote. etc. » Axast. in Mart. p. 439.

qualche cosa di nazionale e ad onorare il papa come il suo condotitiero ecclissiatico, cola nulla si potera da lui ottenere se non a tradimento e per dissimulazione. L'Imperatore Costantino Pogonato vide esser per lui migliore partito trattar col papa da amico, si a cificò nella lite dogmatica sorta a proposito della divisiono della chiese e lasciò cadere i diritti imperiali, i quali del resto non potevano essere sostenuti più a lungo, cioè anzi tutto la ingerenza nell'elezione del papa, si riservando ii diritto della conferma dopo la ordinazione, dappoi cedette anche questo diritto '.

Come avrebbe potuto ora un papa in posizione sifatta permettere la promulgazione di un editio, che avrebbe sostanzialmente cangizia la forma antica del culto romano? Gregorio II non si dichiarò assolutamente sciolto dalla sovranità greca, ma gridò guerra all'iconociala Leone Isautrico e pose tosto mano a riparare le mura di Roma (726) °. Ora non v'ha diabbio; da quel giorne in poi i papi dominarone non olo sul ducato romano, ma escrizianone il toro potente influsso politico su tutta l'Italia romana. Lorch È Liutprando re minacciò Ravenna, le città delle province romane, l'arcivescovo di Ravenna, le Città delle province romane, l'arcivescovo di Ravenna, le Città delle province romane, l'arcivescovo di Ravenna, l'Esarca stesso si diresero al papa Zaccaria, lo pregando a mediare una pace col re Langobardo. No inparlamno già dei rapporti storici e giuridici che ne sorsero e condussero il ristabilimento dell'impero; non ci rimane dunque che di considerare la sovranità papa nello stato della chiesa, tanto rispetto alle altre potenze, che vi pretenderano, quanto in sè stessa riquardo alle forme di governo.

La donazione di Pijino fu contrastata ai papi anocca per lungo tempo, non che dai Longobardi, anche da un rivale e nemico dello stesso genere loro, cioè dall'arricezcoreo di Ravenna. I vescori di Ravenna pretendevano al tempo dell'Estarato quello stesso privilegiao che ogni capitale suole accordare al vescovo. Ora essi non volesto casperne di una sommissione alla chiesa romana nel modo, in cui era stato ammesso ai tempi di Gregorio Magno, cosicche il vescovo Mauro (682-671) chiese dall' imperatore Costanzo un privilegio di indipendenza (Autocaphalio) e benche ipi in turdi Costanino Pogonato lo ritogliesea, la contriversia mon cesso) per questo. Adesso i vescovi ravennati si sottomettevano alla sovranità del papa, poi gli niegavano ogni obbedienza s'. Lorcethe pero l'Essarcias greco di Ravenna

ANAST. In Agastone (Mun. p. 166. C) in Benedicto 11 p. 166 C.

ANAST. in Greg. II. p. 454 D.
 ANAST. in Zach. p. 462 B.

AGNELLUS, liber poul Rev. (Mun. II. P. L. p. 153. B.) el subtracia est Ravennatis Ecclesia, ne unquam deinorps Pontifices Ravenaue sedis ad consecrationes Romam Irent.

Annutus è ispirato dall'opposizione a Roma (verso l'\$10), celobra i vescovi ribelli e si scaglia contro gli obbedienti.

cessò di esistere, essi pretesero occupare una posizione del genere di quella, in cui il papa si trovava nel ducato di Roma. Agnello celebra Sergio, perche laico fosse stato eletto arcivescovo (732-770) ed avesse retto l'intero paese come prima l'Essara '. Come qui su questi dopo la riconquista di Ravenan fatta da Carlo il Granule, in tende governare nell'Esarcato. Dalle lettere del papa a Carlo risulta, essersi l'arcivescovo impadronito delle città dell'Esarcato dell'Emilia, averne espulsi gli impiegati deletti dal papa per sostituiri creaturo proprie, tentato lo stesso nella Pentapoli, dove però gia bilanti si mantennero fedeli al papa 'Stecome lamenti simili in seguito più non si trovano, siccome anzi Carlo domanda al papa statue e lavori in mossico esistenti nel palazzo di Ravenna ', e per suo mezzo fa cacciare i negozianti da Ravenna e dalla Pentapoli', cosi si vuol credere che alla fine il vescovo sia stato costretto a cedere.

Al contrario il successore di Adriano, Leone III, si lamentava dei messi imperiali, i quali pretendevano eleggere gli impiegati nelle città, i quali poi toglievano ai popoli i giudizi e le rendite 5. Questi erano precisamente i rapporti più importanti, dove la sovranità più che altrove si manteneva. Anche papa Adriano dava gran peso. all' elezione degli impiegati o dei giudici, avvegnachè egli si arrogasse simili diritti di sovranità anche nell'Esarcato, come prima di lui ve li aveva esercitati il predecessore Stefano. «Costui vi distribuiva, scrive egli a Carlo, tutte le cariche, ed ogni impiegato otteneva da Boma la sua installazione. A Ravenna stessa egli spedi il prete Filippo ed il duca Eustachio come giudici destinati ad allontanare[gli abusi . - Nelle singole città adunque il papa aveva i suoi impiegati (actores), i quali parte aveva eletti assumendone la sovranità, parte aveva confermati. Qui non troviamo accennati con precisione i titoli loro, ad eccezione di un Comes nella piccola città di Gabello, il quale imprigionato, l'arcivescovo aveva fatto condurre a Ravenna 7. Dalla lettera suaccennata di Leone III noi però

I - Igitur judicavit Iste a finibus Perticæ... veluti Exarchus sic omnia disponebat ut solill sun! Roman! facere. »

<sup>2</sup> Ep. 51, 53, 54 ed. CENNI (Cod. Car. 54, 52, 54).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ep. 81, ed. CENNI. (Cod. c. 67) • libenti animo... vohis concedimus • scrive il papa.
• Ep. 83, ed. CENNI (Cod. c. 84).

<sup>4</sup> CENNI. T. IL Ep. 5. a. 808.

<sup>8</sup> B. J. ed. Carra (St. Oct. c.) - Elecian (per netter periodersor cuncta actiones rejudered Extendents) and perspection of extraorders are comes actorer as have florous precepts are under a common accipierbant - A stitures non impignation role is to so tenso largo, enter halicies I contail. Bp. 87. (Oct. c. 65) — per contribute vestros, qui in Italian una decrea. — Actio è detta la carion, procupeta actioneum sono le fettere, colle quali viene accordato l'utilicie.

<sup>7</sup> Vedi sopra p. 169. Nota 4.

rileviamo, che quegli impiegati in genere erano Duces, giacchè il papa scrive all'imperatore in questi termini: « Noi non sappiamo se sia avvenuto per incarico vostrol, che i vostri messi, qui giunti per giudicare, abbiano condotto seco persone e le abbiano collocate nelle varie città (come impiegati). Da ciò derivò, che simili persone si usurparono tutto che prima guadagnava dalla trattazione delle cause il Dux da noi eletto ed annualmente ci pagava, e riscossero dal popolo una somma così grande, che i nostri giudici non ci poterono neppur pagare la somma d'entrata » 1,

Duces erano adunque le autorità giudiziarie e gli impiegati del papa nelle città soggette alla sua sovranità; e'non sarà quindi più a sostenere, ch'essi fossero semplici impiegati militari. Lo stesso suffragium al quale noi tante volte accennammo, ossia il denaro della compera dell'impiego dei giudici viene qui contrassegnato come una contribubuzione ordinaria (denaro d'ingresso) 1. Che se contemporaneamente noi troviamo ancora degli Judices s, rimane però sempre dubbio per la troppa incertezza di una locuzione di significato molto esteso, e quando non lo si sappia altrimenti, quali autorità siano da intendersi sotto quella parola, se minori (juniores), se maggiori o se anche assessori amministranti la giustizia 4.5

L'imperatore esercitava la sua autorità in Roma ed in Ravenna. come vedemmo, per mezzo di plenipotenziari o messi (Missi), i quali sorvegliavano gli impiegati pontificii e dovevano render note le loro mancanze. Onde evitare le liti e le contese prevedibili, l'imperatore Lotario nel 824 l'ordinava che questi messi dovessero essere eletti ordinariamente dal papa e dall'imperatore, e facessero innanzi a quest' ultimo i loro reclami contro i Duces e Judices 5.

Vedi ta nota 1 della presente pagina.

Cost io leggo l'interessante passo, il quale colle due varianti richieste dal senso, cioè tottere invece di tollerent ed annue invece di nunc, suona; . Nescimus enim, si vestra fuit demandatio, quod Missi vestri, qui venerunt ad justitiam faciendum, detulerunt secum homines plures et per singulas civitales constituerant; quia omnià, secundum quod solchat Dux, qui a nobis erat constitutus, per distractionem-causarum (decisione del processi) toffere et noble more soldes annue tribnere, lpsi corum homines peregrunt, et multam collectionem fecerunt de ipso populo, unde ipsi Duces minime possunt suffragium nobl pienissime præsentare. •

<sup>2</sup> Sopra questo suffragium, vedi p. 401,

<sup>4</sup> lo lo rammento solo perchi: il Savigari cerca anche qui di appoggiare la sua opinione di una soppia giuristizione continua su questa menzione di Judices e Duces. — Ges. des r.r. I. p. 385 Che · Judez » ai tempi franchi nella Ratia lampobarda significasse ora lo scabino, era un'autorità Inferiore e soggetta al conte, viene osservato giustamente a p. 286 nota c: perchè poi nell'Italia romana? dove il Judices ed i Duces devono essere riferiti evidentemente parte ai Tribuni, Vicari etc. (vedi sopra p. 162), parte ai Judices Balini, de cui quanto prima terremo parola.

C) HLOTH. 1. Constit. Romana c. 4. (Mon. Germ. ed. Pentz. T. III. p. 240). . Volume the miss constituantur a Domno Apostolico et a nobis, qui annuatim nobis renuncient, qua-liter singuli Duces et Judices justitiam populo fariant etc. »

Il governo pontificio in Roma e nello stato imperiale era appagiato, più che nos sui mentorsti Ducce o Judices, sui supremi impiegati ecclesiastici, i quali presiederano a mo' di ministri pontifici agli aflari più importanti dello stato ed a tutti i rami dell'amministrazione. — Parlammo giù dei soddiaconi, notai e difensori papili, i quali curavano come impiegati pontificii gli affari della chieso romana finori di Roma, ed appartenerano a collegi o corporazioni (κελοιέρ) speciali, vedemmo alla loro testa sette regionari come presidenti in Roma stessa \*. Da questi ultimi però giova distinguere i supremi impiegati ecclesiastici conosciuti più tardi sotto il nome di zette judices polatini o judices ordinari. In un decumento della seconda metà del decisino secolo cesi compisiono nell'ordine seguente ':

Il primicerius e accondicerius — dei quali è detto, stare essi subito dopo il papa e l'imperatore, non potensi ordinare nulla di importante senza di essi — l'aggiunta « notariorum» che viene spesso data a questi supremi impiegati, li indica più esattamenta come primo escondo presidente del collegio dei notai pontificii, per cui si riguardò il primo come arcicancelliere, il secondo come cancelliere del papa ". Segue l'arcarius, il quale amministra le imposte o le rendite dello stato, poi il accellarius, cioè il tesoriere e l'elemosiniere, che paga le truppe, distribuisce ai poveri le elemosine, ai preti i doni (presidente degli scri-

l Vedi sopra p. 116.

Natarico, Museum Balt. T. D. p. 200 Per il primo rese noto il ficumento relativo. Descre di un miscorrito del Vatario on delle van risimpan puligiere nel Risch Museum für Aurigur. V. p. 128 li passo a noi spetitute suon: « Spetim jadere sunt accessivate suoni su seguine della sunta di primo di pr

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yoli D. 169, Nota <sup>5</sup> Le lettere papall del seccio IX sono scritte (acriphum) generalmente da un Nolarius Repionorius o Seriniarius, controsegnate (nupraneripium) e datate (datum) dal Prinscerius o Secundicerius IV Mansu. Pap. Leitere pondifeie N. 18, 14 co., Il Prinscerius Ivggo nes contili invoc del papa, p. e. Conc. Laterum. a. 646. Nanu X. p. 887. Omc. Later. a IV. XII. p. 716.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I presbleri del ciero sono mentovati assal spesso nelle hiografie di Anastastra, p. c. in Zack Mon. p. 165 C. « Bie dilesti cierum suum valde anque presbyteria ets annom duplo et amplius tribuit. » Vedi anche Mantton. Mus. Bal. II. Ordo Bom. XII. p. 195, dove sonto il titolo: « Quibes scholis dauer presbyteriame et quantum, » sono registrate le

vani pontifici; il primus defensor, il presidente al collegio dei difensori ecclesiastici; finalmente l'adminiculator, anche nomenculator, è quegli che tratta tutti gli affari delle vedove, dei pupilli e di grazia.

Dopo tutto cio, questi judicar padatois eramo dunque i primi ministri del papa, vuoi come direttori dei rami principali dell'amministrazione, vuoi come presidenti ai vari collegi degli impiegati. Essi sono sempre nella vicinaza immediata del papa; lo cirrondano nete publiche processioni, siedono con lui in tribunale etc. Beneche essi appartengano allo stato ecclesiastico, pure non toccano le consearazioni maggiori, « cuè essi duravano nel sodiaiconato, il che viene confermano anche dal raugo, in cui noi li troviamo indicati tra il clero V.

E con quanto abhiam detto concordano pienamente l'importanza e la posizione, nelle quali noi troviamo questi impiegati nol secolo VII e nell'VIII. Li vediamo o in parte o uniti, di fianco al paja, dapertuto, dove si trattino i più importanti affari dello tato e della nicasa, oppure come pleniplotenziari del paja, e più di tutti il primicrius o l'arciancelliere ", il quale rappresentava il supremo pontefice quando assente, o unitamente colle più alle dignità della chiesa, come archipresputer, e l'arcidiacono durante la vacanza della sede, sesendo poi la persona più importante in Roma dopo il paja ".

E sono appunto questi ministri ecclesiastici ed impiegati aulici, a quali si possono aggiungere il restarurius (anche restiarius) il teso-

pensioni. — La derivazione della parola nel frammento citato « a præbendo » è fabsa. Du Canoz (Gioss. med. ervi) ha data la vera.

<sup>1</sup> Nomerculator è l'espressone ordinaria nei fileri rituali (ordines romani) romani, editi dal Masticox, Mar. Bat. Il p. e. nella descritante delle processoria nei giorni di lesta. Post equium (uni quasi seleci di papa) vero hi sunt qui espitata: riendominari, rentarrarius, nomerculator alque sacellarius ele. • Ordo Rom. L. p. 5. ed altrove. Vedi anche

2 Goal in tutti i courili; cd unche in Anaxa: p. c. dore vergeous pendunti i compagni del p. Goanatinio (2014); del costu viaggio a Cantacinio (2014); del costu viaggio a Cantacinio (2014); p. 15 Cp. Prima si entire l'avoir, lo di vari prefi, su diazono, indi Geogrito secundictrira, Juantes primus del refuser. Costono socializario, Scientis somencatates, Seguis sercializario, indiazione dei socializario anticonis somencatates, Seguis sercializario, indiazione dei socializario del controlo some consultario somencatario. Seguis sercializario, indiazione dei socializario del primierria-1 quale del controlo socializario del controlo de

Zacharia papa manda Benedetto vescovo e vicedominus ed Ambrogio primicerius notariorum al re Liutprando per indurio alla pace. Anast. p. 162 C. Lo stosso primicerius venne mandato dal papa Stelano III ad Astallo. B. p. 166 A.

4 în una lettera scritu da papa Merito» da un englio é detto: « qui la inderesta positicia cardidicianosa de erdiferprofese e revinereria lucum presentata positifica: « MANTA, GEM. X, p. 821, Questi repperentantial innunciavamo agii Euserba in marci ed pupa Vadi di formatario pe al Labi di avera cupi. Il tri. 1. Archippiana. Entellada ce proteoriera sossimilare de la consultata de la diserve importante pel tempi dal 10. monito in pot, specialmente per i decumenti in con constituira di merce importante pel tempi dal 10. monito in pot, specialmente per i decumenti in con constituira.

riere. il guardarobiere '. il cubicalorius od il primo cameriere 'il riccelominus o maggiordomo 'i ed altri, quei grandi ecclesiastici (Indices de clero) che compiono nella enumerazione delle dignità e degli stati di Roma come Proceres (anche Primates) Ecclesia o Cleri e appresentano una parte importante nelle elezioni papali odi nal-tri momenti solenni, come anche in tutte le lotte civili, le congiure ed i tumulti in Roma.

Dopo i grandi eccleisatici troviamo generalmente nelle stesse occasioni anche i secolari, Judices de militia, ordinariamento Diffinates militie, ond'è che risulti evidente essere stati questi ultimi vicini per ranso agli eccleisatici el uniti al essi aver formata la corte pontificia . Chi erano poi secondo il ceto e la dignità questi grandi secolari?

Indubbiamente; anzi tutto gli impiegati prima eletti dall'Esarca, poi dal papa, dunque i Duces. Comites, Tribuni, come li nomina in una sua lettera a Pipino il papa Stefano 5, ovvero Consules e Tri-

<sup>1</sup> Papa Adriano gil commise una volta per sempre la giurisdizione negli affari del chiostro di Fufis, quando questi acisse contro i sudditi del papa. Vedi la bolia del 778 nel Exe. Caron. Farf. appo Mun. St. II P. II. p. 316. Vedi anche il Gallattri nel suo scriito: Del pestacerio, Roma 1738.

<sup>3</sup> li Cubicularius Aibino ed aitri fedeii toiseco li papa Leone III alin prepotenza del Pri-miorrius Pasquaie e del Sacellarius Campolo. Axast. n. 198 A. Paolo Cubicularius si chiuma anche Superiota, cioè curatore dei palazzi pontifici. Ib. p. 181 B (dove la parola è sformata dalla divisione super ista).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questa dignità compare spesso unita colla vescovile, vedi sopra pag. prec. N. <sup>3</sup> ed Axast p. 175 D. Theodorus Episc. et Fierdominus.

<sup>4</sup> Essi vengono nominati così p. e. ANART, in Hadr, p. 186 A. Pontifer cum suis Judicibus lam cleri quam militie. Vedi p. 179 D. ed altrore. La differenza degli stati e delle denominazioni risulta chiara e concorde dai seguenti passi totti ad Anastasius, al Liber diurrus ed acti Acta concili.

a) Stefano papa si rena a Pavia dal re astulio, « assument secume ex hue S. Erdesia quesdam Sacerdoias, Proceres ellam et catieres clericorum ordinis; nec non et ex militimo Optimatibus: « Axax: p. 167 C. il Primicerius Christophorux per l'elecione di Stefano IV rafuna « in tribus faits sacerdoire as primontes cleri et optimate militim atten universum accrellum et ciert honesios comisque poputi limanal rettum. « Asax: p. 475 C.

b) Nel formulario dei Decretum de electione Pontificis, Liber, diurn. c. II. 1. 2 è detto: in unum convenientibus nobis, ut moris est, id est cuncia Sacerdolibus ae Proteribus Ecclesire et universo Ciero aique Optimatibus et universa militari presentia seu civibus Annestis et cuncia generalitate populi... Bomanen urisis.

c) Il Concilio lateranesse del 190 determindo sulla elezione dei papa quanto appresso (Massa XIII p. 118): « ed a certi fascerdelibba atque Procervibus Ecclusie et currico Correlipa Pondificalis electio proveniat. El prinsupana Pontiller, electus frenze et in Partiarchium deductus, omnes Oplinades midistre evi curricis, accessival est electus frenze est in Partiarchium generalizae populi înijur Romaneu urbis ad salutandum eum sieut omnium Dominum properate debest.

In questo ordine civile gli ecclesiastici dunque vanno seffipre innahui; questi però sono preceduti dai preti, perchè essi sono semplicemente chirrici serna consarrazione. L'ordine civile del secolari è: Optimates, Militia, Cirer hossati e l'università del popolo.

<sup>5</sup> Ep. 8, ed. CENNI 1 (Cod. C. N. 4).

buni, come li chiama il libro diurno <sup>1</sup>. dove però Connul non ha altro significato, che quello proprio di questi tempi, cioè impiggati superiori, i quali avevano ottenuto questo titolo dall'imperatore <sup>2</sup>. Siccome gli stati non sono che quattro, cioè: Clero, Ottimuti (overo Aziomati) Soddati e Giudanii, così oltre le persone suaccennategiova aggiungere agli ottimati anche le persone onorevoli ed i posidenti più ricchi, di Gregorio Magno chiamati. Noblere, è pei quali altrimenti non si avrebbe posto <sup>2</sup>. È dubbio però se la denominazione, Optimater militier <sup>3</sup> possa valere lanto per questa nobità quanto per gli implegati militari originari. Questo ci conduce ai Milites, i quali nell'ordine civile-per noi indicato, tengono il terzo posto.

Notammo già più volte in questo capitolo il carattere militare della costituzione romana; lo riconosceremo ancora nei Milites, come nei Duces e nei Tribuni. Nelle lettere di Gregorio i Milites compaiono già come un ceto speciale nelle città 4. Probabilmente vi si intenderanno solo gli assoldati greci, i quali però, essendo essi rammentati, devono aver preso parte agli affari della chiesa. Che se nel VII secolo Costantino imperatore dirige un' ordinanza relativa all' ordinazione del papa, al Clero, al popolo ed all'esercito (felicissimum exercitum) della città di Roma 4, se l'esercito di Roma nelle elezioni papali ed altre circostanze politiche ed ecclesiastiche rappresenta una parte importante 4, se infine dapertutto, dove si parli degli stati di Roma, esso compare terzo tra la nobiltà ed il popolo, si ammetterà, indicare tutto ciò un rapporto nuovo tra lui e la popolazione della città e territorio rispettivo; i Milites dovettero essere una parte distinta di essa popolazione, cioè una milizia municipale. Ma questa, appo Anastasio e nelle formule del liber diurnus è detta ora exercitus, ora militia; exercitus tuttavia viene adoperato in un signifificato meno ristretto come exercitus Francorum, Langobardorum, e nell' VIII secolo dei Romani come exercitus Romanus 7, avvegnachè

<sup>1</sup> Lib. diura. II. tit. 4. Il decreto d'elezione viene spelitio all'Esarca per mezzo di un ambaseria composta di laici ed ecclesiastici: tra 1 primi stanno un Emimentias, Consul, e molti mognifei Tribuni militie. Nella accompagnatoria al vescovo di Bavenna (d., t. 5.) si fa parola di Consul, presenti all'elezione — emimentias, Consulte et gloriosi Judices.

<sup>2</sup> Vedi più avanti il capo sopra i Consoli,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cosl nel Lib. diurn. p. e. nel decreto d'életione già citato, dove sul fine è detto: « Si-militer totus Cierus, Optimates et milites seu Cives subscribant; » nella lettera agli Baarchi c. Il. t. 4. « Universus Cierus, Axiomati etiam seu exercitus et populus hujus Romane upbis supplies».

<sup>4</sup> Vedl p. 437.

ANAST. in Bened, II. p. 146 C.

P. c. nell'elezione del P. Conone, a. 686. ANAST. P. 147.

<sup>7</sup> P. Gregorio III compero dal dura di Spoleto un castello, « et in compage sanctæ reipublicæ atque in corpore Christo dilecti exercitus Romani annecti praccepit. » Anasy

anche i Romani fossero divenuti agguerriti, ed il popolo si fosse cangiato di nuovo in un esercito.

Nella scarsezza delle tradizioni storiche di questo periodo di tempo non è possibile il precisare quando e come nascesse questa milizia municipale. Certo prima in Roma, che non in Ravenna; avvegnachè nella residenza dell'Esarca e intorno ad essa fossero radunate le truppe imperiali non numerose, dei reggimenti, dei quali i papiri del VI e VII secolo ci conservarono ancora i nomi 4. Roma invece fino dai tempi di Gregorio Magno versava in circostanze difficilissime ed aveva perdute le proprie forze 4. Le poche truppe ancora rimastevi non ebbero paga, mentre tuttavia si taceva conto sui ricchi mezzi della chiesa 3. Costantino imperatore commise all'Esarca Olimpio di condurre prigioniero a Costantinopoli il papa Martino, quando gli fosse stato possibile guadagnare l'esercito; in caso contrario non faccia moto fin che non si sia assicurato del paese e si abbia in Roma ed in Ravenna formato un'esercito 4. Quell'esercito dovette sembrare più presto papale che non imperiale, meglio una milizia nazionale, che non una mano di assoldati. Non molto dopo, sul finire del secolo VII, noi troviamo la milizia o l'esercito di Roma nel modo per noi già indicato, ciò è a dire come uno stato speciale dei Romani.

In questi tempi però anche la milizia di Ravenna e della Pentapoli era direnta per tal maniera naziona le opolorae, da dichiarasi per il papa contro l'imperatore ed i costui impiegati superiori. Non lunga pezza dopo l'intero popolo ravennache la ordinato alla militare. In seguito ad una terribile punizione inflittale dall'imperatore i ranno diustiniano, la capitate (secondo Maratori nel 760) si sollevò, e con essa tutte le città dell'Escrato. La prima si elesse un condottiero di nome Giorgio, e questi ordino il popolo ravennacia in undici divisioni militari o reggimenti, si quali il Clero era aggiunto come

p. 160 B. Così militta exercitus Romani, Anast. p. 148 C., cicè la milizia del popolo romano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marixi n. 90. Donatione di Johannes primioerius numeri Tacodosiaci, cioè all'incienzi Colonnello del reggioranto Imperatore Tecdosio; n. 91 num. Serminionus; n. 9. num. vietriz Mediolanensis; n. 95 num. Armeniorum, num. Feronenzhum; n. 109 num Rauenn; n. 110 num. Et. Let. (Lestorum?).

<sup>2</sup> Vedi sopra p. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Charlularius Maurinio suscitò nel 638 una rivoluzione nell'esercito romano, perchè Il papa aveva nascosto nel paluzzo Laterano il soldo sborsato dall'imperatore. ANAST p. 137 B. C.

<sup>4</sup> ANAST. p. 139 C. 140 A.

Lorché papa Sergio rigettó le declsioni del Concilio Trullano del 692, l'imperatore lo voleva imprigionare: « Sed excitatum est cor Rosensatis milities, dusatus etiam Pentapolifani et circumquaque partium non permittero Pontiñoem sedis Apostolice in regiam ascendere urbem. « Axast. p. 149 A. Vedi anche Axast. in fob. Vi. p. 151 B.

dodicesimo 1. Agnello di Bavenna, che ne dà notinia verso l'840, aggiunge: questa istituzione dura ancora ai nostri giorni. Per questo modo il popolo fu quindi di fatto un'escretto, finchè anche di diritto il municipio ordinato militarmente si disse exercitus. Ognuno però di questi, che potesse disporre in genere di una forsa armata, potera esser così chiamato il senso largo della parola; infatti la sua milizia no era altro che nel nocciolo della popolazione, cio dello che primo era lo stato dei possidenti, in quanto questi non venisero numerai negli ottinati o tra il Judice della militiza. Questi; come l'indicano chiaramente la divisione de Militer dagli Optimates militie da una parte e dai Cires homesti dall'altra, erano i rapporti sociali in Roma 1.

Imperocchè questi ultimi Gires homeni non possono essere considerati che come la classe infima della popolazione, la quale tutt'al più la Il nome di popolo (Populus o Picha); l'aggettivo, cir homentus (r. h.) è frequentissimo nei papiri di quel tempo e generalmente persone di commercio \*. È probabile, che costoro in un armamento generale del popolo, come accadde in Ravenna, venissero ascritti ad una bandiera, avvegnachè anch'essi potessero adoperarsi nella difesa della città come riserva; ma siccome però erano legati al commercio, ad una mansione quindi meno onorevole, così non apparienevano allo stato razguradevole dei militari.

Il modo, con cul l'esercito prendeva parte agli affari interni di Roma serve a confermare questa importanza dell'ezercifas romano. Nel 688 il Clero e l'ezercifus, proponendo diversi candidati, formariono nel'elezione papale due partiti. L'ezercifus s'era radunato nella chiesa di Santo Bsteno, il clero davanti alla chiesa di Costantino, le cul porte per ordine del primo erangli state chiuse. Allora i preti el resto del clero si recarono in plazatzo. Laterano e vi elesseno un terzo papa, cioè Canone. L'accettarono tutti i grandi e gli officiali del Pesercito (numer judices uma crim primatibus ezercifus), non così però quest'uttimo, il quale non si ridusse che vari giorni dopo a condisendenza ed elesse alla sua volta, come già il clero e la nobilità, i propri legali, qi quali notifisersero all'Esarca l'elezione avvenuta \*.

<sup>1</sup> Vedine II ratentio entero el essertato pa ASCRALES LD, post (Nex. II. P. I., p. 60 m.). I com del regimenti sono in parte al ancidir — et delsión populara civista in unde-times partes Duodecina vero para Eccioles est reservata. Unasquisque miles secendam suam militam et nomersus brocks, il est flavenosa, Danolas primes, Recendos, R. novus, invitras Gonatationoja, firmans (XAATS suppose Pirmanze rich di Pirmons), Lettus, Meridonacusti, Promostaf, Giascratis, Ved la p. 172, nota.

<sup>1</sup> Vedi p. 470, nota 5 c.

MARINI, N. 442 Martinus vh. Negotiator, n. 413. Fl. Basillo vh. Argentario, così n. 93. e 114. Nel n. 417 il compratore è chiamato: Isacius vh. saponarius etc.

<sup>4</sup> ANASY. in Conon. p. 147.

È chiaro che quest'exercitus non poteva essere formato da truppe assoldate, nè interamente dal popolo, bensi doveva formare egli stesso un ceto militare a parte tolto dal meglio della popolazione.

E così bisogna intendere la cosa in Austatario, quando parta dell'arruolamento di eserciti effettiri, vuoi romani, viuoi langobardi, dalla maggioranza degli ezercitus dei territori municipali e province diverse!. Vi si intendono quegli armati, i quali per possessioni ed abilità alle armi rappresentano i membri a ciò autorizzati dei comuni o romani o langobardi, nei primi quelli, che prima dicerano possessori, nel secondi elli arimanni od eserciali.

Nelle province e nelle città romane noi troviamo dunque nei rapporti degli stati sociali una strana trasfornazione, la quale dava origine ad un arvicinamento sensibile alle istituzioni germaniche primitire, e per questo lato toglieva sempre più in Italia l'antagonismo nazionale. Infatti sotto il peso mortale del dispotismo imperiale, si andò svolgendo il colonato, cicè uno stato di imezzo tra la libertà e la schiavite da affine alla semidipenderazo da lla semibile da di California di Cermania 1: quindi sorti dalle rovine dell'impero, per lo svolgimento di una vita nova edi ne si esses potente, uno stato di libertà, il quale, come quello dei Germani liberi, riconosceva la propria importaza socialmente nel diritto di difesa.

La milizia di Roma cra divisa nelle così dette Schole, alle quali presideirano i Patroni <sup>1</sup>. Questi per cort pon sono differenti dagli ottimati della milizia, si quali già accennammo, ossia dall'alta nobiltà; le scuole della milizia stavano però probabilmente in rapporto colla divisione locale della città o coi vari quartieri, come in Ravenna. Di natura sifatta erano le scuode o le corporazioni degli stranieri in Roma, dei Franchi, del Frisi, del Sassoni, dei Langobardi <sup>1</sup>, i nomi dei quali passarono poi alle corporazioni da loro dipendenti, come le chiese <sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ANAST, p. 474 C. un esercito langobardo: « Tune Desiderius... Illico aggregans ipsius Tuscim universam secretiusum multitudinem. « ANAST, p. 476 un romano: » Post hær vero aggregal universi exercitus Romanne evistatis et Tuscie et Campanie.

<sup>2</sup> Evidentemente quanti acto compresi in parte nei servi militie, I quali, come p. et. nella continuino e del Contillo las aqualia evincos papalo (199) gli citata, responso speso no minati. Sed ne quisquam et servis tam Cleri quamque militia in esdem cietolose inveniatur. E presso Asarte, p. 15 C. 7 todo quistiam baxv... aggregatest ann et radem. Neperian quamque et. alisi Tuocim civitatibus militiatificem acertains sique culerrom restificance; - I readiti sono evidentemente i colon.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adriano papa manda incustro a Cario, prima gli universos Judices, poi universos scholas militas una cum patronis. Anast. 185. C.

<sup>4</sup> Questi ed altri si recuruno incontro a Leone ill ritornanie a Roma: « simul etiam et etiam et delle persprinorum vid. Francerum, Frisonum, Sazonum atque Langobardorum. » Ansar. p. 198 C.

<sup>3</sup> MARINI. Pap. n. 13 (a. 851). 4 Eccl. S. Salvatoris... ad sepeliendos omnes peregrinos

Osservammo gia che anche gli impiegati pontitici, cioè i notai, i difensor e così va etatuo divisa in iscuole, e così era la cosa anche colla rimanente e numerosa aervitin della chiesa secondo il rango e l'impiego, come p. e. la scuola dei cantatori (echoia cantorum), i cumardoniceri (echorarum), ecc. ". Arrogi uma altra quantità non piccola di scuole, le quali però forse appartengono in parte a tempi posteriori, dove noi le trovama accontante el rituale romano publicato dal Madvilon, come a mo' d'esempio la schola timudali, ovvero manoratez, composta dei laici i più ragguardevoli, ed altre, le quati, come i collegi di prima ne municipi romani, erano obbligate a varie prestazioni pel servizio della chiesa, specialmente nelle processione e feste ".

Come già fu per noi provato pel tempo di Gregorio Magno, anche la cittadinauza minore (ciere honeit) rei certamente distributa e munta secondo i mestieri e la missioni in corporazioni. Nicitamo poi quelle degli artigiani non godevano che di una condizione e di una impotenza publica subordinate, così noni può sembrar strano che di esse si faccia traramente parola nei documenti, vioi di questo, vioi dei secolo seguente. E gia anzi molto che dore esse ocorrono, le forme e di nomi ricordino le istituzioni antiche.

Prima di passare a far ricerche sulla prima e la più importante delle corporazioni municipali, cioè il senato in Roma e la curia nelle altre città romane, ci sembra necessario trattare secondo i fatti storici,

Eccl. S. Genitricus Virginis Marun quan vuestur Scola Sazonam. Eccl. S. Michaelis q. v Scola Frisonum. v. n. 19. •

i Papa Pashe I m una teitera a Pipuno;  $B_P$  38. ed. Cextu (n. 53. God, Gor) parta già di una notos nomirorma cut un priror in a trivitano sposso negli Ordinea Romana qui han statos. Mus. IR II; dall'Orde Rom. IX. L. e. p. 80 risatio charro il loro rapporto singulare statos o Mus. IR III; dall'Orde Rom. IX. L. e. p. 80 risatio charro il loro rapporto singulare stato colle altre scatedo - Primum in qualicumque nechos reperti l'ineria puro in ben palaritato tollutture inde ei nutrimitare in Sonois conservem et posten ilunt culvendorii, Sausinim mobilium filia (partici, statini in culvendori) nutrimitare.

3. Natiforio Rom. XII sp. Man. II p. 195 auto la relation: - (desbus relatioi datus profesiorant de quantieme et trois la lian conjugita delle scale positiole del Xii sociolo offitamiento del profesio delle scale della della confusiona della confusiona della confusiona della confusiona della confusiona del profesiona della confusiona portico della confusiona della confusiona

3 Vedi sopra p. 136 e seg.

Nei documenti dei Marini p. e. n. 114. Bromovarii cioè condottieri dei dromoni , piccole navi n. 131. Piorentiaus Expp. (expraposito) Pistorum (questo documento è però del Vi secolo).

\* Una caria ravennate del 935 paria del capitulariur cio del presidente, della ackola regotialorum. Vedi Fartuzzi. Monumenti Raceunati T. 1 p. 383, un bel numero di carte ravennate dell' XI secolo riguardano la schola pincalorum, ilb. T. III p. 379 sp. Una carta romana del 1183 ap. Gallattiri. Del primierrio p. 299 dice: « Ego Ruincrius quondum Johanio de glaberio, partonus code annalatiorum.

ma in modo generale delle autorità attive, delle proprietà dei rappeti rai vari stali, beremente dell'intera cita publica in Roma ed in Rorenno (città delle quali noi non abbiamo che notizie in certo modo all'una e all'altra comuni, onde ci sia possibile porne i risultati come fondamento al resto, ed evitare di seguire, ligamanti dalle forme e dai nomi, che appunto più a lungo durarono in esse, una semplice creazione della fantsia i.

Prima ancora che morisse Paolo I (767), il Dux Toto unito a' suoi fratelli Costantino, Passivo e Pasquale radunò un esercito in Nepe, dove il primo risiedeva, ed in altre città della Toscana romana, armò una mano di contadini a e si diresse a Roma dove, dopo avere costretto un vescovo, Giorgio, ad ordinare Costantino di lui fratello, pose questi come papa. Dei nemici principali una parte, come Gregorio duca nella Campania romana<sup>a</sup>, fu uccisa, l'altra, come Cristoforo primicerio e suo figlio Sergio allora sacellarius papale, più tardi secundicerius, posta in fuga. La potenza di Toto e del costui partito permise a Costantino di regnare per un anno, intanto però Cristoforo e Sergio, ricoveratisi presso Desiderio re dei Langobardi, avevano da quest'ultimo ot tenuto il permesso e dal prete Valdiperto aiuto a raccogliere su quel di Spoleto truppe langobarde, colle quali essi si recarono davanti a Roma, I parenti e gli amici apriron loro le porte e lorchè si venne alle mani. Toto, tradito dal secundicerius Demetrio e da Grazioso chartularius (poi dux) fu superato. Allora si divisero anche quelli che prima erano unifi. Il prete langobardo Valdiperto, sostenuto da alcuni grandi romani, si affrettò. lo ignorando i compagni, a togllere dal chiostro di S. Vito un tal Filippo prete ed a collocarlo come papa in Laterano, Cristoforo s'onpose a questo pontefice eletto dal partito langobardo, lo fece condurre senza molte difficoltà in monastero e raduno un concilio generale del clero, dei grandi ecclesiaticici e civili, dell'esercito, della cittadinanza migliore e dell'intero popolo romano, il quale sotto la di lui direzione elesse il papa Stefano IV 1. La pace però non era ancora restituita, avvegnachè la parte vittrice si servisse subito delle truppe ancora in Roma per soddisfare plenamente alla sua vendetta. Toto era già morto in hattaglia, ai fratelli ed agli amici di lui furono cavati gli occhi, Costantino papa deposto, svergognato e mal-

<sup>1</sup> ANAST. in Steph. IV. p. 474 sq.

<sup>2</sup> Vedi sopra p. 174. Nota 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi II discorso del Primicerius notar. nel Concilio Interanense. a. 769, Manst XII, n. 718.

<sup>4</sup> Vedi il passo aila p. 170, Nota 4. a. — augregans in fribus fuite. La lezione in tribus fuite duna falsa envendazione in tribus fuiti indica in piazza vicina alla chiesa del Sunti Cosma e Duminno, per coneguenza la piazza, che oggi apparticea al Campo Vacino. Vedi ANAST, D. 192 C. partier et Busilicam Sc. Cosma et Duminni gitam in tribus fuiti.

messo in ogni maniera '. Nè a miglior partito si trovo Valdiperto I già alleato dei vincilori d'adeso, giacchè lo si accusò d'aver pensato ad assassinare il primicerio Cristoforo ed altri grandi Romani ed a consegnare Roma ai Longobardi. Gli era quello uno atato miserevolissimo per passioni sfrenate ed insane. Finalmente fu radunato un concilio in Laterano, il quale cacciò dal seno della Chiesa Castunlino pressochè morente per l'autii maltrattamenti; poi, a togliero una volta per sempre la probabilità di un caso simile, determinò una forma novella di etalone, secondo la quale il solo clero potera eleggere ed i laici accordare, il popolo poi vi perdeva così ogni azione; ma che significa mai una legge in questi tempi?

La dipendenza da quegli nomini, ai quali doveva l'elezione, divenne a papa Stefano ben presto così pesante, da reputare miglior partito pacificarsi a loro danno con Desiderio re, il 'quale naturalmente gli odiava e gli temeva come i capi del partito franco s. Ambidue, papa e re, s'abboccarono nella chiesa di S. Pietro fuori della città, e lo volendo il papa, il popolo abbandonò i prepotenti Grandi, i quali per conseguenza rimasero esposti al furore dei loro nemici. Venner loro strappati gli occhi. Cristoforo uccisero i molti patimenti, Sergio, cacciato in una prigione del Laterano, fu poscia secretamente morto. Adesso dunque il partito langobardo sotto la direzione del cubicularius Paolo Aflarta, possiede assolutamente la preponderanza, ond'è ch' esso approfittasse della morte di Stefano per perseguitare un'altra volta i propri nemici, si credendo quindi certo della dominazione. Il nuovo eletto Adriano tuttavia non era uomo da lasciarsi dominare da una fazione predominante, cosicché suo primo atto fu il richiamo dei banditi s, poi rinnovando Desiderio antiche pretese,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Egli dovette, caricato di pest ai piedi, cavalcare per la città su di una sella da douna; dopo lo si levò ancora dal chicotro, gli furono strapputi gli occhi, e lo si abbandonò in tale stato giacente sulla publica strada.

<sup>\*\*</sup> Ediferenceire In Rosa il combiterence un partito franco el un inoghaeto, ValettaBrot avven lettatio, un irrano, di approlitar edita condizione a favore degli unitoria proportita e di condizione a favore degli unibero avven lettatio, un irrano, di approlitare edita condizione a favore degli uni
bialitici no Dolo meno risporte, Papir, dei il biognoli intendereo instructive il protedere mani in moto saud occuro e si parti, che il biognoli intendereo instructive il protedere mani propo bello del papo sociono la la bestinori verezibba morber considera e Sergio solo per
tra Roma sotto il presento di sodopire un vivo e all' Papa gli abbandona seri altro i più

culti differenti della cicleati Qui sono vi è senso de regione. Il veri resilaza più cano

della disporte di dello cale qui sono vi è senso de regione. Il veri resilaza più cano

della disporte di dello coli colo più cere compressa nobe i luttere di Suriziono papa al ra

nori ritterati, gazioni dei solo più cere compressa nobe i luttere di Suriziono papa al re

dello dello dello dello della colo più cere compressa nobe i luttere di Suriziono papa al re

dello dello dello dello dello dello dello preco il qualte egil cera sevunta della sun della 

porti vittati, gazioni di la sono il suntato di na pericio di giravi.

Prodestro solo, il suo caro rigito, è lut salazio di na pericio di giravi.

a Anart, in Hodr, p. 479 D. « lile namque in Ipsa electionis sur die, confestim endem hora qua electus est, revertit fecit judicer tiller hujus Romanm urbis tam de clero, quam Haost, Storia della Costitus, co.

se gli oppose con fermezza; molto meno poi egli gli si sarebbe fatto alleato contro Carlo re dei Franchi. Intanto però Afiarta dava opera agli Interessi langobardi con tale uno zelo da asserire, che egli avrebbe, quando la bisogna lo avesse richiesto, consegnato a Desiderio il papa anche legato. Adriano però lo precedè, gli intentò un processo per uccisioue secreta di Sergio e lui, ritornante da Pavia, fece arrestare in Ravenna. Dal processo risultò, che il prete Tunisso ed il tribuno Leonazio, ambidue abitanti di Anagni furono gli esecutori dell'assassinio, Paolo cubicularius, Gregorio difensore regionario, Giovanni duca, fratello del defunto papa e Calvolo cubicularius gli istigatori. I Grandi ecclesiastici e civili (Primates Ecclesia ac judices militià) ed il popolo chiesero punisse il papa un delitto sì enorme; questi ascoltò le loro preghiere (così racconta il biografo) e fece consegnare i colpevoli al prefetto della città, onde li sottomettesse dinanzi al popolo intero ad un interrogatorio penoso, cioè alla tortura '. Dono avere confessato il delitto, essi vennero esigliati a Costantinopoli e gli atti rispettivi spediti a Ravenna onde indurre alla confessione anche Afiarta colà prigioniero. Senza commissione o permissione pontificia (così il biografo) l'arcivescovo di Ravenna consegnò prigioniero e processo al Consularis della città, e benchè il papa avesse chiesto, che anche Paolo venisse esi gliato a Costantinopoli, l'arcivescovo con un pretesto qualunque ne comandò l'uccisione \*.

Queste circostanze chiariscono abbastanza lo stato di Roma in quei tempi. Col papa tenerano la potenza politiza i Grandi a preferenza ecclesiastici; questi poi come capi parte si combutevano tra loro e si perseguitavano. La santità della dignità papale non pudè più por freno alla loro ambizione, alle loro violenze, e ee lo prova la congiura contro Leone III, nella quale il Primierrio di il Sacellario, durante una solenne processione, spogliarono l'abbito sacerdotole, ed alla testa di gente armata si gettarono sopra il somno-ponellere. \* E i papi, come più tardi nel 9 e nel 10 secolo, samo-

de militia, qui in exillum... missi fuerunt a Paulo cubiculario ecgoomento Afiaria et aliis consentancis satellitibus.»

ANAST. p. 181 — jusuit contradere antifatum Calvulum cubicularium et prænominatos Campanos profecto urbis, ut more homicidarum eos coram universo populo examinaret.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ALSAY, D. ESI E. et e critimo personinatas archipinospas aceratio consulere fla. escusatians criticalis, pracepi el lopos interdicentur Paulam. S. <sup>1</sup>) sure che Anastatol pel son eleriassimo raccoto voglia rappresentare il papa como innocente e non complion bella uccidone del Paulo. La Grevalana intatrás, de la arderescro non, ri avea interesse, e del papa invese con ciò distruggera sur'antagonista assal pericolos, proverebbemeglio 11 contrario.

S ANAST. In Leone p. 497.

bero già sin d'allora caduti in potere dei tirannelli, se non avessero potuto ricorrere all'aiuto dei Langobardi o dei Franchi.

Del resto il papa era riconosciuto capo ecclesiastico e civile di Roma; ogni giurisdizione o procedeva o dipendeva da lui; egli stesso dirigera un processo quando importante, come quello degli assassini di Sergio, per poi passarto al giudice criminale, il quale è anche in questi tempi il Profectus Urbis. E in maniera poco dissimile dominava in Ravenna l'arcivecovo ma sotto la sugremazia del papa. Qui il giudice criminale dipendente dell'arcivecovo chiamavasi Consularia della città ed in lui io credo riconoscere l'antico consularia so luogotenente provinciale della Finaminia y, la cui aluttori tuttavia era tanto caduta, quanto quella del prefectus urbis di Roma. Da nuello di Roma differire del resto ben poco lo stato di Ba-

vanna. Morto l'arcivescovo Sergio, un secretario (scriniarius) Mitchele fu eletto arcivescovo dal duca Maurizio di Rimini d'intesa coll'imperatore Desiderio, poi fatto prigione e condotto a Rimini l'arcidiacono Leone che era stato eletto prima di Michele'. Il popoli tuttavia cacciò quest'ultimo, al quale il papa avva negata la conferma — Questo popolo era già fino d'allora, prima dunque che nella rivoluzione contro l'imperatore venisse istituità la guardia ci-vica, un popolo smanisos di lotte, e lo prova un fatto, il quale ai tempi dell'arcivescovo Damiano (604-708) fu la causa di una terribite strage '.

Nei giorni di festa i Ravennati di ogni stato ed età solevano secire dalle porte per giuocare a giuochi sanguinosi; non erano però gli suervati Romani dell'impero, spettatori di gladialori comprati; essi — i cittadini stessi, divisi secondo i quartieri della città, si cercavano colle armi e gioriano del pericolo e della vittoria. E fu una volta, in cui la batteglia tra i due quartieri di porta Tigurina e di porta Potseria assune un aspetto tale, che la sconfitta di quelli della seconda porta costò molte vite; naturalmente poi i pusteriensi pensarono alla vendetta. Sotto il pretesto di far pace ognuno di loro invitò un tigurinese a pranzo, poi uccisolo, ne nascose il cadavero nelle cloache o luogo sifatto. Durando il lutto generale della città el i lamenti dei superstiti. Il revivescovo ordinò una

<sup>4</sup> Si potrebbe pensare al posteriori consultares distributi per Judicatus noi frammento del X acodo per noi g'à citato (p. 168 N. 3), quando però nos lo si potesse spiegure altimenti, come mostrerassi più tardi; certo però mai con Luo (Grenh, de id-d. Sacales II 192) ad un collegio consolare (consultare 7) in Ravensa — mala iniciligenza nata dall'aver confinent consoli d'abbesso cui decurroni dil crima.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ANAST, p. 477 D.

S AGNELLUS. Marafori L c. p. 154, sq.

<sup>\*</sup>Per diversas p rias aggregation — le porter sono; quartieri della città

solenne processione. Mentre essa percorreva le strade si alzò ad un tratto un gran rumore ed un gran fumo e la terra apertasi mostrò i cadaveri nascosti. Pusterla fu distrutto e da quel di fu detto il quartiere degli assassini. - Così almeno il racconto patetico e poetico d'Agnellus, il quale vi aggiunge, che a'suoi tempi durava ancora l'orribile costume delle lotte armate.

Agnellus però non ci fornisce altrettanta materia per la conoscenza dei rapporti dei differenti ceti in Ravenna. Egli distingue nobili ed ignobili i (nobiles et ignobiles), chiamando i primi anche Optimates, Proceres, Majores natu, senatores 1. Giustiniano un bel dl, volendo castigare la città, sece condurre a Costantinopoli tutti i nobili, eran cinquanta, dei quali i più ragguardevoli vi furono giustiziati (Senatores araviores). Quando il clero si staccò dall'arcivescovo per mezzo di una vera Secessione, questi mandò loro come legati uomini nobili (nobiles viri 1). - Nobilissimo è chiamato un tal Pietro tribuno 4. Per Agnellus la sembrava una confusione d'ogni diritto, la quale egli poi dipinge con scipite parole, che nobili ed ignobili si maritasser tra loro e generassero figli, i quali dovevano in seguito essere 1 Duces ed i judices della generazione seguente 1. Un passo tuttavia di una lettera di Adriano papa a Carlo re getta una luce terribile sulla vera relazione, che passava tra i due ceti nella seconda metà del secolo VIII. Il papa si lagna della prepotenza di Eleuterio e Gregorio. « Essi non vogliono che nel loro paese venga amministrata la giustizia, opprimono I poveri ed i deboli di Ravenna nel modo il più doloroso, derubano senza misericordia il loro avere, e ne vendono persino le persone al pagani. Aiutati da uomini vili e sanguinosi, non volge giorno ch'essi non spargano sangue, non violino persino il santo ricovero della chiesa. » Siccome essi si erano rivolti a Carlo onde sottrarsi al giudizio pontificio, così ora Adriano lo prega a non voler accordar loro protezione.

È chiaro però, che la doveva essere impresa assal difficile il mantenere di mezzo ad un sentimento così pazzo e ad una prepotenza tanto illimitata una legge, un diritto, una forma qualunque della costituzione. Ma dove appoggiavasi poi la potenza, o se si voglia. il diritto di questi nobili?

a ricerca precedente mostrò, che la nobiltà del VI secolo fino

ASNELLUS. p. 455 D. ed alirove.

<sup>2</sup> fb. p. 454. C. p. 460 B. C.

<sup>8 /</sup>b. p. 151. C.

<sup>4</sup> fb. p. 138 A, e 479 A. Deus dedit, filius Petri Tribuni.

<sup>5</sup> fb, p. 481 R. - nubent servi cum filiabus Domini sui et ignobiles cum pobilibus, et procreabunt filios et filias ex stupro et erunt nascentibus Judices et Duces et subvertent terram.

ai tempi di Gregorio magno, era composta dagli onorati e possidenti; che essa fondava la propria importanza parte sull'estensione dei fondi, la quale portava con sè un numero corrispondente di coloni e schiavi; parte sulle cariche più alte o sui titoli onorevoli, ch'essi potevano comperare. Noi crediamo ora che a questa nobiltà appartenesse in fondo anche l'aristocrazia posteriore del territorio romano. o i così detti ottimati della milizia. Respingemmo infatti fin da principio l'opinione del Savigny, del resto generalmente accettata, che essa non fosse altro che la continuazione dello stato ereditario dei decurioni; giacchè noi vedemmo già nel VI secolo le curie in decadenza, e riconoscemmo nei curiali null'altro, che una classe alquanto stimata di schiavi ereditari per lo Stato. E in verità, lo stato vuoi della curia, vuoi dei curiali pare dovesse escludere la vera aristocrazia, cioè le famiglie potenti e ragguardevoli; ma allora l'opinione che la curia durasse nell'antica importanza avrebbe dovuto spiegare. o per lo meno rendere verosimile, come da un abbassamento, da un abbandono, da una miseria sifatta le curie avessero potuto ritornare ad una grandezza e ad uno splendore cotale! Le liberò forse il dispotismo greco, oppure se ne liberarono esse, approfittando della di lui impotenza? Qual legame tenevale ancora riunite? Chi le purificava di tutti quegli elementi di vergogna e vitupero, che erano stati gettati nel loro seno? Per qual motivo o necessità i Grandi, forti e prepotenti, entravano in esse? Come avvenne infine, che solo colle curie ritornasse in onore una istituzione fuor d'uso e disprezzata? Altrove nel volgere dei tempi dignità e titoli consumarono sè stessi, e ne abbiamo esempio principalmente nei consoli, comites, Magistri militum ecc. della nuova monarchia romana.

Queste ed altre difficoltà oppongo io all'opinione contraria alla mia; ed ora, dopo aver cercato di porre nella sua vera luce tutto quello spazio, nel quale potevano ancora agire il Senato e la curia, il che ho fatto colla esposizione della costituzione provinciale, dello svelgimento dei nuovi rapporti di Stato, dell'intera vita politica delle due capitali, io mi vedo obbligato a provare quali siano stati i veri destini della curia fintanto almeno, che lo permettano le scarse notizie che possediamo sul presente e sul periodo seguente.

# Il Senato romano, le Carie, i Consoli, i Patrizi ed i Giudici fino al principio del XII secolo.

Le curie nelle città romane eran istituite sul modello del senato romano, ond'è, che anche nei tempi posteriori, volendosi onorarie, le si chiamssero Senati minori. Il destino del Senato romano per conseguenza può indicarci per avventura lo stato delle curie nelle rimanenti città romane.

### IL SENATO ROMANO.

Il opinione accettata generalmente, che il Senato romano dall'impero in poti sibbia conservato attraverso l'intere com medio, s'apponggia principalmente sugli attestati e le prove contenute negli scritti di Cartina e di Vendettini 1. In ogni secolo si fa parato di senatori oi di Senato di Roma, e semberrechbe quindi provata la continuazione del Senato romano; è però a domandarsi, se si intenda quella del comme o della cessa, dii accensati scrittori lo penserebbero anche della seconda e precisamente in questo modo. Il Senato romano continuò non come consiglio di Stato, ma come supremo consiglio municipale in Roma. Il ristabilimento fattone nel XII secolo non sarebbe quindi che una rinnovazione dello stesso o meglio una usurpazione fatta dal popolo a danno delle famiglie nobili o senatorie 1. La cosa è troppo importante perchè noi non la assoggettiamo ad un rigoroso essuem. Intanto se anaritutto resii sempre dubbio se la

<sup>!</sup> Curius: De Senatu romano, Guerra 1769. Vexpettini: Del Senato romano. Roma 1782. Che quest' ullimo non conorcesse lo scriito dei dotto tedesco? Non lessi mas che ne sapesse punto. l'questa era anche l'opinione del defanto mio amico P. Payencordi, al quale non fu per-

messo di terminare la sua sioria romana nel Medio-evo; vedine il Cola di Rienzo, 1841, p. 2.

storia della costituzione di Roma somministri in genere una analogia per lo avolgimento dell' intera costituzione municipale in Italia (arreguachè papato ed impero agissero qui in modo speciale e le tradizioni della antichità avessero qui una importanza ben maggiore, che altrove); in ninn altro luogo, che in Roma si conoscerà meglio il peso ed il valore della tradizione, sicchè non le si potrà, più che altrove, attaccre una importanza più grande.

Dal tempo di Costantino il Grande imperatore in poi ambedue le capitali, la vecchia e la nuova Roma avevano un senato dell'impero. Un' ombra dell' antica importanza appare ancora in questo, che l' imperatore qualchevolta gli accordava una piccola partecipazione alla legislazione, o gli commetteva la decisione dei più importanti processi criminali di Stato . Senatore potevasi essere o per pascita, o per elezione dell' imperatore, o per aver coperte cariche superiori :: non tutti i senatori però prendevano vera parte agli affari ed alle sedute del Senato, un gran numero di essi dimorava nelle provincie s, e così non ne possedeva che il titolo, divenuto ben caro per imposte d'ogni maniera (gleba o senatorius follis come imposta fondiaria, aurum oblaticium come dono all'imperatore e via di seguito). Giustiniano levò queste imposte, e probabilmente perchènessuno voleva a tal prezzo un titolo sifatto \*, e cercò di ristabilire la riputazione assai decaduta del Senato di Costantinopoli, lo chiamando a far parte delle sedute ordinarie del consiglio imperiale di Stato (consistorium principis 5).

Teodorico mantenne il senalo romano coll'intera sua costituzione e lo onorò delle stesse apparenze, come gli imperatori, fin tanto però che esso si sottomise ai comandamenti del padrone e non s'atteggiò a prendere sul serio la concessagli dignità. È noto, come rodoriro, soppettando che esso no volesse riconoscere altro signore legititimo, che l'imperatore romano di Costantinopoli, lo perseguitase e colpisse di morte i due suoi membri più distinti, Boezio e Simmaco. Il sospetto del resto non era così rago, come pare invece lo sia l'accusa di nna congiura secreta · Per quel che riquardi i diritti de i doveri possetuti el descritati dal senato romano, è d'uopo considerare come importantissima la partecipazione all'elezione del papa. Non è dobbio: al tempo decli ostropati queste era fatta dal senato

<sup>4</sup> Courses, p. 429 - 140.

<sup>2</sup> G. 2 G. TH. De senatoribus (VI. 2) e Godofr. Paral.

<sup>5</sup> fb. c. 5. — his senatoribus, qui in provincile larem forent. Vedi anche la legge sugli cretici d'Africa di Osorio Imp. c. 52. C. Tn. de hærelicis (XVI. 5).

<sup>4</sup> C. 2 C. J. de prætoribus (XII. 2).

<sup>\*</sup> Nov. J. 62. v. BETHNANN HOLLWEG. Gerichtsperfass. p. 416.

<sup>&</sup>quot;Ved" lo scritto del Senato ad Anastasio imp. ap. Banontos: Annales ad a. 515.

e dal clero, il re o la confermava o la imponeva. Nel 498 per i partiti sorti tra il clero ed il senato ebbe luogo la doppia elezione di Simmaco e Lorenzo , e siccome pareva non si potesse venire ad un accordo, così ambidue si sottomisero alla decisione di Teodorico, il quale riconobbe Simmaco. Quattro anni dopo però le divisioni si rinnovarono e per modo, che un concilio romano non le potè distrurre; i due partiti capitanati da Senatori od exconsoli vennero alle mani a. Senatori romani, dei quali tre exconsoli, ed uno patrizio accompagnarono il papa Giovanni nella sua legazione a Costantinopoli, onde, per commissione del re Teodorico, indurre l'imperatore Giustino a cessare dalle persecuzioni contro gli Ariani s. Lorchè ritornarono, furono ricevuti da Teodorico in malo modo, avvegnachè gli fosse nato sospetto di una lega secreta di loro e del senato coll'imperatore. Il castigo per noi già accennato, li rese ancora più docili. Atalarico re ringraziò il senato dell'aver corrisposto alla volontà del padre e de'predecessori suoi riguardo all'elezione papale, cioè probabilmente a quella di Felice IV 4. Morto questi, l'elezione fu ancora doppia, e questa volta clero e senato eran l'nn contro l'altro; Bonifazio, l'eletto dall'ultimo non ebbe vittoria che quattro settimane dopo, quando cioè il rivale Dioscuro moriva .

Sotto i re ostrogosi il senato romano non è dunque solo l'autorità governativa, ma bensi anche autorità per gli affari municipati di Roma, dei quali l'elezione del papa era certamente il più importante. Nella guerra greco-gota però il suo destino fu così duro, che alcuni credettero lui, eser stato affatto distrutto. Secondo me tattavia, qui furono trascurati alcuni passi di Procopio a ciò relativa. Lorchè Totila nel 637 ebbe conquistata Roma, rimprovero il aetivato romano di ingrattudine verso i Goti, ma lo mandò predonato ?; alcuni di esenatori s'erano aspettato molto di peggio e s'eran ricoverati a Costantinopoli . Il nobile Totila manifestò equale bontà verso la città stessa, le risparmiando la distruzione già incominciata;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anasz. p. 122. B. • Ex qua causa separatus est Clerus et divirus est et Senatus. Alli eum Symmacho, alil vero eum Laurentio. •

<sup>5</sup> B. p. 422 A. « Eodem tempore Pestus caput Senatus et Probinus ex consul coperant intra artem Romam pugnare cum aliis Senatoribus et maxime cum Fausto ex consuls, et sudes et homicidia in circo ex invidia fiebant. »
1 B. p. 184 C.

<sup>4</sup> CASSION, For. VIII, 15.

<sup>4</sup> ANAST. p. 127.

PROCOP, de bello Goth, III. 21. dell'edizione di Bonu II. p. 367, vedi anche lo scritto necedente di Totila ib. 314.

<sup>7</sup> ARAST. p. 432. A. - Ingressus autem Rex habitavit cum Romanis quasi pater cum fittis. Tune quiddaw a Senatoribus fugicates, Technus, Albinus et Basilius Patricius, exconsules, ingressi sunt Constantinopolius. »

condusse però seco i senatori o comandò all'intera popolazione abbandonasse la città e si recasse nella Campania ', ma se ne ricrede, restitul tutto nel pristino stato, e permise al popolo e ad alcuni dei senatori (gli altri rimasero in Campania) di ritomare nella città. Alla fine l'erce goto cadde nella battaglia di Taginas (853) gischall'enunco Narsete fu dato l'impadronirsi di Roma con fatica moltominore. Quei senatori, che si trovavan ancora in Campania, intendevano restituirsi in Roma, ma i Goti, padroni ancora dei forti del territorio, avutone notizia, ne uccisero tanti quanti fu loro possibile'. L'ultimo dei re goti Teja fece pure uccidere 200 figli toti al emiglie più regguardevoli delle varie città, spediti da Totila come ostagzi al di là del Po'.

Risultato di tutti questi fatti è, che il numero maggiore dei senatori romani il monto nella Campania per mano dei Goti, e che ben pochi furono i rimasti in Roma. Che però restasse ancora per qualche tempo sotto la signoria greca un'ombra di senato romano, lo
prova la sanzione prammatica di Giustiniano del 25%, nella quale
l'imperatore confida al papa ed al senato romano la
"geso di norma per l'Italia." Il greco Menandro contemporaneo parla
nel 879 di nn'ambasceria romana del senato e del clero all'imperatore Tedodsio, onde ottenere da questi ajuto contro i Langobardi."

Si domanda ora: Rinnovò Giustiniano il mutilato senato romano La sancione promunita non ne dà noitia, e probabilmente si pare non avvenisse. L'Italia fu trattata come provincia di conquista; il luogotienente imperiale fissò la sua residenza in Navenna, la quule avera il vantaggio di essere in communicazione più diretta con Costantinopoli. Un consiglio del regno non sarebbe più stato adatto neppuro come antica memoria; non los a rerbbe pottor iratabilire che in modo affatto diverso cioè come [curia di Roma. Astraendo però anche dall'idea che un fatto simile non si sarebbe qui più facilmente che altrove attuato, è certo che noi ne troviamo traccio ni questi ni eni ettampi posteriori; al contrario ogni noitizi ci conduce a credere, il che proveremo più tardi, non avera il senato romano durato che in apparenza anora per qualche tempo, vale a

<sup>4</sup> PROCOP, III. C. 22. L c. p. 373.

<sup>3</sup> B. III. e, 37. p. 437. rodi L. IV. e. 28, p. 572 dove è detto: d'Alouç se Popusiuse sul sivue sui sir siç l'opaliste Bouling in Popus sul (679); sous losseus sin Karranius i sous. B Paccos. IV. e. 34. e. 163. d'autre d'espeuvilieres se sixilya pupil a roof sustpunious éstantes l'estrusus.

<sup>4</sup> fb. τον εκ πέλευς εκστης δεκέμων Ρωμαίων τους ππίδες, Fu Introomalamentedei figil del Senatori (Crarrice p. 142), ed ami dei Senatori stemi, e per questo errore si pariò di una distruzione momentanea del Senato per Teja (Savioxr. Gesch. des. r. r. l. 367).
4 Pragm. G. § 19.

MENANDRI, Excerpta, Edizione di Bonn T. I. p. 434.

dire nella seconda metà del VI secolo, che d'allora fino al suo ristabilimento visse solo di nome e nella publica opinione.

Fu per noi già mostrato, come Gregorio il Grande colla sua autorità dominasse e dirigesse gli impiegati imperiali militari e municipali; noi li trovammo accennati nelle sue lettere, ma non udimmo mai vi si parlasse di senato. Come si potrà ora, quando s'oda Gregorio stesso asserire che il senato più non esiste, ritenere questa asserzione una semplice declamazione? Certo che Gregorio non è affatto libero di esagerazioni rettoriche, avvegnachè in faccia all'immensa rovina, la quale dopo tante disgrazie s' era rovesciata sull'Italia colla conquista dei Langobardi, egli credesse il mondo stesso perisse per sempre . Bisogna però sempre distinguere il luogo dove egli parla di questa rovina in generale e la dipinge con colori ridenti e generalizza le particolarità con forme rettoriche da quello dove egli tratta delle proprie vicinanze ed in seguito a speciali osservazioni, come nelle Omelie sopra Ezechiello, che egli dovette nel 592 sospendere, lorchè cioè i Langobardi stavano davanti a Roma. Egli esclama: Che è della signora del mondo ? La vedranno abbattuta da indicibili dolori, abbandonata dai cittadini, dai nemici incalzata, e di rovina ripienal »

Più avanti la predizione del suo profeta riguardo alla distruzione di Gerusalemme (c. 24) « la miscela va cocendo , le ossa sono abbruciate » gli serve per Roma, avvegnadio le ossa sieno i grandi ed i potenti, la carne il popolo, tenuto unito dai primi. Levate i potenti, dice egli, e perirà anche il popolo. « Il Senato manca e perciò il popolo va in ruina, e i pochi ancora rimasti vedono ogni giorno crescer loro dinanzi i dolori ed i lamenti; la deserta Roma già abbrucia li 2 » E non diversa da questa è la notizia dataci da Agnellus, il biografo degli arcivescovi ravennati, nella vita di Pietro Seniore (566-575). Dopo di aver detto della rovina d'Italia per mezzo dei Langobardi continua « perciò cadde a poco a poco il senato romano finchè venne il di in cui la libertà dei Romani fu al tutto distrutta 5 ». E si credeva aver però sempre almeno l'ombra della libertà nelle forme della republica romana mantenutesi e specialmente nel Senato e nella sonora formola S. P. O. R. Adesso. poi tutto scomparve. « Il nome romano e Roma stessa si rifugia-

<sup>4</sup> Dialog. lil. 38, 4 Nam in hac terra, in qua nos vivimus, finem ruum mundus jam non nuntiat sid ostendit.

Ezecu: homil. II. 6. - Quia enim Senatus dend, populus interiis esc. Banox. Ann. ad a. 595, lo can Muaroni (dasad) e cal Buxenertini (Greg. Op. IV. p. 234) accetal l'anno 592.

ARRELUS, la Mural. Ss. II. 123. D. « Delinde paulatim Romanus defecit Senatus et pad Romanorum libritas eum friumpho sublata est. »

rono presso i Greci, ed abbandonata dall'imperatore e da' suoi nobili, Roma servì ai servì de'servi»; così con doppio senso un antico lamento (io credo del VII o dell' VIII secolo), giacchè se anzitutto i servi de' servi indichi gli impiegati greci o le truppe mercenarie può essere anche un'allusione all'aggettivo usato dai papi da Gregorio I in poi 1.

Che se questi attestati siano bastevoli a provare la caduta del senato, il fatto diviene ancora più certo per le prove negative, che si possono avere dalla collezione delle biografie dei papi di Anastasio bibliotecario e dal formulario del Liber diurnus.

Coll'autorità di Angstasio mostrammo più sopra quanto importante fosse ancora ai tempi ostrogoti la partecipazione del senato all' elezione papale; s'avevano avute discordie tra il senato ed il clero, anzi tra i senatori stessi. Ora, dopo il terribile destino del senato nelle guerre ostrogote, tu non trovi che Anastasio faccia più parola di senato e senatori in Roma nè all'elezione del papa 1, nè in qualunque altra circostanza, dove di solito compajano gli Stati di Roma cioè nelle lotte e nelle liti interne - prova evidente, che la maggior parte dei contemporanei autori delle biografie di Anastasio non conoscevano più un senato romano; molto meno poi ne trovi menzione nelle collezioni del Liber diurnus del VII secolo. vuoi nel decreto sull'elezione del papa, vuoi nel solito rapporto in proposito, sia nell'ambasceria spedita ordinariamente agli esarca in questa occasione 5, sia nei formulari delle lettere, benchè si abbiano quelle dirette all'imperatore, re, patrizio, esarca, conte, console, arcivescovo, vescovo, prete e così via; al contrario qui non trovi altri stati, cariche od autorità, eccetto quelle già indicate da Anastasio o da altri.

Come s'ajutano qui i difensori del senato romano? Curtius con ipotesi sifatte: esser stato cioè l'esercito probabilmente soggetto al senato, doversi ritenere quindi per senatori i primores exercitus, avere il senato collocato alla propria testa il pana, onde potersi so-

. V. l'epigramma ap. Munatoni, Antiq. Diss. 21. T. 11, p. 448 dove è de lo: Descruere Ini tanto le tempore reges

Centl et ad Græcos pomen honorque lous, In te nobilium rectorum nemo remansit, Ingenuique tul rura Pelasga colunt. Yulgus ab extremts distractum partibus orbis,

Serviorum Servi nunc tihi suni domini, etc. 2 La cosa è sorprendente p. e, nella lettera di Costantino Pogonato sull'elezione del papa (684) - ad venerabilem clerum et populum alque felicies, exercitum Romanu civitatis,

ANAST. 146. C. 5 Liber diurn. Romanor, Pontif. ed. lo. Garneners, Parisils. 1680, Cap. II. tl. 2. 4, 5.

stenere contro l'imperatore greco e così via 4. Questo ed altro tuttavia non ha fondamento di sorta; non occorre quindi che io mi vi opponga altrimente, che col rimandare alla precedente sposizione dei rapporti degli Stati di Roma. Nè migliore è l'osservazione insensata del Vendettini: Nei tempi difficili, sul principio del VII secolo il senato come tale non partecipò più in modo alcuno agli affari publici, i senatori furono quindi compresi tra gli altri grandi (Proceres ed Optimates) \*. Del resto confondendo ogni cosa, Vendettini più oltre ci dà per senatori i judices, persino i judices palatini, da ultimo i consules ed i duces s. E' resta però sempre oscuro come essi possano avere ogni nome, meno il proprio. La quistione è precisamente questa, se il senato romano come tale abbia continuato ad esistere.

Nel seconda metà del secolo VIII gli scrittori contemporanel parlano qualche volta del senato, anzi questo stesso si presenta una volta in proprio nome. - lutanto non lo si trova accennato per certo nelle lettere papali dirette al re franchi, dunque precisamente dove meglio che altrove, lo si avrebbe aspettato, non nella lettera, dove P. Stefano richiede d'ajuto Pipino ed i costui figli contro i Langobardi in nome di tutti i vescovi, preti, diaconi, in nome dei Duces, Chartularii, Comites, Tribuni, e del popolo ed esercito intero di Roma : non dove P. Paolo I prega per lo stesso re dal cielo salute e benedizione mosso da gratitudine in nome del clero. dei grandi (Procerum optimatum) e dell' intero popolo romano . E tuttavia noi siamo ad un tratto sorpresi da una lettera del senato e del popolo romano a Pipino, la quale contiene una opposizione sommessa ma prolissa all' ammonizione data ai Romani di prestare obbedienza al papa; la sottoscritta con tutta precisione suona: . Pippino Regi Francorum et Patricio Romanorum omnis Senatus atque universi Populi generalitas ...

Cosa può essere questo senato distinto dalla universalità del popolo romano? Evidentemente - quando vogliamo solo tener dietro alle prove storiche " - null'altro che gli Stati, i quali del resto venivano distinti dal popolo, che è a dire i Grandi ecclesia-

<sup>1</sup> De Senatu Rom. p. 162, 167.

<sup>2</sup> Del Senato Romano p. 26.

<sup>8</sup> fb. 33, 45 sq.

<sup>4</sup> Canns, Monum. dominationis pontif. T. I. Ep. 8. (Cod. Car. 4). \* CENNI, EP. 40. (Cod Carol. 25).

<sup>\*</sup> CENNI, Ep. 45 a, 757 (Cod. Car. 36).

<sup>7</sup> Altro pensa Wilmanns, il quale nella sua dis ertazione su Roma dal V fino all' VIII seo. (Zeitschrift für Geschichtsuissenschaft, 1844, V. 2), ammette il ristabilimento del Se-

stici e secolari (Procere si Optimates) o con una parola l'intera nobilità. Ecco perche qui è detto « omnis Sendus» e ne la la tetra segnata dal papa stesso : Vi siultano « cunctus renocatus Sentrus alque diversi populi compregatio » dove, quando non si voglia ritornare a questo, che i nobili formassero il senato, il significato della parola « Sendus» » può esser dubbio. Io domando: Tutti i grandi! Ed allora deve essere il senato considerato come corpo politico, « come consiglio municipale?

Inianto proviamo subito con uno scrittore romano delle Gallie e con un altro spagnuolo, che la indicazione dell'alta nobitità ovvero dei grandi come senato era affatto ordinaria tanto altora, quanto nei tempi anteriori. Arisus, arcivescovo di Vienne, t. 2555; contrassegna con v. Viennansis Senatus - la nobitità di Vienne, la orqua egli distingue formalmente dalla curia ivi residente. Inidorus di Veja (Paceusis ') dell' VIII secolo, parlando dell' ultimo re visignoto Roderigo dice, essersi questo impadronito del regno « hortonie Senatu» e qui naturalmente non si può pensare al Senato di Roma, ma henal e soltanto si grandi del regno visignoto .

Sensitas dunque, accondo quest'uso linguistico altro non à, che la dizione callettira per Seniora; i quali, come qualche volta anche Senatores, sono in genere le persone meglio ragguarderoli, cosicchè questo è il senso generale da intenderai ogni qual votta dall' VIII fino al XII secolo si paria ancora di senato e senatori, giacchè dei tanti passi raccolti senaz critica da Curtius e Vendettini non ve ne hu uno che ci forzi ad accettare, quello che seni vorrebbero provato; vi si trovano invece più presto ricche prove per la nostra opinione. Prima però di citarti, è d'upop dividere i singoli scritori per tempi e luoghi ed osservare di ciascuno gli usi linguistici onde poi poter apprezzare il valore delle foro attestazioni; con citeremo solo i frammenti, dove si paria del Senato, ma ed anche quelli, che ne tacendo, doverano farre parola.

Io rivolgo anzitutto la mia attenzione alle biografie dei Papi contemporanee e connazionali, le quali corrono ancora sino alla fine del IX secolo, e comincio precisamente da Adriano I (774-798)

<sup>1</sup> CENNI, Ep. 16 (Cod. Car. 25).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> • Putabatur a quibusdam Viennensis senadas cujus tunc numerosis illustribus curia florebat; • v. Savient. Ges. des. R. R. 1. 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A proposito v. gli studi di Tüns: • Spanien und die Denkmäler zeiner Geschichte bis 711. p. 113.
<sup>4</sup> Lo storico posteriore Roderigo (del XIII secolo) dice: • Isvure Bomani Senstus; • e lo

Lo storico posteriore nouerigo (sei Atti secolo) dice: a lavore nomana Senatus; « e to
si potrebbe riferire solo al grandi del regno visigoto ma di origine romana; to tuttavia
credo aver egil usalo dell'aggettivo Romani solo per errore.

Devo poi ambidue i passi ad Ascanaca: Geschichte der Wesigothen, p. 309,

perchè qui per la prima volta trovo da Anastasio accennato il senato.

Nella enumerazione dei ceti, il mostrammo già, bisognava ammettere la differenza tra grandi ecclesiastici e secolari come Primates Ecclesiæ o Proceres brevemente ed Ontimates militiæ od anche solo Optimates, poi come Judices de Clero e Judices de militia '. Questa divisione dura anche qui, come del resto generalmente in Anastasio. I Primates Ecclesiæ ed i Judices militiæ domandano da Adriano papa il castigo degli assassini di Sergio, ed il papa esaudisce le preghiere dei Judices, che è a dire di quei grandi e del popolo \*. Lorchè Carlo Magno nella primavera del 774 perdurando l'assedio di Pavia, visitò il papa in Roma, questi gli mandò incontro anzitutto i Judices, poi le scuole della milizia coi rispettivi patroni, e costoro lo ricevettero portanti palme e rami di olivo, inneggianti « come era costume nell'arrivo dell'esarca o del natrizio 1. » Ora nella consacrazione di una chiesa eretta dal medesimo papa su di un possesso della chiesa romana ad onore di S. Pietro, viene osservato « essersi egli recato colà cum cuncto clero suo Senatuque romano . . Ancora; in una lettera dello stesso Adriano a re Carlo, il primo « cum Episcopis Sacerdotibus, Clero atque Senatu et universo populo » prega Dio voglia concedere al re la vittoria . Senatus dunque non vale più che i grandi ecclesiastici e secolari ed ha lo stesso senso di Judices.

Nella elezione di Leone III (795) rengono enumenti tutti gii Stati di Roma in quella maniera che noi già conosciamo, sempre tuttavia senza far parola di Senato 1. Eppure lorché il papa dalla Germania si restitula 2 Roma, gli mossero incontro a riceverio: tam Procerse dericorum cano mombius clerics, quamque Optimates et Senatus cuactaque militia et universus populus romanus 1. E a questo passo appunto si diede un gran peco, perché di fanco agli ottimati è fatto in esso parola del Senato 1; ma non fu osservato che esso non rappresenta altro che l'università della nobiltà per la stessa maniera per la quale dopo i grandi del clero (Proceres clericorum) è detto dell'università dello stesso (cum omnibus clericis) dopo la militia dell'università dello stesso (cum omnibus clericis) dopo la militia dell'università dello stesso (cum omnibus clericis) dopo la militia dell'università dello stesso (cum omnibus clericis) dopo la militia dell'università dello

i Vedi sopra p. 170.

<sup>2</sup> ANAST. Murat. Ss. Ill. p. 481. B.

<sup>5</sup> Jb. p. 483. C. 4 ANAST, D. 491. D.

<sup>•</sup> ANAST. p. 49

<sup>4</sup> Ep. a. 778. ed. CENNI, N. 63 (Cod. Car. 65).

<sup>4</sup> ANAVY. p. 495 B. • A cunctis sacerdotibus seu processous et omni ciero nec non et optimulibus vel cuncto populo romano... electus esc. • 17 D. p. 198. C.

WENDETTINE, p. 30.

Nella elezione di Pasquale I (817) vençono enumerati, come in quella di Leone III, gli Stati i, fa quella di Valentino II gloriosi procerea Romanorum valo tanto pei Grandi ecclesiastici che pei se-colari <sup>a</sup>. Che se poi si intronizzando il papa la solita cerimonia del bacio del piede viene attuata e ab omni Romanorum Senatu » è evidente che coi senato s'intendono solo quel Procerea, i quali vengono nominati mel passo relativo a Leone IV e che noi subito ci-teremo. E la identità dei senatori coi Grandi ecclesiastici e secolari diviene anora più chiara nella relazione dell'elezione di Gregorio IV e dove la locuzione» universi Procerea, si riferisce alla cuncta Senatorum nobilitas si di accennata <sup>a</sup>.

Nella biografia di Sergio II (844-847) i grandi sono indicati ora come Proceres, ora come Optimates, finalmente qualchevolta compresi tutti come omnes quiritium Principes, Primates Nobiles, 4. La elezione di Leone IV (847) è fatta dai Proceres, cioè dai Grandi ecclesiastici o secolari, gli stessi eseguiscono la cerimonia del bacio del piede e vanno col papa in processione a S. Pietro nella consacrazione del sobborgo Leonino 3. Leone fu reggente assai operoso, a lui fu a cuore il proteggere Roma e le altre città soggette alla sua signoria dagli assalti e dalle devastazioni dei Saraceni. Ei fece ristorare le mura, le porte, le torri, i porti di Roma, costrusse il sobborgo, che unisce la chiesa di S. Pietro colla città, e lo fortificò anche di mura. Assicurò egualmente Ameria ed Orta, fece ristorare Centumcella, la quale d'allora in poi fu detta Leopoli, Infeudò nella famiglia dei Corsi Portus allo sbocco del Tevere per difenderlo dai Saraceni, la obbligando a giurar fede!tà al papa ed al popolo romano 4. In nessun luogo però è detto del senato romano; il che pure aviebbe dovuto accadere, quand'esso fosse stato davvero una delle prime autorità municipali.

Eppure vien detto, che l'imperatore Lodovico II si affretto ver Roma per giudicare un'accusa d'alto tradimento a carico di Graziano Magister militum e presidente del palazzo, senza avvisare del suo arrivo nenpure il papa ed il senato 7. Il tribunale tuttavia venne

<sup>4</sup> ANAST. p. 213. R. 2 fb. p. 229. C.

<sup>10.</sup> p. 221. ... 3 I Romani, è detto ap. Axast. p. 221. B. volevano eleggere un pana, « sub cujus dostrina atque imperio euseta Sexatorum nobilitas rite degree potuisset. Quorum videlicei universorum procerum conta adjutor Deus..., lumine successit et menies corum ad beatis Gregorii V pla facta convertii.

<sup>4</sup> ANAS. p. 227, 228. 4 Ib. p. 231, 250, 251.

ANAST. P. 212. E. « quousque S. Sedis Præsulibus populoque romano in cuncis fideles existerent. »

<sup>7 1</sup>b. p. 246, A, « sine litteris etiam ad remanorum directis Pontificem et senatum. »

formato dall'imperatore, dal pope, dai proceres romani e dai Grandi francesi; anche qui dunque procerse e sensitus sono una cosa sola.

— In occasione dell'elezione di Benedetto III (885) procerse e sensitus non sono divisi che apparentemente, de anzi lo si dere credere fatto solo per compire l'espressione, per la quale lo scrittore i conduto ta lla tolita formola dalla vecchia unione di popolo e senato '; avvegnachè del resto il senato sia sempre l'espressione che comprende i Grandi ecclesistici e secolari. Così nella biografia di Niccola I (dall'858), il quale fin deletto dal celre, dal proceri e dagli ottinati e conducto in S. Pietro dalla corporazione dei nobili (e nobilisamorum cettibus) e dall' universo popolo. Più in tià è detto: Urbe cerulata, Clerus Instatur, Senatus et populi plenitudo magnifica indicato come utriusque ordinis Proceres, poi riassuato in Sonatus enlesi storia di Adriano II (dall'8587) e di Stelano VI (dall'8587).

Fin qui la raccolta delle biografie dei papi in Anastasio. Le prote toltene sono le più sicure e meglio importanti, avvegnadio gli scritiri siano contemporane i e romani. Noi trovammo in essi ancora nel IX secolo gli stessi ceti colle medesime varianti e coll'identico valore linguistico precisimente come nei secoli Vill ed VIII; solamente ora preponderano sempre più i Grandi del clero e del secolo, e viene usato ad indicare questa potente nobilità anche la parola senato. Gi sia permesso quindi durare nella aostra opinione, cioè che il vecchio senato perito sul finire del VI secolo era già scomparso affatto prima della metà dell'VIII.

Il nome, che da quel momento ed a preferenza nel IX secolo comparre e con un nuovo significato vines sigigato, e nel modo più semplice, dall'esser state richiamate le recchie traditoni della republica romana causa li nidipendenza, che Roma avera riconquista sotto il governo del papa e sotto la protezione di un patrizio potente, ancora più poi per il restituizione dell'impero romano protente, ancora più poi per il restituizione dell'impero romano.

<sup>8</sup> D. p. 347. A. « mox omnis Clerus... universique Proceres cunchaque Senatus or populus congregatis suni » (due un. ap. Muradori hanno: cunclusque populus ac Senatus). Questa formula si trova nella Vida Sergii II. p. 229. C. « Tune vero leati omnes cum conjugibus ac liberia Senatus populusque romanus ingente peste liberati. »

<sup>\*</sup> Fills Riddr. II. p. 5th. Process were, lites tables to datas parks coprove viderstates used drivin, and stome metric flagrabates (cf. v. Struw. IV. p. 37th. c. pushed subvineage Ordinia Process. » Prisso is deviate dello stesso papa questi vergonosial come Senato p. 37th. c. c. table conversal senative. Esponyemme to totale serialis cellulais come consultivame deviations of eleverant influenciame costs., done of Paltra lectace in Senationes as informedate totale, and one state in plannial di Senation protection entere timo; p. 37th. c. brinch conversal, collection, Solida dopo perù il Senatio protection devento per tempo p. 37th. c. brinch conversal collection.

Ogni monumento dell'antichità portava scolpita la sigla S. P. O. R.; qual maraviglia che in tempi dove la credenza confusa, non perduta mai, della durata della repubblica romana giustificata tanto luminosamente abbia richiamata quest'antica for mola e spacciati i grandi di Roma per senato, come gli abitanti della città per l'antico populus Romanus! Sulla fine del IX secolo, cessando i Carolingi, non v'ebbero duca italiani e margravi, che si dissero imperatori romani? E nel concilio di Ravenna (898) suona hone adatto ad una maestà imperiale che Lamberto duca di Spoleto adoperasse la frase romorosa: Si quis Romanus, cuiuscunque sit ordinis, sixe de clero, sixe de senatu ad nostram imperatoriam majestatem venire voluerit i etc. Se poi papa Giovanni IX in un concilio romano dello stesso anno riguardo all'elezione papale stabili, che essa fosse fatta dai vescovi e dal clero sulla proposizione del senato e del popolo ", noi sappiamo già cosa sia mai questo senato, nè ci lasciamo ingannare da parole e formule, come lo fece finora la corrente della tradizione fin dalla caduta dell'antichità 5.

Ed è appena prezzo dell'opera curarsi delle altre prove tolte da autori o posteriori o stranieri (franchi). E che può egli importare quando per la coronazione di Carlo il Grande vien citata la narrazione della Cronaca di Parfa scritta da un monaco di questo chiostro, un

1 MANSI, Coll., T. XVIII. p. 230. c 2.

2 10, p. 225, c. 10. expetente senatu et populo,

a) ципламі підасну інпастом пена попутаць на теприти за потваде, да під інстіда тего підпадні пена об дібули тід (373—483) да тата die Gregorio fin elekto did electro di Roma (бавл. ор. 17. р. 39, pol che II seasto el II ciero di Roma Innoniervato le imagni delle mentali imperiali (C. р. 328. v. II franz. soricos. N. 11 la nependica alle lettere di Gregorio) — Non v'ha motivo a credere che qui senato abbia altro significato che quatrio da noi ammenso per II secolo IX.

b) Si rescuro dei vecchi ricuiai romani il Sendoriem, sp. Man. Man. Rall. Il i pipo, dimatate la messa da lui ordenta, si presa nel Sendoriem, so der fiverere le offette dei pace e dei viso da conscursi dalle mail del principi steni (Orde Reu. L. C. 12. C. p. 10. dei pace dei viso da conscursi dalle mail del principi steni (Orde Reu. L. C. 12. C. p. 10. dei pace dei viso da conscursi dalle mail del principi steni (Orde Reu. L. C. 12. C. p. 10. dei pace del pace de

HEGEL, Storia della Costiluz. ecc.

tal Gregorio. « Leo III Carolum coronavit... et una cum omni senatu romano imperium illi per omnia confirmavit 1; nè Anastasio scrittore e romano e contemporaneo, nè Eginardo francese non sanno punto di questa cooperazione del senato romano in simile occasione; così non importa quando Reginone, l'abate di Pruma, di Carlo il Grosso nell'881 parra: Romam perveniens a præsule apost. Sedis Johanne et SENATU ROMANORUM favorabiliter exceptus . . . imperator creatus est "; nè ci cale del racconto della cronaca di Fulda rispetto ad Arnolfo imperatore nell'anno 896: essere questi stato ricevuto nelle vicinanze del ponte Milvino dal senato dei Romani e dalla gilda dei Greci a bandiere splegate e croci innalzate, ed aver seco condotto in Baviera due dei grandi del senato (qui majores inter senatum erant), accusați di alto tradimento 1. Ma e con ciò provasi egli almeno che gli scrittori suddetti abbiano pensato al senato, come a vero consiglio di Roma più presto che ad indicare con esso la università dei grandi o meglio la nobiltà romana? Noi troviamo queste voci di senato e senatori nel senso generale anche relativamente ai grandi franchi: e veramente a rimanere solo presso gli scrittori franchi contemporanei, Angilberto nella sua poesia latina in onore di Carlo il Grande tanto nella dieta quanto seduto a tribunale od alla caccia lo fa circondato del suo senato, che è a dire da' suoi grandi , e quando si volesse ritenerla una mera locuzione poetica, Incmaro di Reims nelle sue note lettere sulla costituzione Carolina chiama i grandi della dieta tanto senatores regni quanto senjores, il che vale a mostrarne la sinonimia 5.

E la cosa si rende pel senato ancor peggiore nel X secolo. Il più importante scrittore italiano di questi tempi, Liutprando vescovo di Cremona non lo chiama neppure col suo nome: egli non conosce in Roma che proceres, optimates, ed oltre a questi cires, ossia gli Stati militia e pibe s<sup>1</sup>, il che conocrda perfettamente con quanto noi

Chron. Parf. appo Munatoni T. H. P. II. p. 664.
 Monum. Germ. 1. p. 592.

Schron, Fuld, Monum, Germ. e PERTZ. I. p. 411, 412, Angula, Carmen Monum, Germ. II. p. 391 sq.

v. 99. Hie jubet esse forum, sunctum quoque jure senatum lus populi et leges ubi sacraque jussa capessant.

v. 208. . . . . eertajim exite senafus

Constur magno eum murmuris inde tumultu.

<sup>8</sup> Hinch. Ep. De ordine polatii c. 3i. ap. Walten, Corp. jur. Germ. Ill.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> LETPARE, Hid. Offonis, (Monum. Germ. III.) c. 3. Il papa et omner civitalis processes prestano il giurnemo al ilipparenero; e. 8. Beneticis oplinatium promocrum limitario; c. 8. major remnocrum para optimatium — Cires vero; c. 9. foran consiglio in S. Pietro in Roma, al quale assistano Palto circo e gli langigati e edesiastici, poi: ex primotibus romane civitalis N. N., ex piete N. N. cam omni remnocrum militari.

verificammo già nelle biografie di Anastasio. I dotti sostenitori del senato romano il trorano qui in un evidente imbarazzo. Vendettini accorda a bassa voce, essere ora non il sestato, ma la di lui autorità quasi affatto scomparsa, perchè alcuni se l'avrebbero voltuto usurpare : Curritas, sicome ne scrittori, ne documenti ne fan parocerca il senato ora nei proceres, ora nei primates ed ora nella pelas . La cosa però è ben diversa.

Sul principiare dal X secolo cominatò in Bonas il celebre governo feeminile di Teodora e delle costei due figlie 1. Teodora si poggiob sulla potenza del margravio Alberico, al quale ella sposò la figlia Marozia (Mariuccia), eleggendo il proprio drudo a paga Giovanni X. Marozia condusse una seconda de una terza volta marito in Guido margravio di Toscana ed in Ugo re, portando loro il dominio di Roma in dole. Il di eli figlio Alberico Tuttavia cacciò il patrigno Ugo, incarcerò la madre stessa, e mentre il fratello Gioranni XI era papa, egli signoreggiò in Roma (331-336). Scrittori posteriori dicono loi patricias ', ma egli non usava di quel titolo, avvegmeche nei documenti contemporanei si chiami: Princeps alque omnius Romanorus sexarcis; la madre Marozia e la sorella Teodora assardice: '

Ecco la prima volta che il titolo senatorio appare in documenti e precisamente in una maniera affatto nuova e per segnare una condizione del pari nuova. Alberigo infatti non si sarebbe chiamata volo senatore dei Romani, quando in Roma fosse esistito davvero un senato e tutti i membri ne avessero portato il titolo. Qui zenator vale quanto zenior cioè signore o dominatore di Roma, appunto nello atesso senso per cui Marozia e Teodora son dette senatrica y. Altri titoli anche ususti non avrebber risposto alla posizione di Al-

<sup>8</sup> VENDETTINI, p. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cuar., p. 452, 182, 187, Otto electionem a plane (qua voce senatum intelligi reor) flert permisit.

<sup>5</sup> Liutpr., Anlapod. H. c. 48. « Theodoro scortum impudens,... quod dictu etiam forlissimum est, romance civitatis non invirtiter monarchism obtiochat. »

Vedi il passo in Cuartus, p. 170 sq. in senso contrario il contemporaneo Littr., l. c.,
 After cus qui nostro tempore romane urbis Principatum usurpavit.

V. principolinente la certa di densience dell'inferia famigità del 955 ap. Bazaza, Pipe. 760. v. Nos Albertas Bondig grafia Dumilla Principa que ensulam romanoma arrottor, atque Sergias bumilla Ep. 8. Nejesiane locit. per non Commandona libratiris via aque Bertas Dulla, galedia testica et germanici Tattera, Almerzas quodonia romanomena monderiori Ittili productiva et quanti articolori della considera dell'anticolori della considera di productiva della considera di productiva. VIII. al Morrodi se centrità combina commontume.

Cartus, p. 170 cerus d'ajutaris con un iputesi strans e mal fondata: i presidenti delle simple regioni di Roma, Comites (1) o Tribuni (7) sarebbero stati senatori di esse regioni, il presidente dei senato invoce senator romanorium. Nessuma considerazione meritano le stranenze di Steonius, Be regiue R. Vi, ad. no. 292 (Francé. 1682, p. 150) sulla ristorazione del comosido e sulla mouva collisione di Alberta.

berigo: patricius p. e. coateners un rapporto coll'impero; fatta satrazione tuttavia del non esserri più mai imperatore romano, heries si riguradava come dominatore assolutamente indipendente. Ed anche quel Crescenzio, che ai tempi di Ottone III, coò tentare la signoria di Roma vien detto dagli Ilaliani più vicini a questo tempo tutt' al più sensfor romansus '; e romansus ci chiama pure il fratello di Benedetto VIII papa, il quale ai tempi di Enrico II imperatore reggeva in Roma. Un documento del 1015 ha: Consul et dues et omissim Romanorum, sensfor 's.

Gli è del resto probabile che da quel tempo in avanti, nel socolo X, il titolo di senatore rifatto nuovo siasi reso sempre più
generie. Da un passo del vescoro Benzone d'Alba si parrebbe risultare, che l'imperatore lo conferisse come segno di distinzione sul
rer di patricaire ", sicche per questo modo verrebbero spiegate le
soprascritte di due lettere di Patro Dominni. semotorire dignitatis
rio \*, ris nei hi poù credere allo scipito panegirista di Enrico IV
imperatore, al quale nelle sue miscrevoli rime piacevano anche i
temi i più strani Y Eppure fu contemporaneo e testimonio coularet
Non vede egli in Roma coi proprii occhi Scipione Africano, Fabio,
Cicronee forse altri ancora "7 E non gli dovera comparire anche
il senatof Non appena tu voglia assoggettarti alla fatica diesaminare
cosa e chi veramete egli intenda per senato, vedi iosto che come
Anastasio, egli vi intende i grandi ecclesiastici e secolari ". Per lui
poi anche i grandi del re formano un senato."

E molto meno si potrebbe provare l'esistenza del senato romano con scrittori tedeschi o d'altra nazione di questi o di tempi posteriori; giacchè o gli avvenimenti eran per loro troppo lontani e potevano nella mancanza di cognizioni più presto darsi a dotti idea-

LEO OSTIENSIS, Chron. Casin. Mur. Ss. 1V. 352, e Petrus Dan. v. Curtius, p. 300.
 Ohron. Farf. Mur. Ss. IL P. II. p. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> BENTONE come ambasciaiore del re ai Romani dio: - Dignum esi, ni de millibus Romanis faciat Domnus Rez senstores, de senatoribus exaltet ad Principum honores. -Panegyr. in Henr. III. Imp. 1. III. c. 23 ap. MENCERS, St. 1. 1014.

a VENDETRINI, D. 28, vi si parla di una sensirio Mizina giusta un'iscrizione sepolerale del 1088. Che anche le donne portamero I litoli dei mariti, lo mostrano una ducatrior ed una ventererista ib p. 31.

Pauseger, L.c. « Video inter eos affricanum scipionem, utrumque catonem, fabium et cioercorem ... dal legem regulus sessurus nec non fabricius, metellus et marius, ac Sylla patricius etc.

<sup>\*</sup> D. L. H. C. 3. (MENCERN, p. 1943). E sono radonati il Mogister S. Padetii, il Nomenculator, Fjudez judicuse (probabil, il pretto impretale) ed alli de ordine dignistata anatoria. Democe il apactora come anado. Entrico IV. partis in Romas al una adunanza del genere (chromatiandobus socciacs diservarua mque dignistatum processes) come a seniores Bomant. B. p. 1041.

 $<sup>^{\</sup>dagger}$ lò. p.  $^{698}$ . «Fraier vero Bonzo, annuens Romanorum precatui, scripsit sequentize verba regi suoque senatui. »

lismi o a tradizioni ingamnatrici, o le loro prove sono tanto incerte, quaoto le già accennate ', in alcuni di essi per esempio anche di frequente son detti senatori i grandi dell'impero tedesco; che più? gli stessi giudici delle città tedesche '.

Il ristabilimento del senato nel XII secolo (rencentio senaturo) di 1113, sego oluna epoca autora nella storia della costituziono di Roma, la cul importaoza e rapporto verrà trattata più da vicino alla fio del preseote scritto. Qui basta l'aver accentanto brevennete al fatto, onde chiudere con ciò l'iotero seguito delle prove, nelle quali importaono meglio i fatti, che non le parole del contemporaneo Goffredo da Viterbo, il quale, tanto favoloso nel primi tempi de no Pantheon, di questi sobriamente oarra: «Allora i Romani cominciarono a ristabilire il senato, il quale da si lungo tempo avera cessato d'esistera, da avera il Romani si mordutta in memoria."

#### LA CURIA ED I CURIALI.

Per noi egli è direntuto certissimo, che dal VII secolo in Roma nou r'ebbe più seasto ne come consiglio di Stato, nè come curis municipate. Si domanda ors se anche le curis nelle altre città d'Italia abbiano corso l'istesso destioo del seeato in Roma? Si parrebbe a prini occhio, che il fatto avesse dovuto esser tale. Se il senato nella nuova composizione delle cose non poteva frustrasi la vita, molto meno le curin enlel altre città! Espure la cosa non è così. Il senato aveva cooservato fino agli ultimi tempi goti e greci "Papparenza di un consiglio di Stato, i senatori le pretese ad una dignità personale. Quello non divenne mai una mera curi ai Roma, questi non furon mai gettati nella miserando posizione dei curisii.

BERTINIDA, Ann. a 1077. (Mon. Germ. VII. p. 2022). Preside episcopi seorsim et senatorus ordo (1 principi secolari dell'impero) seorsim pro consolituendo rege... consiliati sunt. Tandem sane lotum senatorum nec non popull... colirgium etc.

Ouronée. Constant. ap. Pisron. Sr. III. 736. Clerus, senatus (i giudici) populusque constantiensia Gebeardum sibl pastorem unanimiter delegerunt. — Che poi qua e là nelle carte todecche senatus valga giudici, verrà provato tell'appendice al II volume.

<sup>4</sup> Rimando a Cuntus e Vennerrins, I quali tolgono le prove anche dagli scrittori del XIV secolo come Jordanus et Amalricus Augerius.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> P. e. Annal. Quedlinburg. ad a. 999, (Monum. Germ. V. 73)— collectuio apud Parthenopolim (Magaleburg) habito... comitum ac totius senatus (principi deif impero) plebisque concursu; c così ad a. 1021 (do. 86).
BERTHOLDS, Ann. a. 1077. (Mon. Germ. VII. p. 202). « Presade episcopi seorsim et senatorius

<sup>-</sup> Goursso, Fiz. Cerose. P. XVII. (Pistor. Script. III. 389): - His temperibus romati co-pertant innocere renatum, qui dongie sude femperum carricului la tecasavrat, ut neu mentio ejes ficases haberetur. - Cui Orro Fassona, lo autrio techeso di questo secolo. Ceros XVI. c. 27: - autiquam urbis diguitatem recovare cupientes, ordinera senatorum, qui fam per multa curricula importum deprirar docusticume.

La sanzione prammatica di Giustiniano parla ancora del senato come di consiglio di Stato, che se pur scomparve ad un tratto verso la fine del VI secolo, lo fu probabilmente perchè esso non trovò più posto in una città provinciale dell'esarcato greco in Italia.

Le curie invece continuarono in parte una vita se non più onorevole almeno più lunga. Noi conoscemmo già il loro stato ai tempi di Giustiniano, e da quest' ultima forma bisogna noi moviamo il passo, come da una specie di schiavitù ereditaria nel publico servizio. I papiri del Marini provarono già che nel VI secolo ancora in Ravenna ed in altre città dell' Italia romana la giurisdizione libera veniva nella curia amministrata da alcuni principali o curiali, e che gli antichi nomi di magistrato, difensore, quinquennali e principali duravano sempre 4. Nei secoli successivi tuttavia le traccie della curia e dei curiali divengono, persino in Ravenna, si rade da doversi dubitare della esistenza della vecchia curia. Il ricordare, che si fa, il protocollista in: exceptor, extractor, exscriptor curiæ e persino curialis a come anche l'edificio della curia a nelle carte del IX e del X secolo serve a provarlo almeno per Ravenna - e prove sifatte trovansi anche | er Napoli dell'VIII secolo , anzi se ne accampano anche dell'XI 5; ma qui, come col senato, coi consoli e coi patrizi dei tempi posteriori è facilissimo rhe di mezzo a circostanze ben diverse venga intesa sotto un nome eguale una cosa di ben altra natura ". Senza spiegare il nesso tra il vecchio ed il nuovo significato il Savigny dà per eguali l'exceptor ed il curialis 1, eppure, benchè accettata l'aggiustatezza del nuovo significato, non sarebbe ella anche la curia divenuta alcunchè di hen diverso? Spiegazioni in proposito non danno le carte, e noi siamo costretti, quando non vogliamo abbandonarci a mere supposizioni, a cercare altri punti d'appoggio.

<sup>1</sup> Vedi sopra il capo 5 del primo periodo p. 105.

<sup>\*</sup> Unito a Toboltio cirò notato, p. e. Partuzzz, Mossum. Renes, I. N. 10. a. 909. - Dominious tabellione et curiale hojus civitatis Ravenaus eribicadum regavinnes, - db. N. 20. a. 913. - Petrus in Dei n. Indeltio et curialis Cir. Ravenau; - H. p. 20. a. 953. - Leo in Dei n. ab urbe Ravenaus tabellione et cerialis provinciis rovanorum, - Dippiù in Saviont, Gesch, des. R. p. 265. Nota.

<sup>§</sup> PANT., L 202. • In regime que dicitor capai porticis non longe a Curia. • v. Saviant L.c. § Meaat. Antig. V. p. 293 sq. a. 765. • Soannes curialis et serialarius. • La curta è una copla, redalta da Petrus primarius (leg. Scriniustus Menat.) Curiæ hujus civis neopolitanus. § Vedi Saviant, L.c.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lo stevo Trova, Della condizione dei Romani vinti etc., lo ammise e riguardo al-l'odierno uso linguistico in Napell aggiunse (p. 274): Anche oppidi le curie musiatono, cioè i tribunali ecclesiastici de' vescovi; e nel reame di Napoli pli offej de' notori additanti da noi col nome di Curie.

<sup>7</sup> L. c. t. p. 369.

La costituzione di Ravenna arieggiava assai, per quanto sappiamo, quella di Roma. Caduto l' esarcato, l' arcivescovo, ad onta della suprema signoria papale, vi pretendeva il dominio, come il papa in Roma. Noi vi troviamo infatti gli stessi impiegati ecclesiastici, il primicerium, il secundicerium notariorum, i difensori, ecc. . La borghesia era ordinata come esercito, con alla testa un dux. Nobili ed ignobili distinti tra loro; quelli esercitanti autorità senza limiti non s'assoggettavano a tribunale di sorta : dobbiamo noi crederli gli antichi curiali? lo non intendo sostenere questa oninione 1. Il solo corso naturale e possibile, che per noi si possa accettare è, che le istituzioni dei tempi romani come gli antichi nalazzi, teatri e terme decadessero sempre più sino a che sparvero totalmente dal secolo. oppure venissero, secondo la nuova natura delle cose o in quanto essi potessero sembrare ancora utili, adoperati. E questo fine dubbioso può essere anche per la curia realmente provato, Nell'impero bizantino, dove pure la costituzione romana potè percorrere non impedita la propria via, essa era già nel IX secolo compiutamente scomparsa; giacchè in due ordinanze di Leone il Saggio imperatore (verso l'890) trovasi dichiarata la vecchia costituzione municipale coll'autonomia della curia, coll'elezione dei magistrati e coi gravosi oneri dei curiali quasi un'antichità annena conosciuta, e le ordinanze relative anteriori a lei vengono tolte « come inutilmente conducenti ad errore sul terreno della legislazione » stante la nuova forma della costituzione « dove l'universa amministrazione dello Stato dipende dall'imperatore 1. >

E si crederà che le curie abbiano durato nell'Italia romana, largobarda e franca più a lango che nell'impero orientale? Certa caduta fu qui più presta. Chi opponesse la legistazione del dispetismo romano averia appunto mantenuta e ravvivata, dimenticherobbe, che nel secondo periodo dell' impero essa fu tenuta assirme appunto dalla durezza della forza, e che in essa non v'era già più mulla di libero. Lorche luttavia più tardi, nell'XI e nel XII secolo, le città si ristorarono e nelle lotte del ceti tra loro la borghesia tanto si afforzò do poter scuotere la signoria feudale, allora formaronis le curie la propria libertà, ma da ben'altra materia. Non fu versato nuovo liquore in otti recchiel.

La curia quindi non scomparve in Italia assolutamente. Non parlo

<sup>1</sup> Manint, Popiri N. 74 col. 8. • Domesticus primiterius noforiorum et Thomas secundicerius idem notoriorum una cum Oppiano et Thomase defensoribus Ecclesia S. cath, Bavennatiis etc. •

<sup>2</sup> Vedi p. 484.

<sup>5</sup> Imp. Leonis Const. N. 46 e 47

delle carte ravenate, che ne fan parola, perchè esse non ci foniscono più materia alcuna a conoscere la di lei vera natura el dinportanza; ricorro invece ai secoli posteriori, nel quali la parola curia è usta con ben'altra significazione forse il significato più tardo della parola ci farà conoscere regressivamente il destino della curia.

Appo gli scrittori dell'XII e del XII secolo la parola curis ha gli tutti quei differenti significati, che nelle lingue moderne la parola corte. Curia adunque è una corte principeza, p. e., la pontificia, l'imperiale, e più precisamente: Quei che circondano il principe, il seguito, la servitiu, il governo, il tribunale, la dieta '; — poi il locale per tutto e per tutti: la residenza od il pialazzo del principe, la corte di giustizia, il luogo della dieta '. Se per conseguenza primores o principes curie sono coloro, che coprono le criche più alle a corte, anche exirides varia il pertinenti in generalla corte, le persone di corte, il cortigiani '; curialis aggettivo vale cortese, educado, di qui curialita, la coltura cortigiana'.

<sup>4</sup> Lo provino i seguenti passi:

a) La cert position, lo statu di certe di ignerenzi. Manatzon, Mar. Ji. Il orbo Rom. XI. (dalia praima meti da XII mendo jp. 118 — qualiter il apsociation come reis une richi Rom. eccioni in precipius simministituto valete se spiere », 118 — » postgenari protenzia Rom. eccioni in precipius simministituto valete se spiere », 128 — » postgenari protenzia rei protenzia in precipius simministituto valeta se spiere », 128 — » postgenari protenzia rei protenzia rein

b) La orde reale od Imperiale: Extra, Passagr. c. 15 (Mexcatx, E. 991) — adagesses est subsertee regulare curians. Laboutte Ext. Ext. Bediolon. L. Lic. 15 (Minar, IV., p. 8) C.] — # Repail curia Olionis lettil regis — december accumulant tempos serviciosi. Ada spop gli sterile loisettil. Bettov. De Felio Sazza. c. L. (Mossas, Gera, IV., p. 30) — Adaptatio custa. Loisettil colored. Lorendo regis act de mentan regis est. - (Mossas, Gera, IV., p. 30) — Adaptatio custa. Lorendo regis act de mentan regis est. - Thurt rata, Correspondant de la colore colore colored registeration la colored registeration registeration. Professional registeration de la colore colored registeration de la colored reg

e) La dieta: Mon Germ. c. 79 (XII secolo) — « curiam in festo b. Bartholomei apud Moguniiam celebrare » e più volte.

d) Il Iribunale: veili i passi toiti da lideberto, vescovo di Mans, e da Ivone, vescovo di Caurtrei ap. Dr. CANNE GLOSS. BOBO estia. Il Iribunale (curia) del Pisani in Tiro, confermato con privilegio da Guido Imp. di Gerusal. a. 1189. Menara, Anfig. II. 914.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pangulpi, Pia (Murat. III, 333) « Legali Rogeril in Urbem veoluni, curiam (il palazzo del papa) intrati et — papam salutant. « Gloss, forentin. ap. Eccusart, Comm. de rebus Prancier orient. Il p. 98;, Curia corrispondente a consiglo ap. Hincuran, v. sotto. <sup>5</sup> Panculpi, Piana, (Murat. III, p. 336) Primores Curia (della cotte pontificia) instigati;

<sup>\*</sup> PANCEPR, "PIRM, (VERAL" III, B.30) PERMOTE LIFTER (ORIS COTE PORTIONAL) INSTITUTE, p. 208, Princept et clypeus confinent varialism Sephanni Normanni, Derrice, p. 224, intende sempre certa per sensio romane; almeno Fradellini si tenne loniano dall'errore (p. 105). PETR. Dawia, Ep. II. 3 - Sivut ii qui Ecclesim militando promoti sunt, vocaniur at more positilees; ita qui floraviorado principilous ilunt, dicuntur a curia curiadea.

<sup>4</sup> Annal, Sazo, ad a, 1078 (Monum. VIII. 713) - + rusticos, servientes et omnes qui non

La maggior parte di queste dizioni ponno essere provate, almeno per Francia e Germania, anche pei tempi anteriori rimontando fino al IX secolo. Il Monaco di S. Gallo, scrittore della seconda metà del secolo IX chiama « curia regia » la corte di Lodovico il Pio. I comaro di Reisma nella sua sposizione della costituzione di Carlo il Grande parla delle due curie separate, nelle quali si radunavano a dieta i grandi ecclesiastici e secolari « Il Gloscarium di Rabano Mauro spiega curia con mahal cioè (mallus, pasto ). In un capitolare di Lodovico il Pio, tolto alle fiela decretali d'Isidoro, curia è inteso per corte di giustizia e defatso faranamente da cruor .

Come ponno ora esser chiariti questi diversi significati di curia? Può egli trovarsi od almeno imaginarsi un nesso tra questa e la vecchia curia?

Anzi tutto osserreremo curia nei più dei significati accennati incontraris coll' altra parola originaria e ben direres curiti. La forma del medio ero curtis nacque dall'altra, usata pressochè solo nella lingua popolare romana, cor-colors, e la quale esprime l'idea di delimitazione, di comprensione ondo significa anche uno-spazio \*. Curtis significa dunque corte, e precisamente un tenimento con casa, cortle, terreno coliviarofi. Curiti regio è un tenimento reale di sifatta guisa, e per esserviri il re di solito col suo seguito trattenuto, venue a di migliarea anche residenza reale, poi la corte reale, lo stato di corte in sensi diversi \*; le persone di corte poi son dette cortesiami\*.

adeo curiales runt; « ad a. 1044 (p. 686) — « Sie igitur rusticalem justitiam curiali facecie pretulerant. — Eo præside nte, irrepsit ambitiosa curialitas. » « Mons. S. Gold. L. II. « 24 (Mon. II. 768) « In qua etiam cunciis in palatio mioistra-

Mon. S. Gold. L. H. C. 21 (Mon. H. 702): - In qua etum curcus in painto mioistratibus et in curia regia servientibus juxta siogulorum personas donativa largitus est.
 2 En. De ordine palatif. e. 35 (Walter, Corn. fur. Germ.): — » Predicti seniores more

<sup>2</sup> Bp. De ordine palatif, e. 35 (WALTER, Corp. fur. Germ.): — » Prædicti seniores more solito, clerici ad rusum. luici vero ad mam constitutam curiam, subscillis similiter honorificabiliter preparatis, convocarectur. »

S ECRBART, Comment. de rebus Francia orient. II. p. 256.

<sup>•</sup> Lezion., Pli lapra Lasgob. 4 (grastr., St. 1.P. 3) — is Negite esian circinus rel discovar rel prestiptor pro qualible causa lateria in aurism sea situal politice nusus miderto pressionast, quosiano annis curis a erwore distrar et lamodation etinularcerum. « Questi depulo poggis na el un pressio-centifor censuso del paga Silvetero I, el 218. », 3.8.0×1, 9.00 poli in Acido II. e. (8. 6). p. 892 · quosiano comals Curis a cruore dicitar et fevenolatio simularcorum et d. — la queste de rena dabblo l'estata l'acudo del pressional del pressiona del pressional del pressional del pressiona del pressiona del pressiona

<sup>5</sup> Du-Caroz, Gloss, Lat. med, sevi. alla voce Curtis,

<sup>\*</sup> De-Caron radama numeroui paut duble depar Long, e dai ceptual franchi. Gli acordi celectrid aumon ora un'uti reprison caratter priso; e qualetro vitos aerio strono algoritanto anche solo curific; p. e Bartraxt. Cassa S. Guill (libe del IX secolo) illossona. Germ. Li "I. ". kataronius vera percepticoli foriamido, comos habores ul libera, aire ad conferen libe centra l'acordina del la conferentia del la conferencia del la confe

<sup>1</sup> Mabillon, Mus. Rol. II. 200. Ordo Rom. XII. c. 32. « Unicaique curialism qui corte-

In qual modo ebbe la curis tutte queste significazioni? Derivò egli dal solo scambio con curtis? Certamente che nel basso medio evo troviamo curia e curtis affatto sinonimi ed anzi per guisa tale, che curia valga anche un fondo, e curiali i pertinenti della curtis 1. Ma d'onde uno scambio sifatto 9 La sola rassomiglianza delle parole non basta a spiegarlo, avvegnaché l'uso linguistico non vada poi così alla cieca: e' hisogna che un fatto qualsiasi abbia riunite le due parole; questo fatto potrebbe trovarsi in ciò, che il vecchio edifizio municipale della curia fosse stato adoperato come locale publico dove avessero avuto luogo le sessioni sotto la presidenza dei principi o de' costoro delegati per consiglio o tribunale. Ecco donde l' uso frequente nell'evo medio di curia per corte di giustizia, e pel luogo della dieta; e siccome veniva indicato colla stessa parola tanto la dieta, quanto il locale per essa, così ecco donde la sinonimia di curia regia e curtis regia, ecco infine l'origine dello scambio di curia e curtis.

E, lo si vede chiaramente; tutte queste significazioni non hanno rapporto alcuno colla vecchia curris. La quale se era stata bensì destinata a certi affari e legalità del governo municipale, non fu mai tuttavia corte di giustitia. E molto meno ancora noi possiamo confrontare i curiali antichi coi curiali d'adesso vuoi nell'uno, vuoi nell'altro dei significati posteriori di cortegiani. Per sifattu cagione noi abbiamo quindi nulla guadagnato per la vera storia della vecchia curia. Tuttavia ci resta ancora la speranza di ruora un punto qualisiani negli sertitori tilalinai e nelle carte del medio evo, dove si parti della curia e dei curiali d'una volta, ed anzi tanta maggior separaza della esistenza e del destino loro, quanto più si volle tro-vare in essi scrittori e carte le prove per la continnazione della curia stessa.

Anzi tutto si vuole citare il codice romano, conosciuto, da Udine dove fu trovato, sotto il nome di Lex Romana Utinensis ". E' con-

siani rocantur etc. » -- dove curiales significa anche i servi, cioè in senso lato intti i pertinenti alia corte; cortessani invece solo i cortegiani.

V. Schutzen, Glera, solto Chart; ivi è tampolta sana entra di Pederiro i, del 1426, solta que curire a curir i a vano ellermodio in opento ingilinicio. Nel distito manicipale dell' artico. Straidogno C. 27 (Wattras, ill. 750) è delta La giuridatione dello ceditacida per la consensa dell' activa della conferenza dell' activa della conferenza dell' activa della conferenza dell' activa del S. Sido nel 4145 (Maxar, Antiq IV. 29), sono distini: curirades ana disripante, produce la service a constitu e fondatari della chese, par restatel, quella conferenza dell' activa del conferenza dell' activa della conferenza della conferenza della conferenza dell' activa della conferenza dell

<sup>4</sup> CANGIANI, Leges Barbarorum IV, Venetiis 1789, Walten, Corp. Jur. Germ. III.

tiene notoriamente un lavoro affatto rozzo o niù presto un estratto discretamente stolto del breviario visigoto con parecchie varianti ed aggiunte, le quali, giusta le ricerche del Savigny, appartengono al tempo tra il X e l'XI secolo e seno di origine italiana o per lo meno di origine affine 4. Se poi, come lo vorrebbe lo stesso scrittore, esso contenga il diritto publico e privato romano del regno lombardo, noi non lo decidiamo, avvegnachè l'andamento storico sia più tardi per condurvici; qui non si tratta che di quanto si riferisce alla curia ed ai curiali - La è intanto cosa strana, che l'autore di questo scritto conosca si poco il significato della parola curia da scambiarla assai frequente con cura, ed adoperi ambedue sinonimicamente per officio od affare publico . Per lui dunque curialis è is qui curiam ovvero curam agit, officiale publico, e più precisamente fiscale, che cura l'esazione delle rendite, e risponde per il pagamento di esse s; si pare tuttavia che un simile significato di curidis non sia stato tanto comune, avvegnachè l'autore si affatichi ad agginngere non di rado una spiegazione sifatta. Ad onta della confusione delle sue asserzioni si può tuttavia sempre dedurre, che i curiali amministravano una carica assai suhordinata sotto la sorveglianza ed il comando di impiegati superiori (judices publici) 4.

Qui non si riconosce più rapporto alcuno coi curiali di una volla. Ciù affari e in responsabilità menesi all'estazione censuaria forno nel hasso impero riguardati come il loro lato importante; essi ai, che producera poi la nota schiavitò ereditaria ed opprimente. E già sotto giù Ostrogoti in Italia e nell'impero orientale ai tempi di Giutanto e della lez romana nel IX secolo non li riconosce che come tali, abbenchè il significato di curia e la di discono affato straniero; e' si può quindi asserire almeno in un tal significato aver gli antichi curiali durato molto più lungamente, che non la curia.

<sup>4</sup> SAVIGNT, Gesch. etc. I. § 423 e seg.

Così in genere nell'estratto dal Cod. Theod. L. XII, c. L. » Jo tices publicì alios curiales, que sub se habent, non ecs dimittant..., bis sua currum facient. A curialem bominem non libert... in alia civitatem habitare aut curam agere... et pro lila curia, quam ipse agebat... omnem curiam el vel publicum el opocedatur, ut non su agot. » Vedi anche Betranaxx

HOLLWED, Ursprung der Iombardischen Stättefreiheit. 1816, p. 24.
5. D. God. Theo. L. III., c. 7. - Quietunque cariales, qui fiscum dure debet; s. L. XII., c. 2.
- Curiales, qui fiscum aut publicum actum exigent, s. ed altri passi in Savioxy, I. § 429, p. 432, e seg.

<sup>4</sup> Vedi la nota 2 di questa p. poi Nov. Th. Tit. 8: • quicureque curiales, qui facales est constitutos, ad nulla alla causa must senior eum non debet promovere ad agendum, nisi tantum in sola facale el curiale causa permanere debt.

<sup>4</sup> Vedl p. 82 e 97.

Nè diversa è l'idea della vecchia curia, espressa negli atti del conciito tenuto da Benedetto YIII a Paria il 1022. Y isi tratta della legge di Giustiniano, per la quale i preti viventi 'in concubinato doverano per castigo entrare nella curia del loro municipio': curia vi si sipica con cura, cioè così che vi si intende il servizio publico delle persone soggette agli impiegati, cioè dei curisti nel senso della legge momana :

E curiali sifatti compajono anche in una bolla papale del 1018 finora trascurata, per la quale viene commessa al recevore da illa cheisa di Porto l'intero gastaldato o a dire l'amministrazione demaniale nella città di Porto. Il vescovo abbia il diritto di eleggere il gastaldo, più mantenga due peratori è due curiali a spese della città; da questi poi nessuno chiami in giudizio, il vescovo eccettanto. è dui non è possibile pensare a cortiginai di una guisa qualsiasi, bensì a sole persone serventi el dimpiegati subordinati, i quali s'occuparano forse dell'eszione dei dazi e delle imposte, della segreteria, ecc.; anzi industo difico io in un'altra bolla papole del 1058, nella quale essi vengono nominati subito dopo il gastaldo e vicini all'esattore; l'ordine è il seguente: daz, marchio, comes, riccomes, gastaldus, Cutalata, exextor, decanus, riccommissarius...., però vatto riguardo alle due bolle accennate da alla legge romana udi-

<sup>4</sup> Nov. 123, c. 29. curize civitatis, cujus est ciericus, traditur. .

Il passo addotto da Savient (Gesch. etc. 1, § 422, e II, § 99. Nota c.) come piova principale della durata della vecchia curia suona: appo Manss, Conc. Concit. XIX, p. 347. + Servient liaque cum filis patres in caria, id est curam super his tantum in publico habebunt, que ad solam ecclesias utilitatem forensem pertinebunt: illa sellicet causa ut qui notuerunt intus, idest in occiesia service ut clerici, aeroiunt foris, id est in publico, ut laici. Neque coim cierici, licet dampati, ut excupt ab bonore, ita a famulatu ecclesian exibunt, neque ulli extra ecclesiam, utpole officialium alicul personarum, servient, sed in publico ra tantum publica, quie ad ecclesiam respexerint, procurabunt. · É chiaro che Il contilio stesso in certo modo si arma contro la legge accennata col dichiarare; non volersi con ció intendere, che clerici sifatti e cotpevoli, col figli loro debbano essere tolti alla chiesa alla quale appartengono, onde servire ai publici officiali (così duoque è inteso: curiæ tradilur), ma essi non devono prestare servigi bassi che pei loro figit. Che cosa poi siano questi servigi, risulta da un passo più tarti (Manss, l. c. p. 349); « hanc eis legem concedimus, ut in servitium templi, quod effugere unilaienus possunt, aquas et ligna et celera generia ejusdem, veluti forenses ecolesia: actionarii, comportent. - Da questo è chiaro che non è solo un modo di dire quanto Enrico II, nella sna conferma, agginege alla leggo di Giustiniano: « lure etenim manebit miser in cursa, quem ecclesie: regula depositum ejecit ab ecclesia. . PERTE, Monum. Germ. IV, 563. Vedi anche: BETHHANN HOLLWES, Ursprung etc. p. 2t e seg.

<sup>8</sup> Marris, Pap. N. 42 p. 68, « licençue conordimus et confirmamus vobis vestris que aucessoribus in perpetuam de civilate Fortuense duos páculores et duos curiales, quales vos vel vestri sucreso-res eligere volueritis de Ipais hominibus, qui ibidem fuerio jaut inveniri potuerint etc. »

<sup>4</sup> MURAT., Anliq. T. V. p. 976 A.

nese, i curiali possono essere ritenuti come impiegati snbalterni dei conti, visconti e gastaldi '.

Per ritornare ora si tabelliones et curiales rammentati nelle carte ravennate del IX e X scoolo ed si curiales et scrinieriri citati più tardi in Napoll, scorgiamo che il significato già trovato per curiali si adatta anche ad essi tanto da esserne anzi una novella prora. E' sono scrivani o nota i tabelliones o arrinoriri in servizio publico (indi curiales) dai quali vengono redati i documenti le-gali. È probabile che l'edificio della curia in Ravenna nel X secolo sia stato ancora quello, nel quale si radunava una volta il senno innicipale; gli exceptorero dei exerciptore stutivai non provano più dei curiali, coi quali essi hanno sinonimia, la durata del vecchio senato municipale; qua sono l'esistenza di un'autorità publica, alla quale essi servivano, ed in quella stessa goias, che lo facerano in Ravenna i ducere e gli altri justices eletti dal signore del paese, fosse questi poli 'arcirescoro od il papa stesso.'

#### I CONSOLL

Savigny nella celebre sua opera sul diritto romano nel medio evocercò provare aver le curie antiche nelle città dell' Italia tanto rocercò provare aver le curie antiche nelle città dell' Italia tanto romana quanto longobarda sempre esistito, e Leo, il quale per quanto riguardi le città lombarde gli si oppone, ammise pore pienamente le prove riguardanti la restanto litalia. Siccome tuttavia cominciando dal VII secolo tanto nelle carte quanto negli scrittori non si trovano mai decurioni e principali, curiali pio solo in un significato ben diverso dal primitivo, così, non vi si parlando quasi imai del decurioni, nasco l'ipotesi, che questi siansi mantenuti e nascosti nei consoli, i quali compajono nei documenti romani e ravennati ora soli ora in comunione col dux, dafitura, tabellio 2<sup>e</sup>, da questo poi almeno per Roma, deriva la opinione, che i consoli decurioni contemnaranei e soltonosti al sensolo 1<sup>e</sup> mobre del vecchio considio di

<sup>•</sup> Cost pure nel privilegio dell'809 di Luigi II, imp. pel chicatro Cassaria da lui fondato V. Orron. Cassari. Micaari, St. II, P. III, p. 804 c.: «Si quis antem ex pressalibus ducibus comitibus, cataldicialibus, sculdassicibus sur quibusibet publica partis officialibus vel curialibus, nec non etiam discurrentibus missis nostria, etc.»

<sup>\$</sup> Quanto sia mai scetto un esempio siffatto specialmente quello sotto all'indicazione · ezc. etc. Plac. · d'una carta piacentina del 721 (Savisat, I, 421), verrà mostrato nel capitolo seguente.

s Vedi sopra p. 167.

<sup>4</sup> La sua sposizione sulla costituzione di Roma e Ravenna vi si appoggia interamente. Vedi Gesch. der Ital, Stanten. L. 191, 329 e sq.

<sup>4</sup> SAVIGNY, Op. cit p. 369, sq.

stato » abbiano formato un collegio speciale per la sola amministrazione municipale <sup>4</sup>.

Per noi pronti solo ad ammettere quanto ci sia dato dai documenti e dagli scrittori, non risce di disturbo che questi non facciano parola dei decurioni, e quand' anche essi nol facciano appunto il dorve essi o dovrebbero, vogiamo supporre non conoscessero essi l'oggetto della presente quistione. L'ipotesi accennata intanto è per lo meno incontrastabile come essa stessa si ritiene, avvegnanche ciò che Savigny anzitutto in di tel invora seseriese, che i consoli di Ravenna cioè fossero membri di un consiglio di Stato ", s' appoggia sullo sembio del vecchio titolo di console coi consoli della nuova costituzione municipale, quali si trovano non che nel municipi lombardi ed in Ravenna presso che in tutta Italia fin dal principio del XII secolo (1115) ". Di questi però tratterò più tardi, parlando dell'origine e soligimento della nuova costituzione municipale, qui spiegherò soltanto il vero significato e la sorte del titolo di console fino alla fine del secolo undeccimo.

Sino dai tempi di Costantino I il titolo di console, come ogni altro di autorità suprema venne conferito come distinzione anche senza neppure l'apparenza della esistenza dell'impiego. E bisogna quindi distinguere questi consulare a ce consulbita, i quali erano solo consulez homorarii o codicillares, dai revi consoli (ordinerii), i quali davano sempre il nome all'anno el erano obbligati a comperazi in popolo con feste e doni · Riguardo a questi ultimi poi sorse la innovazione che dei due consoli dell'anno l'uno venisse eletto solo per l'antica Roma, l'altro per la nuova ossia per Costantinopoli · Lorchè il dominio d'Italia passò ai re ostrogoti, il console annuale di Roma veniva eletto da questi ,' l'olimo d'essi fa Paolino Juniore,

<sup>4</sup> Op. cit. 378.

I documenti citati dai Saviany, p. 370 N. h. e tolti al Fanyozzi sono del 1184 e 1189.
 Io trovo consoli della nuova specie in Ravenna la prima volta in pa documento del 4115

ricordato di Fasvezza, Moss. Reir. T. V. p. 183. «Consules () quali vengono prima dati per como; dicire cicilatti como popolo eis designavareni. » E meglio nonze conce concoli dei tre tatti, capitani, valvasceri e cittaliti compolone cui in un'altra carta del 1188, in quale condiceo l'allesanza del Ravenandi con quel di Forti: » El Ravvon. Domines el Urirenese commonibre debetti esse semper ad eligendam consuler de cordiscibus Rore. civilatis, etc. »

Vedi In Ispecie Past, Dissert, Appatica seu de consultion sevareis, Lugd. 1682 p. 70.
 Paccor., Historia arcana, c. 26. Edizione di Boxx, T. III, p. 144.

eletto dal re Atalarico nel 534 '. In Oriente l' imperatore Giustiniano dopo il consolato di Basilio Juniore nel 341 cessò dall' eleggere il console annuale, per economia, dice Procopio, avvegnachè l'imperatore stesso dovesse sostenere in gran parte le spese dei giuochi e dei doni al popolo s. I 25 anni seguenti vennero dunque sempre enumerati post consulatum Basilii, fino al 566, quando Giustino imperatore riammise il titolo consolare, il che, a vero dire niuno poteva lodare come una ristaurazione del consolato, che un miserabile panegirista come è Corippo s. Dopo Giustino gli imperatori greci mantennero questo titolo, anzi segnarono i loro atti tanto coll'anno della loro elezione al trono, quanto con quello dell'accettazione del consolato, date le quali poi, dopo Costantino Pogonato, concordarono sempre s. Una doppia data di tal guisa troviamo qualche volta anche presso gli imperatori occidentali, da Carlo Magno fino agli Ottoni, quasi che anch'essi avessero accettato col titolo imperiale il consolare \*.

Questa era stata dunque la fine del vero consolato, d'essere diventuto una semplica indicazione dell'inconsinciamento di governo dei così detti imperatori romani. — Altra fu la via press dal consolato nd onore, il quale dai re germanici, che accettavano degli imperatori nel V e nel VI secolo il titolo di consolo e di patrizio come nna onorevolissima distinzione, fu abbassato fino ai presidenti di una consorreria qualsiasi.

Anche nel VI secolo il titolo di console godeva di una tal quale diffusione nell'impero romano. Molti dei senatori di Costantinopoli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cass, Far. iX, 22. In aicune provincie occidentall gli anni seguenti fino ai 541 vengono numerati post cons. Paulin. Veili Paot, L. c. p. 324.

<sup>»</sup> Paccore, Historia arcana, c. 26, ili, 44, La non. 106 del 356 avera già servato di limittare i e grandi spres dei consolato. Non si facciano più di sette (i) cavalente publiche con giucchi, si getti ali populo solo oro ed argento; deservici echiamentai questo doto dei consult, e più tardi ogni dono imperiale ali popolo. Vedi Taucoruaxus, Caronogri, (ed. di Boxx) p. 355, 134, 631.

<sup>5</sup> Contret, de laud. Justini min. L. II, v. 351.

Ditabo piebes opibus nomenque negatum Consulibus consul post tempora multa novabo Gaudeat ut totus Justini munere mundus i

<sup>\*</sup> Paul, p. 327, 365, 85.
\* Paul, p. 327, 365, 85.
\* Following Company of the Paul Special Spe

e di Roma lo avevano . Che però l'ex consolato ai tempi di Gregorio il Grande fosse in Costantinopoli mercato, lo prova una lettera di Gregorio stesso al suo incaricato d'affari in Costantinopoli. nella quale egli gli commette comperasse'quel titolo a prezzo possibilmente basso per uno de' suoi amici 1. Nel settimo secolo gl' impiegati superiori di Ravenna e Roma hanno questo titolo. Intanto nel Liber diurnus l'esarca di Ravenna si chiama patrizio ed ex consolo 1. Nè questi solo, avvegnachè in Ravenna anche altri impiegati e persone ragguardevoli venissero chiamate consoli col predicato eminentissimi . Da questi non diversi erano i consoli, che in Roma con altri impiegati (iudices) partecipavano all'elezione del papa ed i quali trovansi tra gli ambasciatori romani e vicino ai tribuni . - Dal di poi che, meno l'imperatore, non v'ebbe più un vero consolo, tutti i consoli non furono che titolari, sicchè non si fece più differenza alcuna tra consules ed ex consulibus.

Le biografie pontificie del VII e dell'VIII secolo parlano di consoli sifatti in Costantinopoli, Roma e Ravenna, Ad Oporio I papa (626) fu padre Petronio console 4. Al sesto concilio generale in Costantinopoli assistevano (680) non che il clero anche i grandi secolari cioè patrizi, consoli ed altri 7; e consoli si ebbero nel concilio romano tenuto da Gregorio III papa contro gli iconoclasti (732) °. Per la mediazione del papa Zaccaria, Liutprando re mandò liberi i prigionieri delle provincie romane e di Ravenna, la quale ebbe tra i suoi quattro consoli 1.

Noi trovammo già il titolo di console presso i duchi di Napoli, di Venezia ed altri 16, e nella stessa unione con dux. lo troviamo nell'VII secolo anche in Roma. Il nonno di papa Adriano era consul el dux

I Nov. 62 a. 537, ove vien determinato il rango del senato costantinopolitano. Prima I patrizi poi i consoli ed anzi, « ut lantum anteponantur ordinarii consulares honorariis consularibus, « Vedi anche esempio di consoli del senato romano ai tempi ostrogoti. Sopra 2 GREGOR, M. Epist. L. H. 53. Venantins offerse 30 libbre d'oro. . Si quis tamen potueris

de eo milius agere, maximam mercedem habebis. 50

<sup>8</sup> Lib, diurnus, c. ll, tit. 1 e 4, lil. . Exconsuli Patricio et Exarcho Italiæ. .

<sup>4</sup> Ib. tit. 6. Notizia dell'accaduta elezione papale al judices Ravenna colla soprascritta: "Dom. eminentissimo et pobis in Christo fratti lii. consuli, e

<sup>4</sup> lb. tit. 5. • Post triduum, ut moris est, convenientibus nobis, id est sacordotibus et reliquo omni ciero, emineutira, consulibus et gioriosis judicibus ac universitate civium et florentis romani exercitus. . V. tit. 4 e c. f. 18t. S.

<sup>6</sup> ANAST., in MURAT., HL p. 136.

<sup>7</sup> ANAST., p. 143 C. . Post here patricii, hypoti omnesque inelyti introierunt. . 8 /b. p. 158 C.

<sup>9</sup> Jb p. 162C. - una eum Ravennatibus capilvis Leenem, Sergium, Victorem et Agnellum

<sup>10</sup> Vedi sopra p. 157.

e divenne poi primicerlo della chiesa romana ', il che prova quanto considerevole fosse quest' ultima carica; Teodoro, nipote dello stesso papa aveva pure il doppio titolo di console e duca '.

L'onore del titolo consolare nell' impero orientale dezadde però on quella estesa relocità, collo quale s'era diffuso. Nell'Vill secolo in Istria lo si conferiva già si tribuni <sup>1</sup>, mentre nella rimanente Italia sesso durava sempre presso i deues. Nell'890 Lone il sapiente tolse la legge suntuaria, che si riferiva al consolato di una volta, perche questo non essendo ormai che un basso tiloto, reniva conferito anche a persono bisognose <sup>1</sup>. Indi anche la spiegazione del perchè in Italia en IX secto di nome greco del titolo medesimo paresse molto mieno orrevole che il romano. I reggenti infatti del piccolo stato di Gasta si dissero Hapari finche durarono dipendenti lad console e duci Napoli, e non divennero anch' essi consoli e duci che nel decimo secolo <sup>1</sup>.

Nel IX secolo su quel di Roma e di Ravenna il titolo di console, come lo mostran le carte contemporanee, era assai frequente \*. Nel

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ANAST., p. 179 A.

<sup>2</sup> Ep. Hadr. appo Crass, N. 67 (Cod. Cor. N. 69). «Theodorum essimentis. Consulers of Ducen notitumque nepdem. «Ed. appo Axarr, Fits Hadr, p. 190 It. anche no Leonious Consul et Duz. Dunque il console Paolo di Ravenna del secolo VIII, appo Faxverar, T. i., p. 15 (Paulus essimenties. Consul) non è, come vorrebbe Savisovy, 1, 370 il primo di questi consoli.

<sup>\$</sup> Vedl sopra p. 163.

<sup>•</sup> Constitut. 16...• unne vero, quam temporis cursus omnia movens hane etiam consularem magnificatiom e pristina gloria et ampittudine in objectum speciem transformaverit et qui ad illum procedund non facilo allis idonei esse, sed nec sibi interdum sufficere positut, etc.

Neifepera già citata di Exparact, Begli audici decid e consoli, etc., p. 86, colle parole dim occumendo estibad detto: Especial optica Consolianti pubesa per salistima priamagne. Dom. Thecelli magni Importanteri e su salistim Bono. Constantini e corlettia. Pairicii e dimentraligi e neo e e sialistim Bono Andree eminentia. Commai di Bodo sontro. - L'Esparatu di Garta era duorque soggetto al console e duca di Napoli, poi al partirio di Sicilia, infine atti importante gran di Pari sontro. - L'Esparatu

<sup>•</sup> Marini, Pup. N. 98 Andreas Illio Aido Coursé — ira i testimoni; N. 99 (a. 832). Aido in Del nomine consul, Andrea in D. n. consus; N. 128, Georgius consul; N. 127, carta romana dell'879, scritta da Stefano in D. n. Coursul, ex memorialist urbis Romet.

romana dell'879, strilla da Nedano in D. n. Coursi, ex memorialis urbis Rome. — Fantuzzi, I. N. 2, a. 844. Gregorius Consul; N.º 7, a. 896. Gregorius Illius Petrus Consul; Martino Consul; II, p. 398 a. 899. Georgio Consul.

Muranosa, Aniqu. V. 708 qu. Estratti dall'archivio di Subiano, vedi Vennettava, p. 33, dove è onservato l'ordine etxonòsgico. Fra le altre cose vi si trora nel 1X secolo l'unione Coussi et Magister Cessi urbis Roma, pol l'ipituss Coussi et Duz alique Petitorius; vedi il decumento dell'85 appo Galletti, Del sentorario, p. 38, sottoscritto ancora da molti Cousside et Duces.

PANTUZZI, T. I, N. 2 dell'anno 844. Gregorius consul; N. 7 dell'anno 896 Gregorius filius Petrus consul. Martino consul., T. II, p. 308 dell'anno 899 Georgio consul.

MERATORI, Antiquidate, T. V., p. 769 a segmenti. Estratit dall'archivio di Subisco, vedi Vanusttini, p. 25, che coserva l'ordine eronologico. Qui ira le nitre cose trovasi nei IX secolo l'unione di Consul et magister censi urbis Roma, poi Pipinsar Consul di Daz atque

HEGEL, Storia della Costituz. ecc.

decimo secolo, è vero, se ne fa menzione più di frequente, ma gli è anche più di frequente unito a Duz, Dairius, Tabellio, Tribunus, Negotiator . Nell'undecimo secolo tusta ai in unuemo dei consoli diminui-sec sempre più, e nelle carte ravennati della seconda metà di esso secolo trovasi in loro vece la sola indicazione: ex genere consulum, on dono con consulum, car gen. magnistri militum, quasi titolo di nobilità ereditaria in alcune famiglie . Ecco come il titolo: Pater civilatis divenne a poco a poco un mero nome di lignaggio .

Da quanto per noi fu detto risulta adunque, che il titolo di console scomparve dai primi secoli del medio evo fino all'undecimo secolo, e che per quanto riguardi il di lui conferimento è certo che fin quando in Italia durò l'autorità degli imperatori greci, esso venne accettato (come lo prova l'esempio dei duchi veneziani del IX secolo); anzi e probabile che poi anche i re franchi e tedeschi, o chi trovavasi al loro posto come sovrano in Roma, lo conferisse. Nel IX secolo i papi avanzarono tanto da conferire a' re franchi il titolo molto più alto di patrizio! Rispetto però alla rarità ed allo scomparire dei consoli nell'XI secolo, quando ci si permettesse una congettura, ci parrebbe possibile che Ottone III, il quale notoriamente in mezzo alla sua fantastica sapienza sognò il rinnovamento dell'impero romano e lo cominciò coll'accettazione del cerimoniale di corte bizantina, avesse anche ristabilito in onore gli antichi titoli della republica, e che non avesse più permesso che tribuni e tabellioni ottenessero, come prima, il titolo di console, del quale egli stesso prima s'era servito . Certo è questo che allora, cioè nel X e nell'XI secolo, in Francia ed in Germania univasi a questo nome una ben'al-

Festiarius. Vedi il documento dell'anno 857 dato dal Galletti, Del vestarario, a p. 38, pel quale molti Consulis et Duces sono sottoscritti.

Parsente, Op. et p. 97, Siesas Grosso Consul et Rector patrimonii Gesteni în una caria arcitia per ordine di Gregorius Consul et Duz nell' 841. Del nono secolo è anche quello alla p. 102. Temporibus Leonis papes M-reurius Consul et Duz et Rector patrimonii Trajectoni (Traetto nella Campania romana); p. 103, Temporibus D. Nicolai papes M-reurius eminenlus, Consul et Duz patrim, Trajectoni.

<sup>4</sup> Vedi Marini, N. 401, 402, 430, Fantuzzi, i giudici. Galletti, Dei Prinicerio, N. 7, 8, 9 ctc. Muratori e Vendettini, Op. e loc. cit.

<sup>1</sup> Sul principio dell' XI secolo havri ancora censoli, appo Maxim, N. 81, a, 1002: Maximus culleration Comuri, appo Galattri, Del Principirori, N. 27, a 611; j.-lochance Consul; appo Faxtuzza, Ill, N. 7, a, 1004; p. 17, a, 1004. Voi, I. 7, y, 983, a, 1003. e forei anche altrove. Inverse: expenser consultant padellic Parvanone, a, 1000 (Part. 7, 409), a, 1035 (II), p. 233); exp. consultant padellic parvanone, a, 1000 (Part. 7, 409), a, 1035 (II), p. 233); exp. consultant padellic, a, 1006 (II, 203). Vedi anche Savtova, I, 298.

SAVIGNY, I., 374. FANY. III, 152. Pareitade de Pareitades, n. 1892. Certo prima che passasse a nome il titolo onorevole fa gia da lungo ereditario nella schiatta; questo poi è chairsistimo dei 1845, dove contemporaneamente ad Joann's poter Civitatis havvi anche un Ugo Pareitate (FANY. IV. 980).

<sup>4</sup> Vedi sopra, p. 207, nota 5.

tra idea, lo si adoperava infatti tanto come titolo di vassallo della corona e dei principi dell'impero, quanto come indicazione gene rale per gli stati di esso, cioè i conti ed i vescovi '.

Nel XII secolo è noto aver il titolo consolare assonta una importanza nuova, giacchè esso unito alle autorità universali valse ad indicaré le nascenti libertà cittadine prima (in principio del secolo) in Italia, più tardi nella Francia meridionale, da ultumo anche in Germania. Di questo più tardi; qui non ei occorreva che di combattere per mezzo della ricera sul titolo tramandatoci dalla anticità, l'opinione, la quale credera di riconoscere nei consoli di Roma e Ravenna i vecchi decurioni, e trovarei in essi il punto di partenza dalla antica costituzione romana alle libertà municipali del medio evo.

V'ebbero tuttavia altre idee sui consoli di Roma, alle quali bisogna che io qui brevemente accenni, perchè esse, attaccandosi ad una motizia della storia dei papi di Pandulfo da Pisa del XII secolo, vogliogo ammettere una costituzione vicina assai all'antica romana.

Ottone Magno iberò, come è noto, la chiesa romana el il papato dalle lordure o dalle vergogne, nelle quali d'évanco immersi nella prima metà del X secolo mercò il reggimento di donne sfrontate e di giovani discolì; egli fece dimettere Giovanni XII papa diffinamto e stravagante, de delesse egli stesso i papi Leone VIII e Giovanni XIII. Questi furono combattotti dalla parte potente di Roma, che prima avera tenuto il papato ed il dominio, sicchè Ottone imperatore dovette due volte correre a Roma per ristabilirri l'ordine. Ora la seconda volta (960) egli, come è detto, fece arrestare e bandire al di la delle Alpi i consoli dei Romani, del popolo vennero appesi 32 Decartores o Decarcones, come essi si chiamano secondo le varie lezioni 1. — Di quali fui concepita la

ciando da Gelasio II. Vedi Mcaaroas, Sr. III, p. 276.

Mour. Sr. T. III, P. II, p. 330 - s Johannes XIII... comprehensus est a Roffredo Campanino comite cum Petro praefecto et adjubrio sullej populo, qui vocantur Decartorer

Code nella Francia meridionale travanzi cond e actionenti indicatat come essuale i groundosi, va goo Billeauxa, Sindicense nin et al. 1, 128. Alte essept di la manufera agro-Lauxa, Billeauxa Solidorense nin et al. 1, 128. Alte essept di la manufera populare. Il conferenti in consulari per la colonia p. 275, come Lava mentra Lambertura —00 consulari y el optimi consulari per la colonia p. 275, come Lava mentra Lambertura —00 consulari y el optimi razio e si prateri actività del 126. Il contra di Frandra è detta o ricorda consec e consul, prari in modo che quest'ultimo value para unto reggenta, el destino a ricorda consec e consul, prari in modo che culti ultimo value para unto reggenta, el del chi ava pentalmente melle parte: - Sincipitati sonolar relectua considera Wilderoum. ... Be formanne el consulten Valle ... - Velil il documento in Vasacciorio, Statistica del Reditagento, sono Finadrea, il Pristandreado, p. 22. monto in Wasacciorio, Statistica del Reditagento, sono Finadrea, il Pristandreado, p. 22. monto in Wasacciorio, Statistica del Reditagento, sono Finadrea, del Statistico del Reditagento, sono Finadrea del Statistico del Statistico del Parter agginno in latera, del prod del suo lempo, incomine medital Annatano, sila quale pol Pristagene in latera, del pued del suo lempo, incomine medital Annatano, sila quale pol Pristagene in latera, del pued del suo lempo, incominente del sultageno, al latera del sultageno, al latera del sultageno, possibilità del sultageno, al la sultageno del sultageno, al latera del sultageno, al l

costituzione di Roma di gnei tempi, a seconda delle idee preconcette. Platina ammette nella sua storia dei papi che vi avessero due consoli annui tolti dalla nobiltà e 12 Decarcones (dovrebbero dirsi almeno decarchontes) del popolo, i quali uniti avrebbero rappresentato il senato. Nè meglio fondata è l'opinione di Curtius, che tutti i grandi del senato (cioè Proceres) siano stati distinti col titolo di duca, al quale, quando avessero coperta una carica, si unisse quello di console. Il primo del senato (Princeps) sarebbe stato detto senatore di tutti i Romani e patrizio. I 12 Decarconi sarebbero stati rappresentanti del popolo o tribuni 1.

Senza combatterle, basti aver qui addotte queste opinioni, Osserviamo tuttavia di quali consoli qui si intenda parlare e vedremo ch'essi non sono che i capi della rivoluzione già accennati : Rofferedo, il conte di Campania, il prefetto Pietro ed alleati; sia poi che a tutti fosse toccato il titolo consolare, sia che questo nome, come lo si trova adoperato da Pandulfo Pisano ed altri scrittori romani del XII secolo, non voglia qui indicare altro che in generale le persone suddette erano grandi e potenti di Roma 1.

La incerta lezione: Decartores o Decarcones è evidentemente corrotta; pure non è possibile pensare a Decarconti, giacchè come sarebbe venuto a Roma questo nome greco, al quale s'oppone già il numero dodici annessovi? E molto meno può esser letto Decurioni - emendazione insensata, respinta a buon diritto dal Muratori; probabilmente e secondo tutte le apparenze sono con ciò indicati i presidenti del popolo ed i condottieri della milizia, i quali sono precisamente dodici, cioè i Draconarii (anche Bandonarii) che è a dire i dodici signiferi del popolo, i quali nei rituali romani in occasione di solenni processioni od altro sono collocati vicino al prefetto, ai giudici e così via 1.

recluseruntque eum in castello S. Angeli. - At ubl adveniens Romam Otto imperator audivit ... comprehendit Romanorum Consules et ultra montes direxit in exilium. De Vulgi populo qui vocantur De curcones duodecim suspendit in patibulis. » Concorde, soll omessi gli incomprensibili Becarcones, è la relazione della Chron. Farf. Munay., T. II. P. II. p. 644. Forse ebbero comune un fonte più antico. 4 Crayics, De Senatu Rom. p. 189, 190.

<sup>2</sup> Vedl le prove neil'ultima parte dei cap. V nel volume seguente.

<sup>8</sup> Manuaton, Mus. Ital. 11, (Ordo Rom. XI), p. 128. Nell'ordine della processione; - anto episcopos crux Domini paper; ante crucem milites draconarli portantes XII vexilla, que bandora vocantur, etc. - Gli stessi sono nominati altrove unitamente ai prefetti, ib. p. 151. Præfectus cum duodecim viris accipit a curia XII faculas, etc.; - trovansi anche nel rituale dei XIII secolo (Ordo Rom. XIII, p. 228) in processione come « duodecim bando» nariá cum duodecim vexillis rubeis

#### I PATRIZI.

Benchè le nostre ricerche sulla costituzione municipale romana non ci abbiano condotto che occasionalmente ai patrizi, pure dobbiam consacrare breve attenzione anche a questo titolo, il quale, nei tempi posteriori, come i senatori, ricompare sotto un significato affatto speciale. Per lungo tempo Patrizio valse sotto gli imperatori della neo-Roma come il titolo orrevole maggiore degli officiali imperiali o delle persone meglio ragguardevoli, anzi in questo significato fu accettato anche dagli imperatori di Germania 1. Poco dopo significò in genere la luogotenenza imperiale e toccò colla signoria protettrice di Roma ai re francesi 1, i quali poi, ottenuta la dignità imperiale, non si curaron più del piccolo titolo di patrizio 3. Benchè dopo la caduta dell'esarcato greco si trovino rarissimo, pure v'ebbero patrizi titolari nella stessa guisa che consoli . Gli Ottoni poi pare gli riammettessero con altri ornamenti tolti a Costantinopoli, giacchè abbiamo una prescrizione di questi tempi riguardo all'elezione a patrizio, nella quale la missione di costui si sa generalmente consistere in questo, che egli aiuti l'imperatore negli affari del regno e sostenga principalmente nei loro diritti la Chiesa ed i poveri. Distintivi era un mantello verde (ciamide), un anello alla mano destra ed un cerchio d'oro intorno alla testa ". -Dopo questo tempo io non trovo più in Roma il titolo di patrizio, che in una carta del 1110, nella quale Johannes, Patricius urbis Roma 4, in un tribunal di grandi romani compare come presidente prima del prefetto Crescenzio. Questo Giovanni dominava allora in Roma e si di-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I re borgognoni Gundice e Chilperico non ebbero che il titolo di magistri militum; Gondolado tuttavia tu detto putrizio da Olibrio imperatore. Vedi Gaure, Die Anniedlungen der Germanen, p. 284, 287.
<sup>4</sup> Vedi n. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> EINHAROI, Ann. a 801; PRATZ, Monum. Germ. I, 199; « ac deinde, omisso patricii nomine, imperator et Augustus appeliatus. »

P. e. in una adumnta giudiziaria dei papa Giovanni e dell'imperatore Ottone nel 967 presso Chasis, non lungi da Ravenna; Fantuzzi, II, p. 27 — e et libi fuit dominus Johannes consul et adricius.

<sup>•</sup> Qualifer patricius sit faciendus; stampato appo Bacwa, Miszellen, Rhein, Mus. fur Inripr. V, p. 123. lo collectreti questo frammento a preferenza al tempi di Ottone II o III, che non del 1, avvegnachè l'intero crimoniale di Teofano greco e del custui instantico figlio tanto gli sconigli.

GALLETTI, Del prim. Roma, 1778, N. 95; — « qui reclamaverant ad dominim Johannem potriclium urbis Romae et Creteratium glorioum latina urbis Romae profestum... simulque cum ets optimates et justices Romanorum. »

ceva patrizio di Roma <sup>1</sup>, come i suoi predecessori, i tiranni del X secolo; Alberigo, il figlio della Marozia, e quel Crescenzio glustiziato da Ottone III, s'eran detti senatori <sup>2</sup>.

Ma il titolo di patrizio acquistò in questi tempi un significato affatto speciale, giacchè siccome il signore di Roma che si chiamava patrizio, avera gran parte nell'elezione del papa, così il Romani altribuirono questa plenipotenza al patriziato, ed in questo significato appunto accordarono il titolo in quistione, quasi che essi potessero disporre della signoria di Roma e dell'elezione del papa, ad Emrico III imperatore a successori - conde egil elegga loro il papa '. - Il patriziato di Bonizone, vescoro di Sutri, viene indi-cato ai zelanti amici di Gregorio VII quasi potere usurpato ed assolutamente illegale, ma in questo senso solo dell'elezione pontifica '; il partiti nemico della Chiesa intanto is inerera saldo, e si opponendo nell'elezione a violento archiziono Ildebrando, elesse di nuovo a patrizio il giovane imperatore Enrico IV '.

Il qual titolo accetto dai Romani anche Enrico V (IV) dopo di essersi sottomesso collo forza il papo Pasquale II · Si noti nullameno che v'ebbero anche patrizi ad honoras. Benzone infatti ci narra di cinque Romani rivestii dei Utiloo di patrizi e facenti parte del seguito nell'incoronazione di Enrico IV ·; anzi, giusta lo stesso scrittore, il rappresentante imperiate in Roma, specialmente all'elezione del nano, dovera sesse semore un abtizizio ·

Quanto a Lotario II naturalmente il patriziato non può essere con lui, avvegnachè egli dall'una parte sostenesse la Chiesa ed Inno-

t DITRMAN, Chron. L. VII, et WAGNER, p. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Serlitori posteriori il dicono già patrizi. Vedi la pag. 195.

a STRARTA, Gred. der Früsk. Esiter. 1, p. 115 Meglio the non i pasi del contuo BERRONE. qui citali, apiegno il armo dei patriziato d'altora gli Annaler romani irvatil dal Piatra. Monum Gerna. Vil. p. 168. i lusque aereniasimus princeps, cerrens Romanocum omitium voluntatem, circulum quod ab antiquitus Romani coronabani patricio... in capite possiti soo, et orificationem postificome ei concentrarule et corum circulorquim regulalma aben-

tium; . cost anche Boxizone, v. Stenzet, H, p 73, 74.

<sup>•</sup> Bossuoss, Alber ed amicas, III; 62(64.55, Brown Bote II; 802—tyronaldem harber fichas arripide, quanti adaps exert in licial certifica glicial professional distribution and privilegal prosiidered prior imperatoria mul-inste., Cuido amonge est, quodi mentera tandi tri ad talami statzi delettima hilipode erizedili per Padrificator erificane se Komanumo passad ordinare possificare. - Ma cià che all'imperatori non tono, riperi II, molto meno tono al particoli possificare - Ma cià che all'imperatori non tono, riperi II, molto meno tono al particoli possificare i della considerationale della considerazione della considerazione della considerazione di alle della collegal professione del paga p. p. Mechanic, depresa della glicia patricia.

<sup>4</sup> STENERL, 1, p. 294. 4 STENERL, 1, p. 645.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> · Betro vero sequantar quiaque viri, diversa chiamide et patricialibus circulis redimili. · Benzo, Manckan, Sa. L. p. 966.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ib. p. 1002 « El si forte aliquotiens absens estis, tamen per officium patricii, qui est verter vicarius semper apostolice promotioni interestis. »

ceazo II da lui riconociulo, mentre dall'altra non gli fosse neppur dato di sottomettersi i grandi romani formanti il contropartito di Anacleto II. Questa carica tuttavia ricompare ben tosto dopo la rivoluzione del popolo romano contro la signoria pontificia e dopo il rinnovamento del senato nel 1413, quando cio di partito popolare elesse a patrizio il proprio capo Giordano, gli affidando tutti i diritti di sovrantià tenuti prima dal papa Y. Tanto il partiziato era già antagnoista potente del dominio temporale del papi in Romal

## I GIUDICI.

La filsa opinione, che gli antichi decurioni durassero nei consoli del medio evo s'appoggia su quell'importante notizia sui giudici di Roma del X secolo, la quale noi usammo già rispetto ai giudici palatini ; ci rimane però a considerarne l' ultima parte onde potteri spiegare le maniere diverse dei giudici in Roma e negli Stati pontifici giusta la lore condizione ed importanza.

Anzi tutto vi si distinguono tre sorta di gindici: "Judicum oli suni PALININ, quot oninxissio scomum, adi CONSTLARES (i.e. consules) distributi per judicutus, alii FEDLNES a consulibut creoti; id est, nostri judices ". » Seguono dopo il passo già citato sin sette giudici palatini, dei quali alla fine è detto: » hi pro cumunicatus son ren-CANT, nec in quemquam mortiferam dictant sententiam; » poi riocuntur CONSUES, judicutus regunt et reco legibus puniunt et pro qualitate criminum in nacio dictant sententiam. »

Inlanto per quanto riguardi i Judice palatini, provammo già con Anastasio, ch'essi nel VII e nell'VIII secolo erano i primi ministri del papa, e che nell'elezione di questo ed in tutte le lotte intestine di Roma esercitavano il credito più grande. Adesso, nel X secolo, essi sono in pari tempo anche officiali Imperiali e giudici, i quali prendono parle tanto all' elezione papale, quanto alla coronazione imperiale '; Primicerius e Secundicernia erano in Roma anche cancellieri dell'imperatore. Tutti questi giudici di palazzo poi non ebbero

<sup>1</sup> OTTO FRINNO, Ohron. L. VII, c. M. « Deinde pontificem suum adeunt, ac ommia regalka ejus tam in unbe quam extra posita ad jus patrioti reposeum! » 2 Vedi p. 168.

<sup>5</sup> Per questa aggiunta e per l'altra a Scriniarii, quod nos tabelliones vocamus, Broux

a buon diritto suppone, abbia lo serittore anonimo vissuto in Savenna.

• • Qui ordinant imperatorem et cum romanis ciericis eligunt papam. •

mai giurisdizione criminale, avvegnachè essi come ecclesistici non polessero versar sangue; la corte di giustizia duro quindi in Roma soggetta al prefeito <sup>1</sup>. Tuttaria con molta ingiustizia se ne dedusse ch'essi non fossero che impiegati amministrativi senza punto di giurisdizione <sup>2</sup>. Esercitavano ogni diritto giudiziario, naturalmente nari tutto nei loro rami d'amministrazione, dopo poi nache in ogni affare in genero della Chiesa e dello Stato romano. Essi erano infatti i giudici palatini pontifici ed imperiali in Roma, essi i giudici rollari (judices ordinari), i quali non potevano mancare quando o il papa, o l'imperatore od un patirizio di Roma sedesse a tribunale; essi formavano con altri Romani il supremo tribunale di Roma (judices Romani) <sup>2</sup>. Più tardi, nel XII secolo, lorche, rinnoval il senato, Roma si compose ad una costituzione migliore, essi divennero un collegio municipale di giudici <sup>2</sup>, senza che perciò lascia-sero dall'essere giudici positicie, fin a quando i papi tennero la si-

<sup>4</sup> Vedi p. 479.

<sup>\*</sup> Sarvort, I, 390. Recusar lavece (Resolveduag der Stadt Rom. I, 22 ng.) fronoble in eest un oxigiejo digutalis uppriver; cost Burus, herche plut stard slabt segulo Savortri (Nachringe in Reta. Nut. V, 253), perchi stitument esso collegio avrebre dovuto lusciare qualche trarois. Noterremo prior statioch en questo non era el suas. Vedi Branavan Botuven, Dreprung der Iond, städifferskeld, p. 207. Emi prendono parte all'amministrazione della guistità solo accidentalmente.

<sup>9</sup> Questo risulta da una quantità di documenti del X e deil'XI secolo;

a) Tribunate imperiale e positiócio che tratta non controversia di lignabate di Parfa col circo di 8. Estatebio in finam o 69% — residebta in judicio domusa los archidatosmas s. imperii polabili ese parte domai imperatoria, una cum Johanne urbà Rome prefeto di pidatibita Romenzia, Ergoria primo definante, Locos Artoria, Artroi Gi. Astrimo come netla socriticione), Petro, Paulo dolinis judicibus es parte domni paper; Gallettu, R. 12.

b) Tribunale del particio Giovanni e del prefetto Crecenzio per l'afarte medesimo nel 1000 - « simulque came cis optimates et judicies/Romanorum videi. Job. primicerius, Greg. primic. defensorum, Rench. saccilerius, Grocg. arcarius, Petrus et Leo sive obs. alque Greg delice judices; tra gli altri avvi anche un Langobardorum judica de comitatu Sabinessi, Galaxtrat, N. 38.

i) il iribunale del prefetto Crescenzio, a. 1011 è pure così composto — Gall., N. 27.
 d) Così troviamo in un tribunale del papa Benedetto VIII, del 2014 vari jud. ordinarii

assieme a dativi e giudici langobardi, a. 1014; l. c. N. 30.

3) Tribunale del papa medesimo per una controversia dall'abate di Parfa e n un Buocio

romano, — e intra domum domni Alberici eminentiss. Commise et dunis (fratello del papa)...
et ante suprarar domini praesentiam et lejamelatorum judicum et sobser, testium. — Ad
hoc interrogatus est suprasar. Buzelo a Johanne primieterio e et apost sedis: « Il primietrio
vi dirige le irattative; GALLETI, Bel vestarurio, p. 44.

f) Il tribunale dei papa Giovanni XX, per una lite tra il ciero di S. Nicola in Galeria con quetio di S. Andrea nel 1027 — adstazibius Benedicio primieerio et alio Bened secunditerio, Crescretto nomenculatura, Petro primo difessore, Steph protostriniario, Joh. Devabaldo deliro judice seu fratre nostro invo Alberico Comile Paledii etc. • Massin, Pap. N. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GALLETT, Del prim. N. 60 del 1460: « Nos judices Petrus primite., Rob. primus de-finsor, Greg. dalieus, Phil. neell., Petr. de Rabco dalieus et Landul. dalieus tale consilium dominis Sensoribus danus. » Vedi N. 61, B. a. 1162

gnoria di Roma <sup>1</sup>. Ultimamento essi entrarono a far parte della Corporazione dei giudici, i quali in Roma, come altrore in ogni municipio italiano, formavano una consorteria speciale od una maestranza <sup>1</sup>.

Prima che lo passi a parlare degli altri giudici, nominati nel frammento parte come consulares o consulare, parte come pedanei, coi quali sono a prendersi in considerazione i judices dafiri delle corti romane di Ravenna, pare del caso far precedere una breve dissertazione sulla costituzione criminale romana.

Da quanto per me fiu detto, credo poter ritenere come ammesso che di tutta la costituzione romana non rimase nel medio evo di anticamente romano che qualche nome o titolo, ma con significato ben diverso da quello avuto nella antichità. L'Intera vita publica, come i rapporti tra i differenti ceti, sui quali essa riposava, si svolse ad una grande rassomiglianza colle circostanze dell' Italia langobarda tanto per indiveso esterno, quanto per reazione dall' interno all' esterno. Noi ne vedemmo gtà il 1288890 in el VII e nell'VIII secolo; ma la mancanza dei documenti ci impedi parlassimo dello parte criminale romana s'è cangitta nelle forme germaniche, sicchè quando noi cl accingamo a certane l'origine, facilmente possiamo segulrne certi principii e consal dati dalla natura stessa dei rapporti per un bel spazio di tempo all'indicerto.

Com'è noto, nei bassi tempi dell'impero, i giudici privati eletti dalle autorità giudiziarie, e da queste diretti nella maggior parte dei processi, averano perduto assai della loro importanza; gli officiali imperiali assistiti dal giudici subalterni (pedanne) e dagli assessori averano assunto tutte le funzioni giudiziarie: La è però cosa assai strana, che subito dopo la caduta dell'impero romano occidentale si scorgano già traccio innegabili di una costituzione criminale più libera, e prima che altrove presso gli Ostrogotti; iquali se accettarono in somma la costituzione romana, vi fecero anche notabili cangiamenti; noi accennammo già al tribunale misto, il qualo si radunava per le liti tra Romani e Goti sotto la presidenza del come Cothorum « onde ad ocunuo tocchi li suo dirità, e nella d'ifferenza

3 SAVIGNY, Gesch. I, 20. BETWHANN HOLLWEG, Gerichtsverfasming, § 1 e 2.

Come giudici pontifici ricompajono essi in una carta del 1133 appo Munar., Antiq. III.
 p. 793 — 796, « coram Dom. judicibus... primo del... sacell... protoscrim.... in presenta etiam advocatorum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marini, N. 28, copis del 1277 autenticata da testimoni, tra i quali « Jac. Consolinus Judez et nunc Camerarius fudicum. Adenuifus judez el rector judicum. »

dei giudici, tutti comprenda una sola giustizia . Più strana ancora e più lontana dalla solita è la procedura seguente:

Nella lite di una ragguardevole Romana (illustris femina), Archotamia, contro la nuora Autheria e Liberio secondo marito di questa (spectabilis vir), Teodorico, al quale s' aveva ricorso, commette al vicario della Gallia, Gemello ed a Merobaudo, conte di Marsiglia: cum tribus HONORATIS, QUOS PARTIUM CONSENSUS ELEGERINT, qui legum possunt habere notitiam, quidquid prisci Juris forma constituit inter eos, considerata disciplina nostri temporis, proferre; > e lorchè dopo questo giudizio, fa appellato di puovo al re, venne detto a Merobaudo solo; « Quodsi ita est; remotis præjudiciis, apud AR-BITROS, QUOS PARTIUM CONSENSUS ELEBERIT, le imminente, causa legibus audiatur 2. » Parebbe fosse regola che le parti stesse si elegessero concordemente tra i loro eguali i propri giudici, i quali, come giudici ordinari, sotto la presidenza di uno di questi, amministrassero la giustizia. Nel caso presente i giudici vennero tolti dallo stato degli onorgii, al quale le parti appartenevano; la presidenza tuttavia fu divisa tra il vicario romano ed il conte goto, dopo accordata solo a quest'ultimo 1.

I quali giudici eletti concordemente dalle parti trovansi presso i Visigoti non pure come istutuzione geuerale, ma anche nel caso speciale che fosse a deciderai delle pretese messe in campo dai Goù contro i Romani nella divisione de'le terre <sup>1</sup>. In questo ultimo caso s'avrà radunato generalmente un tribunale misto d'ambedue le nationi, il che poi ci permette la supposizione che anche in litti diregence tra Goti e Romani accadesse lo stesso almeno finchè durarnono in vigore il diritto greco ed il romano?

Ai tempi di Gregorio il Grande di solito i tribunali misti ed eletti dalle parti giudicavano nelle controversie tra ecclesiastici e laici.

<sup>!</sup> Vedl sopra p. 88,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cassionou, Far. IV, 42 e 46. Glöben (Das rom, recht unter den Ontgothen, p. 68) fece già altenzione a questo passo ed alla procedura straordinaria nel fatto relativo.

<sup>8</sup> Nos ammissible mi pare la spiegacione di Guiora, che quegli hosovati ed arbitri non siano stati altro che curioli. Le sue pevve attestano tutti aliro che questo; noi poi dobbiamo dubitare della missione giudittaria del curiali.

<sup>4</sup> Leges Wisigoth, II, III. 4, 44 e X, tit. 2, X. « Cum autem proprietas fundi uullis certissimis signis aui limilibus probater, quid debeal observari, eligat inspectio judicum quos partium consensus elegerit. Vedi Gater, Ansiedbungen der Germanen, 102.
5 to mon posso accettare if assertione del Stratt. (Ensiehung des deutschen Könightums,

p. 119 — 289) de net regos visigeto nos abbis existito nos natos redictiero deferente per óci e ficanta, e de nos abbis disentar de la differensa del tribenali certir a militari e la mis opporatione si focia sud civer lo combistere natitatio le mes ider sal fondamento e sulta natura romana del tenore manante in pranación, Questo aversi sisteno del aquitodo regorde a proposito del regos inagolarsis, ma lo servitere citato ha lauciato per bosoli mel-rel di plateria popular di grovoto.

Gregorio in genere tenue fermo che gli ecclesiastici non dovessero comparire innanzi ad un tribunale secolare; essi dovevano essere accusati presso il vescovo, e nel caso l'accusatore non ammettesse il tribunale vescovile, dovevasi istitute un tribunale sotto la directione del vescovo tesseo. Da una longa serie di casi, di cul le lettere di Gregorio fanno menzione, risulta come regola, che ognuna delle parti, ecclesiastici e laici, poteva invece del soilit tribunali ecclesiastici e secolari pretendere un tribunale apposito i. Gli arbitri poi pronunciavano la sentenza come giudici; la direzione tutivi del tribunale e l' esecuzione della sentenza rimanevano sempre al giudico ordinazio ecclesiastico o laico. Siccome poi la Chiesa non si voleva sottomettere al tribunale secolare, e di laici non vi volevano dal canto loro rinunziare, così i tribunali misti ed i giudici eletti da ambe la parti furnoo sempre il ripiego migliore. I

E la cosa era la siessa quando le parti appartenessero a nazion differenti. Egli era anzi ben naturele che si procedesse in quella guisa per la quale si potesse aver riguardo al diritto d'ambe le parti e comporre nel modo inglibre la controversia. Questo, p. e., succedeva nel caso di una lite tra le corporazioni (cholos) degli strusiori in Roma s', avvegnachè non la sia vera l'opinione che, fino all'introduzione in Roma della Dostitarione dell'imperiore Lotario nell'838, la quale stabili in essa città e territorio ducale il sistema francese del ritti personale, non si sussesse che del diritto romano s'. Una carta

<sup>4</sup> Gazoon, Mackt., Epist. VI, II, al vescovo di Napoli: • Ani si forte ni assolet, aliqua illia quolibe: modo fueriti nata suspicio et electorum desideranerind fortasse judicium, sub lua executione eligendi fas habeani cognifores: quatenus bos modo nos na amisisse jurisdicilonem, nos actor apud suspectum litigando videstur prajudicium sustinere.

<sup>\*</sup> A. Gazo, Fipirl. IX, 13, 14; feltz ein menorandur lamentonia person il papa di certi impirgati (estinoscri) dei venerore li Sermean, i quati gli persono inginistamente alcane une ponessinati; Gregorio prio aetre al venero: « quod ai lia est... operete tut ta, comi mora postposita, odores encirar accisitare deputicit, su cune es decisant eliepre esopuleres, qui tam imminentita quara principalis rei quanticome representer realessat ef finire. « (Altre con timile trovata e lit lia XIV.). 3).

B. Epist. IX. 101. La chiesa di Hydranto ha un eredito da riscustere da Fruniscendo; al defensor Sergius vien commesso di ammonirio a pagare: « Alioquin mora cessante ad electorum te compellente accedat justicium, etc. »

T. Rpist. IX, 7. Lettera al vescovo di Caralis a proposito di una controversia tra un chiostro ed un capitio sulla eredità di una abatessa — aut fraterialisa vestra inter partes, cognita veritate, quod legalis stasseri ordo delinguara, auf muluo isbi consensu arbitros eligant, qui carum colessa dilegationes distinguara.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Non vuolii saienere dei Iribandii arbiiri siano stati tempremisti — è naprale che da ambe le parti potevano cene reletti o nole gedesiastici o nole jati — poperatenti postrare che i Iribandii misti Sonero sempre triburali arbiiri — spesso il papa stesso poteva ai linoni dei ginico ordinario civili anche un escienziatio, il quale servinee a dilendere gli intervesi della Chiesa; verdi ggi esempi. Epist. L. Ill. 1, 2, XI, 25.
4 Vedi più spors, p. 478.

<sup>4</sup> SAVIGNY, Opera cit., I, p. 162.

entranti opina mat at he to

dell'806, publicata dal Troya mostra che in Viterbo, dunque su territorio romano e papale, sotto la presidenza di un dux romano ed in tribunale misto romano-langobardo fu sentenziato secondo il diritto langobardo ': da nn' altra poi dell' 812 risulta, che in Roma stessa, in una controversia contro il monastero di Farfa giudici ecclesiasticl e laici, romani, franchi e langobardi presieduti dal papa Leone III procedettero secondo il diritto langobardo 1. Noi spieghiamo la costituzione Imperale dell'824 nel modo seguente. Lotario trovò la città per le violenze dei potenti nella massima confusione, ond'egli cercò di ristabilire l'ordine anzi tutto col far restituire i beni e gli averi a coloro, che ne erano stati derubati 5. È probabile quindi, che nell'attuazione risultasse una tal quale incertezza di legge per l'applicazione abusiva di molti diritti e per la derivazione divenuta pressoché incognita a molti. Lotario ordinò dunque ognuno dichiarasse secondo qual diritto intendesse dannoi vivere, ini poi ed i discendenti suoi dovevano mantener la scelta. In questa occasione furon per certo pochi i Romani, che si diedero ad un diritto straniero, certamente invece molti gli stranieri che assunsero il diritto e la cittadinanza di Roma, il che anzi venne plù tardi generalmente accordato come si rileva da una vecchia formola del X secolo s. In Roma il diritto romano non divenne territoriale che lorgnando Corrado Il imperatore lo volle con un' apposita costituzione : fin là per conseguenza chicchessia di Germania poteva domandare anche in tribunale romano d'essere giudicato secondo il diritto per lui nativo. Alcuni documenti del monastero di Farfa spiegano la procedura osservata in tali casi e la costituzione giudiziaria che vi si riferiva.

<sup>\*</sup> Tuora, Della condizione dei Romani cindi, ec. § 202 e documento R, Vi, p. 364. - Dum verinate dominas Romanus giorione Duc castran Vivi-trion niguita anderelium vel den liberatogui estudiate di superiori della consideratione del consideratione della consid

<sup>4</sup> GALETTE, Del confarario p. 31, (anche appo B Town, hospo citato, decumento N. VIII). Dam reciderel domina moter Lov. ... in a pasifical learness et a descent information of the property of the conformation of the property of the conformation of the property of the

<sup>4</sup> Volumes ni cunctus populus romanus interrogetur quali lege vuli videre: ul tali lege, quali viene professi suni, vivuni etc. Vedi il Savient, Geschichte des römischen Rechtes, etc. I., § 45.

Stampato dal Bione nel Rheinisches Museum V, p. 125. Qualiter Romanus fieri debeat
 Mon. Germ., 1V. 40.

Lorchè i preti della chiesa di Sant' Eustachio in Roma contro l'abate di Farfa Ugo per due chiese nei bagni alessandrini (998) niatirono innanzi a un tribunale imperiale-pontificio, tenuto da soli giudici romani. l'abate ricusò accettare un avvocato romano domandando un langobardo onde si poter difendere secondo il proprio diritto 4. E gli venne concesso non appena egli ebbe provato con documenti, avere il suo chiostro sino dai tempi di Lotario vissuto secondo il diritto langobardo, Avuto quindi un avvocato langobardo, di nome Uberto, mancava però sempre un giudice perito del diritto langobardo, avvegnachè i gindici romani dichiarassero non poter sentenziare in esso 2. E' vi si rimediò tosto: l'avvocato fu eletto giudice, ed un pertinente al chiostro avvocato; siccome però questi non sapeva punto di diritto, così dovette ricevere ogni istruzione dal primo. Il giudice langobardo sentenziò d'accordo coi giudici romani, i quali dichiararono avere egli giudicato rettamente secondo il suo diritto 5. Leone arcidiacono aveva diretta l' intera procedura nella qualità di missus imperialis. Gli assessori romani erano Giovanni prefetto della città, per elezione dell'imperatore, e due dei giudici palatini, il primo difensore e l'arcario, più tre giudici dativi per parte del papa .

È chiaro, la procedura arieggia aflatto la germanica: ciascuna parte è giudicata secondo il proprio diritto, il tribunale per conseguenza composto di giudici. Quanto pol finora fu detto pone fuor di dubbio il significato vero dei giudici datrici. Ulma volta il giudice elette caso per caso dal magistrato, e di obbligato a giudicaro di una controversia qualunque secondo le forme legali confidategii en l'juine datra e maggistrato. I giudici altri invece, od anche solo i dativi, nelle carte del medio evo ora distinti dal giudici ordinari, ora con esai detti judicar romani<sup>3</sup>, erano assessori romani, i quall giudicavano sotto la presidenza d'un giudice secondo l' abitudino e le leggi dell'impero el evidentemente poco differenti dagli sorbisti in Italia dopo i tempi franchi. Che poi essi, come questi, fosero assessori permanenti lo si rileva con certezza dal vederii costentemente chiamati con esso titolo, anche dopo la loro morte <sup>5</sup>;

J Et abbas: Nolit Deus ut res nostri monasteril aliquando sub lege Romana vixisset sed sub lege langobarda, propierca nolo romanum advocatum.

<sup>2</sup> Tantum Judex Hubertus: qui est Langobardus, diffinial, quia nobis non periinet de hoc judécium dars.
3 At Illi comes unanimiter affirmaverunt quod revium judicavit secundum legem suam.

<sup>&</sup>gt; At III offices unanimistr agreeasers agood rectum junctions secundant topics state.

\* Galletti, Del printe, N. 28, (anche appo il Munatoni, Sa. rerum ilal., tomo II, parle II, 305-308). Vedi anche più appra, B. 216, nota 1.\*

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gil esempi più sopra al luogo opportuno.

FANYUZZI, IV, N. 5, a. 835. Sottoscritto Johannes filius Gregorii datici. T. I, N. 28, a. 956: Donazione di Marina nobilissima femina reticla q. Andreas daticus.

ed ecco anche il perchè essi, come gli scabini o giudici del regno langobardo, venissero chiamati da quella città, luogo o paese, nel quale risiedevano come assessori ordinari 4. Il confronto poi coi tribunali imperiali di Milano. Pavla ed altre città lombarde ci mostra essere stati anch'essi composti di giudici palatini ed assessori municipali, precisamente come in Roma ed in Ravenna v'erano giudici palatini e dativi 1. Finalmente in quella guisa che di scabini non si parla in Italia prima del dominio franco, così anche i dativi non compajono prima del IX secolo, però sarebbe a supporre ch' essi venissero introdotti in una colla costituzione criminale franca, da cui dall'Italia romana non restò escluso che il nome straniero di scabini 5. È possibile che il nome dativi indichi un modo diverso di elezione, che questa partisse a preferenza dal signore del paese o da' costui impiegati superiori, mentre quella degli scabini partiva pressochè solo dal comune. La differenza tuttavia è si piccola che si potrebbero ritepere ambedue le maniere di assessori per eguali, giacchè noi troviamo anche che gli assessori langobardi, chiamati nei tribunali romani, si dicevano dativi 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bullot sinegallienses, insolenses, faventini nelle carte appo Farruzzi Vedi i passi in Savanse, 1, 372.
<sup>2</sup> Dai motil non pernderò che un palo d'escenci. Historia: potrice monum. (Ang Tagrio.).

L. 37. Placito del palatino Bodrado in Pavia, composto di vecovi, cont. (1 j.ed. r. palatif e 2, just licinenses. Ginuxu, item. di Bilano, il, 469: Plarito del palatino e conte Maginardo di Misso (932), compasto del visconte, 2 just. Imperatorire dalla just. de prissi efeitalis endiolascensis.
3 Giacche dorri esso compare indica, a non debitarce, giudiri stranieri, langobardo-franchi;

per esempio in Nancu, N. 18., il contratto ravemente del IX escò, ne quale ra i testimonj sono un desireat, sus consest, uno secrimar el un contestio, qualche volta travansi ambefine quate manire di gindici unite nello sistocribinate; ere en in Fastrux, T. II, p. 13 dell'anno 885: iribonate det vescavo Giovanni e del dues Ursus in territorio ferrarao (Mantellott)., inne (milecarerani supranera, châtrici et sociality).

<sup>\*</sup> Fartrum, T. V., D. ME. Piccide del ro Otione III., sel mo paiston di Ravenan nel fox, composal di grandi de celestical ci el citt, di di del pilari de mangli, telli de mangli come siba-composal di grandi celestical ci el citt. di di di del celestica del come si consultativa del come di come di come di come del come del come de civiliza de propire; Roberto de monte, esco. Savinani, il quale (l, 725, ferrolpia Pattersizee del betto im questo del Anoma, etc. Savinani, il quale (l, 725, ferrolpia Pattersizee del betto im questo del Anoma, etc. Savinani, il quale (l, 725, ferrolpia Pattersizee del betto del collection del come d

dall'antio rector della provincia e dal magistrati della città, deriva ancora dall'aver falsamente accettato una divisione ancora esistente delle autorità militari e avili.

BETRHANN HOLLWES (Ursprung, etc. 193-200) ha veramente già toccati quasi tutti i punti sovracemanti, e comiderata la nostra opinione sui dativi come una possibilità; in generate tuttavia pare che dia la preferenza all'opinione dei Savigny. Rifuntando la giurisduzione esparata, egli la modifica la questo molo che i dativi, come un mezzo tra i giu-

Ritorniamo al passo già citato sulle diverse maniere di giudici in Roma. Vi hanno altri giudici, quei detti consules, i quali presiedono ai circoli giudiziari e puniscono i colpevoli secondo le leggi; poi altri eletti dai consoli, cloè i pedanei, detti da noi giudici i. Per quanto riguardi i circondari gindiziari (judicatus) nol non li potremo cercare in Roma stessa, dove vedemmo già il prefetto, i giudici palatini e dativi come giudici ed assessori; solo bensi sul territorio della signoria romana o pontificia; ed allora i consoli verranno spiegati facilmente col risultato delle nostre ricerche anteriori su questo titolo. Da che i papi tennero la loro dominazione nel ducato di Roma e nell'esarcato di Ravenna sotto la supremazia imperiale, essi vi elessero come vedemmo i duces quali autorità supreme nelle varie città e regioni. Ma questi duces nel X secolo furon detti di solito anche consoli, e com'essi anche i rettori od amministratori dei patrimoni ecclesiastici 3. Di qui il trovarsi questi impiegati e gindici negli scritti del medesimo secolo, da noi adoperati, generalmente ludicati come consoli. Nel loro circolo essi possedevano la giurisdizione criminale e civile col diritto di eleggere i propri assessori e subalterni. E che vi si intendessero specialmente gli assessori lo mostra l'anonimo: Ceterum postquam peccatis nostris exigentibus Romanorum imperium barbarorum patuit gladiis feriendum, Romanas leges penitus ignorantes INLITERATI AC BARBARI JUDICES LEGIS PERITOS, in legem cogentes jurare, JUDICES CREAVERE, quorum judicio lis ventilata terminaretur : qui judices ha doppio significato, prima di giudici come autorità. poi di assessori (Schöffen), i quali venivano astretti alla legge dai

dici che esaminano ed I magistrati che sentenziano avrebbero assistito il duca sentenzian come giudici e lo avrebbero rappresentato in caso di assenza.

L'antore giunge a questa conclusione per aver riconosciuto in alcuni casi i dativi come giudici presidenti, « Il che escendo dall' analogia della gindiziaria germanica, riconduce al magistrati romani (p. 200). » Guardtamoci dai giudicare del rapporti vitali del medio-evo, troppo severamente secondo le prescrizioni stabilite dalla leggel Glacche quando not provassimo allo stimato autore scabini anche neil'Italia lombarda come giudici presidenti, egli dovrebbe abbandonare questa sua ultima idea sui dativi. Accenneremo anzi tatto ad uno documento veronese di Verona dell'856, (MURAT., Antic. 1, p. 507) dove in varie sedute gindiziarie per nna medesima controversia, la presidenza è tenuta ora da un conte, ora da uno sculdascio fora da uno scabino. Di quest'ultimo è detto, » Dum resedisset Girulfus Scavinus de Vico L. per Jussionem Bernardi Comiti... whi cum ipso aderat Ansprand et Audibert Scavings. . Ptù esempi appo Muaat., I. c. p. 511, e a tacere d'altri, un tribunale dell'806 (NUBAT., Antiq. I, 973), per una lite tra la corte reale di Pistola ed il chiostro di S. Bartolomeo rispetto a certi possedimenti, ha a presidenti il sessoro di Pistoja ed uno scabino. Un vassallo imperiale, un conte Maginardo ed altri sono tra gli assessori; il vescovo e lo scubino dirigono il processo e sentenziano: « Propieres nobis suprasor. Gnillerat ep Damianus scanno optima comparuit lex, ideo suncavinus. . 1 Vedi sopra p. 165,

<sup>2</sup> Vedi sopra p. 209, nota 6,

primi. Questi ultimi sono dunque i pedanei, i quali su quel di Ravenna, dove l'anonimo scrisse, eran detti anche judices <sup>1</sup>.

Ai tempi di Gregorio Magno il governo ed il potere nelle città taliane soggette al dominio graco era tenuto in somma dalle autorità ecclesiastiche e militari, che è a dire i dueze ed i vescovi. Nell'VIII sescolo il legame tra l'Italia romana e l'impero orientale ando per la parte maggiore disciolto. Roma e Ravenaa passarono allo Stato pontificio, del quale i papi tenerano già il possesso dai er francesi. Le rimanenti città o provincie, che non si diedero egualinente alla signoria pontificia o franca, riconobbero ancora attanene le forme ed il nome della supremazia degli imperatori greci, si afforzarono però quasi ducati indipendenti come Venezia e Napoli. Ad onta di questo bernamento dell' Italia romana della differente condicione delle provincie, la costituzione durava sempre sulle medesime fondamenta; il rapporto s'era soltanto taporotio, nello stato pontificio il governo era presso ili capo ecclesiastico, nelle altre provincie presso gli ordiciali militari d'una volta, i dacez, detti car frequentemente consoli.

Se da questo lato il legame colla vecchia costituzione non sia a disconoscersi, in altri rapporti egli si mostra assolutamente interrotto da un principio vitale affatto nuovo. Vedemmo che gli atitanti dei municipi romani si composero ad esserciti municipali sotto la condutta delle nor famiglie principali, che i rapporti tra i vari ceti si cangiarono di posta, che ne risultò una forma novella di esistenza, contro la quale si ruppe ogni resto della costituzione romana. Il principio di questi cangiamenti fu il sentimento di liberta, piantato dalle nazioni germaniche sulle rive dell' impero romano come u seme pieno di speranze per un nuovo avvenire, e col quale esse, lorchè per la prima volta si posserno su territorio romano — per quanto si voglia apprezzare l'utile che un tempo posteriore ritrasse dall'inestimabile eredità dell'antichità — portarono certo una più mobile doto nel connubio dei popoli cogli assoggettati Romani, di

<sup>•</sup> Burns, L. e. dien J. Jed., polessel in steen chall delates; In cons more jury take in mode call associate, improved in data'ri est infrassal possible of imprential officesse of infrarezation not noto overto prefassasi; certainense inverse et al. contentes in primarie consistente in second del consoli, charces ilse, verticele reliefate all'access in jusquanta delion services en satura positiva over vi serviciero avuti consulte. No a verzi, vedentumo comitate nel temple, por just parti delense per l'uno inquisitente del Francis (et et p. 609), del quella just noti asso i consisti d'accessimi, Mantris dire di un conse di Pertus, N. é. a. 1061; d'april relevanta del Staboloso y Meaure, Audig, 7, 1700 es, dei quella, meglio che altri del approximante una conte di Pertus. N. é. a. 1061; d'april relevanta del Staboloso y Meaure, Audig, 7, 1700 es, dei quella, meglio che altri del approximante una conte di Pertus N. é. a. 1061; d'april relevanta del Staboloso y Meaure, Audig, 7, 1700 es, dei quella, meglio che altri del proprieta del control del con

quella ch' esse stesse non potessero aver ricevuto dalla cultura dei vinti, corrotta e vedovata d'ogni verità e bellezza.

Noi rimanemmo fin'qui costantemente nella parte rommas d'Italia, ed abbiamo segulto da una parte la caduta delle vecchie forme della costituzione fino alle loro ultime traccie, e dall'altra provata l'origine delle nuove crascioni politiche risultate dalla lotta adeguata degli antagonismi nazionali. E' ci resta ora il c'ompito meno facile, di mostrare cicè come per la unione delle due nazionali sanche nell' Balia lonsburda nascesse un adeguamento parente ed omogeneo a quell'altino, il ti cui risultato ultimo e comune fin la coltura romano non-vialtationa.

Noi dobbiamo ricercare coscienziosamente la maniera per cui il popo, lo rincitore si uni al vinto specialmente rispetto alla costituzione, ai rapporti tra i cidi teres, al diritto; indi trovare un risultato di mezzo od una decisione qualsiasi tra le molte opinioni in proposito; da ultimo rischiarare, per quanto possibile, lo stato finora poco conosciuto delle città nel regno Jangobardo.

HEGEL, Moria della Costiluz, ecc.

## CAPITOLO TERZO.

## I ROMANI SOTTO IL DOMINIO DEI LANGOBARDI E LE CITTA' NELLA COSTITUZIONE DEL LORO REGNO

A seconda che l'acquisto di un paese fu operato o per mera conquista e forza d'armi o per certi rapporti di gabinetto si vollero tracciare certe linee direttive od analogie tolte dal modo di nascere de' regni nuovi su territorio romano onde giudicare come i Germani abbian proceduto verso la popolazione romana assoggettata, Il qual modo di procedura nel confronto delle circostanze sociali divenne importante e fecondo dall'una parte presso gli Anglo-Sassoni in Brettagna e presso i Vandali in Africa, dall'altra nei regni degli Ostrogoti, dei Visigoti, dei Borgognoni e dei Franchi. Tuttavia trattando dei Langobardi, appere tosto quanto poco da sè egli valga, quanto invece si renda necessario prendere in considerazione il carattere speciale d'ogni singola nazione come principio incalcolabile nella fondazione rispettiva dello stato. Essi Langobardi non avevano diritto alcuno sull'Italia, meno quello della conquista; i loro rapporti anteriori con Roma eran stati pressochè sempre di natura ostile. Se dunque per giudicare la procedura violenta dei Langobardi, al loro primo comparire, contro i Romani, si voglia solo adoperare l'analogia dei Vandali e degli Anglo-Sassoni, si troverà che le sorti e le circostanze posteriori di questo regno, ma principalmente l'ultimo risultato della sua coltura più non lo permettono. Giacchè mentre nè presso gli Anglo-Sassoni nè presso i Vandali ebbe luogo una fusione qualsiasi della nazionalità tedesca colla romana - essendo stata questa semplicemente allontanata in un sito, altrove poi affatto distrutta - non vi sarà alcuno che neghi, non potersi comprendere la coltura posteriore romana dei Lombardi senza una forte miscela d'elementi romani, per la quale il fatto consimile presso i Franchi ed i Langobardi non presenta che una meschina analogia.

Il procedere dei Langobardi verso i vinti Romani non può esclasiuma lette propositi dalle analogie suddette, ma abbisogna di um'altra spiegazione qualquaque. Prima però trì ie tenti trovarla colla accurata considerazione della storia del popolo langobardo e delle circostanze di quel regno, io non posso omettere d'accennare brevemente si resultati delle importanti ricerche de' miei predecessori onde render noto i punti di vista, che su questo proposito fu rono presi in considerazione.

## Opinione (ozli scrittori mederni,

Sul finire dello scorso secolo v'ebbero già celebri Italiani, i quali mostraronsi disaccordi sulla durata o la caduta del diritto romano presso i Langobardi (Grandi - Tanucci), su'la libertà o la schiavitù dei Romani sotto il loro dominio (Giannone - Pizzetti), sull'origine langobarda o romana della popolazione italiana (Lupi - Maffei). Tutte queste opinioni, quand' anche presso gli uni la verità istorica sia oscurata qualche volta da pregludizio nazionale, presso gli altri dalle ricerche limitate ad un campo determinato, apparvero in opere per la maggior parte di un valore scientifico riconosciuto 1. - Pure abbenchè questi dotti divergessero tanto nelle loro opinioni, tutti gli storici d' Italia da Sigonio, il quale pel primo trattò del medio evo con vero studio dei fonti e con buona critica a fino a Sismondi concorsero nella opinione, che la libera costituzione dei municipi del medio evo sia a riguardarsi quale prodotto di uno svolgimento storico 3; avvegnachè essi la pensassero diversamente sulla guisa dell' origine non portando però altro che mere inotesi od anche opinioni mal fondate, come la ristaurazione della costituzione municipale quale opera di Ottone il Grande proposta da Sigonio ed accettata dal Sismondi 5.

I Intendo principalmente: GIANNONE, Intoria civile del regno di Napoli, 1723, 1-1V, (trad, ted. dl i.e-Bret. Ulma, 1738, 4 volumi.) Scip. Marrei, Ferona illustrata, 1732 [-1V, (dedicato all'inclita Republica veneta, unica discendenza della romana). Luri, Codex diplomaticus civilatis et ecclesiar Bergomatis, I, 1786, (contiene l'Importante prodromus historico-criticus, II, 1799). 2 Meno la classica sposizione lo non posso dir di più dell'opera: De regno Halier, libri X V.

<sup>1754.</sup> Eppure è già molto quando lo si confronti co' suoi più vicini anjecessori nella storia Italiana; come Bioxeo Flavio, Historiarum decades III, e lo stesso Maccinavelli nel I. della sua Storia florentina, la cui gioria immortale lo non cerco di diminuire. Vedi Savigny, Gerck, etc. I, \$ 120.

<sup>4</sup> Lo proveremo nel volume seguente al luogo opportuno.

Giusta la natura del tema è qui a citarsi anche l'opera del Paponocelli: Sull'autichissima origine e successione dei governi municipali sulle cittai italiane l', la quale, specialmente contro l'opinione del Sigonio, cerca provare, che le città anche nei primissimi secoli dell'evo mello, cioch en tempi langobardi, ebbero sempre un governo municipale l'; tuttavia riguardo al modo ed alla natura sua anche solo in generale propone l'ipotesi, che i Langobardi portassero nei municipi italiani non che la costituzione giudiziaria germanica, anche la loro costituzione libera comunale 3, non importando punto, che anco i nobili romano, i per quanti ne possono essere sopravisuti, sano entrati in essa, avendo Rotari re equiparato con un clitto i Romani ai Langobardi — questa costituzione comunale sarebbe noi semore nuova, senza nuola di romano 3.

Contro questa opinione universalmente accettata Savigny nella sua celebre opera sulla Storia del diritto romano nell'evo medio 6 cercò pel primo di provare, aver le costituzioni municipali del medio evo - almeno in Italia ed in Francia - avuto origine nei tempi romani. Ecco in poche parole quanto egli pensa. I Romani vinti durarono presso i Langobardi, come appo gli Ostrogoti ed i Visigoti, i Franchi ed i Borgognoni, personalmente liberi, mantennero proprietà libera conservando anche tanto il loro diritto romano quanto la loro costituzione municipale col tribunale antico. Avvegnadio nella assoluta divisione tra campagna e città nell'interno del comune, essi formassero sempre il comune municipale di fianco al que germanico; avevano quindi il loro consiglio di decurioni coi giudici e gli officiali eletti da essi, un magistrato od il difensore, i quali (ora detti generalmente judices civitatis) assieme agli impiegati germani, i sculdasci langobardi od i centenari franchi erano sottoposti ad un' unica e somma autorità locale, cioè a dire al dux langobardo od al conte franco. I Germani tuttavia non si assoggettarono in genere alla vita municipale, anzi in quanto essi abitassero nelle città, ven-

<sup>4</sup> Sull'antichissima origine e successione del governi municipali nelle città italiane, t. 1 e II, Berguno, 1823.

<sup>1</sup> II, p. 265.

<sup>1 11,</sup> c b.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MANZONI poco prima nelle osservazioni Su alcuni punti della storia langobardias unite alla sua tragedia: Assacsi, Milaso 1828, aveva presisamente sostenato il contrario. Unitero svolgimento posteriore della storia italiana non verrebbe spiegato che dalla costante differenza e divisione delle due nazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Savient (Gesch. etc. I, 413) gindicando l'opera del Pagnoncelli, sorpassa su questo primo punto.

<sup>\*</sup> Vol. I-III, I etilz. 1815, 1816, 1829 Vol. I-III, 2\* edir. 1835. Qoi basiano i primi due volumi; più tardi pei secolo XII anche parte dei III. Dal 4-6 is storia dei dotti dal XII al XV secolo.

nero sempre come habitatorez distinti dal ciesa, non ascritti al vero municipio romano, ed appartenenti sempre alla cerchia (germanica) del gau. Non fu che più tardi e lentamente che molti di essi crearono le città, si radunarono, flaché finsimente ad un dato tempo, in Italia forse per una ordinanza di Ottone il Grande (così la vecchia tradizione (?) in Sigonio) tutti gli abitanti della città si composero ad una università comunale, la quale comprendera tanto il collegio germanico degli scabini quanto l'ordo del Romani — Giusta quest' opinione dunque il XII secolo in Italia « avrebbe ricondute a vita forme antiche, giammai interamente spente 4 ».

lo trascuro per il momento gli scrittori utitimi della Francia e della Germania, che cercarono di adattare l'ipotesi del Savigoy, non che ai municipi francesi anche ad una parte di quelli della Germania; mi fermo invece presso coloro che trattarono delle città lombarde.

Savigay nella sua idea sugli accidenti legali lombardi trora un appoggio non piccolo nell'analogia dei regni goto, borgognone e franco, ponendo a fondamento in generale la costituzione giudiziaria dei Franchi ed il sistema loro dei diritti personali; Leo invoce trattando dei municipi talianio parte collo tesseso diritto dall'analogia affatto contraria degli Anglo-Sassoni \*. Secondo lui i Romani avrebbero net tempi langobardi perduto il pieno diritto della libertà e della proprietà, non essendo essi stati sopportati che o come coloni agricoltori, o massai centital ta campagna, o vero come operai censiti nelle città; non o nessendo essi tati sopportati che o come coloni agricoltori, o massai centital ta campagna, o vero come operai censiti nelle città; non o ebe luogo mai una divisione tra la costituzione municipale e la commate, avendo i Langobardi abiato subito nelle città; non de possibile duoque pensare ad una ossittuzione unuicipale romana; forse nelle città durarono e la polizia romana dei mercati e la istituzione delle masestranze \* 1.

<sup>4</sup> Vedt principalmente 1, § 87, p. 292 seg. § 124, p. 417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entrickriung der Ferfannung der Innbardischen St

ß

ület, 1812. Gerekindte der Bolitnischen Sonten, 1, 1829. Neila storia italiana non al limita, come neila prima opera (p. 37),
alle cittä kombarle propriam-ente dette, ma (p. 32, 33) tratta di lutte le altre città langobarde anche della Tutcana, Benevento e Spoirto.

3 Rad. Gerek, 1, 80 sq.

VI si riterico la discretacione sulla Eustièmea sud authôrine des Saddereura (na Matthelier di K. F. NELEXE (nel Herner, vol. XXX, p. 74-51 e 50, p. 1-47, 1883), deve in proces vice combatista la contituode pourar del maniferio. Del resulta contitua del proces manifestasi più perso congratione della internatura en no critica del fonti e metodo sourios, sicola l'incerto assolta, che pròs non manera di honos contravolta, para debia como de por per d'intili sicultativa della disposizione contrari. L'autore atento indire il l'avvo solo come e qua cottia critica-storica sopra le ultime ricerche fondamental.

Più importante quindi ne pare il poco dello scritto del mio amico e collega Tünz, Die Langobarden und ihr Folkterechi bis zum 774, 1835 (p. 191-204), che a questo argo-

Strana cosa in vero I In mezzo ad una tale divergenza d'opinioni la continuazione della costituzione municipale romana è quella che trovb presso gli Italiani stessi il minor numero di seguaci, eppure essi son tando pronti a credere a tutto che pari di origine romana. L'opinione del Leo, a dir vero, non poteva molto accontentare, o sembrò quindi miglior partito scegliere nan via di marzzo, e questo vale pei molti dotti specialmente torinesi. Fra questi i conti Balbo e Sclopis concordano presso a poco in questo ', che la costituzione municipale romana si rovinsaso per la conquista langobarda, ma che i Romani conservassero diritto proprio e libera proprietà: probabilimente anche le città non rimanero senza una costituzione propria, benché non si possa dir punto di certo su di essa — In fatto que sta non è che l'opinione già accettata da Rovelli inelle sue distinte dissertazioni sulla storia di Como e dal Pagnoncelli nello scritto già citato \*.

E per guisa pressochè eguale nol troviamo l'opinione precisamente contraria sostenuta nello scritto di C. Baudi de Vesme e Spirito Fossati Vicende della proprietà in Italia, il quale fu premiato a Torino: ju esso coll'ajuto di Savigny e Leo, le ricerche vengono avanzate ed in punti non indifferenti . Intanto però per quanto riguardi il m. «lo di possesso del paese, e la divisione di esso, gli autori, cercando di amuliarla, seguono in somma l'oninione del Savigny, ma vorrebbero inoltre provare, che anche sotto i Langobardi v' ebber semore nobui romani con diritto proprio. Sulla custituzione municipale romana poi abbracciano l'idea del Leo e ammettono distrutta quindi ogni traccia di essa e nelle città preponderante in modo militare l'ordine langobardo. Ma se colla costituzione municlpale anche il codice giudiziario periva, chi giudicava dei Romanl secondo il costoro diritto? I vescovi, rispondono gli autori; ma osservan subito, che nullameno anche il diritto langobardo e la rispettiva procedura trovarono adito nei processi vescovili, mentre il diritto romano non sarebbe stato in uso che in affari di eredità ed in pochi altri casi (p. 213). Per conseguenza la giurisdizione vescovile tanto importante per lo svolgimento posteriore dei municipi avrebbe incominciato sotto il dominio langobardo, o più presto sarebbe stata

mento si riferiore. Meno alcuni motivi ed acute onervazioni messe in campo a favore del Luo e contro al Navasay i gli ammette già con ragione la territorialità del diritto fangultardo provata e-tecamente dal Taora.

<sup>4</sup> Balbo, Storia d'Italia, II, p. 238. Schorts, De' Langobardi in Italia, Memorie dell'Acendemia di Torino, T. XXXIII, p. 125, 426.
2 Royalli, Storia di Como, 1 e III, 1789-1803, Dissertaz, prelimin. § VI.

<sup>3</sup> Vicente delle proprietà in Ralia del cav. Carlo Batto del Verne e di Srie, Possavi. Torino, 1836.

continuata dai tempi romani, dal qual fatto poi sull'esempio di Leo verrebbe derivata l'origine delle libertà municipali, giacchè, secondo l'opinione degli autori, tutte le città dell'Italia franco-lombarda, ad eccezione solo di Verona, Torino, Ivrea e Lucca, avrebbero ottenuto assolutamente l'initera esonerazione dai bando del conte (b. 274).

Quanto poco il fin qui detto potesse bastare a ritrovare la condizione dei Romani e lo atato della pezionalità romana aotto i Langobardi, lo provò ultimamente Trova, il dotto ed acuto storico napolitano, in uno scritto appositamente dedicato a simil tema s. In « esso subito da principio troviamo il risultato delle sue ricerche come segue: Nelle provincie d'Italia conquistate dai Langobardi i Romani, ad eccezione del clero e di quelli che erano privilegiati da patti speciali, mantennero nè traccia di diritto civile romano, nè magistrati propri, nè finalmente l'uso publico e riconosciuto del loro diritto privato. I proprietari privati divennero coloni sotto i loro padroni langobardi, e come tali appartennero agli aldi, i quali formayano uno stato di mezzo tra i liberi ed i veri servi. - Oni Troya dunque concorda perfettamente con Leo, anzi va molto più avanti; avvegnachè contro il parere del Savigny sull'ammissione del diritti personali nei regni germanici, egli sostenga la plena territorialità del diritto langobardo per modo che lo stesso clero in ogni rapporto civile avrebbe vissuto secondo esso.

Il sistema dei diritti personali sarebbe stato, secondo il Troya, introduto in Italia solo dai Franchi al tempi di Carto il Grande, ed il diritto romano, che non si trora nell'Italia lombarda prima di questo tempo, non sarebbe a spiegarsi che da questa nuova situtozione france e dai rapporti di commercio ampliati. — Tutti i viventi, secondo il diritto romano, come i Franchi, gil Alemani ed altri sono a considerasi come immigrati, i quali portaron seco parte dalle Gallie il diritto teodosiano, parte dall' Italia romana il giustinianeo ?

<sup>1</sup> A questo si riferiore lo eritio del D\u00f3rossa, fina dentache Stanteredi, pur. I, 1842, p. 650-672: - Ueber die theilneries Fordamer der r\u00f3machen Municipalver/gansung, etc. si die shiara apertamente per Savawr. Giacob i molii (\*) esempi di ocilii e libri romani, anto possidenti in campagna che cittadio, la provati, ci cotringono, dice egil sa da ammettem elle città fombre due corporazioni o commotiti cordempurazeo politie de octivanti.

<sup>»</sup> Pedia condizione del Remons festi del Laspobrati, esi discorso di Laszo Tourza, ed. 11, eso concervatad el Plazan. Rizzamono el appendio del Paralon, Millaro 1814. — Sarvarz, Rocherigo mella Zestaberif for Rochine XI, p. 213 specis questo oppositore cole paralo generali: a A possi (the sactergoso delloso i Homania perinder e il Pereira perspecial) y alega del perindere del paralon del perindere del periode del

<sup>3</sup> Taoya li distingue quindi in (Romani) theodoriani e piustinianei.

Questo è il risultato più importante delle ricerche di Troya; avvegnadio sulla costituzione municipale egli non dica che poche cose e non bastanti; naturalmente poi anche qui egli è il nemico più dichiarato del Savigny. È più importante, osserva egli, per la costituzione municipale italiana di questo e del tempo posteriore di ricercare la natura del comune germanico, che non la decaduta condizione delle città romane ai tempi di Giustiniano (§ 230), Trova riconobbe e mostrò spesso la nullità delle nomenclature e delle formule romane, nè gli sfuggì che i Langobardi sin da principio abitarono nelle città; anzi essi sarebbero in questi tempi da considerarsi a preferenza come cires (§ 95 e 210). Dopo la conquista franca, è sua opinione, la maggior parte dei grandi langobardi, per ischivare i Franchi, si ritirò dalle città e divenne nobiltà di campagna, onde la spiegazione dell'essere indicati più tardi come Lombardi (§ 208). Nelle città tuttavia le diverse nazionalità abitantivi si composero sotto i Franchi a corporazioni (università pe' Barbari, scuole pei Romani § 215), finchè finalmente, distrutta per mezzo degli Ottoni la preponderanza dei Franchi in Italia, i Langobardi, con considerazione e partecipazione eguali, si riunirono con essi in un comune nuovo, donde poi l'opinione che gli Ottoni abbiano fondata la libertà municipale (§ 256). Troya distingue quindi l'antico comune langobardo, il nuovo franco e l'altro franco-langobardo, nel quale da ultimo trovarono accesso il diritto, la coltura e la letteratura dei Romani. - Queste proposizioni non fondate ed alle quali accennammo provano che questo distinto storico italiano, quando passi i tempi langobardi, nou si trova più su di un terreno sicoro per ricerche profonde ed indipendenti. Se non gli fosse stata pressochè ignota la letteratura tedesca, avrebbe potuto facilmente togliere queste lacune, e nella sua storia del medio evo si sarebbe di molto trovato ajutato, mentre invece, ad onta di tutti i lodevoli conati, spesso rimase inferiore a sè stesso. Avvegnachè essa letteratura stia tanto alto, da non poterla trascurare senza proprio danno.

Non la credo quindi inutil cosa l'esaminare ancora una volta non solo la costituzione del regno langobardo e la condicione delle città solto di essa, ma anche come abbiano proceduto i Langobardi verso i Romani. Avvegnaché anche astrazione fatta dal metodo cronologico seguito dal Troya onde evitare il miscuglio anii storico delle prove dei tempi diversi, il quale dall'altro lato conduce ad una confusione pressoché sistematica, anche i risultati da lui ottenuti sono ben lontani dal esmbrare sicuri e tanto per ogni lato delerminati da non richiedere une assem nuovo ed un nuovo fondamento <sup>1</sup>.

<sup>4</sup> Per le osservazioni del Rezantico, Tuora dovelle modificare le proprie idee; egli concede

Da ultimo non posso trascurare il nuovissimo ed importante scritto di Bethmann-Hollweg . Sull' origine delle libertà municipali lombarde ', . fin dove, s'intende, esso tratti dei tempi langobardi. Esso comincia con una opposizione assoluta all'opinione del Savigny sulla continuazione (presso i Langobardi) della costituzione municipale romana, e cerca poi di provare l'opinione diametralmente opposta. Come la maggior parte dei dotti italiani, anche Bethmann-Hollweg ammette in generale la continuazione di una nazione libera con proprietà fondiarie, negata dal Savigny (le ricerche di Troya non sono considerate). Non è però detto che la costituzione municipale sia stata la sola forma possibile per la libertà dei Romani, impossibile tuttavia il precisare il rapporto tra i Langobardi ed i Romani, avvegnachè le leggi langobarde non ne facciano parola (n. 68). - Ed anche sulla condizione dei municipi il B thmann è molto breve, perchè il suo vero cómpito comincia solo coi tempi posteriori; vi si notano tuttavia distinti alconi ponti importanti, tra i quali specialmente l'osservazione, che i municipi anche nel nuovo ordine di cose sotto i Langobardi durassero centro della vita civile, anzi della costituzione del paese, il che viene dappoi non malamente provato. .

che non tatti i Romani ilberi sieno divennti aldi; che ad una parte sia stato dato il diritte langubanio e che sie stata ammessa nei comune; vedi Appendice, c. 1, § 10, c. 2, § 11. Le ricerche del Trota indusseto il marchese Gino Capponi, a buon dentto stimato dal propri connazionale, a serivere due preziose dessertazioni: Sulla dominazione dei Langobardi la Italia, (lettere 1 e 2 al prof. Pierro Capei, estr. dall'orchirio storico italiano, App. N. 7). G. C. ammette il fatto principale, l'assoggettamento totale e la distribuzione dei Romani tra i singuil Langubardi e le costoro fumiglie; ma distingue la condizione legale publica e solo riconosciuta dal Langobardi da un'alt a da gnesti non consciuta e solo sopportata dai Romani (p. 36, io credo che i Langobordi inforno alla condizione degli Rallani non provedessero leggimente nulla); giacrbé ad octa dell'assogo tumento e della distribuzione del Romani, la divisione delle due nazioni nel regno langoturilo san bbe stata più grande e più duratura che altrove. I soggetti, de' quali per secoli la storia tace, avrebbero nei loro rapporti privati mantennto il diritto romano, del quale i signori langolardi si curarono tanto poro quanto delle loro consorterio degli artelio, colle quali poto bbe essere passato per certi modi ai seculi susseguenti li comune (p. 50. Le consorterie degli artefici, sola istituzione che resistesse a quell'universale sconvolgimento, mantennero forsi l'idea del comune per lutti que'seculis, imperiorbè come porva esso priordere dal Germani che non sapevano di città? - L'onorevole antore si dichiara con ragione contrarso alla miscela. di superbia e gelosia nazionale ni lle quistioni semplio mente storiche; eppure, pare, non può egli stesso spogliarsi di quel falso orgoglio romano, pei quale anche tiante, trascurando i secoli antecedenti del medio evo si crede • della semenza della vecchia Boma rimasta sotto il limo della sua città natale. • Può forse Roma caduta e, come nel medio evo, disprezzata aumentare la gloria della Repubbea florentina, nella quale primeggiano anche i Copponi i lo credo che il degno en de di questo nobile linguaggio s'aliantana-se dalla venta storica quando, come call racconta sul finire, diede a conoscere la propria opinione al Tedesco nella risposta; che lo teneva essere in not (cioè Toscani) del sangue germanico più scarsa infusione, che nun fosse in altra qualsivoglia parte d'Italia; e quindi procedere tu'io il mule e tutto il bene che si può dire dello provincia nostra ». Vedi le mie ricirche sulle città della Toscana e principalmente Firenze, pel capitolo V.

Ersprung der kombard. Städtefreiheit, Ricerca Storica di Bethuann Holweg. Bonn, 1816.

## Come procedettero i Langubardi verso i Romani assoggettati,

Di tutti gli antichi storici accupiamoci anzitutto dell'unico dei Langobardi. È noto abbastanza che Paolo di Varnefrido - il quale si ricordava ancora d'aver veduto Rachi (743-749) mostrare a' suoi ospiti in un banchetto la celebre tazza d'Alboino ' - sopravisse alla caduta del regno langobardo, e trasse gli ultimi giorni parte alla corte di Carlo il Grande, parte come monaco in Monte-Cas-ino, dove mori verso la fine del secolo VIII. La sua storia data dunque da circa due secoli dopo la conquista langobarda, senza però che a lui sia stato d'ajuto gran numero di tradizioni storiche. Pei tempi anteriori tuttavia è probabile gli servisse il vescovo di Trento, Secondo, il quale nel 603 battezzò il figlio di Teodolinda e morì nell'anno seguente a dono aver scritta una breve storia dei Langobardi fino a' suoi tempi s. Oltre a ciò Paolo si giovò per i medesimi tempi delle lettere di Gregorio il Grande, di cui egli aveva descritta la vita. Gli furon note anche le biografie dei papi, radunate poi da Anastasio, le quali gli fornirono un materiale qualunque, abbenchè scarso, Tuttavia i suoi fonti, specialmente pel VII secolo furono sì pochi 4, da non essersi fatto riguardo di prendere qua e là alcunche delle cronache francesi di Gregorio di Tours e di Fredegario. Raramente si riporta egli a tradizioni orali ed anzi là precisamente, dove egli diventa contemporaneo, la sua storia cessa, alla morte cioè di Liutorando (744) - come se avesse temuto di toccare quei tempi,

PAULUS RIACONUS, De gestis Langobardorum (Muratori, Sz. T. I., P. I.) L. II, c. 28.
 Vrdi Gussanv. Annol. ad Gregor, M. Ep. XIV 12 in Greg. M. Op. dell'edizione dei

<sup>8</sup> PALUS Ia dice (IV, c. 48) • succinctam de Langobardorum gestis historiolam. • 4 Sul dodiernos governo di Ariovaldo è deito, L. IV, c. 43: • de cujus regis pestis ad nostram notitiam minime aliquid personal. •

nei quali i re franchi si curaron delle cose d'Italia, sia che non volesse parlare del vincitore della sua nazione, sia che esitasse di dipingerne la politica secondo la verità.

Eppure, per imperfetta, breve e non soddisfacente che sia questa storia langobarda, noi siamo costretti di frequente di ricorrere ad essa; anzi precisamente sul modo di procedere dei Langobardi verso i Romani dopo la conquista, non abbiamo che due ponti di essa, il cui significato utturia samento più preste l'ocurità del fatto, di quello che lo rischiarasse. Studismo questi due passi nella piena interezza del loro significato.

Lorchè Alboinu re condusse i Langobardi in Italia, questi avevano appena distrutto il regno dei Gepidi , e l'avevano combattuto con tanta ferocia, che dei nemici restò appena chi andasse nunzio della disfatta: Alboino si fece preparare dal cranio del re Cunimundo, del quale egli aveva condotto in moglie la bella figlia, una coppa, Nella guerra dei Goti in Italia si aveva riconosciuta la illimitata fierezza di questo popolo; nessuna meraviglia quindi che al suo arrivo, tutto volgesse in fuga; e prima d'ogni altro l'alto clero, il quale lo riguardava come persecutore religioso. Paolo patriarca di Aquileja fuggl co'suoi tesori sull'isola di Grado; Onorato arcivescovo di Milano a Genova; restando così un secreto come Felice vescovo di Treviso dovesse la conferma dei beni della chiesa precisamente ad Alboino 1. E come per le chiese, così per le città cercavasi colla fuga di pascondere i tesori 1: ond'è che le depredazioni delle chiese, l'uccisione dei preti, la dilapidazione delle città, le stragi di popoli numerosi narrati da Paolo come di tempi posteriori, siano da riferirsi ai primi della conquista . La rovina deve aver raggiunto però il massimo grado al tempo dei duchi. Quando non trovava opposizione, Alboino risparmiava, anzi rispettò Ticino, benchè avesse giurato distruggeria per la lunga resistenza opposta . Del suo successore Clefi (571-573) lo storico non narra che il vil fatto d'aver egliuccisi molti nobili romani, e d'averne altri molti cacciati dall'Italia .

<sup>4</sup> Fondato su buone ragioni Tüak (Die Iombardischen, p. 42) pone il fine del regno dei Gepidi nel 566 e 567, 2 Partus Duac, II, c. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Solo ai tempi di Autari fu conquistata un'isola sui lago di Como, la quale dopo che vi furono portati molti tesori delle città vicine, fu difesa da un Francio magister militum.

vi faroco portari molti tesori delle città vicine, fu difesa da un Francio magister militum.

P. Diac., ill., c. 26.

4 Paulus Diac., (il., c. 32.) confonde qui siranamente un passo di Gassoono di Tours,

<sup>(</sup>De gestis Francorum, IV., c. 35), con un altro di Gregorio Mogno (Dial. III, c. 35). Le parole di Gregorio di Tours si riferiscono in falli al primi sette anni della conquista. <sup>2</sup> Essendosi Impensato il suo cavallo, egli lo ritenne come un avviso. P. D. II, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. II, c. 3t. «Hic multos Romanorum viros potentes gladio extinxit, allos ab Italia exturbavit.»

E la stessa avarizia indusse dopo la sua morte i duchi ad opporsi all'elezione di un re, per poter dirider tra loro i possedimenti reali. I duchi eran 38, ognono possedera una citti: Zaban Ticino, Wallari Bergamo, Alachi Brescia, ecc. — Questi, non altri, fecero quanto Paolo Diacono narrò in generale; sulla sorte poi del Romani osservasi quanto segue (l. Vt., c. 39):

His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditalem interfecti sunt, reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam parlem suarum fruoum Langobardis persolverent. Tributarii efficiuntur.

Dunque dei Romani molti uccisi, gli altri (lasciarono incerto se i nobili solamente, o tutti i Romani) divisi tra gli ospiti langobardi (così dicevano anche i Romani dei soldati in quartiere ') in modo che questi doverano pagar loro il terzo delle rendite proprie.

Corsi dieci anni, tutti rivollero il regno; fu eletto Autari, figlio di Clefi, al quale i duchi restiturono la metà dei loro averi, perchè potesse sostenere le spese di corte: poi lo storico continua:

POPULI TAMEN AGGRAVATI PER LANGOBARDOS BOSPITES parliumiur.

— Erat same hoc mirabile in regno Langobardorum, nulla erat violentia, nulla struebantur insidia. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat, etc.

Osservisi bene il nesso di questo passo. Evidentemente sin da principio la sola autorità regale avera protetta la peoplazione vinta dalle violenze degli individui, specialmente dei duchi, i quali ai mostarrano sfronsti durante l'interregno. Il regno fu ristaurato e tuttavia i popoli oppressi (amen) furon divisi tra gli copti lango-bardi. Cosa può aver pensato Paolo se non questo: Le condizioni però dei popoli vinti non mutarono punto; esi furono e durarono divisi; il regno ristabilito potè solo por fine alle violenze el agli arbitri, donde quello stato mervigliosamente ordinato e pecifico della publica vita. Quand' anche si voglia tener fermo alla forna verbale partiamate (benche il nottro autore non pretenda tanta esat-tezza) non si vorrà negare, quando si voglia senza pregiudizio interpretare, che Paolo Discoso volle qui unil'altro ridire, che il detto nel primo passo; dal che poi risulta non esser parola solo dei nobili. ma di tutti i liberi!

<sup>4</sup> Vedi Gavre, Uber die Ansiedl. der Germanen etc. p. 87; vedi sopra p. 80.

<sup>•</sup> Dunquie: reliqui st. Romand — popul. Fin qui in notra opticion concreda la commo que dist del Savare (forest. L. § 18 et 18, ove vergono visite le cualatre dei abitaria spiregationi di Lori, Pamagalli e Pagancovili). Nonti sertitori non se co tenneco contenti e correctori gattericare atre opticato si su differenti insisti. Savare Fostare ricensaroni la tenneco contenti di contenti del perindente per la differenti insisti. Savare Fostare ricensaroni la Langohartini fanciti in perindente, pertrib Fosto son averbbe recita deliperare in forma particular di contenti in faquiti deli pastivo — questo del pinglifectrabete 1. Poposi approved diseaser.

Fatta astrazione da questo, il primo passo fu interpretato in modi tanto diversi, che le opinioni le più contrarie di una procedura mitissima o di una durissima credettero trovarvi le loro prove. Saviguy intende: Ogni Romano doveva pagare il terzo dell'intera rendita della propria campagna, e fu dato ad un tal Lombardo come suo ospite in modo che tutti i Romani si trovaron divisi tra i Lomhardi, non come schiavi, ma solo pel pagamento di quest'imposta 1. Leo: I liberi possidenti romani vennero distrutti, gli altri, dunque i coloni, e dove essi mancassero, anche alcuni liberi mutati in castaldi o tributari (tributarii), o dovettero pagare come imposta il terzo della rendita torda . Più acutamente Troya « I Romani furono abbassati a personale schiavitù, e come aldi divisi tra i Langobardi; l'imposta del terzo della rendita presuppone già la privazione del libero uso del proprio patrimonio. Questa condizione dei populi aggravati di Paolo Diacono giusta il nome e la cosa viene indicata con precisione dai coloni su quel di Benevento, i quali nelle carte di colà compajono come tertiatores ed i paesi da loro coltivati, come hospitatica .. »

Secondo un'interpretazione quindi i liberi Romani vennero assegnati ai Langobardi, ai quali essi doverano pagare il canone di un terzo; secondo l'altra invece essi vennero divisi colla persona e cogli averi e divennero così non liberi, quand' anche sotto la forma più mite di servitti, la quale non gli obbligava che ad un censo co-

in favore del Langobardi gli ospizi. • Meglio: I Romani censiti del 1erzo della rendita se ne liberarono, dividendo I loro paesi (hospilia) col Langobardi. Una tal idea s'adatterebbe assal rolla seguente spusizione della lelice condizione del regno accennando in pari tempo ad una condizione mizliorata dei Romani (Fierade, ecc. p. 188). lo credo che tanto la lezione quanto l'interpretazione si combattano abbastanza vicendevolmente a causa dell'artificiosità loro tanto sconvenente allo storico; arrogi che l'importante camen est pare affatto inutile Taora Irovò in alcuni codici « patiuntur » che gli piarque tanto da sostenere Paolo avrebbe dovuto adoperario anche quando si provasse che avesse altrimenti stritto Della condizione, ecc. § 288). L'excellente significato dell'intera proposizione sarebbe: « I duchi diedero la metà delle ioro sostanze ad Autari, pondimeno i populi aggrarati dagli ospiti o stranieri langobardi ne patirono e cioè i duchi per la metà dei loro patrimonio ceduta al re, oppressero i Romani con imposte sempre maggiori. Ne sarebbe dunque seguito non un miglioramento, bensi un peggioramento della condizione dei Romani, Ma anche questa spiegazione, per la quale spensieratamente e senza diritto viene intromesso l'importante « ne » è poco mono stiracchiata e non da accettarsi meglio dell'altra, La mancanza dell'e nel partinolar è lacde assal nella solita abbreviatura del manoscritti, non cost però l'aggiunta,

<sup>•</sup> Gench. des R. R. 1, 00. Ammeltono in spieguzione Visuure Possart, Fiscade, ecc. 186.
• Qui vi ha «Videntemente una mala Intelligenza. L'autore dice: «Mutti mobilisma remanorum» pol «viliqui». Quelli con sono lull'i posidenti, perpure i possidenti in generale, e quanti'anche si volvisse concedete di questi ultimi, restereinbero però sempre addetto gill utili libri della posidazione municipali.

Gesch, der ital staaten, 1, 81.
Gondizione dei Romani, Si 21-30.

<sup>\*</sup>Condizione dei Romani, 55 21-30.

stante '. Perciò pare inutile cercare nelle parole di Paolo la decisione per l'una o per l'altra delle opinioni tanto contrarie, perciò appunto che ognuna di esse vi trova la propria sanzione.

Consideramo tuttaria più precisamente l'opinione del Savigny, Il Romani arrebbero dovuto pagare come canone ai Langohardi Il terzo delle rendite loro; quest'imposta era dunque eguale ad una vera divisione territoriale, nella quale il Romani avessero ceduto il terzo della loro proprietti. Giacchè siccome il possidente romano lasciava ai coloni il terrono e la coliuvazione, nel reithiodendo da siuna certa quota, così egli non faceva differenza se l'ospite langohardo riscouessesi i uno terzo dal coloni o dal proprietario stesso; la effettiva divisione territoriale quindi non produceva cangiamento dibiblic, come se i Langobardi via vessero abitato stabilimento.

Che se noi paragonismo questa procedura con quella degli antecessori del Langobarti in Italia, vedremo che quella fu la più mite, e la condizione dei Romani sotto di essa la migliore. Il popolo guerriero di Odoscre non s'era accontentato del tradizionale rapporto optibel di soldati romani, ma avera preteso per sè un terzo del paese. E per questa guisa durò l'opprimente sistema romano amministrativo inanziario con imposte fondiarie, commerciali, testaticì e somministrazioni e servizi d'ogni maniera per publici sopii. Niente di tutto questo sotto i Langobardi \* Che se gli O-trogoti vantarono la loro maganaimità e mitezza verso i Romani, quanto non potevano vantarsene i Langobardi \* Persino i Borgognoni, cui i Romani nonarano come parenti ed si quali essi si pareggiarono nei diritti politici, s'avevan preso due terzi della proprietà, la metà della cassa, ecc.

Che se i Langobardi dunque dai Romani, ai quali avexan lasciato libertà e proprietà, non richiesero che il terzo vuoi delle rendite, vuoi del terreno, il loro procedere fu senza dubbio di gran lunga più mite che non quello di tutti gli altri conquistatori. E perchè mai tuttavia tutti gli scrittori contemporanei dipinçano la loro ferocia e crudeltà in modo e quasi colle stesse espressioni che per le barbare depredazioni dei Yandali in Africa? 1º E qui possibile che il Langobardi abbiano ad un tratto mattod di sentimento e sian pas-

<sup>1</sup> SAVIGNY stesso (Zelischrift V, XI, 210.) to accettando anche Euconax, to ammise, mutando cosi la sua opinione anteriore (secondo la quale i Langolardi avrebbero preso un lerzo del prodotto nuzo equale a due terzi della rendita depurata).
2 Gesch. etc. 1, 406.

<sup>5</sup> Vedi anche Saviore, I, 403. « Non irovi più traccia dell'amministrazione romana, le soese di essa sparvero e le vere spese dello stato si ridussero ben scarse. »

Vedi i vari passi appo Papenconor, Gesch. der vandalischen Herrschaft in Afrika 476, 177.

said d'un saito dalla peggior ferocia alla mitezza la più grande e ciò precisamente su principio della loro conquista l'un simile contraddizione poi secondo il passo di Paolo Diacono, come il Savigny l'inende, non sarchebe stata progressira, ma contemporane. Dunque durando la violenta policrazia dei duchi molti nobili romani (dei quali Cleft ne svera gii tolti di mezzo un bel numero l'urono assimiati, gli altri tuttavia collocati nella condizione la più favorovole, che Romano vitato da conquistatore germanico avesse mai pravoto l'avarizia lanto fiera da una parte, cangiossi ella dall'atta nella moderazione la più limitata? — È chiaro che l'idea di Savigni ripugna al senso necessario delle parole di Paolo Diacono, e solo quindi perciò in quanto si voglia prestar fede a Paolo, da ri-cettari.

Accetteremo noi precisamente l'opinione contraria? Anzi tutto ci si presentano altre possibilità. Se il rapporto legale del Romani non era la libertà, esso non poteva neppur essere assoluta schiavità, na una più mise dipendenza, ne finalmente un'interni libertà alla na gobarda; sarebbe invece a pensare ad una tal quale continuazione di restituzioni e costumanze romane anche in mezzo ad un'international privazione di diritto personale, come per esempio sotto i Vandali in Africa.

Lascismo per ora da una parte l'oscura dizione di Paolo Diacono, alla quale più tandi ritorneremo, e coriamoti presentemente degli altri scrittori e documenti antichi, sul quali s' appoggia del resto ancora l' opinione da noi ora rifiutata. Anzitutto e is fa innanui Gregorio il Girande, contemporaneo della conquista e del primo periodo del dominio langobardo; i suoi dialoghi e le sue lettere, qui specialmente a consideraria, datano dal tempo del suo governo pontificio, che coincide coll'ultimo anno di Autari re, e colla prima metà del regno di Agilofic. Finora le nutzie sui Langobardi sparse in quelle lettere e disloghi non furono adoperate abbastanza nè ba-stantemente. considerate.

Veramente, notissime sono le descrizioni gregoriane delle terribiti devastazioni commesse dal Langobardi in Ibalia. Simili simuli, quando pure rettoricamente esagerati, non si udirono altrove che forse in Africa. « Il fiero popolo de' Langobardi dalle sue capanne si versò sulle nostre teste, e la gran messe d' uomini, che era cresciuta su questo paese, è ora mietuta e disseccatal Avergnaché deserte siano le città, sacchegatial i chiastri maschii e delle femine, abbruciate le chiese, distrutte le castella, abbandonate dagli abitanti le case, e la misera terra non trori chi la cottivi; non la abita proprietario, le bestie si siano impatronite d'ogni lato, dore prima

si affoliavan gli uomini. Davvero questo paese, per noi abiato, non che anunuciare la rovina del mondo, la va già mostrando '. - E questa miseria durò attraverso le guerre interrotte da brevi armistizi. Sul, finire del proprio regno Gregorio scrive a Foca imperatore: « Quanto noi dovemmo patire per le spade e le devastazioni langobarde, parola umana non esprime '.». Che più T tina votta egil si dice ironicamente il tesoriere del Langobardi '. Questi erano a preferenza avari e le sole crudellà, alle quali Gregorio accenna, sono derivate dall'avarizia. Ecco perché essi nelle loro imprese militari su quel del nemico si cacciassero inanazi le masse onde ottenere danaro dal riscatto dei prigionieri, come, per esempio, ai tempi di Gregorio avvenne degli abianti di Crotone, lorché la città fu espuratai '.

Osservammo già che all' avvicinarsi dei Langobardi il patriarca d'Aquileja si riparò sull'isola di Grado, l'arcivescovo di Miano a Genova; ora si tempi ancora di Gregorio troviamo in simil guisa fuggente la maggior parte della popolazione romana ed il clero. La chiesa, cioè l'arcivescovo ed il clero mianese trovavansi ancora in Genova e venivano mantenuti da sussidi della chiesa romana di Sicilia e delle altre provincie romane; e la cosa è certa appena si leggano con attenzione le lettere relative di Gregorio '. Indi l'errore

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biai. III, c. 38. Vedi altri passi consimili nell'omelle sopra Excebiello appo Baronica Ann. ccclez. ad a. 595.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GREO., Ep. XIII, 38. in simil maniera scrive egii all'imperatrice Costantina (V, 21) e ad Eulogio vescovo di Alessandria (VI, 60).

<sup>5</sup> Ep. V, 24.

 Ep. VII, 26. • Indico vero, quia ex Crotonessi civitate, que super Adriaticum mare in

terra Italia: posita, transacto anno a Langobardis capta est, multi viri ac multe mulierez nobiles in predom ducter suni, et fili a parcetibus, parentes a filis et conjuges a conjugitus divisi, ex quibus aliqui jam redempti suni. Sed quia gravia pretia eis dicust, multi apud nefanditasimos Langobardos remonarrunt.

<sup>4</sup> Morto il vescovo Lorenzo, Gregorio raccomanda al ciero mijanese Costanzo, e spedisce contemporaneamente a Genova il suddiacono Giovanni onde ratcogliervi i voti degli emigrati: • qu'a multi illic Mediolanensium, coacti barbarica feritate considunt. Ep. III., 29, 30. Prega il vescovo milanese Costanzio a favore di un Filagrio povero e cieco, il quale era stato costretto a prender parte ad una colletta fatta in Genova - (quod collecta facta inter alias civitatis Januensis habitatores et ipse dare pariter compeliatur), Ep. 1X, 136. Morto Costanzo, Gregorio manda a Genova li notalo Pantaleone (ad Genueusem urbem profisciscens) onde farvi ordinare Deusderiji eletto vescovo, si dichiarando contro ogni intromissione di Astolio re, e la partecipazione degli acattolici e Langobardi nell'affare dell'elezione (probabilmente il re voieva far eleggere in Milano un vescovo cattolico): « nec enim est quod vos ex has causa deterreat vol aliquam vobis necessitatem incutial; quia unde possunt alimenta sancto Ambrosio servientibus etericis ministrari nihil in hostium locis, sed in Sicilia et in aliis Respublices partibus, Beo protegente, consistit. . Ep. XI, 3, 4. L'indirizzo dell'ultima lettera: Gregorius populo, presbyteris, diaconis et clero mediolanensi, deve riferirsi ai Milanesi in Genova; populus vale qui l'università ecclesiastica - plebs, Vedi la nota seguente.

ul quegli dei moderni scrittori, i quali credettero togiere dalle lettere stesse alcune prove per la conduzione dei Romani sotto i Langobardi, avvegnachè sia noto come Genova e la Liguria fino alla Toscana venissero conquistate solo da Rotari, e come ai tempi di Gregorio durasse in Roma un vicario romano . Il vescoro ed il clero di Capua trovavansi pure in esiglio a Napoli, dove la carità dei credenti e della chiesa romana in audira . In questa occasione abbiamo notizia di un chiostro nella Campania, il quale dopo il aguera era stato ridotto in tal guissa da non trovarvisi più neppure un monaco . La fuggiasca popolazione della Campania s'era addensata sulle coste delle isole circonvicine .

Questo ed altro ci chiarisce non essere le descrizioni gregoriane delle devastazioni langobarde di molto esagerate ed aver queste continuato per alcun tempo ancora dopo la conquista. Altre indicazioni provano anche per tempi posteriori come in fatto il paese in gran parte fosse stato ridotto ad un deserto. Alzeco duca dei Bulgari ed il suo séguito ai tempi del re Grimoaldo ottennero, secondo Paolo Diacono, il territorio di un certo numero di città su quel di Benevento, il quale fino allora era sempre stato abbandonato 1. Dello stesso genere è pure il racconto del processo secolare tra il vescovo di Siena ed Arezzo rispetto ad alcune parrocchie, nel quale un arciprete, Gesolfrando, nell'853 sostenne innanzi al papa ed all'imperatore, aver la chiesa di Siena possedute senza contrasto alcune narrocchie fino al tempo dei Langobardi. « Ma tutto rovinava la spada, la quale riduceva a deserto un paese da tanto popolo abitato ... - L'idea di un mite contegno, col quale, secondo Savigny, sarebbero stati trattati i Romani salvati dalla spada, non sta con tutto queste notizie piene di fede. Mentre i Langobardi nella guerra con-

<sup>4</sup> Ep. IX, 33, è una lettera commendatiria di Gregorio al vescoro milinese per « Johannet nir magnificat qui rearrettra a vicra illuc adersa detenil. Quia erre percenti ad not, quod l'igiliaz qui ricoritica mais haue preferèntre gasat etc. » Echiaro che questo vicr-prefetto non potera essere in Milano.

S'ergorius Cleren Retestes espensame un centri Nearoll. Ép. V, 13, 46. Il vescovo ca-

puano è rimproverato; perchè si lotromette in Siracusa in affari civili; se ne aliontani immantinente. Ep. X, 9, 10.

<sup>5</sup> Bp. XI, 72.

 $<sup>^4</sup>$  Ep. 1, 30. • Comperiment andres in insula echonphiana... Bultos virorum cum melebenece sum differentiam patrimonomical illuc pro necessitate feritatis barbanica: repubble.

PRILES DIAC, V. 29. — « Spelions ad habitandum loca que usque ad illud tempus desenta erant, tell. Septanum, Bortanum et Berniam et alias que un un territoriis civitates. »

MERATOR, Andig, VI, 302. Sed corum iniquus gladius, cunta diripiens, subjedasque hominibus ierras, multis populis referias aeopasae in solituunes. Conligit denique ex illius temporis etsolationes, etc.

tro gli stranieri Romani mantenevano ancora ai tempi di Gregorio e più tardi una tanta smania di rapina e di morte, potevano essi aver sopportata entro confini non ancor sicurati una popolazione ragguardevole e ricca?

Dall'altro lato bisogna confessare, che anche di mezzo alla peggiore condizione dei Romani se non la libertà almeno la coltura e la nazionalità romana trovarono l'altimo loro rifugio ed un'importante protezione nella chiesa cattolica dei Romani. Giacchè per quanto il procedere dei Langobardi nella fondazione del loro regno offra punti di somiglianza con quello dei Vandali, pure risulta che il più nobile popolo dei Langobardi, abbenchè ariano come 1 Vandali, non perseguitò tuttavia come questi la religione cattolica. Gregorio il Grande, è vero, parla di crudeltà usate contro monaci e preti ', ma queste provano solo che i Langobardi nelle loro rapine e stragi non facevano differenze, avvegnachè li attirassero specialmente i tesori delle chiese e dei chiostri. Un paio di esempi tuttavia di vera persecuzione religiosa possono essere attribuiti, quando però si presti lor fede, ai popoli pagani dell'esercito langobardo 1. A tacer d'ogni altra basti qui la testimonianza di Gregorio già accennata: « La misericordia di Dio mitigò la ferocia dei Langobardi in modo che gli empi preti loro, benchè vincitori dei veri credenti, pure non osarono perseguitare la vera fede 1; » e qui non ci importa, che egli non attribuisca questa moderazione, come avrebbe dovuto, allo spavento religioso di un popolo rozzo si, ma nobile, bensì alle meraviglio de' suoi santi cattolici.

Noi siamo in diritto di credere che il clero ariano godesse ben poca importanza presso i Langobardi. Esso può forse i aver indotto i re Autari alla misura da lui publicata negli ultini anni del suo regno contro il battesimo dei fanciulti; ma questo appunto dell'esseressas stata necessaria, prova che essa non potera per altra maniera opporsi ai progressi del cattolicismo. Questa misura mosse fregorio alla publicazione di uno scritto « ai Vescovi d'Italia \* »

<sup>1</sup> Dial. IV. c. 21-23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quaranta contadini prigionicri devono essere uccisi, perché si riflutarono di mangiare la carne della vittima; altri perché non vollero adorare (?) una testa di capra consacrata ad diavolo. Gene. M., Biad. Ill., c. 27 e 28.

<sup>\*</sup>Questa confessione da la relazione caj passo citalo, Biol, Ill., c. 28. « Sed super indiginos mos divisions mismierorides disponantialemen mirro, que il Lassona Annouve X SEVITAM Y TA MODERATUR, CYE DACH SACREDOTES SACRILEGOS, qui esse fódeima questa eléctrat cidentar montescouteur Fibers FERSIGNET ANNE FERSINITEST. P. Sel. 29 s'aggliage, che est l'avrebbers, è vero, tentato, ma hurcono spaventati da miracoli, i quali seno qui la causa del racconto.

<sup>\*</sup> Ep. 1, 17, quoniam nefandissimus Authorit, etc.

nel quale egli gli ammonisce a far di tutto perchè i figli del Langobardi battezzati nell'eresia riana vengano guadagnati per la cattolica Chiesa. È chiaro che tra i Langobardi v'avevano vescori cattolici, dai quali Gregorio molto sperava. E quanto egli per essi sperasse di ottenere, lo mostra un'altra lettera del papa all' imperatore: • Quando lo, dice egli, avessi voluto prender parte all' occisione del Langobardi, questo popolo sarebbe oggi senza re, senza duchi e senza conti, e si troverebbe nella più grande confusione; ma cone quegli che teme tdidi, o iono voglio partegiapra all' uccisione neppure di un uomo \(^1\). Gregorio non credeva poter possedere una tanta potenza se non per una congiura coi Romani assogettati e per ill loro fanatismo. Questo ci fa credere ad una unione costante col clero catolico, il quale mediava l'unione coll'universa popolazione romano.

Il contrasto religioso dei due popoli non durò tuttavia gran pezza. Fin da principio molti dei combattenti, che accompagnavano i Langobardi nelle loro imprese, come per esempio, i Norici ed i Pannoni erano cattolici 1; poi come osservammo, la conversione dei Langobardi fu abbastanza presta per influsso probabilmente anche delle donne, da loro sposate in Italia, più che non altrimenti. I Langobardi ebbero anche presto una regina cattolica in Teodolinda di Baviera, il cui fratello, Gondoaldo, divenne duca d'Asti , ed il cui figlio Ariberto raggiunse persino il trono dei Langobardi, Morto Autari, la conversione dei Langobardi procedè a gran passi : Teodolinda ottenne dal proprio secondo marito, il re Agilolfo, un tal quale ristabilimento del patrimonio e della considerazione della Chiesa cattolica 4; e pel battesimo cattolico del proprio figlio Adoloaldo (Adelwald), principe ereditario, ella sperò d'aver preparata alla fede cattolica il dominio pei tempi a venire. Essa intanto lasciò un sontuoso monumento della sua pietà nella basilica, che eresse in Monza a Giovanni Battista, d'allora in poi il patrono dei Langobardi 5. Il celebre monastero di Bobbio sulle alpi Cozie venne fondato sotto il governo di Agilolfo (verso il 612) da S. Colombano e donato riccamente da esso re e dal costui figlio Adoloaldo .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ep. IV. • QUIA SI IN MORTE LANGOPARDORUM ME MINCERE VOLUMSEM, HODIE LANGOBARDORUM GENS NUC REGEN NEC DUCES NUC COMITES HARBRET ATQUE IN RUMMA CONFUSIONE ESSET DIVISA, Sed quia Deum timeo, in mortem cujuslibet hominis me miscere formido. • <sup>3</sup> Parte, Duac, II, e. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PAUL, DIAC., IV. c. 42. Un altro duca langobardo dei tempi di Agiloifo, quel di Trento, vien contrassegnato come cattolica. Ib. IV, c. II.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> PARL. DIAC, W, C. 6. — • El MULTAS POSSESSIONES Ecclesia Christi largitus est adque episcopos, qui in depressione et abjectione erant, ad dioxitatis solitat boxosta reduxit. • <sup>1</sup> PARL. DIAC, W, 22.

<sup>6</sup> PAUL DIAG. IV, 43; più le noie; vedi anche Taoya, o. c. § 57.

Dopo tutto questo non può arrecar meraviglia il trovare tra le lettere posteriori di Gregorio anche di quelle, le quali, indirizzate ai vescovi langohardi d'Italia, danno le necessarie istruzioni per gli affari della Chiesa. Una lettera al vescovo di Clusium i domanda un attestato dello stesso su di un diacono eletto in Balneum Regis (Bagnarea), cui il papa doveva ordinare; in altre lettere a cattolici diversi ed al vescovo di Spoleto 1, è parola del disordine, che il clero su quel di Nursia abbia relazione con donne straniere (extraneis) cioè langobarde; Gregorio vi manda per ciò un difensore ad esaminare la cosa. Al vescovo di Lutri commette egli ajuti con denaro la chiesa rovinata di Fiesole, per la quale due preti di essa avevano ricorso al papa s.

Cogli antichi rapporti ecclesiastici risorse anche la originaria opposizione dell' alta Italia contro Roma. La chiesa milanese anche nell' esiglio a Genova aveva durato nella dipendenza dal papa, il quale aveva approfittato della circostanza onde mantenersi con ciò aperta nell'Italia superiore una via di comunicazione. I vescovi lombardi però, con alla testa il patriarca di Aquileja, tiraron dalla propria parte la regina Teodolinda, le resero sospetta l'ortodossia della Chiesa romana a cagione della scomunica dei tre capitoli (sui quali, com'è noto, era nata quistione) s e diressero la opposizione comune anche contro il proprio metropolita milanese dipendente da Roma, Subito dopo l'ordinazione di Costanzo tre vescovi della costui diocesi e la stessa Teodolinda lo avversarono coll'accusa; essersi lui obbligato alla scomunica dei tre capitoli. Il vescovo ed i cittadini di Brescia domandarono quindi un' assicurazione con giuramento 7, ed il clero stesso di Como non volle saperne di una unione colla Chiesa romana \*. Evidentemente in tutto questo affare al clero cattolico non importava gran che dei tre capitoli, bensì della dipendenza da Roma, ed il patriarca d'Aquileja sperava forse di diventare , invece del vescovo milanese, il capo della Chiesa lombarda. Ecco perchè

<sup>1</sup> Ep. X, 34.

<sup>2</sup> Ep. X. 35, 36.

<sup>5</sup> Ep. X, 43, 44. - e in reparationem ecclesiarum, que in no nis esse penninenten. e 4 II vescovo Costanzio trattò pel papa con re Agilolfo, lo luformò della politica dei re franchi e langobardi. V. Gazo., Ep. IV, 2.

<sup>6</sup> GRESOR. M., Ep. 1V, 2, 4. 4 lb. Ep. IV. 2.

<sup>7</sup> GREGORIO al vescovo Costanzo: « In gravi vos marrors esse cognovimus, maxime propter neuscoros (al. episcopum) el cives Brixin, qui vobis mandant, etc. » Ep. IV, 39. 8 Rispose lamentando, che la Chiesa romana gil occupasse lliegalmente la villa Mauriana. Gregorio si disse pronto a cederio, quand' anche esso non vi avesse diritto alcuno, solo per togliergii ogni pretesto a non ritornare in grembo alia Chiesa, Ep. IX, 53.

ad onta della propria somma abilità diplomatica ' e della propria autorità personale Gregorio non polè mai unirsi con Teodolinda sui tre capitoli; avvegnaché quand' anche questa lo avesse voluto, il di lei confessore, l'abate Secondo, non glielo avrebbe mai concesso.

Le notizie per noi fin qui dalle lettere di Gregorio raccolle chiarirono come in mezzo a tutte le violenze e le rovine dei Langobardi la Chiesa cattolica ed il clero non solo avessero mantenuta la propria esistenza, ma guadaganto un credito ed un'autorità sempre maggiore. Ballo stesso fonte si volle provare anche la continuazione della costiturione sossorie pia pola proposito lettere di Gregorio ai municipi langobardi colla soprascritta · Ordini et plebi · . Intanto fu opposto ed a buon diritto, che appunto nessuna di queste citti era diventua langobardi · . Noi possimo tuttavia lasciar tutto questo da parte, giacché provammo già che quelle lettere appunto non sono che formule tradizionali, che si riferiscono all'elezione vescovile, alle visite ecclesiastiche e simili, e che le loro soprascritte hanno un significato affatto generale \*.

E molto più a considerarsi mi sembrano altre lettere di Gregorio poco curate, non già come prove della continuazione della costituzione municipale romana, bensì a provare l'esistenza di una cittadinanza romana. - Quei cires Brixiæ per noi citati, i quali riguardo si tre

<sup>4</sup> Gregorio ostinatamente ripete tenersi saldo al 'primi quantro contill coumenici, principalmente a quei di Calcodonia; passare il quindo (di Costantinopoli) vero, punto controverso o sotto silenzio o sostenere ardito ch'esso è concorde con quei di Calcedonia. Ep. 1X, 3, 4, 38, 39.

<sup>\*</sup> Ep. XIV, 12 degli ultimi anni di Gregorio, dove si scusa non poter rispondere per malatția aile domande dell'abate Secondo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> SavioxT, Gesch. I, § 422, p. 421, dove vengono nominate Perusium, Mevania (Vivania) Nepei, Ortona, Messaria, Tadina.
<sup>4</sup> Di molie potrebbe vrnie provato esser state romane: Missenum (non Messania) aveva

un counter relation segueto al Hagaiere Millones al Napoli. Rgs. 13, 6, 91, 52 a. Nopel et an que di i Bionis; 15 que si spell Lechalico solitogiano, for, in l. L. Lacertier — carcas solilacertamento civer are juscetimos, el de soudre opisione, cor an extratarra variana solitoria de la companio de menera alle varia colletto imposibile, como di Bo X. 4, 600, posible, pervipierie, discorde el delero medicionemia. Fig. 24, 17, 25 montra giá-de la Colesa miliames el inversa in General Constitui extriu medicionemia. Fig. 24, 17, 25 montra giá-de la Colesa miliames el inversa in General Constitui extriu medicione Revienno Rgs. 17, 12, Cercer giárdo Jerúnio.

Yvel oppios II, e. I, Savarsv, Gersh, etc. [1, 42] si speggid sit nove alla citatore de pete sensicipale in personne della finatione dei un cranto se quel di Firmun; Graz, By, Ni, 14, Ni, no viordo sinder causai dell'emir resa setta serita secondo fishina della contra della peter della contra della contra della contra della contra catta finationa condo fishina contra contra della contra catta c

capitoli pretesero dal metropolita milanese il giuramento, non erano certo che Romani; giacche quand'anche, accondo Paloo Biscono, molti Langubardi risiedessero in Brescia ', questi certamente ai tempi di Gregorio non avrebbero dovulo curarsi punto dei trecapitoli e del vescovo milanese in Genora. Gregorio nel 903 scrive all'esarca di Ravenna, volere i Pisani, ad onta dell'armistizzo di trenta giorni altora altora stotoscritto, lasciar libero corso sul mare alle loro navi da guerra (sulle coste romano) \*. Io non posso concedere a Troya che questi Pisani piotessero essere tanto Langubardi che Romani; giacchè nel primo caso Gregorio gli avrebbe detti certo i Langubardi di Pisa '.

lo li ritengo più presto cittadini romani di Pisa, e così i cires Brixie in Brescia. Avvegnadio, i Romani sotto i Langobardi non fossero assolutamente incatenati, e ce lo prova, anche senza la testimonianza di Gregorio, il fatto che i Langobardi trattarono ben altrimenti i Romani, che lor si davano spontaneamente di quello che non facesser o coi prigionieri di guerra e coi vinti. Gregorio all'arrivo di Agilolfo a Roma vide condotti i prigionieri quasi cani colla corda al collo per essere poi come schlavi mercati in Francia : lo stesso tuttavia in una lamentanza all'imperatrice Costantina per il peso dell'amministrazione romana scrive, che i Côrsi, onde pagare le imposte, bisognava vendessero i figli, che i proprietari s'eran visti costretti a ripararsi presso lo sfrenato popolo de' Langobardi; giacchè di peggio non potevano aspettarsi dai barbari! 5 Ed anche senza tale necessità, la era cosa ordinaria che schiavi, liberi, ecclesiastici e soldati romani disertassero ai Langobardi s. Non v' avran certo cercata la schiavità l

<sup>4</sup> PAUL, DIAC, V. c. 36. • Breziona designe civilus magna semper nobilium langobardorem multitudirem martit. Bb. c. 38 — dimilientibus Aldone et Grunsome deurilania cuivers, sep et allis multi-se K. Langobardos «

<sup>\*</sup> A de Pisanos autem hominem nostrum dudum, qualem debuimus, el quomodo debuimus, iranmisimus: eed obtinere nif poluis. Unde et dooronis eonum jam paran ad dorrotiendo unidati sud. 6 deca. 8p. XIII, 33.

Ep. V, 41. Unde fil, ut dereticta pia Republica possessores ejusdem insula ad nefancissimam Langobardam gentem cogantur effugere, etc.

You in heiter di Genomio (8p. X. 11) a Golincino, dann di Campania, il quale avera inferito contro un chotore di il registrito subse, probie un kero monore ne passato ai Langobanti, Questo avvince quali giorno, coserva Gengoria . Discretarum anima monatter attra, malarum codesiarum catalo, deverorum monoreticirum successi, malarum suttra probie della controla della controla della controlationa della controlationa controlationa controlationa della controlation

Ora ritorniamo alla dimanda, qual può essere il rapporto giuridico dei Romani risparmiati dalle spade langobarde, e di quelli che ai sasoggettarono spontanei, quando non il romano, cioè una libertà fondata sul diritto e sulla costituzione di Roma,º La dizione incerta di Paolo sul censo dei Romani divisi tra gli ospiti langobardi fece supporre anche una servitti personale. Dalle notizie forniteci da Gregorio risulta invece con certezza, clie non vi si può intendere una schiavità assoluta: giacchi

 Il clero romano manteneva tra i Langobardi una certa autorità;

2.º La popolazione romana di Brescia, città langobarda, aveva conservata la propria unità come comunità ecclesiastica, e quella di Pisa aveva preso anzi parte nella guerra contro i Romani;

 Finalmente i Romani disertavano d'ogni parte ai Langobardi.

Si pare dunque esistesse ancora una terza maniera tra la schiavith e la libertà romana, e per essa noi ci decidiamo — probabilmente era dessa un certo grado di semi-libertà Intanto da tutte le notizie riguardanti il primo periodo del dominio langobardo per noi finora considerato ciò fino al principio del VII secolo, non abbiamo schia-rimenti più precisi; gli è quindi necessario di procedere più oltre, onde trovarit con la positiva certezza del rapporto accennato, quando sia possibile, in un tempo posteriore.

É per parlare anzi tutto dei rapporti ecclesiastici diremo come la conversione dei Langobardi fosse compiuta già nel primo secolo dopo il loro arrivo in Italia. Morto Agiolifo (616) Teodolinda tenne la reggenza pel figito minorenne Adolosido, durando sempre nello zelo di ristorare la Chiesa cattolica, e la ristorando riccamente 'i necrio quanto a lungo ella regnassa, quando morisse; di Adolosido poi ci narrano esser egli divenuto pazzo e perciò dicci anni dopo la morte di Agiolifo privato del trono ''. Del successoro Ariovaldo, to sposo di Gondeberga figlia di Teodoliada, Paolo non ci o sposo di Gondeberga figlia di Teodoliada, Paolo mo ci adire punto '; che tuttavia anche altora la Chiesa cattolica non regredisse, montrolo la circostanza che questo re in una controversia del vescovo di Tortona coll'abate di Bobbio non volle decidere permettendo alle parti l'appello al papa '. Sull'esempio della di lei ma-

<sup>\*</sup> PAUL. DIAG., IV, c. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Onorio I papa s'adoperò con zelo, ma invano, come si rileva da una sua lestera all'esarea Isaack, per l'ortodosso Adelvaldo. Marss, Concil. X, 577.

<sup>8</sup> Non è che un falso scambio quando Paolo dà Rodonido figlio di Rotari per lo spono di Gondeberga L. IV, c. 49 e la nota. Si vede quanto poco si possa credere delle particolarità di questo storico.

<sup>4</sup> MURAT., Annal. a. 627

dre la regina Gondeberga fondò ad onore di Giovanni Battista un tempio in Ticinum . Lo storico parla del valore, della rettitudine del di lei secondo sposo Rotari (636-653), arroge tuttavia non aver esso battuta la retta strada della fede 1. Non ci consta nullameno che egli abbia perseguitato la Chiesa cattolica, bensì che la proteggesse 3, slechè la dizione di Paolo « A'suoi tempi in ogni città v'avevan due vescovi, uno cattolico ed uno ariano » va intesa tanto poco alla lettera quanto quello ch'egli aveva già detto prima sul ristabilimento della Chiesa cattolica per mezzo di Agilolfo. Giacchè come questo attuossi a poco a poco, così ai tempi di Rotari il clero cattolico teneva già una considerevole preponderanza 4. Subito dono toccò ai Langobardi in Ariberto, nipote di Teodolinda e della casa di Baviera, un re cattolico. Allora l'arianismo scomparve assolutamente ed i Langobardi mostráronsi d'allora in poi presso a poco tanto zelanti anzi appassionati nell' opera della fede, quanto prima in quella dell'armi, come lo provano le molte carte dell'VIII secolo riguardanti pie fondazioni di chiese e chiostri, per la diffusione del monachismo, della divozione per le reliquie, ecc. 3. V'ha anzi l'esempio di un monaco di sangue reale, di Rachis cioè re nel 749, il quale, come tanti re anglo-sassoni contemporanei, prepose ai doveri della missione regia la cura della propria anima, e rinunciò alla corona ed al mondo.

E l'unione ecclesiastica con Roma sarebbe certo direnuta più stretta, quando non la avesse interrotta la controversia degli Interessi politici, la quale rese sempre più necessario un riguardo maggiore in questo rapporto. Al papa tuttavia vennero restituti tutti i sud diritti patriarali o di sommo metropolita e nella stessa larghezza come ai tempi romani. Indi il trovar che facciamo anche i vescovi langobardi al concibio lateranense del 695 convocato da

Contribut at entitiers of motion is privilege to privilege to privilege as the rease projection.
 Thora, § 74, si fece seppellire nella Basilica cattolică di S. Giovanni Battista — fuerit licet non recte erecless, tamen mini te commendavit e dice S. Giovanni apud Pavi.
 Diac., IV, 48.

<sup>4</sup> PAUL DIAG, IV. 49.

Ib. 1V, 44. - Paul autem viribus fortis el justilio tramitem sequent, sed tamen fidei christianen mon rectam lineam fenens, Antax en HARRESON PREVIDIO AUCULATE SEV.
 Confermó al chiostro di Bobbio i privilegi e lo prese setto la sua reale protezione.

<sup>4</sup> Paolo parla del vescovo ariano di Ticloum, che dogo fu cattolio. Stena richbe, precisamente ai tempi di fiolari, un vescovo proprio. Vedi il documento N. 0 e 10 del 715 appo Beurrit, Codica diplomatica foscomo, p. 449. Ab antiquo tempore usque an intensitu in italia Lindonatorio (N. 500 presidente). Propria prop

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Paolo si eura principalmente delle chiese e dei chiostri fondali dai re; d'essi però ve ria un numero gia grande. L. V, 33, 34, Vi, 88. Liulprando comperò a prezzo assai caro in Sardegna le cosa di S. Agostino e in Kee portare a Ticlaum. Br. VI, 48.

papa Martino onde condannare il monoteismo nato da poco in Orient'. — Vi chbe però l'ecezcione della diocesa di Milano, la quale ora sosteneva ancora l'antica indipendenza da Roma's, come anche del patriarca scismatico d'Aquileja, al quale Roma oppose un patriarca di Grado (più tardi di Venezia). —

L'elezione dei vescovi veniva fatta generalmente dai duchi o dal re stesso 3; e Paolo comincia già a lamentare la vergognosa simonia 4. L'ordinazione tuttavia di una parte dei vescovi langobardi per lo meno di quelli di Tuscia e di Spoleto, appartenenti alla antica diocesi romana - partiva sempre da Roma. Lo si rileva da un formulario contenuto nel Liber diurnus: Indiculum Episcopi de Langobardia; la cui singolare redazione ne prova, che i vescovi cattolici dei Langobardi appartenevano già interamente al popolo langobardo; avvegnachè essi s'obbligassero verso il papa « a mantenere per ogni maniera la pace tra il regno (res publica) e sè stessi » che è a dire la nazione langobarda s. Ad ogni modo questa unione ecclesiastica poteva esser sempre sospetta ai re langobardi rispetto ai loro scopi politici ". Ecco perchè essi curavansi tanto di un severo reggimento ecclesiastico, sorvegliavano l' elezione dei vescovi, esercitavano giurisdizione sopra di essi, la commettendo ai propri officiali o ad altri vescovi 7, vietavano l'appello al papa senza una

<sup>4</sup> Mansi, Concil. X, 865, sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli arcivescovi milanesi tenevano sinodi proprie, come p. c. nel 679 sulla controvesia monotetilitea, nella quale essi spediscono il loro voto scritto al sesto ecumenico ordinato da Costantino imper. Mansi, Coneti, Xi. p. 173. Pana., VI, 4.

PAUL DIAC., IV, 34 — cordinatur Johannes abbas Patriarcha in Aquileja vetere cun consenso regis et Gisulfi accis. «
4 PAIL. Diac., V. 6. — 462 wi Indianis et adulteris non pro ciliz merito sed premio-

RUB DATIONS, federa locus energabilis (clob) la chiesa di S. Giovanni Ball, in Moda) largirefur. Trovasi tuttasia un esempio di eleciose comune la un documento N. 3 del 700 appo Bauntti, Codice dipl. — « Johannes elecius civitatis pistoniensis... Postranquam un populus Pistoniensis in Loco episcopati elecipaure, etc. »

<sup>4 -</sup> Promitto parrier failmare omni osasina, ul semper paz, quam Bens diligil, IXTRR BEFFERLICA ET NOS, IGO EST, CARTES LANCOA BERONEY CONSETENCE, establica observatori qui prime distressum, quodensus fidem memo in omnibus sinterinsimosm escabboms. Liber dairno. Cli. III. 18. Osservini che una forma sidilati non deriva, come eschboms, Liber dairno. Cli. III. 18. Osservini che una forma sidilati non deriva, come proprie establica di alterna ton avrebbero certamente della prografa la nazione langobarda.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> P. Grago, III. (731-743) ricorda al vescovi jasgobardi in Toscana il giuramento prestato a S. Pietro [per chirographum et aserumenti einculum b. Petro spopondiase), chiedendo egli loro appoggio per una ambascieria a Liutprando. Mansa, XII, 286.

Yesii i documenti N. 6-10 appo Baunierri, Cod. dipl. secondo i quali nel cel-bre processo del vescovi di Siena e d'Arezzo Liutprando streso co' suoi grandi ecclesiastici e civili sedeva a triburale; poi ancora un notaro reale per sua commissione; lo stesso N. 11 In una controversia dei vescovi di Pistoja e di Luora.

speciale concessione ', e si riserbavano la sanzione delle leggi della chiesa .

Una simile condizione dei rapporti ecclesiastici chiarisce, che, se la dirisione religiosa nel regno lagobardo scomparve giù durante il VII secolo, pure la Chiesa langobarda si compose tosto ad una esistenza nazionale e mantenne di fronte al papa la indipendenza la più grande. La quale unità nazionale poi appare anche nei raporti politici del regno langobardo tanto internamente che rispetto dil'estero.

E per cominciare dall'estero, la guerra di conquista venne continuata contro i Romani, raramente interrotta da brevi armistizi. Il dominio langobardo allargossi sempre più non che nell'Italia superiore, anche nelle parti meridiane del pases, dove i grandi denodi Benevento e di Spoleto sempre più s'andarono estendendo. Anche qui ben peco sappiamo del modo con cui ti vinti fossero dai vincitoti trattati, come si svolgesse il loro rapporto di suddianza nel regno langobardo. Noi riteniamo tuttavia che fino ai tempi d'Autari, verso la metà del VII secolo, la guerra da parte dei Langobardi fu condinata colla equale crudeltà e colla stessa smani di rovina, che avevano contrassegnato l' arrivo di questa nazione in Italia.

Agilolfo, successo ad Antari, conquisió ancora un certo numero di città, le quali sulle rive del Po è erano assennie col mezzo di presidi greci fino allora in mezzo al paese fatto langobardo: Padora, Cremona, Mantora ed altre. Le città stesse furono distrutte dalle fondamenta, ai soldati fu concesso dalla capitolazione tibero passaggio a Bavenna; che poi accadesse della popolazione, non sappiamo \*. Ecco quanto lo storico narra delle conquiste di Rolari: « Egti preso (cepiù) le città romane sulle rive del mare da Luni in Toscana retovocelendo sino ai confini francesi; per molo simile prese e distrusse (expugnevit et diruit) la città di Opitergium (Oderzo) tra Forumpiili (Cividale) e Treves; battè i Romani ed it Ravennati alla Scultenna nell' Emilia \* . E, per quanto riguardi la conquista della Liquiria, il racconto migliora la crusona francese di Fredegario; Rotari vi rovinò gnosa, distrusse, abbruciò, spogliò

I Leges Bachis, 5. Lorchè il vescovo di Siena rinnovò il processo presso re Astolfo, questi lasci\u00e3 la decisione al papa. Vedi la bulla di Stefano FI, a. 722 appo BREKETTI, N. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fra le leggi di Liutprando se ne ne trovano anche di codesiastiche, ed una volta vien detto formalmente esserme stato origine il desiderio dei papa. Lutpra, Leger. S. Y. 6. Boc autem ideo officimus, quia Deo ione et papa unusis non.... Per suam effistolam nos admontrato: est. \*

<sup>5</sup> PAUL DIAC., 1V, c. 24, 29.

<sup>- 10. 11, 6, 41.</sup> 

le città delle loro mura, le riducendo a luoghi aperti: — E. non men terribile fu la rovina operata da Grimooldo (++ 674) successore di Rotari, sulla città di Opitergium già da questi conquistata; Grimooldo era stato spinto dalla sete di vendetta, perchò Gregorio patrizio vi aveva proditoriamente uccisì i due suoi fratelli Taso e Cacco. • Per l'odio, dice Paolo, rase egli dalle fondamenta la città, e ne divise il territorio tra gli abitanti di Cividale, Treviso e Cenata. • .

Si approfittò di questo passo per provare, che ai Romani vinti dai Langobardi si lasciò ancora libertà e proprietà, avvegacachè la stessa città fosse stata già prima presa e rovinata da Rotari. Qui tuttavia evidentemente non si tratta dei rapporti di proprietà individuali, bensi dell'universo territorio municipale (*ierritorium*), il quale fu aggiunto a quello delle città circonvicine, onde distruggere assolutamente il nome di Opitergium. Più tardi dirò cosa io intenda per territorio sotto i Langobardi.

Non è a credersi che i Langobardi, mentre fuori del ciclo di conquista per tal modo procedevano contro i Romani, gli abbiano lasciati nei municipi del loro regno nel pieno godimento dei loro diritti e della loro costituzione. Essi potevano non conceder forza nell'interno all'opposizione nazionale, la quale accendeva sempre più la guerra all'estero, essi dovevano tuttavia vincerla tanto politicamente che ecclesiasticamente per mezzo di un nesso assoluto. Ecco perchè, lo vedemmo già, avessero essi ristabilita la monarchia, senza la quale in breve tempo il loro regno avrebbe rovinato; il primo dei re nuovamente eletti, Autari, col quale fu restituito anche l'ordine publico, fu anche il primo dei re langobardi, il quale, come i re visigoti in Ispagna, assumesse l'aggettivo degli imperatori romani Plavius 1: - senza dubbio per mostrarsi ai Romani come quegli che aveva assunto il posto dei loro signori d'una volta. Egli però non comprese la cosa come Teodorico l'aveva fatto; ed anzi certamente avrebbe avuto di questa misura impoliticamente magnanima lo stesso premio toccato agli Ostrogoti. Avvegnaché un popolo possa per sè cadere per l'oppressione e l'abitudine della schiavitù, o perdere sè stesso sopraffatto dalla potenza di una coltura superiore; ma la ri-

i Pardegan, Chron. c. 7i. — « Huros eivilatibus subscriptis usque ad fundamenta destruens, vicos has civitates nominant praecepit. »

<sup>\*</sup> PAUL DIAG. IV, 40.

<sup>2</sup> D. V. 38. « Quam ob causam Opilergium civitatem, ubi ipsi exiincti sunt, funditus dostruxii, EDRUNGUE QUI INI ADERANT FINES Forojulianis, Tarvisianisque et Cenetensibus DIVISIT.»

<sup>4</sup> Paul. Diac., III, c. 16. · Quem etiam ob dignitatem Flavium appellacerunt, que prenomine onnes, qui postea fuerunt, Langobardorum redes pelicites dei sunt. ·

conoscenza tuttavia non cagiona mai il suicidio. E quand'anche non fosse più stato il fantatimo, il mezzo col quale Gregorio il Grande arcese creduto di poter sollevare i Romani contro gli eretici dominanii '; il sentimento nazionale, sostenuto dalla orgoglicos memoria dell' antichità romana, avrebbe potuto su di essi ancor molto, e quand'anche non questo, la sete di vendetta per lo meno, la smania di regno, finalmente l'avarizia, la quale alligua anche nelle anime serve.

Ma da que'tempi in poi, anaunciata la loro divisione tra giocipii, spora di esai, i censiti, regna il silenzio della morta So l'anità nazionale del regno langobardo non fosse stata salda anche nei rapporti politici e legali, essa si sarebbe certamente disciolta subito dopo la morte di Rotari, di mezzo ai lunghi e fieri sconvolgimenti, i quali rovinarono all'interno il regno e lo ladebolirona di restero. Se noi però non riscontriamo uni discendenti dei Romani la menoma agitazione, se noi non li vediamo mai storicamente ri-comparire, noi possiamo bena ammettere, chiessi abbian perduto fin da principio ogni nesso nazionale e politico. — Il fin qui detto vuol esser provato meglio dall'essamo della storia langobarda.

Grimoaldo, duca di Benevento, avera guadagnato il trono languardo, vuolo per la morte di Rotari, coli 'ssoprazione. Vedemo quanto ferocemente odiasse i Romani nel fatto di Opitergium. Ora in Italia ricomparte ancora una volta alla testa di un esercito un imperatore romano; Cestanzo, il quale brevemente conquistò la maggior parte del ducato di Benevento, ne assediando la capitale. Non fu mai punto più favorevole, incitamento maggiore di questo per una sollevazione dei sudditi romani del reguo langobardo. Un bel numero di Langobardo, bensando ch'egli più non ritorarerebbe, abbandonò il re nell'impresa '; e questo sperò anche Lupo duca del Frinil, al quale lir a avera sildisto il palazzo di Ticinum; e che già amministratore degli averi reali, si sollevò per isfuggire a peon ben meritate.

Grimoaldo gli chiamò contro i feroci Avari e potà vendicarsi non che di quelli che l'avevan abbandonato nell'impresa, della città romana di Forum populi, la quale gli aveva opposte ostilità Questu presa d'assalto il di di Pasqua, rasa dalle fondamenta, la universa popolazione, compreso il clero, il quale in quei gioris imbirava il battesimo, distrutta col ferro ". Paolo narratore di queste

<sup>\*</sup> Vedl p. 243.

<sup>2</sup> PAUL DIAC, V, c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Id. 37. • Sieque eandem urbem dejecil, ut usque hodie paucissimi in ea commaneant habitatores. •

circostanze, non pensa mai ad un movimento dei Romani; e per verità non si pare e'fosse mai stato possibile; così non ci narra se la popolazione romana delle città avesse mai abbracciato un partito nella guerra intestina, la quale i potenti duchi nell'ultimo decennio del VIII secolo averano per samaia di regno suscitata contro il re e tra sè stessi! Non gil avrebbe mai armati uno qualnnque dei sollevati? Eppure non abbiam mai, nè adesso nò dopo la conquista del regno langobardo, motivo a credere che le due nazionalità si separassero; esse dovettero essere unite in modo a rendere per sempre impossibile una separazione qualnuque dei sollevati?

Alachi, duca di Trento e Brescia, lo ajntando i Langobardi di Brescia, sollevossi contro il re Cuniberto (688-700) e si impadroni del palazzo di Ticinum e del regno. Nemico del clero, cui egli dileggiava nel modo il più vile, ne era ricambiato con odio pari '; Cuniberto ritornò a Ticinum, mentre Alachi, guadagnatesi le provincie orientali, si avanzava a combattere 1. Se ora si ritenga il clero (come secondo l'origine certamente in gran parte era) per ro. mano e come esso anche le città, la sembrerebbe questa loro unione con Alachi altamente contro natura. - Eppure un passo di Paolo Diacono ci parla di una bellissima ragazza di nobile schiatta romana in Ticinum, la quale maltrattata dal re Cuniberto, venne da questi rinchiusa in un chiostro presso Ticinam stesso 8. Questa ragazza per un novello maltrattamento dei dotti dovette servire a provare la libertà ed il diritto della propria nazione intera. Per quanto io credo le parole dello scrittore non indicano che la nobile origine romana di essa, senza che per questo punto dimostrino che i Langobardi abbiano sofferto vicino a sè stessi una nobiltà romana 4.

Morto Cuniberto, il quale aveza lasciato un solo figlio minorenne, la goerra civilo s'inflammò di novo tra i più potenti duchi dell'alta Italia, e fini colla vittoria di Ariberto, duca di Torino, a
respectato di coli tirono. La persecuzione da lui usata contro
l'intera famiglia di Ansprando, la sua amicizia pel papa al quale
egli restituiva il patrimonio delle Alpi Cozie, e per il quale certamento l'arcivescoro di Milano riunuciava a favore del papa alla con-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> PAUL. DIAC., V. 38. • Tunc ownes elericos el sacerdotes pavor et odium lyranni invasit, antimantes se ejus feritatem tolerare omnino non posse. •

<sup>2</sup> lb. V. 29. « Per Piacentiam ad Austriam rediii singulasque civilates partim bianditiis partim viribus sibi socios ascieti, « 8 lb. V. 37. « Treodatam, puellam es nobilissimo Romanorum genere ortams, etc. »

<sup>4</sup> Taova, Della condiz., ecc. § III, fa venire la ragazza con Ermelinda, sp. sa di Canberto, dall' Inghilterra; là però non sarebbe certamente atato più facile di trovare la noble romana.

sacrazione del vescovo di Ticinum 1, --- Ambidue questi fatti provano ch'ei non si credeva sicuro del suo trono. Ansprando infatti ritornava con un esercito bavarese, ed ottenuta un'assoluta vittoria. restituiva il trono al figlio Liutprando.

Sotto la gloriosa reggenza di questi il dominio fu di nuovo rafforzato, e sottomessi i duchi di Spoleto e Benevento, restituita anche l'unità del regno <sup>a</sup>. Egli riassunse dopo lunga quiete la conquista, istigato specialmente dalla ribellione delle provincie romane contro l'imperatore. La facilità colla quale egli s'impadroni di Ravenna e della Pentanoli, prova che il rapporto reciproco delle due nazioni, maniera e scopo della guerra s'eran di molto cangiati. Del resto a quello a cui accennammo nel riassunto storico s, aggiungiamo qui che di tutte le conquiste di Liutprando, una sola parte dell'Emilia con Bologna durò unita al regnô langobardo 4, e che questo fu l'ultimo degli allargamenti di esso; giacchè quello che vi aggiunsero più tardi Astolfo e Desiderio, venne loro subito ritolto dai Franchi, onde il regno langobardo cadde appunto allora che si pareva ch' egli coll' unione di tutta Italia raggiungesse il punto culminante della sua potenza

L'osservazione dei rapporti storici ci ha persuasi, che la popolazione romana fosse avvinta al popolo langohardo dominante con legami non suscettibili di un nuovo scioglimento, risultato col quale riesce incompatibile l'idea dell'esistenza contemporanea delle due nazioni con diritti propri ed una propria costituzione, vuoi nelle città, vuoi nei comuni È però sempre possibile pensare ad una differenza continua nel diritti personali, come bisogna accettarla rispetto alla lingua ed al costumi almeno per un tempo determinato; ecco poi ove poggia principalmente l'ipotesi di una costituzione criminale e comunale divisa. Passiamo quindi alla legislazione langobarda, la quale dovrebbe provare questa differenza dei diritti personali, e fermiamoci anzitutto all'editto di Rotari re del 653, nel quale per la prima volta, come è detto nel protocollo e nella dichiarazione finale, sta scritto che l'antico diritto del popolo langobardo col consiglio e l'accordo dei grandi del regno,

<sup>4</sup> PAUL DIAC., VI, 29. 4 eo qued a priscis temporibus Ticinenses Episcopi a romana fuerunt Ecclesia consecrati. .

<sup>2</sup> PAUL, DIAC., VI. c. 55-58. La stessa unione dei ducati coi regno rimase interrotta, finchè Perugia e la Pentapoli durarono nelle mani dei Romani. Che Perugia poi al tempi di Liusprando fosse ritornata romana, chiarisce Paul., VI, 54, dove Agatho Perusi norum dux compare alla testa dell'esercito romano. Liutprando s'apri la via al ducati per mezzo della conquista della Pentopoli. Rachi re voise più tardi le sue armi contro Perugia.

<sup>5</sup> V. sopra 146. 4 PAUL DIAG, VI, 54.

coll'adesione dell'esercito e del popolo renne composto pel bene generale e migliorato a seconda dei bisogni del tempo 1. Fra questo di li primo libro della legislazione di Liutiprando (713) giace una lacuna di 70 anni ricchi di fatti importanti per la storia langobardia, pieni di agitazioni e di lotte interne, le quali produssero uno ancio potente nell'intera coltura dei Langobardi: di qui tutta la cura del volersi dividere la legislazione prima dei Langobardi dalla posteriore.

Inlanto ecco la domandia, la cui risposta pare tutto debba chiarire: Era egii l'editto di Rotari destinato solo pei Langobardi, det quali conteneva il diritto popolare, come la legge salica o risparria soltanto pei Franchi salii e ripuarii Popure vigeva egli un diritto comuse anche per i sudditi romani in modo che il diritto romano venisse adoperato soltanto nei rapporti seambievoli di questi come la legge borgognona ed i capitolari franchi? Povrero finalmente esisteva egli un diritto monarchico unico colla soppressione del diritto peculiare dei Romani come la legge visigota dai tempi di Chindavindo in poli

L'opinione, la quale vorrebbe i Romani (noi ci atteniamo per brevità a questa dizione, henché non assolutamente adatts pei sudditi langobardi di origine romana) sotto i Langobardi abbiano vissuto continuamente col diritto giustinianeo è derivata da questo, che l'editto di Rotari non continee punto di determinazioni pei Romani, riguardando il solo diritto del popolo langobardo; poi da questo che la legislazione di Lituprando presuppone assolutamente in alcuni passi la ricognizione e l'applicazione del diritto romano. — Per la differenza dei tempi e delle circostanze, alscaindo or ad parte Vultico motivo della prova crediamo intanto di dover interpretare diversamente il silenzio dell'editto; avveganché questo sia ben altro del silenzio, p. e., del due diritti popolari dei Pranchi, i quali indubbiamente erano destinati solo pei Franchi. In questi, per esempio, vedi stabilito il vidrigido pei Romani, i quali secondo i diversi stati

Elitetum Rodards. Prod. (Waxtra, Gorpus Juris Germs.), 63); a recessarium mes prapartumus praceitos corrigores de numberos Projectos monses de rescond el proposition production de la companio del la companio de la companio de la companio del la

<sup>2</sup> Prof. Legis Burgundiorum (Watren, 1, 202) omnes ttaque antinistrantes judicia secundum leges nostras...inder Burgundionem et Romanum præsenti tempore judicare debebunt. — Inter Romanos vero ... Romanis legibus præcipiones judicari. •

vengono divisi in conciero Regis, possessores e tributarii ; vedi cio di sistema germanico penale de cesi applicato ? e cosi via. - Pio terminazioni le quali erano assolutamente necessarie dove i Romani vivessero tra i Germani con dittito proprio, e le quali teverale per ogni qual volta ne sia il caso. L'editto langobardo invoce tace di tutto questi.

Il vidrigildo, ossia la multa personale, presso i Langobardi Widrigild, che è a dire riparazione s, veniva in caso di assassinio od uccisione pagato agli eredi del morto come pena soddisfatta onde togliere la nimicizia (Faida) 1; così la multa in offese d'altra maniera. Lo importo del vidrigildo e della multa contradistingue il valore della personalità offesa; quando dunque è scritto « egli paghi il suo vidrigildo » la è una maniera di tassa, secondo la quale ognuno veniva estimato, e secondo la quale tutti poi dovevan pagare. La ricognizione giuridica d'ogni individualità e d'ogni esistenza legale riposa su di esso dappertutto dove il diritto germanico prepondera, indi il trovarsi concesso anche ai Romani, dove una libertà qualunque, un vidrigildo. - pei Borgognoni lo stesso, pei Franchi la metà. Chi vuol sostenere ora che i Romani avessero vissuto sotto i Langobardi secondo il proprio diritto senza ottenere il vidrigildo, dovrebbe lasciar loro mancare anche ogni ricognizione della loro individualità legale, e li farebbe protetti semplicemente dalla pace generale o del re : questa può esser stata forse la loro condizione sotto i Vandali; ad ogni modo ell'era di tutte la peggiore.

Noi però presentemente non dobbiamo curarci che dell'opinione, che suppone il diritto romano riconosciuto dai Langobardi, e la quale conocede il Romani libertà personale e proprietà, costituzione penale e civile indipendente. La accettando però, diciamo noi, non si potrebbe spiegare come l'editto di Rotari (70 anni dopo la conquista) non tocchi con determinazione alcuma il rapporto tra i Romani e la nazione dominante. Nel diritto del popolo franco, come anche in uno del più vecchi capitolari franchi, trovi

<sup>1</sup> Lex Salica, Ut. 54.

<sup>2</sup> Lex Salica, tit. 17, Lex Ripuar., 18t. 85.

<sup>5</sup> Gnimm. Deutsche Rechts alterthumer, p. 632.

<sup>4</sup> Vedi la bella dissertazione del Wilda, Strafrecht der Germanen, p. 366 e seg.

Cost opina Tium, cost pure Brimana-Hola, wan, ved sopra p. 234. Possal innestera a questo che persion l'editto di Rotari puniva colla multa di 500 schill. gravi rollure della poce come assassiolo, britazione, stopro, rapimento di donne, la qual muita tricava meda ai re, metà alla parte offesa, poi all'altra tegge colla quale Liusprando multava colla perdisti dell'intero partimonio l'assassiolio ('N Winasa, Qu. 64. 646).

<sup>4</sup> CHLOTAR., I, cap. a. 360. Monum. Germ. III.

pure disegnati già basiantemente i lineamenti della condizione leglale di Romani assoggettatis, eppure la prima redazione di quelle leggi non passa di molto i tempi della conquista, eppure na prima por fenno e la den nazioni eraziono molto più dissigninet tra loro (vivendo divise in abitazioni diverse) che non nel regno langobardo, dores in da principio la conquista del passe e la diffusione dei conquistatori fu molto più equale e la conquista contro il resto dei Romani non concesse all'interno alcona libertà di rapporti.

Sosteniamo adunque, che il silenzio dell'editto prova meglio che la libertà ed il diritto peculiare, la morte più presto che la vita indipendente dei Romani. E con questa nostra opinione s'accorda sempre meglio il prodondo disprezzo, espresso verso il nome romano la sola fista, ch'esso nell'editto compare. Chi maltratti una ragazza del popolo (gentilit), paghi al costei signore 20 soldi (solidi), quando però essa sai una romana, solo 12 ". — E si vuo sione nere un'eguaglianza di libertà, la quale non esisteva neppure nella schività?

Siccome però il silenzio è sempre un testimonio sospetto, così noi ci atterremo a quanto l'editto ci fornisce di più positivo; ma prima di tutto ancora un'osservazione, sulla quale non potrà essere divergenza d'opinioni. L'editto contiene diritti langobardi, ma non solo pei nati Langobardi, bensì per tutti, quelli che appartenessero già al popolo od all'esercito langobardo, dunque anche pei Gepidi, Bulgari, Sarmati, Svevi, Norici ed altri; nazioni, le quali Alboino aveva condotte col suo esercito in Italia, e le cui abitazioni o colonie indicavansi ancora ai tempi di Paolo Diacono col nome loro 1. La nazione langobarda dominante impose dunque agli altri popoli germanici, slavi e persino a quei tinti di coltura romana, come i Pannoni ed i Norici, brevemente a tutti i sottomessi liberamente o per forza il proprio diritto; naturalmente poi non potevasi più trattare di un sistema di diritto personale. Leggasi quanto dice Paolo dei 20,000 Sassoni compagni dei Langobardi nelle vagazioni e nella conquista del paese, onde con essi stabilirsi con mogli e con figli in Italia. Anche a questi i Langobardi non concessero di vivere secondo il proprio diritto ed essi se n' andarono di mala voglia 4. Certamente i

<sup>\*</sup> Eichnonn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte, § 35, 38.

<sup>2</sup> Ed. ROTH., § 196.

P PATL, Diac., 11, 26. • Certum est autem lunc Alboin multos secum ex diversit, quas sed alii reys evi (pre ceperat, gentibus ad Italiam adduxtise, unde usque hodie corum for quibus habitant Gepidos, Buigares, Surmatas, Pannonios, Suavos, Noricos sive alis hajusmoil nominibus appellamus. •

<sup>\*</sup> Lib. III, c. 6, . Sed quantum datur intelligi , notuerunt Langobardorum imperiis

Sassoni curavansi della propria indipendenza politica, ma con questa essi, come gli altri popoli compresi nell'esercito langobardo, avrebbero perduto anche il proprio diritto (proprium jus vale per ambidue). E i romani soggetti e malmenati devono aver conservato il loro diritto peculiare con una specie di autonomia nelle citità?

Ritorniamo all'editto. Rotari espresse il proprio volere nel prologo dichiarando che l'editto - dovesse servire pel bene de' suoi sudditi (subjecti) specialmente rispetto alle oppressioni, aggarie, sofferte dal poveri, ed alle violenze usate contro i deboli - alla chiusa dell'editto riente conservato ch'esso - deve esser da tutti i suoi sudditti inviolabilmente rispettato. -

Con qual diritto ne eccettuerai i Romani? Non sarebbe ella precisamente per essi adatta la dizione subjecti? Chi sono i poveri ed i deboli, i quali soffrono oppressione e violenza? Li corcherai tra i conquistatori, arricchitisi nuovamente col bottino nella Liguria?

A spiegare come procedessero i Langobardi verso i Romani si adoperò poi anche l'analogia degli altri popoli germanici conquistatori; invece noi possiamo, e con maggior diritto, far valere il sistema seguito dai Langobardi per l'ammissione primitiva di popoli stranieri nella nazione e nell'esercito loro, Sappiamo da Paolo Diacono essersi l'esercito langobardo appena escito dalla patria, sempre meglio afforzato, essersi egli compensato riccamente delle perdite sofferte anche nella vittoria coll'ammissione dei vinti. Sul principio della migrazione vennero anzi emancinati molti schiavi, onde aumentare il numero dei combattenti i; dopo la vittoria sugli Eruli Paolo osserva « I Langobardi arricchiti e rafforzati da molti popoli, potevan già da soli cercare la guerra 4; » i -Gepidi, in quanto essi non rimanessero nella servitù più dura degli Avari, anche i Pannoni ed i Norici divennero alleati dei Langobardi in Italia 5, e tutte le pazioni condottevi da Alboino, se ne eccettui i Sassoni, si confusero col nome langobardo.

subjacers. Sed neque cis a Langobardis permissum est in proprio jure subsistere ideoque sestimantur ad suum patrium repedasse.

<sup>4</sup> Ed. Borm, prof. 4 Quanta pro subjectorum nostrorum comencio nostro full sollicitadinis cura vel esi subteradexus teoor deciarat, praccipue tam propter assiduas fatigationes pauperum, quam etiam propter superfluss exactiones ab his, qui minorem cirindem Robent, quos etiam vim patl cognovimus; — lb. peror: quatenas nostris lebelsainis et faturis temporibus firmiter el inviolabiliter ad membras mostris supéries susdeiniar. »

faturis temporibus firmiter el inviolabiliter ab omnibus nostris subjectis custodiatur. •

2 Siranamente anche Trova così pensa, avvegnachè a lui pei Romani basti non la povertà oppressa, ma solo la servità.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PAUL DIAC., I, 13. « Igitur Langobardi... ut bellatorum posti-t ampliare numerum, plures a sereili jugo ereptos ad libertatis statum perducumi, utque rata corum haberi possibilentas, sucium more solito per sagiitam. »

4 lb. l. c. 20.

<sup>4</sup> Jb. L. c. 27. Vedi anche IL 26.

Non si volle, come e' pare, far attenzione bastante a tutti questi fatti; altrimenti vi si avrebbe riconosciuto un certo sistema, sul quale evidentemente -- ascrivilo a mero istinto politico o ad un principio riconosciuto e saldo - riposò la grandezza della nazione celeramente formatasi, come già nn di quella di Roma; poi si avrebbe anche considerato che se l'energia del carattere nazionale langobardo disciolse e fuse in una tante nazionalità straniere, essa probabilmente aveva fatto lo stesso coi Romani. E come non doveva essere cosi? - Non si oppongano le violenze usate nella conquista: anche i Gepidi vennero in parte distrutti, in parte incatenati, eppure più tardi ammessi nell'esercito langobardo; e del pari non si opponga che dopo la conquista non abbisognasse più di aumentare l'esercito; giacchè mentre i Langobardi si divisero sulle provincie d'Italia tra loro tanto distanti, mentre essi continuarono dovunque la guerra offensiva e difensiva contro i Greci ed i Romani dovettero contemporaneamente armarsi contro gli Avari all'oriente ed all'occidente contro i Franchi. Nè è possibile ancora sostenere non aver la nazione langobarda mostrata più la medesima capacità o prontezza nell'accettare e nell'unirsi elementi di popoli stranieri; giacchè anche dopo il loro ristabilimento in Italia non mancano esempi della maniera, alla quale prima accennammo,

L'alemanno Droctolfo mercè le qualità personali si alzò tra i Langobardi fino ad esser duca, fece rivolta contro il re Autari, e passò finalmente ai Greci di Ravenna, presso i quali come condottiero contro i Langobardi s'acquistò bella fama '. Alzeco duca dei Bulgari, venuto in Italia coll'esercito o col popolo a lui assolutamente dedito, offerse i propri servigi a Grimoaldo; ed accettato volonterosamente, col titolo di gastaldo ottenne di poter dimorare su quel di Benevento. Paolo Diacono osserva, che questi Bulgari, benchè parlassero anche la lingua del paese ossia la latina, pure non perdettero l'uso della loro 1. Non si crederà però che venisse loro concesso l'uso d'un diritto proprio; avvegnachè il titolo stesso langobardo accettato dal loro duca, provi l'ingresso nella nazione dominante. Gondoaldo, fratello di Teodolinda, d'origine bavarese, divenne duca d'Asti, suo figlio Ariberto e i discendenti di costul persino re dei Langobardi, nè v'ha traccia alcuna che l'usurpazione del trono per parte di Grimoaldo a danno dei figli di Ariberto sia stata sostenuta dalla gelosia nazionale dei Langobardi; anzi uno de' suol figli Bertarido.

2 PAUL, DIAC., V, c. 29.

<sup>4</sup> Paul, Diac., III, c. 18. - Iste Suavorum, hoc est, Alemannorum gente oriundus, later Langobardos creverat, et quia erat forma idoneus, duentus honorem meruerat, -

meglio amato di Grimcaldo, dopo la morte di costui fu unanimamente e con giola gridalto e dai Langlobardi. Che può egli dinque significare quando Paolo parla di una Teodota di origine romana in Pavia; che il nome di teratore, dato da un tomo ragguardevole e contenuto in un documento del 714 di Pavia? Anche i Romani potevano trovarsi al servizio del re- comon li si trovano comparire con vesti vandaliche alla corte dei re di questa nazione — od essere ammessi nella nazione langobarda precisamente come quegli altri stranieri da Baviera, da Seveia e così via.

Se noi per il silenzio nell'editto di un diritto e di un vidrigildo dei Romani, per la determinazione di questo editto per tutti i sudditi del re langobardo, per l'analogia del procedere sempre eguale dei Langobardi nell'ammissione di popoli o vinti o chiamati, crediamo di poter ammettere una perfetta unità di diritto nel regno langobardo; noi lo troviamo confermato anche da una proposizione del diritto popolare nell'editto. L'ultimo paragrafo di questo si riferisce agli stranieri (Wargangi o Gargangi), i quali dall'estero venivano a porsi sotto la protezione del re 1. - Vivano, è detto, secondo il diritto langobardo, l'uso del proprio ottengano per favore del re. Dunque il langobardo era di norma, lo straniero un' eccezione ed un privilegio regale; quello aveva anzi quasi il significato di un diritto territoriale, perchè il sistema dei diritti personali già in uso presso i Franchi, e riguardo ai Romani, Visigoti e Borgognoni, come si pare, già introdotto fin dai tempi di Clodoveo 4, non trovò presso i Laugobardi la stessa applicazione 5. Nell' editto di Rotari quindi, nel quale il migliorato diritto del popolo langobardo venne promuigato all'osservanza di tutti i sudditi del regno, noi non scorgiamo altro che un vero diritto civile langobardo, il quale valeva anche pei Romani assoggettati, avvegnachè anch' essi appartenessero alla gens Langobardorum nel senso lato della dizione. Indi l'evitar che fa l'editto a bella posta di dirigersi ai soli Lango-

<sup>4</sup> PAUL DIAG., V, c. 2, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tsora, Della condizione, ecc. § 116. Il senatore e la costui mogile danno al chicelro da loro fondato l'intero patrimonio, sottomettendo quello alla giurisdizione del papa ed alla protezione del re, confermano inoltre la libertà ai loro gassendi ed emancipati. Tra I testimonii barryi nofai repuli.

<sup>5</sup> Ed. Royn., § 390. • Omnes gargangi, qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostres subdiderint, legibus nostris Langobardorum vivere debend, nisi legem suam a pielate nostra mermerint. Sulla derivazione ed il si, guilicato di sourgangi, v. Guinu. Deutsche Rechtsaltercheiner, p. 396.

<sup>4</sup> V. Etchmonn, Staats und Rechtsgeschichte, vol. 1, § 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi il principio dei diritti personali, così come la tex Ripuar. lo concepisce: « Hoc autem constituimus, sai infra pagum Ripuariorum tam Franci, Burgundiones, Alemanni seu de quaeumque natione commoratus fuerit, in judicio interpeliatus, sicui lex loci continet, soi natus fuerit, sic respondeal. »

Che se noi vogliamo conoscere più davvicino la condizione personale del Romani assoggettati, la maniera per la quale s' unircono colla nazione langobarda, noi dobbiamo anzi tutto ricercare i rapporti civiti e personali dei Langobardi; rimarremo tutturi anemo presso l'editto di Rotari onde non confondere arbitrariamente fatti anteriori coi nosteriori.

In along joint dell' cellin portal prenare preciamente a' middill langibolisti d' critica monas; coi anjo ju Magairt Comessiri, ci pomanti, ci qu'auji il stri si sibili portole; aucora 3 144 - Si, quit sine juscione l'ages currum signacersi and montaine confacersi. 2 37 - Si quit sine juscione l'ages currum signacersi and montaine confacersi. 2 37 - Si quit sine juscione l'ages currum signacersi liceral in rama pristatis arbitro, torre di control dictione, lege Langoler-droma néteral, liceral in rama pristatis arbitro, torrentaine chi posi polipabitro. Ma 12 si latione di levrare s'ordine, i manca nel motto montaine chi posi polipabitro. Ma 12 si latione di levrare s'ordine, i manca nel motto montaine chi posi polipabitro. Ma 12 si latione di levrare s'ordine, i manca nel motto montaine. (Masaroam, per cui l'amittete color. 29 Se si voglia manterere la ricine e l'accione c'il diritto loro proprio. Lo però cretto 3.º de la tutto l'edito tan vi sia passa che si ricine a la colore, e questo p-rebto ona e ne la paristi loro posi la positati con la colore di colore

## Rapporti civili e personali dei Langobardi.

I rapporti di nascita eran presso i Langobardi gli stessi che presso gilatiri popoli della Germania, sicchè noi non possimo meglio indicarli che giasta is misura di libertà per la quale essi stessi dividerano i rapporti civili in liberi, semiliberi e serri; contemporaneamente poi vi averano anche i liberi per eccellenza ed i nobili (nobiles), i quali tuttavia presso i Langobardi non formavano uno stato ereditario. È vero che si volle rituere come tale i sprimi dell'esercio, i, quali Liutiprando nella determinazione del vidrigildo eguagliò solo ai gasendi più nonela determinazione del vidrigildo eguagliò solo ai gasendi più nobili dei re i: ma questa locuzione null'ameno si pare non vogila significar altro che principes, cio è i duchi i quali potevan è vero esere esciti dalla vecchia nobilità, ma ed anche esser divenuti tali per scelta regale <sup>2</sup>; essi meglio che uno stato nobile ereditario rappresentavano nan nobilià politica sortità dalle dignità, dalla potente e dalla ricchezza, alla quale era possibile appartenere non che per nascila, per favore reale o per qualità personali.

L'editto non conosce che liberi, semiliberi e servi, di cui si vuole esporre i rapporti legali secondo l'editto stesso.

<sup>\*</sup> Leurra., Leges, VI, 9. • Consuctudo calm est, ut pro minima persona, quie exercitalis homo inveniur ceso Cl. solid componentur et pro co, qui primus est, CCC sol. etc. • 2 WATE. Designet Ferfuzzungsgezeichtet. 1, 123.

<sup>9</sup> w AIT, Deutsche Ferjanungsgeschetze, 1, 122.
9 AEL, Dace, I, I. 4. \* Perpared lights unger con prieman deptimundus, illius Agrain, eze presapais decens originem Gunginorum, que spuel ou generativo habelsater. Di re appared est presente de la constanta de la

<sup>•</sup> Lutyrando sulla meta (II doso martimosiale flusto dall' uomo alla donno) ettermalo (Legar VI, 3) de la giudire la posterio inalazze fina o dos de no più r- religal nobleta homisea debenat solid. CUL, amplius non. El si quitosimpos altre bron minus dare voluent, dei quondo conversi e, duj i nobelle na sono in genere de la libri langolardi comes nel probpo alle Lega LETPER, L. III, « una cum — optimatibus meta., vel underesta nobilitato langolardia.

4.º I Liberi (liberi) non son diversi dagli arimanni od uomini dell'esercito, oppure, come più volte l'editto li dice, esercital; avvegnachè anche questi non significassero che i liberi nell'esercito: esercito e popolo valevan presso i Germani lo stesso '. Si cadrebbe qindi in errore, quando si volesse intendere sotto gli esercitali dell'editto solo od a preferenza i Langohardi, sotto i liberi poi anche altri liberi, come a dire i Romani; l'editto non ammette una simile distinzione '.

2.º 1 Servi: (servi) erano sottoposti al dominio ed alle armi di un padrone (dominus); il loro valore è dato dal vidirgiido e dalle multe, che per essi bisognava venissero pagale al padroni. Più che gli altri eran stimati quei ministeriali, i quali, educati ed ammasstrati in casa, tratavano un negozio do un mesiere qualunque è. Le multe per offese recate ad essi eran le stesso che per i semiliberi (aldi) ¹, ed il vidirgiido solo di poco minore ¹; mentre che per qualunque interministeriale o servo era solo a pagarsi la metà della somma (25 solidi) ². Alcunchè di più hasso ancora dell'ultimo accennato è il servo massaio (servus massarius) situato 30 sol., e meno ancora (16 sol.) il servo colono (servus rusticanus), che gli obbedisce. Pra i pastori vengono i discopoli distitui (discipuli) dai massir (magistri); il pastore di porci poi vale molto più (50 sol.) del pastore di pecore, capreo boso (20 sol.) ².

Di tutti gli altri rapporti legali dei servi non accennermo qui che a quelli importanti per distingueril digli aldi. Il servo (servus) non può vendere schiavi (moseipia) si terra, nè altra cosa qualsiasi senza permissione del padrone, a cui tutto appartiene, ciò che egli tiene. Non matrimonio tra liberi e servi. Se una libera sposi un servo, questi venga ucciso, quella o morta da'propri parenti, o venduta (toro del paese o, quando ne l'uno ne l'altro venga losto, sia condotta tra le filatrici alla corte del re'; se invece un libero roglia condurre in moglie una serva, la emancipi prima solenne-

<sup>1</sup> Sugil arimanni, V. Savigny, Gesch., etc., I, § 54. Gnium, Rechtsalt. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. e. Rorn., Ed. § 376. « (Servus regis) its component, sicul de servis aliorum exercitatium decretum est. « Qui exercitates sono in genere I liberi.

B Rotn., Ed. § 76. • Do servis ministerialibus dicimus, qui domi docti ei nutriti ant probati sunt. • 4 B. § 77. sq.

<sup>6</sup> Pr l'aktio 60 sol., pel ministeriale 50, V. Ed. § 129, 130.

<sup>\*</sup> Ib. § 43). De alio vero servo ministeriali, « qui secundus et invenitur esse , tanium ul nomen ministeriale habeat, etc. »

T #b. § 132-136.

<sup>3</sup> lb. § 246, Meno ristrelto, è il gastaldo, solo però in vista dell'ullie della casa (ecasa) cioè dell'amminis: razione a lui affidata, § 238.

<sup>\*</sup> Ed. Rorn., § ###.

mente (per garanthix) e la renda a sè eguale, onde da matrimonio legittimo nascan i figli eredi egnalmente legittimi <sup>1</sup>.

- 3.º I semiliberi erano sotto la protezione e la tutela (mundium) di un patrono precisamente come le donne ed i minorenni; v' eran compresi gli aldi ed i manumessi in modo imperfetto. Gli aldi trevavansi presso i Langobardi a quello stesso grado di libertà minorata, che i Liti presso i Franchi, i Sassoni ed i Frisi v. Nati generalmente come tali, potevanlo ancho divenire per manumissione. Ecco le diverse maniere di manumissione, che si trovano nell'editto di Rotari.
- 1.º L'assolut mancipazione a fulreale el amundio, cioè pienamente libero e sezza mundium, la quale poleva avvenire per adruptice manumissione (masumission) o per impans i e faceva si che il patrono non avera più alcun diritto sul manmesso; quando uno di questi morisse senza eredi logittimi, allora il re ereditava come da sogni libero qualunque.
- 2.º La mancipazione a fulreale con riserva del mundium, egualmente per quadruplice manumissione: Il mancipato durava sotto la protezione del patrono, Il quale ne diveniva erede, quasi fratello o parente, quand'ei morisse senza figli .
- 3.º Per la mancipazione ad aldio finalmente bastava una carta, nella quale fossero stabiliti i patti della mancipazione; poteva tuttavia esser valida anche senza di essa º .

L'altio dusque paragonato col servo godeva di una tal quale libertà", ma abbiognava sempe della protezione di un patronoche lo rappresentasse contro altri, pagasse per lui multe o vidrigildo, e mal'evasse per lui; gell'università dei liberi eggli era per conse generaz dipendente e censito. E nella stessa posizione trovavasi il mancinato per fulresale e non er amundio: il differenza loro stava

<sup>1</sup> Ib. § 223

La derivazione di Aldius od Aldio è oscura, V. Grium, Rechim II. 309. La spiegusione di Gaere, più sotto. Taora (Della condiz. § 28) dice : « tenitori di terra » sicchè pare peral a « tenere. » A sua scusa serva — se lo può — l'essere egli ignaro della lingua indicana.

<sup>3 «</sup> Similiter et qui per impans, id est in votum Regis dimititur, ipsa lege vivat, sicut qui amund factus est, incerta è la spiegazione di impans. « Gainu, op. ой. 334.

<sup>4</sup> Ed. ROTH., § 245. 5 Ed ROTH., § 245.

<sup>\*</sup> Ed. Form. § 227. • ut qualiter liberum aut liberum thingaverit, manumissio in chartalibertatis commemoretur. Et si chartam non fecerit, tamen libertus illi permancat. •

<sup>\*</sup> Ap. Paul. Diag., 1, 13, viene citata una forma più antica di mancipazione, che avviva nell'esercito per angittam. V. sopra p. 250, nota 3; Liutprando ne aggiunza tra, che quelle idei re innanzi all'altare per mano del sacerdote. Leges Liurpa, il, 3.

<sup>7</sup> Principalmente chiaro nell'Ed. Rora., § 248. « Sì aidia aut libera... servum ad maritum tuierit, libertatem suam amilitat. »

per una parte nel vidrigildo, il quale pel fulreale era quello del libero, per l'altro nelle prestazioni personali e patrimoniali, delle quali l'aldio era sempre debitore verso il patrono '. E lo prova l'essere stato l'aldio nella vendita de' propri beni poco meno ristretto del servo \*; le sue prestazioni poi erano assai precise nè potevano esser stabilite arbitrariamente dal patrono 5. La libertà personale dell'aldio tuttavia e la fossa che lo separava dal servo era provata dall'esser stato concesso il matrimonio tra gli aldi ed i liberi. La donna libera, che sposasse un aldio, passava con questi sotto la protezione del patrono; quand'essa però, morto il marito, avesse voluto ritornare a' suoi parenti doveva pagare il prezzo del mundio al patrono; poteva ripetere gli averi portati, non mai però la dote o che altro ella avesse dal marito ricevuto; così i di lei figli, potevano acquistare la libertà, quando avessero pagato il prezzo del mundio e rinunciato al patrimonio paterno ; il che di nuovo ci mostra, che gli obblighi dell' aldio riposavano sul patrimonio. Quando aj contrario un libero sposasse un'aldia, il matrimonio era anche senza mancipazione legale; mancipazione che vien poi richiesta dalle leggi di Liutprando, dalle quali lo stato degli aldi fu abbassato 3.

Libertà e scritit confondevausi nel rapporto di quei liberi, i quali si trovavano come gasendi al servizio (in ganindio, in obsequio) del re, del duca o d'altro libero qualunque. Gió che un tale acquista col servire gli è proprio nè può nelle divisioni patrimoniali con fratelli venir consaderato; non tuttavia così per rispetto a quello che uno guadagnasse nell'esercito in una impresa qualunque "; avveganche qui celi rapporesti il famiglia nell' obbligo universale". Più tardi dovremo esaminare nella legislazione di Luiprando altri rapporti, nei quali libertà e schiavitù compaiono unite ed i quali divennero poi sempre più frequenti quando il numero dei liberi poveri, causa specialmente le mancipazioni, si rese sempre più grande. L'editto tuttava riconosce già liberi pover ed oppressi (vedi il

<sup>4</sup> Ed. Rora., § 277 • ul qualifer liberum aul liberam ihingaverii , etc. • V. sopra. Con ciò cocordano anche le citate spirganai di Garau. Rechtosit. 200: • Aldius qui adhec servii palrono (Papias). Aldias, statu liber, liberius cum impositione operarum. • (Du-Caron, da un'anica glossa).

<sup>\*</sup> Ed. Rorm., § 239. Nulli licrat aldio cujuscumque, qui amund factus non est., sine voluntate patroni sui terram auf mancipium vendere neque liberum dimittere. Altri beni mobeli poteva egi vendere, non essendo servo, § 236.

S GRINGALDS, Leges I, LOTH. I, Leges Langob. 100.

<sup>4</sup> Ed. Rorn., § 217.

Lettra, Leg. VI, 53, · faciat cam widerboran, sicul Edicium continci de ancilla.
 E4. Rota, § 167, vedi anche § 228.

 $<sup>^7</sup>$  Non mi sembra necessario di accettare qui con Savtex<br/>r (Gesch,  $^43219)$ un influsso del dirito romano.

prologo) e parla di tali, che non hanno altra proprietà che animali, i quali dunque abitavano su beni stranieri <sup>1</sup>.

Cerchiamo dunque i Romani assoggettati, i quali erano uniti nei rapporti politici e legali colla nazione langobarda, tra gli stati di quest'ultima, e ritornian:o ancora una volta alle attestazioni storiche di Paolo Diacono e Gregorio Magno, onde finalmente abbandonarle poi per sempre. I Langobardi uccisero o cacciarono, narra il primo, molti dei Romani ragguardevoli, e si divisero tra loro il rimanente come tributari (tributarii); questi dovevan pagare agli ospiti langobardi il terzo delle rendite loro. Mostrammo già come questo passo, ed anche altri che vi si riferiscono, ci lascino intravedere non il mite, bensi il durissimo procedere dei Langobardi; e questo sta già nel fatto e nel senso delle parole. Troya osservò già assai giustamente, che l'obbligo di pagare un terzo delle rendite tolse la libera disposizione del patrimonio per vendita, donazione, legati, ecc. e rese nei rapporti legali del patrimonio il tributario dipendente dal suo ospite \*; le parole divisi partiuntur non sono certamente oziose. Tutto considerato, pare che nissun'altra condizione ai Romani assoggettati s' adatti , che quella di aldi , come noi lo mostrammo coll'editto di Rotari. Anche l'aldio era per rispetto alla disposizione del patrimonio limitato: egli era personalmente libero, ma sotto il mundio di un patrono; più il suo obbligo era assicurato sul patrimonio: l'espressione poi dell'editto casa tributaria, indicante la tributarietà prova sotto ogni aspetto quanto fu per noi asserito 8.

E che altro do evano essere gli aldi se non Romani assoggettati? Non si dirà che i Laugobardi gli avrebbero potuto condur seco dalla patria loro, avvegnache noi vedestimo persino i Gepidi assoggettati per gli ultimi essere divenuti loro compagni d'armi; essi chebero seco schaivi come treno, difficilmente però semi-bheri. Così secondo l'ipotesi del Gaupp essi sarcibero stati in Italia gli antichi germani, i quali all' arrivo del Langobardi si asrcibero gli trovati in colonato <sup>8</sup>. Come poi ne possa essere escito un ceto generale di semi-liberi, non velrai facclimente; meno ancora poi perché solo i

<sup>4</sup> Ed. Royn., § 256. • Si quis tiber homo, qui debitor est, alias res non habuerit . aisi caballos aut boyes domitos seu varcas junctorias, tunc ille, etc. •

<sup>2</sup> TROYA, Bella condizione, etc. § 30,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ed. Rotu., § 257. \* Nulli licest pro quolibet debito casam ordinalam fributariam loco pignoris tollere servam aut anciliam, vaccas aut pecora. \* Sotto casa fributaria evidentemente non supo intendere abitazione di un errorus massarias; avvegnaché questi non fosse solo tributario, ma amministratore per conto del padrone.

<sup>4</sup> Ce ne persuade la serva gent-lis nella Ed. Rotn , § 194.

<sup>6</sup> GAUPP, Die Ansiedlungen de Germanen, etc. p. 498-501.

coloni germani, e non anche i romani siano entrati in questo rapporto dell'aldionato.

Non accettiamo pure l'altra opinione comune, la quale ritrova i coloni anteriori agli aldi, e pei motivi seguenti. Notoriamente il diritto del popolo salico distingue tra i Romani, il conviva Regis che è a dire il cortigiano ed il gasendo del re del valore di 300 solidi, il qual valore è la metà del vidrigildo di un gasendo franco (antrustin); il possessor del valore di 100 sol., eguale alla metà del vidrigildo di un libero franco; poi il tributarius od anche il colono romano del valore di 45 solidi 1: come il Romanus possessor vale poi il litus, cioè la metà del vidrigildo del libero franco. Il rapporto è lo stesso presso i Franchi ripuari, dove il Romanus homo pure è equiparato ovunque al semilibero (homo regius, ecclesiasticus, tabularius) 4. Siccome poi la dipendenza del lito rispondo precisamente a quella dell' aldio, e come la legislazione franca in Italia concede ad ambedue un diritto istesso 3; così dall'accettazione di quell'idea sugli aldi ne seguirebbe, che i Langobardi, mentre collocavano il colono romano all'istesso posto della semi-libertà, in cui i Franchi avevan messo il possidente romano, avrebbero trattato i soggetti molto meglio di questi, il che nessuno vorrà sostenere. Arrogi, che i Langobardi non avrebbero mai concesso un connubium coi coloni romani, come cogli aldi, giacchè i Romani stessi avevano ritenuto per ineguale il matrimonio di liberi con coloni 4. Tu potresti ritenere per conseguenza gli aldi dei Langobardi come la popolazione libera anteriore, per cui il rapporto di vidrigildo peggiore di quello dei liti franchi verrebbe benissimo chiarito dalla procedura peggiore usata dai Langobardi verso i Romani 5. Questa idea conferma altri fatti.

Azzi tutto l'universale analogia tra gli aldi ed i liti. Avvegnaché la supposizione che i liti presso i Sassoni (keti presso gli Anglosassoni '), i Friai, i Franchi siano sorti per l'assoggettamento degli abitanti del paese conquisto abbia sempre per se la verosimiglianza maggiore. Le antiche notizie parlano gli del ilti sassoni, e precisa-

<sup>1</sup> Lex Sal., tit. 44, § 6-8.

<sup>2</sup> Lex Ripuar, tlt. 9, 40, 36, § 3, Ilt. 58, § 8,

<sup>•</sup> Cap. add. ad L. Langob., a. 801, c. 6 (Monum. Germ. hist. ed. Pertz. Ill, 84). • Meliones vel Addouge ad jus publicum pertinentes, en lege vivant in Italia in servitute domainorum suorum, qua Bealini vel lites vivani in Francis.

<sup>41</sup> figli di asilto erano trattati più severamente. V. Saviony, Uber den rom. Colonat, Zeitschrift, vol. VI, p. 277.

<sup>\*</sup> LETFR., Logo: VI, 9: \* Consuctudo enim est, ut pro minima persona, que exercidalis homo investuur esse, CL. solid. componantur, etc. \*; nell'editio di Rotant (j. 139) veniva sià determinato il vidrigisto dell'alcio a 60 schill.

<sup>\*</sup> Nelle verchie leggi di Kent. V. Lappennerg, Gesch. von England, I, p. 576.

mente con frasi, le quali stranamente concordano appuntino con quelle di Paolo Diacono sui Romani ', e ne mostrano l'analogia a prim'occhio.

Noi troviamo tuttavia una conferma più vicina presso gli stessi Langobardi. La parola hospites di Paolo indica, l'osservammo, il rapporto generale, che aveva luogo già ai tempi romani nell'alloggiamento dei soldati, ed il quale per maniere diverse fu adoperato anche da popoli germanici, riguardantisi ancora come esercito romano, come gli Eruli, i Goti, i Borgognoni, Indi anche il diverso significato della parola, il quale bisogna intendere di nuovo diversamente presso i Langobardi, onde poterlo poi giustamente comprendere in Paolo Diacono. A questo proposito Troya a chiamò già l'attenzione sul trattato conchiuso tra Arichi principe di Benevento ed i Napoletani rispetto al paese di Liburia\*, nel qual trattato i fondi del signore del paese vengono detti hospitalica, e i coloni dello stesso tertiatores 4. E però le parole di Paolo acquistano una luce sorprendente, avvegnachè evidentemente i terziatori siano lo stesso che i tributari, cioè i Romani censiti del terzo delle rendite; sicchè noi possiamo senza pensiero alcuno tanto più riferire ai tributari ogni determinazione apparente nel capitolare del principe di Benevento nell'836 rispetto ai terziatori, quanto maggiormente esse sembrino specialmente ad essi adatte, Per conseguenza quindi i terziatori erano una specie di coloni, i quali non potevano venir adoperati in guerra, essendo essi invece debitori verso lo Stato (reipublicæ) od il principe di un censo fondiario (responsationm) upltamente ad altre prestazioni e servigi, più verso i proprietari di tributi (pensiones), cioè del terzo con servizio obbligato e con un dono annuo - il tutto secondo un'antica abitudine s. Noi troviamo finalmente costoro anche nel trattato di divisione tra il principe Ra-

<sup>1</sup> II passo fu citato dal Wartz nella: Deutsche Terfassungspeschichte, 1, 182. Nota 2 - Rudolius, translatio S. Alexandri, c. 1 (Monum. Germ. II, p. 673) et eam (se. terram) quara maxime quie respicti orientem, colonis iradebani, singuisi pro sorte sua, sub Iributo exercondum. — Videuxindes, 1, 14 — reliquidas pulson gentis fributo condemnaterunt, s. 1 Vedi pag. 73

<sup>\$</sup> Della condizione, ecc. § 27.

MURATORI, Sa. T. H., P. I., p. 340. Naice su questo una lite tra i Napoletani ed i Langobardi a quali terniatori appartengano i fondi (fundora): « inquiratur diligenter ad qualita hospitatica inerunt pertinentia antiquitus, etc. »

Mentoni, I. c. p. 256: Index capitulorum, §§ 20, 32; ih. p. 239, § 14. De teritatoritum vero hoc stelli ut nulla nova et a parte Helpublica Imposatur, excepto antiguacion neutudine, hoc responsaticam tolum et angarias et actariari, simule et ad domina, smor angarias et pensiones, secundam antiguam consuctudinem, nec non et excessum ad fusicem sumu ment in anna, cuno fuil prisea consuctudo.

delchi e Siconolfo di Benevento nell'851 come homines qui sunt sub tributo '.

Che se l'identità tra i tributari di Paolo Diacono ed i terziatro in upuel di Benevento resti provata, non si potrà più metrei dubbio che questa classe della popolazione abbia appartenuto al ecolegii aldi. Giacoche, oltre ciò che su questo rapporto venne già osservato rispetto ai tributari, e' non s' oppone a questo che i terziatori fossero debitori di cesso e di servigi allo Stato od al principe; avvegnache lo stesso debba esser sostenuto anche degli aldi, in favore di che io non vogito citare che il capitolare di Carlo il Grando dell' 801, nel quale gli aldi in somma vengono indicati come recritienti il 30 Stato : dal insubbicame pertinente la verentine il allo stato i dal resubbicame pertinente la come dell' 801, nel quale gli aldi in somma vengono indicati come recritienti allo Stato : dal insubbicame pertinente la verentine dell' 801.

E con quanto per noi fu detto concordano anche i pochissimi casi, nei quali i Romani nelle carret langolarde compainon formalmente come tali, o come tali possono esser supposti con certezza. Costi è la cosa in una donazione del 707 ad una chiesa fondata in vicinanza di Pistoia, nella quale i Romani, i quali risiedevano come massai sul fondo donato, venenero obbligati ad un tributo anno in oilo, cera od oro del valore di un tremissis (il terzo di uno secilino d'oro) per la luminaria della chiesa, a cui dovevano aggiungere servigi per oggi masseria annualmente per quattro estimane a vantaggio della fondazione. È per Romani bisogna pur riienere gli ablianti di alcune casse tributarie compressi un una donazione del 722 di un Orso chierico a favore di un monastero feminile da sessolui fondato. A vareguadio, benche i nomi soli non possono dare punto di certo <sup>1</sup>, avendo spesso i servi romani ricevuto dai loro paroni moli magnolariti o avendo dovuto i manomessi accettarli col

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MURATORI, I. c. p. 360, c. (3. Tributum è precisamente l'affitto (pensio) o il canone dei frutto pagato dai contatini al proprietario; v. Muratora , Antiq. 1, 731. Documen, dell'860, e el exinde de ipsa supraser, re annue temporibus reddium alque tributum persoferre debessuus. •

<sup>1</sup> Vedi pag. 268. Nota 3.

<sup>3</sup> Il documento travasi appo Fin. Buckertt, Golice diplom. Tossono Firraze 1898, S. 109 Il passo relativo sonos: 1 ieme el aces masarierio iviende damessi to 111 erentiores, tut omner romant... qui modo sunt vel corum heredibus, dure delcos per ricreto annua per quesquara masa ma luminaria ia loga. Recirias crazico nostro, valiente trestaise, celleo, cres, autò, de ista iri re una quala badactri (quella di quosic ter maierie possegnes), et esta della contra del contra della contr

BRENKETT, N. 16. + Sala in loco Perroniano eum duas Caras tributarias, una qui regitur per Candido, altera per Majoriano cum familia corum. Casas duas in Navale de Morgincapot mulieri mese, una qui regitur per Pridichis et alia per Corbuio.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In una famiglia sois s'avvicendano nomi romani e langubardi. Lo storico Paolo era fi-gilo di Warsefriel, di Arichie, etc. V. Palbero genealegico ap. Patt. Diac., IV, 39, Un vecevo Giovanoi era figlio dell'abate Adrobald; carta del 700 ap. Bauvetti, N. 3. Il figlio di un Fortunato prete si chiamava Bonnoid; carta del 713, lb. N. 4.

diritto hangobardo; più trovandosi avere i Langobardi, entrati nel clero, assunti nomi antichi cristiani donde a spiegarsi la unione di nomi romani e langobardi in una stessa persona i, pure come Romani possono certamente esser considerati solo i semi-liberi, o i servi con nomi romani.

Noi possiamo finalmente ammettere come prova per la nostra opinione anche l'uso linguistico posteriore d'Italia, in quanto tuttavia esso rinosi sull'antica tradizione e non possa venir considerato come novellamente introdotto. Negli statuti della republica florentina del XIV secolo la dizione hospes nella forma hostis (la quale è anche variante in Paolo Diacono) viene usata a spiegare il rapporto tra il cittadino florentino ed il suo colono sul territorio (comitatinus vel distrectualis) e dichiarato solennemente dal proprietario, il cui fondo il colono coltiva \*: rapporto affatto somigliante a quello tra i Langobardi dominanti ed i vinti Romani, pel quale usavasi la medesima indicazione. Così pure troviamo più tardi i terzii come un tributo affatto regolare dei coloni liberi al proprietario o di questi al possessore supremo 3. Ecco perchè anche i procuratori di Federico I, i quali cercarono di far valere la signoria imperiale contro le città langobarde in senso affatto nuovo, richiesero da queste Il terzo, come tributo dovuto all'imperatore, possidente supremo .

Passismo ora all'altra parte della popolazione romana onde cercarla essa pure tra gil Stati langobardi — Se i Romani liberi, cioè i rimasti preprietari di fondi o di case, i possidenti o gli appaltatori del censi ereditari, mantenero tra gli aldi a stetto un po' di libertà, che divenenco mai i coloni di prima? — Certo l'assoggettamento e la universa miseria possono aver spesso distrutta la differenza tra i vari rapporti civili dei Romani, sicchè sarebbe proba-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BENSTIT, Och dip, Iose, N. 80 del T.M. PERTOL qui Bassocon, N. 36 del T.S. domas del Intrallaciona Cutturas qui di Cartouto, et dino socion Biossata qui el Maccio. 3 Badula populi del comunula Florratic. Probuyti ap, Mica. Kicca, Ton. 1-111, 4º Questa Fallina reiducione degli distatti della republica forestina, fasta nel 118 ci directore del delicit Bariolemo De Valpas e Podo De Castro. Il passo citato irrevala i, Del Santa Carto del delicita Bariolemo De Valpas e Podo De Castro. Il passo citato irrevala i, Del Santa Calta (Intel Sa, vi quiencunge colinadria in persona aliquim nama basica.)
P. San el Libr. II, Riber Sa, vi quiencunge colinadria in persona aliquim nama basica.
Plantalina diffuedrii siliquim protoam citron... dicen vei holden tauan pradictus, del.

<sup>\*\*</sup> Partiel III privil. contessum fervariensi populo n. 1003 - emmes Cartenare (persone della cotte reple) diatone in piateira, que terite diemart, tulos asse permittimes » Nexa». A Antig. 9, 733 A. 71a I diritti di proprietà e signoria di Federico I relia codi detta fanula Patielaria, doi su quel di Como. su quali edi em o lia lie colia civi, trori » meditesa totius viai et de lerria militum (caralleri, vassalli del regno) quarium, de estoria vero tertimo. » Mexa». Antig. 1, 19, 6.

<sup>4</sup> OTTO MORKA, MERAT., Ss. VI, p. 1127 — a nique item Cremenses, quibus omnáum gerrarum suarum tertium, acsi ipsi domini corum fuissent, penitus omnino auferabant.

bile che non pochi coloni fossero passati allo sato migliore degli aldi; generalmente tuttavia esi caddero nello stato peggiore di una servitù completa, divenendo servi massarii o massai od amministratori non tiberi. L'editto di Rotari ci mostra che un simil genere di pertinendi possedeva terre, beni mobili e schiavi, ma dei quali esi potevano disporre in modo assai limitato, ed anzi solo a vantaggio della masseria (casa massaria). A stento perè possiamo cresderi diversi dai coloni d'una volta. E le carte del tempo posteriore del Langobardi confermano l'esistenza del rapporto dei servi massarii parente, benche inferiore in libertà a quel dei coloni; da quelli bisogna null'ammeno distinguere i massai liberi e semiliberi v

A proposito del passo di Paolo Diacono tante volte citato osservo che con esso i pensa generalmente solo 'alla popolazione campagnuota; rapporto alle città le lpotesi s'aggirano in un campo assai largo. Eppure Paolo non ha eccettuate le città, anzi partà dell'universa popolazione romana, come lo provano chiaramente le parole dell'altro passo; populi tamen aggracati hospites partisuntar. Città ecampagan non formavan contrapposto alcuno. Nelle città romane del resto, oltre ai possessori, ai quali qui noi aggiungiamo in generale anche gli noncratt ed i curiali, ed oltre il clero, del quale dovremo parlare specialmente, "avevano anche otti, artisii, negozianti, artieri, in ultimo l' intera massa della plebs. Dunque furono anche questi distribuiti tra i Langobardi?

Nel comune langobardo, il quale, come mostrerò più tardi, ab bracciava la città e la campagna, non vi aveva altra possibilità di assistenza legale che l'essere o pienamente libero o mundio di un libero, di un grande o del re. È vero; la pace del re, la quale si estendeva su tutto il paese, accordava una protezione legale universale, che diveniva ancora più grande su' suoi possessi sulla sua corte (curtis regio), dappertutto, dove egli si fosse soffermato v; ò vero, come gasendo trovavasi protezione nel servizio di un grande o del re: più turii anche in quel rapporto speciale della commen-

<sup>1</sup> Еd. Воти., §§ 236, 238.

I BRUNTITI, N. 25 deTumo I Xa. Donation of I Warnerfelds, gastalos deres- alia chiesa of a Engoise Stal food decoult i averano ondere (ammissization), maxsord of obligate. N. 45 del 74 i Toolakinot dell'alexa di S. Feetin le Flaggiolo per Walsord of toliques. N. 45 del 74 i Toolakinot dell'alexa di S. Feetin le Flaggiolo per Valsorda per la compania della considerazione dell'alexa della compania della considerazione del

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ed. Rozu., §§ 36-38; sulla pace del re vedi anche Wilda, Strafresht der Germaneu., p. 253-264.

datio; nissuna tuttavia di queste protezioni basta per tutta la popolazione od anche solo per un ceto; avvegnachè da una parte solo pochi potessero per l'ultima guisa rraggiungere quella protezione speciale, dall'altra fosse la pace del re non abbastanza potenta, per rendere luttile il mundio anche per i meno liberi. Però noi dovremo dapperiutto, anche rapporto alle parti suddette della popolazione delle città, deciderci o per l'assoluta libertà langoharda, o per quel rapporto personale qualunqua el di sotto del mundio.

Ed anzi tutto per quanto riguardi gli artieri, i quali sin dai templ romani erano uniti in corporazioni o collegi allo scopo delle publiche prestazioni . Leo mise fuori l'ipotesi, che essa libertà non venne ai singoli concessa, ma che essi collegialmente divennero tributari, e precisamente verso i duchi, l re, la chiesa \*. L' ipotesi per vero ha alcunchè in suo favore, non però una prova storica speciale, non l'analogia universale delle istituzioni germaniche. Infatti gli artieri erano in generale nelle monarchie germaniche non solo soggetti a tributi, ma dipendenti; però non formavano un ceto a parte, ma come servi ministeriales stavano in servizio dei liberi, dei grandi, del re e della Chiesa. Basta rammentare la lex Burgundionum, la quale notoriamente espone la signoria germanica sui provinciali sotto le forme le più miti. In essa il titolo 10 tratta del ridrigildo dei servi, il quale per i ministeriali meglio ragguardevoli viene fissato a 55 sol., per i coloni o pastori a 30, per il buon orefice a 450 (314 dunque dippiù che non per un Borgognone o Romano), per il lavorante in argento a 100, pel fabbro a 50, e così via. Nel titolo 21, il quale discorre dei contratti dei servi al § 2 è detto. - Chi permetta che i suoi pertinenti orefici, fabbri, calzolai o sartori esercitino publicamente il loro mestiere, stia mallevadore del danno o delle perdite, che quelli apportassero a qualch'altro artiere della stessa natura 1. - Però gli artieri erano pertinenti, i quali lavoravano col permesso del loro padrone anche per altri, ai quali naturalmente essi dovevano cedere parte del proprio guadagno 4. - Che ora presso i Langobardi la condizione degli artieri somigliasse la suddetta, risnlta già dal ricordare che si fa del servus ministerialis doctus domi aut probatus, il cui

<sup>1</sup> Vedi più sopra pag. 61.

<sup>2</sup> LEO, Verfassung der lombardischen Städte, p. 21.

<sup>1.</sup> Quiennyme vero sersum suum aurifloom, êtc lin publico aliribotum artificium exercere perminerii, e id quoud aficienda opera a quocunge sanzepis, fortisse evertierii, dece ever perminerii, e id quot aficienda opera a quocunge sanzepis, fortisse evertierii, dece de constitutivamo anche nel dirititi del popolo franco e dell' alemanno monimati gili artieri tra i pertinenti. P. Lez Sallar, e codo Fallad, titi. XI, (of Laspyrera p. 71); Lez Xallaron, titi. 79, dovo tra gili aliri e inber, aurifex, aut spatarius, qui publice probati ausat e (§ 7) — il che prova egunimonto l'esercito publico dei mestire.

vidrigido l'editto di Rotari determina maggiore di quello del ministeriale semplice e pressochè eguale a quello dell'aldio '. Difficil cosa sarà il supporre assieme a questi nelle città altri artieri liberi e solo censiti, col che io nullameno non intendo negare, che sessi, dove in gran moltitudine, come a cagion d'esemplo sui beni o nelle corti reali, potessero ancora aver vissuto in corporazioni.

I medici, i notai ed i capomastri da Como (magistri coma cini) ricordati dall'editto serano indubbiamente o tutti o per la parte maggiore d'origine romana. Che essi poi dovessero essere liberi, non risulta certo dalla natura del fatto, avvegnachè sia noto aver gli antichi Romani contato tra i loro schiavi e manomessi, medici, dotti artisti e poeti. E i Langobardi da principio non avran certo nella divisione fatta eccezione a simil gente; e' conobbero nullameno ben presto che fosse arte o scienza, e più presto forse che non gli stessi antichi Romani, le portarono que' barhari ad onore, concedendo a cultori di esse, quando non la piena libertà langobarda (per impans oppure in votum regis) per lo meno lo stato di gasendo di un duca o del re. Però questa sarebbe la condizione. nella quale noi avremmo a collocare i notai i quall redigevano gli stromenti in'affari di giurisdizione libera, tenevano i protocolli degli atti criminali, registravano le leggi e così via; e come i notai anche i magistri comacini, i quali come canomastri stringevano contratti cogli appaltatori o coi fabbricauti, contratti, nei quali noi gli vediamo comparire uniti in certe maestranze (scuole di fabbrica) anche di maestri e scolari 4. Pittori e medici accumulavano mercè il servigio o la grazia del re vistose somme, come provano alcune carte langobarde dei bassi tempi .

<sup>4</sup> Il semplice ministeriale o il servo valgono 25 sol.; il ministerialis probatus, ciò è a dire l'artiere istruito 50, l'aidio 60; vedi Ed. Rovn., §§ 129-134.

Este potrano nultimeno esere divisi acche alriamente; p. e., a aeconda le camere o gialiogie della conce, come nei chiatrico di Carbeja; v. Pereis quem Andalmaria sense; a Gerbajom regressu, non incura. Poss. DOZIXII..., Aeri justi (Mantazon, Annal, Bond., Tistampia sa, Diciatano, Peopreyape de Pabel Funsion. Pari Stát. Aspend, describe della concentration dell

Notal: Ed. Rorn. § 347. « Si quis chariam faisam seriperit aut quotilibet membranam... Conclusio legum Roth.: — mulio allo exemplo credator, nist quot manus Ausondil Notarii notari scriptum aut recognitum, etc. — Medici, § 138 — et mercedem medico persolvat, quantum per doctos homines arbitratum fuerti. Magistri Comadol. » § 144, 145. 4 Ed Rorn., 444. « Si magistri Comadous cue no Geleja susi domma al restauratum.

vel fishricandum... de mercede susceperit, etc. § 145. Si quis magistrum Comacioum unum aut plures rogaverit aut conduxerit ad operam dictandum, aut solatium diurnum præstandum inter suos servos, etc.

Il pittore Auriperto possedava chiesa e chiostro in Lucca, donatigli dal re Astolfo, vedi Baunetti, N. 57, all'anno 763, il regio medico (medicus regum) Gaidoaldo fece alia chiesa

Più tardì la ricerca sull'istituzione delle corti (curtes) regie ella opolizione ducali nelle città el fornirà n'i des più chiara della condizione della popolizione urbana di origine romana; per ora non ci curiamo he del rapporti personali ed anzi tutto nella maniera adoprata dall'editto di Rotari, onde poterne dedurre uno schiarimento per gir seritori che parlarono della condizione de' Romani. Che se per onoi credemmo aver trovata una spiegazione più chiara e meno incerta della dubia notizia recataci da Paolo Diacono, e' cli incomo anche di far concordare con essa le notizie dateci da fregorio Magon, le quali, apparentemente affatto opposte, ci parlano della libertà di singoli Romani, anzi della continuazione del comune romano.

E qui pure l'editto di Rotarl ci fornisce colla legge sui Vargangi i mezzi desiderati; da essa risulta qual maniera di trattamento ottenessero quegli stranieri, che, portatisl nel regno, sl collocavano sotto la speciale protezione o pace (sub scuto potestatis) del re. Essi d'ordinario vivevano secondo il diritto langobardo, quando però un privilegio regale non avesse loro concesso l'uso del proprio, poi, nel caso morissero senza figli legittimi, avevan per erede il re, come i manomessi senza mundio i rispettivi patroni . - Credendo che il diritto romano fosse allora già dovunque conosciuto, si vollero vargangi solo gli stranieri Germani 2; eppure questa opinione non corrisponde nè al significato della parola, nè ai fatti storici. Avvegnadio vargangi siano in generale gli stranieri, specialmente disertori : e la maggior parte di quelli, che si rifuggivano presso i Langobardi, fossero appunto Romani venuti dalle provincie confinanti. Sin dai tempi di Gregorio passavano ai Langohardi molti Romani dall'esercito, dai chiostri, da ogni ceto, cominciando dagli schiavi fino al possidenti, del quali tutti osservammo già non avere essi

SAVIONT, Geschichte des Römischen Rechies im M. A., Vol. § 33, p. 123. — Tutti gil strapleri cioè tutti i Tedeschi non Langobardi. —

ed al monastero di S. Bartolomeo presso Pistoja una donazione di fondi (curfes) e quam foras muro civitatis pistoriensis in *proprite rebus mela* construxi, • lb., N. 68, all'anno 766. 6 Ed. Roya., § 380.

<sup>\*</sup> Goor, Gauna, Antonauterichimore, p. 206 spiego la pareda con eur colo: Ablaticos, residenza: Errepase d'unque à teun de multi albatazione, Queste digilicator rischia rischianismo da un passo il un contratto tra il principe l'accident di la forenzi dei Stoccasió d'un contratto de l'un passo de la contratto de l'un passo d'un contratto de l'un contr

certamente cercata la servitù '. La legge citata chiarisce qual maniera di accoglimento essi trovassero presso i Langobardi; essi passavano generalmente sotto il mundio del re e si sottomettevano al diritto langobardo, I singoli Romani, stabilitisi tra i Langobardi forse non desideravano punto il mantenimento del diritto romano. giacchè per i limiti impostigli dal re, i vantaggi principali di esso andavano perduti, come a dire la libertà di disporre del patrimonio ed il largo diritto ad ereditare. Altro era certamente il caso in cui una intera città per trattato si desse ai Langobardi, come pare sia accaduto nella veloce conquista dell' esarcato per Liutprando operata; per essa città il mantenimento del diritto proprio e dello stato delle cose, così com'esso era, doveva sembrare di ben'altra importanza, ond' è che forse esso mantenimento venisse compreso tra i patti dell'assoggettamento. Il diritto del popolo langobardo non può dirci più in là, avvegnachè rapporti siffatti riposassero su trattatl speciali; ad esso bastava determinare la norma generale di procedura.

Egli è pure sempre a dubitarsi, se casi simili abbiano avuto luogo subito nel primo periodo della signoria langobarda, perchè essi casi distruggevano senza dubbio il principio dell'unità giuridica, la quale i Langobardi avevano tanto ostinatamente sostenuta coutro i loro affini di schiatta, i Sassoni, Intanto la notizia di Gregorio, per noi già citata, dei Pisani, i quali ad onta dell'armistizio lasciavano veleggiare le loro navi da guerra contro i Romani, parebbe invero provarlo . Lo dicemmo . difficilmente si riputeranno questi Pisani Langobardi di Pisa, anzi è probabilissimo che Pisa, avuto riguardo alla sua importanza come città marittima e per cui i Langobardi potevano già sin da principio corseggiare verso Sardegna , abbia ottenuto da Alboino un trattato specialmente vantaggioso. Questo re infatti, giusta Paolo, confermò, pregante il vescovo, alla chiesa di Treviso ogni sua proprietà, mentre altrove ogni bene ecclesiastico era stato confiscato 4. Però non ammetterei col Troya fosse esso trattato una semplice alleanza " - giacchè certamente i Langobardi avrebbero accettato molto meno dai Romani, che dai Sassoni un simile rapporto - ma più presto lo crederei una manomissione secondo il diritto langobardo (come a dire per sagit-

t Vedi più sopra p. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi più sopra p. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Griegorio ne parla, Epist. IX, 4: anche in Siellia aspeltasi una invasione dei Lango-bardi. Ib. XI, 51.

<sup>4</sup> PAGEO DIAC., 44, 12.

<sup>5</sup> TROYA, Della condizione, ecc. § 59.

tam), mercò la quale i Pisani, come tutti gli altri popoli soggetti, venenero compresi nella nazione langobarda e precisamente allo scopo di aumentarne le forze; l'esito confermò tosto infatti la speranza, avvegnachò i Pisani ai tempi di Agliolfo dessero validissima opera a combattere il toro stessi compatrioti d'una volta. E non 6 four del caso che un simile rapporto avesse lucgo anche per attre città, como Treviso; per quel poi che spetta i Giere di Brescia, Piessere essi ricordati non basta a provare l'esistenza di un comune romano libero: è possibile che Gregorio dicesse ciere i membri del comune ecclesiastico catolico-romano di Brescia, merte i Langobardi il trattavano come aldi o protetti. E'non vivevano anche sotto i Franchi i possidenti romani ed i liberti nella malità di cittadiri romani col solo diritto di cite oi sismi-liberi?".

Questo nostro esame dei rapporti civili del Langobardi ci forni, rispetto ai Romani assoggettati, lo stesso risultato che noi avevamo già derivato dall' osservazione generale della storia e delle condizioni dei Langobardi, che cioè la popolazione romana era stretta colla nazione langobarda da nna indissolubile unità di diritto, essendo stati tutti i liberi provinciali secondo le masse maggiori collocate nelle semi-libertà degli aldi, dalla quale essi non potevano passare alla assoluta libertà langobarda, che per una nuova manomissione. Il diritto romano non fu per lungo tempo riconosciuto publicamente nè generalmente, poi ottenne per la prima volta un posto nei rapporti legali dei pertinenti tra loro, come diritto di corte, poi in quelli degli ecclesiastici non come personale, come mostreremo, ma come diritto ecclesiastico. Vi si aggiunsero più tardi singoli stranieri, ai quall esso fu concesso per privilegio regale, finalmente a città e territori interi nei trattati del loro assoggettamento.

Tra Peditto di Rotari, nel quale per la prima rolta venne scritto il diritto del popolo langobardo e reso adatto alle condizioni stabilitie del regno, e la legislazione di Liutprando (715-736), la quale ebbe di mira di perfezionario giusta gli accresciuti bisogni dei tempi, mezza, diciamo, giace un periodo di 70 a 90 anni, il quale risidita di somma importanza per la storia interna del regno langobardo. Quella unità politica e legale delle varie nazioni della monarchia, stabilità prima dalla forza ed esistente solo nell'esterne apparenze,

<sup>1</sup> Vedi più sopra p. 265, nota ".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi più sopra p. 246.

<sup>3</sup> Lex Ripuar., Ill. 58, de tabularile e tit. 61, § 4. • Si quis servum suum libertum lemerit et eisem Romanum, etc.

<sup>4</sup> Vedi il prologo di LIUTPRANDO. Leg. L. 1 e IV, 90.

divenne adesso interna, popolare per la miscela avvenuta di esse nazioni, per l'avvicinamento stesso della lingua e dei costumi. I Langobardi signoreggiarono è vero coll' armi, col loro diritto, colle forme della loro costituzione comunale e guerriera; essi nullameno condussero in mogli le figlie dei vinti; ammisero tra loro per manomissione vuoi nell' esercito, vuoi nel popolo un numero sempre maggiore di Romani, posti sotto la loro tutela; passarono tosto alla fede cristiana e ne onorarono il clero; sentirono presto l'influsso della coltura superiore; s'addomesticarono coi rapporti civili e commerciali del paese, i quali resero loro necessari i mezzi offerti dai Romani; l'uso e la Chiesa insegnaron loro la lingua romana, della quale dovettero usare ogni qualvolta redigessero documenti di contratti o decisioni, ed anzi anche quando avessero voluto scrivere il loro diritto come legge. E mentre per tal maniera la lingua popolare romana, - la lingua ecclesiastica, la lingua universalmente scritta da ultimo distrusse affatto la longobarda 1, veniva aperto l'accesso all'universa coltura letteraria dei Romani; e da gnesti impararon tosto a stimare e l'arte e il senso artistico. Teodolinda occupò architetti ed artisti nei magnifici edifizi in Monza, ornò la basilica di S. Giovanni Battista di vezzi in oro ed in argento e fece ritrarre in quadri nel proprio palazzo la storia langobarda 4. Agilolfo mandò a Cacan re degli Avari costruttori di navi, che glie ne fabbricassero per la conquista di un'isola in Tracia 3; e celebri sono i capomastri da Como, dei quali non di rado parlano le stesse leggi langobarde, Giacchè, come ce lo provano le molte carte conservateci di pie fondazioni 4 od il solo indice delle chiese e dei chiestri fabbricati da Liutprando , i Langobardi eran divenuti tanto smaniosi di fabbricare, quanto prima lo eran stati di distruggere. Così dunque l'arte romana ottenne presso i Langobardi onore. I notai regali spedivano i più importanti affari dello Stato, essendo a loro commessa la redazione delle leggi e dei giudizi regali. I re poi donavano riccamente i grammatici e gli artisti .

<sup>4</sup> Diez, Gramatik der romanischen Sprachen, Vol. 1, p. 60: Considerata storicamente la lingua italiana el pare affatto romana, alterata da qualche considererole elemento tedesco, greco ed arabo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PAOL. DIAC., IV, c. 22, 23.

<sup>3</sup> lb , c. 21 - artifices ad facienda naves.

<sup>•</sup> La maggior parte delle carte, che trovansi nella raccolta del BROERTTI, Oddice diplomatico tocano. è dei tempi di Liquirando esi riferiose a pie fondazioni. Il qui l'aver il BROERTTI GENTATO sulla nazione l'angeloraria quantio epue: (p. 283) • Ferce in tutte le sur mosse, doporbè ebbe abbracciata la religione cattolica, la redismo anche effrenata nel ben fare. •

<sup>4</sup> PAUL. DIAG., VI, 58.

<sup>6</sup> li grammatico Felior, rio di quet Floriano che istruì lo storico Paolo, fu onorato assati dal re Cuniberto, Paul. Diac., Vi. 7, vedi anche più sopra 274.

Lungi tuttavia della verità n'andresit, se credessi avessero i Langobardi lascito tutto questo si Romani, e si fosero essi soli dedicati al rozzo mestier dell'armi ed alla caccia. Sappiamo da Paolo Diacono, che essi mutarono il costume nazionale degli abiti e dei capelli si mo degli Anglo-Sassoni, che codi vennero dipinti nel palazzo di Teodolinda, e che più tardi lo cambiarono con un altro, tolto ai Romani 'E presto con questi contesero nelle opere di pietà, entrarono nello stato ecclesiastico, ed alcuni dei Langobardi meglio ragguardevoli s'accolianono il cappuccio da freia, come Anselmo abate di Nonantula, prima duca del Frinit, poi come il re Rachi 'E non m'appilero al nomo langobardo, ricordando Auriperto piutore, Gadoaldo medico, ecc. — essi o i padri loro potevano averli asunti nella nor mancipazione di Paolo tuttavia, i più grande ed il più celebre degli scrittori langobardi, figlio di Varnefrido, sappiamo da lui stesso, essere stato di origine langobarda.

Tutto questo ci chiarisce, che la lingua, i costumi, le abitudini e la coltura dei Romani a poco a poco s'introdussero presso i Langobardi, e che questi educarono di nuovo a libertà i primi, decaduti nei secoli dell'impero, dopo di aver loro imposto per forza il proprio diritto. E durante questo cangiamento reciproco ed un simile comune sconvolgimento non furono certo di poca importanza le guerre intestine del regno langobardo nella seconda metà del secolo VII; avvegnachè se in esse non si scorge omai più una divisione delle nazioni, mai un tentativo di ribellione romana contro i padroni, mai un capoparte che gli susciti a tumulto, pure e' dovettero queste guerre rafforzare sempre più l'interna unione degli abitanti nelle città e nei singoli territori, che si andavan combattendo tra loro e coi duchi rispettivi, per accordare a molti servi, e semi-liberi d'origine romana un onorevole servizio militare come gasendo; ai più valorosi tra essi anche distinzioni, ricchezze e l'intera libertà, avvegnachè i duchi, guerreggianti per la corona, non potessero speraria, che dal numero, dal valore e dalla fedeltà dei loro guerrieri.

Se dunque verso la prima metà del secolo VIII, cioè ai tempi di Liutprando l'unità politica e nazionale del regno langobardo era per ogni maniera stabilita, ne deriva naturalissima conseguenza che la sua legislazione doveva valere non solo per i Langobardi, ma

<sup>4</sup> PAUL DIAG., IV, 23. - Vestimenta vero eis erant laxa et maximo linea, qualia Angli-Sazones habere solent... Postea vero coeperunt hostis utl... sed hoc de Romanorum consustudiase francrunt.

<sup>2</sup> Altri esempi appo Taora, Della condizione, ecc. § 151.
5 Paul. Diac., IV, 39.

<sup>·</sup> raem many 111

anche per tutti i discendenti dei Romani assoggettati. Che se molte delle ordinanze di Liutprando : che egli aggiunes al diritto del regno e del popolo langobardo previo consiglio dei grandi (judicia) di Austria, Neustria e Tuscia, come anche di tutti i suoi fedeli angobardi e col consenso del popolo intero ', » se molte, diciamo, di esse ordinante cominciano colle parde Si quis Langobarda, mentre lo editto di Rodari non adopera che la locuzione generale Si quis, oppare Si quis fiber, ciò prova soltanto, che presentementi i nome langobardo abbraccia già esseza dubbio tutta intera la popolazione del regno langobardo, non esclusi i veccovi, 'i quali eran detti suoi della nazione langobarda me che a non dubitarne, per il maggior numero eran certo di origine romana ', — È però da questo punto di vista che bisogna partire onde portar giudizio della ciazione di Romani fatta dalle leggi di Liutprando, e di tutti gli altri re langobardi del secolo tatvo.

And tutto prendismo dunque ad esame le leggi di Liutprando a questo punto relative, giacchè su di esse appunto si volle sempre appengiarsi onde provare l'esistenza del diritto romano nel regno langobardo. Nell'ordinanza de acribis (L. V. 1, 37) che a tenore del prologo al L. VI, 30 venne publicata nell'anne 727, Liutprando determino, che nella redazione dei contratti i aotai dovessero attenersi o al diritto langobardo, vil quale è il più chiaro (sedato?) eil più noto- ovvero al diritto romano: Così parlati e si riconosce apertamente per la prima volta ed indubbiamente l'uso del diritto romano; osservisi tuttavia che vi si aggiunge la nota che il diritto langobardo è l'universale. c'è bensi vero (è detto più avanti), che ad ognuno e ilibero l'uso di quel diritto che crede: le parti posnon in tal maniera e previo accordo reciporo stringere contratti legali da in notai è permesso renderne le carte; ma questo tutavia non era permesso nello eredità .'.

Troya vede in questa legge di Liutprando una importante misura politica colla quale nella speranza della conquista dell'esarcato preparare la partecipazione di sudditi romani al regno langobardo. Con ciò intanto sarebbe stato ner la prima volta ammesso generalmente

i Prol. ad L. I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi la pagina 250.

<sup>5 -</sup> De scribis hoc prospeximus, ut qui chartelas scribunt, sice ad legem Langobardoragoniam apratistima (al. aptissima) el pene omnobus noda est, sice ad legem Romanorum, non altère l'aciant, nisi quomodo in illis legibus confinette: »

<sup>4 -</sup> Et quieunque de lege sua disordere volueril et pactiones aus conventiones inter se coerist et ambre parties consenserini, istud non reputetur contra legem, quod ambre partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartuiss scribant, cuipablies non inveniuntur esse. Nam quod ad heredilandum pertinet, per legem scribant.

il diritto romano nel regno langobardo, cicè nei contratti tanto dei Romani nelle provincie nonvamente conquistate o da conquistarsi, quanto anche dei Langobardi in tutta intera l'estensione del regno. La sola eccezione fatta a questa determinazione riguardava; come abbiam visto, il diritto ereditario, il quale anche per I Romani doveva esser quello dei Langobardi (per legem scilicet Langobardi in excitant), averganche solo nei tempi posteriori della dominazione franca sia stato accettato anche a questo riguardo il sistema dei diritti personali.

Per quanto noi siamo d'accordo colle ideo del Troya a riguardo del diritto langobardo in generalo, noi non possiamo tuttavia accettare questa sua spiegazione della legge di Lintprando, la quale è forzata ed in parte non giusta. E in vero qui non si può far parola di una introduzione del diritto romano, anzi vien presupposta l'applicazione dello stesso fatta dai notal, cosicchè noi dobbiamo cercare la prima occasione della legge solo nella confusione abusiva d'ambo i diritti e nella incertezza legale che ne doveva esser derivata e contro la quale la legge stessa è diretta. Concediamo dunque che l'esclusivo dominio del diritto langobardo, che noi dapprincipio abbiamo sostenuto, fu già sin d'allora Interrotto; ma osserviamo che un fatto simile risultava già anche dalla legge di Rotari sui vargangi, ai quali qualche volta il favore regale concedeva di vivere secondo il loro diritto originario; fatto nel quale trovasi senza dubbio già indicato il principio di un sistema di diritti personali contemporaneo all'esistenza del diritto langobardo. E questo sistema sarebbesi di sicuro svolto per la stessa via naturale anche presso i Langobardi, come s'era svolto presso l Franchi , quando i re langobardi da Liutprando in poi fossero arrivati ad impadronirsi di tutta l'Italia. Giacchè quand'anche i Langobardi in quella parte di essa che fu per la prima conquistata avessero distrutta come nazione la popolazione assoggettata; essi nelle loro conquiste posteriori, come i Franchi nella Gallia meridionale, si sarebbero certamente accontentati di assoggettarsi I popoli senza sottoporli a quella specie di minorità che derivava dalla diminuziono, e più dalla distruzione del loro diritto. Ma furono appunto le continue ostilità contro i Romani quelle che mantennero il dominio del diritto langobardo e non permisero che una ristretta ricognizione dei diritti personali dei Romani stessi.

Abbiasi sott'occhio il diverso procedere di re Liutprando nelle sue

I TROYA, Della condizione, ecc. \$\$ 141-143.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eighnonn, Deutsche Staats und Rechtsgeschichte, Vol. I, § 48.

imprese guerresche. Il biografo del papa Gregorio III narra che nella spedizione contro Roma Liutprando devastò tutto il territorio percorso e fece radere e vestire alla langobarda molti nobili romani. Questo era ancora il vecchio modo di procedere dei Langobardi fino ai tempi di Rotari: i vincitori volevano strappare ai vinti ogni segno di nazionalità per poterli pol considerare come semi-liberi o servi della loro nazione. Non è però possibile supporre che re Liutprando trattasse a questo modo i Romani assoggettatisi nella rapida occupazione delle provincie e delle città dell'esarcato, giacchè quei Romani gli avevano moltissimo giovato colla loro ribellione contro l'imperatore. Qui i Romani evidentemente s'erano prestati ai suoi disegni, come Agnellus ci attesta rispetto ai Ravennati\*, e l'esito prestissimo lo prova. Colla stessa facilità poi andò perduta la maggior parte delle conquiste non appena i Romani si furono sollevati contro il re. Ai Langobardi rimase solo Bologna con qualche sito di minore importanza, ed è molto probabile che qui venisse concesso ai Romani, presso a poco come ai Vargangi, l'uso del Ioro diritto speciale.

Che se noi ci facciano a porre in relazione questi fatti colla leggi sopra indicata de serbita, nol possiamo bensi accettera les misura politica di cui Troya ci ha pariato, ma non per questo concedere che il diritto romano venisse introdotto ora per la prima volta presso i Langobardi, giacchè la legge anzi ci fa supporre, como fu già osservato, che esso diritto losse già riconoccioli in gran parte e tanto da dovergisii concedere finalmente anoche la publica ricognizione ed il valore legale. Il diritto romano poi s'era introdotto nel diritto popolare per vied urerea, parte como diritto lociessisto pordurante, parte come diritto deviargangi romani, che lo potevano mantenere sotto la protezione regale, parte finalmente per mezzo dei notal, i quali colli lingua romana, di cui essi servivansi nella estensione dei documenti, avevano introdotto nel-Puso legale non poche delle forme del diritto romano.

<sup>4</sup> ANAST., Biblioth. ap. MURAT., Script. 111, p. 1, p. 160.

AGNELLUS, Liber ponill Raven Apud MURAT., Script. T. H, p. 470.

<sup>\*</sup> Coal pr rempio la contratti di combio e di compra vien procurson cel caso di existente i depla romana; vella Sarvari, effendable der risindable Redable in Middielleri, Il, § 88, p. 333, 1vi vien pare citata p. 332 mas entrà dell'ismo 890 total al Luer, doct Agregam, che polo servir qui come enempio della confissione, contro la quade de diertta la legge di Luttaria No. Vi si parti, cicè dell'emandipatione di parcedi atti e estima colle presentioni ternite latto del difficio lagorativo quanti del remano, comes liberi arrivationi ternite latto del difficio lagorativo quanti del remano, comes liberi arrivatati.

Troya non volle ammettere un diritto ereditario romano, primo perchè esso avrebbe concesso per una parte al Romani primo giu superiori a quelli goduti dagli stessi Langobardi liberi (giacchè questi secondo il diritto loro non potevano disporre in via testamentaria del loro patrimonio, ne a verano diritti ereditari tanto estesi), poi perchè dall'altra parte esso avrebbe diminuito il diritto del re, il quale in certi casi diveniva erede, cole erede universale dopo il settimo grado di parentela, parziale per esempio quando del defunto non rimanessero che figlie o figili liegitimi!

Queste osservazioni hanno certo un valore non piccole contro la opiniono da noi più volte combattuta, che nelle città fosse una popolazione romana perfettamente libera e pareggiata ne' suoi diritti al Langobardi; nel case contrario infatti dorremme irrovare che i Romani non solo averano gli stessi diritti dei Langobardi, ma che essi persino godevano qualche privilegio di più. Ma noi abbiamo invece veduto che essi in parte erano sotto il mundium dei come immigrati o straoieri ammessi a far parte dello nazione e come semiliberi o dipendenti sotto il mundium dia ioro patroni, per cui essi in quel che riguardasse diritto patrimoniale venivano ad essere molto più limitati dei Langobardi nati liberi. Dopo tutto cio noi siamo senz' altro autorizzati ad accettare il senso più vicino della chiusa della leggen nam quod ad hereditambu perimet, secundum legem seribant dei ammettere due diversi diritti di ereditò, uno pei Romani, l'altro pei Langobardi.

Strana cosa è questa soltanto che in tutta la legislazione di Liutprando come nell'editto di Rotari non si faccia punto parola di multa e vidrigildo dei sudditi del regno langobardo viventi secondo il diritto romano. Alcuni sostennero arditamente che i Langobardi non glie l'hanno mai concesso, del appoggiarono questa loro assersione ad un passo delle leggi di Liutprando e ad una vecchia glossa a proposito di un altro.\*

Ma il primo passo, dal quale pare risulti che il Romanus homo, di cui per la prima volta ci parla qui la legislazione langobarda, non potesse pretendere un'ammenda qualunque per faida, cioè per inimicizie avute, non dice in realià altro che egli non lo

<sup>4</sup> TROYA, § 88, Ed. ROTH, §§ 153, 458-160.

<sup>\*</sup> Inorra, g So, Ect. norra, 13 1-31, 10-31.
\* 2 La proposition: Nom quod ad heredifiandum pertinet, secundum legem seriboné, si riferiese si notas, del quali în principio ê detto che stendano i documental secondo il diritto romano cul lampolardio, le prorei serundum legem, quindi non possono significare solo il diritto longobardo, formano anzi il contrapposto all' antecciente quienuque de sua lage diserdere voluenti.

<sup>3</sup> Rocox, Gerichisocesen der Germanen, p. 10 seguito da Tünz (Die Langobarden und ihr Folksrecht).

poteva in quel caso qualunque, nel quale secondo il diritto romano non esisteva una offesa. Per quello poi riguarda la glossa, essa, quando la renga sottomesas ad un rigoroso esame, prova precisamente il contrario, cioè che i Romani avevano senz'altro un vidrigildo, sul quale secondo il diritto ereditario romano avevano diritto persino le figlie dello estitoto, ciò che secondo il diritto langobardo non aveva luogo <sup>1</sup>.

Noi osserviamo tuttavia che questa glossa appartiene ai tempi del dominio franco in Italia, a tempi cioè nei quali il vidrigildo dei Romani non va più soggetto a dubbio di sorta. Per quello poi che riguarda i tempi langobardi, è nostra opinione che nel primo periodo di essi, cioè fino a quando la conquista d'Italia fu in corso. i Romani non noterono certo avere un vidrigildo dal momento che sino allora non era stata riconosciuta ancora libertà o canacità legale alcuna secondo Il loro diritto a. I Romani assoggettati avevano un vidrigildo, ma solo in quanto essi appartenessero a qualcuno del langobardi cioè del liberi, degli aldi o degli schiavi. Sola eccezione erano naturalmente i vargangi, ai quali il re aveva concesso l'uso del diritto romano. Ma questi essendo poi sotto il patronato del reavevano per conseguenza il vidrigildo; tanto più che il re stesso come patrono e dopo i figli loro come erede più vicino vi prendeva parte. Nello stesso caso trovavansi quei Romani, la cui libertà e diritto peculiare era stato riconosciuto da un atto legale. Così dunque in generale quando nel codice è detto « Egli paghi il suo vidrigildo secondo il valore che gli tocca » vien presupposto per tutti lo stesso vidrigildo 4.

Il Romanus homo dunque, che per la prima volta compare nelle leggi di Liutprando non indica già, come la generale venne cre-

<sup>4</sup> LIUTPRANDO, L. VI, p. 74; vedi anche Peditio di Rotta, 488, 215, confronta inoltre Wilda, Strafrechi der Germanen, p. 681, Nota 3.
8 LIUTPR., L. II, 7, dove nella prima giossa vien ricussto il vidrigiido ai fratello dell'accompanyone del prima giossa vien ricussto il vidrigiido ai fratello dell'accompanyone.

ctio perchi egil à liceance; cetta terza invece viene acceduta alla figlis di un ficenson cente l'emer più visione el vidrigitori, coli den teritata che il risello nan l'estone sulo perchi dei caso accumato accodo il diritto evoltanto romano regli non era l'eredo più vicio. Così spejo actumente el discontratabilmente queste gione il Wata; regli situatia non s'accorne che tatto ello non riguarda in restal i tempi lampolarati.

8 Il puno dell'etto di Rorra, § 37° o composatre pro libre bomine accusadora nativa

seen sions, a passo a cui ricorre sinche il Wita, oprira citàta p. 600, e recondo il quali riangionali sidi dal impoli di Riculta revirbor consono in citatorio nui vidigitilo foscodo la langiolari di Riculta revirbor consono in citatorio nui vidigitilo di consono il regionali di propositi di proposit

L. VI, 30 ed altrove.

duto, tutta la popolazione d'origine romana esistente nel regno lasgobardo, ma solo i Romani che più tardi immigrarono o furono
ammesti come tali per trattato. E questa nostra opinione viene
perfettamente confermate da un altro cenno di Romani homine
fatto da un'ordinanza di re Astolfo non ha guari scoperta. 'Nelle
leggi cioè date dagli ultimi re, oltre deserminazioni speciali et aggiunta el difitto popolare trovansi anche ordinanza le quali, causate
solo da avvenimenti politici, non ebbero che un'importanza passeggiera. Cesì per esempio Rachis, certo ai tempi della guerra instrapress contro Roma o per lo meno alla fine di essa, probit sotto
pena di morte qualonque specizione a Roma, Ravenna, Spoleto,
Benevento, ecc. senza suo speciale comando, particolarmente poi
qualissia comunicazione all'estero di segreti del palazzo reale. Così
pure sottopose egli tutti i viaggiatori che venivano da Roma o vi
andavano al niù risorono essame dei passaporetta.

Ma re Astolfo andò tant'oltre da proibire, a motivo della guerra, ogni commercio e comunicazione col Romani <sup>1</sup>. Nessuno dubiterà che qui s'intendano solo i Romani esteri; popure essi vengono indicati come Romani homines senz'altra aggiunta, il che sarebbe stato molto sconveniente quando sotto quelle parole s' avessero dovuto comprendere tutti i discendenti dei Romani dei regno langobardo.

Gi rimangono ora a considerare i cambiamenti avvenuti nei rapporti civili e personali dei Langobardi nei tempi poteriori — facendolo, noi avremo le prove più convincenti che la popolazione romana assoggettata formò un unico popolo coi Langobardi. Re Liutprando stabili il vidrigildo dell' exercitatis o della persona libera (ron minima persona quae exercitatis esse inceniur) a 150 soldi.

<sup>4</sup> Gii in dai 1828 Pertz trovi tra l mazooritii del monastero Trinistà della Garea un orto namero di legi jumplovite Inselli, ma di cue cigli elita hau discrictione del mano-ratti ron dicie che il 1800. Li lovo siampo era liaccia a filme per la mas cultivato della consensata di consensata della consensata di consensata d

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> TROYA, I. c., D. 488, Aist. L. 4. 8 it hos tierum volumns de lille hominibus qui negeneral rine volumatse Begis cum Romanos homines. Si facrif judez qui lu de Lacerpre semperi, composat reid-risid suum et honorem suum annitat. Si fuerit drimanume homo, amitat res suns et vaiat doculvatus cismando.. Sie pulsishir qui confer uelunde firm domini sui regis e um Romanon homines negoliatio fiperis, quando lites hobenus. \*\*

quello di un libero distinto (pro eo, qui.primus est) - noi vi vediamo indicati segnatamente i duchi - a 300; poi considerò il gasendo regale (de gasindiis vero nostris) come l'ultimo, perchè in servizio del re e gli assegnò un vidrigildo di 200 soldi - e da questi in su fino a 300 a seconda del merito della persona, di cui volta per volta il re riserbavasi la determinazione del valore 1.

Exercitalis suona presso a poco come arimanno, ciò a dire uomo dell' esercito e del popolo; dunque un libero di bassa condizione. In questo senso trovasi arimanno assai di frequente tanto nella legislazione langobarda, che nella franco-langobarda e nei documenti gindiziari e non giudiziari . Anche la donna libera è detta arimanna 1. Exercitalis è però senza dubbio la traduzione di arimanno dal momento che ripetutamente la prima parola sta invece della seconda nell'editto di Botari ed anche altrove assai di frequente Che se esistesse anche una differenza tra il significato delle due narole, essa potrebbe restringersi a questa che nel vocabolo latino il significato di uomo di guerra risulta più evidente dell'altro d'uomo del popolo 4.

Per quel che riguardava l'exercitalis non badavasi punto alla origine nazionale e ce lo provano le ordinanze di Liutprando, sull'esercito, giusta le quali ogni libero, anche il plu povero, senza differenza di sorta, era obbligato al servizio militare. La leva dei militari veniva fatta dai publici impiegati, cioè dal giudice, dallo sculdascio e dal saltario. Il giudice può di coloro che possiedono solo un cavallo lasciar liberi 6 uomini; i cavalli tuttavia vengono impegnati per il bagaglio; 10 invece delle persone minori (de minoribus hominibus), che non possiedono casa nè terre; esse gli restano tuttavia debitrici di 3 giorni di lavoro alla settimana fino al suo ritorno. Cosl lo sculdascio può liberarne 3 della prima e 5

I LIUTPR., Leges VI, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vedi I passi relativi ap. Munayoni, Antiq. I. Diss. XIII e Saviony, Geschichte des rom. Rechles, etc. I, § 54 e seg.; poi delle leggi di Rachis ed Astolfo ultimamente scoperte-L. Rachis, 10 (Troya, I. c. p. 485), . SI enim vero arimannus aut liber homo ad fudicem suum prius non ambulaverit, etc. » dove liber homo serve soltanto a spiegare orimanuss. L. Aist. 4, vedi più sopra 285 nota 3. Taoya (§ 129) ed il conte Schop is per una strana malaintelligenza spiegano l'arimanno della Leg. Liutpr., V, 15 per soidati in servizio dei fisdez, o per una specie di guardie di sicurezza de lo stesso, eppure qui non si tratta che di un semplice nomo libero, al quale il giudice deve annunziare essere stato preso li di tui servo fuggiasco: « Arimanno suo faciendum mandalum : quia in tali loco homo taus comprehensus est. » Arimanno suo cioè che appartiene alla sua giurisdizione, che abita nel suo circondario giudiziario. 8 Leg. Ruchis 2.

<sup>4</sup> Cost nel capitolario di Siccardo di Benevento dell'anno 836, § 20. • Ut non pressumat aliquis Tertiatorem exercitatem aut mititem facere. . MURAT., St. 11, 256.

della seconda delle classi accennate; il saltarius uno per ciascuna di esse; ma anche a questi impiegati i poveri liberati da loro devono un servizio di 3 giorni <sup>4</sup>.

Che se vogliasi assolutamente sostenere, che originariamente la popolazione romana durò sempre fuori del popolo e dell'escercito dei Langobardi, che il diritto di costoro non ebbe mai valore alcuno per quelli, allora questi librei poveri bisognerà ritenerit
Langobardi immiseriti; ma è egli possibile che precisamente in quel
tempi dello spiendore massimo del regno ve ne avesse una moltitodine si grande 7 — Noi però riconosciamo in essi a preferenza
nomini emancipati o liberi poveri di origine romana, i quali dunque appartengono al popolo e al l'esercito langobardo.

Senonche la congettura di una popolazione romana vivente separata nelle citi viene sempre più destituta di fondamento da ri rata nelle citi viene sempre più destituta di fondamento da dell'ardelle leggi di re Astolfo ultimamente scoperte. Essa paria dell'armamento dei soldati ed a questo scopo, presso a poco come i citi di Servio appropriato di partenza le differenti classi di nossidenti.

Anzi tutto cioè vengono distinti tre classi di proprietari fondiari, e precisamente

 I ricchi, cioè quelli che possiedono fino a 7 poderi (casas massaricias);

 Quelli che, abbenchè non padroni di un vasto podere, pure posseggono 40 jugeri (morgen) di terra ;

3.º Finalmente 1 possidenti minori (minores), ciò è a dire i piccoli possidenti o liberi abitatori.

Più oltre distinguonai 3 altre classi di mercanti o negozianti (negotiantes) che non posseggono fondi (peucaium), popure possono essere divisi in maggiori e più ricchi (majores et potentes), in medi (qui sunt sequientes) ed in piccoli (minores) o merciai\*. La prima delle tre classi di negozianti deve essere armata di lorica, scudo, cavallo e lancia; la seconda dere avere la stessa armataru meno la lorica;

<sup>1</sup> LIUTPR., L. VI, 29.

TROTA, p. 487, Nuove leggi di Astolfo, L. 2, 3,
 Illi homines, qui non habeni cassa massaricias et habent quadraginta jugis terra.

<sup>4.</sup> L. 3. - Hom de Illis bimiliolius, qui aspetianiere unit el permisso non habeste, qui mui apriere qu'escele, abbassi brieres, avoitut et clusifor et lamons; et qui mui asperante pluveles habeste chalicia, sectore et lamons, avoit se d'autoris en lamons, avoit et la lamons de la lamons

ner la terza non occorrono che dardi ed archi. - Presso i Langohardi adunque s' era reso potente un ragguardevole ceto commerciale venuto fuori dalla popolazione commerciante della città, il quale era pari al proprietari maggiori pegli obblighi e nell'onore del servizio militare. E se questo è vero, come può essere egli avvenuto se non per mezzo di una perfetta miscela della popolazione nel modo che noi abbiamo cercato finora di provare? Giacchè nessuno certamente vorrà qui sostenere che questo ceto commerciale senza possedimenti fondiari abbia appartenuto priginariamente più tosto alla popolazione romana che alla langobarda, o a quella delle città a preferenza che a quella della campagna. Supponiamo infatti che questi non fossero che Langobardi; ma allora dove sono i liberi Romani? - il servizio militare formava l'onore dell'uomo libern o dell'arimanno; vediamo infatti nel capitolario beneventano più sopra citato che nessun colono vi poteva essere ammesso. Ma presso i Langobardi questo onore della libertà già sin della metà del secolo ottavo non veniva più determinato dal possesso fondiario, ma era stato anzi concesso nella egual misura anche al libero ceto commerciale. la cui ricchezza consisteva solo in beni mobili 1.

Intanto le emancipazioni divenute sempre più frequenti avevano fatto nascore una classe numerosa di uomini liberi, i quali parte attendevano ai mestieri, alle arti, al commercio, parte coltivavann la terra di cui erano condizionatamente proprietari.

La mancipazione degli schiavi pasava in generale come una opera di pietà, utilissima alla salute eterna dell'anima del proprietario, egiacchi il nostro Salvatore non vergognò di farsi schiavo per dare a noi la libertà ». Esco perchè si trovano mancipazioni così unmerose segnatamente nelle donzisoni e nelle ultime volontà a favore delle chiese; generalmente tuttavia colla riserva di un censo e di certi servigi per parte di quegli emancipati, che rimangono sul fondo.º. La libertà personale permetteva poi loro di poter anche abbandonarlo a loro volontà, e in questo caso restavano liberi da ogni obbligazione.º.

<sup>4</sup> Anche Liuvera., Leg. III, parla di mercanti ed operat viaggianti: Si quis ad negotium peragendum vel pro alicunque artificio intra provinciam vel extra ambuiaverit, etc. ... 2 Leg. Ais. 3.

<sup>3</sup> BRUNTTI, Cod. diplomatico forenne, N. 38 dell'anno 748, In una donaticne alla colorianti Santa Maria in Pisa il Gonatori, l'artidiaziono della chiena sub-Litopriro, devito acche contolo, e suo cagioni il diagono l'igiliaziono ligipario noto anche noto il nome di Marcia, danno in librati a molte persone dei loro fondi; puglino titulazio alla chiena annosalmorie una triminso (dressizzo) in oro, e nel matrimonio delle figlie lascino alla stessa il susudio, cioè il prezzo increvato.

Leg. Aist. 3 · excepts at sua voluntate voluerini extre, itemtiam habeaut in sua tibortate extre et vivere ubi voluerini. •

Ma non solo questi, bensì anche liberi più poveri, cioè nè possessori pure di fondi, accettavano un rapporto si fatto di proprietà dipendente; or siccome questo avveniva la base ad un contratto (libello . libellario nomine), così ne derivava per essi il nome di libellari; parola che non escludeva però che venissero chiamati anche col nome di massal o liberi coloni : Dai contratti stretti in tali. occasioni rileviamo inoltre, che essi dovevano obbligarsi tanto a certi servigi personali e d'attiraglio (operæ), quanto a somministrazioni ln naturali. In una carta infatti del 736 un libero di nome Pertolo, detto anche Baruccio, per un fondo che riceve dal centenarlo Tasulo si obbliga a prestargli nella terza settimana servigi manuali e con buoi. ed oltre a certi doni nelle feste maggiori, a cedergil la terza parte del vino e la quarta d'ogni frutto. Nel caso voglia abbandonare il fondo, egli non potrà portarne via più di quanto vi avrà recato; giacchè tutto quello che durante la residenza egli vi avesse unito, appartiene al proprietario del fondo stesso . Di gul siamo chiari che le prestazioni alle quali i residenti (residentes) liberi su di un fondo straniero trovavansi obbligati, erano di poco minori di quelle imposte ai Romani assoggettati od agli aldi. Giacchè se questi dovettero cedere non di più del terzo delle lorò ren-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MURATORI, Antiquilates I, pag. 869. Documento dell'anno 883. « Massarios et Colonos tiberos super res ad predictam S. Ecclesiam pertinentes.

BRUNETTI, Cod. diplomatico Toscano, N. 28 e et persolvat el 'Angarias lertiam a-ptimans, de Vioca facta tertia mensura, de quod piantaveri quarta mensura, in dei natali panis dino et parum politis et in pasca similiter el unom pecum si abueret, etc. e Contratti di questa maniera trovansi in:

Backert, N. 76 dell'anco 773. Gandilrido, exercitatis della città di Clusio cede ad Auderado ia metà di non casa e di un fondo sull'Ombrene sa quei di Rossila a patto che al egai terra actilimana gli presti servizio personale e co' buoi, et o qui estate condona nelia città decia moggia di alsa e per nonquesque anno persobbre divissui sviden infare loci sullo stesso luogo) tertia ebdomada tam ad mano quann et cum boses et traere nobledomatio in catata, quando l'empas ferri a advitate dece modia sale.

 $B_{\gamma}$  N. 80 contiene un altro contratto tra lo stesso Gundifredo ed un Teodiperto homo lívero, celle medealme condizi ni.

MULATORI, Antiq: I, p. 723 Carta dell'anno 777. Il rescovo di Siena Peredeo, cede al fratelli Taniperto e Teoperto nua masseria (ad residendum) colla conditione che gii dieno tre loccali di vino, un porco ed una pecora, ciascuna del valore di un tremissa ed ogni mese gli prestino una servittà (angarta) di due settimane.

Bo, p. 721. Carta dell'869. Il vescoro di Modena cede a Giovanni nomo libero ed a' snoj credi no fundo lireblario et massarielo somine, sotto la condizione che gli paghi la terza parte del grano codinario, la quinta di quel fino e del lino, in metà del vino ed olire a ciò servitir e doni.

Lizo, deschichia der Idal. Staaten I, St, non sa trovare quento résarbos di colonato prima del secolo X. Allora domandavasi soltanto la settima parte delle granziglie e del tegunal, la terra del monto — e queste imposte duravano ancesa nel secolo dectimoterzo. Ma se no aggiungevano lante altre unitamente a prestationi, pili, che la condizione del coloni uno a puèrera esera delta miglione — vel p. 86, 1. c.

dite, essi trovavansi a molto miglior partito degli nomini liberi, di cui trattiamo: sappiamo tuttavia che anche gli aldi dovevano prestare servigi personali 1. Per quello riguarda poi la capacità legale i libellarii o coloni liberi godevano pur sempre di un gran privilegio in questo, che potevano sempre sciogliere il loro rapporto di dipendenza, mentre invece gli aldi dovevano rimanere sotto la tutela dei loro patroni 2. Del resto gioverà osservare che la non possidenza importava anche pei liberi coloni una diminuzione della loro capacità legale, in modo che a questo riguardo essi non riescivano di molto superiori agli aldi. Essi non potevano prestar malleveria, perchè privi di beni sui quali assicurarla 3. Nei contratti di compera dovevano servirsi di persone, le quali attestassero che essi possedevano del proprio con che pagare il prezzo convenuto, o che l'avevano dal patrimonio della loro moglie; giacchè tutto quello ch'essi guadagnavano su di uu fondo straniero per mezzo del lavoro, dovevano lasciarvelo, nel caso lo abbandonassero . Che se poi si aggiunga ch'essi erano obbligati anche al servizio militare o in vece di questo a publiche servitù personali , vedrassi chiaramente che la loro libertà non poteva avere che un ben piccolo valore.

Perciò molti entravano più volontieri al servizio dei grandi o del re, perchè in esso non solo trovavano una potente protezione, ma anche i mezzi per procacciarsi patrimonio o credito fin dove almeno la libertà ordinaria lo permetteva. Ed alcune leggi di Rachis ci mostrano infatti di quanto significato fosse questa protezione e come segnatamente giovasse poi quella del re. Rachis vi dichiara di ritenersi obbligato a difendere i suoi gasendi dall'arbitrio dei judices " e comanda a questi che nel caso un arimanno si lamenti presso di loro di violenze patite da un gasendo, essi debbano prima di passare a sequestro o di citar l'ultimo in tribunale, ammonirlo a comportarsi secondo la legge. Si guardi tuttavia il giudice dall'alterare la stessa a favore di quello '. Inoltre, benchè in generale non fosse con-

<sup>1</sup> Litten. Leges VI, 15. . St aldius cujuscunque in casa alterius, nesciente Domino so-, fugerit: quum inventus fuerit, sic deliest dare homo ipse, qui eum habuerit, operas quomodo de servo,

<sup>1</sup> Liurpa., Leges VI, 14. . De aldionibus qui de personis suis aktiones sunt , si aliqua compellatio facta fuerit, patroni corum cos defendant.

<sup>3</sup> Lauren., Leges VI, 75. Quando un residente libero avesse commesso assassinio, il proprictario la cerlo modo ne era responsale. Ib. VI, 38 - da questo rapporto a quello del patronato non vi ha molta distanza. 4 lvl. Vl. 80. V. BRUNETTI, God. dipl., N. 28.

b Vedl più sopra pag. 286.

<sup>·</sup> Leg. Rachis, II. · De pasinchiis quidem nostris Ita statuere, ut nullus judex eos, opprimere debeant, quoniam nos debemus gasindios nostros defendere. 1 Leg. Rachis, 6.

cesso di rappresentare gli affari di un altro libero innanzi al tribunale, pure il signore del gasendo, sia egli il re od un suo fedele potrà rappresentarlo contro il giudice, che lo volesse per avventura opprimere 1.

Vedemmo poi già più sopra, e lo provammo coll'editto di Rotari, cho il gasendo poteva essere premiato de' suoi servigi ancho con benefici 2. - Questo rapporto di dipendenza e di protezione intanto doveva essere ben esteso ne' bassi tempi della dominazione langobarda, avvegnachè il re Pipino in un suo capitolare dell'anno 780 vi si riferisca come ad un costume tradizionale de' Langobardi 5. Lorchè per conseguenza il feudalismo francese venne introdotto in Italia, esso, precisamento come il sistema dei diritti personali, non potè sembrare nè cosa assolutamente nuova nè del tutto straniera; giacchè ambidue questi principii trovansi già introdotti dai Langobardi. anzi preparati già ad uno svolgimento maggiore.

Non ci rimane ancora che a trattare del diritto ecclesiastico e del clero durante il dominio langobardo.

È già noto abbastanza como dopo il Savigny la sia ormai credenza generale che il clero, come sotto i Franchi, così anche nel regno langobardo, in generale vivesse secondo il diritto romano, riconoscinto come il diritto universale della Chiesa 4.

Trova non ha guari entrò in campo contro l'opinione or ora esposta colle seguenti osservazioni: « Non puossi negare, che lorquando il re Agilolfo restituì la Chiesa cattolica allo splendore di prima e ridonò al clero l'antica stima, egli riconobbe anche la legislazione degli Imperatori romani, in quanto essa toccava il diritto della Chiesa e del clero, ed ammise i privilegi del tribunale ecclesiastico, dell'asilo nelle chiese, ecc. » 5; « è altrettanto certo tuttavia che in tutto il resto, cioè nei rapporti personali, anche il clero visse secondo il diritto langobardo . . A provare queste sue opinioni, l'autore reca una quantità di documenti, disposti cronologicamente, dai

<sup>1</sup> fb., 7. . Si culm quicunque liber homo in servitio de Gasindio regis aut de ejus fidelibus introlerit, et si Judex, de sub quo fuerit (cioè come libero) dolose eum opprimere curaverit, ille in cujus obsequio est, habcat licentiam, etc. . 2 Vedi più sopra p. 206, nota 6.

<sup>3</sup> Monumenta Germ, ed. PERTZ, III, p. 69, c. 13, 4 Stelli nobis de illos liberes Lungobardos ut licentiam habeaul se commendandi ubi votuerrot, si seniorem non habuerini, sicut a tempore Langobardorum fecerunt.

SAVIONY, Gesch. des rom. Rechts, etc. 1, § 40. \* Come era avvenuto già presso i Franchi per mezzo di Ciodoveo ai concilio di Oricor«

nel 811. Can. 1. . De homicidis, adulteris et furibus si ad «celesiam confugerint id cost» tulmus observandum, quod ecclesiastici canones decreverunt el Romana lex constiluit. Ercunoun, Stante-und Rechtsgeschiete I, § 28, nota C.

<sup>&</sup>quot; Troya, Della condiz., ecc. \$ 65.

quali risulta evidentissimo, che i preti langobardi possedevano sui loro fondi aldi e dipendenti, che essi rappresentavano secondo il diritto langobardo , che anche in altri rapporti personali essi comparivano come mundualdi, e vendevano il mundio giusta la legge dei Langobardi a, che essi nei contratti di compera o vendita riportavansi all'editto di quelli, che nelle donazioni accettavano o davano il launechildo langobardo , che i publici tribunali nelle loro controversie procedevano secondo la consuetudine di quel popolo, cioè nell'invito col guadium (wadium, wadia), col giuramento nel sacramentale, col duello nella prova 4 - in somma che meno nella parte canonica. altrove non compariva mai traccia di diritto romano 5. Ciò che il Savigny non vuol ammettere che come eccezione alla regola, per esempio per la chiesa di Bergamo, per la quale il Lupi radunò carte del X e dell'XI secolo provanti quasi tutte diritto langobardo, è in realtà regola senza eccezione nelle carte langobarde, e regola anche nei tempi dei Fanchi , e questo benchè allora il diritto romano fosse già riconosciuto come diritto personale ed in generale poi come quello a preferenza proprio della Chiesa. Benchè ora questo risultato storico mi paja tanto bene assicurato dal Troya, da credermi dispensato dall'aumentarne il numero delle prove - pure quelle addotte da chi ha l'opinione contraria mi sembrano meritevoli di un esame più accurato.

Il passo della legge che qui anzitutto ha importanza è il seguente: Leg. Liufpr. VI, 800: Si Langoorapus, uxorem habens, filios aut filias procreaverit, et postea, inspiratione Dei computsus, CLERICUS EFFECTUS FURRIT tune FILLI aut FILLE, qui ante eius conversionem

<sup>1</sup> TROYA, \$ 175.

<sup>\*</sup> Taoya, § 488. Carta dell'anno 773. Il chierion Agoperto, e suo fratcito Gidilrido, vendono il mundio della foro sorella all' nomo che la sposa per un tremisso. Bo., § 188. Carta dell'anno 771. Valeriano, un prete di Lucca, detto anche litodolo, Jacciando il suo patrimonio alla Chiesa, dispone che il vescoro riceva in sua vece pene e vidrigidi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ib., § 173; benché il re Liuiprando dichiarasse valida la donazione per la salute dell'anima anche senza Launechildo — Lauren, Leg. 1V, 49.

 $<sup>^4</sup>$   $B_{\rm el}$  § 200, carta del 760: In una controversia di due preti a Lucca, dall'uno vien giunato con nacramentale esenuolum legam, e l'altro dà ascondo il diritto langobardo la Wa-dia. Vedi Marzona, Antiqualetat [1, D. 33. Hé sotto avrò lo sesso occasione di citare un esempio molto più decisivo, che s'uggi all'attenzione del Troya.

<sup>\*</sup>Thora., § 242; Meta. Yoots, Antiquidate's, § 300; certa dell' anno 800; Piscilo tensito a, Lucos dove gli accioni giudinico. L' avvento e celesiated oi 8. Gilcomo presti il giuramento col seramentale contro la chiesa di S. Andrea, dopochè l'avrit già imposto il Wadia secundum Izyen. Yedi inolitre gli esempi appo il Troya, §§ 254, §85, \$70. Appendice j 12.

nati fuerint, IPSA LEGE VIVANT, QUANDO EOS GENUIT, et causam suam per legem ipsam finire debemi!.

I figli adonque di un uomo langobardo, il quale entri nello stato ecclesiastico, devono continuare a vivere giusta quel diritto, al quale il padre obbediva, lorchè il ebbe generati.

Si pensa ch'essi non debbano acettare coi padre il diritto romano; ma la congettura secondo la quale in questo caso si intenderebbe pariare del diritto romano dei preti è finitto gratulta en onviene pi punto ne poco giustificata dalla legge. A noi pare infatti che la sarebbe questa una strana interpretazione dell'igna fege riona, qua ille circicha, appunto perciò che essa indica in modo tanto semplice e preciso il diritto langobardo. L'interpretazione riesce al contrario affatto spontanea, quando si ponga attenzione all'uno linguistico della legislazione langobarda, secondo il quale leza non vuol dire solo il diritto del popolo, ma ed anche il diritto di un determinato cot di persone rispetto alla libertà od alla schiavità, anzi persino il rapporto od il diritto legale di un solo indiritto di un solo indiritto legale di un solo indiritto.

In quella maniera adonque che l' uomo o nato, o dichiarato libero senza mundio, l'aldio così va, averano ciascuno la propria lexsecondo la quale egli vieva, così anche il chierico ne avera una deivriato dal privilegi del ceto ecclesistico, dalla protezione e dal diritto della Chiesa. Nel passo citato però trattasi soltanto della differenza dei cei pernonali, non di quella del diritti del popolo, non che supporre che il Langobardo entrando nello stato ecclesiastico si separasso in pari tempo dal suo popolo, non è tampoca ammisibile, che egli escisse in modo assoluto dal ceto, a cui appartenera.

Giacchè, quando pure secondo il diritto ecclesiastico, la libertà personale fosse stata una condizione necessaria allo stato ecclesiastico, tattavia l'idrigildo per esempio dei sacerdoi non era nel diritto popolare stabilito secondo questa misura, ma a seconda del ceto nel quale il prete era nato e questo senza dubbio perciò che sesso apparteneva a suoi parenti ed eredi, il diritto dei quall non

<sup>3</sup> Appo Walten, debeaf; la retta lezione, debeant, trovasi appo il Munatoni.

<sup>\*\*</sup>Lierre, Lep. VI, 73. - Et seine feyne enne parton one habend (method il figli di adri qualmo et pate orum habente. Le Geren, § 183. - Seilline et qui per impassi ci est, in votem Rejei distilizio, fejes lape rivet, feiri qui amund festes est, obbeçti un il cittrio sul liberta come l'amundio. Med § 195. - Omnone limetti. . Lepidous disconne norum sorum neifere débout, d'ore l'arginents : S'ecudions qualifer a sui destininerum sorum neifere débout, d'ore l'arginents : S'ecudions qualifer a sui destininerum sorum neifere debout, d'ore l'arginents. S'ecudions qualifer sui destininerum sort service de l'argine de l'arginent sort de l'argine metalent, etc. post tétats faction habent, habende di spid lepon mens. (Il bro diritie, ciol il lero dicrito all'erolli qualquem à stabil sit libigation faisset.)

venira per nulla migliorato dall'esser essi divenuti eredi di un sacerdote. Il diritto comune dei Pranchi ripuari inflatti stabilive seso pure il vidrigidio dei sacerdoti a seconda della loro nascita (nattritana), a seconda ciole che l'uno fosse o un dipendente, o un some del re o della Chiesa, un lito od un libero; e in quest'ultimo caso fissara un vidrigidio non maggiore di quello richiesto per un altro suomo libero franco; l'orichi poi più tardi Carlo il Grande triplicò il vidrigidio dei preti, anche is semplicissima soma, che egli prese per base, era poggiata sulla differenza della nascita. L'ordinanza di Liutprando però non determina che quanto segue. Esnechè un padre di famiglia entri nello stato ecclesiastico, i rapporti legali dei figli son potranno essere matati.

Dei tempi langobardi non fu possibile trovare più di una carta, la quale citi le pandette e il codice cioè il diritto romano 3. Essa contiene un brano di lettera di protezione per il vescovo di Arezzo nella controversia, più volte citata, di costui col vescovo di Siena a proposito della diocesi di Sant'Amsano e della chiesa dipendente. Trova si salva col congetturare che lo stesso scritto abbia avuto origine in Roma ', e non s'accorge che l'opinione del Muratori , che la carta cioè appartenga al 752 è malamente provata . Ad ogni modo il frammento in discorso, trattando solo di un processo per il possedimento della Chiesa, non verrebbe a provare punto nè poco a favore del diritto personale degli ecclesiastici. Per un di più poi io accennerò ad una carta del 745 finora non curata, dalla quale risulta in modo assoluto che i vescovi di Siena e di Arezzo unitamente a quattro altri vescovi della Toscana, i quali per lo stesso affare sedevano allora a tribunale col notajo reale Guntramo, vivevano tutti secondo il diritto langobardo; giacchè vi si accettò un giuramento giusta l'editto di Rotari, il quale doveva essere prestato

<sup>1</sup> Lex Ripuar., tlt. 36, § 5.

<sup>\*</sup> Epistola ad Pipfonus regem Ralies dell'anno 877. Monumenta Germanica, Ill., p. 150. Verumtamen de presbleits videtur nobis, si über natus est per triplam compositionem accundum suom legem dat compositione... Si autem presbler servus natus full, seenadum illius notificialem tripla compositione solvatur, etc. - Confronta anche Hiesbarrii I, Capit. dell'anno 832, e. 3, ent Monsum, Germ. Ill., p. 300.

<sup>8</sup> Veil DE-Savuat, Geschichte des römischen Rechtes im M. A. Vol. II, p. 226 e Munarons, Antiquitates, III, p. 888.

<sup>\*</sup> Della condisione, ecc., § 161.

<sup>\*</sup>Il Meartoni apoggis la sua opinione su questo fatto solo, che nel frammanto si accuma al trasporto dele cosa di Sant'Amano fotto dal versoro di Siesa, a versionesto a cui si riferino una bolis di Para Stefano il dell'anno 751: vedi il documento aga Mearton, indignidate, 7. V. y. 237, et anno anno proporto il morrario, Coleta, cee, N. Al, Omerrini tuttaria nel la steesa controvenia fu portata inamenti al papa Giovanni/XXI nell'amno (08), il quale commiste ad un tribunande di versori di delettere in perposito.

da Lupertiano il vescovo di Arezzo e da sei altri sacerdoti scelti dall'antagonista del primo, il vescovo Adeodato '.

Che poi ai tempi posteriori dei Franchi la cosa fosse diversa, vien negata da un capitolare langobardo dell' 819 emanato dal re Luigi I, giacchè la proposizione generale: Ui omnie ordo Ecclesiarum secundam Romanam legem circust, al riferisce soltanto al-frentitessi ecclesiastica a conditione ch'essa non torni a danno della chiesa stessa 3. Dei diritti personali degli ecclesiastici non vi si fa parola, anzi essi veogono severamente distinti dai diritto ecclesiastico che li riguardava 3.

Ancora, un gran numero di documenti prova, che tutti gli eclesiastici dal nono al secolo undecimo, come tutte le altre persone vivevano giusta il diritto, al quale appartenevano per nascita cioè ora secondo il langobardo, ora secondo il franco, raramente poi secondo il romano.

L'abate di Farfa per esempio domandava in Roma stessa al papa ed all'imperatore di poter essere giudicato secondo il diritto langobardo, avvegnacbè il suo chiostro avesse sempre vissuto sotto di esso <sup>3</sup>.

Eppure il Savigny vorrebbe che tutto ciò non fosse che eccacione. Ma e dove sono dunque le prore per la regola supposta da tai in Italia? A dir vero egli cita un passo tolto ad una lettera di Ottone vescoro di Vercelli del X secolo, dove è dette. Roman quaque principeza, quoram legem etiam Nosta soccanoratos in MULTIS comesni observera. I Romani dunque dovevano osservare il diritto romano in modif, una non in karti i rapporti, dunque neppure nei privati. E questa spiegazione non andrà soggetta a dubbio di sorta, quando vengo asservato che nel passo, in cui Ottone si dichiara contrario ad un certo matrimonio, si parla del diritto romano ma solo unitamente al salico del al langobardo, poi anche quando si noti che quel veccovo stesso nel suo testamento del 948 dichiaral securie il diritto lancobardo. Che gli accelsissici stessi infanti di-

BRUSTETT, Colice diplem. Lockens, N. S. ed anche Miss. vom. Anliquidade VI., p. 329 e. ageneti. - Quadam por anapitudada intentione decreminant, ut sill a regiment com sex expensive. Quadam por activation intention decreminant, ut sill a regiment com sex expensives to all previous com sex expensives to a commente to a diversarial sextenses to a decodation edges voluntati, perbasa in: Laportimo Episcope video de diversaria description de decodation edges voluntation de decodation de de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hlotharti 1. Ezc. Canonum, a. 835, c. 3. Monumenta Germanier III., p. 372 · Debet ergo unusquiaque corum tam pro cotlesiasticis caustis, quam citam pro proprita cidonibus suis, excep publico videlicet erimine, haberi advocatum non maite famm, etc. .

4 Bimando alle provo dato dal Monarous, Anti-midatei II. p. 251-364 et alle modio altre.

fornite dal Taoya, Della condizione, erc.

4 Vedi più sopra il capit. II, periodo V: I Si vitel.

<sup>4</sup> TROYA, L. C. \$ 2.9.

vessero vivere giusta il diritto romano, è massima che fu solo ed a poco a poco accettata in Italia nel secolo XI.

Io la trovo infatti per la prima volts in una carta dell'anno 1029, nella quale il vescovo di Susa, henchè di origine salica, si assoggetta al diritto romano a cagione dello stato ecclesisatio ', poi in un'altra dell'anno 1086, nella quale il vescovo di Teste fa la stessa dichiarazione, e a diri l'ever riferendosi al capitolare di Luigi il Plo, al quale noi più sopra abbiamo accennato '.

Tutto quello che abbiamo detto è intanto più che sufficiente a provare che anche gli eccleisattici del regno langobardo vivevano in generale secondo il diritto dei vincitori, in quella stessa maniera cioè per la quale i vinti erano stati incorporati nella nazione vicitirice. Ecco perchè nella formula più sopra riportata, obbligano siesi all'obbdedienza verso il papa, si dienono a buon diritto Langobardi ; ecco perchè non troviamo stabilito per essi un vidrigitalo pescales: i Langobardi infatti non consideravano gli ecclessistici come ceto speciale e privilegiato d'un peculiare diritto. Arichi, duca di Brescia, ai tempi di Carlo il Grande, fu il primo che trova di Brescia, ai tempi di Carlo il Grande, fu il primo che trova presi è.

Nel fatto che anche gil ecclesiastici viverano presso i Langobardi secondo il diritto di questi noi abbiamo certo un altro argomento importantissimo per la nostra opisione sullo stato legale del vinite. Roman, iciò della perfetta loro assimilazione col popolo doministi; è impossibile però ammettere la contemporanea esistenza dei sudditi romani colla inro costituzione mufuicipale e dei Langobardi colle oro istituzioni militari o del gau, Quest' ultima osserrazione resti tuttavia indecisa fino a che avremo essurita la ricorca seguente sulla costituzione del reggo langobardo e delle sue citti; giacche col per le prove che d'ogni parte avremo raccolle, potremo essere tanto più souri del risultato ottenoto.

<sup>4</sup> Menaront, Antiquitates I, 345, B. • Et Ideo ego, qui supra, Alrico Episcopo homore Sacerdotti habro et Legem Romanam nune vicere videor, quamvis en natione, uf supra, Sailchus rem.

<sup>2</sup> Chron. Casarurienas, pp. Menarcos, Scriptores r. R., II, P. II, p. 1008, E. Carta di un cambio ira il vecovo di Tesae o l'abate di Casarini. Il vecovo dice: « Sirut in Lego sert-phus est: Omas ordo Excisarum secundum legens Romanem vivuot et Intunt, ego surpraeoriptus Episcopus sol facto.
3 Vedi più copora, p. 200.

Alfors per la prima volta nonçue la opinione che i presi formassero una sato speciala, per il che averace che, income la legge non avven damende di presione, operar procedera in modo silutio arbitrario, nessato volten cabiligarai ad sicun vidirgisto verso di cui, artirà lo sattili poi tanto situ quanto quello di Luberpando per i lairi, cich dei 2000 a 200 soldi a sconda del grado di coloro; o qui se positolo deserviuni, « e per giù altri di 190 « sicul dei classi, qui s'averdicibrio unilitata raturi.

## Costituzione del regno langobardo.

La nazione langobarda formava con tutti gli altri popoli, che a lei-si erano unili, un escretio solo, e questa comunità popolare formava alla sua volta nu'unità nazionale, alla quale i Langobardi davano la legge ed il nome. Una volta poi che questi elbero fondato un regno in Italia, la loro costituzione militare divenne anche costituzione di stato, ordinamento, il quale, precisamente al contrario di quello dell'impero romano o del regno visigoto, che stabilivano una assoluta divisione tra le autorità militari e civili ; bavani ineces sulla indivisa unità d'ambidue questi ordini. Il perche zerretius venne a significare popolo, ezercitatis l'uomo ibbero; dusz poi non solo conduttore d'eserciti ma anche giudice ed ufficiale civile (judez). Il re come princeps Langobardorum era supremo comandante dell'esercito e giudice supremo del popolo.

Senonchè la parola re presso i Langobardi, come in generale presso i Germani, avera un significato anche più importante: dove essa retiisse latrodotta per la prima volta, non valeva solo come titole di principe, ma era anche come il fondamento di una nuova constituzione. Presso i popoli scandinavi esso titolo era d'origine antichissima; veniva anzi derivato da Wodan, ed era per conseguenza, quando lo si vogila, bassio su diritto divino; ma presso la magior parte degli altri popoli tedeschi non si venne alla elezione d'un re prima che non venisse sentito il bisogno esterno di unità, e l'interna persuasione della costel potenza; un popolo infaiti è obbligato ari-nunciare all'onore d'avere un regno non appena egli più non valga a sostenere la propria indipendenza i.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi la stupenda dissertazione del Wastz nell'opera: Deutsche Forfassungsgeschichis l, p. 161.

L'idea reale dunque presso i Germani aveva per fondamento, oli omi inganno, quest'altra, che essa ciole dava al popolo nella persona di un re scelto e riconosciuto da lui la coscienza della sua unità ed individualità politica e nazionale in modo più sicuro e più costante di quello che esso lo potesse avere altrimenti dalle mal certe adunanze popolari o militari. E da questo risuta che li popolo vedesse nel re il sostenitore del proprio onore, come viceversa il re poi riguardasse il popolo come la base della propria potenza e l'origine del proprio diritto.

Egli è certo che l'idea del regno non apparve addirittura così precisata in ogni luogo; essa non lo fu che a poco a poco a seconda della natura delle istituzioni e solo dietro uno svolgimento storico. Ed è pur certo che presso tutti quel popoli germanici, che ebbero sperimentato la disciplina del servizio militare romano, prima che essi fondassero i loro nuovi Stati su territorio romano, l'autorità militare dei loro re come generali romani, pol la signoria loro sulle provincie di Roma, nelle quali sottentravano ai diritti imperiali, esercitarono un influsso non piccolo sullo svolgimento dell'idea regale; e non menò di questo poi egli è giuocoforza ammettere, che la dottrina della Chiesa cristiana colle idee ebraico-orientali, che le sono unite e che formarono l'appoggio dello stesso clero cattolico. aiutò non poco la svolgimento suddetto dell'autorità reale. Ma egli è o sarebbe errore il voler derivare il regno tedesco nelle pnove monarchie germaniche da queste ragioni accidentali ed esterne, da questi, per così espimermi, « motivi romani » 4. Il regno langobardo intanto non originò certo dal servizio militare prestato ai Romani, nè venne da questo fondato; sappiamo infatti che i Langobardi ne andarono pressochè esenti; esso sorse invece lorquando il popolo senti il bisogno di una unità, lorchè cioè esso popolo durava ancora nelle emigrazioni sotto i duchi \*. E questa nuova istituzione rinvigorita all'interno da quella stessa coscienza nazionale, che aveva valso ad unire alla nazione le popolazioni straniere, che erano state ammesse nell'esercito, portata sempre più in alto da grandi individualità, come quelle di Adoino e di Alboino, resa celebre da fatti e da vittorie famose, diffusa per la conquista d'Italia e per la fondazione di un regno duraturo, fu dopo breve interruzione, che servi a provarne sempre più l'assoluta necessità, restituita e sostenuta gioriosamente da energici sovrani, come Agilolfo, Rotari, Grimoaldo

ceterarum instar gentium statuerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sybra, Enstehung des deutschen Eönigthmus, t844, Vedl sopra p. 218. In del rysto mon intendo negare il valore di questo scritto tanto acuto quanto dotto.
<sup>2</sup> PARL. Diac., 1. 45 - noientes jam witra Langobardi esse suò duodbus, regem sibi ad

e Llutprando. Il perchè ben poco valore puossi qui attribuire alle scarse traccie di idee cristiane e di tradizioni romane .

Passiamo ora a considerare il regno de' Langobardi come esso ci viene presentato dalla storia e dal diritto scritto di quella nazione.

Il popolo eleggeva il proprio re, o per lo meno dava il suo consenso alia elezione già fatta, ma sempre sotto la forma di un'elezione 1. nella quale bisogna tuttavia osservare, che l'essere della famiglia reale o in parentela con essa costituiva sempre un privilegio in faccia agli altri candidati. E Teodolinda fu anzi poco iontana dall'ottenere la corona ereditaria nella schiatta bavarese da lei introdotta, come già prima era avvenuto presso i Franchi nella famiglia dei Merovlngi; che se essa non vi pervenne, ciò non dipendè che in parte da circostanze affatto accidentali, in parte dalla prepotenza dei duchil, che non sapevano sopportare a iungo sul trono re inoperosi o minorenni 5. Per mezzo della elezione il popolo langobardo conferiva al re tutti quei diritti universali, che non potevano essere esercitati dalla nniversità stessa, come a diritti i diritti patrimoniali; quanto agli altri poi, esso non glie ne accordava che il supremo esercizio, così che al comune del popolo ed a' costui rettori rimanesse sempre una cooperazione importante. Tutto questo del resto non era assicurato da trattato di sorta, ma solo dalla consuetudine e dai costume.

Ammessa ora la estensione ed in pari tempo la restrizione saddetta ecco quali erano in generale i diritti regali. Le leggi venivano dibattute dal re, dai grandi e dai rettori del popolo e dopo essere state accettate dall'initero esercito nelle adunanze popolari, venivano promulgate in nome del re.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ed. Rorm. § 2: « quide posiginam corda regium da manus Dei esse credimus, non possible est, ul homo possible est, ul homo possible est, ul homo possible est, ul homo possible est. Perse principi della prima delle nature sancemate, cicè quelle dei diritto divino esantilla anche l'arbitrio dei re; della seconda natura poi sarebbe il sopranome di Flavio portato da Austra i dei s'epsi successori.

Pioporbi la regina Todoliolia abba eletto a spoo e re il deca Agiolo, il popolo disei il suo conenzo. Parc. Duc., ill. 3, 4. Sed tame congreppia in nema Langharitar, poseca menee fallo de omedire in repusan opud diefoldamuni lerodus est. 1 l'accident di Referando, ippolo di Luisprando, visvotes inverce centro in vicinità di er churante la missistati di central e mestre se ne aspettava la morie. L'internado instituta di central e missistati di central e missistati di contral e missistati di contrali e missistati di contrali

<sup>\*</sup> Acistación figino di Troclolinia fo secutio dal troso dopo lo smil di Trapo. La di la ligita Gundelerga fi portirenza lepos di de nr. Arientalo 6 febrat. Sporses. Ariento supico della atena Troclolinia, ed a lui l'agli andi Goderetro e Bertatico), quale fu describe della companio della sensa Troclolinia, ed a lui l'agli andi Goderetro e Bertatico), quale fu describe della companio della della companio della della companio della della condita della companio della della condita della companio della condita della companio della condita della companio de

<sup>\*</sup> Ed. Rotu. \* Peroratio regis - pari consilio parique consensu cum Primalis Judi-

Il quale era bensì il giudice supremo, ma doveva pronunciare il giudizio, come ogni altro giudice del popolo, unitamente a giudici assessori '. Egli solo aveva ll diritto di radunare l' esercito ', ma, a non dubitarne, la guerra era prima discussa ed approvata dai Grandi nelle adunanze popolari, che di solito avevano luogo al primo di marzo . Il patrimonio publico - il territorio - in quanto esso non era stato distribuito all'uno o all'altro de' suoi seguaci, apparteneva al re e veniva amministrato da impiegati appositamente da lui nominati, cloè dai gastaldi . La pace publica era protetta da lui, ed a lul però veniva confidata la suprema autorità penale che egli poi esercitava parte in persona, segnatamente contro i potenti o i Grandi ", parte per mezzo del rettori del popolo o d'altri suol impiegati. Ogni delitto quindi contro lo Stato, come alto tradimento, perturbazione delle adunanze popolari e così via, veniva punito dal re colla vita o colla massima delle multe (di 900 soldi) 6; nè minore era la pena nel caso che qualcuno avesse sturbato la pace nel palazzo del re , il quale poi riceveva l'intero importo di ambedue queste multe. Aveva invece la sola metà di quelle che dovevano essere pagate per offese personali, e ciò a titolo di perturbazione della pace comune (fredus, appo i Franchi): l'altra metà toccava come compenso e soddisfazione alla parte offesa . Il re esercltava inoltre la suprema polizia, e dava le necessarie disposizioni per la sicurezza delle persone e delle proprietà . Le chiese ed i monasteri coi loro dipendenti ", come anche tutti gli stranieri che si stabilivano nel regno " erano sotto la sua protezione speciale. A lui spettava pure rappresentare le donne contro il loro mun-

cibus cuncioque felicissimo exercitu augente constituimus... etiam per garanthix secundum. ritum gratis nostras confirmantes, ut sit hace lex firma et stabilis. Confr. • Liotpa., Leg. Prol., ad L. I, etc. • Liotpa., Leg. VI, 83 • its nobis et nostris judicibus rectum esse comparuit. • Ibid.,

<sup>\$ 85 •</sup> volebant aliqui dicere... sed nobis nostrisque judicibus hoc nullo modo pincuit. •

<sup>\*</sup> Leges Aistulphi, 13. • Et hoc diffinierus, ut portquam jussie Regis fuerit in exercitaombulandi et constituto posto ad monitionem faciendam. • \* Yeell 1 pile dei probeit di Listrando, Bachi et Astolio.

<sup>4</sup> LEUTPR., Ley. VI, 25 e più troveral più sotto a proposito dei Gastaldi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedi per esempio il giudizio di Liufprando sul duca Pennaone dei Priuli e suoi compagal. PAUL. DIAC., VI, Si.
<sup>6</sup> Ed. Roya, S. S.

<sup>7</sup> Ib., § 38.

Bil. Rotu., 35 13, 18, 19 ed altri. Vedl anche Wilda, Strafrecht der Germanen.

Ressun libero colla sua famiglia (fara) può cangiar d'abitazione entro il regno aenua concessione del re; nessuno coniare oro od argento senza di cesa (Kd. Rotte., § 177 e § 246) e cont via.

<sup>10</sup> Liuren., Leg. V, 1. Leg. Arist. 8. 14 Ed. Born., 5 300.

<sup>14</sup> Ed. Born., § 31

dualdo 1,1 dipendenti contro i loro signori 1; in lui trovarano un ultimo sinto tutti coloro, che altrove averan perduto goni speranza di protezione. Ed è appunto da questo suo patronato universale, da questo suo diritto di tutelas suprema che il re si formò non pochi diritti, che egli collocò al posto del comune in quanto almeno le rendite publiche toccarano a lui 1.

Tra il re ed il popolo occupavano il posto di mezzo i jusica decominazione generale, la quie appunto perciò abbisogna di una spiegazione più precisa. Savigny il crede lo stesso di quello che introno i conti presso i Franchi. Secondo lui si guidice, contes, duca non sono che traduzioni diverso di un unico titolo inagobardo esconosciuto 4. Ma la cosa merita d'esservo seservata un pe'ni attentamente; vediamo intanto in qual caso compaiono i jusices nella legislazione langobarda.

regissazione inagionaria.

I giudici d'Austria, Neustria e Tuscia, cioè a dire di tutte le provincie del regno propriamente detto, senza i ducati di Spoleto e di Benevento, convenirano annamente in principio del marzo nel palazzo reale e di residenza in Ticinum, per trattare col re degli afari generali della monarchia 7. Le decisioni venivano prese in comune cogli altri Langobardi ivi pure radonati. Si scorge che questi giudici non erano semplicemente impiegati giudiziari in genere, ma le supreme autorità, il Grandi del paese; perciò essi chiamansi anche illustres viri, optimates 7, e si trovano indicati dovunque siccome i più considerevoli e ricchi uomini del popolo 7, aventi anche sempre un seguito di servi ". Essi presiedevano ad un territorio giuristicinale (giudiciaria) del quel costituivano la suprema survità giudiciaria, di cui erano duci in guerra", ed in cui esercia-vano il potere penale e la sorvenitara di folicia ". In tali doveri vano il potere penale e la sorvenitara di noticia ". In tali doveri

<sup>1 16., \$ 195.</sup> 

<sup>1</sup> Log. Richis, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il re en dita dagli stranieri solto la sua protezione e dai manomessi come amundi nel caso, non abbiano lasciato figli legitimi (Ed. Rova. 350, 255); dagli nomini liberi quando manchino gli eredi legali (Io.), § 246); eredita poi abele in parte quando non restino che itelia e figli natarali e manchino altri parceli (Io., § 156 così via.)

<sup>4</sup> SAVIGNY, Gesch. des r. R. I, § 83, p. 282.

LIUTPR., Leg. Prol. ad L. VI, II e seg. Proinde prævidimus ess (caussa) usque ad supraser, diem Calend. Martiarum suspendere, dum usque nostri ad nos conjungerentur Judices, etc. »

Liutpa, Leg. Prol. ad L. III. • una cum illustribus viris Optimatibus meis ex Neutrix el Austrix el Tuscim partibus vel universis pobilibus Langobardis. •

<sup>7</sup> II giudice può dare alla sua donna fino ad una metò del valore di 400 s. Altri nomini lobili non possuno ottrepassare i 300.
8 LEUTRA, Leg. VI, 33. Ed. ROTH., 467 « In obsequio Regis aut eum judice, « Rachis 6

e el Judex neglezerit judicare aul forsitan attenderil ed Gasindium. 

\* Licra , Leg. VI, 29.

<sup>10</sup> EL BOTH, 218. LIUTPR., L. VI, 26, 27, 31.

d'afficio esti aveno sotto di sò altri publici funzionari: o primi gli cuddezi cudabito sosi avvendo bit soli altri publici funzionari: o primi gli cuddezi cudabito sosi avvendo bit soli altri i. Al funzione di salarii i. Al funzione definiri quali non erano comparto principalmente gli affari gli sculdasci: al di sopra del definiri quali non erano comparto gli gliadico non eravi che il tribunato gli sculdasci: al di sopra del pre pro i è queste, che il territorato glarisdizionale dei giudici comparto gliadici con cartico della comparto di contrato della comparto della c

Se dalla collezione delle leggi dei Langobardi volgiamo lo sgnardo al loro istoriografo Paolo Diacono, più non ci resta dubbio, che i ducre di cui questi favella siano lo stesso che gli judicez civitatum citati nelle prime: essi appaiono anche qui come ducl e giodici nelle città e nei rispettivi territori antichi o nuovamente annessi. \*Ductor, che equivalo in Paolo Diacono a daz., indica ancora più distintamente il comandante militare '; ma non vi manca però nepopure la

Litte, Lei, V., 15. - De servo fogace et advera homine, si fin allia fullifaria inventua fariti, tunc decensu ani solarius, qui fi loco ordinatus fariti, comprehendere cum debast et ad attaldalia suum preturat et îpse scubishis justica sonomişmet. In una judiciaria eranvi più scubiaci. V. 10, I. V. 5. - Si homines de sub uno judice, de diaobis tomes radiobist cussum luburitit, etc.

<sup>2</sup> LICTPA , L. IV, 7. L. Rachis 10.

<sup>8</sup> Il Saviexa ammette bensi la coinciderza del peritorio giuridalismale della citta colte palicifarire in generale; ma conerva in put temps, « che sillatta coinciderza are alfatto ci-asule, e des surebte grave crore il riferere per una sustorità municipale i conti languloniti, carello ciò cutto e purito dell'attation contituctore germanicio « (cierca, 1, na 38). lo veglia qui pervare colta citazione di pareculi passi erizati di leggi, conte i più sinsuli tacciari travere e della cuttatione di pareculi passi erizati di leggi, conte i più sinsuli tacciari travere e della cuttatione di pareculi passi erizati di leggi, conte i più sinsuli tacciari travere e della cuttatione di pareculi pareciari della contenta della co

Ed. Borna, 176; - Si quis lepsams furit effectas et cagalisms forrit pidel et populos, et cuplus als a enidad vei a cosa sun; sus si viosi schabblet. B., § 183 de per emurum custri un desidata inte notita judicia sui cultert. - Lutra. - B. 118, 4 et d'estre pinates suns periorie, pudate sui cultert. - Lutra. - B. 118, 4 et d'estre pinates sui et principem sui per Judician civilia (in. P. V. S. S. quis in solicion enidate cosa biberrii, similiare vodat caus mysicios; judicia et all'aplaces qui si loca estidiores pinates, culter sui conservatione periores, cui si cultività della costa dell'arc civilia costa elizare si man divinate facili culterna monte berra. - Jep. Rodale, E. dalla pieta deporte leggi di libario. (T. Toro, p. 485): - l'espécera precipiemus constitus, ut debena in ammopiage custra indicates del definizare some insultare participation, et debena in ammopiage custra distribution del della costa della pidele su della pidele della pidele su della pidele su della pidele su della pidele della pidele su della pidele della pidele della pidele della pidele su della pidele della pidele della pidele su della pidele pidele pidele pidele pidele della pidele della pidele pi

<sup>\*</sup> Paco. Diac., 11, 24. • Crossquisque enim Ducum rusus récisieres obtienbat, etc. • 1V, 3, 1V, 14, etc. Talvoita un noto docs suava alta testa di più città e jéucnii; così Alachis docs di Treito testos anche il diocato di Breck. By, V, 36. i dochi di Spoieto e di Becavinio estereno il ioro docso colla conquista di grandi tratti della campogna. Pacoto Diace, VI, 37. i Giattisa, Beneventanorum dusdar, D., VI, 45. Farashi, Spoit. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10. • 10

tanorum ductor. + Ib., V. 16.

consueta denominazione di juutze dei libri di legge \(^1\) Parimone lo consueta denominazione di juutze dei libri di legge \(^1\) Parimone lo cele dei sculdacio viene dallo istoriognifo indicato come capitano in secondo nella guerra \(^1\)—Noi apprendiamo dalunque da Pesto Discono, che nei giutici del codici langoli sono a riconoscersi se non esclusivamente, tuttavia precisamente i duchi.

Onesti duchi dovevano però, s'io non erro, accennare a qualcosa di più che ai conti franchi. Furono essi prima dei re i capi del popolo, i principes di Tacito . Noi abbiamo già veduto, che i Langobardi come la maggior parte dei popoli germanici, avevano una nobiltà originaria e che le nobili prosapie avevano la preferenza nell'elezione del re 4. Ora se i principi di Tacito non appartenevano necessariamente alla nobiltà, nè venivano scelti esclusivamente da essa 1, pure essi derivavano ordinariamente da stirpe nobile: e se di loro ve ne furono fra i Langobardi al tempo della fondazione del costoro dominio in Italia, cosa di cui appena si può dubitare, è certo però che sulle prime furono loro assegnati dei ducati. Decisiva ci sembra in questo rapporto la circostanza che la dignità regia, dopo pochi anni dalla fondazione del regno, cioè dono la morte di Ciefi (574) venne ancora a cessare per alcun tempo: ora se i duchi fossero stati soltanto funzionari e gasendi regl, ciò difficilmente avrebbe potuto accadere, tanto più che non era per anco estinta la discendenza di Clefi. Allorquando dopo scorsi dieci anni il regno fu restaurato i duchi diedero ad Antari, figlio di Clefi ed eletto re, la metà dei loro beni pel mantenimento della sua corte e della sua gente di servizio e; e ritennero per sè stessi l'altra metà, certamente non come beneficio del re e in modo eguale a' suol servidorl, ma sibbene come principi (principes) del popolo. Con questi potenti duchi, re Agilolfo (turingio d'origine, ma congiunto di Autari) , il quale prima era stato duca di Torino, dovette sostenere aspre lotte non poche; e la stessa misura tra il potere regio ed Il ducale si ripetè ancora frequenti volte fino ai tempi di re Liutprando, il quale non solo seppe

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R., Vi, 33. Re Ariperto II si recò incognito alle città per appendere: • Quid de co a tinquita telitatifus diceretur, e; quae justilium tinqoli judices populo suo faren nt. • 18, V., V.; è rector last dittas, quem avuidable lingua propria dicunt, vir nobilit animoque et viribos potens. • Il suo daca Ferdolfo del Friul Io chiamo un vile; perciò il prote prefette pol is via in una guerra cantro gil Siavi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> PAUL. Diac, I, 14 - noirnirs jam ultra Langobardi cose sub ducibus, regem sibi a-i exterarum instar protium statuerunt.

<sup>, 4</sup> Vedl più sopra p. 263.

Cló fu rigorosamente provato dal Waitz contro il Savient, Deutsche Ferfassungs sesch I, V, p. 85 e acg.

PAUL DIAC, III, 16; si confronti sopra. Sez. I del cap. 2, p. 212.
 V. Ed. ROTH., Prob. e PAUL, DIAC, III, 34.

<sup>.</sup> V. BOL ROTH., Prot. e PAUL. DIAC., III, 34.

ridure all'obbedienza la Lombardia propriamente detta, ma giunse a sottomettere anche i duchi di Spoleto e di Benevento, i quali frattanto avverano ampliati colle conquiste i loro domini, e s'erano costitutti quasi indipendenti 'La autorità del re si esercitava principalmente colle investiture del duchi, questi all'incontro cereavano spesso di procacciarsi un diritto ereditario; quegli, il re, voleva considerarii come funzionari, essi all'incontro pretendevano di essere piuttosto principi del popolo. Pure, fino dai tempi di Rotari, e più tardi ancora sotto Liutprande o suoi successori nell'ottavo secolo, l'autorità reale era ancora abbastanza potente, per trovare consono alla condiziono di fisto dei duchi quanto nelle leggi di questo re si riferisco al giudici. Essi formavano però sempre una potente aristorazia di fernadi del regno, senza il cui consiglio ed assesso il re non poteva decretare nè intraprendere cosa alcuna di qualche importanza nei publici affari.

Ma per quiulici nel senso dei codici langobardi non si devono tenere soltanto i duchi; e infatti perchè si chiamerebbero essi semprejudices e non duces se non nel senso di capi militari 1º. Senza dubbio appartenevano ai giudici anche i gastaldi, la cui condizione, io credo, non fu ancora definita.

<sup>4</sup> Page, Dage, VI, 53-58. Menarous chiama questi due duothi a differenza degli altri, danes mojeres. Vasila vi è in contrarte pare la non posso der ragione a Savigoy quanchi egil il dichiara affatto diversi degli altri e il chiama vera anomalie nella contituzi ne lan-negli ne contrati con la la page degli dichiara affatto diversi degli altri e il chiama vera anomalie nella contituzi ne lan-neguito amplitareno la loro città colla conquista e guadagnaronal una posizione indipendence oli sono città colla conquista e guadagnaronal una posizione indipendence di sono distinamente dal dir.

Ed. Born , § 6, 29-23.
 Deutsche Grammatik., Vol. II, p. 527.

<sup>4</sup> Gesch, des R. R. I, p. 283.

SPELMAN, AUERBACH, Vossius parte credono ad una composizione (di gast e halloraparte ad un'altra di gast e alido. Lao, dichiara che id della seconda siliaba non è che una derivazione di consonanto.

<sup>4</sup> Gesch der ital. Staaten. Vol. I. p. 93 e seg.

dersi come l'ufficio ed il titolo dei gastaldi appaiano nei codici e negli storici.

L'ufficio dei gastaldi si riferiva generalmente anzi tutto all'amministrazione delle entrate e delle corti regie (curtes regie) : essi doverano curare le azioni di diritto del re, riscuotere per lui le multe, ecc. \*\*. Essi erano impiegati regi e si chiamavano quindi, al pari degli altri impiegati di cono dipendenti, actores regii ". Petrotamo se li troviamo ciò malgrado indicati talvolta nella raccolta delle leggi di Liutprando come giudici ", e quindi compresi fra gii ufunzionari del regno, sorge la quistione: se una tale denominazione compelesse loro effettivamente nello siesso senso dei duchi, e se quindi dovunque si la menzione di gastaldi si debba intendere anche giudici "se essi debbanis considerare come giudici delle città fjusticas ricitatum?" e di nuqule rapporto essi si trovassero coi duchi;

I codici non forniscono in ciò alcun preciso e decisiro ragguagio, ma danno tuttavia sicune indicazioni importanti. Se il duca, così è detto nell'editto di Rotari, opprime in guissi indebita il suo esserciale, deve il gastaldo assistere quest'ultimo, e proteggerlo nella via legale presso il re odi il suo giudice. Mis se il gastaldo opprime il proprio eserciale, deve il duce difeolere quest'ultimo. finche egli riabbia i propri diritti. — Poichè qui e nel precedente si fa parota vero-similmente dell'esercisi in campagna, è evidente che il gastaldo anava anche alla guerra, locchè invero è dimostrato anche altrimenti. Ad ogni modo emerge dalle fatte citazioni, che duca e gastaldo in certa guisa fronavansi vicenderolmente nell'esercizio del potere, ma in modo che il primo tenesse un'autorità maggiore, poichè questi faceta da sè medesimo giustitia a chi era oppresso alla gastaldo, mecur da sè medesimo giustitia a chi era oppresso alla gastaldo, metra l'altro non poteva farlo in odio al duca se non con mezzo del re e di un altro giudice. — Non si pub tuttavia coi codici i an-

Ben s, State delle Conffan con.

<sup>4</sup> Ed. Rorm., § 378. • SI gastaldius ant quie libet actor regis post succeptan et commissas sibi ad gubernandum curtes aut casas regiss, etc. • Livra., Log. Vi. 6. • Si quie gastaldius aut actor regis, Curtem regism habens ad gubernandum. • 2 Ed. Her. § 15, 169, 23 ed altrove.

E Lauren, Leg. VI, 6. Nam st per Astorem fraus facta facrit et., per Gastaldium inventa facrit, babeat ipse gastaldius de compositione, quam actor componere debet, partent tritium et dues inti the curte regia.

<sup>4</sup> Lauren , Leg. VI, 6 e 25, ove il gastaldo è chiamato a vicenda anche giudice.

<sup>5</sup> Ed. Royn., \$ 23 e 24.

ARASTAS, Bibl. Fita Gregorii II. Menar., T. III, p. 185. A. ove nella riconquista dellacittà di Crema per gli ajuti del Papa è detto: - Langobardos pene tercentos cam corusu gastaldione interferenti. -

<sup>7</sup> VI è detto: - aut certe apud suum judiorm - non era dunque questo giudice il duca stesso dei effi escriciali è parola? Bisogna ritenere che un duca cordacese lo guerra anche escriciali di altri ducati o gastaldati, poiché non lutti i duchi e gastaldi andavano in pana sola volta alla guerra.

gobardi dimostrare con sicurezza, che il potere dei gastaldi e dei duchi si estendesse anche sulle città, finche non sia positivamente stabilito, che quanto è detto in quel codici circa i giudici debba valere anche pel gastaldi. Volgiamoci pertanto agli altri codici di quet tempo ed agli storici onde portare la cosa alla maggior possibile certezza.

Nei documenti toscani publicati dal Brunetti sul tempi langobardi, si parla di un duca della città di Lucca come della suprema autorità locale '; d'altra parte trovansi gastaldi in Siena, Pistoia, Volterra e, pare, anche ad Arezzo s. Che poi questi gastaldi, come altrove i duchi, fossero la suprema autorità municipale della città ove risiedevano, lo prova già la loro denominazione di giudici e meglio ancora la loro giurisdizione in quel passi dei documenti ove ne vien fatto cenno 3. - Come in Toscana noi troviamo del gastaldi unche nella Lombardia propriamente detta. Così nella città di Nova. non Inngi da Modena, « città nuova » che andò poscia distrutta , Il gastaldo della città sosteneva i diritti del comune contro l'abate Anselmo di Nonantula; così a Piacenza ed a Parma i gastaldi vennero consultati in controversie per delimitazione di confini sulle quali decise re Bertarido . Frequentissimamente si trovano i gastaldi come autorità municipali nei ducati di Spoleto e di Benevento. I documenti langobardi della città di Reate sono datati dal tempo dei regnanti duca di Spoleto e gastaldo della città . In quei

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fil. BRUNETTI, Cod. diplom. Torcano, Firenze, 4906, L. 1 e II. • cum gratia Domni Walperil ducis nostro civitatis nostre Luceasis. • N. 4, d. 713.

Baunetti, p. 312, ove sono citati i documenti della raccolta che lo provano.
 Nell'audizione dei testimoni tenuta dal notaro regio Guntramo in Sicoa nell'anno 743

sulls onlineversia the behief of Sense of Artesto (Brasserri, N. S., ander Matazori, side, V. D., 21 s.) a Horson be footpointed it must be precise glavesian cell leverative of Sense, an saturato acto in gineralization del versoro di Artesto. Da col-recipie del priori del Cimina (amoni estrevanto del discinita del Sense come della considerati ha consecutation del consec

<sup>-</sup> MEART, And T. H., D. (14. - Privilegium elementasium Caroll imperatoris in Americon Abbito confirmano quantum sententum, que lastá fait incer (pasum abbitore el Inter Ramadoum contradicionem circitati more el propulmo giundem circitati, etc. - Il CLARY). Hall Flatentina Gett. 7. L. p. 17 el cita un decreto di re Bestratio pristivo sina vertenza di certifia i histo Luglivirium postaldismo Placentines urbis el tutturocem pantalesson Placentines urbis el tutturo della propositiona della propositiona della propositiona propositiona propositiona propositiona propositiona propositiona della propo

no 716. • Temporibus, ... viri glorioni Luponis summi ducis geniis Lungobardorum et siri magnifici l'ertonis gastaldii civitalis ficatisse; p. 86. Docum, dell'anno 766 ed altri.

giudizi dei quali il duca di Spoleto teneva la presidenza, appaiono gastalidi di Reste, di Nuceria, di Yalva, oltre a molti sculdasci ed altre persone come assessori · Ed annocr più numerosi sono i gastaldi nei documenti dei tempi dei Franchi, cioè del IX o X secolo · Il territorio benerentano era quindi ripartito in gastaldati, come quelli dell'alta Italia o della Toscana in città (ciriotate) ·

I gastaldi erano adunque anche gindici municipali, cioè autorità giudiziarie nelle città e nei territori alle medesime appartenenti, precisamente come i duchi. Com'essi poi riunissero in sè anche l'amministrazione delle corti regie, verrà più avanti dimostrato nelle costituzioni municipali; qui non si tratta che di spiegare i loro rapporti coi duchi. - Giusta le leggi dell' editto sopra citato la dignità del gastaldo appare inferiore a quella del duca, sebbene a questi non subordinata, ma dipendente immediatamente dal re. come comportava la loro condizione di funzionari del re ed amministratori delle sue corti. Nei ducati i loro rapporti coi duchi si andarono modificando e pigliando nuova forma. A misura che questi andarono guadagnando di indipendenza, divennero. - i duchi, principi dominanti, ed i gastaldi loro impiegati, restando tuttavia autorità municipali. - Concorda plenamente con ciò anche il poco che si trova circa i gastaldi negli storici di quel tempo. Il duca dei Bulgari Alzeco, giusta Paolo Diacono, non potè, presso il duca di Benevento che lo accolse, assumere che il titolo di gastaldo 4. All'incontro da un passo di Anastasio risulta che i gastaldi che stavano sotto il re, erano compresi al pari dei duchi, tra i Grandi (judices) del re stesso , e da una lettera di Pana Adriano ricavasi che i ga-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi appo Trova . Della condizione, ecc. § 160 e § 176 i documenti citati : anno 751

<sup>3</sup> Vegansi specialmente i documenti dei divistro di Cassarta fondato dall'amperature Loddroit I tell'amposito dell'amposito de

<sup>»</sup> Vrggasi il capitolario dell'anno 851 sulla divisione dei principati di Benevento e Salerno. Menarona, Ser., T. il, P. I, p. 200, § 9. « la parte vestra... sini leta gastaldata et toca integra cuma omnibuse habitatoribus. « Come gastaldati sono nominati: Tarentum, Latiniensum, Cassanum ed altre città tra cui Salenum e Capua.

<sup>\*</sup> PAUL, DIAC., V. 29 · Ipsumque Aizeconem muiato dignitatis nomine de duce gastaldium nocitari prerepit. • È questa l'unica volta, per quanto mi consta, che si trovi ij ittalo di gastaldo in Paelo Diacono. • Nell'impositro che re Liutterando «bbe con papa Zaccaria, quegli cil ando incontro cum

Nell'incontro che re Liutprando ebbe con papa Zaccaria, quegli gli andò incontro cum suis judicibus, e gli dicde poecia per iscorta: « Agirrandum ducem Gusiaum, nepxem

staldi potevano anche essere promossi a duchi <sup>1</sup>. Anche qui l'ufficio dei gastaldi si riferisce allo città.

Abbiamo osservato, che i duchi appaiono piutosto come principie del popolo sotto re che non come funzionari di questi ultimi, sebbese venisero da essi investiti o per lo meno confermati; ora pei gataldi è precisamente l'Opposto. E qui la più volte citata concadi d'Paolo Diacono, secondo la quale i 35 duchi i quali, ognuo nella propria citàt, ressero per dieci anni senza re, diedero a re Autari la metà dei loro posessa; ol fornizca un nuoro punto di rannodamento. Se, cioè, i duchi dovettero cedere una parte dei ducati ampitati coll'assurpazione e colla rapina, conservando ognuno di essi, a quanto pare, soltanto la città propriamente detta del toro no lontana dal rero, verrebbe ad essere al massimo sempilicata e spiegata la situazione dei duchi e dei gastaldi rispetto al re, ed i loro ranponti reciprori cal receptor porranemente detto.

Finalmente troviam nominati presso i Langobardi anche i comitico, coi do no solo in Paolo Diacono, il quale potrebbe essersi servito improprimente della denominazione in uso a' suoi templi ra i Franchi, ma sibbano in documenti langobardi cune dominazione generica. Il Savigny considera questo titolo come equivalente a quello di duca e di giudice; lo all'incontro non posso conte di Capua, dal duca Grimenaldo di Benevento, il quale aveva intrapressa la guerra per la conquista della corona lombarda, fuspendio nel ducado di Spoleto e nella Toscana, per fare anche col degli aderenti, ed in ricompensa dei servigi da lui resi in questa cocasione fu promososo a duca di Spoleto. Vin altro conte di Capua

suum , seu Tacipertum castaldium e) Ramingum , castaldium Tuscanensem. • Anast , Bibl. Murat., Ser. III, I, p. 462. D.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il papa si lagna di Raginaldo - dindum în enstelo Pricitatis castolido, qui nuose in Clusina civilate duz eses videtur. - Censi, Mocum. I, Ep. 55 (Cod. Cur., N. 60). Nulla importa al caso nostro che questa lettera appartenga al primi tempi della dominazione dei Franchi. La costiluzione cra rimasta, fino allora immutata.
<sup>8</sup> Vedi sopra p. 305.

<sup>3</sup> BAUKETTI, N. 2 dell'anno 686, Placinia Contineprinat, vir excellentiatinus rex, conferens in donasione del Paulo a S. Prediano di Locca, est tenilus di eudeubas, comidiona, passioliti seu actionarias notifica, auden molestare, etc. » B, N. 7 dell'anno 716. Ne Lultyrando conferens il piutilio del son megigioriemo; de quiestu as houletmo die nullium Dux, Comer, Castalchus vel Actionarius nositro costra presens nostrue firmitatis preceptum re pressumat. »

<sup>4</sup> PAUL. DIAC, IV, 58, V. 16.

pua, Mitola, cagionò ragguarderoll perdito all'esercito dell'imperatore Costanto nella di lui ritirata dall'assedio di Benevento V. E evidente che i conti di Capua erano subordinati al duca di Benevento, e noi sappiamo d'altronde che Capua era gastaldato del ducato di Si potrebba anche altrimenti provare che i gastaldi nel ducato di Benevento portavano il titolo di conti sia per privilegio personale, sia per distinzione \* Più difficile è a spiegarsi cosa fossero i conti del duca di Forunjullii e che fosse un certo conte dei Langobardi (comes Langobardorum) nel territorio di Trento; pure nulla si oppone a considerarii como gastaldi \*

I conti dei Langobardi potrebbero paragonarsi a quelli dei Franchi sotto il rapporto che il loro ufficio era considerato come servizio e beneficio revocabile. Ma l'essersi parimenti considerati i duchi dei Langobardi come genti o gasendi del re , fu conseguenza in parte di un precedente erroneo giudizio sul corteo reale, pel quale si comprese in questo tutto quanto l'esercito. Si ritennero cioè le guerre e le conquiste dei popoli germanici semplicemente come imprese di potenti principi seguiti dalle genti di loro servizio, e si volle derivare da ciò l'esistenza della costituzione e della monarchia negli Stati nuovamente stabilitisi . Ma con ragione si objettò che un esercito, che serve di corteggio, sarebbe in sè stesso qualche cosa di contraddittorio, poichè il corteggio, giusta l'idea germanica, presuppone sempre nn rapporto intimo ed affatto personale 7. Che poi i duchi langobardi non possano considerarsi in nessun modo come gasendi del re, fu in parte dimostrato più sopra, ed in parte risulterà più evidentemente da una breve discussione sui gasendi regi presso gli stessi Langobardi.

Il séguito dei re e principi langobardi componevasi infatti soltanto di quei tali, che si erano legati a loro personalmente per in-

<sup>4</sup> Ib., V, 9.

Vedi sopra p. 307, nota 3.

<sup>\*</sup> Encurarent, Hist. Longob., Benerout Menar., Sor. 11, 1, 1, 239. A. (Monum. Germ. et Prart, pag. 244, 1, 28). e Interes Radechis Come Consissus et Sico Approxidisus pastolidaesa. . hten, 16, p. 210 (Parr.; 6). p. 216, 1, 27) . Ecolem quoque tempore Londsiphus Capuar praevat gastaldaesa. - Questi viene più avvatil chiamato Comer. Men. 6). p. 343 (Parr.; 6). p. 248, 1, 21) . Sobiento vero ex Ra ince Landsipho Capuano Comite. »

PAUL Diac, III, 8 - Comes Langobardorum de Lagare, Bagilo nomine, V, 22 Cujus (Wectari ducis) Comitée cum ad propria... remeassent. - Qui potevano certamente i Comitée significare semplicemente i compagni.

<sup>.</sup> Luc, Gerch, der ital. Staaten 1, p. 71.

Eichonn, deutsche Stoats-und Rettspesch. I, § 16. Il Leo distingue in altri inoghi seguito da armata, ma comprende i condottieri dell'armata nel seguito dei re.

<sup>\*</sup> Lönell, Gregor von Tours und seine Zeit. 1839, pag. 510 e seguenti. Wattz, deutsche Verfassungsgeschiefe I. Vedi p. 141 e seguenti.

condizionata fedeltà e che erano perciò chiamati fedeli (fideles). Essi servivano non solo per officio (ministerium) e per mercede (beneficium), ma ed anche per la fede che avevano giurata. Essi partecipavano agli opori del principe, alle sue ricchezze, al suo potere; ma ciò era meno la condizione che la conseguenza di un rapporto personale che per la sua essenza era considerato come incondizionato ed indissolubile per la dedizione alla persona da una parte, per la fedeltà dall'altra. Non era un rapporto contrattuale, sibbene morale, come quello della famiglia. Così lo ha già descritto Tacito e che egli non rappresentasse una cosa ideale appare chiaro da alcuni bei tratti della storia langobarda, che Paolo Diacono ci ha conservato. Bertarido cui Grimoaldo aveva detronizzato e scacciato e, che fidando nella generosità e nel giuramento del suo nemico, erasi affidato a far ritorno, ebbe salva la vita per opera de' suoi fedeli, che offersero spontaneamente la loro, quando Grimoaldo senza riguardo al giuramento ed all'ospitalità lo voleva far uccidere. Il re pieno di ammirazione per la loro fedeltà non solo perdonò loro la pena, ma voleva anche accoglierli nel suo palazzo ed al suo servizio, essi preferirono tuttavia seguitare il loro signore nella miseria anzichè vivere giorni felici con Grimoaldo 1. - I fedeli trasferivano la fedeltà anche da nadre in figlio. Quelli di Godeberto salvarono il costui figlio dal persecutore e lo nascosero presso di loro 2; quelli del duca Romoaldo di Benevento mantennero fede al di lui figlio Gisolfo e si sollevarono contro il signore loro imposto 5.

A questo corteggio (obsequium) di gasendi (qusindii) erano affidati dal re i servigi di corte secondo la diversa categoria di onore. Pare che fossero in generale gli stessi funzionari di quelli ben noti della corte dei Franchi; i marescialli (stratores) col nome langohardico di marpais 4, il cameriere (vestiarius), il cubicularius dei Franchi 4, il coppiere e lo scalco , il maggiordomo (majordomus), i notari regi invece di cancellieri 7, ecc. Questi ed altri facevano servizi di corte,

<sup>\*</sup> PAUL BIAC., V. 4. « lile jurejurando ait, cum Bertarido prius se velie mori, quam usquam alibi in summis deliciis vivere. •

<sup>2 16.,</sup> IV, 33.

<sup>2</sup> Ib., VI, 65, 57, Certamente non mancano neppure gli esempi di codardo tradimento, in questo come in altri rapporti morali. Alboino fu assassinato da sua moglie Bosmanda e dal suo scudiero (schilpor) e fratello di latte Helmichis (ib., 11, 26), Cleft fu ucciso da un suo paggio (a puero de suo obsequio) ib., II, 31.

<sup>\*</sup> PACL DIAC., II, 9. ili nome di vestiorio è derivato dalla corte romana. Re Desiderio mandò a papa Adria-

no molti duchi - et Prandulum Festiorium suum, - Anastas, V, Hada, Murat., ill, 1, p. 480, A. 4 PAUL DIAG. V. 2.

<sup>7</sup> Veggatul I documenti alla nota 5 e seguenti.

i gastaldi ed altri simili impiegati regi (actores regis) amministraano i beni del re e le publiche entrate l'. Il re incaricara i acui impiegati di corte anche di missioni straordinario l'. Così il imaggiordomo Ambrogio promunciò una preventiva sentenza nella contraversia tra i vescovi di Arezzo e di Siona l'. Il notaro Guntano istituì ancora lo stesso processo per incarico del re mediante una più ampia audizione di testimoni sopra luogo / e di inotaro Ultiano tenne in qualità di messo reale la presidonza di un giudizio di cosoluce persone sulla verienza dei vescovi di Pstoia e di Lucca.

Questi cospicui gasendi erano eguali si primi (primi) ossia ai duchi nel vidirigildo, partecipavano con questi ai consigli ed si giudizi del re, ore essi venirano poi ciclai solto i giudici. d'arrivavano col lavore del re a sterminata ricchezza, come si poi riferare dalle loro considerevoli fondazioni e donazioni e colessistiche †, parecchi di loro furono bea anco nominati duchi, senza che perciò venisse a mutara il originaria posiziono dei duchi in generale .

Poco resta oramai da aggiungere circa i sopra mentovati funzionari subalterni ai duchi, cioè gli sculdasci, i decani e saltari, e sopra gli actores regis subordinati ai gastaldi.

- I Giusta l'Ed. Roya., § 378 i gastaldi ed actores non potevano acceltar donazioni se non coi consenso del re. Giò il caratterizza in intio come gente di servizio.
  - 2 Lauren., Leg. II, 2 . per sucramentum satisfaciant principi aut Misso ejus. .
- BRUNETTI, n. 6, a. 715. SAVIGNY (Geach, 1, p. 253) coll'Uniella rillene apoerifi questi documenti; in proposito veggosi la nota alla fine della sezione.
  - 4 BRUNETTI, B. S. MUR., Ant. VI, p. 371, seq. 5 BRUNETTI, B. 11. MUR., Ant. V. D. 913, seq.
  - LIUTPR., Leg. VI, 9. Vedi sopra p. 263,
- P Brichert, B. 10: Men., And. V. L., 203, see, Semicon gindinaria di re Lialprando del Timo 713. « Tane nonta Excledira in autem reservandi virus Theodoro picepopo Castri nontri (cid- la cuita di nostra redevena) el Emultino abbate atque Seignel, Albido predivir, see en mi distavera jadieres nostri, qui indevenu alerant, con 10: moltra el moltra del moltra del
- 8 Veggasi la fondazione dei maggiordomo Faulo per S. Fediano in Lucza nell'anno 681 (fig. 1), ondermata da re Cumberto (fo., n. 2); quelle di diversi fratelli, magnifici gasindi repis, per un copizio di Lucza nell'anno 729 (fo., n. 29) ed altre.
- 1 II. Des a richiens nat son moto di vedere ciera i deish a Lusiprando. L. Prol. ad L. I. en accus combino picciolora... come ridiguita felicibita vani Langobardise et composito assistentes; e aparimenti il Prol. ad L. II. Ma celo assess prologo manca moroni il propriori periodicio felicità e come prisciolore mentica. Langobardise; e o che qui ninessa accessarse soltanto il resporto generale di soddianza, lo si correprendente dell'esta con la propriori periori dell'esta dell'esta dell'esta accessarse soltanto il resporto generale di soddianza, lo si correprendente dell'esta materia in accessor accessorse propriori dell'esta dell'esta dell'esta dell'esta accessorse accessorse propriori dell'esta dell'esta

Sculdascio indica In origine un funzionario che esige tributi e prestazioni (exector regis) 1; così per esempio in un passo dell'editto di Rotari viene ordinato ai creditori di rivolgensi agli sculdasci del luogo per ottenere la riscossione del loro credito mediante sequestro. Del resto lo sculdascio era un'autorili locale con attribuzioni giudiziarie, di polizia e militari; più sculdasci erano soggetti ad un giudice, mentre a loro obbedivano decani e salari.

Gli sculdaci presero fra I publici funzionari presso I Langobardi l'identico posto dei centenari presso i Franchi come sotto giudici dei cond. Pertanto i centenari che si riscontrano in alcuni documenti del tempo del Langobardi, devossi ritenere come equivalenti a consueti sculdasci. Siccome fra i Langobardi eranvi i decani, così non devono esser stati a loro estranei anche i centenari, quantuque una tale denominazione debba considerazi como affatto ed esclusivamente locale. Centenari e decani ebbero nome da scompartimento dell'esercito; ma quando l'esercito prese stanza in paese, questi condottieri di dieci e rispettivamente di cento uomini direntarono in pari tempo funzionari civili dello stato ed il loro titolo si mantenne suche quando questi scompartimenti militari più non esistetero nella primitiva loro forma. Al decano fu in tutto pareggiato il saltario. Ambedue erano capi di piccoli distretti.

Questi impiegati subalterai vengono lalvolta chiamati actionarii. Poichè actor, ed actionarius si chiama e in generale ogni impiegato, ed in particolare quello che amministra una corte principesca. Una categoria speciale di funzionari di questa natura sono gli Scarioni.

Scarione è propriamente eguale a birro, cioè esecutore . Pare

<sup>4</sup> J. Gainn, Rechtsatterthümer, pag. 611.

<sup>\*</sup> Ed. Born., § 256, cf. § 45, 489, 222.

LIUTPA., Leg. IV, 7, 8, V, 45, VI, 29, 34.
 BRUNETTI, D. S dell'anno 745. VI si trovano fra i testimoni injerrogali dal potaro Gun-

transi, tre cent-mari. P. p. a. 33 dell'anno 748: In prete Lacerio dichiara di essere stato ordinato dal vescoro Valprando di Lucca, i in Eccicia S. Petri in ico Mocalon, cum consessu Ralperti de Barbola sendararia vel de luch Perem congrecata. ». Pio. p. 35 dell'anno 736: Il centrario Tasolo cede a Periolo un fondo sotto certe condizioni. Tra 1 testimoni si annoveras uno centidaccio.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il LEO crede che I fara fossero decanie, ma PAot. Diac., II, 8, spirga questa espressione per generationes, liseer, il che però significa parentele (Sippen), Clò è provato anche call'Ed. Bort., § 177.

Vedi sopra i passi citati in proposito agli scuidasci e i documenti n. 8 e 63 ap. Висиктті.

<sup>7</sup> Vedi Galletti del vestar, p. 80, 83 e frequentemente. Trova, della condizione, ecc. p. 357, Docum. n. 3. Gundonido assume una corte del chiore di Farfa, in actionem, choè per amministraria a costo dei chiostro e riscuolere i proventi dagli investiti.

<sup>9</sup> Yeggasi Il Garum, Rechtsalterthümer, p. 884.

però che questa denominazione come quella di seutidasci avesse presso i Langobardi un significato speciale, poletà essa si trova adoperata per indicare un (actorez) alto funzionario delle cordi regio (cutter regien) nonché delle chiese e del conventi, ben diverso da un semplice storce, per cui lo sarrione può essere a un dipresso paragonato al patrocloatoro (adoccatus) venuto lo un epoca posteriore <sup>1</sup>.

La procedora giudiziaria dei Langobardi era la comune germanica, giunta la quale il diritto venivi definito e discusso da assessori sotto la presidenza di un giudico. Quantunque il codice langobardo contenga su questo punto scarse indicationi, 'e da anti talvolta sembri emergere da esso che i giudici, cioè gli impiegati giudiziari, sentenziassero da soli '; pure alcuni documenti langobardi dimostrano con bastante evidenza il contrario ', e invece di sammettere contro ogni analogia colia procedura germanica giudici che sentenziavano estaza il concorso d'altri funzionari come agli utilimi tempi dell'impero, bisogna piuttosto coavenire che la costituzione popolare, che noi già vedemno esistere perfino ed ducato di Roma prima ancora che si introducesse il sistema dei Franchi, sia derivata come la nuova costituzione dilivitare dalle città romane e da constituzione dilivitare dalle città romane e da constituzione dilivitare dalle città romane e da constituzione dilivitario da situtzioni '.

D' altra parte è certo che i Langobardi non avevano nessun assessore permanente ossia nominato a perpetuità, come se ne trovano fin dai tempi il Cario Magno col nome di scabini nelle leggi del Franchi, e come ne vennero introdotti allora colle altre instituzioni francesi anche in Italia", polchè i documenti nei quali essi già dapprima si riscontrano sono da aversi per la massima parte apo-

<sup>•</sup> L. Aist. 9. • Si quis cam Curie Regio causum Inducrit... per secramentum ob scarione caus actoribus finishir. • Barnerry, n. 50 dell'anno 736, in uno scambio di fondi del re e della chiesa di Leona, latios per ordine di re Austolfo dai duca Alproto e dal vesorro Viprando, ognusa delle due parti nominò tre tassatori, fra i quali irrovavati da ognuna delle duo parti uno scarione.

<sup>\*</sup> LICTPR , Log. VI, 83, 85; vedl sopra pag. 300, nota 1.

<sup>5</sup> In., IV. 7. • SI vero talis causa fuerit, quod ipse sculdahit minime deliberare possit, dirigat ambas partes ad judicem suusu.... Et si nee judex deliberare potuerit dirigat intra XII dies ambas partes in pracordita Repie, etc. •

<sup>4</sup> Vedi gil escenji nel Savicavi, Gesh, der R. R. I., p. 333, Altri se ne irovano nel Gatterri dei estera, per escenjo a pag. 50 Piestico del Geora Giolifo di Spelecia Reste dell'amo 761, i Dum ego Gissifus pienossa diut vina cum judicipiu nosiris reschisemas in l'amo 761, i Dum ego Gissifus pienossa diut vina cum judicipiu nosiris reschisemas. In estimate parta Resistano per singuiorim nominum desicodas intestilence, cit. Al ito ligo edunnas most deputorit judicies... Do est Clasifum et Aldocom Kuida, Dogarium nodarium, Haumondom zuida, Autodom resuld. et alian ostator;

Vedi sopra Cap. 2. Sez. V. - I Gindici, pag. 229.

SAVIONY, Gesch. des R. R. 1. Die Schöffen, § 68-74.

crifi per altri motivi. Gli ssessori non erano quiudi permanonti, ma venivano chiamati di volta la giudica e sedere in tri-bunale ed eletti per acclamazione dalle radunauze degli uomini li-beri, se pure queste medesime non fornavano da sei il tribunale dal quale il giudice chiamava i singoli per interpellarti circa il loro giudizio, costumanza che si mantenne in Baviera per tutto il medio evo <sup>1</sup>.

Il re componeva per lo più il suo tribunale coi grandie coi principali dignitari della sua corte<sup>3</sup>, il duca lo formava del pari cuo impiegati e con quelli del suo seguito<sup>3</sup>. I duchi ed i gastaldi erano le autorità giudiziarie delle città e loro territorio, gli sculdacsi piudici a loro subordinati, i quali al par dei coatenari presso i Franchi, avevano soltanto una limitata giurisdizione. Contro la sentenza degli sculdasci e dei giudici a loro pare presente a giudice supremo <sup>5</sup>.

I Confrontisi il Savissar in altri punto, p. 293, 595. A dio apparience adobte la celeice demonstone del vescoro Sportono di Firmeno alla findatatori dedi catalentia redi anno 723. (nell'answrra, n. 18), ore fra i tettimoni appara, Affano amerina. La hishich del documento appara da cio, de conditate findazioni, come la indicata, somiolamento sublica di compara da cio, de conditate findazioni, come la indicata, somiolamento sublica di contrata no 760, sebere censimili institutioni e la sicesa describitationi al posizioni trovare anche in especia assictivi, come il 1982 artico, Affanoti. 695 e. de, cerca di montarea sell'interna-

MAURER, Gesch. des alldeutechen Gerichtsverfabrenz, 1825, § 85, p. 102 c seg. Confrontisi col § 138, pag 229 c seg.
Fvdis sonca pag. 311, nota 7.

<sup>4</sup> Vedi sopra pag. 313, nota 4.

<sup>4</sup> Vedi sopra pag. 313, nota 3,

BETTURANN-BALENZO, nella receste sua opera sull'origine delle libertà municipali delle està bimbarie (gi 11, p. 68) ha certoso di provare l'opposto, che ché manoare al Langual bandi l'Institutione dei giusidi, ed to confesso che questa fu per alcun tempo anche la min a opinione. Glò dei mi la persuaso del contrato, venne da me brevenente espoto, de lo ho oro bero poco ad aggiungore in diesa della mia opinione city mentione del contrato.

I. Per cò de riguarda i tributati dei mesi regi, nel qual ton crasti assessori, na adanto dei coniertagi; quest'ution contacter di assessori è sirrictanio difficile da prevazi, quatto il prince. U nim parte il vere designarii aerebe cesa troppo solite regionale dei propositi del pr

Nei passo di Liuten., Leg. 25 (IV, ?) l'espressione: • si vero talis causa fuerit, quod ipse sculdahis deliberare minime possit, • è ipiesa da Betunann-Hollweg, non

Si è fin qui dimostrato che le città non restarono escluse dalla costituzione langobarda, che esse anzi ne formarono una parte importante in quanto che i duchi ed i gastaldi erano loro preposti come giudici. Noi le esamineremo ora più da vicino ricercando in qual modo la costituzione municipale langobarda passasse alle città, fino a qual punto essa vi penetrasse, e fino a qual segno le instituzioni romane si conservassero nelle città langobarde od influissero poscia salle loro condizioni.

come ecconante ad incompeterra, ma ad ignoranta del giustice ne han esces preso di ès alem assessor, Ma diciberar vuo dil re no sio hendre la sviente ne settem, ma in generali pudicare, decidere, come de detto nell'interduzione solta della mostama parte dei documenti relativi a sessioni giudiziari e i Dun nos (ille), recediscensus (recelsione) at sisguiorum bomboum cususa anoliecios se deliberandas (justitus fairentas sa deliberandar), \* reggasi per esempli tutil i decentendi pel liberar, Antie, Duis, Sa deliberan-

**689** 

## Le città nel regno langobardo.

Se le instituzioni e le tradizioni romane perdurarono in qualche luogo del regno langobardo, ciò fu certamente, dopo le chiese, essenzialmente nelle città. Poichè qui innanzi tutto i monumenti della antichità, i publici edifici che sfidavano ancora in parte l'opera rovinatrice di molti secoli, templi e basiliche, teatri e circhi, acquedotti e mura, mantenevano viva la memoria degli antenati romanl e della loro grandezza; qui le invenzioni e gli usi della civiltà romana conservavano sempre un certo posto nella vita privata; persino le arti e le scienze continuavano qui nei consueti modi pel ricevuto impulso e per moto meccanico. Ed i Langobardi non poterono sottrarsi all'influenza di tutte queste circostanze allorquando il loro modo di vivere militare piegossi ad una più ordinata e nacifica socievolezza, allorquando si raddolcì la loro rozza maniera di sentire, allorquando il commercio e l'industria rivissero fra di loro, ed essi cominciarono a costruire palazzi, chiostri e chiese, e molti di essi entrarono nello stato ecclesiastico; divennero anche ad essi fino ad un certo punto indispensabili le invenzioni, le industrie, le arti, le scienze dei Romani 1. Si domanda ora, quanto lo stesso possa dirsi o meno anche delle instituzioni della costituzione municipale romana. Se l Langobardi in generale non rimasero estranei alle città, deve essersi prodotto un fatto ben diverso da quello che abbiamo finora osservato; giacchè appropriandosi essi la coltura romana da un lato, esercitando dall'altro il dominio secondo le proprie leggi, . bisogna pure che questi due elementi siansi equilibrati.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedi sopra pag. 278 e seguenti.

L'Italia (u e rimase un paese favorevole alla vita municipale; i Langobardi non vi introdusero alcun nuovo contrasto tra le città di contado, e le città diventarono la base della loro costituzione ed esistenza politica, nel modo stesso che avevano già formato la base dello Stato romano. Giò si prova con tutta sicurezza tanto coi codici quanto nonce colle noticie date dagli seruttori.

Stando alla supposizione che le leggi langobarde non fossero de sinate che pei Langobardi propriamente detti, e che questi non prendessero alcuna parte ai municipi, non si dovrebbe aspettarsi di trovare nei codici langobardi alcun che concernente i municipi sidesi. All'incontro vi vediamo assai spesso menzionate le circilate, a d'ordinnario nell'antico significato romano, giusta il quale esse compendavano città e campagna insieme, cosicchè tutto il regno apparo come diviso in città, a queste vengono anche chiamato di diciarire ossia distretti giudiziari perchè aventi alla loro testa un ciudica.

Non vi era alcun altro politico scompartimento del regno. Poche quando i giuddie ni prologhi delle leggi regie vengono indicitati col titolo di giuddi: di Austria, Neustria e Toscana, non si vogliono con questi noni so non designati geograficamente i territori principali del resme propriamente detto, il quale si supponera diviso in Austria o Neustria probabilmente da quel Fictino sullo rive del quale si ergera la capitale. Niuna politica significazione zavevano pure gli antichi nonal delle provincie romane conservatisi nel linguaggio comune o che Paolo Discono pose a fondamento della sua descrizione d'Italia. Anche questo scrittore, non considera politicamente se non le città, oppure, il che fa lo stesso, i ducati ', Impropriamente però il nome di civitar vicena adoperato da lui e dai codici per indicare la città chiusa fa le mura, per il che us-

<sup>4</sup> Al pass clisti sopra a pag. 30b. nota 2, sono qui da aggiungersi 1 seguenti: seguenti Lutrara, 11,7 a. Sel a formica illa, seguenti reguent recinamenti, propier utilistimenti seguenti cadina civilente esser disponentico, expecte sum, dum reversatura, etc. a. p., v. b. il settino di civico essera i suri dei sila sistiati, mani lipen est, qui vasiami decita, quanti contrata della contrata d

<sup>2</sup> De gestis Langob, II, c. 15, seq.

<sup>83</sup> confront sopra a pag. 20%, nota s. Circa I Franchi che focoro guerra la formalarila. Pacco Diazono surra quasane regin, Ili, No. Per Flossonia vero exercitate S'Francoma nuque Fronsam vererant et deponareunt entra plurina, etc. Dal contento si vede chel Franchi nor prevene quede cida, na aconero il serviziono del medicano distruggardo misso de la compania del contra del contra productiva del contra del contra

vasi al contrario una espressione apposita, como urbs, castrum, castellum '.

Finalmente si trova lo scompartimento politico del paese in territori municipali anche coi documenti langobardi, nei quali le parole ciritar, nel senso più ampio, judiciaria, territorium, finet s'incontrama adoperate come equitatenti. E parimenti riteras di dimenzionato processo dei vescori di Arezzo e di Siena che l'estensione dei territori delle città rimase la stessa in totto come al tempo dei Romani, perche i confini delle diocesi ecclessiatiche coincidevano di regole cogli antichi territori municipali, per cui il vescoro di Siena ebba avocate alla sua diocesi alcune chiese della diocesi di Arezzo, asserendo che esse glacevano nel territorio di Siena, sotto di pretesto, che erano perrenute al vescovo di Arezzo soltanto allora cho nel primi tempi del dominio langobardo non eravi vescovo a Siena 3.

Si sorge che i territori delle città rimasero immutati, anche dove i confini delle diocesel episcopali rano Incerte confini. Petratu opuelli devono già da principio in occasione dello scompartimento politico del regno langobardo essere stati conservati, prima annora che la costituzione eccelesiastica per la conversione del Langobardi al Cristianesimo venisse ripristinata o riconosciuta. Infatti noi vediamo pochi anni dopo la conquistis, alla morte di Clefi, i duchi in possesso di una ciritas, e certo ognuno d'essi fu fin dal principio, come Giofolo a Formipulli, posto alla testa di una città e di un certo me di controle con controle controle con controle con controle con controle con controle con controle controle con controle con controle con controle controle con controle con controle controle con controle con controle cont

<sup>11</sup> Langbardl, quarto I Franchi Irrupovo in Italia, si riferrovo celis città : in sicitacionaministro si o (PALL, Data, il 17), cal, Agliebi por Fasorilo alla cinizata di calcinata della città di calcinata di calcinata di calcinata con un'ella mante i (VI, 20), della disoleno licolollo nell'irrusione ordità Averi conten maverne Propilicale cateri fassiti, vesta ce i indicer. Communicaria in estili Averi conlangionari el in reliquia centra, quan hila Velta, erast... pari modo ettani in reliquia categoria della control della control della control della conlata proverne modo on pod el comenti. Deserrata, n. 14, z. 20, Antilito dei Cisso-

In territorio dissino sub natur fait, « il obbliga sal abstare sal fondo il non nuoccio, men altreve « militto condirenziato melle sane sei a desione sei a dissi circitate di abbigadum, mial., in pecunia de norre mon e e prometie pagare una matta al 50 nobil, segrai sereze abbaschato quel introp die ere saltutata sei distriber giudificio di congrai sereze abbaschato quel introp die ere saltutata sei distriber giudificio di concelle contrato de condono a Sinati « Actum il circitate Stana». « 18., ils. all
territoria « finar finanza», finar Calmistar, C. Talvella residera filoria sadere qui citate
territo seno. Barx. », n. 61. « rerra puer ta (cide postia) prope criticito Chastos auticus
territoria. « Si officio di punti monta materialista printerioria in propristerritoria. « Si officio di punti monta materialista printerioria in propris-

Biaunerri, n. 6-10 dell'anno 715, n. 43 dell'anno 782. Bolia di papa Stefano II, il quale associa al vecovo di Arezzo quelle chieso • que esse monifestam est sub consecratione et regimbe pridate a Aretine Etelesia , territorium eero est predate nominate cistatiis senensis. •

numero di fare o comuni langobardi che colì ebbero le loro particelle di terreno o sortes. Il re si riservò per sò le altre città, per
le quali nomino dei gastadi e poso la sua residenza nella capitala
Ticinum. Anche in queste città regie si stanziarono liberi Langobardi, che avevano poi per giudici i gastadii ». È adunquo tale
lo scorgere come anche i distretti dei gastadii si trovino coincidenti
colle diocesi eccelesiastiche «, essendo anche sia il pari dei duesti
provenienti dagli antichi territori delle città, i cui confiul venivano custoditi dagli stessi giudici langobardi.

Le città come tali avevano pei Langobardi l'importanza di lunghi fortificati nei quall essi si ritiravano avanti alle forze dei neicipiù potenti, e mercè i quali soltanto essi potervno sostenersi in possesso del pases, allorquando i Pranchi, al tempi dell'interregno o di re Autari, penetrarono i clema volte con potenti eserciti in Italia. Essi erano pertanto e si chiamavano castelli (castra, castello, ed in essi trovavano sicuro ssilo gli avere i talvolta anche in casto di bisogno, difesa le persone. Allo stesso scopo fabbricò l'imperatore Enrico i in Germania i suoi castelli per difendersi contro gli Ungari. I Langobardi distruggevano le mura delle città nemiche e doporrayano diligentemente a conservare e munire le proprie'.

Ora sia che si sostenga, sia che si oppugal che i Langobardi abitassero nelle ciuti, bisogna inanusi intut logitersi dalla mente l'idea divenuta a noi abituale, ma per quei tempi affatto erronea, che cioè esistesse allora una separazione tra la città e la campagna. E poichè la città e il suo territorio, come si è frequentemente notato, formavano un sol tutto, una civitar sola, così può dissi anticipatamente ciocia la quistione, essendochè i Langobarti non ponna aver abitato altrove che nelle civilatea, ossia nelle città intese nel loro più ampio significato. Anche ai Bulgari, quali vennero col loro duca in Italia, furono assegnate alcune città nel ducato di Benevento, perchè vi abitassero. Se invece per civitates si intendano i luoghi chiusi da mura, allora più non giora il provare che i Langobardi i abitassero, poiche rimane ancora dubbio se anche lo città pro-

I V, sopra pag. 308.

<sup>2</sup> LEO, Gesch. der ital, Sl., pog. 95, 1.

<sup>5</sup> PAUL DIAC., III, 47, 30, come pure nell'invasione degli Avari nel Friuli, Ib., IV, 38

priamente delle sieno da intendersi fra queste <sup>1</sup>. Cerchiamo dunque di stabilire più chiaramente la cosa.

Fu già osservato che i Langobardi, almeno nei momenti di pericolo si richiuderano nei luogli fortificati e dietro le mura delle
città. Ma qui essi non avran posti i loro quartieri presso i Romani. Essi, come già i possessori romani, vi avvano le loro
abitazioni nelle quali nascondevano i loro tesori, i vi potevano comodi e sicuri vivere tranquillamente, giusta gli usi della vita germanica, in que i tempi che non dedicavano alla guerra ed alla caccia.
Certamente i costumi del re non differivano da quelli di tutta la
nazione. Egli abitara nel suo palazzo di Pavia ove erano anche i
suoi tesori. Per darsi ai nobili piaceri della caccia, che i Langobardi avevano introdotti in luogo di fercol combattimenti d'omini
e di helve, e degli indegni ed immorati spettacoli dei Romani,
scorrera il re con quelli del suo seguito i beschi all'intorno e vi
si tratteneva sessos per lunno tenno.<sup>4</sup>.

Così viverano anche i duchi ed. i grandi langobardi e tutti quelli cel dal bisogno non erano satretti a lavarare collo proprie mani la terra. Paolo Diacono racconta, che a' anoi tempi una casa nella città fiverumipulii portava ancora il nome di Ago dal duca di tal nome che cra stato contemporaneo del re Grimosalo. E pure indubbio e irrecusabile il racconto dello siesso scrittore, che narra, come il patriarca di Aquileja, non polendo più a lungo sopportare che il vescovo di Forumipulii abitasse in questa città (natra Forojuliani castri muro) nissieme al duce de al principali Langobardi, mentre egli che capure di nobile prosapia era costretto a passar la vita nel piccolo paeso di Cormone in metzo a geote lpiene perceb non poteva risiedero nella sua cattedra episcopale di Aquileja a motivo del continui sastiti del Romani; — acciosse seno' altro dalla città di Forumipuli il vessovo Amatore e ponesse la sua dimora nella stessa casa di mesti della città di Forumi puli di vessovo Amatore e ponesse la sua dimora nella stessa casa di quest'ultimo '. — Qui è parola espressamente della città propria-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così per esempto nel passi di Paoto Diacono, V, 36. • Brexiana denique civitas maguam temper nobilium Langobardorum multitudinem habuti. Ib., c. 38, anottentibus Aldone et Graussone Braziana etiolisus sed et allis multis ex Langobardia. • Cives 2000 1 liberi della città, come dimostrerò avanti.

<sup>\*</sup> V. PAOL. DIAC., V, 7, 17, 18.

<sup>3</sup> P.ALI, D.JAC., V., 30. Addone e Grausone disserva il tiranno Alachis quando pensarono di traditrio: — A che vuoi tu trattenerti qui nella città ? Vedi, il popolo il è feclei. Va faori alia caccia e divertiti co giornati toud compagni. — Egli credette alie loro parole, abbandono la città e si recò nel gran hosco Urbs e colà si sollamò nella caccia ed in amena sichi.

<sup>4</sup> De gentis Lang., V. 17.

<sup>\*</sup> Paul. Diac., VI, 51 . Quod Cabsto, qui erat nobilitate conspicuus , sails [displicult, ut in clus discessi cum duce et Langobardie kabitaret Episcopus et ipse fantum vulge

mente detta, come noi vogliamo denominarla: qui avevano pertanto consueta dimora il duca, i principali dei Langobardi ed il vescovo.

Al parl delle città anche I minori paesi del territorio erano fortificati come caselli (castro), ove gli ablianti campagnoti della città (citida) tenevano le loro abitazioni e trovavano sicuro asilo almeno contro i primi assalti '. Nelle accennate imprese guerresche del Franchi in Italia furono presi bensì molti di questi castelli, ma, a quanto pare, non una città o castello principale '.

Se pertanto pel fin qui detto è forza rinunciare all'idea di una separazione tra la città e la campagna, nella prima delle quali abitassero i Langobardi, nella seconda i Romani; anche l'intera popolazione libera delle città col gindice alla testa deve considerarsi non come divisa, ma sibbene come riunita in un solo comune, il quale è chiamato nei documenti langobardi populus, esercitus, mentre i suoi attinenti sono detti ora habitatores, ora cives, ora exercitales 3. Certo non debbonsi risguardare siffatte espressioni come equivalenti affatto tra di loro; pure la ipotesi di Savigny, che cioè i cires significassero i cittadini propriamente detti o Romani, gli habitatores, gli abitanti avventizi, non i germanici 4, anche astraendo dalla supposta relazione tra i Romani ed i Germani, è da ripudiarsi per ciò (solo che non pnò sussistere l'ipotesi che già vi fosse una borghesia come questa, un comune municipale nello stretto senso; tanto più che anche il linguaggio d'uso, per quanto lo si può rilevare dai documenti langobardi, si accorda con questa supposizione. Piuttosto, come ai

socialus vitam duceret. Quid piura 7 Contra euodem Amatorem episcopum egit eumque de Forolulii expulit atque (n illius domo sibi habitationem statust. »

<sup>1</sup> PAUL DIAG, IV, 38

<sup>2</sup> Io., III., 30. Nomina autem eastrorum, que diruerant la territorio tridentino ista sunt... et duo in Alsuca (Anugum?) et maum in Ferona. Si scorge da ció che la città compredeva anche lutti i casselli dei territorio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BRUNETTI, n. 4, a. 683. Denazione di Faulo confermata dai vesovo e dai clero di Luccei: « Episcopus una com presideris vel diacores seu cliro, abitatoris civitatis istius nostre Lucceisis. « N. 3, a. 700, il vesovo di Pistoja Glovanni dice: « postea quam me populus pisto-

riensis in loco episcopati elegerant. •

N. 10, a. 715, il vescovo di Siena dice: • dam inter arctine civitatio habitatores et

actionsem populsim inimicitias de niorte Godebert judicia, consobriul mei, fuisset. » N. 46, a, 722. Donazione del chierico Orso di Lucca : « hodie in præscutia civium, »

N. 23, a. 730. Donazione del gastaldo Warn-frido di Lucca: - quia cerstum est Deo ci comal corum sacerdoto vel exercitum senensium cicitatis. -N. 48, a. 735, Fondazione di una abazia per: - Walfredus filio quandam Butchans ci-

vis pisane. •
N. 79, a, 772, • Gundifridi v. d. filio od. tuti exercitatis clusine civitatis .

<sup>4</sup> Gesch. des R. R. 1, § 97, p. 295. Escuonn (deutsche Staats-und Rechtsgesch. 1, § 25, o. nota 5) non avrebbe dovato citare questa ipotesi come cosa certa.

Hrous, Storia della Contitue coc.

tempi del Romani, lo trovo indicati quali ciees tutti i sudditi dell'impero romano con diritti di cittadinanza, o come habitatores tutti gli abitanti avventizi di una città ', così anche qui trovo usata la parola habitatores per indicare gli abitanti della città in generale senza differenza di ceto; e la parola cires od exercitates come equivalente ad arimanni, per significare i cittadini pienamente liberi del comune, il cui complesso formava l'exercitus, ossia il libero comune della città '.

Nella città, secondo gli antichi confini romani, il comune langobardo, giusta la costituzone sopraindicata, subentrò adunque al posto dei possessori romani. Il giudice preposto alla città, cioè il duca o il gastaldo, teneva in essa la sua sede, come pure il vescovo la cui diocesi cionicidera di regola col territorio del acittà stessa. Gli sculdasci governavano i singoli distretti del territorio ed abitavano nei piccoli paesi o horghi, ove essi avevano I loro tribunali; il giudice l'aveva colà dove risiodera, cioè nella città propriamente detta.

Ora è qui di singolare importanza la scoperta corroborata da una seria di documenti che, cioh, la curtis regia così svenetne menzionata nei codici, alla qualo erano, giusta le leggi langobarde, aggiudicate le somme derivanti da pieno pecuniario \*, e consegnate le persone cadute nei poteri penali del re (come per esempio le donne libere che contraevano commercio carnale con servi) \*, alla quale in alcuni casì competeva un diritto di eredità o di tutela \*, nella quale si poteva volontariamente darsi per servizio o per difesa, ecc. \*— aveva la sua propria residenza e il suo punto centrale parimenti elicitià \*, Queste curtae erano, \*si o non erro, nelle altre città, lo

La differenza opianta da Saviosvi è quella di municipies ed incolez. Vedi sopra a paquia 45. Habitatores è nelle novelle l'espressione ordinariamente adoperata per Indicare in generale gli abitanti delle città; per escangio vedi Noz. Just. 15, c. 4.

<sup>2</sup> Otre I pessi citati dai documenti serva a prova II seguente in PAUL DIAC, III, 30: - Hizo omnis castra, cum diruta essent a Francis, circes universi ab ets ducti sunt captivi, - clob noo tutti i cittadiat, ma tutti i libert, pel quali furon pagati circa 600 soldi a texa come prezso di riscatto, che equivale al massimo vidrigildo presso i Franchi, quello citi s'antratica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ed. Rorn., § 15 • tune gastaldius regis ani sculdasius requirat culpam ipsam et ad curlem regis exigat. •

b., § 222 · ipsam in curiem regis ducere el intra pensiles ancillas constituere. ·
 b., § 224. · Si quit sine heredibus mortuus fuerit et res ipsius ad curiem regis per-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> B<sub>2</sub>, § 223. • Si quit sine heredibus morituus fuerit et res ipsius ad euriem regis pervenerint • cf. § 225. L. Luurpa. Vi, 23 e cosi frequentementa.
<sup>6</sup> Ed. Royii., § 195 • vel ad curiem regis se commendare, § 205, nisi semper sub pote-

state viri aut potestate curtis regio debeat permanere (scilicet mulier libera). •

7 i documenti sul quali si fonda questa opinione, sono i seguenti :

BECRETTI, Cod. dipl. Tote., n. 6, a. 715. Il maggiordomo Ambrogio intruisce come messo del re la causa tra i vescovi di Siena e di Arczo e in curte a Domini repie e a Siena, in presenza di quel vescovo e di quedi gastallo.

siesso affatto che il palazzo regio in Pavia: e come il re in persona sedeva a giudizio e riscuoteva le multe nel palazzo, cosi facevano nelle corti i suoi giudici ed impiegati '. A queste corti regie appartenevano i possessi reali o i beni camerali, come in generale ogni publico patrimonio (publicam) delle città '. Con ciò si spiega ora la strana rinnione più sopra incontrata di differenti offici in quello dei gastadil, e per la quale essi erano in pari tempo amministratori delle corti regie, giudici delle città regie, autorità gudiziari e militari anche sopra i liberi colà residenti. Ma da questo nuovo punto di

N. 8 il notaro regio Guntramo tiene una nuova udienza di testimoni sulla stessa causa • in curte regia semensia. • in controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; • Ehre-N. 11, a. 716. Gindictio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Pi

gansus, notarius regies curtis, e compilò i documenti.

N. 50, a. 755, Permuta di beni tra la « curtis regia lucenzis « e la chiesa vescovile di

quella stessa città.

Opust. de fundad. Monati. Nonathile. Mitarvosi, Sor. T., I.I., p. 192, E. Donazione di rrastolio al chiostro: e prope castellum Aginulii, quod pertinuit de curte nontra lu-cense et clusa casas masaritias de Ipsa curte - inoltre » granum illum, quod annue colligitur de portatico in curte nostra, que sita est in cividate nora - (cl. Murar, .dnt. II, - 186).

Taova, Della condizione, ecc., p. 361. Docum., n. 6, a. 775. Donazione di « Almo Voltarius, abitator castri Viterbit. « Fra i testimoni: « Miner biscario curtis regie viterbienesta ».

Chron. Farfense. Munar., Scr. T. II., II., p. 409 D. Documento dell'imperatore Cario il Calvo dell'anno 875 « in curte nostra infra castrum viterbense. »

Uerriti, Ralia sarra, T. II., p. 145. Privingio dell'imperatore Carlomano a favordel veccoro di Parma, in cui si accordano a quest'ultimo le regalie della città di Parma « Id est curtem regiana ezdiraction fafro cirtulaten Parmano cum omni officio suo, servis et ancillia... omne jas publicimi et ichoreum, etc. » Compati, ph. 7, 111, p. 28. Donastione dei ne Berngario al vescovo di Firenze dell'an-

UGERLI, 10, T. III, p. 28. DOBAZIONE del Pe Berengario al vescovo di Firenze dell' anno 899 - terram videllors ad modius duodecim, quio dicitur campus regis, prope tpsam ceclesiam S. Joannis positam, hactenus pertinentem de curle regis tata Florentia.

La memoria del tempi del Langobardi si mantenne per l'ango tempo anora a Firenze nelle antiche denominazioni di Monte del Re, data alle altare di S. Miniato, di Campo del Re, Prato del Re alte plazze che si aprono presso le chiese di S. Lorenzo e S. Giovanni Battista; redi Laux, Lezioni di antichità tescano Firenze 1768, Lez, 40.
Monar, And, I., p. 489. Doc. 649 \$41. Giultili di « finbertras Marchio, et Comes palasiti

in civilate Luca ad curie domni Hugools regia.

B., Il, p. 609. Privilegio dell'imperatore Ottone a favore del vescovo di Mantova dell'an-

no 997, in cui egil donò alla chiesa anche in curtia regolli di Mantova.

No 97, in cui egil donò alla chiesa anche in curtia regolli di Mantova.

No V, p. 733. Privilegio dell'imperatore Eurico ili a favore del popolo di Perrara nell'anno 1085. o Omnes eurichense a ditione in piactio, qua fertie dicuntur tutos esse per-

mittimua. • Qui si trovano ancora i terdi langobardi colla corte pure langobarda.

• Ed. Rotte, J. 30. • Si quis intra palatium, ubi rez pressi, • § 37. • sit culpabilis in ezlatio regis. • Buxustre, n. 7. Re Liaprando conferma il giudzio preventivo dei mag-

palatio regis. • Baunette, n. 7. Re Liutpraodo conferma il giudizio preventivo del maggiordomo (Vedi n. o) dopo avere senito questi ed il gastaldo di Siena. • Datum *Ticini*, in palatio regis. •

2 L. Lutta, VI, 28, Il gastaldo o l'ordor regis devono rivendicare i possessi « quas aliquis de publico habet, » e che non kono passati in prescritione. « Et si forsitan aliquis de servo ant aldione domni regis comparaverit et probata causa fuerit, relaxet ipasan rem in publico. »

vista altri e non indifferenti conclusioni dedur si possono sulle condizioni delle città langobarde.

Ritornando sul modo con cui procedettero i Langobardi nel prendere possesso e nel dividere il paese conquistato, non si può più credere, che questo fosse affatto arbitrario e irregolare, dappoichè fu dimostrato, che i territori delle città rimasero intatti nei loro antichi confini romani. Giacohè anche entro questi confini i Langobardi non avran trattato il paese come un complesso uniforme, ma anche qui avranno avuto riguardo alla differenza preesistente onde regolarsi poi nello scompartimento. Le publiche tenute di cui è parola nei codici e nei documenti langobardi, devono essersi formate di preferenza coi precedenti patrimoni imperiali e beni demaniali, coi beni comunali delle città, e finalmente coi possessi confiscati delle chiese . Le proprietà private dei Romani all'incontro furono ripartite fra i singoli Langobardi, che si stabilirono in ogni città sotto un duca od un gastaldo. Essi ebbero anche abitazioni nelle città propriamente dette, in cui i precedenti possessori rimasero soltanto come amministratori . Però gli edifizi publici, il foro, la curia, ecc., non vennero naturalmente distribuiti ai singoll, ma assegnati al re od al duca della città, ed appunto questi edifici e le publiche proprietà rustiche formarono il publicum delle città, che era compreso nelle corti regie o ducali.

Cos la corte regia subentrò in certa misura al posto della precedente curia municipale, aggiuntevi però in pari tempo le attribuzioni di una regia o publica corte di giustizia per la città; poichè il giudice che la presidedva, rappresentava non solo il pressistito magistrato romano, ma rinuiva anche l'ufficio militare del duce

Ned documend a fin spenso parcia di Bodri ricervali lo dono dali re; come per esemipso Benzerra, n. di Selvillano 272: l'ombatieno dei chiolorio di s. Michelo i Lucane difficianta de Pertuabio per non voto da lui fatto a Roma: fra i fondi vi è e el terra ad arina, qui mila in arigo piederiade concesse nei lo integruma n. ni dei dell'amo 272: lo fondazione ci un chastor di monoche fatte dal chierrio Urusu « casa Rusculi in Massa Fagani, qui milia adventate admon domini Ariperio regul.

Lodovico II Pio donò nell'anno 818 al chiostro di S. Antonio un honco, che apparteneva alla città di Siena, e la corte di Pescaja con Iutti gli aldi che appetavano al publicum della città di Chinst. Trova, Bella condiz. § 320, ove è citato il Pizzetti, T. II, 348. Monom. e Docom. di Lucca, T. IV, Lucca 1818. Diss. sopra la storia ecclesiastica Luc-

chese di Don, Bratini, Docum. LiX, a. 761. • Et alia peticia de terra mea, qoi est simiiller tenente capite uno io ipsa via publica el io ipso Rivo Caprio, et occidatur ad Compora communalia. •

1 Baunerri, n. 48, a. 754. Donazione di • Walfredus filio quondam Balchnosi Ciris Pi-

soni » per la fondazione di una abbasia. Uo gran namero di isofii ed i porzioni portioregi vien assegnata, § 32: « Item in civilate (cio-) polla cità di Pias) casa Ganandi et casa Godiperti, casa Friedrana, casa Camperti, casa Sichimundi, bue autem Case cum omne adjacentiam ad eus pertinente et foncilia corum».

romano ed il civile del preside della provincia. Nella corte si concentrò pertanto sotto la presidenza del giudice il tribunale dei liberi per tutta la città; qui si definivano le vertenze giuridiche, di qui spedivansi le imposte e i tributi al re, di qui si amministravano e si davano in affitto ereditario le publiche tennte <sup>4</sup>.

Non è per nulla inverosimile che in queste corti municipali continuassero a sussistere anche parecchie instituzioni del tempo dei Romani e per tal modo entrassero a comporre il nuovo edificio dello Stato. È, per esempio, possibile che nella massa della plebe delle città che furono comprese nelle corti regie e ducali continuassero a sussistere ancora parecchie antiche corporazioni industriali all'uopo di comuni prestazioni di publico servizio, possibile che i curiali con un curatore alla testa disImpegnassero i servigi subalterni presso la publica amministrazione. Soltanto pella differenza di sorte e trattamento sublto dalle singole città, non è a credersi che uniformi fossero le condizioni delle corti, ed ancora meno può esser parola di una costituzione municipale romana, poichè è già accertato che più non sussisteva comune municipale romano, che il ceto dei possessori romani aveva cessato di esistere, che la popolazione industriale ed agricola era stata posta nella pertinenza dei Langobardi, che solo il comune langobardo formava il popolo e l'armata nelle città.

Ritornando ora di nuovo alle prove esibite da Savigny pella continuazione della costituzione municipale romana presso i Langobardi noi nen le possiamo applicare neppure alle corti. Circa il valoree il significato della lettera pontificia alle città langobarde coll'indirizzo ordini et pichi io ho già difusamento discorso, e basteri qui con-

I Una prova assai rimarchevole di questo se la danno i documenti dei Bauxerri, n. 25, a, 730. I fratelli Pinculu e Marciulu vendono a Maurizio cantiniere (conoversus) del re in Pisa, un fondo: \* sorte de terra nostra, quem avire (habere) visi sumus de Pinvadia in loco Arena, e coll'obbligo, che nei caso il medesimo venisse ad essere rivendicato dai publicum, ossia dalla publica autorità, e dato ad altri , dovesse restituirsi al compratore il prezzo da ini gia pogato, ossia pegare il doppio del prezzo di vendita a titolo di multa, - ossia, colle parole dei documento; « in tale vero tempre promettemus pos qui supra venditur, ut si qualive tempore forsilans ipsa terrola portionem nostra in integro publicum requisierit, et ad devisionem revinerit culcumque in also homine, et novis in also locum ad vicem sorte reddilum fueril, si voineris to Mauricius ipsa terra, nos tivi sine aliqua mora ipsa terra reddamus, elc. » Qui pare si faccia parola di terreni publici dati a temporario affitto, riguardo ai quali Liutpa, Leg. VI, 24, stabiliva, che il loro possesso non dovesse prescriversi se non dopo 60 anni (anzichè dopo 30). Dalla stessa legge si ricava, che anche i servi ed aldiones regis possedevano ed alienavano siffatti fondi; e che l'allemarii era proibito a loro soli, non però ai liberi. Questi fondi dei Publicum dali in affitto crano gravati di Iribuli e di prestazioni; perciò è detto di questa libera proprietà che essa è · liberum ab omni negu publico. • Vedi per esempio il Baungtri, n. 12. a. 716.

<sup>2</sup> Vedi sopra cap. 2, sez. 1, pag. 130 e seg.

fermare il già detto con un esempio analogo tolto da tempi posteriori. Una lettera di papa Giovanni VIII (872-882) alla città langobarda di Valva collo stesso indirizzo proverebbe per la costituzione municipale romana '; ma ci è provato da documenti che a' quei tempi non sussisteva che la costituzione langobardo-farnca coi gastaldi, sculdasci e scabini 2. Nè più fondata è la prova tratta da un documento piacentino dell'anno 721, col quale lo scrittore Vitalis subdiaconus exc. civ. Plac. (exceptor civitatis Placentiæ) dovrebbe porre fuor di dubbio l'esistenza di una curia romana 5. Fatta astrazione da ciò, che un exceptor civitatis è un exceptor curiæ, e per sè stesso non potrebbe ancora provare la continuazione della costituzione municipale romana, trattasi nel documento del matrimonio di una donna libera con un uomo non libero appartenente al di lei fratello, il quale matrimonio venne concluso coll'assenso del padre dietro il pagamento del mundio di soldi tre 4. Potrebbe ciò essere stato compiuto davanti una curia romana? -

essere state compinue avantu mae urantu rance urantu rance urance avantu rance urance uran

<sup>1</sup> SAVIGNY, Gesch. I, p. 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Munar, Ser. I. H. Chron. Fulturm, p. 396. Placita di Vaiva dell'anno 872. Il tribunale componerasi del gastaldo della città di nome Samson, dello aculdazcio Ageimondo e di tre scabini. V. Taova, Della condaz, § 319.

SAVIGNY, op. cil., pag. 422.
 FUMAGALLI, Cod. dipi, S. Ambrosiano, n. 4, cf. Troya, § 127.

<sup>5</sup> Cod, dipl. Tose, n. 31, a. 739. • Bodperjus magister Comaginus • vende un fondo nel

curatori s. m. • cure in st. a. 755 • nonperius magnaer consumus • venue un nonot ter territorio di Toscanella (in finis istius tuscanensis), Fra i testimoni vi è: • lliperto v. d. curatori s. m. •

N. 70, a. 768. Conventione ira « Uimus abitator castello veterbo " « ed il prete Gunperto, circa un fondo, che quest'ultimo si obbliga di cottivare " a Massa Marittima. Fra <sup>1</sup> lestimoni evvi: « m. Teodelupo curatori. » N. 77, a. 771. Conventione di « Cinsium: m. Aduald curaturi testic. »

<sup>\*</sup> Rachis, 10 . Unusquisque judex... el per se et per loca posito. .

nova, Della condiz., p. 363. Docum. n. 6.

<sup>...., .......,</sup> p. ..........

direrso dell'antico curptore. Perciò che risguarda i curiali, non si riscontrano, per quanto io trovo, nei tempi dei Langobardi sotto questo nome stesso, ma giì è assal probabile, che tanto essi quanto i loro presidi, i curatori, siano confusi fra gli autores ed actionarii così frequentemente menzionali nelle leggi e nei documenti langobardi, poichè noi li abbiamo trovati nella stessa posizione di impiegati subalterni al publico servizio (partis publica officialer) anche più tardi tanto nelle langobarde.

Degli altri funzionari romani trovansi ancora un monetarius ed un perequiure in un documento milanese dell'anno 768 °. Che alcune città più importanti abbiano esercitato il diritto di batter moneta, lo prova la citazione dei sodii pisani e lucchesi °. Anche i netdoli di batter moneta erano ancora i romani antichi, come pure le diverse misure °, anzi persino il sistema di divisione territoriale in fondi , e dodicesime parti di questi °. — Della pressistenza di un perequiator che doveva rettificare le imposte, non devesi per altro conchiudersi alla conservazione di tutto il sistema d'imposte

<sup>1</sup> Vedi sopra Cap. 2, Sez. V - la Curia, pag. 203 e seg.

<sup>2</sup> Femagalli, Cod. Ambros., n. S. cf. Tsoya, § 478.

<sup>\*</sup> Barystra, B. 35, a. 746 · and soledo Boni Laconsi numero critum, Du, D. 25 a. 796 · accepti sario solo-Lipsono sumero quindenie D. p. 813, c. 730 · and soledo and solo-Lipsono sumero quindenie D. p. 813, c. 730 · and soledo Feld. Hors, a feld con potentia, to endo cel presso del re, Buter monche, soto possa di aera trencale te mani. — In an decumento dell'amo 772 nel Marysta, Verona illustrata, T. II, Do. 7, mentionata la zono publica di Trevito. Constatt ne Athoma megatire calegorie lado. dell'amo 712 nel Marysta, Verona illustrata, T. II, Do. 7, mentionata la zono publica di Trevito. Constatt ne Athoma megatire calegorie lado. dell'amo intere lata monaldo pubbligo percurrente. - Si oscervi qui anche il matiro caltonico el Immentio.

V. BRUNETTI, Cod.: solidus e tremissis; modius e sexiarius. Come misura territoriale è stabilito il jugam dopo la pertica: n. 30 « el lipas pertica abente la se per usua pede XIX ad pole musichis. « Il per musichis tera un pieco langobardo, minore del romano; v. 63 « el lipas perticas de pedes duodeci ad pedes justus. » PAUL, DIAC. nomina maleuza Musichis del Friull (V. 6. 26).

<sup>•</sup> Bracerri, a. Bá, a. 736 · ul receire direc (brècem) apparacipa Brancol in casa Tambo in fuenda gello in ferina para et suessi una. a. la stean ripartiticule letricitale il rova anora nei Decementi del 18 serolo del disorto di Farfa e Guarati, vedi lo, p. 80 m. p. b. o. di Louivio II. Non el se temblo per lo capacita e consumento del 18 serolo del disorto di Farfa e di Louivio III. Non el semblo per lo capacita e presenta del nei superiori del anora meno lo al spiegta, come feero il Venne e til Fossali, celle riparticio terricial del Rossali, proble riparticio terricial del Rossali, proble queste beròn politato origine del comentedire lampalori di non dividere effettivamento con lamacilii nelle erecità e cessical a più prisono, marcinal del Rossali, p. 18 p. 1

dei Romani, il quale non poleva essere applicato ai liberi Langobardi, poichè la proprietà nel senso germanico escludeva dovunque l'obbligo di pagare le imposte. Pare tuttavia che gli addi ei coloni del liberi proprietari fossero tenuti a pagare imposte o prestazioni anche allo stato (publicum), come noi già vedemmo pei teritaiores nel ducato di Benevento nel secolo nono 1, probabilmenta le istituzioni fianaziari dei Romani si mantennero anche nel tributi e nelle prestazioni de' sudditi delle corti, al che si riferirebbe quella citazione del perequatore. Più tardi si ampliarono a poco a poco certamente i diritti dell'erario publico e del re anche sui liberi, che in pari tempo erano molestati dall'oppressione dei grandi con indebite prestazioni e con forazi vincoli di tutela.

Dev'esservi stato anche per i pertinenti alle corti (curtensec) un certo diritto, pel quale, erano stabiliti tanto i loro diversi tributi, prestazioni ed obblighi quanto anche il loro diritto personale nella corte e fra loro medesimi, le pene cui erano soggetti, ecc. Di tutto oquesto, come è naturale, non trovasi cenno di sorta nel diritto comune perchè tutti questi rapporti erano fuori dalla sua sfera; al-l'incontro il diritto di corte che da essi rapporti era stabilito è probabile, che fosse in parte raccolto in ispeciali istruzioni degli impiegati regi, ed in parte derivasse dalle diverse consuetudini locali.

In mancanza di più precise notizie circa i rapporti giuridici estaetti nelle corti langobarde, ci sia permesso di citare il Capitolario di Carlo Magno de cilitsi. Noi troviamo qui ufficiali preposti alle ville e corti regie come giudici, i quali non erano subordinati ai duchi, ma riceverano gli ordini circa al modo di contenersi dal re o dalla regina, oppure da quei funzionari di corte , che, come il coppiere e lo scalco, curavano la gestione domestica della corte ?. Quanto al resto essi stavano al par dei conti sotto la sorveglianza dei messi regi, ed arevano d'altra parte a eè subordinati (juniorez) decani, muggiordomi, esaturi ed altri ministeriali . Anche nelle ville si trovavano multi contadini, servi ed operaì pertinenti d'ogni sorta ; poi anche persone librez, che colà dimoravano come possidenti

and fertilities at manders cor on Brumanest amores' touristoires' circ

<sup>4</sup> Vedi sopra pag. 209.

<sup>2</sup> Capit. de Villis, a. 812 Monum. Germ., T. III, p. 181.

<sup>3</sup> Ció fu dimostrato assai bene da Syrri, Enistehung des deutschen Eönigläumes, ag. 233.
4 Cap. de V. c. 60 « Ul majores postri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, se-

ionarii vel ceteri ministeriales, etc. • cf. c. 58. • Quando catelli nostri fudicibus commendati fuerint, de suo cos nutriant, ani funioribus suta, id est majoribus et decanis, etc. • C. 45. • C1 ununquisque judex in suo ministerio bonos habest, artifices, id est fabros ferrarios et aurifices et el argentarios, rutores, formatores, ctc. •

soggetti a pagamento di censo, locchè era cagion principale per cui fossero giudicate secondo un diritto diverso da quello dei servi, cioè secondo il diritto dei liberi, non secondo quello dei pertinenti salle corti 1. Da tutto ciò non puossi ancora chlaramente rilevare se anche il giudice della villa riunisse in sè stesso questa duplice glurisdizione, come verificavasi indubbiamente pei gastaldi langobardi. Un diritto di tal fatta può da noi ammettersi con sicurezza anche nelle corti langobarde, quantunque ci troviamo all'oscuro circa l'indole del medesimo, nè possiamo in proposito che fare delle congetture. È possibile ed anzi probabile, che un tal diritto fosse assal vario a seconda del diverso modo di sommissione delle città, a seconda delle condizioni sotto le quali gli stranieri (waragnai) erano accolti nel regno langobardo, a seconda della pertinenza, che, tra la semplice obbligazione per tutela e la servitù corporale propriamente detta, presentava molteplici gradazioni. Ma gli è pure non meno possibile e probabile, che anche il diritto dei Romani accolti nelle corti abbia conservato un certo valore anche nel diritto delle corti stesse, con che, a parer nostro, la continuaziono del diritto romano nel regno langobardo, la quale ci è già del resto attestata da Lintorando nella sua legge de scribis, e il ricomparire di questo diritto al tempo dei Franchi, verrebbe ad essere più facilmente e più naturalmente splegata che non come vuole il Troya, colla politica conquistatrice di Liutprando e colle trasmigrazioni dei Romani dal tempo dei Franchi in poi.

Péco el rimano ad aggiungere circa la posizione dei vescovi nelle città, dappoliche già precodentemente si è discosso sulla situazione generale della Chiesa e ani diritti personali degli ecclesiastici nel regno langobardo. — La Chiesa rimase subordinata allo Stato, ne i vescori polerono accrescere la lora politici nolinenza nella stessa misura con cui erano accrescitti nel potere spirituale, e con cui averano ammassate tande richezza per mezzo di numerose dotazioni. Ciò veniva loro impedito dai rapporti politici esistenti tra la curia romana ed Ire langobardi. Pertanto noi non troviamo che qui il clero prendesse parte, come nel regno dei Franchi, coi principi secolari alle discussioni sulla costa publica, compure che esercitasse una

<sup>4.</sup> C. 4. S. I familia notive partibus notive latinum feerif familiem de historinio au don neglecto, illia di capita composari, de risque verso per precipita disciplinum rapiandia. All ridigione autre hostitate putiliant cerus, quan misiorrata, redice material qualitation errora, quan misiorrata, redice material qualitation errora, quan misiorrata, redice material commissionii, accusami supramo errora menchera statestami ficznosam, Nosta state digutal ganda, 18 da, nota 6, crede si parti della napprensianta davanti ili tribuniste del posti. September 18 della propersioni davanti ili tribuniste del posti. September 18 della propersioni davanti ili tribuniste del posti servici menche il propersioni davanti ili tribuniste del posti servici menche il propersioni della propersio

influenza invadifirica nelle città. Anzi, come il re tenera i rescori sotto la sua giurisdizione i, così i minori ecclesiastici erano soggetti ai giudici delle città a cui essi appartenevano i, e soltanto nei rapporti puramente ecclesiastici dipendevano dei vescori della loro dicossi, come è dimostario dalla loro investitura, nella quale il giudice stazionava con decreto l'elezione fatta dal comune, dopodiche soltanto seguiva la consecrazione del vescoro i. Alta amministrazione del beni delle chiese e dei conventi erano preposti avvocati, che rappresentavano i posessori davanti i publici tribunali e giudicavano sui pertinenti giusta il diritto della corte.

Macchiavelli, benché fornito di una assal imperfetta cognizione dei fatti ha, colla splendida concezione delle cose istoriche a lui propria, colpito nel segno quando, nella introduzione alle sue storie florentine, espresse circa ai Langobardi l'opinione che essi all'epoca in cui Carto Magno ristabili l'impero d'occidente, nulla più conservasero di armiero fonorché il nome. In fatti essi, e per la fusione del soggiogati Romani e per l'accettazione della loro lingua, eransi per così dire fortemente romanizzati: essi eransi acclimatizzati agli usi e costumi del paese, ed alle condizioni naturali della nuova loro patria, ed crano divenuti Italiani.

i Vedi sopra pag. 250 e seg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> BRUNETTI, D. S. a. 715 (MURAT, Anf. VI, p. 371 sq.) Udienza di Ieslimoni del notare Gantramo, Il secondo Ieslimonio, il prete Gunteramo dice: « Nee unquam ab Episcopum Scenessem condicionem habulmus, nisi, si de seculares causas nobis oppressio fiebut, venichumus ad judicem senneem, co quod in ejus territorio sedebamus.»

D. It diacono Germano dice: quoniam pretectas a plebe, cum epistola Warnefril (gastaldo di Siena) rogaturus ambotavi ad Lupercianum Arctine ecclesie episcopum si per euro conecratus sum; e e similmente altri testimoni.
4 Yedi circa cii scarioni a tag. 312 Rignardo alla giarisdirione degli adrecati sarebbe

on starsi il privilegio di re Assolio al chiostro di tocantità (Pitara, Ser. I, p. 19), sequesto non fosse a riterera per opera di tempi poteriori. Puri lo trovo un ciccionata in contra per opera di tempi poteriori. Puri lo trovo un ciccionata che amministravia in chieste di Arczolio in vicinazza della sech. Ravararri, n. 8 a unibolati in Artitio ad Jordano ciccionata, et liper com epistegia sua et sacerdotum et judicis, et quod epistopum non habeboti, misti me de diplacopo sectone.

Giunti alla fine di questo capitolo noi compendieremo ancora una volta a mo' di rivista il nostro ragionamento.

La dominazione dei Langobardi in Italia ebbe principio per la forza delle arnia di il roci dittito dalla conquistat: la popolazione del pases divenne preda della loro avidità e violenza. Pure, sazi di sangue o di bottino, i conquistatori sentirono il bisogno di sistemarsi nella loro patria novella e di fondare un nuovo ordino tegale. Alfora i Romani, quelli almeno che non erano fuggiti da pasee conquistato e che la spada dei nemici avera risparimato, stati fino a quel tempo, meno poche eccezioni, oppressi arbitrarismente, vennero posti stoti il diritto dei Langobardi, parte come aldi o semi-liberi soggetti a pagamento d'imposta, e parte como servi nelle diverse gradazioni stabiliti dalla consuletuline eremanica.

L'unità dell'esercito e della monarchia langobarda fondavasi assai più sull'ectuluyo impero del diritto popolare, che non sui legami di una comune od affine derivazione nazionale. Perciò i Langobardi erano insofferenti di un diritto strantero, foss'anche quello di popoli affini, nè meglio tolleravano quello dei soggiogati Romani, i quali, fluchè durò la prima guerra di conquista, finché non ebbe luogo una più nitima unione coi conquistatori, non potevano apparire che come gli alleati naturali degli esterni nemici di questi utitni.

Ma su questa forzata e superficiale unità di diritto che legava la nazione soggiogata alla dominante, un'altra se ne formò spontanca, colla conversione dei Langobardi dall'arianismo alla fede cattolica. Con questo fatto reme colmato un abisso che fino a quei tempi aveva, più che la differenza di idioma, di costumi, di diritto e di razza, contributio ad allontanare l'uno dall'altro i due pepoli; fu catabilità nella monarchia langobarda l'unità religiosa, la quale fondavasi totalmente sulla tradizione romana, come quella det diritto sulla langobarda.

Con questi fondamenti dell' unità esterna langobarda ed interna romana, si poleva oramai far luogo alla completa rinnione o fusione dei due popoli, alla formazione di nan nuova e comune nazionalità. Poiche in prima, colla eguaglianza di religione, era tollo il principale estacolo, che presso gli Ostrogoli el i Visigoti rendeva così rari i matrimoni tra Germani e Romani, e d'altra parte il diritto langobardo riconoscera come legitimii i connubi cogli aldi. La fusione delle due razza non ebbe più ostacolo di sorta.

Questi due elementi dell'unità giuridica e religiosa divennero poi anche i punti di partenza alla fusione degli altri contrari elementi nazionali. La Chiesa era stata negli ultimi tempi di Roma la depositaria di tutto il sapere o della coltura superiore, ed aveva attratte a sè tutte le migliori forzo dell'impero romano. Essa sopravisse alla caduta di quello Stato con cui era cresciuta solo nei rapporti esterni sesse sverne comuni le basi, nè solo mantenne il di lui diritto e la di lui costituzione, ma agerolò eziandio l'uso della lingua romana, la cognizione della romana letteratura e la diffusione della civiltà romana anche fra i Langobardi.

In cambio di questi elementi di civiltà portarono i Langobardi ai Romani snervati da lungo dispotismo e piegati a servità un diritto fondato nella libertà. Per vero dire questo diritto appare da prima ai soggiogati popoli come un giogo, non guarentendo loro so non unx mezza libertà; coì non di meno per esso i Langobardi il ammettevano nella loro nazione a lasticavano loro aperta la via o diventare gasendi col prestare servizio, o ad entrare nell'esercito langobardo mediante la completa emancipazione, e ad acquistarsi como eserciali a libertà personale, a petu alla quale quella specie di libertà che il dispotismo romano concedeva, altro non era che un'ignobile servitiò.

Ne segui pertanto un'amalgama delle due nazioni in tutti i diversi ceti e professioni. Pioichi mentre i Romani per la considerazione e l'influenza che la avanzata civiltà loro conferiva, per la stessa servità che legava i loro signori con nuovi bisogni, accrescevano la propria libertà, ed emancipavansi sempre più; i Langoberdi dal canto loro non si lasciavano dominare dalla strantera civittà senza parteciparvi, anzi la secolsero con facilità e prontezza di spirito, alcuni abbracciarono lo stato ecclesiastico, ne disdegnarono, come avevano fatto i glorosi Romani dell'antichitò, eccarle soddisfazioni dell'arte e della scienza, altri, per mezzo del commercio e dell'industria andarono in traccia di ricchezze.

Anche i rapporti della proprietà non rimasero i medestmi. Da principio la libertà ed il pieno diritto, nel comune langobardo, come presso tutti i popoli germanici, erano essenzialmente condizionati al libero possesso fondiario; e, dopo l'invasione, proprietari da suolo erano i soli Langobardi. Ma in progresso di tempo, in causa principalmente dell'emancipazione dei Romani, ed anche dell'imporerimento di non posti Langobardi, sorse una classe di liberi on possidenti, residenti sul suolo altrui, i quali però, giusta l'ordinamento dell'esercito di re Liturando erano tenti al servizio militare, e quindi divenivano membri dell'esercito e del libero comune, esercitali ed arimanin. Ed anzi losviluppo dei cet e il fusione nazionale fra questi liberi appare assa più progredita dall'ordinamento mi-

litare di re Aistolfo, il quale sorpassando a certe classi di possidenti, pone sulla stessa linea la proprietà mobile ed immobile, i proprietari del snolo ed i commercianti.

Resta dunque accertato che i Langobardi, allorchè di loro regno veme in dominio del Franchi ramo diventi tisliani e, che l'amitivi conquistatori eransi assimilati coi popoli soggiogati in tal modo, che, chi lose risalito all' origine della loro schiatta, avvebbevi trovato predominante nelle famiglie dei grandi e dei duchi il sangue langolardo, nelle masse del porolo il Tomano.

Al diritto, oltre il quale i Langobardi nina altro ne riconoscevano, appartecera pure la loro casifiuzione. Alicquando la cositiuzione militare langobarda direnne anche quella del regno, il potere monarchico era tuttora limitato da quello dei duebi, che più tardi si fecero, almeno in parte, quasi indipendenti (Spoteto e Benerecto), ed in parie negarono la podestà regia e lottarono sovenne contro di essa. Poiche i duchi non erano dapprincipio servi e gasendi del re, come i conti franchi, i quali sono da pareggiarsi fra i Langobardi ai gataldi; ma eramo principi co espi del popolo, che Alboino alla fondazione del suo reame, non estinse, come aversa fatto Ciodoreo. Solo negli ultimi tempi, dopo l'e neregico regime di Liutprando riesa i re di piegare i duchi, locchè senza dubbio contribuì non poco alla più ranida decedenza della monarrhia langobarda.

A canto alla costituzione di questa monarchia non potera sustiere alcuna costituzione monicipale romana: le città ebbero duchi e gastaldi per giudici e capi, e diventarono ducati e gastaldati del regno. I Langobardi non rimasero estranel alle città, che anzi que ste segnarono col fron territori i confini, colle loro salde mura le capitali ed i centri dei distretti giudiziari, e la costituzione comunale lancobarda divento municipale.

In questa ultima la corte regia o ducale prese il posto della precedenta curia, come consiglio giudiziario o comunale: essa comprendeva in sè stessa il publicam, ossia la proprietà regia e publica,
e con questa una massa di perlinenti, semi-liberi o servi, una gran
parte della plebe delle antiche città. Nel suo diritto, differente da
quello dei liberi è in motti punti alterato, anche il diritto e le
situzioni romane poterono trova posto, anzi potenono per suo mezzo
passare nel diritto publico e nelle publiche instituzioni (noi abblamo già riconosciuota in ci buna delle cause che conocrere nal dirifusione ed al riconoscimento del diritto romano già ammesso da
Liutprando) e resta quindi ancora la quistione: se anche il diritto
municipile del medio evo non debba riconoscere una eguale ori-

534 CAPITOLO TERZO. — V. — LE CITTA' NEL REGNO LANGOBARDO gine, cioè nelle instituzioni romane del diritto di corte, alteratosi al pari del diritto privato romano.

La sorte che ebbe la costituzione municipale romana, e che noi abbiamo veduta già nelle provincie romane d'Italia e nello impero bizantino, non sembra guarentirle maggior durata o forza riprodutiva nella Italia lombarda: ora noi dobbiamo condurre a termine sul suo vero terreno il nostro Javoro, e passeremo quindi oramai a considerare la nuova condizione dell'Italia sotto il dominio dei Franchi.

## CAPITOLO QUARTO.

COSTITUZIONE DELL'ITALIA SOTTO LA DOMINAZIONE DEI FRANCHI E PRIMORDII DELL'ORDINAMENTO MUNICIPALE AL TEMPO DEGLI IMPERATORI SASSONI

Į.

## La costituzione politica e municipale presso i Franchi ed i Langobardi.

La dominazione dei Franchi riuni sotto di sè pressochè tutte le provincie romane e langobarde d'Italia: il solo principato langobardo di Benevento si mantenne in una certa quale indipendenza, che soltanto per alcun tempo fu riconosciuta dalla soverchianto potenza di Carlo; mentre i piccoli ducati romani di Venezia, di Napoli e di Gaeta erano sempre considerati siccome appartenenti all'impreo bizantino.

Anche nelle provincie italiane soggette alla sua dominazione regava il re die Franchi con titoli l'un dial' latro diffencii. Nelle provincio romane, a cagion d'esempio, s'ebbe egli dapprima il titolo di patrizio, ed assunse più tardi quello d'imperatore dei Romani: selle langobarde all'incontro s'intitolava re dei [Langobardi, Nelle prime teneva per lui governo il pontelloo, in queste regnava per lui il figlio Pipino egualmente insignito del titolo di re dei Langobardi (781). Al regno langobardo fu poscia dato di preferenza il nome di Italia, princialmente respresatando la unità pollicia del paese ' ed allorché questo regno venne in seguito ristretto in più angusti confini, anche Spoleto e Toscana si considerarono come distiniti e separati dall'Italia, per cui sotto questo nome non si comprese che l'alta Italia, ossia propriamente il paese dei Langobardi (Langobardia) 1.

Colla dominazione dei Franchi furono ben tosto importate in Italia anche le loro instituzioni. Ma ciò non accadde subito nei primordi di guesta denominazione, allorquando conquistata Pavia dai Franchi nell'anno 774, i Langobardi colà convennero da tutte le città a rendere omaggio al re dei Franchi s. Allora Carlo non lasciò che un presidio in Pavia, confermando o nominando ancora duchi langobardi. Ma ben tosto dovette accorgersi che il suo dominio era per tal modo tutt' altro che convenientemente assicurato. Infatti non eran per ance trascorsi due anni che il duca del Friuli Hruodgand gli si ribellava. Carlo domò sull'istante la rivolta, e prepose conti franchi a Forumiulii Treviso ed altre città. Ma anche allora non gli venne fatto se non a gran pena d'introdurre dovunque un cambiamento generale di costituzione, poichè, tutto occupato com'era nella guerra coi Sassoni, fe' prestamente ritorno in Francia 4. Nè si poterono se non lentamente ed a gran fatica attuare efficaci riforme in Italia se non al principio dell'anno 781. durante il lungo soggiorno fatto dal re a Pavia (dalle feste di Natale a quelle di Pasqua), prima cioè di recarsi a Roma ove il papa doveva ungere come re dei Langobardi il di lui figlio Pipino. L'operoso monarca non lasciò trascorrere infruttuosamente quel tempo, ed attese a recare stabile e durevole ordinamento negli affari tutti del paese, di cui egli pensava affidare il governo al suo giovane figlio. E ciò che allora non si fece, fu più tardi condotto a termine. principalmente nell'anno 801, in cui Carlo si trattenne ancor più a

Tusciam et Romaniam, vei in ceteros pagos et territoria.

<sup>4</sup> Divisio Imperii, a. 806, c. 2 (Monum. Germ. III, p. 444) - Italiam vero, quæ et Langobardia dicitur; e quiadi Pipino chiamavasi ambe rez. Ralico.

† Littre, Aidaposofis II, c. 9. \* Ralporius, Tuscorum, Valscorum, Camerinorum, Spo-

letinorum omnes; e. 37 - tam ab *Haliensium* quam a Tuscorum priocipibus; e. 25 - ut sieut circumeirea viderat *Haliam* videret et Tusciam - Anche i documenti fanno fedei quest'uso promiscuo di parole. Y. p. cs., Chron. Farf. Murar., Ser. III, P. II, p. 389 B. ove re Lotario i nell'ampo 810 conferma al abiostro tutti i possedimenti - infra. *Haliam* 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annal Laossa, a. 774 (Monum, Germ. I, p. 452): • Ibique vebientes omnis Lango-bordi de cunctis civitatibus Italiæ, •

<sup>4</sup> Annal, Lacrass, et Esvazani, ed a 776 e el 10 els Pracorum comilitus constituis colona qui reserva violciate prevense si e. Nello atenco amo interpreze calcio una spedicione contro i Sassoci. Con poro fondamento dice quindi il Lan, Grezia, der data, St. 4, P. 86°. Tine grandi cumbiamenti deber quindi linopa nell'amono 760 in Italia, la introducione della ossitutuine comunale di Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione della ossitutuine comunale di Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del Pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del productione del sistema s'ecucione del productione del pracebi e la più ampia diffusione del sistema s'ecucione del productione del sistema s'ecucione del sistema s'ecucione del productione del sistema s'ecucione del sistema s'ecucione del sistema s'ecucione del sistema s'ecucione del productione del sistema s'ecucione del sistema s'ecu

lungo in Italia ed in Roma, dopo di avere ivi cinta la corona imperiale 1.º successori di lui nel IX secolo altro non fecero in realtà che continuare l'opera da lui iniziata, edificando sulle medesime fondamenta, ch'egii avera poste, o ristorandole ogni qualvolta minacciassero rovina. Riepilophiamo pertanto le diverse legislazioni politiche del IX secolo relative all'Italia, onde dedurne le costituzioni municipali che a quell'epoca ebbero in essa vigore.

La legislazione del Franchi è, per ciò che riguarda l'Italia, da considerrari sotto questo punto di vista: che cioè Carlo Magno ed i audi successori miravano a far sì che la loro denominazione fosse considerata soltanto come una continuazione del regno langobardo. E però s'attriburiono sempre il titolo di re dei Langobardi, e publicarono le loro leggi in forma di aggiunte ai precedenti editti di questi. Ma siccome a quel tempo il sistema dei diritti personali acquistò forza e vigore in Italia, stantechè, oltre i Langobardi ed i Romani, anche i Franchi, gli Alemanni ed altri popoli vi si stabilirono e naturalizazaronò, così vieno ra in campo la questione: in quanto la legislazione franco-langobarda abbia avuto vigore fra quelle diverse nazioni?

Per ciò che riguarda il diritto politico e canonico, o le disposizioni generali del diritto privato (e questo era il caso più frequente) gi è ben naturale che le leggi franco-langobarde dovessero valere per tutti; e per ciò che riguarda specialmente il diritto privato langobardico, toccar dovessero davrico soltanto i Langobardi. Cetto è che il diritto nazionale di questi fu tra tutti il preponderante nel pesse; per cui vi fu pure riconosciuto come diritto consutudinario, nè, come tale, perdette ogni valore, se non quando fu per legge espressamente abdito è.

Così esso mantenne sempre sotto molteplici aspetti l'impotenza di nna legislazione territoriale; locchè si rileva anche nell'uso ge-

a Annol, Elymann, a. 861. • Ordinalis delinde Romanz urbis tottusque Italize non tantum publicis eed etiam ecclesiastieis et privatis rebus... nam tota hieme non alind fecit imperator. • Si confront il Cap. Ticinense dell'801. Mon. Germ., p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coal specialmente Carlo Magno nel Cap. Tichense dell'801: - ea que ab autecessoribus suris regibus in ediciti legis langobardine ab lpsis edite practemissa suni, juxta rerum et temporis considerationem addere curacimus.

<sup>\*</sup>Capit, Langod., a. 783, c. 6 (Prarz., Monum. Germ. III p. 66. \* De diservarum generrationum kominibus, qui in Italia commanent, volumus, etc. \* Capit. Ticin. a. 301, c. 8 (Prarz., I. c., p. 85) \* si dominus (servi) Prancus sire Alemanus ant alterius cujuslibet mationis sit. Si vero Langodordus aut Romanus faeril, etc.

<sup>4</sup>HLOTARII I, Imp. Constit. Olomenses, a 823, c. 16 (Mon. Germ. Ill., p. 225): • Volumus, ut bomines talem consusteddinum habbant, situat antiquidat Langobardorum; • si confront coi Cap. Langob., c. 10 (16. p. 47) • Placult nobis Inserere, ubi lex sst, pracellat consustation, ut noila consustation not superpublikir legen. •

HEGEL, Storia della Costifuz, ecc.

neralmente conservato di certe formole giudizlarie, come per esempio il launechildo che si riscontra anche nelle donazioni tra i Franchi e i Romani '.

L'introduzione di sì differenti legislazioni civili portò da principio molta incertezza e molta confusione , polchè nè il diritto dei singoli era dovunque stabilito; nè, per il contrasto delle diverse legislazioni, che, per la popolazione d'Italia risultante di cosi molteplici e vari elementi, dovette verificarsi assai più frequente che non altrove, si era ancora stabilito un modo di procedere eguale ed uniforme. Ora per togliere innanzi tutto una tale incertezza e confusione nel diritto personale, Pipino ordinò nell'anno 786 che i messi unitamente e d'accordo col conte d'ogni distretto dovessero esaminare e raccogliere la legislazione risguardante il diritto privato . Qualche cosa di somigliante verificossi più tardi anche in Roma, ove Lotario I nell' anno 824 fece interpellare il popolo romano: sotto qual sorta di diritto ciascuno individuo amasse di collocarsi, onde in avvenire sl potesse procedere in suo confronto a seconda delle leggi a cul egli medesimo aveva domandato d'essere sottoposto . Per tal modo il diritto dei singoli privati venne unediante una tale dichiarazione (professio), da ciascuno di essi stabilito per sè e pei propri discendenti. Dissi dichiarazione e non scelta giacchè in questa deliberazione si ebbe naturalmente riguardo all'origine od alla discendenza della stirne.

Accadde tuttavia che anche più tardi taluno passasse dalla giurisdizione delle leggi avite ad altre; come accadeva per le donne le quali col matrimonio passando sotto la tutela del marito cadevano sotto la legislazione, cui questi era soggetto . Ma un tal cambiamento non era mai in arbitrio di chiunque lo avesse voluto; poichè le professioni di diritto personale per atto publico, come furono sopra indicate, altro non erano che una ripetizione della dichiarazione che si faceva ogni qual volta si compariva in giudizio, relativamente alla legislazione a cui o per nascita o per altro modo qualunque apparteneva il dichiarante, onde prevenire qualunque dubbio potesse elevarsi in proposito .

<sup>4</sup> V. le dimostrazioni nel Troya, Condiz, de' Romani vinti, etc. \$ 257.

<sup>\*</sup> Cap. Lang., a. 7:6, c 8 (Mon. Germ III, p. 51) . Explicare debent lpsi missi, qualiter domoi regi dictum est, quod muiti se complangant legem non habere conservatam, et quia omntno voluntas domni regis est, ul unusquisque homo suam legem plenifer habeat conservatam... Et per singulos inquirant, quale habeant legem ex nomine; et nullatemus sine comité de ipso pago istam legationem perficiant.

Const. Loth., a. S24. Si confronti la pag. 219 del presente libro.

<sup>4</sup> Per es., i figli illegittimi di Langobardi, poiché essi non appartenevano alla famiglia. 5 Vedi Savieny, Gesch, des rom. Rechts 1, § 44-45, e si confronti con esso il Gaupp.

Per ció poi che riguarda il contrasto delle diverse legislazioni, fu anche su tal proposito stabilità una norma generale di proce dere con ispeciali rigurdi si Romani ed ai Langobardi, la quale cananta con ordinanza di Pirino, contenera le seguenti disposizioni: « Nelle surcessioni ereditarie, nei contratti, nei giuramenti i Romani seguiranno il loro diritto, all'incontro nella riparazione del delitti dovranno sesoggettaris alla legislazione cui appartiene l'offeso; e così pure i Langobardi. Nel resto però (cioè nel diritto publico) noi ci conformeremo allo norme del diritto comune aggiunte da Carlo re dei Franchi e dei Langobardi all'editto 1. Essminianto il quale la costituzione dei Franchi venne ad innestarsi sopre basi langobarde.

Le basi caratteristiche della costituzione carolingia sono già per ès tesse abbastanza note. Pertanto ci limiteremo a far menzione di quelle parti soltanto, che ci sembrano più opportune per Istabilire un confronto tra questa costituzione e le instituzioni langobarde \*.

L'autorità regia presso i Franchi era allora assal grande, poichè i più importanti diritti degli antichi comuni erano considerati come appartenenti al re ed al medesimo effettivamente attribuiti. Se-

Annediuspes der Germanen, pag. 222 e seg. il Saviore vuol dedurre l'espressione: prefessus sum, da una delaharazione, che si deponera, forse la occasione di protrazione della maggiorni, davanti all'autorità; all'inconfro il Gaure cosseva a ragione, che un'istitunione di tal fatta sembra troppo lagegnosa per l'epoca di cui trattasi.

4 Cap. Lang., c. 6 (Mon. Germ. III, p. 492) . Sicut consuctudo nostrorum est , ut Langobardus vei Romanus si evenerit quod causam inter se habeant, observamus ni Romanus populus successionem corum juxta suam legem habeant. Similiter et omnes conscriphiones juxta suam legem faciant. Et quando jurant, juxta suam legem jurent. Et quando component, juxta legem cui matum fecerint component. Et de Langobardis similiter convenil componere. De ceteris vero causis communi lege vivamus, quod domus excellentissimus Karolus rex Francorum atque Langobardorum in edicto adjunxit. » Si confronti il SAVIGNY, pag. 176, di cui lo pure accetto la spiegazione del de ceteris pero gausis, come allusiva al diritto publico, poichè il diritto privato deve considerarsi come escurito coll'enumerazione dei precitati casi. Le ultime parole: in edicto adjunzit, si riferiscono al precedenti editti dei re langobardi, ai quali Carlo non fece che aggiungere i suoi; V. li Cap. Ticin., a, 801 qui sopra alla pag. 337, nota 1. - Del resto rilevasi chiaramente da questo capitolario, come anche da un altro del 783, compilato ancora più sulle generall, c. & (Mon. Germ. III, p. 46), che anche i Romani avevano da riscuotere un vidrigiido; ma quale? lo stesso dei liberi Langobardi? (150 sol.), oppure come i Romani sotto i Franchi? (100 sol.). Noi noi sappiamo e ci asteniamo da qualunque ipotesi in proporito.

16 in il riferico, code non molisplicare le citaticol, al Eficanos, fi. Studari-a. Rechipteric Bell, i, 118 es qui La receale opera di La Eficanos, filta dei notificiation Controlispienose. Paris, 883, intende provare che il ristema feutate aveva già gettate le fondamenta della contitutarione cardificigi: com che i rivengiono a porre i unu na falsa ince molte cone. La differenza è indicata nell' Ricanosa, recisamente con due parole; vedi op. cit. § 188, alla flore. condo tali diritti al re spettava il bando sì dell'escretico che die tribunali, ciò l'escretizio del publico potere, col quale egil da una parta chiamava sotto le bandiere i suoi fodeli e tutti i liberi, e dall'altra costringer poteva ciascuno a sottometterni all'ossertaza dei diritti e delle leggi. Questa facoltà veniva da lui esercitata in parte personalmente come duce supremo delle armate e come giudice, in parte per mezzo de' suoi funzionari, i conti, da lui siesso nominati e preposti ai singoli distretti. Presso al re stavano i Grandi escolari ed ecclesiastici, i vescovi ed abati, gii alti funzionari del regno ed i vassalli, i quali tutti formavano una potente aristocrazia di ordini politici, che partecipavano al potere legislativo ed alla discussione delle cose del governo e sedevano eziandio nel regio tribunale.

Ora, so questa aristocrazia ponera valido freno al dispositsmo reale, è però certo d'essa poteva sassi facilmente render vana la forza legale e necessaria del governo. Già fin dal principio crasi dessa mostrata assai pericolosa alla libertà dei comuni. Perocché, come i grandi erano obbligati colle loro proprie persone al re per la gestione degli uffici e la prestazione dei foro serrigi; così cercavano essi a tutt'uomo di rendere a se dipendenti i meno liberi, e di costringerii o per amore o per forza a comperarsi con una spontanea servitù il loro valido patrocinio. E per tal modo veniva in pari tempo scalzata anche l'autorità reale, di cui il più sicuro appoggio sava nel ceto dei comuni liberi, e la quale, a misura che questi le venivano sottratti, cadeva in balia della prepotente ed ambiziosa nobilià.

Già Carlo Magno aveva serlamente pensato al modo con cui venir in aiuto ai poveri ed oppressi liberi, e lananzi tutto ad assicurar loro con opportune instituzioni costituzionali il necessario appoggio, del quale tanto più urgente si faceva sentire il bisogno, quanto maggiori erano i carichi di che egli stesso li gravava in causa delle continue guerre da lui sostenute, e quanto più si andavano ampliando i confini dell'impero e rendevasi per tal modo sempre più difficile la immediata assistenza e vigilanza del re sui privati. I vescovi dovevano quindi colla loro autorità contenere entro i limiti della legge il potere governativo dei conti, ed unitamente a questi avevano l'incarico di frenare l'audacia e l'insolenza dei vassalli. I messi (missi) nominati per legge dal re erano destinati a sorvegliare tutti i funzionari, quindi tanto i conti, quanto i giudici dei domini (judices villarum) e loro subalterni, a difendere e sostenere contro chiunque, tanto i diritti dei liberi, quanto quelli del re, ed a riannodare la necessaria alleanza tra il capo dello Stato ed il popolo, troppo sovente rotta per opera di una aristocrazia violenta e faziosa.

Si alleggerirono pure in qualche maniera i pesi gravissimi imposti dallo Stato ai liberi. Poichè al diritto che assicurava loro la piena compartecipazione ai tribunali ed alle assemblee del popolo andava ora congiunto l'obbligo di prestarsi, quando vi erano chiamati, o a seguire l'esercito o ad Intervenire ai giudizi; e quest' obbligo diventava bene spesso un peso insopportabile, dacchè la proclamazione del bando non emanava più dai comuni, ma spettava al re ed a'suol funzionari, peso che pel cittadini meno agiati risolvevasi nella perdita totale d'ogni proprietà, d'ogni avere e persino della libertà. Carlo Magno pertanto alleggerì il bando della milizia, ordinando che per ogni quattro mansi di terreno dovessero il proprietario od 1 diversi proprietari mandare al campo un milite completamente armato ed equipaggiato. Inoltre egli esonerò i liberi poveri dal bando giudiziario per modo che essi non dovevano quind'innanzi intervenire se non alle assemblee ordinarie che si tenevano regolarmente tre volte all'anno, ma non mai alle straordinarie, od a quelle convocate per ordine dei giudici, essendo stati instituiti degli assessori a tal uopo eletti, i quali rappresentavano tutti gli altri liberi del comune eleggibill ad assessori tanto nei giudizi del conte e del sno vicario, quanto in quelli dei centenari, senza per altro escludere i liberi dalla partecipazione ai giudizi.

Ma tutte queste disposizioni costituzionali e legislative non polerono che assia poco contro la immediata susurpazione dei Grandi, prepotenti ed ambiziosi, ed i cittadini si videro ben tosto costretti a cercar rifugio nei rapporti di protezione, di servitti o di vassallaggio (commendatio, ministerium, cussafivum). Si cercava a preferenza di porsi o in um modo o nell'attro sotto la protezione della Chiesa, e perchè credevasi con ciò di procurare in pari tempo la salute dell'anima e perchè alla libertà personale apparivano le immunità ecclesiatiche meno pregindizievoli, non avendo allora per anco i di lei difensori spiegata l'eguale prepotenza nell'esercizio della loro alta protezione.

La Chiesa, in generale, stava sotto la protezione del re e de'suoi funzionari. I suoi alti dignitari, vescovi ed abati, erano in pari tempo dignitari del reguo e vassalli del sovrano per i diritti temporali e per i beni che riceverano insieme colla loro Chiesa. Su questi possedimenti medesimi fondavasi il privilegio delle immunità, il quale assicurava loro tale un asilo in cni nessun publico funzionario poteva penetrare, imperocchè questi non poteva esercitare il ministero della publica podestà sovra i domini ecclesiastici se non

coll'intervento del signore del luogo o di un suo impiegato, e quindi coll'intervento anche del protettore ecclesiastico '.

Confrontando ora la costituzione politica langobarda preesistita in Italia, colla franco-carolingia, si rilevano qua e là non solo nei principii fondamentali, ma anche nelle forme a ciascuna d'esse particolari, una cosi grande consonanza ed uniformità, che certo assal fedil cosa esser dovette l'innesto delle instituzioni franche in Italia.

L'onore e l'incremento a cui era salita negli ultimi tempi l'autorità reale anche presso i Langobardi, aveva abbassati a semplici funzionari regi i duchi, ossia l'autica nobiltà (ad eccezione dei così detti duchi maggiori, quelli cioè di Spoleto e di Benevento), come erano da principio i conti franchi. I vassalli ed i ministeriali franchi si possono paragonare ai regi gasendi langobardi. Per le medesime necessità dei liberi era anche presso i Langobardi invalsa la consuetudine di darsi in mano di qualche potente per averne ia ricambio protezione e difesa (commendatio) \*. E come all' ordinamento dei publici funzionari franchi ed al feudalismo, così anche all'esercizio del diritto personale, era già preparato il regno langobardo. L'alta posizione dei vescovi e degli abati, come Grandi e feudatari dello Stato, congiunta ai diritti d'immunità di cui godevano le chiese; l'instituto dei messi (missi); il bando militare dei Franchi e la costituzione dei tribunali franchi con assessori delegati; e finalmente l'organato sistema dei diritti personali; ecco tutte le più importanti novità, recate ed innestate in Italia dalla dominazione dei Franchi. Ora ci rimane ad esaminare la speciale applicazione che se ne fece in Italia, avuto principalmente riguardo alla costituzione dei municipi \*.

Si è già rimarcato, come le instituzioni ed il diritto consucutinario de Franchi nè furone ad un sol tratto introdotti in Itolia, nè recarono per conseguenza la totale abolizione delle instituzioni e del diritto dei Langobardi; ma si sovraposero soltanto alle fondamenta da questi ultimi getate, stantechè il governo franco in generale si an-

Immuniki el chiama pertanto anche il possolimento liberto, ed a preferenza un possedimento centriantico, come rilevati in en chiammante dadi Edici. Fibi nesa, a 84 a. c. 18. PRATA. BODO GETM. Ill. p. 642 - El si falsos moneterias. In faceum nostrum (Umolnico) vel la quanticompare femanulafare ana allegiam povedari pedestataco vel proprietadore retuperita. Non appare dovunque pinutificato l'uno che di questa medesima copressione decrero modoria settorii i lun senco assas più kiato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. Pipp., a. 789, 790. Mon. Germ. III, p. 192. • Stellt nobis de Illos liberos langobardos un licentiam habeant se commendandi ubi volucrint, si sentorem non habearint, si-cui a tempore Langoburdorum focerant.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> lo di regoia mi riferisco, conforme al mio scopo, soltanto ai capitolari langobardi, fondandomi in do sull'eco-flente editione di PERTE, Mon. Germ. III, tanto riguardo ad testo, quanto anche per 1 dati cronologici.

nunciò e su considerato soltanto come una continuazione del regne langobardo. Pipino figlio di Carlo e suo rappresentante in Italia assunse il tutolo di re dei Langobardi e le leggi da lui emanate erano discusse ed approvate dai Grandi stranchi e langobardi insieme, cioò dai vescovi, abati, conti e dagit altri sedeti : I. Franchi, come popolo dominanto, avevano bensì il primato del potere e degli onort, e si riservara estandio loro il maggiore vidriglido in Italia; ma i Lanrobardi dividevano con essi non solo la libertà, sì anche le carriche ed i fondi <sup>3</sup>.

Ai duchl nelle città sub-ntrarono i conti di franca instituzione, i quali però ben poco diversificavano da quelli, così che sotto il nuovo titolo si conservò l'antico usato nel paese che da principio venne adoperato come sinonimo di quello.

Non si devoto dunque credere franchi i duchi che si riscontrato a questi epoca in lutiai, e molto meno quelli di Roma e di Rarvenna, che conservarono sempre l'antico titolo. Altra cosa sono certamente i duchi di Spoteto e di Benerento, i quali rvo sono punto da paragonarsi al duchi franchi o margravi per la potenza e l'estensione dei domini. Duchi muori, ossia franchi, il troviamo in Toccana, nel Frituli, in freze e più tardi anche attrove, sebben più sovente assumessero il titolo di margravi, che loro propriamente al competera come a casì delle provincie confinario.

Il numero dei conti creati da Carlo pare lo si possa rilevare da una lettera di papa Adriano in data dell'anno 768, nella quale questi ricorda al re la sua promessa di spedireli 2000 libbre di stagno

<sup>2</sup> Cap. Pipini lang., a. 782. Monum. Germ., p. 42. • Qualiter complaruli nobis Pipino excellentistimo regi gentis Langobardorum, cum adesseul nobis cum singulis episcojá; abatibus el comilibus seu et retiqui fideles nostros Francos et Langobardoz, qui n. blaxum suul vel in Italia commoraulibus. •

<sup>1</sup> V. d. citalo Capil., c. 6 · Etit episcopus Ipse, Francus aut Langobardus, etc. • c. 7, e. Et 5: consis Franciscus distulerit Justitus faciendum, de litorum honore flat sicul Franceerum est consustudo. Et de Langobardiscos consiste qui ex pips argicelum posur il justitus faciendum, sieul iporuem les est ida componad... Et al forsitan Froncus aut Langobardus, haben hosenfelum. Et al forsitan Froncus aut Langobardus, haben hosenfelum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. Adriano I chiama II coste franco Arvino ora duca, ora conte. Ep. 81, 89, 92 ed. CENAL Carlo Magno medesimo comprende I couli s-lui la denominazione di duchi lu uno acritto diretto a Pipino (Panta, III. p. 150): « Perventi ad aures clementiso nostro, quod aliqui discer et corum junione gastaditi, vicarti, contenti, etc. »

<sup>4</sup> V Dag. 133, 139. Cols anche I duchi di Fin rue e di Clusio di cui la memb ne P. Adrisso (Ep. 33, 80 e cl. Cissu) e di divas di Lure a mentovato nei documenti (Men.x., Ant. V. p. 333), sono semplici duchi municipali della prevedente specie la cogloraria; quantunque Pu timo di questi appaia più lardi anche o me margario di Toscana. In questi sensi devesi rettilicare I Diosnavas, devitabre Si si deventi. M., 1, pag. 27 e e e di Colora.

b lo mi riferisco alla descriziona del Mitatroni, Ani. Dissert, V. De ducibus ne principius italier e bissert. VI. De marcha alla s. t.lier, ove si trovano prove documentali in gran copia. Anche Luptranzoo, Ani.pod., paria sempre di margravii d'ivrea, di Toscana.

con cui coprire l'atrio di S. Pietro, et aggiunge che il re potrebbe mandar ad effetto la sua promessa per mezzo de' suof innicionari, i conti, ordinando loro di conferirae 100 libbre per ciascuno l' Pare dunque da ciò si possa dedurre che altora in Italia vi fossero 30 conti, numero minore di quello dei duchi langobardi, i quali da principio non furono meno di 35°, dal che risulta, che l'estessione dei domini dei conti franchi (comitatus) dovera essere alquanto maggiore di quella dei precedenti ducati langobardi. Ma tanto gii uni che gli altri si restingevano ad alcune maggiori città, le quali davano il nome al contado, poichè in esse prendevano stanza i conti.\*

Poinbe le città coi loro territori, le ciritates nel loro ampio significato formavano ancora l'essenziale scompartimento territoriale del paese, ed una separazione politica tra le città e la campagan non esisteva punto, come precedentemente sotto i Langobardi o sotto i Romania. A chi osservi il linguaggio tento dagli scrittori ed usato nel documenti del IX secolo, l'Italia a quel tempo appare come costituita tutati di città " en territori delle quali (finese) si distingueva la ciritar nello stretto senso della parola, o la città (urba) propriamente detta coi suoi quartieri (cici) e abborghi (unhurbana) nonche dalle piccole città o dai castelli (castella), anche dai villaggi e dai borrhi (ciffa, cici)".

Ep. 87 ed. Cavent, I. p. 472. « Sed obsixe petimus, ut per comitee restron, qui în îtalia sunt actores, îpsum jam diejum stanuum dirigere jubeatis, per unumquemque comitem librat centum. »

<sup>2</sup> V pag 237.

<sup>\*</sup> Comidate à propriamente fa girridulisme o l'afficio del conti, come p. ex. Carno. Cassarriene. Monar, Écrip I. p. 11, p. 925 C. à la lergine lideretri contini, anno Comifotte pia VIL. - s. Chr. 80; significa pare Il circundato del code, come p. ex. (23, 128, 24, 25, 25, 25). Partz, III., p. d. - x. 2 is furchi siliquis qui per l'appecio legistado de conte levere II suo iribanda, p. ex. • In comidato berponenta. \*Vitax., And. I, p. 287; Infin comitato beneate et pieraste cut entreventa. \*Vitax., And. I, p. 287;

<sup>4</sup> Annal Lautins, a. 71. i Sique veilectes comes Langisbordi de cunette civiadibus Ballar. Ekusand, Annal a. 817. Natistaium est el (Hudovico) Bernhardum esporem suum liable regem tyrannidem medikatum esse... akque omnes Balles civilates in illime verba jaranes. « Veil propetto di riportinose dei domini di Garb Magoo dell'888 è detto: « Has civilates cum subarbands et territorits sui akque comidatibus, ques ad épata pertinnel, accipiat famolus. » Parar, illi, p. 141.

Estimata, Annal, ed. a. 801. - E. In Italia Teste delitar similiter cega et locense et., Castello que de fissus ricialent princional, in declinora mocopia sunt. Andrea Bergons. - Chron. Parx, Mo. Germ. V. p. 238. I. El Beringbrio cam reiqua multitudo attain verternal in fadula Reprincia. Tame multi Bergonesia rifriquentes domas saas pleas vino et annosa lustum cum uxoribus et parametism în efeitar visi in monas saas pleas vino et annosa lustum cum uxoribus et parametism în efeitar visi in monas saas pleas vino et annosa lustum cum uxoribus et parametism în efeitar visi in monas saas pleas vino et annosa lustum cum uxoribus et parametism în efeitar visi in monas decentral consumpi et de divertice benucio, post et al monit, jura en del căsti medeina, node orecari soumpo et de divertice benucio, node orecari soumpo et de monit jura en del căsti medeina, node orecari soumpo et de monit parametism de la cama del cama d

Le città erano dunque il vero punto politicamente importante dei contadi e dei margraviati formatisi per il loro ampliamento; tali sono i margravisti o docati del Friuli, d'Ivrea, di Toscana, l'ultimo dei quali riducevasi al già ducato di Luces. Le originarie denominazioni di maggiori territori o provincie, tramandate dai Romani, come erano l'Emilia e la Toscana; o dai Langobardi come l'Austria, la Neustria, la Romania non averano più veruna politica significazione.

I conti erano immediatamente preposti ai ibberi ablianti delle città ed al circondario guiridizionale delle medesime, proclamavano il bando militare in tempo di guerra, tenevano la presidenza dei tribunali, e sedevano in pari tempo alla testa di tutta in publica amministrazione. Li troviamo contraddistinti in generale col titolo di actores o ministri reipublica, vale a dire di publici funzionari a differenza dei funzionari delle immunità, differenza però che verificonari delle immunità, differenza però che verificonari delle immunità, differenza però che verificonari delle ministra di differenza dei funzionari delle immunità, differenza però che verificonari delle ministra di differenza dei funzionari delle diffunzionari delle diffunzionari delle diffunzionari di diffunzionari di differenzionale di diffunziona di di diffunziona di diffunziona di diffunziona di diffunziona di diffunziona di diffunziona di dif

Dipendevano dai conti altri funzionari In publico servizio (miniteriales juniores), a contraddistinguere i quali si usavano indifferentemente tanto i titoli langobardi che le denominazioni franche, aventi d'altronde un identico significato. Troviamo quindi le appeltazioni franche di cieuri ed i centeneri insieme colle langobarde di gastaldi e di aculdahis. I centenori pronunziavano nei loro tribunali sollanto sopra affari di minore importanza, su quelli ciolo che non riguardavoni il corpo, la vita o la piena proprietà, lo stesso

feat. Le varie parti essentiali componenti ili complesso politico della divida si possono chiaramente rilevare in Hicnox, ili, Syn. Ticin, a. 830, c. 6 (Perarri, Ilii, p. 397), ore si paria dapprima della missione spirituale dell'arriperie nelle parnocchie di campagna - per singulare silitas - quindi della melesima nella città propriamente detta : « similiter autema et in singulari arbitimo vidici et abundranti per municipalem arbitiportsylvetum.

4 Cap. Langob, a. 782, c. 9. Pentr., p. 43. • Et hoe damus in mandatis, ut tam Austria, Restria, Restria, Restria, Restria, Rostia et Turcia seu littoraria maris, ut super omnia loca perquirastur. • Cap. Lang., a. 783, c. 46, p. 47. • De fugitivis partibus Beneventi et Spoleti sive Romania vel Pentapoli... ut reddantur. • Si confronti anche la pag. 348.

\*Hubbow, II, Conv. Ticlo. II, a. 855. Pratz, p. 432. \* Saneimus ultillominus, ut singuli comities et actores respublice in suits minuserits legalem procurent populo facere justifiam. \*Widonis Regis Legas, a. 889. c. 2, p. 556 \* a proprio comitie vel a publica parte

id est ab his qui rempublicam aquat. .

8 Notis giá mentovala telera di Carlo Nago a Pipino (Parx. p. 161). Pervetti ad amera clementia notare quel aligni dance et comi passione; passidadi, cissori, passioni amera celementia notare qual aligni dance et comi passione; passidadi, cissori, essario esta reliqui minutaresiata, placonali, mantore et exteri per simpula territoria babilitates aud dicurrentes, mantionistano et pravavecta accipitant, cie. Piprino, Opena, a. 786, c. 7, p. 4. 7 De universali quidem populo, quia ulque justitiza qualesteri, susuitativa partici nel considerativa et al periodi una considerativa esta, quan estima a passidatiri esta chemistirativa e traba partici nel partici periodi periodi periodi periodi partici partici princi porte principa di pr

dicasi dei vicari che sedevano immediatamente dopo i conti dei quali erano i rappresentanti .

Essenzialmente mutata appare la posizione dei gastaldi. Essi sono ancora gli amministratori dei domini regi, giudici e publici funzionari, e come tali subordinati ai conti."; ma sono però anche vassalli regi 1. Una tal circostanza vuol essere spiegata. Ai domini regi (fisci o curtes regiæ) erano al tempo dei Langobardi preposti come amministratori i gastaldi, i quali esercitavano inoltre l'ufficio di giudici (judices) nelle città regie. Di questi noi ne troviamo in parte anche al tempo dei Franchi, e principalmente nel ducato di Spoleto, motivo per cui il circondario urbano tanto di Spoleto che di Benevento si trova frequentemente indicato col nome di gastaldato . All'incontro l'instituto dei gastaldi preso in questo significato scomparve affatto nell'Alta Italia e nella Toscana 1, giacchè essi furono o subordinati ai conti o rimpiazzati da questi, come per esempio a Siena. Anche le curtes regiæ erano colà amministrate per la massima parte dai conti medesimi o da altri vassalli (quindi l'espressione: vassi ed austaldi nostri), od erano dati in feudo tanto agli uni che agli altri. E ciò pel noto principio politico seguito da Carlo Magno nelle sue conquiste, di dare cioè una parte del paese con-

Cap, Langoba, 8, 892, c. 14, Pravr., p. 104, · Ul nate efectrate rouls estimated in diffiniture sits intendimenteriores causes, que facile possité dijudents. Historyor, Capithal. Missorum, c. 14, p. 217, · Ue placifis que sibert hombnes ubservare deb ni..., ad caster verve, que securir de enferante intendi, en a sias versire placitate; nici qui al lifest, sat judicia, sat testificatur. · Si consulti circa la competenza dei centenzi i l'Cap. Aquisgrasa. . 8, 82, e. 4, p. 17.

V. p 315, nota 3, alla quale aggiungi: HLOTH, 1 imp. Const. Olonn, a. 823, c. 45 (l.
 231). Concedimus cilum casialdiis nosiris curtes nostras prævidentibus, etc.

Sojie, Largob, a. 802, c. 10. Pears, p. 106. · Ut sears of sustaint souther in ventue ministerits, send orfort, however et pleam justitions in his ant, et al prevent a euro no possust, not adreoute habant, qui versum res oute consistem diredure possiste. · Edited ex-rgot. Cersiona, a. 803, c. 8, a 824. c. 10 doministeri assenti qui anastidat sont et in matro placelo frequentie revenutin, etc. · Anche i vencori e gli abul aversuo vituali sont et in propriato matro placelo frequentie revenutin, etc. - 2 delicale venu explosopratum assentialed, etc. -

<sup>4</sup> V. lumeroni do mental del chiotto di Parfa e di Cassuria del IX e X secolo (Mua, Serjet II, P. II), por el gastalidi mergona emper più come autorità municipato dopo i vassalit e gli assessori; p. es, Cirron, Casaur, i. e. p. 806, a 874 · lu presentia Adelperti de Camernau Herri el Erifori. Balanzadi Bassi Dominicia su guidossi contalidosi premensis el l'idegardi castalidosis de cito Teniensi seu austaldi castalidosis de destrona.

<sup>\*</sup> Custadá municipati al riscortano qui assai di rado presso I cosal, e sono pertato de fargiantari come amministratori della curp principale neila (Lik Odi la Milas); Para salat. Col. dipl. di S. ambrono, p. 275, Dosum. del 863; \* Dum in civitate Medicales. Anteriore, p. 275, Dosum. del 863; \* Dum in civitate Medicales. della dipl. dipl.

quistato in feudo a' suoi vassalli, onde assicurarsi così in pari tempo le milizie in caso di guerra e la dominazione <sup>1</sup>.

I vassilio feddi del re chiamati qualche volta ancora col nome langobardo di gamida ippartenerson agli ali ordini dello Stato, i quali non riconoscevano altra giurisdizione personale immediata che quella del re. Esci (i vassali) ranno da loi assuni come assessione consiglieri, e nell'escreito conducevano le loro genti sotto il loro proprio vessillo <sup>1</sup>. Nel contado in cui essi risiedevano, godevano distinui onori e speciali privilegi al di sopra di tutti gli altri liberi. Beuche nelle cause civili dovessero al par di questi comparire da vatuti al iribunale dei conti, polevano però, in certe circostanze, farvisi rappresentare dai loro patrocinatori <sup>1</sup>. Essi erano per sè medisimi seniori dei liberi che si erano collocati in loro servità e sotto la loro protezione; ed i publici funzionari non potevano, al pari dei sudditi ecclesiastici, ctartii immediatumente davanti al loro ribunale, od esiger da loro prestazioni di publiche servitù, ma dovevano rivolersi a tal uoto ai loro seniori <sup>1</sup>.

In posizione ancor più eccelas ed autorevole che non i vassalli inregi erano collocati i veccori, al diototo però dei conil. Fo gia catata come una delle essenziali innovazioni recate dalla dominatione dei Franchi in Italia, che i vescovi e gli abati diveno enero il primo dei ceti dell'impero, l'u quindi cosa affatto connanero il primo dei ceti dell'impero, l'u quindi cosa affatto connaturale a questa loro atta nossissone che anche il loro vidrizibilo.

<sup>«</sup> Herrabertus gastalitio comenzi, \* Indi molti altri. In Pisa; Nenara, Ant. Ili, pag. 1033, Doc. d. 838, ove \* Baghinand, gastalidio pisenze \* sirde in tribunale col vescovo di Pisa per incurico dell'imperatore, in Lacra; Nenara, Ant. II., p. 979. Doc. d. 838, ove orgil scabiol 19th nominato anche \* Petrus gastalidius ejusdem civiladis; \* V. anche i Docum. dell'878,7 (b., 1, p. 557.

<sup>4</sup> Eichonn, D. Staats-und Beehtsgesch, 1, § 167.

<sup>8</sup> Cap. Bononiense, a. 811, c. 5. 7. Panyz, p. 173; soltanto quando il servizio il frattiene alia corte, devono le loro g nil seguire il bando del conte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capitol, Mant., a. 781, c. 13 · De vassis regalis de justilitis corum, ut ante comitem rause recipeant el reddant, · Cap. Lang., a. 802, c. 10. V. sopra pag. 316, nota 3. Qui non si parta che di occuse di fallo.

<sup>-</sup> Hitums. 1, Imp. Coord. Olson., a 1872, c 13. Perry. 111, p 122. - Hit vero qui e roche commendaremia. Vuoluma specialire he homorie pricipiquia encon des pres enteria bio commendaremia. Vuoluma specialire he homorie pricipiquia encon des pres enteria più habendare et currera interpromotare. El de diferensi liberit homoriale, qui exiconementa un estate a travetta in territoria, il pie enterior ce averna in nervita habendare, que exiconementa encidente encide

vesse aumentarsi del triplo . In pari tempo essi attennero una parte assai importante in tutti i publici affari, e quale mai non avevano avuto dapprima se non forse soltanto negli ultimi tempi del romano impero.

Di regola i confini ecclesiastici e politici , le diocesi vescovili e il territorio delle città e dei contadi coincidevano tra di loro 2. Nelle città guindi vescovi e conti stavano l'uno presso all'altro; e mentre si dividevano la trattazione degli affari spirituali e temporali, dovevano di comune accordo cooperare alla conservazione della pace e della ginstizia. Per quanto regnasse tra di loro il massimo reciproco buon accordo, pure era molto difficile l' assegnare un limite esatto ai loro poteri spesse volte ledenti la reciproca sfera d'azione, ed evitare così ogni collisione. Questi confini rimasero però sempre incerti, persino tra le supreme autorità spirituali e temporall.

Il gindizio davanti al quale comparivano i religiosi per la trattazione delle cause ecclesiastiche era quello del vescovo; per gli affari temporali comparivano del pari davanti a questo tribunale, a meno che l'avversario non vi si addattasse, nel qual caso potevano esser citati davanti al giudizio civile, ove però il patrocinatore della chiesa difendeva la causa dell' ecclesiastico s. I rapporti tra il vescovo ed i suol chierici, ponno dunque essere paragonati, rispetto ai publici funzionari, a quello che passava nella gerarchia temporale tra il seniore ed i suoi liberi o patrocinati. Eranvi però, ancora come prima, per giudicare le controversie tra laici e privati dei tribunali misti dei quali il vescovo ed il conte tenevano insieme la presidenza 4.

Il vescovo nominava, d'accordo col conte, il suo patrocinatore (advocatus) 3: e in tutti quei luoghi ove la Chiesa possedeva dei benl, doveva essa mantenere un patrocinatore, che rappresentasse gli abitanti delle terre immuni s. Alle immunità ecclesiastiche che

Epist, ad Pipin., 807. PERTZ, p. 450. V. p. 294.

<sup>2</sup> V. pag. 348. Per il periodo presente cio è provato da due passi esaltamente coincidenti della lettera di Adriano a Carlo Magno, nella quale il papa si lagna, che I vescovi langobardi oltrepassassero I confini delle loro diocesi. Ep. 96, ed. Cansa, « et sicut termini seculares pro territoriis existunt alque în judicio sub jure civilalis et ditionis actoribus (ai publici impiegati) disponuntur; ita ejus-iem civitatis ecclesise episcopo dicecesis alque parochiæ non omittantur. . Ep. 97, ib. . Cur non in ejusdem civitatis territorio, ubi ordinatus est, habeat in integro parochiam suam? .

<sup>8</sup> Cap. Langob. duplex, a. 803, c. 12. PERTI, p. 110.

<sup>\*</sup> V. I passi r ferentisi a ciò in Escrionn I, § 135.

<sup>\*</sup> Capitol. Langob., a. 802, c. 11. PERTZ , pag. 404, HLOTH. , Const. Olonn., a. 823 , c. 9. pag. 235.

Cap. Pip., a. 782, c. 6. p. 43 - ubicumque pontifex substantiam habuerit, advocatum habeat in ipso comitatu, qui absque tarditate justitias faciat et suscipiat, »

però, a quanto el pare, non andava conginnto soltanto il diritto generale di rappresentanza del propriesta di tera e dei seniori pei propri patrocinati ma anche il principio di una propria giurisdizione esercitata dall'avrocato su tutti i patrocinati liberi e non liberi, in modo che anche la parte avversaria, la quale non partecipasse essa pure delle immanità, dorera rivolgersi anche nelle cause remincili al patrocinatore medesimo esolo nel caso che non potesse presso costui far valere il suo diritto, gli era lecito di portare la cusus d'avanti al giudice ordinario. Tottavia una così ampia giurisdizione non estendevasi che al patrocinati propriamente detti, e non a quel liberi I quali non si ponevano che sotto la protezione della Chiesa, od averano ricevuto feudi da essa; polchè questi non appartenevano, come gli altri liberi, che alla giurisdizione del tribunale publico:

La giurisdizione spirituale del vescoro coincideva su molti punati con la temporale del conte, in quanto che molti delitti erano trattati anche come offese alla religione o come trasgressioni dei canoni ecclesiastici. I fundionari del putere temporale enano specialmente obbligati a prestare in ogni circostanza ai vescori il il oro appoggio, il quale tornava a questi in molte circostanze assolutamente necessario, come per esempio nella riscossione delle decime ecclesiastiche cui la dominazione dei Franchi aveva per la prima messe in vigore in tutto il pesee. Impercoche questa gravas imposta, di cui non si trava traccia nell'antecedente epoca langobarda, stabilità unicamente ai vantaggio della Chiesa, già strabocchevolimente ricca, non potesse a meno di suscitare il più alto malcontento '. D' altra parte i vescovi e già altri ecclesiastici potevano coi mezi spirituali coadivara e efficacemente il governo temporale nella

<sup>1</sup> Cop. Lamph, dupter, a. 803, 6. 46. Peara, p. 414. - Ul servi, addiones, involtaria agricultural ultimotification, non comitive evidente ministro illusta ultima mora prattituta publicum vel privatum cognitar vel compelantur; set quibugit als sei paine agricultura, a portivora vel domine neu continuadmenta. Si reve de criminer illiquo siscenditura publicum vel privatum cognitare vel continuadmenta si vera de criminer illiquo siscenditura continuadmenta si vera discontinuamenta della continuamenta d

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cap. Mantuan., a. 781, c. 6, p. 41. « Ut quando episcopus per sua parochia circata (giri) facerit, comite vei sculdox adjutorium preveat. »

Scap. Lang. duplex, a. 803, c. 49, pag. 141. De decimis: ut dentur et dare nolentes secundum quod anno proterito denuntistum est ad ministri reipublica exigantur, etc. Decimination.

sua sfera d'attività : e talvolta lo Stato chiamò infatti in proprio appoggio persino le scomuniche ecclesiastiche 4.

Pertanto ambedue le podestà civile ed ecclesiastica avevano tutto l'interesse a mantenersi reciprocamente in pace. La combinata coeperazione dei due poteri era imposta per legge non solo in via di massima e generale , ma anche in casi specialmente previsti ed indicati, per esempio nel perseguire malfattori contumaci s, nella costruzione di ponti, o in altri publici lavori, nei quali si adoperavano i sudditi ecclesiastici del pari che gli altri, colla sola differenza che pei primi era necessario l'intervento del patrocinatore ecclesiastico \*: e inoltre nella formazione dell'esercito a cul concorrevano anche le milizie della Chiesa, dapprima sotto il comando dei conti e più tardi, a malgrado del divieto di Carlo Magno, sotto il comando dei vescovi in persona, mentre i patrocinatori restavano presso la sede vescovile onde difendere i possedimenti ed i diritti esterni della Chiesa , sorvegliare la vendita dei servi, la quale non poteva mai aver luogo fuori del paese , autenticare i documenti, ecc. 7. Incombenza speciale dei vescovi del pari che dei deputati, si era la sorveglianza su tutti i funzionari . ed all'incontro ove essi stessi o i loro dipendenti si rendessero colpevoli di vessazioni, era concessa ai comuni di opporsi loro nei modi legali 1.

Poiche, se da una parte era desiderabile, anzi necessario l'accordo tra i vescovi ed i conti alla conservazione della pace ed a promuovere il publico bene; d'altra parte non lo era meno la reciproca sorveglianza e la limitazione dei loro poteri, nell'interesse della comune libertà.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HLOTI, Coust. Glona, a. 815, c. 1, p. 248. Widonis Regis ieges, c. 4, p. 556. • Si vero notwerini ad quiescere, sed practias et rapinas exercuerini, quisquid alteri rapperint, legaliter cum banno nostro ad episcopo et comite ejusdem losi enendare cogantur. Quod si exequi notuerini, statim ad episcopo excommunicastur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. Langoh, a. 802, c. 5, p. 404. • Volumus ut episcopi et comites concordiam et diiectionem joter se habeant ad Dei et sanctre ecclesire protractatum perageadum. •

<sup>8</sup> HLOTE, Const. Olonn., a, 825, c. 4.

HLUB, I, Cap. a 817, c. 8, p. 345. Cap. Langob, a. 803, c. 18, p. 411. De pontibus vero Hciquil similitous operibus, que ecclesiastiel per justam et antiquam consuctudinem com reliquo populo facere debent, hos pracejomas, at rector ecclesiae interpelletur, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Edici, de exped. Corsia, a. 825, c. 3, p. 352. Homines vero episcoparum seu abbatum, et qui foris masseri, volumus ut eum comifibus corum cudand. - Hicen. II, constit. de exercite Benerentum promorcido > 2, 6, 9, 50. - 51 quoque episcopus absque manifesta infirmitate remanestrii pro tali neglipratia ita emodet ut in ipsa marcha (marca confinaria) resideat, quosaque alla vice exercitus illud pergat. -

<sup>\*</sup> HLOTH. I, Const. Pap., a. 832, c. 8, p. 352, \* ut in præsentia episcopi vel comitis sint vendita (mancipia). \*

<sup>7</sup> HLOTH 1, COUST. Olonn., a. 823, c. 47, p. 235.

<sup>\*</sup> Kanoli II, Const. Ticin., a. 576, c. 12, p. 534 \* Ipsi nihilominus episcopi staguli in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate fungantur. \*

<sup>\*</sup> a lpsa plebs non patiatur. • Cap. Lang., a. 803, c. 5, p. 110.

Ore i vescovi e conti avessero stretto accordo fra di loro, sarebbe mancala la sorreglianza suprema, e le cose sarebbero andate alla peggio pei poveri cittadini; i quali sarebbero rimasti in evitabilmente vittune dell'oppresione e dell'arbitrio di queste potenti autorità, o dei loro funzionari e rassalli.

Pertanto l'ufficio dei messi reali aveva la massima importanza destinato com'era a teneva i freno i grandi, ed a rammentar loro costantemente che il loro era un potere delegato, del quale usar non potevano che secondo il diritto e la legge.

Questa instituzione dei messi (missi) fu introdotta in Italia da Carlo Magno e si mantenne sotto i Carolingi con poche modificazioni. Nei capitolari dell'imperatore Lodovico II dell'anno 855 e 856, le loro attribuzioni, tutte risguardanti la generale sorveglianza da loro domandata tanta sulle cose spirituali che sulle temporali, vengono determinate nel seguente modo. Essi vengono incaricati di sorvegliare sullo stato delle chiese, dei chiostri ed ospizi, sul modo con cui i grandi e funzionari civili ed ecclesiastici ademniono i loro doveri d'ufficio, sulle rendite del fisco, sui fondi e sulle corti regie, sui palazzi e sugli edifizi publici nelle città, sulle monete e misure, sulle costruzioni dei ponti e delle strade, e in generale su tutti i publici uffici e alle loro cure vengeno in ispecial modo raccomandati i poveri , le vedove e gli orfani . Siccome i conti principalmente abusavano nell'esercizio del bando militare onde gettare i cittadini nella più assoluta miseria, e nella completa mancanza d'ogni aiuto, così i messi vennero nominati commissari di guerra (heribannatores) onde provedessero alla leva delle milizie ed esigessero le multe pel bando militare a. Inoltre essi dovevano accogliere ed esaminare tutti i reclami della popolazione, e dare soddisfazione a coloro cui era stata negata dai conti 4, quelli poi, cul non venisse neppur da essi fatta ragione, potevano rivolgersi al re 3. Ove i messi trovassero i contl

<sup>4</sup> Cob è provato a sufficienza dal segurati passati filtro. Il, Cap., a. 875, e. 9, p. 128. Dictum est nobic, ul in quilluodimi lossi epistopuse el comen do incartinosi et ab his qui decinas rom dant gaudio accipitata. . . et inter se presuntas direitosta. \* Kancut, III, Cacor, Tic., a. 876, e. 15, p. 331. 'Ul epistopi el cossilier in sul ministerior commonantes controlleras el construcción de la companio de la commonante controlleras el construcción de la commonante controlleras el construcción de la construcción de l

<sup>2</sup> Hard, II. imp. Coest., p. 434, 437. lo rilevo riguardo alle città (p. 438) c. 7: « Ut per singulas civilates inquirani missi nostri, ubi palatia antiquitas fuerunt.... Sed et de singulis conditionibus, que ad cameram nostram vel 4d fiscum, vel ad diversa palatia pertinent.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Huvn, II, Const. de exercitu Benev. promovendo, a. 866, c. 3, p. 505. Lamberto Cap, c. 7, p. 566, « Ut bannam minsi avercitus imperialis solummodo exigant. » <sup>6</sup> Huvn, II, Cap. Missorum, c. 2, p. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hlub. et Hloth., Cap. a. 849, p. 352. • Hoe missi nostri notum faciunt comitibus et

irregolari nell'ufficio loro, doverano tosto renderne avvertito il re. Doverano rimuovere dall'ufficio gli assessori di cattiva condotta ed inetti, e nominarne altri col concorso del popolo. Destituivano parimenti, ove li riconoscessero inetti alle loro incombenze, i giudici subalterni dei conti, patrocinatori, od amministratori ecclesistici.

In una ordinanza di Carlo Magno del 786 troviamo divisi in diverse classi o stati gli abitanti delle contee, e prescritta loro una nuova formola pel giuramento di fedeltà (per il che dovevano i messi stabilire ed assegnare speciali denominazioni), perchè molti i quali in conseguenza dell'ultima sollevazione erano stati sottoposti ad inquisizione, eransi scolnati col dire che essi non avevano prestato il giuramento di fedeltà \*. Queste classi o stati furono: prima di tutti i grandi ecclesiastici e secolari cioè i vescovi ed abati, i conti ed i vassalli regi, i vicedomini od amministratori laici dei vescovi; poi gli altri ecclesiastici, arcidiaconi e canonici e così via: indi i giudici subalterni dei conti, vicari e centenari; finalmente tutta la massa del popolo al di sopra del dodicesimo anno di età: tanto quelli che intervenivano alle ordinanze del popolo ed alle corti di giustizia (placita) in qualità di liberi, eleggibili assessori, quanto anche que li che vi erano rappresentati dai seniori, cloè i libert patrocinati (homines) dai vescovi, abati ed abatesse, non che dai conti e dagli altri grandi : inoltre i quasi liberi patrocinati della corona (fiscalini), della Chiesa (ecclesiastici) e di altri proprietari di terre (coloni); e finalmente anche fra i non liberi (servi) quelli che erano distinti dai loro padroni con uffici lore affidati o con feudi loro conferiti, o che come militi a cavallo, erano provvisti di cavallo e di armatura 1.

Qui si riconosce già evidentemente il principio di nuovi rapporti sociali. Dopo i liberi, ai quali è data ancora facoltà di rappresen-

populo, quod nos la omal hebdomada unum diem ad causas audi-ndas et judicandas sedere volumus... Populo autem dicatur, ul caveat de alia causas se ad nos reciamare, nási de quibas aut mássi nostri aut comites esi juditias facere nofutrunt. •

Cap. Wormat, a. 839, p. 354. • Ut miss mostri ubleamque malos scobinos inveniant, escioni, et lottos populi consersar in locum corum bonos eligani. « Harvar, Const. Pap. 8.812. c. 18 (p. 263). • De advocatis, li est al praci adecocati, relectionnial, eicardi aut continenti iblanture et ales eligianter qui sciant et veilen justeque acassa discernore de determinante. El si comás pravue inventus fuerit, nobis reconsider; • c. Hurp, II, Cap. 886, p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cap. Lang., a. 786, c. 6, p. 54.

<sup>1</sup> Op. cit., cap. 7 « alapa cancia generalisa populi, sam puerlitatem annorum si quanque de seuli, qui ad ploiat venissen, et jusionem adimpter seniorum et coaservare possoni, vire popurare, sive opiosporum et abbattisarum vie comitum Aomissum et reliquorum bionimom, franciali quoque et codori et cedestantici, adque rereq qui baorrati beneficia et ininisterit virent vei la barsafatio bouerati soni cum domini sui et cabilica, armas, habro prosunt, orunes juren.

tare da sè medesimi la loro libertà ed l loro diritti, e che noi chiameremo liberi cittadini eleggibili assessorl, altri ve ne sono posti sotto la protezione di potenti aristocrati, con che venne a crearsi un ambiguo ed Incerto rapporto oscillante tra la libertà e la dipendenza, il quale più tardi mutossi parte in assoluta servitù, parte in vassaliaggio, guarentita però la personale libertà. I meno liberi (liti) erano, giusta l'usanza dei Franchi, distinti dai signori, sotto il patronato dei quali si trovavano, in fiscalini, ecclesiastici e coloni. Son questi gli aldi langobardi, rispetto ai quali una legge del governo franco stabili espressamente che dovessero godere gli stessi diritti accordati in Francia ai liti ed ai fiscalini . Fra i servi finalmente se ne rimarcano di tali , contraddistinti dagli aitri , perchè investiti di cariche e di feudi, ed altri che si prestavano al servigio militare come militi a cavallo, nei quali noi riscontriamo già dei ministeriali nel vero senso della parola, poichè i loro rapporti personall vengono espressamente contraddistinti come un vassallaticum; del resto anche più tardi fu curata in Italia ben poco la distinzione tra i ministeriali non liberi ed i liberi vassaili.

Ma quaii erano pol i rapporti che passavano tra i liberi delle diverse nazioni abitanti nella atessa città ? Il Capitolario già menziona non il distingue a seconda delle nazioni a cui essi appartengono, eppure noi sappismo, e basta dare uno sguardo solo alla sfegrigata ai documenti giudzisi il della IX fino all'XI secolo de alle fuerio del diritto personale che in esse si esprimono per convincersene, che la popolazione straniera del vasto impero del Franchi diovetto a poco a poco trasmigrare assai numerosa in Italia Y. Fu già però notato silite generali, come I Franchi rela conquista del reggo langobardo non si sovrapponessero ai Langobardi in Italia quali dominatori e padroni, come questi fatto avevano già prima col Romani, e come no solo recassero agli uni ed agli altri la libertà, ma fra loro di-

I Cap. Ticin., a, 801, c. 6, p. 81.

<sup>1</sup> Otters yolo alcund central del IX recto, relativi alse diverse controls, in Londonstitut Monom, bistor, ratura, in, a. 4, document dil docasione di Averas del 1868. 8.3. Seguam missan Walderfeit se gierce Francorum de divisite. Youran Sun, Nicole et genera Lincole and Control and Control

HEGEL, Storia della Costitus, ecc.

stribuissero cariche e feudi; e vedemmo come nei regno franco-langobardo si trovassero vescovi, conti e vassalli appartenenti alle due diverse nazionalità. Ora le troviamo parimenti commiste e confuse nei cittadini (cires) ed arimanni delle città '. Vediamo però qual significato avessero queste due denominazioni nel linguaggio di quei tempi.

Arimanni, come più sopra si disse, sono, a differenza degl'altri liberi , quelli godenti la piena ed assoluta libertà , cioè: liberi godenti la piena proprietà ed eleggibili assessori \*. Tali si presentano essi anche ne' primi tempi dei Franchi, per esempio in alcuni documenti relativi a Lucca, ove li vediamo sedere in qualità di assessori ne' tribunali, o prender parte, come godenti del pieno diritto di cittadinanza, all'amministrazione della cosa publica nel comune 5-Pure una tale denominazione era usata per indicare in senso ancora più ampio i liberi in confronto ai non liberi . Trovasi del pari usato in molteplici significati la parola cives. In fatti ora essi sono i cittadini liberi secondo il diritto romano (cives Romani) 1; ora , e principalmente quasi sempre gli abitanti liberi della civitas 6, finalmente, ma assai di rado avanti il secolo XI i veri e perfetti cittadini ed arimanni della città 7. I cittadini o cires, non stanno quindi in contrapposto agli habitatores, come erropeamente si suppose, poichè anche quest'ultima espressione che si riscontra frequentissimamente nei documenti dal IX all'XI secolo, si riferisce solo al domicilio delle

I MURAT., Ant. I, p. 537. Placito di Lucca dell'815 sotto la presidenza di 3 loci servolores (probabilmente luogotenenti del conte), « ubi nobiscum aderant aremonnos hujus Lucanze civitatis, id est... (6 persone sono qui nominate) homines Franciscos et alli plures. . MURAT., Anl. V. p. 983. - Piacito di Siena dell'833 sotto la presidenza del vescovi di Firenze e di Volterra, in qualità di messi imperiali , e del conte di Siena con scabini di Siena, Arezzo, Volterra oltre a' vassalli ed altri tra i quali molti e cires Arctini. e finalmente « vel reliques plures homines habiles tam Franciscos quam et Langobardicos de singulis predicte civitatibus. . 2 P. 265, 286.

<sup>3</sup> V. sopra nota 1, MURAT., Ant. p. 745. Placito di Lucca del 785. « Allo duz... una cum vener, Johannes S. Lucanse Eccl. Episcopus et sacerdotes vel Haremannos. » Myn., ib., p. 531 e 786. « Sacerdotes et Aremonnos bulus Lucanze civitatis. » Mun., . . p. 747. Il vescovo di Lucca ordina un prete e una cum consensu sacerdotum et aremannos hujus Luc. Civ. . 4 V. 1 passi in Savieny, Gerch. des Rom. R § 58, p. 193, 195.

<sup>6</sup> Circa a questi vedi più avanti,

<sup>6</sup> Così presso gli scrittori, PAUL. DIAC., vedi un esempio nel volum. I, pag. 481, nota 3 ERCHEMPERTI, Hist, Langob, PERTZ, Monum. T. 5, p. 245: Oppressi igitur cipes prefate urbis.. (Neapol) ad Francorum se contulerunt præsidium. . p. 251, Gires di Capua nel senso di abitanti di Capua e così frequenti volte.

<sup>7</sup> Tinanoschi, Storia di Nonantula, T. II, n. 43 , d. 872 - cices regienzes (di Reggio) fra I boni homines, Mcnar., And. IV, p. 45. Manmani cives . videlicet Eremanné in Mantua civitate habitantes. .

persone (ad indicare il quale usavasi anco per maggiore brevità il de ossia de civitate), fossero essi poi cittadini godenti o no il pieno diritto di cittadinanza '.

Come aventi il pieno diritto di cittadinanza troviamo sempre nei comuni langobardi i Franchi liberi ed altri Germani. Colà si stanziavano essi formando una civitas, per cui furon detti anche arimanni e cives. Che avveniva frattanto dei Romani che o esistevano ancora dal tempi più remoti, o erano venuti a stabilirsi nel paese durante la dominazione dei Franchi? Appartenere ad una cittadinanza romana per sè medesima sussistente, più non potevano, da che la costituzione municipale romana era già scomparsa durante ancora il regno langobardo, come dimostrammo più sopra, lo che confermossi anco durante la dominazione dei Franchi, E ciò innanzi tutto col silenzio serbato dalla legislazione non tanto sulle città e sui loro funzionari quanto principalmente sui magistrati romani : silenzio, il quale principalmente nel citato capitolarlo appare a tutta ragione strano ed inesplicabile. poichè mentre in esso si fa menzione di tutti i funzionari e di tutte le classi sociali secondo l'ordine nel quale esse prestar dovevano l'omaggio di sudditanza, non vi si fa parola di questi magistrati romani, dai quali, se avessero tuttora esistito, doveva principalmente dipendere la conservazione dell'ordine e della sicurezza nelle città. D'altra parte un altro dei capitolari già sopra citati fa menzione di Romani dimoranti nel regno langobardo, e del loro diritto personale 1. Ma anche questo non è punto in opposizione alla nostra precedente dimostrazione, in quanto che non è questa la prima volta che ci occorre di ammettere in questo libro l'esistenza dei Romani pel regno langobardo, avendo noi già dimostrato come il diritto romano ritornasse in vigore fra i Langobardi, e come anzi sotto re Luitprando fosse dalle leggi riconosciuto o per lo meno tollerato \*.

<sup>7</sup> St. confrantino ir pagine 250, 281. Evo anoros alcenal ben chiari enemgili di Anderico recoprisonali allo cai siera, quantino qui avogli sei fororistates. Neura. 7, 461, 16, p. 50 derira. 523.—611. Stabilizatione de civiliari Curromia si giravino dei lun viccovir per per la considera specie su mone, code commissare l'affare; questi concercu an jusicio: bibliope venicetes signaticiti habitatiore cum reliquis habitatorità dei girac civiliari sasserimente del considera segmente del habitatione cum reliquis habitatorità per la considera considera del presenta del considera del presenta del considera del presenta del pres

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. Lang., c. 6. PERTZ, p. 192. V. sopra, pag 339, nota 4.

<sup>8</sup> P. 280 e seg.

Sotto la dominazione dei Franchi però la loro posizione fu ancora meglio determinata, in quanto che vennero trattati secondo le norme generali del diritto personale, e verosimilmente ricevettero anche lo stesso vidrigildo come in Francia.

Tuttavia è certo che i Romani non si trovavano in numero molto. grande nell'alta Italia, il che sembra confermato, anche su ciò che riguarda tempi posteriori, dai documenti fino a noi pervenuti. Imperocchè, se noi lasciamo da parte il IX secolo, nel quale sono più che mai rade le professioni di diritto personale, troviamo però anche più tardi, del X fino al XII secolo, non molto frequenti in generale quelle del diritto romano, eccetto che in Modena ', ove il singolare persistere del diritto romano, si spiega col non essere stata quella città incorporata se non assai tardi al regno langobardo; ed in alcune città del Piemonte, e specialmente in Asti ed in Novara, ove circostanze affatto particolari influirono sulla diffusione del diritto romano 1. Lo storico Troya crede ad una trasmigrazione di Romani dalla Francia meridionale, i quali Romani egli, per distinguerli dagli indigeni che avevano adottato il diritto giustinianeo (Giustinianei). chiama col nome di Romani del diritto teodosiano o Teodosiani. E bisogna concedere che una tale spiegazione, per quanto stiracchiata ella sia, pure non ha nulla d'impossibile; infatti perchè non potevano anche i Romani aver trasmigrato come trasmigrarono i Franchi Salii e Ripuarii, gli Alemanni ed i Bavari? Eppure noi difficilmente ci indurremo a riconoscere come non indigeni tutti quei Romani o la maggior parte di essi. Ma non è qui punto il caso di persistere su di ciò, dacchè è dimostrato che nell'Italia franco-langobarda occorsero abbastanza frequenti le emancinazioni personali secondo il diritto romano, dalle quali scaturirono nuovi cittadini romani (cives romani).

Questo modo di emancipazione trovasi già nel diritto publico filipario, come quello del tabularius, il quale usavasi nella Chiesa, e pel quale, mediante prestazione del più tenue tributo delle genati appartenenti al ree da lla Chiesa, si otteneva l'utinno grado di libero cittadino romano, mentre agli emancipati secondo il diritto publico (decuritait), assegnavansi gii stessi diritti e lo stesso tri-

<sup>1</sup> Mcn., Ant. 11, p. 276,

<sup>4</sup> V. Hodiczałone del Taora, Condiz del Bonani, § 257, ia gnale per altro è bee itungi dall'esser ompieta. V. ancora Hist, pair, mon. l, n. 80 dell'anno 929; n. 90, d. 943; n. 93, d. 943; n. 98, d. 948; n. 103-116, etc. Tulti questi documenti sono di Asti ed appalcono firmati da un cumero maggiore o minore di testimoni, che vivevano secondo il diritto robbano.

buto dei liberi Franchi ', Presso i Langobardi, i gnali da principlo non riconoscevano un diritto propriamente romano, anche l'emancipazione personale secondo il diritto romano non fu introdotta avanti che si verificasse tra loro lo stato di liberi cittadini romani, il quale era tuttavia assal limitato ne' suol diritti e bisognoso d'appoggio, Non bisogna pertanto considerare come fra loro equivalenti il nuovo modo di emancipazione innanzi all'altare introdotto o confermato in prima da re Luitprando, e quello del tabularius adoperato dai Franchi; poichè questo rendeva sui juris e non soggetto a tutela (fulfreal e amund) \*. Ma che più tardi l'emancipazione secondo il diritto romano si usasse anche nell' Italia langobarda, è dimostrato da alcuni documenti di un'epoca di poco anteriore o di poco posteriore alla conquista dei Franchi: quali sono la disposizione d' nitima volontà di un diacono Grato di Monza, dell'anno 769, colla quale vengono affrancati degli aldi come cives romani 1; un'altra consimile del vescovo Toredeo di Lucca dell'anno 778, il quale donava nello stesso modo la libertà a quelli tra i suoi aldii e maggiordomi (mauer) che discendevano da nobili romani, senza però affrancarli da certe servitù \*; e finalmente un testamento steso a Bergamo nell'anno 800, mediante il quale veniva concesso il pieno diritto della cittadinanza romana a taluni servi della gleba ed aldi ", locchè è pur confermato generalmente dalle formole legali langobarde di tempi posteriori .

Per tal modo si creò uno stato di liberi romani, i quali, sebbene non possedessero la assoluta libertà e la pienezza dei diritti concessa agli arimanni, pure vennero la certo qual modo incorporati nei comuni franco-langobardi 7. Noi pertanto opiniamo che dei molti.

LIUTPR., Leges IV, 5.
 TROYA, Cond. de'Rom., § 183 dai Frisi, Chiesa di Monza.

BERTINI, Memoria di Luca 1, app. 136 • sicut illi homines qui de nobilibus... Romanis procreati et nati esse inveniuniur cf. • Taora, § 194.

SAVIGNY, Gesch, des R. R. II, p. 232.

<sup>\*</sup> Garciani, T. II. - Form. antique in usum regoi Italici » p. 475. Traditio libertalis. - Si cen Romanus, addo illic, ibil dicis deducit sunt (nella formola precedente): Circaque romani portas apertas cal ci pengal ci qua parte voluerit ambulare discretal. - Si confronti errea queste formole langobarde il Savvort, II, § 87.

<sup>7</sup> Qui occorre un esempio, in cui un romano manetpato è espressamente chiamato Habitator circatata. Transouczu, Storia di Nonantula, II, n. 35. Piacito di Vercelli, d. 909. Sotto la presidenza dei vescovo di Novara in qualità di messo e del margravio adalberto

Romani che si trovano nelle già menzionate città nel X e XI secolo. una gran parte, cioè tutti quelli che non avevano conservato il loro diritto romano dai tempi più remoti, nè avevano trasmigrato vuoi dall' Italia romana, vuoi dal mezzodi della Francia, fossero emancipati o discendenti da emancipati. Ciò spiega pure semplicissimamente il come essi aumentassero tanto di numero in progresso di tempo. il perchè, prima dell' XI secolo, solo pochi distinti e nobili personaggi riconoscessero come personale il diritto romano ', il perchè nel reguo d'Italia si faccia parola soltanto di grandi o vassalli franchi o langobardi, e non mai di romani; e finalmente come il vescovo langobardo Luitprando all'imperatore di Costantinopoli, Niceforo, che gli rinfacciava non esser lui romano, ma langobardo, rispondesse: · Noi disprezziamo cotanto i Romani, che niun oltraggio maggiore far sappiamo ai nostri nemici, che di chiamarli Romani; comprendendo noi in questo nome quanto v' ba di basso, di vile, di iniquo » 4. Certamente il vescovo nel bollore dell'ira trasmodava nelle espressioni; ma egli non avrebbe sicuramente parlato in tal modo. se avesse saputo che i Romani nel suo paese fossero stati in onore ed altamente locati, o se egli stesso si fosse retto secondo le norme del diritto romano.

Dopo tutto questo, quand'anco potessimo supporre che i Romani venissero compress fra gli arimanio a membri dei comuni franco-langobardi, godenti della pienezza dei diritti dei liberi, dorrenmao però d'altra parte sostenere che il comune politico formato dalle città rimase ciò non ostanie uno ed inseparato, qual'era presso i Langobardi, e quale nol lo troviamo tuttavia anche sotto la domizazione dei Franchi, malgrado la miscela delle diverse nazioni.

Ora per procurrasi una più chiara e precisa intelligenza della cositutzione di questi comuni politici esistenti in seno del comitato o della città, ci sembra necessario il prendere a disamina la afera di attività e la competenza dri conti nel ramo amministrativo, nel politico e nel giudiziario. Nessuno peri sa attenda a tal proposito una precisa ed esatta delineazione dri diversi rami e delle diverse autorità: pochi erano gli atti, poche le leggi ondo il governo manife-

di Vercelli, a giudici imperiali, 4 scabini di Vercelli, a molti di Lomelio; Martino di Vercelli, a abitator in civitate taurini » sontiene la sua contrastata libertà all'appuggio di un documento di re Guido, in forza del quale fe segli emancipato come cittadino rumano « Martinum filium Mauri ab omni vinculo servituta vel condicione liberum et abaciustum oferenque romaneme sesa. »

J. Anche fra I Ire escept citati da Bethwartv-Hollweg, § 26, nota 12, uno solo è di un'epoca più remota, cioè dell'anno 900: - Aribertus vassus domini regis... legem sacra Romana viro. Luri, Cod. lerg. II, p. 4038.

I LIUTPR., Legatio c. II.

stava la propria efficacia. Pei conti în ispecie non troviamo nel Capidolarii istruzioni cost ampie e generali come pei messi, e ono si può quindi formarsi che un'idea generale sulla natura e sull'andamento del singoli rami dell'amministrazione, non che sull'organizzatione giudizzario nel contadi; liede desenta soltanto da citazioni paramente occasionali. Ma noi non dobbiamo occuparci dei più minuti porticolari, benal unicamente dell'essenziale.

Per olò che riguarda finnanzi tutto l'amministrazione, toccammo già de unoi oggetti ed attribuzioni quando ci occorse di partare dei messi. Essa era per legge affidata si conti e loro subalterni impie-gati, ai vicari, centenari e sculisset; a questi saccedevano poscia decani e satari, prepesti a singole località; finalmente altri joniori o ministeriali addetti ai conti, in parte come loro impiegati particolari, in parte come pubbli ci funzionari '.

Importerebbe assai pel nostro assunto ii determinare più esattamente in quanto questi uffici subordinati (ministeria) si ingerissero nella amministrazione propriamente detta delle città; ma su di ciò non ponno aversi che pochissimi dati generali, forniti da citazioni di circostanza, mancando qualsiasi completa e dettagliata indicazione in proposito. Così noi troviamo i teleonarii, i quali ai ponti, flumi, mercati riscuotevano le gabelle dai trafficanti e dai merciajuoli ebrei 1, i monetarii, i quali, sotto la sorveglianza dei conti, coniavano le monete in quelle città che godevano il diritto di batteria s; inoltre certi impiegati che soprsiatendevano alle prestazioni ed ai lavori publici, e che ersno conosciuti sotto l'amplissima denominazione di exactores \*. In un Capitolario sommamente importante, sebben tenuto in poco conto, dell' anno 803, vien demandata a questi exactores l'annua manutenzione e riattamento delle strade, piazze e cioache nelle città d'Italia, con incarico alla suprema autorità cittadina (procurator civitatis), di sorvegliare su di ciò, esclusa però la facoltà di far uso del bando reale nell'esercizio delle loro

<sup>4</sup> V. I passi a pag. 18, notă 1, înoître I Capil. de exercitu promoc. a. 803, c. 6, Parxt. P. 418 - c. De noinibate contitua casalis lati stant e-tejerindi. deu qui d'initist furevit cum uxore filius et alii deu qui propier ministerius cjus esutodiendum et seretitum nostrum fusicalmin remonere jussi sut., fi. qua causa modo precipionus, sit quanta ministrui unusquisque comes habueril, totiens duos homines ad ea custodienda domi dimitiat.

B HLOTE., I, Cap. a. 834, c. 19, p. 363.

<sup>•</sup> Cap. de monsta assai mutilato, p. 150, c. I. - Civitatis illius moneta publice sub custodia comitie flat. • c. 2. • Ut monetarii ipsi publice uce loco alio . . . nisi constituto . . . monetam (facere) non presumant. in Francis oltre Il palatino reale non eranvi che 9 sole altre elittà che avessero il diritto di batter moteta. V. Canott, Il, Ed. Pist, a. 884, c. 12.

Cap. Langob., a. 803, c. 18, p. 111 • et per allum exactorem ecclesiastici homines ad opera non compellantur. •

funzioni '. Procurator è una denominazione generica come quelle di actor, minister o judez '', e come qui è usata, allude senza dubbio ai conti o loro vicari : l'agginta relativa al bando reale esclude ogni reminiscenza di una magistratura romana; benchè si possa credere che sotto il nome di esattori si intendessero i curiali, che si riscontrano que elà come autorità fiscali, anche in tempi posteriori .

I publici lavori, come per esemplo il riatamento di palagi (palatio), chiese od altri publici edilici, dei ponti e delle strade maestre, erano, al par del servigio militare, esegulti dai liberi come publiche prestazioni. La loro distribuzione facevasi in modo che tutti quelli che abitavano presso un ponte, una chiesa, ecc., concorrer dovessero alla loro manutenzione. In un Capitolario dell'imperatore Lodovico II si lamenta la rovina in cui cadevano quegli edifici e se ne accagiona la trascuratezza di quelli che erano incaricati della loro manutenzione, e si ordina che venga ciascuno colla forza contetto a prestari per tali lavori, ne di si dia licenza di andarsene prima che abbia condotta a termine la parte che di tali lavori gli secta 4.

Appositi impiegati avevano cura dell'alloggio e del treno dei missi, pei quali pure erano i liberi obbligati a prestaris. Però più tarris, l'evo più tarris,

<sup>4</sup> Soltanio l'unico Codice di Terennere ha questo Capitolario, nel quale è dimostrata una ingerenza benefica del governo nella polizia municipale. Penzz. Mon. Germ. p. 412. c 6.

<sup>\*</sup> Volume etiam et stalutions de păleis vel cloudes curandăs unius cuţivque civilati de repos Intelle perinentibus, us linguile annie curetur. Tiemen ton volumes, quatemus exacterus pondum aliquis ad partem patiti nostri persolvat. Sed precipiums, quatemus exacterus risquiarem ericidum subdium habeant, eo ante finiatur namus quam patece et clouce emanchetur; et hoc unsuquitque procuroior céritalis publice ex noura împeriali parte ammonedo periopita, te pertermisum flat.

<sup>3</sup> V. per es, Chron. Fart. Munart, Scr. pag. 394. C. Doc. d. 840. • Dux vel castaldius, activatives seu quisibed Réspublice procurator; e parimenti (a, p. 399. C. Doc. d. 839. • Dux, princeps ant quisitivet superioris sel inferioris ordinis Réspublice procurator • e coal frequenti volte.

3 V. p. 393 segs.

<sup>4</sup> HLUD., Gap. a. 850, c. 6-8, p. 407.

<sup>\* 10.,</sup> c. 9. · Quia racionabiliter in singulis civitatibus cognovimus, unde missi transcentur vel silpendia vel parameredos acciperent, et nuo: corum lemeritate violatum est, quidus ipra lora commissa sunt, et ab ordine suo res ad hos deputatos ad jalios usus convertuator, etc. »

<sup>6</sup> Canott, epist, ad Plp. regem, p. 450.

Una proprietà della costituzione franca del comuni a quel tempo si è che, malgrado che il potere governativo venisse accentrato ed esercitato per mezzo degli impiegati, malgrado che i rapporti di servitù e di vassallaggio s'andassero ogni di più estendendo: pure la libera esistenza dei comuni nei tempi passati si mantenne sempre, almeno nella sua sostanzialità. Benchè la legislazione di quei tempi non ne conservi che poche e deboli tracce, giacchè sol di rado vi poneva mano colle sue prescrizioni e disposizioni; pure appare evidentemente che i cittadini liberi del comuni prendevano parte tanto all'amministrazione, quanto ai giudizi, mediante commissioni o deputazioni scelte dal loro mezzo per ogni ramo speciale dell'amministrazione. Così noi troviamo in un Capitolario langobardo dell'anno 803 la disposizione che per la riscossione delle decime ecclesiastiche si scegliessero quattro od otto uomini per ogni comune per servire di testimoni tra gli ecclesiastici ed il comune nel caso che insorgessero dissidi tra l'una e l'altra parte '. Giusta un' ordinanza di Lodovico I, dell'anno 817, dovevano i missi, d'accordo col vescovo e col conte della città, eleggere dei deputati che provvedessero al riattamento dei ponti \*. Pipino aveva già fin dall'anno 782 stabilito per l'Italia, che i giudici, non solo nelle città, ma anche nei distretti e nelle corti, dovessero obbligare sul loro giuramento delle persone degne di fede (homines credentes) a notificare i delitti che si commettevano, e le contratte illecite nnioni s. Nell'edictum Pistense di Carlo il Calvo (864) si fa menzione di giurati i quali avevano la sorveglianza sulle monete e sulle misure 4. - Non crediamo di andare errati riconoscendo in tutto ciò i primordi del posteriore organamento municipale. Ma ora ci si presenta come parte essenzialissima dell'esistenza dei comuni l'organamento giudiziale.

Tutti sanno che i giudici (judices), cioè il conte ed i suoi subal-

<sup>4</sup> Cap. Lang. duplex, c. 19, p. 414.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rico. I, Cap. a. 817, c. 8, p. 215. • Volumus ut missi nostri per singular civilates una cum episcopo et comite missos vel nostros homines ibidem commonentes eligant, quorum curse sit postes per diversa loca emendare et cos qui illos comendare debent ex mostra juszione admonere. »

<sup>\*</sup> Cop. Long. c. 8, p. 53. - Audex umsquisques per civitatem facial jurner ad Dei Juricia Members erwiente juricia quantus previolerit, sen foris per centre va vivoram manurum, ut cen ex ippis cognitum facetti, id est homietida, forta, adulteria et de indicisa conjunctioner a temos cua concesió. - Si confrontialo bitus, est illurar, Cop. s. 80; c. 5, p. 55. - 50 p. 55. - 50

<sup>4</sup> C. 20, Pearz, p. 492. « Et ipsi homines qui per villas de denariés providentiam juralé habebunt, ipsi ctism de mensura ne adulteretur provideant, »

terni impiegati giudiziari, alla presidenza nei tribunali riunivano soltanto l'esterna direzione e l'incarico di provvedere all'esecuzione delle sentenze; che non eran già essi, ma il tribunale, cioè gli assessori riuniti e la rappresentanza del cittadini quelli che pronunciavano le sentenze od applicavano il diritto. Ora sembra affatto consentaneo all' indole delle menzionate instituzioni relative all' amministrazione dei comuni, che anche pel tribunali si eleggesse no certo numero di assessori (scabini o scabinei), i quali dovessero intervenire non solo nella trattazione degli affari ordinari e imposti per legge, ma eziandio degli straordinari o proposti dai giudici stessi. Questa instituzione degli assessori stabili non si può con certezza asserire che rimonti a un' epoca anteriore a Carlo Magno e probabilmente fu ordinata per la prima volta da lui onde servisse ai cittadini d'appoggio e di difesa contro l'arbitraria giurisdizione dei publici impiegati '. Anche in Italia fu introdotta parimenti sotto Carlo Magno questa specie di assessori giudiziali, come rilevasi dalle leggi franche e dai documenti giudiziali di quell' epoca \*.

Era prescrizione di legge che in ogni giudizio intervenir dorsero per lo meno selte assessori \*. Non dorevano però mai oltrepassare il numero di dodici \*. Ma ben di rado ci occorre di trovare nei documenti di quel tempo neppure il numero di sette «cabini, attivolta non nei intervengono che uno o due, e sonvi all'incontro pressoché abitisalmente altri impiegati, vassalli e cittadini \*. Ma non si creda ner questo che una tal nescrizione di legge fosse così di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cáp, Lang, a. 103, c. 44, p. 104. « El Ingermos Fondiese utilis plaritis factase cuasiders, produçami lidar fee encidional plaritis, pose inclutius anna, his forte coolingar, it a dispois accuset; accepto lidar norbinos qui cum judicibus resolere deboná. d' « Hacera () const () cons. 106. « 1. 15, 125. To per d'omercité des l'anomentaries del soudais di temps de la constant de la comparta de la constant de la consta

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. micora, a. 803, c. 20, p. 145... Ut nullus ad placitum bannistur... exceptis scabineis septem, qui ad on nia placita processe debent.

<sup>4</sup> HUD, 1 Cap. 819, c. 2, p. 217 · veniat unusquisque comes et adducat secum disodecim scubinos, si tanti f.ec.int. «

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> I vassalli del conte lo seguivano in gindizio ed la guerra, Cap. Aquisgr. a. 809, c. 43; paramenti i vassalli regi comparivano nel tribunale dei re. Cap. Lang. a. 809, c. 10, p. 804. Ul dominici vassalli qui austabili suni et is nosiro piaesto frequenter servisni.

Irequente violata; poichè anche altri fra gli astanti potevano essero assundi alcuni come assessori; e prendevano parte senza dubbio alta decisione del giudizio, se non altro coll'assenimento o con grida di disapprovazione. Naturalmente però prevalevano sempre più i giurisperiti ed abili assessori e spesso una tale preponderanza è così manifesta, che sembra de sessi odi emani la decisione '.

Sopra questi scabini o deputati assessori fondavasi quindi principalmente la costituzione delle città e dei comuni italiani nel IX secolo. È bensì vero che la loro vita ed influenza nei tribunali fu quella che maggiormente emerse : cosicchè la denominazione di judices cicitatis che veniva loro data è da intendersi in un senso assai più determinato che non fosse dapprima sotto i magistrati ed i grandi langobardi, presso i quali questa medesima esposizione (che nel IX secolo trovasi già come equivalente a quella di scabini e che sostituì più tardi la denominazione impostale dai Franchi 1) accenna ancora alla medesima estensione di poteri e sfera d'attività loro assegnata, non solo sulla città propriamente detta, ma su tutta la civitas. Poichè l'asserzione di Savigny, che sotto la denominazione di judices civitatis s'intendessero ancora a quell'epoca i giudici romani o decurioni delle città romane (locchè si allega come argomento a dedurne la continuazione della costituzione municipale romana), non abbisogna di veruna ulteriore confutazione, dacché si è dimostrato come la civitas si compenetrasse nel contado, e come i comuni franco-langolardi surrogassero e l'una e l'altro 1,

Diamo ora, all'appoggio dei documenti, uno sguardo retrospettivo, mediante il quale si possa scorgere nella sua speciale applicazione tutto quanto si è detto finora solamente sulle generali ed all'appognadada. Peri propo ciò non portà firsi in modo abbastanza sod-disfacente se non per quanto concerne l'ordinamento giudizano; ma tuttavia da questo sa portà facilimente argomentare alla sfera d'attività degli altri uffici, stantechè la giurisdizione ne costituiva sempre il nonto principale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per esempio Munar., Ant. 1, p. 804 in un placito di Lucca dell'810 presieduto da messi imperali con giudici e vassalli dell'imperatore, due scabini ed altri personaggi ecclesiastici, e a secolari, ivi è detto : « Judicatum est ad (a) nostris Scavinis. « Munar., 40 , p. 537, e così di frequente.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ció rilevasi da un prospetto del docum enti del chiostro di Casauria in ordine cronologico nel Minarcoa, Serigi II, P. II, e del documenti piemontesi nella fisit patris Mon. L. La de nominazione di scobini riscontrasi assat più di rado nella seconda metà del X secolo, dicche da ultimo essa scompare del tutto.

Savient, Gesch. des R. R. I. § 421, pag. 418. Si confronti all' incontro Il Betherann-Hollman, Urspr. der tomb. Städisfreiheit, pag. 83, 86, coi quale lo vado picampente d'accordo.

Le asemblee giudiziarie (placita) trovansi nei documenti descritte in modi assai differenti. La presidenza era tenuta dal re o dall'imperatore stesso, o in persona come giudice supremo, o da' suoi rappresentanti ed alti funzionari palatini e missi, vescovi e conti, toppure dai rappresentanti ed impiegati ad essi subordinati, come i vice-conti e dagli sculdasci o da altri dignitari ecclesiastici o secondi a dagli sculdasci o da altri dignitari ecclesiastici o secondi intervenivano, oltre i dignitari addetti o al giudice presidente o al tribunale stesso secondo il suo rango diverso, i funzionari della corie e dell'impero, i vassalli dell'imperatore, i vescori, i conti e toro vassalii, i giudici imperiali o giudici di palazzo [judicis imperatore, acari palatità, passessori dei conto i o giudici di tità (cozhimi, judica scritatisi), e finalmente tutti gli altri cittadini liberi ed eleggibili sa-sessori dei conuni (lowi irri).

Il seguente esempio di una fra le ragguardevoli assemblee giudiziali tenuta in Torino l'anno 827, può dar occasione ad ulteriori osservazioni '.

Dum Boso Cones et Misso domini imperatoris residistes infra citate Turnimene curlici ducati in placifo publico ad singolorum hominum causas audiendum cel deliberandum. Ibidem cum co aderant Claudius episcopus S. Turnimenis ECCLESIE. Ralperto Cones, Walfertus, Serplado, Eldefre, Teudelo, Australdo VASE D. IMPERATORIS, Bomperto et Mauro, Sumífri IUDICIBEIS DOMIN IMPERATORIS, Australdo SCANINIS BOSOCO CONITS, JOANNE O ELOS CAVINIS BOSOCO CONITS, JOANNE O ELOS CAVINIS BOSOCO CONITS, JOANNE O ELOS CAVINIS DOSOCO CONITS, JOANNE O ELOS PERTO CONITS AUDITORIS ELOS ELOS PARTO CONITS AUTORISTICA POR ELOS PARTO CONITS AUTORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTICATORISTI

Il placio, di cui nel documento ora citato, tenevasi sotto la presidenza del conte e messo imperiale Boso, nell' antica corte giudiziale di Torino, la quale avera conservato il titolo di ducale fin dal tempo dei Langobardi. Consimili corti di giustizia trovansi anche in altre città langobarde, altrevolte ducali, come per esempio a Milano, ore la corte era provveduta di un loggato o portico <sup>7</sup>, ad Asti, a Trento, a Lucca<sup>7</sup>, ecc. Fra gli assistenti al tribunale il documento cita come assessori propriamente detti, oltre il vescove di il conde di Torino, i vassalli imperiali e i vassalli de conte; dapprima i giu-

Hist. patr. Monum. I, p. 34, anche il Munar.. I, p. 457.
 Giulini, Memorie di Milano, T. II, 469, Doc. d. 892. • In D. nomine civitatis succiola-

nensis curle ducati infra lambia efusdem euriis, etc. » e cost frequenjemente.

3 Bist. patr. Mon. 1, n. 36, Boz. d. 880 » in mallo publico in curle ducati civitate astem

se, » Munat., Ant. II, pag. 971, d. 845 » in civitate Tridentina curriem discales » ib., l, p. 503, d. 873. « Civitate Lucca in caminata de curie discalis. »

dici imperiali, poi gli scabini del presidente conte Boso, e finalmente gli scabini della ciltà di Torino, gludici imperiali e reali e giudici di palazzo trovansi principalmente nel tribunali dei mesti, dei duchi, dei margravi e dei palatini. Il Muratori opina, non associonamento, che i giudici imperiali fossero nominati dall'imperatore, ed i giudici palatini dai conti palatini. Pero questa distinzione non è cost bene determinata como quella dei giudici imperiali emunicipali, ossis scabini, sebben questi utilimi venisero di regola sasunti anche nelle corti di giustizia imperiali o palatine, che si tenevano nel loro circondario giurisdizionale. Pa specie il riscontrare ancora gli scabini del conte Boso, i quali non ponno considerari che come assessori affatto speciali nominati da lui medesimo, o come destinati a da compagnarlo nella sua missione; pichche era costa d'altronde presoche ordinaria che alle grandi adunanze giudiziarie convenissero scabini di diversi luoghi, come pure vescori e conti '.

Gli scabini eseguivano di regola in persona la tratuzione delle cause in giudicio col concoso delle parti e pronunciavano la sentenza o da soli o in unione agli altri interrenuit. Però essi non erano soltano assessori giudiciala, ma fungevano bene spesso anche da giudici, benechè verosimilmente solo dietro speciale incarico del conte ". Li troviamo pure come patrociantori di couventi e di chiese, e come notali e frequentissimamente il vedimo incaricati della trattazione di affari di diritto in via stragiudiziale". Insemma dovunque essi ci appajono coneu nomini d'affari e giurisperiti, per mezzo del quali i liberi comuni prendevano parte alle deliberazioni giudiziali e all'amministratione delle città o contato.

Un numero sufficiente di documenti ci dumestra che gli scabini nella loro posizione di giudici municipali, esistevano egualmente in

<sup>4</sup> MURAT., Ant. I, p. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esempi di dò vedi più avanti nella Indicazione degli scabini municipali. Che gli judices S-patatii si chianassero anche judices D. Imperatoris io dimostra, per esempio, il Documento di un Placito tenuto nell'881 a Siena da Carlo il Grosso: Y. Mun., il., p. 931.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. per es., Murart, And. V, p. 923. Placito d. 833 in Siena presieduto dal messo imperiale, a cui interrengono due o più scabini di Siena, qualitro di Arezzo, due di Volterra.

<sup>4</sup> Per es, nel Docum. citato nel testo. Dum suprascriptis Scavinis hore omnia taliter agnoscreot, interropareruni supra scriptos homines, • ed alla line: • restum apparali eorum esse et judicaveruni. • Poi di frequente: • Nos scabini et austitores judicavimus. •

<sup>4</sup> V. pag. 223, nota 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hist, patr. Mon. I, n. 27, ove uno scabino di Torino appare come avvocato dei chiostro di Novalitio, Notarius el scolonus trovansi frequentemente in questi ed in altri documenti. Gli schola ed altri bosoni comini sono locaricati di una permuta di fondi. Mon. II, p. 43. Doz, di Lucca, a. 224.

tuffe le provincie dell'Italia langobarda soggette alla dominazione dei Franchi '. Nell'Italia romana la costituzione dei giudizi e dei comuni era presso a poco la medesima, come si è più sopra dimostrato, stante che i giudici dativi adempievano colà l'ufficio degii

<sup>8</sup> La seguente enumerazione, nella quale si chbe di mira più l'ordine rispettivo, che non la completa indicazione, rischiarerà meglio questo punto.

## A Lombardia ed Intria.

Torino, 827. 3 scabini di Torino nel Piacito dei Messo e conte Boso V. sopra nel testo, Asti, 880. 7 scabini di Asti nel Piacito dei vicario (in vice sapponi inituster comez) Bastorico. Hist, parr, Mon. 1, n. 38.

Verceili, 992. 4 scabini di Verceili e moiti scavini laumel, (della contea di Lomelio) in un Piacito del messo imp. venovo Garibaldo di Novara, col comes et marchius istius civitatis (Verceili). Transocsiri, Storia di Nonantula, il, p. 83.

Scabini monicipali in queste ed sitre città di Piemonie floo al X secolo, fra I quali uno dei posteriori (967) in Novara el appare come tassatore in una permnta di beni. Histpair, abon. i, n. 131.

Palatinato di Ticino, 880. 2 Indices ticinenses, oltre judicis S. Palatti, sotto la presidenza dell'imp. Cario e dei conte Palatino Boderado coi vescovi e conti. Ib., n. 37. Mon., l. no. 380.

"Hillion, S. M. X, o più scalalo, clire I giudidi (Imper), al guatado el altri rotto la persidue dei devica discono Giuso per lusiro colo emasso Imper. I privivezoro Anglierto Neza.r., akt. 1, p. 467. Altri savirili piedicianense al torono nel Fernanza, Ixo. di gli, St. Ambr., n. 18 e on Trepentermenco. Civitas meliciala creso del regionale anticolo della colora dell

V. simili assemblee giudiziarie, d. 892 nei Giulini, Mem. di Mil., li , p. 369, d. 874 nei Funggalli, p. 406.

Gremona, 842. 2 giudici di Bergamo (Pergomatus judices) che si firmano come scabini, sotto la presidenza del conte Adalgiso e del vescovo della città. Luv., Cod. dipl. Bergama, 1, p. 697. Mun., ili, p. 977. V. ancora il placito del conte di Bergamo, d. 843, cogti stessi ed altri scabini oltre lo scuidaccio di Bergamo. Luv., i, 499.

Parma, 808. 7 scabini sotto la pressienza di Bertaldo, vassallo e messo di re Berengario, ad una corte del margavio Adalberto nel territorio (finibus: Parmense) col vassalli del detto margravio e del vescovo di Parma. Mua., il, p. 936.

Reggio, 834 — i scavious de Parma e i sauvinus de Regio. Transoscut, Storia di No-

nantula, II, p. 44. Mantova, 827 — scavini de Mantua, Ib., p. 46.

Verona, 211. Scabini di Verona sottoscritti in una donazione del conte di Verona. Mun., Ant II 217.

Verons, 974 3 judices peronenses, 2 judices patavenses, 2 judices frident, con due judices S. Palatii nel placito dei messo imper, del patriarca fodosado di Aquileja, con molti-comti e vescovi, etc. Mcc. Ant. Est. 1, p. 126.

Grustinopoli, 932. Gli scabini ed il luogotenente dei conte concludono un trattato con Venezia. Canti, Ant. Italiche T. V. append., n. 3.

## m Toscana.

Lucca, 883. 2 scavini l'ucensis con molti judices S. Palatti nei piacito del messo imp, col vescovo della città, vassalli imp. — in domo Ipsius Episopii in caminata una. Mica., Ant. 1, p. 495. N. ancora un piacito del vescovo di Lucca d. 844, a cui intervengono 3 scabini di Lucca de uno ecoltos di Pirenze (ditroclimus scabino Fiorentite Urbis) Br., p. 539.

Firenze sulla piazza di S. Giovanni, 897. Tendifrasin comes Ipsius civitatis, Rotari et Petrus acasimis ipsius civitatis — sotto la presidenza del conte palatino Amedeo, in quascabiai. Si foce pur menaione del tribunali misti, che tenevansi in Roma en ei territori romani, quando il diserco diritico con cui reggevansi le parti lo richiedeva, del che ne offrono frequenti esempi 
fino all'XI sesolo i documenti del convencio di Fafra, il quale reggevansi secondo il diritto romano. Per una tale analogia pare che 
il dovrebbero avere esempi ancora più frequenti di giudizi misti 
neve dell'Italia langobarda, in cui tante differenti nazionalità e tante 
ivense specie di diritto personale si trovavano fra loro a contatto. Eppure tutte al contrario i Qui gli assessori vengono di regola contraddistinti soltanto a seconda delle differenti nazionalità; ne dim pia rienzio 
geno, e nou gli as seconda delle differenti nazionalità; ne divi 
che un solo esempio di assessori romani indicati espressmente con 
un tal nome, e ciò in un giudizio tentusia a Turino nell'anno 880, 
in cui l'abbazia di Novalizio faceva valere le sue pretese sopra persone che le nonartenovano; .

iità di messo dell'imperatore Lamberto, e dei margravio Adalberto con vescovi, giudici imper., vassalli ed altri. Mun., I, p. 407.

Stena, 833. 20 più scablal di Sicna, 4 scablni di Arezzo, 2 di Volterra coi vescovo e col conte di Sicna, vassalli imper-, cittadini (cives), franchi e langobardi delle suddette città, sotto la presidenza del messi imper-, i vescovi di Firence e di Volterra. Mcn. V. 923.

Plea, 785. Dondo stabinus de Plea, parla col discoso Pietro ed il chierito Fiducia, actto la presidenza del versoro in una concroversia della Chiesa contro molte persone, che si erano sottratte alla servitù di lei, nella qual circostanza la chiesa è rappresentata did suo visualizza del suo chiesi della contrata. Do, p. 1633.

## C Spoleto.

Nel numeros documenti del chiatto di Causaria Nodato netti anno 806 dell'impressione. Loctorio II, (Notara, Script, T. II, P. II) in troma de d'entitino pataleli e sobiali di divere editi del controra la digitalizi colà occorrenti dal IX a X secolo per e, in un Piaz, de coma palazio Fichiado del 211 - Adorberta assissiva e il Camerino, Lomifotta e del coma palazio Fichiado del 211 - Adorberta assissiva del Camerino, Lomifotta e il Piazzo (1900) del 1900 del

Vedi papita 200. Specialmente interressante è pure un processo dell'abate di Erasontre il pusa medimica pei quale im patienti di messi imperiali, un seconor ol conte, instanti in Laberano di Roma l'anno 1885, si decise a favore dell'abate, il papa se a spepita d'alimparter; Circas, Pari l'abate, p. 337 seg. Can qualsicase di diritto tra dell'abate, al la papa l'encofetto Vill dia assessori romani e lamphoriti e tam ex Justiniane right quane 21. Languarine vidente conjuntiti; « D. p. 388.

Hist. patr. Mon. I, n. 37 (Auche nel Munar., Ant. I, p. 360) Plac. di Ticino, in cui al fa mensione di un piacito precodente tenutosi a Torino. il Munarous cita pure un placito del Imagravio Boolifacio di Ferrara del 1018, nel quale sedettero a giudizio è assessori ro-

Evidentemente in ciò sta la plù valida prova dell'unità della costituzione giudiziale, che scaturi quasi da sè medesima dalla instituzione degli assessori delegati e permanenti. Poiche nel moltiplice amalgama delle diverse nazionalità e delle varie specie di diritto personale pelle città langobarde sarebbe stato assurdo ed impossibile il creare speciali assessori per ogni diverso sistema di diritto personale ed erigere un tribunale speciale per ogni singolo caso. Ben più semplice e naturale si era che gli assessori delegati di ogni città decidessero a seconda dei diversi diritti in esse vigenti, per il che in fatto non faceva d'uopo nna grande coltura od erudizione, come si può di leggieri comprendere, ove si consideri che dai soli documenti si può benissimo apprendere tutta quanta la pra. tica giudiziaria di quell'epoca. Nei contratti, nel giuramento, nelle successioni ereditarie i Romani dovevano attenersi al loro diritto. così è detto nel Capitolario di Pipino; per cui ai tre punti sumenzionati riducevansi tutte le specialità d'applicazione dei diversi diritti, la cognizione dei quali veniva attinta per la massima parte alla consuetudine. La pratica degli assessori e dei notai e la comunanza dei giudizi appianavano ogni di più queste differenze, le quali finalmente non sopravvissero che nel diritti di famiglia ed ereditario.

In prova di quanto sopra si disse nol citeremo, oltre l'esistenza degli stessi assessori municipali, dai quali si argomenta all'unità della costituzione giudiziaria e comunale, l'espresa sebben tarda testimonianza del console milanese Oberto dall'Orto contemporaneo dell'imperatore Federico I, secondo il quale lo stesso giudice municipale dovera decidere ora secondo il diritto romano, ora secondo il alagolabardo i. Non taceremo inottre della tarna fusione o confusione delle nozioni e delle consuetudini del diritto romano con quelle del germanico, che appare dal IX fino all'XI secolo nelle formole e nei documenti giudiziali, come anche più tardi negli statuti delle città e nella pratica giudiziario degli assessori e del notai in ta condizione, la quale oltre che dalla manenza di cognizioni ed cicol-

mani e 2 langibardi (Geript, I, P. II, Ferdat, p. II); un questo esempio appartisee autors a gla soprisculta Perrara era territorie romano, aven conervado dirito en instituzioni romane; troviamo quindi anche un comotic titulare fra gili interventi al placto, ed un attelline in qualità di notaro. A Ferrar gindicavano chaqueg gindici romani, come a licona ed a fixerana, ed i giudici inspobardi funcio assunti solamio nel caso poesente, a licona ed a fixerana, ed i giudici inspobardi funcio assunti solamio nel caso poesente, a licona ed a fixera del producti del presente del

<sup>4 •</sup> Cadsarum, quarum cognitio frequenter nobis committutur, alize dirimuntur jure romano, alize vero legibus langobordorum (Mun., Script, II, p. 44).

tura giuridica, ripete la sua naturale esplicazione, principalmente dall'uniformità dei giudizi nelle molteplici e diverse specie di diritto personale '.

to mi rebiamo all'interro cap. 14 del II Vol. ed Exvosvr, Gerch des roim. £, e vogio dices el compio situation I glis mesorium piated di Ferrara di colli S cali seclettero dimque a giulitio assessori romani e lasgobandi. Eto dei primi di nono Demotrio direga in controlo di considerato di considerato di considerato di collisione di col

HRGEL, Storia della Contituz, con

## Origine della potenza dei vescovi e principio dei comuni nel IX e X secolo.

Dalle ricerche da noi fatte sinora sulla costituzione dell' Italia langobarda sotto la dominazione dei Franchi abbiamo potuto scorgere, come dalle città e dai loro territori dovesse dipendere totalmente l'esterno organamento politico del paese, stante che le contee franche erano state instituite e, per così dire, sovrapposte precisamente alle antiche città e quindi d'ordinario coincidevano anche colle diocesi, i confini delle quali erano stati da principio nella medesima guisa delineati. Per conseguenza anche l'interna costituzione delle città poggiava essenzialmente soltanto sulle instituzioni delle contee e dei comuni in esse comprese. Gli assessori eletti dai comuni erano i permanenti loro rappresentanti, i quali costituivano in pari tempo il vincolo che li teneva uniti fra loro e la difesa della loro libertà. Poichè sopra i menzionati elementi di unità e di coesione nella costituzione delle città, prevalevano sempre più quelli della disunione, che deposti già in germe dalla costituzione franca, si sviluppavano con forza ognor crescente, dividevano le contee e minacciavano infine di completa rovina le ultime fibre dei liberi comuni. Prendendo ora ad esame quest'ampia serie di avvenimenti del IX e X secolo, ci parve non superfluo il farvi precedere a rapidi tratti la storia di questa epoca, onde prevalercene poscia a formare il punto di riunione per lo sviluppo interno '.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. anche l'ampia e pensata descrizione che ne fa il Luo nella sua opera Gesch. der ttal, Staaten, Theal. i.

II. - ORIGINE DELLA POTENZA DEI VESCOVI, ECC. Carlo Magno aveva di nuovo ridotta pressochè tutta l' Italia sotto

nna sola dominazione. Se il ristabilimento della interna politica unità del paese non fu da lui effettuato con quella estensione additata dalla natura medesima nei precisi e determinati confini ch' essa assegnò all'Italia, ciò non fu, come osserva il Macchiavelli, tutta colpa del Pana ( benchè questi dovesse senza dubbio vedere assai volentieri la discordia tanto in Italia che in Germania e dovesse contribuire con tutte le sue forze a tenervela desta, onde consolidare così la unione e la concordia nella Chiesa); ma altre cause interne ed esterne vi furono che cooperarono essenzialmente ad nna tale disunione.

Prima di tutto la dignità di imperatore dei Romani ed il possesso di Roma andava congiunto al reame franco anzichè al langobardo e ciò rese sempre più precaria e dubbia l'unione dell'Italia coll'impero, dacchè a Bernardo nipote di Carlo Magno non riuscì di mantenersi colà indipendente dallo zio Lodovico il Pio. Questi cedette poscia ben presto al suo primogenito Lotario tanto la dignità imperiale quanto il reame d'Italia. Allorquando poi l'eredità di Lotario andò divisa tra i molti suoi figli, il primogenito tra questi, Lodovico II, il quale possedeva già il titolo d'imperatore, rimase affatto solo in Italia. Allora s'ebbe questo paeso un imperatore veramente indigeno; ma ciò, a quanto pare, non fu che per esperimentare che esso non era in istato di sopportarlo. Poichè già sotto il governo dei precedenti Carolingi parte deboli, parte altrove occupati, avevano i grandi del regno con usurpazioni d'ogni sorta accresciuta sconfinatamente la loro potenza; mentre d'altra parte si emancipavano pressochè intieramente dall'obbedienza verso il sovrano. I principi della bassa Italia chiamarono bensi in loro ainto l'imperatore contro i Saraceni, i quali dalla conquistata Sicilia eransi stabiliti di piede fermo in Bari e devastavano di là tutto il paese all'intorno; ma subito dopo una battaglia guadagnata si unirono di nuovo contro di lui onde abbattere totalmente la sua dominazione'. Moriva nell'anno 875 Lodovico II senza eredi e ben tosto sorgevano l'un contro l'altro due partiti, l'uno dei quali assistito anche dal pontefice Giovanni VIII favoriva Carlo il Calvo re della Francia occidentale, l'altro il tedesco Lodovico. Allora cominciarono i raggiri e le macchinazioni degli Italiani, che sempre ad un dominatore ne opposero un altro onde non servire in fatto nè all'uno nè all'altro, locchè gettò per lungo tempo il reame in uno stato

Mentre l'Imperatore d'imprava nel castello di Benevento, domandavano i Beneventani: · Onid grabati sumus sub potestatem Francorum ? · Andrew, Bergam. Chronot. PERTZ, T. V.

d'interno disordine e di languore che durò fino ai tempi di Ottone il Grande '.

Primi a disputarsi il possesso dell'Italia e dell'impero furnon L'ardingi della Francia cocidentale e dell'orientale. Carlo il Calvo prevenne il figlio di suo fratello Lodovico il tedesco e nell' 875 ricevette la corona imperiale dal papa Giovanni VIII che l'aveva chiamato in Italia. Tanto Carlo, quanto il papa furnon nell'anno susseguente vinti e accidati nella Francia orientale, da Carlomanno primogenito e successore di Lodovico, sostenuto dall'arcivescovo di Miniano e dal partito langobardo. Il minor fratello di Carlomanno, Carlo il Grosso, riuni poscia in heve tempo sotto di sè tutta la monarchia dei Franchi, non già per alcun merito proprio, sibbene per semplice successione ereditaria, e lo stesso pa Giovanni cinse anche a lui la corona imperiale. Ma la sua incapacità nel governo gli fece perdere in breve tutte le sue corone.

i grandi dei due reami franchi si scelsero da sè medesimi più degni sovrani. In Italia discesero in campo l'un contro l'altro con forze pressochè eguali il margravio Berengario del Friuli e Guido di Spoleto. Guido si rafforzò poscia con estranio ajuto di Francia. Egli sece dapprima incoronare sè stesso imperatore, poscia anche il proprio figlio Lamberto da lui associato al trono. Ma Berengario si volse allora al tedesco Arnolfo e lo riconobbe come suo supremo infeudante \*. Questi scese due volte in Italia (894 e 895), soggiogò le nemiche città e si procacciò col terrore obbedienza. Fra gli altri fece egli appendere il conte di Bergamo ad una delle porte di questa città. Ma assalito dai Pavesi mentre egli ritiravasi e ferito in un calcagno, gli rimase ben poco più del titolo d'imperatore ». Morto poi Guido ed assassinato Lamberto per vendetta, restò il solo Berengario al potere. A tempi migliori pareva si avviasse l'Italia, allorché il nuovo secolo le apportò nuovi avversi e tremendi destini. Comparvero a' suoi confini le orde selvaggie degli Ungheri attirativi dai racconti dei loro esploratori, che loro annunciavano una terra lieta d'immense ricchezze, frequente di popolo è difesa da forti città 4. Gli Italiani furono compiutamente disfatti in campo aperto e davanti al nemico che si avanzava devastando e saccheggiando nella Lomhardia, si ritirarono nelle proprie città ben munite come al so-

LIUTPA., Antap. I, 37 • quia semper Italienses geminis uti dominis volunt, quatenus alterum alterius terrore coherceani. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal, Fuld. Mon. Germ. 1, c. 406.

S LIUTPR., Antap. I, c. 33.

<sup>4</sup> Littpa., il., c. 7 · oppida vero cum nonnulla cum munitissima; nonnulla · equivale per Littpando a multa.

pravenire d'una inondazione si ripara sui monti, finchè le acque siansi ritirate della allagtan pianura. Però i Sarcenoi furono ancor più terribili nemici degli Ungheri, polchè si stabilirono nei paese che avevano invaso, nella Bassa Italia al fiume Garigliano, nel-Palta Italia in Prassineto, da dove ripetevano incessantemente le loro scorrerie nell'interno del paese devastandolo e mettendolo a ruba.

A tal ponto giunsero gli interni partiti e le discordie, che l'impero non era che un semplice titolo conferito dal papa ed il reame langobardo non serviva che ad ingrossare la potenza d'alcuni pochi grandi che poterano disporne a loro talento, mentre il popolo ed il paese soffrivano in pari tempo l'oppressione dei loro signori e gli assalti degli esterni nemici.

Contro Berengario furono chiamati l'un dopo l'altro in Italia Lodovico did Provenza, che ottenne anche il titolo d'imperatore e Rodolfo dell'Alta Borgogna ed ambedus furono eletti re dei Langobardi. Ma si l'ano che l'altro, come era ben naturale, non poterono esteneris se non fino a tanto che i principi italiani trovarono it loro tornaconto nell'appoggiarii. Berengario stretto dalla necessità nor rergognossi di stringere un'abbominevole allenzaz cogli tingher, onde potere lanciare le loro orde feroci contro i suol nemici. Ma alla fine non gil rimase che la sola città di Verona, voe perdette la vita in una sollevazione. Gli Ungheri strinsero d'assedio Pavia, ne incendiarono la massima parte nel 924 e se ne ritrassero carichti di bottino.

Condizioni così perniciose di dissoluzione d'ogni vincolo morale e politico, donde non appariva altuna littro movente d'azione fuorche ia cupidigia dei sensi ola più viie avarizia ed ambizione, si verificarono anche in altri tempi ed in altri imoghi; ma ciò che vi ha di particoisre per l'Italia in quest' opca erioca si è li predominio che v'avavano acquistato impudiche e svergognate femine, le quali, col turpe mercato dei loro vezzi tenerazion in serriti vassalli e fedeli, come gli altri principi se il sottomettevano coi fendi; e mentre esse in tal modo traevano in ceppi la sconfinata potenza del grandi, loro ritica glivano ciò che essi coi vaiore, cogli artifici della politica, o colia violenta surrpazione s'avevano acquistato. Così dominò in Lom bardia la vedova di Oldaberto margravio d'tvrea, Ermengarda, che

I Tuttavia Ermengarda polh nell'anno successivo nostienere un ascedio in Pavia, e Letr-Para von magnifica questa città al suo tempo (circa al 960) come la più ricos e la più superha (Titalia, alia quale Roma stessa sarribei inferiore se non possedesse lo pretiose reliquie del SS, Apostoli, Antap. III, 5. Si può rilevare da eld, che nel X secolo non doveva essere ancre moitog arrande no plendore delle città Ilaliane.

disarmò e vinse con leggiera fatica lo stesso re Rodolfo, mentre in Roma la troppo famosa Teodora colle sue due ifiglie Marozia e Teodora disponeva a sua voglia del papato e d'ogni altro potere governativo '.

In tali condizioni trovavasi il paese allorquando presentossi un nuovo pretendente alla corona d'Italia, il quale meglio d'ogni altro conosceva quali fossero i mezzi più opportuni per arrivare al potere, senza perder di vista lo scopo prefisso. Era questi Ugo conte di Provenza, chiamato in Italia dal partito avverso a Rodolfo e ad Ermengarda. Gli Italiani, il papa non eccettuato, si volsero di buon animo a lui, come ad ogni nuovo padrone che loro promettesse di liberarli dall'antico. D'altronde egli non pensava veramente che a consolidare viemaggiormente con quest'impresa la sua potenza all' estero ed all' interno. Pertanto spedì il padre dello storiografo Luitprando di Cremona con doni (di cui il principale consisteva in una coppia di cani feroci) a Costantinopoli per annodare colà relazioni d'alleanza con quella corte. Venne ad un accordo col suo competitore, il re Rodolfo, cedendogli la Provenza in cambio della Lombardia. Fece strangolare quelli che tenevano il governo di Pavia e che avevanlo aiutato ad imprigionare il vescovo di quella città, e fece acciecare il suo proprio fratello uterino Lamberto margravio di Toscana, nel quale egli riconosceva un rivale. Al posto di quest'ultimo pose il proprio fratello carnale Boso, al quale egli riserbava un egual destino, quando gli fosse sembrato pericoloso. Distribul fra i suoi dipendenti e congiunti le cariche ecclesiastiche e civili, donò niente meno che tre vescovadi in una sol volta (quelli di Verona, di Trento e di Mantova), nonchè la marca di Trento a Manasse già vescovo di Arelate 3. Cercò di trarre a sè con trattati di matrimonio i principi che non poteva sottomettere. Così fece coi margravi Berengario d' Ivrea e Tebaldo di Camerino e Spoleto. Egli stesso spesò Marozia, nell'aspettazione che questa gli dovesse procacciare il dominio di Roma. Ma il costei figlio Alberico lo prevenne e lo cacció insieme colla madre dalla città, poichè questo Alberico era del medesimo conio di suo padre, nè si lasciava emular da nessuno in viltà ed in ferocia. I vassalli d'ambo i partiti

I II vecoyo di Cremoni, ia di cal austerità di existumi trovasi pur assal compromensa dai suo piacera di licentone norcità, dice di Ermongaria, Ancilla, e. 7. Cassas prientite bujus hee erat, quoniam, quot diqu etiam fordissimum est, caratie cum omnibus non solum principilus, verum etiam (puoliblus commerciam excreta; v. ed fredora, P. II. C. 49: - Teodora nortus nispudens — quod dictu etiam fosfissimum est, Romane crientatis non invillate monarchium oblienda.

<sup>\*</sup> LIUTPR., IV, c. 4.

(milites) si sforzarono d'impedire qualunque riconciliazione, onde tenersi aperta una via di scampo e di rifugio dall'uno all'altro re'.

Se Ugo non potè raggiungere in Italia lo scopo che s' era prefisso, neppur lo potè (sebbene avesse data in isposa la figlia al proprio figliastro) nei maggiori disegni da lui conceptti sulla Borgogna. Dono la morte di Rodolfo aveva egli sposata la vedova di lui ed aveva in pari tempo uniti in matrimonio la di lei figlia Adelaide col proprio figlio Lotario da lui già fatto incoronare re d'Italia. Ma appunto questa crescente potenza di Ugo, la forza del suo governo, la energia e la risolutezza da lui spiegata da ultimo contro i Saraceni di Frassineto, l'aver chiamati dalla Borgogna i suoi parenti ed amici per conferir loro cariche e feudi, tutto ciò lo rendeva da lungo tempo insopportabile ai grandi Italiani. Pertanto non riusci difficile al margravio d'Ivrea Berengario, che aveva dovuto rifuggirsi in Isvevia per iscampare da Ugo, di sollevargli contro i vescovi più potenti; e innanzi a tutti lo stesso Manasse al quale egli promise l'arcivescovado di Milano, nonchè l'arcivescovo di essa città, Arderico, ed altri ancora. E siccome allora la potenza del re fondavasi unicamente sulla fedeltà e quindi sul volere dei suoi grandi fendatari, così l'edificio con tanta cura ed abilità condotto a termine da Ugo fu in un tratto annichilato e distrutto dal momento che i vescovi più ragguardevoli del paese si furono staccati da lui.

Ugo riúrossi allora in Provenza ore fin i suot giorni. Suo figlio Lotario non conservò che il titulo di re, mentre Berengario ne toneva di fatto il dominio <sup>3</sup>, che cercò di consolidare cogii stessi mezzi adoperati da Ugo, conferendo a tal uopo tutti i vescovadi ai suo dipendenti. Nel 990 mori anche Lotario. La velova di lui, la bella Adeiaide, rifiutò di dar la mano al figlio di Berengario, Adalberto, e vedendosi perseguitata si rifugiò presso il grande imperatore dei Germani, Ottone I. A questi si volsero eziandio i sovrani d'Italia, il papa Giovanni XII, l'arcivescoro Valperto di Milano ad atti, all'intento di ripetre il solito giuco della politica italiana.

Ottone nella prima campagna da lui intrapresa in Italia nell'anno 931 conquistossi il regno langobardo, ch'egii però rimise in feudo a Berengario. Durante il lungo soggiorno ch'egii fece in Italia la se-conda volta che vi discese (941 e 965), si fece incoronare imperatore da nana Giovanni XII. un miserablie che edii fece poscia

<sup>\*</sup> Littpa., IV, c. 3. \* Si quem enim rest suorum vellet corripere, ad Albericum mox studult facere etc.

dult fagere, etc. 
2 Loure., VI, 2 • Is enim Italicis omnibus principabatur virtute, rex vero Lotharius

deporre da un Concilio romano. In seguito annichilò totalmente Berengario che tentava opporgii resistenza e dominò sull'Italia con un potere quale non s'era più veduto in nessun imperatore da Carlo Magno in poi.

Creava agli stesso i pontefici senza che alcuno onsese movergiti opposizione di sorta: nessuno dei vescovi e dei grandi langobardi poteva impunemente negargli obbedienza e sommissione. Nè altro fece che camminiare sulle orme di Carlo Magon, accostandosì corta imperiale di Bisanzio, onde di concerto con essa (che rapresentava l'impero romano e cristiano d'orlente, com' egil rapresentava quello d'Occidente) combattere i Saraceni nella Bassa idali.

Ottone II suo figlio e successore battè le orme del padre. Però, malgrado il matrimonio di lui contratto con una principessa greca, vide egli collegati contro di sò i Greci ed i Saraceni nella Bassa Italia, sotto le spade dei quali cadde presso Squillace l'ornamento della bionda Germania. Ottone II mori a Roma prima di poter vendicare l'onta sua (1883). Nè per essere successo al morto Ottone nella Peredità di tre corone un facciullo di tre anni sotto la tutela di una donna, declinò punto in Germania nè in Italia la potenza detta casa asseone.

Nessuno in Italia tentò rivoltarsi contro la dominazione tedesca, la quale per verità era assai meno gravosa ed opprimente che non fosse quella del governo indigeno; oltre a ciò anche i vescovi le erano affizzionati, perchè per essa la loro potenza s' era notabilmente aumentata.

Il giovane Ottone Ill nato da una greca, tenero della letteratura classica e dello studio della storia antica per gli insegnamenti del dotto Gerberto, concepì il fantastico disegno di far di Roma il centro della sua monarchia e di ripristinare l'antico Impero romano. Ma sgraziatamente cominciò egli a togliere a prestanza dai rimbambiti despoti di Costantinopoli il barocco cerimoniale di corte ed i ridicoli titoli, mentre la sua politica operosità era totalmente occupata nelle lotte di partito che avvenivano in Roma. Senonchè egli occupavasi troppo delle cose del cielo, anzichè di quelle della terra, per modo che la sua ragione turbata da una monacale religiosità, lo trasse ancor giovane al sepolcro (1002). Nessuno dei suoi successori s'occupò mal più del suo disegno di stabilire in Roma la sede dell'impero, disegno la di cui attuazione avrebbe senza dubbio condotto il papato in quella dipendenza in cui trovavasi il califfato di Bagdad ed avrebbe forse ridonata all' Italia la sua politica esistenza ed unità che altrimenti non poteva riacquistare.

Bopo la morte di Ottone III e mentre non eragli ancor stato eletto un successore in Germania, Arduino margravio d'Ivres tentò impadronirsi della corona langobarda. Ma i principi italiani di nuovo lo abbandonarono <sup>1</sup> del egli dovette piegarsi davanti alla potenza del tedesco Enrico II. Così l'Italia e l'Impero rimasero ancora alla monarchia germanica.

Lo sviluppo delle costituzioni durante questo periodo poggia da una parte sulleghasi fondamentali delle instituzioni franche, per la quale queste si trasformarono dovunque nel feudalismo e dall'altra parte nei municipi d'Italia; a quali ebbero principio sotto l'influenta degli avvenimenti di quell'epoca, nonché della politica dei diversi sovrani.

Dalta conquista di Carlo Magno fino alla morte di Lodovico II, Pitalia langobarda godette per forso cent'anni profonda e non interrotta pace. Durante questo periodo le instituzioni franche viespità et conscidiazione e col progresso di tempo s'informazion, mentre i nuovi cotoni sopravenuti di Francia si naturalizzarono nel paese assumendone le costumanze. Crebbe in quel tempo sempre più il portere e la violezza dei grandi e nella medesima proporzione and secmando la libertà dei semplici cittadini. È questo il primo punto sul quale noi dobbiamo trattenere i aluqua o lungo.

<sup>8</sup> Arnalph, Mediol, I., c. 15. Muray, Script, IV. 4 in medio principes regni fraudulenter incedentes Ardoino palam militabant, Heinrico Latenter favebant avaritice lucra sectantes. 4

Abbiamo già osservato come Carlo Magno tentasse coll' instituzione dei messi e con altri numerosissimi ordinamenti, se non di ovviare a questo male inevitabile e generale, di porvi almeno regola e modo. Tutti i suoi sforzi tuttavia rimasero infruttuosi. Molti e gravosi erano già i publici pesi, che il servigio del governo ed i bisogni dello Stato imponevano al semplice cittadino. Questi doveva ad ogni chiamata armarsi e riunirsi all'esercito, o se nol poteva, contribuire in proporzione delle sue facoltà all'allestimento dell'armata. Inoltre egli doveva pagare le imposte e gabelle governative, intervenire immancabilmente almeno alle ordinarie adunanze giudiziali, concorrere alla costruzione ed al riattamento di ponti, strade ed altri publici edifici, doveva provvedere al mantenimento dei deputati, ai doni pel re, ed a molte altre cose ancora 1. A tutto ciò si aggiungano le arbitrarie gravezze impostegli dai conti e dai costoro impiegati subalterni o genti di servizio, i quali tutti (come già Carlo Magno scriveva nell'anno 807 al proprio figlio Pipino, e come spesso ripeterono i successivi sovrani) opprimevano i liberi a loro sottoposti con prestazioni in natura, coll'obbligarli a servigi manuali d'ogni sorta e a prestazioni di attiraglio; per il che la miseria dei poveri cittadini giunse bentosto a tal segno, che a moltidi essi non rimase più altro a fare che porsi sotto la protezione ed in servitù dei loro stessi oppressori, o cercar rifugio nelle immunità delle chiese e dei chiostri, al che, tanto nell'un caso che nell'altro, andava congiunto il sacrificio d'una gran parte della loro libertà e dei loro averi; o finalmente gettarsi poveri e disonorati al ladroneccio ed alla rapina, Parecchi di loro cercarono di sostenersi mediante associazioni, le quali però, apparendo pericolose all'ordine publico, furono bentosto proibite dal governo con altrettanta severità, che le arbitrarie oppressioni dei grandi \*. Ma la forza insuperabile delle circostanze doveva anche qui come dovunque a dispetto delle leggi e dei divieti, provvedere da sè stessa a tali supreme necessità.

Già fin dal tempo di Carlo Magno generale era il lamento dei

<sup>1</sup> to son d'avviso che le imposte imperiali, fossero ciò che à indicato in Hlude. e Hlude. Cap. a. 897, c. 13. Perre, III, p. 352 : « Quicumque victri vet ali mindistri comitemo tributum quod inferenda vocatur, majoris preil a populo exigere presumpseri - cet disso solidos pro una vaca, etc. « Si fa pure meusione nei Cap. Missor. Hlude, II, a. 855, c. k. p. 43, del dono anamalfa e del tributa politica.

<sup>1</sup> Colla peta dell'esiglio in Corsica pei motori e col bando dal regno per gli altri. HAUTR., I. CORI, 500a. a. 838, c. 61 — colla pena di morie pei mootri, colla funtigazione e la mutilazione pei partecipi: « El ut de cetero in regno nostro nulla hujusmodi compér-ratio fiat nee per sacrementum nee sine sacrimento». Const. Pap., a. 832, c. 6, pag. 360. Qui però si allode evitanto alla sociazioni per tadrucencelo in generale.

liberi manomessi e spogliati dei loro beni tanto dai vescovi, abati o loro patrocinatori, quanto anche dai conti o loro centenari ; cosicché non farà meraviglia che nelle epoche successive un tal abuso generale in Italia s'accrescesse vieppiù e riproducesse finalmente i tristi spettacoli del diritto della forza. A qual punto si fosse in ciò pervenuti fin dalla metà del secolo IX, lo dimostrano le ordinanze di Lodovico II alla dieta generale del regno tenutasi in Pavia nell'anno 850. Bande di ladri, così si legge in quelle ordinanze, spogllano ed assassinano i pellegrini che si recano a Roma, nonchè i mercanti girovaghi, percorrono dovunque il paese e vengono persino assoldate da taluni proprietari di terre, che dividono con esse il turpe bottino. Perfino i grandi, tanto del ceto secolare che dell'ecclesiastico, non si vergognano, nel punto stesso che si recano alla corte, di rubare sulle publiche vie quanto abbisogna per essi e pel loro seguito. Nel luogo stesso di loro residenza essi spogliano ed opprimono il popolo ed aggravano i poveri abitanti coll'obbligarli a prestare alloggio alle proprie genti \*.

E ciò succedeva in tempi in cui l'Italia possedeva ancora un savio monarca ed un imperatore indigeno. Che cosa doveva mai accadere niù tardi, lorquando cioè cessò ogni vigilanza della suprema autorità sull'ordine publico, quando i principi stranieri e nazionali si disputarono la dominazione del paese, quando ogni forza, ogni potere fu nelle mani dei soli grandi, il di cui interesse e lo sforzo supremo si era d'impedire a tutt'uomo la cessazione dell'anarchia! Ciò che fosse l'Italia a quei tempi lo attestano le lagnanze della dieta generale del regno, tenutasi in Pavia l'anno 888, nella quale fu eletto re Guido, nonchè il sinodo di Ravenna, presieduto dal re Lamberto e dal papa Giovanni IX: « Ciò che l' Italia, vi si dice nel decreto d'elezione, ha sofferto in questo tempo, dalla morte di re Carlo in pol, non può con parole descriversi, nè collo scritto rappresentarsi . 5. Ed il clero così si lagnava nel sinodo: « La vista di tali empietà, di saccheggi, incendi, rapine, violenze di ogni sorta, quali noi vediamo commettersi nel nostro paese, ci riempie l'animo di così profondo dolore, che noi vorremmo pinttosto morire che sopravivere in tal modo » 4.

Con tutto ciò la costituzione dello Stato non subi, almeno in apparenza, che ben pochi cambiamenti per la legislazione di Guido e

<sup>4</sup> Capit. de expedit. exerc. a. 844, c. 2. PERTZ, p. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Leges ab imper. promulgate, a. 850, c. 4-5. PERTI, III, p. 405, 409. Si confronti auche Karoli II, a. 876, c. 43; 40-, p. 534.

<sup>5</sup> Decretum electionis, PERTZ, p. 555.

<sup>4</sup> Conv. Rav., c. 5, p. 562.

di Lamberto. I conti, i loro rappresentanti (loco positus, lo stesse le ordinario eviccome) e lo sculdascio finassero ancora sempre le ordinario autorità preposta agli arimanni, tanto in pace come in guerra '. Del resto sempre le stesse ordinanze contro gli abusi di potere di questi funzionari. Ma quanto spaventerole fosse la condicione del privato diritto lo si rileva da questa breve, ma troppo significante disposizione del Pe Lamberto: · Nessun conte potrà dare gli arimanni in feudo alle proprie genti. > Dunque le publiche imposte e prestazioni dei liberi erano considerate tertatate come private proprietà, e come tali cedute; gli arimanni stessi erano diventati eguali ai servi !

Inoltre le disposizioni della legge favorevoli ai vescovi ed ai conti erano assai più estese che dapprima non fossero. Almeno là dove tiensi parola del bando militare, non troviamo più quel grandi (i vescori ed i conti) vincolati e limiatu nella scela di quelli che doverano essere esonerati dalla prestazione del servigio militare ". E quanto ai vescovi, troviamo già introdotta qua e là questa importantissima innovazione, che oltre i diritti delle immunità ecclesistiche i quali il rendevano sempre più indipendenti dalla publica attorità, venira talvolta loro conferito in parte anche l'esercizio di questa medesima autorità 'i; concessione feconda d'immense consegenze, che ci richiama alle costituzioni municipali. Prima però esaminiamo la situazione generale delle città durante quel periodo di confusione d'opni condizione politica da noi testè descritto.

Ciò che valse maggiormente a dare una speciale importanza ai municipi, si fu l'appoggio e la protezione che essi accordavano al paese contro gli assatti degli esterni nemici, alle libertà popolari contro le oppressioni dei grandi nell'interno.

Abbiamo già osservato di quanta importanza fossero i lnoghi fortificati, le castella e le città ricinte di mura pei Langobardi, i quali subito dopo la loro sconfitta soltanto in esse poterono soste-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Widonis Leges, a. 889, c. 3, p. 557. • Nemo comes, neque loco positus ejus, neque sculdaccius ab arimanuis sols aliquid per vim exigal præter quod legibus constitutum est. •

<sup>\*</sup> Lamb, fmp. Cap., a. 898, c. 3, p. 564. « Ut nullus comitum arimannos in beneficia suls hominibus iribuat. »

Legra Widonis, c. 6, p. 557 • exceptis bis quos episcopus in sua elegeril necessitate, and comes dimitters voluerit.
 4 Lamberti imp. Copv. Kav., a. 898, c. 8, p. 564. • Quod si noro tempore fiscus comi-

half in fun reclesioniteum concernus est, angestur stiprellum imperiale ab celesia justici qued res publics fuerint initorata. — Fiseus constituit, « ossis i recidit dei coste, al quali andava natorimelle conquita ande una parte della sua giuristicine; « stipenculai andava natorimelle conquita ande una parte della sua giuristicine; « stipendium imperiale; « indica lo stesso the » partus imperiales; » detto più tario « www. » « le sommiliotaticolo pri l'imperiale ed i la uso registro d'a mantanti.

nersi contro i combinati attacchi dei Franchi e dei Greci. Inoltre rilevasi da un documento del tempo di Carlo Magno esistente in Verona ed interessante sotto molteplici rapporti, che i funzionari langobardi non trascurarono mai la conservazione delle città murate. Gli assalti e le ruberie degli Avari dimostrarono bentosto anche ai Franchi la loro utilità e nel documento su menzionato si dice come Carlo Magno per una tal circostanza ordinasse la ricostruzione delle mura di Verona 1. Nelle guerre intestine fra i principi, che, terminata la dominazione dei Carolingi, si disputarono il potere supremo, e specialmente durante le invasioni e le devastazioni degli Ungari al principio del X secolo, solo i luoghi fortificati e le città murate offrirono sicuro rifugio ai popoli travagliati. Dovunque pertanto furono riedificate le abbattute mura, i chiostri e le chiese isolate furono munite di apposite fortificazioni, onde non divenissero al primo assalto preda dei nemici. Ed a ciò attesero con istraordinaria operosità ed energia i vescovi, di cui le ricchezze e l'ascendente aumentavano ogni di più nelle città e la cui influenza sull'animo dei sovrani faceva si che colla massima facilità ottenessero da questi i privilegi necessari per la costruzione di nuove fortificazioni \*.

Ai tempi dello storiografo Luitprando, circa alla metà del secolo X, la maggio parto delle città italiane erano validamente munite ed assicurate con mura e fosse, come apprendismo per incidenza dalla sua narrazione <sup>3</sup>. E se non ci e lecito formarci un'i diea grandiosa di queste città, in cui le case erano per la maggior parte di legno e per edificar le quali non occorrers tempo maggiore di quello che sose necessario per distruggerie; pure non si può d'altra parte disconoscerne l'importanza, quando si consideri che in quel harbari e ferrei tempi esse offrivano ritiggio e protezione non solo ad ogni libera instituzione e ad ogni civile ordinamento, ma benanco al progresso, alla civilà all'arte.

So di ciò nacque contena tra la cimesa di S. Zeno da man parte del 1 Dreghesti gili interpolazi della città dell'artiza (ciere ei verito pidente), preche i recevio con vivera contribui-non populazi della città dell'artiza (ciere ei verito pidente), preche i recevio con vipera contribuitati della città della città

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esempli di tali privilegi: di Guido e Lamberto pei vescovo di Modena, a. 893: di Berengario pei vescovo di Bergamo, a. 803; e molti altri nel Munata, Ant. II, p. 465, sq.

Fengario per vectoro la regissio, con constante de la città di Milano e cosi si milanta: — lo non faccio niun conto della solidità e dell'alterza di queste mura, per le qualt ensi credonsi assicurati! — Più tardi venne egli uricio nella tossa che circondava le mura della città di Verona. Lurrya., Antan iti, c. 14, 15.

E qui non possiamo dispensarci dall' accennare come nelle città esistessero stabilimenti ecclesiastici d'istruzione presso le cattedrali ed i conventi, come anche scuole di grammatici. Ciò rilevasi non solo da un Capitolario di Lotario I dell'anno 825, ove si cita una serie di città italiane nelle quali l'imperatore aveva collocati appositi maestri per la publica istruzione '; ma vien confermato anche da altri posteriori documenti e principalmente dalla testimonianza di Raterio vescovo di Verona nel X secolo e zelantissimo oppugnatore della libertà della scienza, dalla quale testimonianza risulta come anche i figli dei nobili frequentassero a quell'epoca le scuole 2. Così pure l'Industria veniva esercitata con maggior libertà e sicurezza nelle città che non altrove. Poichè, quantunque dobbiamo credere che la maggior parte degli industrianti fossero tuttora pertinenze (vale a dire soggetti a singoli signori od in servigio speciale della para publica, l'antica curtis regia); tuttavia anche molti cittadini liberi attendevano non solo al commercio, ma benanco a certe industrie che non erano ritenute ignobili, come per esempio l'orificieria e la fabbricazione delle armi 5. Ma il commercio era già fin dal secolo X esercitato in sì vaste proporzioni nelle città d'Italia e specialmente nelle marittime, che alcune di queste, come Amalfi e Venezia, con questo solo mezzo si elevarono a grande potere ed importanza. Di qui ne venne bentosto che il ceto commerciale, stato già fin dagli ultimi tempi della dominazione langobarda parificato per disposizione di legge ai proprietari del suolo e classificato secondo il diverso grado di possidenza \*, andò sempre più prosperando ed ingrandendo, in modo da formare più tardi il nerbo ed il midollo della cittadinanza propriamente detta nei comuni. Finalmente l'associazione municipale favoriva la conservazione delle antiche libertà, nonchè l'aspirazione delle minori classi della popolazione libera a più ampli diritti; poichè gli abitanti delle città più facilmente associavansi e tenevansi fra loro uniti quando trattavasi di difendere i comuni diritti e di raggiungere le mire comuni.

Se dunque col fortificare e chiudere così strettamente le città non ottenevasi che una apparente separazione tra le città stesse e

Hugru, I, Cap., a. 825, c. 6, p. 249. De dottrina vero, que ob nimiam incuriam—concits in locis est funcitus extinta... ut ab his, qui nostro dispositione ad docendos ablos per loca determinata sunt constituti e qui si nominato le città di Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Vicenza, Forumpildi.

Gesenbecett, De litterarum studiis apud Italos primis medil avi saculis. Berol.
 Lao, Gesch, der ital. St., I, p. 341.

<sup>4</sup> V. p. 287.

<sup>\* 1.</sup> p. 201

la campagna, una tale separazione era però condizione necessaria per quella specialità della vita cittadina dalla quale sorgevano in pari tempo così radicali ed essenziali differenze. Tuttavia ciò non apparve giammai che come un rapporto di fatto, quale aveva già esistito in parte al tempo dei Romani e non già come un rapporto giuridico o politico. Poichè la civitas ed il contado comprendevano tanto la città quanto la campagna e cittadini (cires nel senso di arimanni) erano tanto gli abitatori della città quanto quelli della campagna, per cni la differenza che esisteva tra cittadini, cires, ed abitanti, habitatores, era puramente di nome e creata dal diverso luogo di soggiorno nella città, od in altre località 1. Una separazione politica della città dalla campagna ebbe luogo soltanto colla divisione fattasi più tardi di ogni contado in diverse ginrisdizioni e signorie aventi ciascuna una propria indipendente esistenza. Come ciò avvenisse per le cariche e i feudi ereditari da una parte, pei diritti d'immunità estesi fino alla completa esenzione dall'altra, è già noto abbastanza; non ci resta quindi più che dimostrare come ciò accadesse in Italia, dove un tale sviluppo verificossi più presto che altrove, stante che le continue guerre di successione pel tropo e le lotte dei partiti che si combattevano tra i grandi, favorivano e promuovevano la formazione di podestà singole ed indipendenti a spese della publica autorità.

Le condizioni politiche d'Italia si trasformarono e si foggiarono in modi assai diversi. Dove potenti margravi, come quelli di Toscana, di Spoleto e di Camerino, riunivano vasti territori sotto il proprio dominio, dove un tale ingrandimento dei principi secolari incontrava ostacoli ed impedimenti, come nella Lombardia propriamente detta. E ciò qui avveniva, perchè la debolezza del governo era cagionata principalmente dai vescovi, i quali con alla testa l'arcivescovo di Milano, decidevano ordinariamente col loro voto nell'elezione del re e colla considerazione che loro procacciava lo stato sacerdotale unita ad una preponderante influenza in tutti gli affari dello Stato, nel mentre sostenevano ed appoggiavano il potere reale, erano pur anco sempre causa dei frequenti cambiamenti di governo. Era pertanto somma e precipua cura di quelli che giungevano al trono di guadagnarsi questi prima degli altri tutti, il quale scopo non potevano meglio e più prestamente ottenere che promuovendo i propri aderenti e congiunti alle più importanti sedi vescovili .. A tale scopo essi amavano pure di trasferire dagli implegati ordinari

<sup>4</sup> V. sopra pag. 354,

<sup>2</sup> V. sopra pag. 374, 375.

nei vescovi le regalie dello Stato e ciò tanto più in quanto che la nomina di questi ultimi dipendeva anore sempe essenzialmente da loro, mentre all'incontro quelli coi diritti di successione ereditaria alienavano sempre più dallo Stato i fendi regi. Così a poco a poco i vescovi giumsero a soppiantare gli antichi funzionari regi e ad estendere la sfera delle loro immunità, tanto riguardo alle loro chiese da il beni ecclesiastici, quanto agli annessivi diritti.

Ma, com'era ben naturale in tempi in cui pressoche tutto dipendeva dalla forza e dal valor personale, i privilegi reali erano per sè stessi insufficienti ed al titolo giuridico dovevano sempre andar congiunti una forza ed un potere corrispondenti, ossia copia di dovisiae e nerbo di vassalli, per ottenere che esso venisse riconosciuto e rispettato. Poichés stavano contro i rescori non solo i regi funzionari, ma ogni potentato, cui propizia fortuna, valor personale e ricchezze rendessero sulla turba eminente ed assecondassero nella conquista d'un dominio. Di ciò troviamo un esempio assai struttro in una relazione del vescoro. Lutiprando, esempio dal quale ci è dato argomentare con tutta evidenza alle interne condizioni delle città nella pripas metà del X secolo.

Ai tempi del re Ugo erano in Pavia due potenti signori, igiudici Valperto e Gezo. La considerazione in cui era tenuto Valperto aveva origino principalmente dall'essere egli padre del vescovo di Como e dall'aver data in isposa una figlia al conte palatino Guilberto. Venuto quest' ultimo a morte, il popolo tutto a lui si voise e dinanzi a lui portò le sue querele. Ma Gezo era suo congiunto e partecipava al potore di lui. Ambedue parvero al re Ugo a buon diritto pericolosi, per cui egli deliberò di perderti. Il potente coate sissone, nemico di Gezo, gli suggeri a tal uopo un astuto consiglio: si concertasse col vescovo di Pavia per farti rinchitudere in prigione quando essi si sarebbero recati al ricevimento del re. E così avvenne infatti. Essi perirono di morte violenta e crudele, i loro testori furono confiscati dal re ed anche il vescovo non avrà mancato di nerconica la sua porzione.

Ora se noi ci facciamo a considerare l' origine della supremazia dei vescori colla quale ai apre l'epoca di cui trattamo, rediamo, seguendo la serie dei privilegi reali (imperiali) ai quali, secondo ogni apparenza, dovettero altueno per un certo tempo corrispondere effettivamente i rapporti di fatto — come essi, i vescori, dalle semplici immunità ecclesiastiche salissero fino ai veri diritti di supremazia e di soverno 4.

LIUTPR., Antap. III. c. 39, 41,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lo stesso argomento riguardo all'Italia fu principalmente Irattato da H. Luo, Verfas-

Appoggiato ad una vasta e profonda cognizione dei documenti, osservò già molto accortamente il Muratori, come tutti i privilegi delle chiese vescovili in Italia fino ai tempi di Carlo il Calvo, vale a dire fino al principio delle lotte di successione al trono d' Italia. non si riducano in complesso che alla semplice ed ordinaria immunità, quale si trova descritta nelle formole di Marculfo 1. Inoltre esse furono stabilite in via di consuetudine, stante che lo scopo delle medesime altro non fosse che quello di proteggere le chiese e i loro possedimenti contro gli arbitri e le oppressioni dei pubblici funzionari, senza per altro sottrarli al dominio del potere governativo a. Pertanto non si può a meno di riconoscere in questo periodo il principio di più ampie disposizioni di legge relative alla giurisdizione dei patrocinatori ecclesiastici 8. E come in progresso di tempo la potenza dei vescovi andò aumentando con incredibile rapidità, parte per la grande influenza politica, parte pel costante accrescimento delle loro ricchezze e dei loro possedimenti; così di egual passo si andarono ampliando i loro diritti ed immunità.

Si potrebbe già considerare come tale la rappresentanza che le autorità o i funzionari ecclesiastici tenevano davanti ai tribunali ordinari anche per gli arimanni che stavano sotto la loro protezione '; ma questa non era che una conseguenza naturale della dedizione per patrocini. Il primo progresso effettivo ed essenziale noi lo ri-scontriamo solamente quando la giurisdizione o di dominio o privata della clitesa viene riconoscitua come publica del ordinaria; o in altri termini, quando gli effetti di una tal giurisdizione

sung der Lombard, Sieldt, pag. 60 e segg. e Greik, der finl. Stoaten, l. pag. 310 e segg. A opestt tenggood derter il Baron at Wasar 6 sen. Fossart, vicende della progrietà in Italia. Torino, 1433. Queste espositioni abbisognano di molte retiliche, che in gran parte furno cigli faitte reiks ictats opera di Bermanavi-Bouven, Corporande for imbard. Siela fetrodori, pag. 80 e segg., le cul indegini non iasciano più nulla a desiderare quanto all'esattezare ad lan seurezza.

4 MURAT., Ant. VI, Diss. I.XXI. De Episcoporum, etc. potentia, p. 39.

2 V. sopra pag. 352; si confronlino, per es., 1 privilegi di Lodovico II in favore della chiesa di Padova dell'855 (Nunata, Ant. II, 25), ed in favore della chiesa di Novara dell'855 (lith. 1, 985).

2 V. sopra p. 348.

4 Privipgio di Immensia di Cario II Groso in favore della Chiesa di Arcza del Sta. Manaz, Ast. 1, p. 80+. Hoci cissin in comitible Liberi ed Frimmanti printate S. Arctine Ecci. Illii et in ejessiem dioreni commanentibus messariti et ciosiosi observari julcano. una equipueza, cum legizia contara exigit, a papiero sono od plactima disfinatione. A registro conerva il formanazio effica. visa, a paja, 85, chi quanto privingio diorera avvento excessivo di formanazione di formanazione di formanazione di formanazione di formania di f

HEGEL, Steria della Costiluz, ecc.

vengono estesi anche ai liberi cittadini: però colla importantissima limitazione per la quale escludevasi l'alta giurisdizione in affari criminali, riserbata ancora ai conti. Un tal progresso era una indiretta e più ampia conseguenza del patrocinio che la Chiesa esercitava sopra le persone libere, sia per la dedizione spontanea delle medesime, sia per altro titolo qualunque, Poichè ben poco occorreva per trasmutare il patrocinio in giurisdizione, la protezione contre estere podestà poi in vero ed assoluto dominio. Un precoce esempio di tale trasmutamento, forse il primo in Italia, ce lo porge il privilegio d'immunità concesso da Lotario I nell'anno 845 al chiostro di Novalizio appartenente alla contea di Torino. La valle di Susa in cui giaceva il convento era passata in proprietà del medesimo. insieme con altre valli e località, a titolo di dono imperiale. Tutte le rendite di questi possedimenti diventarono quindi pertinenza del chiostro e tutti i liberi in essi dimoranti dovettero pagare al convento i canoni e le imposte, che dapprima solevano sborsare al palatino ed alle publiche autorità. Si fece però espressa riserva quanto alle libertà di quegli abitanti, i quali dovevano continuare a militare come prima sotto la condotta del conte di Torino, esser citati al suo tribunale pei delitti che commetter potessero sebbene il bando relativo dovesse essere publicato dal superiore del chiostro. Il menzionato privilegio conteneva inoltre la disposizione, che la completa ed assoluta giurisdizione civile su queste persone libere spettar dovesse esclusivamente ai funzionari del convento '.

Per tal modo furono anche in molte città ampliati i possedimenti e le immunità delle chiese vecovili e quindi trasferite nei vecovo diapprima le publiche proprietà nelle città ad in un territorio determinato congiunto alle medesime, poi le curris regie con tutte le genti e le entrate ad esse inerenti e finalmente la giuristizione in una certa sfera d'affari non sempre esattamente determinata. E que-

I. Introduzione del Docum, di Lozino (Nexanous, Ant. V. p. 971) ai risissima il precional privilgo di Corib Sago e Lodovio II Roi, in cui, a guesto pere, era corresuto anche quello, com<sup>2</sup> conferenzo di poi. Sobbreni il privilegio di Carlo del 173 accore nicinate son agniti di directo dei d'immustili. I. p. 1947); pure li socielizzati curvicuo sominare sono privile di directo del consistente del consistente

sto importantissimo cambiamento, che caratterizza fin dal principio in modo affatto speciale la supremazia dei vescovi, cominciò appunto nell'epoca stessa in cui la corona d'Italia passava dall'una all'altra mano, poichi quei sovrani d'un giorno tanto più facilmente concedevano ad altri le regale dello Stato, in quanto che essi non potevano quasi mai farne uso e perchè premeva loro assai di guadagnare degli aderenti, principalmente fra i vescovi; mentro d'altra parte per le angustie in cui versavano le oppresse e travagliale città pareva tornasse acconcio il porle sotto l' officioso patrocinio della Chiesa.

I più antichi tra questi privilegi datano dai tempi di Guido e Berengario. Il primo nell'892 cedette alla chiesa di Modena perchè contribuisse alla riedificazione della distrutta città tutti i tributi che sarebbersi dovuti riscuotere colà in nome del re, nonchè tutti i fondi e terreni appartenenti alla città stessa, le porte, i ponti, le strade; concesse al vescovo di far escavare fosse, costruire mulini e fortificare la città per un miglio all' intorno onde difendere in tal modo la chiesa '. Parimenti Berengario nell' anno 904 accordò al vescovo di Bergamo non solo la facoltà di ristaurare e fortificare la città rovinata per l'assalto datole dal nemico re Arnolfo e rimasta per tal modo aperta e senza difesa contro le scorrerie dei ladroni ungheresi e contro le oppressioni dei publici funzionari; ma gli concesse eziandio di estendere il suo patrocinio e la sua giurisdizione sulla città stessa e sulle sue mura, torri e fortificazioni 4. Lo stesso Berengario nell'anno 916 donò al suo fedele, il vescovo Giovanni di Cremona, il ricavo di tutte le imposte e rendite publiche da prelevarsi sulla città e su un territorio di cinque miglia intorno ad essa, a lui demandando la costruziene delle strade, fosse, piazze e mercati ed accordandogli l'immunità del foro nella stessa estensione di territorio 5.

Privilegi di più autica data che si vogliono accordati a chiese vescovili e che contengono eguali o maggiori diritti di quelli su menzionati sono da ritenersi come assolutamente falsi. Tal è la supposta patente di franchigia che vuolsi essere stata rilasciata da Carlo

t UCHELLI, Italia suera, II, p. 98. MURAT., Aut. II, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Uoneriti, IV, p. 121. « Turres queque et muri seu porto:... sub potestate et defensione supractice Ecclesie et prenom. Episcopi suorunque successorum perpetuis consistant emporibus. Districta vero omnia ipsias civilisis, que ad regis pertinent potestatem, sub ejascien Ecclesie tuitione, decensione et potestate præsietinamus permanere, etc.

<sup>\*</sup> Uoustiti, 17, p. 887 « et n.mo comes, viocomes, etc., infra mores Gremonenses vel foris circa civitatem militaria quinque, placita custoclat aut mansionateum faciat absque refundate... episco!

il Grosso alla chiesa di Parma nell'anno 880 e colta quale si accordava a questa la giurisdizione di un conte patatino o messo reale, sobbene i privilegi posteriori fino ad Ottone il Grande non facciano parola di ciò '. Tal è pure una patente di franchigia di Carlo Magno datata dall'anno 809 con cui trasferivasi nell'arcivescovo di Milano ogni regalia dello Stato, giacche, se fosse vera avrebbe resioniuttii e superflue tutte le concessioni che vennero fatte di poi alla chiesa di Milano '; per lo che quella patente appare evidente mente inventata per sopperire alla mancanza d'autentici privilegi, o per dare un fondamento giuridico alla dominazione di fatto esercitata dal vescono.

Qui occorre distinguere più esattamente che far non si soglia questi primordi della supremazia dei vescovi caratterizzati dalla cessione ai medesimi delle publiche proprietà nelle città e di una giurisdizione che si estendeva nella città stessa e su un territorio determinato dal loro successivo svolgimento e progresso. Non bisogna scambiare questa immunità colla assoluta esenzione dal bando dei conti, la quale verificossi allora soltanto che anche quest'ultimo fu trasferito nella persona dei vescovi . Ma questo non ci pare il caso dei privilegi d'immunità da noi menzionati qui sopra, nè di molti altri rilasciati dagli Ottoni. Anzi l'alta giurisdizione negli affari ordinari (placita publica) era di regola ancora riservata al margravio, al palatino od al conte e la ampliata immunità su questo rapporto non influiva se non in ciò che il conte, nel sno ristretto circondario giurisdizionale, non poteva tenere sedute di tribunali se non previo assenso del vescovo. Ma di questa limitazione della giurisdizione vescovile, chiaramente e precisamente espressa nel privilegio del convento di Novalizio che noi prendemmo a punto di partenza nelle nostre argomentazioni, troviamo farsi cenno anche altrove in termini pressochè eguali.

Nella patente di franchigia da Rodolfo (anno 924) rilasciata alla chiesa di Cremona, la quale confermava in tutta la sua estensione la precedente di Berengario, si dice espressamente che i patrocinati della chiesa non erano tenuti a comparire davanti il po-

¹ Precote un altro documento di Carlomanno dell'anno 872, che dalle false date della chiusa rilevasi essere apocrifo. Uguezta, 11, p. 163. Riguardo alle date io mi richiamo una volta per sempre agli eccellenti Regesti di Bünnen, Die Urkunden sämutticher Carolinger. 1633.

<sup>2</sup> UGHELLI, IV, p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questa differenza non è rilevata nè da Leo nè da Veswe, le di cui Indicarioni di escurioni abbisognamo anche di altre moltepici rettifiche, Il Betunany-Hollwa chema bensi la differenza, ma non la lascia sussistere per il periodo di cui trattosi.

blico tribunale (il foro ordinario), ma che ove vi fossero citati per qualche loro contesa, doveva il vescovo o taluno de' suoi impiegati accompagnarveli ' - s' intende quindi di leggieri come i liberi fossero colle loro proprietà soggetti di regola al placito. La chiesa di Reggio ottenne in dono dai re Ugo e Lotario nell' anno 942 l'area ed il fondo publico della città e suo territorio nella circonferenza di tre miglia, la nu colle mura, fosse e gabelle, oltre ai servi d'ambo i sessi e tutti i proventi delle corti regie 1. Ottone I nel 962 confermò tutti questi privilegi, ampliando inoltre fino a quattro miglia all' intorno della città il territorio in cni doveva aver vigore l'immunità dalla publica giurisdizione. Concesse inoltre facoltà alla chiesa di scegliersi que' patrocinatori e notari che più le piacessero (cioè senza il concorso dei conti ), onde difendere per mezzo loro le sue proprietà ed i suoi aderenti 3. Ma che l'alta giurisdizione dei conti non fosse in ciò compresa lo lascia supporre anche la missione, di cui nella introduzione del documento, del conte di Modena e Reggio dal quale decumento rilevasi pure il dominio che i margravi esercitavano anche più tardi fino a Matilde di Toscana. Perfettamente simile al menzionato è il privilegio da Ottone III rilasciato nel 997 alla città di Mantova. Per un tal privilegio diventavano competenze del vescovo le imposte e le gabelle sulla navigazione fluviale, le curtis regalis, le fiere che tenevansi in tutta la contea, il diritto di monetaggio nella città. Inoltre gli era data facoltà di scegliersi quei patrocinatori che meglio aggradivangli, sotto condizione però che ove sorgessero controversie sul patrimonio della chiesa, queste dovessero decidersi, per usare le parole stesse dell'imperatore; in palatio nostro coram nostris Judicibus Palatinis . Anche qui troviamo dunque oltre ii tribunale ecclesiastico il tribunale di palazzo.

Tuttavia non era lontano il momento in cui la piena ed assoluta giurisdizione e le altre regalie dovevano passare nelle mani dei grandi ecclesiastici, con che sarebbesi pienamente consolidata la sui premazia dei vescovi. Giò dipendera principalmente dai vescovi stessi, in quanto essi avessero saputo approfittare destramente di tutte le favoreroli occasioni che loro si presentavano e dell'alto potere che

<sup>4</sup> Munat., Ant. IV, p. 50 • ut libellarii et manentes Ecclesia, qui... proprium non habent, placitum non celebroch pallicum. El si aliqua fuerit borta contento el adelamati fuerist, volumus ul cum Episcopo aul cum misso ad placitim pergant. •

<sup>2</sup> UGHELLI, II. S., II, p. 261. MURAT., Ant. p. 661.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tiranoschi, Mem. Modenesi, T. I, Cod. dipl., p. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MURAT., Aut. II, p. 699. Si confronti, ib. V, p. 862. • Actum in civilate Mantuse in paacio eidem Marchionis Bonifacii feliciter. •

essi esercitavano per annichilare del tutto l'autorità dei conti nel territorio in cui avevano vigore le loro immunità. Il modo con cui fu ad alcuni di quei vescovi concesso in prima da Ottone il Grande l'assoluto esonero indica abbastanza chiaramente un tale progresso. E qui merita speciale considerazione una patente di franchigia rilasciata da questo imperatore nell'anno 962 in favore della chiesa di Parma (patente che toglie ogni forza autentica al documento apocrifo attribuito a Carlo il Grosso) nella quale vengono concesse al vescovo di quella città nonchè tutte le regalie anche la giurisdizione sulla città e sul territorio alla medesima adiacente per la circonferenza di tre miglia di più su altri luoghi pei beni ivi posseduti da abitanti di Parma; attribuiti al vescovo nell' esercizio di tali diritti i pieni poteri di un conte palatino; potesse inoltre il vicedomino vescovile al pari di un regio messo applicare il duello alle decisioni giudiziali '. Parimenti in nn privilegio dello stesso imperatore rilasciato alla chiesa di Lodi si dispone che il vescovo eserciti la stessa giurisdizione di nn conte palatino sulla città di Lodi e su un territorio di sette miglia all'intorno a. Evidentemente qui si allude a qualche cosa di più che non fosse la giurisdizione conferita ordinariamente al vescovo, indicata colle parole districtio o districtus; s'intende cioè la completa ed assoluta esenzione dal bando dei conti, mediante la abolizione del medesimo per tutto il territorio nel quale avevano vigore le immunità ecclesiastiche. Nè si creda che questa denominazione generale di giurisdizione, principalmente come trovasi usata nei privilegi di epoche posteriori, avesse un significato meno pieno ed assoluto dell'altra; è da osservarsi che la supremazia episcopale non si perfezionò se non a poco a poco e non da per tutto colla stessa effettiva estensione.

Ma molti di questi grandi ecclesiastici andarono ancora più in là; estendessero la loro giurisdizione su tutta quanto il contado, in modo che col loro potere temporale dominarono lo stesso territorio sul quale estendevasi già la loro spirituale autorità; il che è quanto dire

<sup>\*\*</sup> Usussa, II, p. 637. - Issuppr etism conocilians, sol omes honitors inprae circulation abbattent, solvenenge etermi fueral tracellor, sire desprisare, vito familia, national moderno abbattent, presentence etermi fueral tracellor, sire fueral consideration, vito familia, national moderno abbatten consideration persentante quantum sire described and consideration of the considerati

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cenerali, IV, pag. 660 • Ita definial tamquam si nostri comitis palatii adesset ibi presentia. •

che il vescovado rinni così in un solo la contea e la diocesi. Per tal modo molte e molte contee passarono sotto la supremazia dei vevescovi. Ma un tal progresso non verificossi, per quanto appare dai documenti, prima della fine del secolo X 1. Nel 999 Ottone III concesse al vescovo di Vercelli in ricompensa de'suoi fedeli servigi la contea tutta di Vercelli, poi quella di Santa Agata con tutte le appessevi regalie \*. Parimenti nel 1038 Corrado III trasferì nel vescovo Ingo di Modena tutta quanta la contea di Modena fino ai confini di quelle di Bologna, Mantova, Reggio e Lucca, conferendogli l'alta giurisdizione di un margravio o conte (esercibile tanto dal vescovo in persona quanto da' suoi funzionari o missi in di lui nome ) su tutti gli abitanti della contea, arimani o vassalli, e cedendogli tutte le publiche rendite, imposte, ed edifici publici, le mura della città, le pertipenze e tutti gli altri diritti del fisco. del conte e del viceconte <sup>8</sup>. Lo stesso imperatore Corrado III nel 1035 trasferl nel vescovo di Parma la contea di questo nome 1; il successore di lui Enrico III nel 1041 cesse la contea di Bergamo al vescovo di quella città . Una autorità ancora più estesa venne accordata al patriarca d' Aquileia, al quale gli imperatori sassoni avevano già fatto dono di vasti possedimenti, con molti castelli, noteri giurisdizionali ed altri proventi, per il che l'antico ducato di Forumiulii riunito già da Ottone I col ducato di Carniola, venne a restringersi di molto . Ma l'imperatore Enrico IV nel 4077 investì i patriarchi d'Aquileja della contea dello stesso nome, indi vi aggiunse altre due cospicue contee, quella di Carinzia e quella d'Istria 7. Ancor superiore di gran lunga a questi principi ecclesiastici era l'arcivescovo di Ravenna, al quale lo stesso imperatore Enrico IV nel 1063 conferi un complesso di contee e città in Romagna e nella marca di Camerino 1.

<sup>4</sup> Si confronti auche il ERTHMANN-HOLLWEG, p. 409 e seg.

<sup>2</sup> Hist. p. Monum. Taur., l, p. 326 . totum comitatum vercellensem., et totum comitatum, quem dicunt sancta Agathe, cum omnibus castellis - cum omnibus publicis pertinentiis, cum mercatis, cum omulbus teloneis, etc. - liberam habeat potestatem placitum tenendi, legem omnem faciendi, etc. .

<sup>\*</sup> Districtum prefati comitatus - et omnia, que vocata sunt publica , fiscalia vel comitalia aut vicesomitalia, que posita esse vidertur lu predicto comitato mutinensi, etc. - potestatem illie habeant per se aut per suos missos... Judicandi et distringendi veluti in nostra aut Marchionum, vel comitum fuisset presentia. . MURAT., Ant. VI, p. 42. 4 UGHELLI, 11, p. 165.

<sup>\*</sup> UGHELLI, 1V, p. 444.

<sup>6</sup> DE RUBEIS, Mon. Eccl. Aquilej. p. 479. UGRELLI, T. V. p. 54.

<sup>7</sup> V. lo STENZEL, Gesch. Deutschlands unter den frankischen Kaisern I. p. 424.

<sup>8</sup> Glà nell'anno 998 il papa (Gregorio V), al quale competeva dopo l'imperatore la sovranità, gli aveva conferita l'investitura della giurisdizione, del monetaggio, delle ga-

Da tutti i privilegi qui sopra citati risulta più che a sufficienza, che non a tutti i vescovi fu concesso l'egual grado di potere; anzi a parlare più esattamente diremo che non tutti e neppur quasi tutti i vescovi ottennero quella piena giurisdizione che loro sembra vogliano attribuire quelli che fanno passare tutte le città sotto la supremazia dei vescovi, onde così spiegare l'origine delle libertà municipali. Prescindendo da ciò, che nella citazione dei privilegi di esencione non si procedette con sufficiente cautela, non si può tuttavia ammettere assolutamente la conclusione che, perchè un piccolo numero di città non eran soggette alla dominazione vescovile, si possa a tutte applicare il principio generale '. Noi crediamo assolutamente che la supremazia dei vescovi diventò piena ed assoluta (sebbene in una estensione non equale di territorio), dovunque si formò un distretto soggetto ad immunità e si trasferirono nelle chiese le publiche proprietà esistenti in tali distretti. Ma in molte città dell'alta Italia non si venne neppure a tali principii. Ed è meritevole di speciale attenzione il fatto, che questo non si verificò nepoure nella residenza arcivescovile di Milano. Poiché, prescindendo anche da ciò che non esiste alcun privilegio autentico d'immunità di simil tenore in favore di quell'arcivescovo, noi troviamo ancora nell' XI secolo in Milano margravi e conti i quali tenevano ivi la sede della loro giurisdizione a. E fosse anche questo un semplice titolo, non poteva l'arcivescovo possederlo, se ancora nel XII secolo Federico I investiva il margravio Obizzo d'Este del margraviato di Milano e di Genova . Ma quest'esempio ci potrebbe venir contrapposto a provare che la dominazione episcopale ebbe vigore anche là dove essa non fondavasi sopra sufficienti privilegi; poichè noi non

belle, del mercato, delle porte e della spiaggia di Ravenna, colla contra di Comacchio, con tutti i possedimenti delle chiese di Montefeitro e di Cervia e colla città di Cerena, Usurilla, 7. Il, p. 333. V, pure ivi i Docum. di Estrio 1V, p. 342.

I half indice dato dal Leo, al quale il VENEZ ed il Possari aggiunaero ancora alcune etità, sono da concilarsi assolusamente Padova (al confrontino I Doc. di Ottone I del 964 mell'Usurala, V. p. 343), Bologna (V. I Doc. di essa città nel Salviola, Amant Bologn. T. 1, P. II., n. 277, Firenzae, Pistola (V. sotto). Si confrosti anche il Bittemann-Holliwico pag. (112 esg.).

• Rigo Marchio et comes comitatus latina Mediciaterisia, A. (601. Ano Marchio et comes intima criticala, a. 1053. I. Lius, Fred \*\*Lendon-AS distilla, pag. 6 seg., il deciramento del militagio, opinando, che l'esentino et Militao sin seguita, acto l'aretti, accidi (1-496), il ciu cia parte beoleto in valimo che at olisiano e il relationa sa calcidi (1-496), il ciu cii patri beoleto il valimo che at olisiano e il relationa con consistenti di antica alla consistenti di antica arreberro consistenti agginizza necesa: sidopre tamen miritalisi dissistenti di antica alla consistenti di

<sup>5</sup> Mun., Ant. i, p. 273.

neghiamo che gli arcivescovi di Milano superassero in potere temporale ed in estension di dominio tutti gli altri vescovi di Lombardia; ma essi dovevano per la massima parte questa loro alta posizione nella Chiesa e nello Stato alle grandi ricchezze ed al numero dei loro vassalli, nè potevano quindi sollecitare una patente di regalie, in quanto che per questa loro preponderanza la possedevano e la esercitavano già senza contrasto di sorta. Non così la maggior parte degli altri vescovi, dei quali il conte, il margravio o il palatino equilibrava il potere, e che perciò appunto ad ogni mutar di sovrano domandavano nuove patenti di franchigia, sia per la conferma, sia per l'ampliamento dei loro diritti d'immunità. Finalmente riguardo all' esito di tali sforzi dei vescovi ed al definitivo stabilimento dei loro rapporti di dominio, basterà richiamare in generale il IX articolo della pace di Costanza, in cui le città lombarde, relativamente all'investitura dei consoli, vengono distinte in episcopali e non episcopali 4.

Ma ciò che noi riteniamo solo in particolare eirca le città lombarde, vale generalmente per quelle di Toscana. Poichè quivi il potere dei vescovi non andò mai più in là delle ordinarie immunità concesse ai beni ecclesiastici. Il solo vescovo di Volterra ottenne, in epoca assai tarda, dall'imperatore Federico I l'esercizio dei poterl governativi nella città e suo territorio a, locche pero non era di grande importanza, stante che allora le città si reggevano già da sè, accontentandosi di domandare tutt'al più ai loro sovrani una conferma puramente formale, coll'investitura de' loro consoli. Però fuori delia città era Volterra rappresentata dal suo vescovo; così avvenne nella lega guelfa strettasi fra molte città di Toscana dopo la morte di Enrico IV verso la fine dell'anno 1197, in cui le altre città erano rappresentate nel consiglio federale da rettori da esse medesime eletti ". E riguardo a queste città osserveremo come in esse la giurisdizione dei margravi e dei conti fosse esercitata dalle autorità municipali. Ciò è provato non solo dai privilegi d'immunità nei quali non si fa mai parola di supremazia episcopale 4; ma ancor me-

<sup>1</sup> PERTZ, Mon. Germ. IV, p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si confronti il Cacina, Notizie istoriche della città di Volterra. Pisa, t758. Sgraziatamente il documento non vi è comunicato, ma il fatto sta fermo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Musar., Aut. IV, p 336; si confrontino il Docum. d. 1208. sb. p. 376. il vescovo di Volterra aveva quindi la presidenza nell'assemblea federale, come Paroa.

<sup>4</sup> II. Loo nomina Firence e Pistola: queila — a motive di una indicazione del Villant, che Utuone II Grande averse donato alla città un circondario di sel miglia — ma la cro-naca del Villant, mon ha per quest'epora vernu libilo di sioriea credibilità; questa (Pi-groa), riferendosi ad un privilegio di Ostone III. d. 993 (Menar., Ant. II, p. 9); na quesco privilegio continua soltanto i collil diritti di immarrità adile conferma dei possedimenti

glio dai rapporti o dalle condizioni di fatto, una succinta descrizione delle quali basterà a spiegare il limitato potere dei vescovi tanto in Toscana quanto in alcune città di Lombardia '.

In Toscana i margravi stabilirono assai per tempo la loro dominazione che, quanto ad importanza ed estensione di pateri, di pocola cedeva a quella dei re ed era anzi fondata sopra basi più solide e più sicure. Giù fin i lad principio del X secoi i margravio Adalberto aveva raccolte si ingenti ricchezze che il re Lodovico, figlio di Boso, in una visita da lui fatta al margravio in Lucca, preso da cupida meraviglia all'apsetto di si splendida corte, rivolto a'suoi, disse: Sarebbesi più volontieri fatto chiamare margravio che non re, poichè Adalberto non era punto da meno di lui.

Dopo la morte di Adalberto il re Berengario condusse prigioni il figlio e la vedova di lui, ma non potè ridurre in poter suo le loro citta e castella \*. Già fin d'allora quei margravi creavano e detronizzavano a piacer loro i re d'Italia ma in epoche posteriori ingrandirono ancor più la loro potenza. Ugo, sopranominato il Grande 3, di stirpe salica e contemporaneo degli Ottoni, riuni sotto di sè per lungo tempo le Marche di Toscana e di Camerino ed il ducato di Spoleto. Inoltre Ottone III lo investi di otto contee che il papa e l'imperatore si disputavano fra di loro 4. Il potente margravio Bonifacio, contemporaneo di Enrico III (1032-1052), ereditò da Tebaldo suo padre un margraviato che, secondo ogni verosimiglianza, estendevasi fra Modena, Reggio, Mantova e Ferrara, al quale riuni più tardi anche quello di Toscana, Il contemporaneo di lui, Donizone, fa una splendida descrizione delle dovizie che egli sfoggiò davanti all'imperatore e dei magnifici doni con cui egli ne allettò la cupidigia e la gelosla. Bonifacio aveva raccolte tante ricchezze con estorsioni e violenze d'ogni maniera esercitate sulle città, nelle quali si mantenne per oltre un secolo odiosa ed abominata la sua memoria ",

eccicaiastici, al quali apparteneva pure la piazza del mercato della clità (terra waesa, ubi mercatum est iprima cividatis). Più ampie prove dei privilegi eccicalasti; i di Toscana ci son fornite dal Bermaan-Holluwea, § 24, nota 13.

4 Trattapo exregiamento del margraviato di Toscana le Memorie e Documenti di Lucca.

T. I, 1813. Diss. 1-5, dalle quali precipuamente è toito quanto segue.

2 Ligrae. Anianod. II. e. 39, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dante, Parad. XVI, 185: « Del gran barone, il cul nome e 'l cul pregio — La festa di Tommaso riconforta.

<sup>4 -</sup> Hugonem Tuscum Spotelinis et Camerinis prafécium, cui octo comitatus, qui sub lite sunt, vestrumob amorem contulimus « serive l'imperatore nell'anno 1000 a Papa Silvestro II. V. Memorie di Lucca, Diss. S.

<sup>\*</sup> Nel privilegio di Ottone IV in favore di Lucoa, d. 1309. \* Interdicimus quoquo... perversas consustudines a tempore Bonifatti marchionia presi, Bielibus nostris civibus Lucanis gravite Impostas. \* Neu di Lucoa, 1, p. 204. Si confronti il Doc. di (Eorico III, im favore di Mandora, Munat., Anh. IV, 15.

e sui vescovadi dei quali egli con vergognosa simonia usurpossi in feudo nn numero incredibile di possedimenti . La vedova di lui, Beatrice di Lorena si rimaritò col duca Gottifredo della Bassa Lorena e regnò dapprima in comune con lui, indi colla figlia Matilde, la quale a buon diritto si ebbe dalla posterità il titolo di Grande Contessa. Dall'anno 1076 in poi questa regnò da sola, non concedendo influenza di sorta ad alcuno de' suoi due mariti, Gottifredo di Lorena e Guelfo di Baviera, ch'ella sposò per mire politiche, e con virile coraggio sostenne il papa Gregorio VII nella sua lunga ed ardita lotta contro l'imperatore di Germania. Dopo la morte di lei (1115, 24 luglio) insorsero puovi dissidi a cagione della sua eredità, alla quale, vantando la donazione di Matilde, pretendeva la Chiesa, a cui però a termini di diritto spettavano bensì gli allodi, non già i feudi regi. Unitamente a questi ritornò all'impero anche il margraviato di Toscana, che però in seguito si disciolse come tutte le altre contee, per modo che anche qui le città poterono riacquistare la loro indipendenza.

Fin allora le città erano rimaste qual più qual meno soggette e rattenute nella dominazione dei margravi e dei conti feudatari o viceconti da essi dipendenti; così almeno rilevasi dai documenti del X ed XI secolo, giusta i quali i conti su menzionati esercitavano la lora giurisdizione ed altre regalie nelle città o nei loro territori. Le diverse istanze dei publici tribunali sono chiarissimamente indicate in un documento del 941 relativo ad un placito seguito in Lucca sotto la presidenza del margravio e palatino Uberto e nel quale il patrocinatore del vescovo elevò la seguente lagnanza: « Noi ci siamo rivolti già ripetute volte al conte della nostra contea di Lucca, ai re Ugo e Lotario ed a voi Uberto, ed anche al margravio ed al palatino onde far valere il nostro diritto .. In un placito tenutosi ad Arezzo nel 1016 sedevano in tribunale il margravio e duca Rainieri di Toscana col conte della città di Arezzo 1. Ad un placito tenuto dalla contessa e duchessa Beatrice e dalla di lei figlia Matilde nel 1072 vediamo intervenire ancora due conti della contea di Clusio 4.

s Si vegga soltanto l'indice del: « Castella et plebes, quæ tenuit Bonifacio marchio de regiensi episcopalu. Mun., Ant. III, p. 183.
2 Munar., Ant. I, p. 83.

<sup>5 «</sup> Dum Raginerius marchio et dux fuscanus placitum celebraret în civitale Arelina cum Hugone comite îpsius civitalis, Mon., I, p. 209.

<sup>4</sup> Oltre a questi erano ancora presenti i veicovi di Chiusa e di Sienaj, ed inoltre una quantità di giudici e causicici ed altre persone. Mun., il, p. 955. Similmente costituito era una giudito tenutosi nell'anco 1073 a Firenze, del quale Bestrice (domma Bestric siutita si estimato).

Insomma anche qui andarono sempre più sciogliendosi le contee ciriche non però in modo che le città col loro territori si dividessero, formando del centri indipendenti l'uno dall'altro; ma con una dissolutiona lenta o progressira in diverse signorie feudati, fra le quali apparivano alcune delle antiche contee, ma solo come specialità in confronto delle altre. Così noi troviamo ancora nel XII secolo conti municipali a Siena, a Chiusi; ad Arezzo. I quali vi esercitano i diritti di regalia, ma solo in quanto questi non erazo sati avocasi dalle rispettive città. Un documento esistente a Pisa e datato dal 1112 prova però che la giurisdizione trapssò colì immediatamente dai conti alle autorità municipali e poscia tu riconosciuta anche dai vescovi per quanto riguardava i beni che la Chiesa proposedeva nella città. Giusta questo documento il vescovo di Pisa avea già portata su di ciò lagnanza al tribunale dei consoli e del popolo di Pisa.

Osserva il Muratori, circa la Toscana nel XII secolo, come certi beni e certi diritti appartenessero al regio fisco, altri i margravi ed altri ancora al conti o rettori delle città." In quella maniera che i re avevano a poco a poco trasferiti i loro diritti nei margravi, conti, vassalli, o nelle chiese; così anche questi in progresso di tempo perdettero gli acquistati beni e diritti, i quali passarono finalmente in potere delle città. In Lombardia, mancato sesendo fin da principio il potere accentratore e coesivo del margraviato, le regalie passarono principalmente nelle mani dei vescovi che tenero come deudi regi, dei quali le città lombarde si impadronirono con molto maggiore facilità e prestezza che non facessero le città di Toscana inspetto ai loro margravi. Ma anche cola alcuni conti e margravi

Marchionissa Tuscie) teneva la presidenza e Wido comes (semialita aggiunta) vien nominato fra gli assistenti. Mun. 1, 341, 3 V. l'interessante documento dell'ampo 1205 sulla lite tra Siera e Montepulciano, che

to portion devoued all returns delta entirette delle ettà di Toronas. Metar. A. dat. Vi. p. 20%. Ng. Dalle depositated del testimati rivessi, de le cost di Siesa nasora nel 211 secolo escritataza la loro giurisdicine sopra Siesa: Sed IIII considera. Incebatt Moscipoliticamp pro-comitato sercini el colonistora l'independente più dispulsatione situali in alice evaluata
di vino, nominavano del basiliores cone limpigati, coc. Anche di un conest de Chiava co
di vino, nominavano del basiliores cone limpigati, coc. Anche di un conest de Chiava co
di Siesa: e di probabilmente in adilippon della sonoliderazione delle studi. L'oriani returni
di Siesa: e di probabilmente in adilippon della sonoliderazione delle studi. L'oriani returni
del delettoria di siesa posi di importa qualitari recesserui, « delle una sitto.

Docum, dell'Arch. Pisano nei Munar., Ant. III, 1415. - Dum apad forum pisane civitatis, que curía marchionis appellatur, consules pisanorum el populus convenisson, us, de terrin el possesionibus pisani episcopalus, a quibusdam siguate detentis tractarent alque consulerent, cum eliam ob eandem causam Dom. Petrus episcopus adesse, etc. -

<sup>3</sup> Mun., Ant. i, p. 316.

si matenero in posseso di singole signorie, con che si spiega la disuguale estanisno dei priviligi vescorili a Intecedentemente notata. Così per esempio fu sicuramente la sola signoria di Tebaldo trapassata per erettiti fino alla contessa Matitide, quella che impedi si vescovi di Reggio, di Modena, di Ferrara e di Matova di aggiungere alle immunità ecclesiastiche anche la giurisdizione sulle rispettive città. E per nulla differente fu la condizione di un buon numero di vescovi nelle Marche di Ancona, del Friuli, di Irrea, di Susse dallere, in cui i margrari potentismi si sostennero ancora fino all'XI secolo ed alcuni anche più a lungo. Non crediamo necessario di proseguire nelle citazione di particolari, parendoci sufficienti già menzionati fin qui a dimostrare, come troppo oltre siasi tracorso nel credere ad una dominazione vescovite generale in tutte le città dell'atta Italia, onde incamminarsi con ciò a spiegare la successiva libera costituzione delle medesime.

Ora è d'uopo che noi dimostriamo con maggior evidenza il nesso esistente tra questi due fatti. Lo storice Lee nella sua opera sulla costituzione delle città l'ombarde tentò già di applicare anche a questa le idee di Eichhorn sull'origine delle costituzioni municipali delle città di Germania mediante i diritto distrettuale, mentre egli parimente da questo deriva il fatto, che l'esenzione di una città episcopale dalla contea riunisse sotto la sola giurisdizione del patrocinatore ecclesiastico tutti gli abitanti della città stessa, e pone quindi per tal modo come condizione principale di una costituzione municipale l'unità del comune. Questo principio sofre molte eccezioni e limitazioni ad esser posto in perfetta armonia colla storia dei fatti, come può rilevarsi dalle seguenti osservazioni che scaturiscono naturalmente dallo esame delle condizioni d'italia.

I. É fuor di dubbio che mediante il completo trasferimento della giuridatione nella persona dei vescori, venne preposta una sola autorità giudiziaria tanto ai liberi eleggibili assessori (arimanni) che apprima erano soggetti alla giuristizione dei conti, quanto che quelli che erano stabititi sui beni ecclesiastici. Ma ciò nulla ostante rimasero da principio ancora diversi i giudizi. Anzi tanto non erano gli stessi giudici quelli che giudicavano sui liberi e quelli che avevano giurisdizione sui non liberi e probabilmente tanto meno ciò accadera dei giudici presidenti in nome del vescoro,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mallide viene quindi chiamata anche - Domina Tuscise et Lombardice, » V. Fiorentint, Memorie della gran contessa Mallide, 2.º ed. da Grax. Dom. Manut. 1736, p. 334 sq. <sup>2</sup> Luo, Ferf, der Lomb, Sadder, par. 8.1 sep. 91.

perchè, siccome Il vescoro possedera la giurisdizione sui liberi al paro delle altre regalie solo come feudo regio e la giurisdizione sni suoi patrocinati come signore e dominante del fondo; così d'ordinario egli esercitava si l'una che l'altra giurisdizione per mezzo di diversi fonzionari, come vedesi chiaramente praticarsi în parecchie città tedesche poste sotto la supremazia dei vescovi, nelle quali socrogiamo farsi une sepressa distinzione tra i patrocinatori ecclesiastici ed i patrocinatori ed altri funzionari municipali. Lo stesso devesi credere szacelesse in egual proporzione anche pe le città taliane, benché i privilegi d'esenzione che abbiamo sotl'occhio nulla ci dicano di distinto in proposito, quel documenti indicando d'ordinario i funzionari vescovill come semplici delegati (misri) del vescoro 1.

III. Dore la supremaria dei veacori vigera in tutta la sua pienezza ed originò effettivamente l'unità dei municipi, ciò non avvune in senso farorevole alla liberta, ma piutosto al potere quasi a modo di un diritto sovrano assoluto di cui lo stesso Eichhorn ci porge un esempio tolto dalla storia di Strasburgo nel X secolo 1. La libertà municipale sorse piutosto a maigrado della ominazione episcopale, come vedremo succedere a Mitano ed altrove, e però ad una tal dominazione deve a serviversi soltanto una intenza indiretta sull'origine dalla cittadine libertà, stanteche queste sorsero più rapidamente per la reazione su di loro esercitata dal potere ecclessistico. Ma in ciò non averano parte alcuna le propietà caratteristiche ed essenziali della supremazia episcopale; v' hanno pesai, per esempio le Fiandre, in cui si pervenne alla formazione dei comuni senza passare per tale crisi, a malgrado delle diversissime giuridazioni e signonie 1.

III. L'argomentazione di Eichorn poggia sopra false bast, essa non può reggere neppure colla allegazione dei corpi samti delle città italiane addotti da Leo. Poichè per quanto che riguarda la parola suburbio (Weichbid), oggimai tutti sono concordi nel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. BÜLLMANN, Städteresen, Vol. B., pag. 315, ed Ursprung der Stönde, 32 Ausg., pag. 328, ore questa circostanza vien ritevata oon troppo pesso contro le vrdute di Eichhonn, sulta significazione ed importanza delle immunità eccircisatiche.

<sup>1</sup> Conf. III sorra mentovano privilegio di Ottone in favoro della Città di Lodi: » Epicepus ipiquia critatia sia mirarua, quem pos delegarenti; » quello di Orrado per la città di Noceaa: » potestatem habeast per se aut per non miraro judicandi, etc. » Pure nel Docum, di Enrico III farvaro della Città di Parma II sicedendoso vien nominato come giudice veseovile, Sì confronti II Bermanno-15cu. ven. § 28, p. 129, 121.
1 Zestrabruff; pri genelichal, Rechinostia I, p. 315 sept.

Questo punto è trattato egregiamente da Wanneonia, Flandrische Staats-und Rechts gesch. Th. I, II, p. 16 seg. (Gand). D. 123 (Bruges), etc.

riconoscere in essa, non già una immunità ecclesiastica, i di cui confini venivano indicati con imagini dei santi protettori della Chiesa o fondazione ecclesiastica che entro quei confini medesimi esercitara le concessegli immunità; ma bensi lo stesso diritto municipale oi i territorio sul quale esso avera vigore \(\frac{1}{2}\) Da rigettaria assolmente \(\frac{1}{2}\) il confonto coi corpi santi di Milano. Poichè corpus santems significa evidentemente soltanto il complesso dei beni appartenenti ad una chiesa o ad un chiestro, come anche il papa paria di un corpus patrimoni nostri\(\frac{1}{2}\), ed i corpora sancte di Milano solto appunto come tali erano vere immunità appartenenti alla città; giacchè una città col son territorio non trovasi mai indicata col nome di corpus sanctems\(\frac{1}{2}\).

Qual significazione, quale importanza ebbe dunque la supremazia dei vescovi per le costituzioni municipali?

Come elementi essenziali nella formazione dei municipi e comuni abbiamo già notati:

I. L'isolamento delle città operato colle fortificazioni e colle mura intorno alle medesime innalzate, le quali procacciavano un rifugio sicuro contro i pericoli delle continue guerre e la permanente anarchia.

 La vita municipale, di cui proprietà caratteristica si era l'impulso dato al commercio ed all'industria.

Questi due elementi insiem combinati dovettero da una parte far spiccare sempre più fortemente l'esterne contrasto tra la città e la campagna, e dall'altra spianare sempre più le interne differenze sociali, nonche quelle provenienti dalle diverse nazionatità, le quai duravano tutt'ora e sopraviverano nelle diverse norme di diritto personale, come pur anco quelle provenienti dallo stato di nascita in rapporte colla piena o meno niena ilbertà personale.

<sup>1</sup> Quarticopiacose di Wialana, cui li Garra, siore destacte Sidisperiadosso, 1881, pag. 34 ha manista di più ampie porre documental, fue si sun sonare capi accettata di atti i mogiera (dittana sana, Laxcastata, Larrassana, Karr ed altri, Soltanto I Escansora, Harrassana, Karrassana, Laxcastata, Larrassana, Garre ed altri, Soltanto I Escansora, Pariginatore da ini precedentemente contractata, intronatolo specialmente unit analogia de propria main idazioni, ma atta fine (§ 38), a los 11 anamette chei e----- e la voce verifica del si internati equitabativa all'oppissano, qui amende ordinatione che esta contracta del propria del si internatione del propria del propriedo del propria d

<sup>\*</sup>Il Luo, Ferf, der Lomb, Stüdle, pag. 8, at richiama al Girusti, Mem. di Milano, II, pp. 489. Na questi coserva a pag. 480. Gueste terre opprepate alla ciude delice dalle Pletci di Milano addonandanta Corpi Santi: — duoque la città non era punto compresa na menti della manta del

III. La conservazione di una specie di nucleo di liberi comuni, che al discioglierio delle antiche contec (comitatus o cirizia nel significato antico di questa parola) si ridusse dal più ampio circondario della cirizia in quello più ristretto della città propriamendetta, ove reso forte dalla conservata libera istituzione degli assessori, da associazioni di corporazioni e di industrie si antiche che nuove, dalle ammassate ricchezze e infine dal proprio sontimento che tutto questo operava, potè difendere e sostenere il suo huon diritto contro i nuovi podentali.

IV. Finalmente cio che vi aggiunse la supremazia vescorite altro non fu in osatanza che la unità esterna della città insieme ad un determinato territorio sul quale estendevasi parimente la immunità episcopale; cosichè la città formó per tal modo da sò sitessa un corpo politico e giuridico separato e distinto, che poscia, a distingenelo dal comitatus, fu indicato col nome di districtus. Noi procureremo in seguito di convalidare questa nostra asserzione.

Secondo l'antica instituzione delle contee franche, comitatus e civitas erano comprese ordinariamente nello stesso identico territorio e quasi sempre coincidevano coi limiti di questo territorio anche i confini delle diocesi vescovili. Trasportandoci ora dal secolo IX al nuovo ordine di cose stabilito nel XII e nei seguenti secoli, troviamo colà talvolta tre parti essenziali e distinte componenti la signoria municipale e comune (commune civitatis), cioè: città, distretto e comitato, od anche: città, distretto ed enisconato 1. Benchè ordinariamente si ritenessero come sinonime le denominazioni di distretto e comitato, trovandosi spesso usata indifferentemente si l'una che l'altra; pure una accurata osservazione dei rapporti tra esse esistenti ci apprende che sotto la parola distretto in senso proprio s' intendeva il solo Weichbild o suburhio, sul quale estendevasi la giurisdizione immediata della città, mentre la parola comitato indicava il territorio esterno formato in parte da altre signorie municipali, in parte da signorie di nobili secolari ed ecclesiastiche sotto condizioni e rapporti giurisdizionali hen diversi. Una tal distinzione di un doppio territorio, conservatasi anche nelle costituzioni municipali del XIV e XV secolo , trova la sua spiegazione, unicamente

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Negli Statuel di Firenze (Statuta Pop. et Comm. Fiorentia. Frihurgo, 4783. T. 1-III.

nella precedente aggregazione di un territorio di determinata estensione d'immediata pertinenza della città, che segui per lo più col·l'estendersi delle immonità vescovili ed anche presso le città non episcopali. Ciò è confermato eziandio dal significato letterale della parola districta. Poichè, come la parola comiztata servi ad indicare dapprima l'ufficio dei contti, indi il territorio della conte; parimenti la parola districtus indica nel privilegi d'immunità semphicemente il foro imposto ai vescovi, locchè concorda perfettamente anche col significato dato dall'uso al tedesco Wachbild, parola usata fin dai tempi più antichi nel esneso di diritto monicipale e poi ordinariamente in quello di territorio, fosse in questo compresa o non compresa la città.

E come, mediante la giurisdizione del vescovo, il costui distretto fu separato dall'antica contea, così più tardi il concetto del comitatus fu limitato al rimanente del territorio.

Il vescovado (episcopatus) rimase intatto nei confini delle diocesi ecclesiastiche o delle antica contea, ed appartemen tanto dapo come prima alla città ed alla residenza vescovite. Ma a misura che i vescovi certavano estendere la loro potenza temporale come la spirituale, anche le città direnute libere si storavano di mettersi in possesso dell'intero comistatus, onde ottenere con ciò tutta quanta l'estensione della anuca civitaz, senza voler per altro togliere la differenza esistente sotto il rapporto giuridico e politico tra la città e la exampgana.

Gi resterebbe ora a dimostrare come gli anzidetti elementi cooprassero alla formazione dei comuni. Ma prima terremo brevemente parola della così detta tradizione, giusta la quale si vorrebbe trovare l'origine storica delle libertà municipali in una nuova base: in Ottone il Grande, Questo venne diversamente interpretato,

un-t — dopo la revisione dei 1415) trovanel nominale a viernda, quando a paria dei territorio, de regolo distriutus e comissiani, quando degli abstanti de territorio, distriutus dei revisione, distriutus de comissiani, e pare che ne la maggior parte dei logili zone si faccha nominale dei comissioni, e parte che la maggior parte dei logili zone si faccha comissioni, con considerate simple reterritorio la maggiori parte dei simple del comissioni, in quanto case trattazo del territorio forentino, in pono livro nessun encon di una siabe catali; per cas, in devos si paria degli suffei esterrita della repubblica (Lib. V. Trect. V., § 48, besti perpeturo una comi parte ricolo, retta, homissione se promoti de districto di esterritorio del remonitorio dei sono de comissioni. Como miglia territorio, carici, homissione se promoti de districto del maggiori del comissioni del

BEGEL, Storia della Costitus, ecc.

A Si confronti il Gaupp, opera citata.

a seconda della speciale forma di svolgimento assunta dalle città ed ora si ebbe ricorso ad una misura generale, ossia ad un grande atto legislativo del suddetto imperatore, mediante il quale ai municipi romani forono aggregati in un nuovo e vasto complesso tutti gli abitanti lombardi e germanici della stessa città in un col loro territorio 1; ora alle immunità episcopali, che questo imperatore pare promovesse assai zelantemente per motivi politici <sup>2</sup>. Senza neppur rimontare alle presupposizioni che originarono tali vedute, basterà l'osservare che nè l'una nè l'altra di tali spiegazioni penno storicamente essere giustificate. Poiche sarebbe impossibile, che, ove una misura di tanta importanza fosse stata realmente presa da Ottone, essa fosse scomparsa senza lasciare traccia alcuna di sè s, e per ciò che riguarda i privilegi d'immunità rilasciati dallo stesso. Ottone e dai suol successorl, essi non presentano che la continuazione e il progresso naturale di un fatto in cui il primo passo ed il più importante fu opera del predecessori degli imperatori tedeschi in Italia. Prima però di accettare supposizioni di tal fatta bisognerebbe indagare e studiare l'autorità e l'origine storica di questa supposta tradizione. Ma noi non troviamo nessun propugnatore di essa che sia più antico del Sigonio citato ordinariamente per sostenerla. Il Macchiavelli, il quale alquanto prima del Sigonio ci diede nel primo libro della sua immortale Storia di Firenze un vasto prosnetto storico del medio evo (in cui il vero concetto e la glusta apprezziazione dei punti storici culminanti è tanto più sorprendente, in quanto che va congiunta ad una inesatta cognizione dei (atti) il Macchiavelli, diciamo, il quale segui passo passo le tradizioni dell'epoca sua, non fa neppur parola nè mostra di saper nulla di questa emancipazione od atto di grazia emanato da Ottone I in favore delle città. E lo stesso dicasi del suo celeberrimo antecessore Blondo Flavio il quale scrisse verso la metà del XV secolo tre decadi di storia dalla caduta dell'impero romano; anzi egli, parlando delle condizioni politiche d'Italia al tempo di Ottone I, lamenta la deplorabile mancanza di tradizioni storiche di quell'epoca . Ma se noi, osserviamo ben addentro, dove cioè il Sigonio nella Storia d'Italia da lui condotta a termine circa l'anno 1574 attinga le liberali institu-

<sup>5</sup> Assai giustamente osserva anche il Battimann-Hollwgo, pag. 137, che una siffatta misura sarebbe contraria ad ogni analogia dello sviluppo giuridico del medio evo.

Savigny (dopo Niebunn), Gesch. des Röm, Rechts, Vol. 1, pag. 420 e 111, p. 129.
 Leo, Verf. der Lomb. Städte, p. 90 seg.

<sup>4</sup> In principio della seconda decade è detto: • Rediturum in Germania Othonem, romania edonitia, exteros quoque Italiae tyrannos domnisse, magno inasique bouto nomes quos incidimus scriptores, preter Lateraneasem, allimant. Sed qui il fiscriat tyrannot, aut qua forma italiar luis, abzente imperatore, menserit, multim verbum facci. •

zioni impartite, secondo lui, dall'imperatore alla maggior parte delle città italiane, troviamo che le condizioni politiche di queste città, quali ci vengono da lui descritte, sono a un dipresso quelle che due secoli dopo l'imperatore Federico Barbarossa trovò e riconobbe, dono una lunga lotta, nella nace di Costanza i. Evidentemente il Sigonio scrisse solamente in base ad una idea generale, che egli arbitrariamente si formò studiando i cronisti più recenti e segnatamente Ottone di Frisinga. Ora se i posteri scrissero sulle sue norme aggiungendovi anche le loro male intelligenze ed i loro errori 1. noi dobbiam guardarci dall'accettare siffatte idee come tradizioni e dal dar loro alcun valore particolare. Soltanto v' ha di vero in essi il fatto che il ristabilimento della pace e dell'ordine publico operato in Italia da Ottone il Grande giovò senza dubbio essenzialmente a promuovere l'incremento e la prosperità delle città e l'ingrandimento del ceto del cittadini mediante il commercio e l'industria.

Noi siam qui giunti ad uno dei punti più difficili e scabrosi delle nostre ricerche. Tutto ciò che cossituisce la vera essenza e la causa efficiente degli avvenimenti, si sottrae anche nella Storia alla nostra osservazione. Ben è vero che le notizie foralteci dagli scrittori ed i documenti ci offrono una specie di traccia o di guida; ma rimane tuttavia incerto, in quanto questi possano servire di base e di punto di partenza per formarsi un'idea generale dei fatti essi poi non ci danno che le condizioni attuali o le vicende passate di questa o quella particolare località.

Noi abbiamo già riconosciuto come principali elementi delle nuove aggregazioni municipali: per ciò che riguanda l'unità esterna—
l'isolamento delle città operatosi col cingerle di mura e la separazione della città ori rispettivi distretti dalla contes mediante le amplate immunità vescoviti: per l'unità interna — la conservazione deli liberi comuni mediante l'antica costituzione giudiziale e comunale, l'impulso dato al commercio ed all'industria, nonché le associazioni di corporazione e di industrie frequentissime nei municipi. Ma come si formarone e sorsero i comuni municipial nella cittadinanas? In qual modo si fusero lin questo unico complesso le differenti nazionalità ed i diversi cett del liberi e dei meno liberi ? Come si operò questo passaggio dalla costituzione cogli assessori dei comuni e dalla giuristizione dei rescovi, die conde del margravi, alta

<sup>#</sup> Hist. de regno Italie, Lib. X1 - in Lib. VII, ad a. 973.

<sup>.3</sup> Allodo specialmente al Sismondi, Hist. des rejubliques ltaffennes du moyen âge,  $\mathbf{T}$ om,  $\mathbf{L}$ 

libera costituzione municipale? Le seguenti osservazioni potranno dare almeno qualche indirizzo allo scioglimento delle suesposte questioni.

Trasportiamoti dalle comunità composte di liberi cittadini, nella così detta ciritas. Anche queste comunità andarono al pari della ciritas suddivise minutissimamente sotto differenti dominazioni. Le publiche imposte, prestazioni e servigi, a cui gli arimanti erano obbligati dai conti per la comunità, divennero poecia al pari d'ogni publico diritto (publicum) oggetto di speciale investitura, quindi di privato possesso, locché ebbe per conseguenta anche una certa di-pendenza delle persone cui venivano assegnati questi servigi. Così noi troviamo in parecchi privilegi d'immuniti ed atti di donazione citati come oggetti di cessione mediante investitura anche gli arimanni uomini e donne, sebbene non si potsesero computar come tali se non le loro publiche prestazioni ', come quondo si cedevano dei vassalli, non s'intenderano cedute che le prestazioni alle quali essi erano doblicati nei ranorotti di vassallagio 'i v

Pertanto anche il significato della parola arimanni subl grandi modificazioni in emetre originariamente essa seriva ad indicare il diritto degli arimanni, significò in seguito la proprietà plena (poliche la piena ed assoluta libertà non poteva aussistere zenza un la requisito). In tempi posteriori, quando si cominciò a badar più ai doveri degli arimanni che prestazioni e le imposte di cui erano con unem di arimanni el prestazioni e le imposte di cui erano gravati i liberi in base alle antiche instituzioni della costituzione dei Carolingi; poi fu così chiamata anche la libera eredità dalla quale questi carichi dipendevano e colla quale essi pure passavano d'uno in altro sequisitore, mentre il rapporto di libertà che in

I Renton IV dood at vecoroo di Vercolli nell'aron 1070: - Casale cum arrimonata et cum 'ervito quod pertinet ad comitatum, Odalingo cum omnibus arrimanate et quod pertinet ad comitatum (Mun, Ant. I, p. 737); — alla chiesa di S. Zeno in Verona nell'amno 1084: - Donamus Insuper... liberoa bomities, quoe mulgo arrimonnos rocent... cum omai debtu, districtu, actione alque placio (0s. p. 740).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per es., in una dotazione dell'imperatore Lodovico II al chiostro di Casauria: • et res infraeriptas cum possessiolius et juribus, vasaliorum reditibus, requisitionibus, etc. • Mca., Scrpt. II, P. II, p. 84.

<sup>4</sup> Sentena della conicesa Malidie di 100, figuardato le persone appartirenti al omi cori dei Vencoro di Modera: Ri si qui li lifera alliquidi dei orimnossifia babest, sati de arimansi respondere deberet, secundom quod esset, sui Ipanal arimansima dimittere, del essi devuco o respette le presculsa innereti al fondi litera, co odere il Rosioghasso. Nece, anda, t, p. 72. I dell'intel di costi sull'arimansimi sono citati in sun documento di moli, qui parimi enti arimansimi sono citati in sun documento di moli, quila parimi enti arimansimi prime espettatura. Violitare quad por arimansimi debeta (Il possessors) incipere consisten bis in anno ,et sunajuarque vice dare duos pastos, etc. » Mex., a.t. 1, p. 735.

origine era principalmente personale, mutossi in un rapporto materiale o di cosa, come in egual modo il rapporto di vassallaggio da puramente personale divenne essenzialmente materiale o di cosa.

Ora se un tale stato di cose fu da principio il medesimo tanto nelle città quanto nelle campagne, esso si atteggiò e modificò ben diversamente allorquando le contee furono disciolte colla separazione della città dalla campagna. Poichè, mentre i piccoli possidenti liberi dispersi qua e là per la campagna per la massima parte trovar non potevano altro scampo dall'arbitrio dei conti e dei dinasti che nel porsi spontaneamente nelle loro mani per averne la protezione. ed in qualunque modo cadevano in una condizione assai misera e depressa; gli arimanni delle città trovavano sicurezza e difesa negli stessi rapporti e nelle medesime instituzioni, mediante le quali le città avevano acquistata una propria ed indipendente esistenza. Fra questi liberi delle città sorse poi eminente il ceto dei cittadini, il quale coll'impulso dato al commercio ed alla industria acquistossi ricchezze ed indipendenza e formò un contrapposto al ceto militare, che attingeva l'origine e la forza dal feudalismo 3. A quel modo cioè che i principi ecclesiastici e secolari ricevevano in feudo dall' imperatore o dal re i diritti e le rendite publiche e come vassalli imperiali si obbligavano di ricambio alle publiche prestazioni ed in ispecie al servigio militare in tempo di guerra; così auch' essi dividevano il loro potere cogli uomini liberi e non liberi ai quali essi conserivano feudi ed impieghi e che formavano per tal modo il loro seguito in qualità di vassalli e di ministeriali.

Col sorgere di questi nuovi ceti, distinti fra loro in ciese nello stretto senso e militra, i rapporti sociali nel X secolo subirnoo una trasformazione essenziale, feconda delle maggiori conseçuenze. Essi furono ancora per la seconda volta fusi insieme ed abilitati in tal modo alla procreazione di nuove, forti e viali instituzioni. Polchè come le diverse nazionalità dell'impero franco si riunirono negli eguali stati sociali di liberi e non liberi, cosicchè la differenza di mazionalità non conservò che una imaporianza puramente secondaria pei soli liberi nel rapporti di diritto personale (kez); così ora la differenza che essistera tra liberi e non liberi per nascita, soni es-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. anche Il Savrouv, Gerch. des Röm, R. 1, § 57 seg., la qui annotata definitione dell'artimannia come del complesso di tratti i liberi, si riferince sulo al pusso nel Form. Marcutt, I, si: « Pottis noster venices bi la patatio nostro una cuesi arrivamisi suo, over però si deve leggere come nel manocritto « cum arvua sua. » Si confrooti il WAITI, denutele l'erglamong-peach, 1, p. 123 seg.

SI confronti l'Escunony, Deutsche Staats-und Rechts-gesch. II, § 223.

senzialmente dietro quella dello stato seciale e della professione. Il cocio occlesiativo era gli passato anche per questa fase, dappoichè eso ricerera nel suo seno anche i nati non liberi, colla sola condizione dell'emanolizione in quelli che renivano assunti al sacerdozio. Così pure anche negli altri ceti professionali i cossini tra i liberi e i non liberi opendo coi buoni servigi prestati nelle armi elevarsi al grado di militi, o passare nel ceto del cittadini mercè le conquiata ricerca. In Italia prima che altrore venne totala al diferenza sociale portata dalla nascita, non rimanendovi nessuna traccia di antagonismo tra i non liberi ministeriali ed i liberi vassalli, et a i rassalli ed i servi, come suassisteva in Germania "ed appunto per ciap potrenon nelle corporazioni industriali delle città rinniria sassi

Colls formazione del ceto dei cittadini coincide perfettamente l'incremento dei comuni municipalii. Ma a misura che questo cote an-dava unificandosi e ricevendo più perfonda l'impronta caratteristica della vita municipale, il coto militare si distaccava da lui per as-lire alla più alta postzione di nobilità cavalleresca al servigio dei principi. Com'era ben naturale si formarono in seguito nuovo distinutioni di rango tanto nell'un ceto che nell'attro, essendo sorti di poi gli alti ed i bassi vassilit, i maggiori e minori cittadini, distinti pitutosio a seconda del grado di potere, di ricchezza e di considerazione, che non a seconda della nascita, benchè anche questa conservasse una certa quale importanza.

Gli scrittori ed i documenti del X secolo ci forniscono alcune midicazioni sopra questi rapporti sociali e sui primordi della formazione dei comuni da essi rapporti dipendenti, indicazioni delle quali noi ci serviremo come di prove e di esempi a confermare e proseguire la nostra discussione.

Il vescovo Liutprando di Cremona, che scrisse sotto il titolo di Antapodosii la toria del suo penee dall'anno 983 al 962 i indica col nome complessivo di militer tutti i vassalli e maggiori e minori e le loro prestazioni col nome di servigi (arretitum). In quella maiera perianto che i margravi ed i duchi si chiamavano militi dei re, come per esempio il duca Arnolfo che si sottomine al re Earico I 1; così conti, vassalli e dinasti erano subordinati si mederio I 1; così conti, vassalli e dinasti erano subordinati si mederio.

<sup>4</sup> V. il Füntn, die Ministerialen, pag. 56.

<sup>\*</sup> PERTZ, Przef. Mon. Germ. T. V, p. 264 seg.

Berengario promette al re Arnulfo: « se suosque ejus potentis arreituros. » Lauren...
L. J. c. 90.

<sup>4</sup> II, c. 23. . Heinrick regis miles efficitur, .

simi margravi e duchi in qualità di milliti ed in questa medesima qualità servirano al conti, vassali e dinasti le loro genti. Adalberto margravio di Toscana vinto e fatto prigione dagli Ungari diase loro: essere eggi milite di un milite. Lo stesso scrittore non Istabilisco ancora veruno distinzione tra la città e la camapgara: egli indica cel nome di ciritas tanto il complesso della medesima, quanto in città propriamento detta, da lui chiamata altrimenti anche col nome di urba o di oppidum. Eggli indica parimente col nome di cirita, ran i quali distingue i più potenti e cospicui cola denominazione di cirer, nel aignificato generico della parola, gli abitatori di una civitar, fra i quali distingue i più potenti e cospicui cola denominazione di cirer fortiore \*. Da il nome di justice al presidi del popolo, perchè eser-citavano il loro potere principalmente coll' amministrazione della giustizia e fu gli osservato come parecchi tra essi contendessero anche ai vescori la loro incibione supremazia \*.

Dai documenti di quell' epoca rilevansi pore alcuni dati sul rapporti che esistema tra la supremazia dei vescovi et i comun municipali. Sul concorso e la cooperazione del comune al ristablimento delle mura della città di Verona insorse, al tempo di re Pipi no, una disputa ira i ciese at erbis judicer e la chiesa di S. Zeno <sup>2</sup>. Quando alla fine del secolo IX rovino una parte dell'anfinetto della sessa città di Verona, rimanendo sepolti sotto le macerie le vicine abitazioni e circa 40 persone, il re Berengario concesso alla chiesa, al clero ed al popolo tutto della città (cenucia civilatis ejudiem populo) di abbattere tutti i publici edifici che minacciassero rovina, sonza veruna pretesa di rimborso da parte della publica autorità <sup>2</sup>. E come per atterrare publici edifici, coà anche per edificarno di movi, specialmente trattandosi di mura e fortificazioni, abbisognava la sovrana autorizazzione. Lo stesso Berengario concesse nel 904 al sevesoro di Berezamo di poter costruire le mura e le torri della

<sup>4</sup> fl, c. 62 • militis cujusdam militem se esse respondit. •

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ill., c. 2. Gii Ungari assediano Pavia « adeo ut . . . exeundi aditum civibus prohiberet, « Ill., c. 44. » Settis denique moris esse, regi ab allis locis Papiam tendenti cives foredores extra urbem accurrere. «

III, c. 39. · His temporibus Walpertus et Geto... Papie prepotentes fudices crant; » st. confronti sopra p. 384.

<sup>4</sup> V. sopra, p. 382, nota 1.

Uonelli, Ital. sacra, V, p. 723 · absque ulia publicer partis offensione ipsum ædificium publicum usque ad firmum evertere, in nuilo eis sit trepiditas damei.

città, state distrutte da Arnolfo, nonchè altri publici edifici che egli credesse utili ed opportuni per la cittadinanza (concives) '.

Da ciò si vede come la dominazione dei vescovi nelle città, stabilità per la sicurezza e pel benesere di queste ultime, dal qualdipendora pure la considerazione della Chiesa all'esterno, faccese a poco a poco ben vasti progressi. I vescovi, in quella età di nanrchia e di mait d'ogni sorta, ci appsiono bene spesso come i veri pastori ed i rappresentanti dei popoli, i quali perciò si assoggesttano violentere si altrou patrocinio, allorquando i principi il abilitano all'esercizio del diritto formale. Ma a poco a poco trasmutatasi la protezione in impero, quella reciproca confidenza e quella buona armonia disparre, dovunque il vantaggio e l'interesse comune non le teneno più a lungo in vita.

Già nel IX secolo (850) si tagnavano gli abitanti della città di Cremona (habitatores de civitas Cremona) delle gabelle di porto e di navigazione che il vescovo esigeva tanto da loro, quanto dagli , esteri (quelli di Comacchio); ma il messo imperiale decise in quell'occasione a favoro del vescovo . Durante il secolo X il medesimo vescovo di Cremona venne in possesso delle regalie tutte nella città ed in un territorio di cinque miglia all'intorno della medesima, dal che ne sorsero nella prima metà del secolo XI interne ed accanite dissensioni. A Milano manifestossi ben presto nel popolo una aperta e risoluta resistenza contro la oppressione sempre crescente del poter vescovile. I cittadini di essa (cives) conginrarono nell'anno 980 contro l'arcivescovo Landolfo e la sua stirpe, perchè egli si permetteva degli abusi di potere contro le antiche consuetudini e lo cacciarono dalla città : egli distribuì allora i beni della Chiesa tra i vassalli (milites), onde sostenersi per mezzo loro al potere; ma il popolo lo cacciò una seconda volta e lo costrinse a discendere ad un equo componimento 5.

La lega difensiva dei cittadini di Miano appare qui come affatto transitoria ed occasionate. Noi dobbiamo però ritenere che anche altove esistessero già o si formassero di tali associazioni cittadine allo scopo di difendere i diritti e le libertà comuni, contro un parere che tendeva dovunque a supplantare coi suo diritto sovrano gii antichi diritti del popolo. E qua e là devosi pur essere mo-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> UGHELLI, IV, 436. LUPI, Cod. Berg., II, p. 23 a ubicumque præd. episcopus et concives necessariam duxerint. a <sup>2</sup> Murat., Alt. if. p. 964.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ARNULF, Mediol. Hist. I, c. 10 (Mun., Scr. IV). « Instabant enim (l'arcivescovo, suo-padre e suo fratello) pror soldio favitatis abuti dominio. Unde prices indignati una sene conjuratione strinkeruni, etc. »

strati i primi indizi che accennavano all'origine dei comuni, come vediamo succedere a Mantova in principio del secolo XI '.

Questa città trovavasi sotto la supremazia e la giurisdizione del margravi antenati della contessa Matiled di Toccana. Nell'anno 907 il vescoro di quella città fu dal re Ottone III investito del dirittà gabella sulle strate, sai flumi e nul mercati della conte, delle conte gibe, del diritto di batter monete e d'altri diritti e possedimenti. L'arico II all'incontro nell'anno 1014 confermò agii arimanni di Maniora non solo la fibera successione ereditaria; ma anche I beni e diritti comunali (communalia), concesse loro esenzioni da imposte in molte città e territori, aggiuneendo a tutto ciò la disposizione che la metà delle multe da pagarai dai trasgressori di questo pritegio si devolvesse a loro favore i. A quest'atto ha relazione una lunga serie di patenti di franchigia dei successivi imperatori, colle quali i diritti degli arimanni di Mantova vengono ampliati fino alla piena ed assoluta giurisdizione, con tutti i diritti di regalia, com' erai s'atto dapprima a favore dei vescovi:

Quando la borghesia cominciò a formare una comunità a sè, il esto della nobilà o cavalieria rimase presso a poco nelle suscesso condizioni, mantenendosi in un col ciero aderente ai signori, dai quali ricevera cariche o fendi. I documenti della fine del X secolo e del principio dell'XI ci deccumenti della fine del X secolo e del principio dell'XI ci descrivono ia posizione che esso prese come ceto nobile nelle città. In occasione d'un attudi donazione compinto nel 1998 dai vescovo di Modena, questi dichiara un tal atto farsi a cognizione e con piena adesione di canonici della chiesa di Modena, dei caradieri e del popolo della città / Quando il re Enrico II nell'anno 1007 prese sotto la sua special protezione il vescovo Landolio di clere di Cremona, commino diverse pene a coloro che avessero loro recata offesa, cio à i vassalli della Chiesa (miles ecclesio) la predita del feudo ecclessistico, al cittudini ed abitanti del sob-borghi (ciris et suburbanua) la perdita di tutti ioro possedimenti ? Qui pei circa s'i intendono e videntemente i liberi abitanti da rimanoi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caalo n'Anco, Economia politica del Municipio di Mantova, 1843, è un lavoro che verte noltanto sul posteriori statuti di Mantova in generale, lo svolgimento istorico è di poca importanza.

MURAT., Ant. II, p. 699 seg. 8 MURAT., Ant. IV, p. 43, 44.

<sup>4</sup> fb., pag. 15, seg. 1, pag. 799 seg. U imperatore Federico II nell' anno 4236 confermó a questi arimanni l'aita giurisdistione negli affari civili e criminali pella città, pel territorio e per la contes, il diritto di monetaggio, cc.; e 6a, il, 706.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Munat., Ant. I, p. 1019 B « cum consensu et noticiam omnium... ecclesia canonicorum ejundemque sivitatis militum ac populorum. »

<sup>4</sup> MURAT., Ant. I, p. 991, D.

della città stessa distinti tauto dal vassalli, quanto dai liberi non proprietari di fondi e da quelli che erano considerati come pertinenze.

Diamo ancora uno squardo all' interna costituzione delle città e non ci rimarrà più alcun dubbio sulla generale continuazione del libero instituto degli assessori. Noi abbiamo trovato gli scabini nelle città fino al secolo X. Più tardi ne andò in disuso soltanto il nome apposto loro dai Franchi e ciò prima in Lombardia ed in Toscana, che non nel rimanente dell' Italia langobarda. Che poi un tal camblamento di nome non implicasse anche una mutazione nella costituzione giudiziale, lo dimostrano i documenti del X ed XI secolo, nei quali noi troviamo ancor sempre come prima i giudizi composti di messi imperiali, margravi, vescovi e conti, unitamente ai giudici imperiali e municipali e ad altri nobili e liberi. I giudici municipali però erano ora qualche cosa di più che semplici assessori giudiziari. E come essi da principio costituivano l'unica permanente rappresentanza dei liberi comuni, così dappoi per mezzo loro parteciparono l comuri alla publica amministrazione e mentre il feudalismo andò estendendo sempre più i suoi confini, essi principalmente furono quelli che, come baluardi della libertà, salvarono l'indipendenza dei comuni municipali.

Su questa posizione degli assessori, oltre alla connessione generale dei fatti, la quale soltanto in seguito può chiaramente rilevarsi, possiamo citare un'importante testimonianza documentale: il trattato che gli abitanti di Giustinopoli (Capo d'Istria) conchiusero nel 932 con Venezia, nel quale si obbligavano a pagera e questa città un tributo annuo di 100 brocche di vino ed alla stipulazione del quale compsiono in qualità di plenipotenziari degli Istriani, oltre ad un luogotennate (probabilmente il vicario del conte), cinque scabini, l'uno dei quali è indicato come adrocatus totius populi, insieme ad altri uomini del popolo '.

<sup>4</sup> Specialmente motil giudici mundrjuli vengnoo mensionati in un giudizio di Verona del 971, ovei il parizza Rosidolo di Acquiela torera in prondienza — sederimo con ini Gandolto comes tettus comissilari, i margravi, Dereto ori Ugo, Ragelmbaido comes contin. Turristi, i vescori di Verona, Padora, Pretto, Bellono, Vicena, 1946aca, Padola del correctores, 3 funda, puda contenta 3 funda pudavenses, 2 funda teridenti, notal, vassalli, nobili e libert. Menarq, Ant. pag. 173.

<sup>\*</sup> Caata, Antichila Bailche, T. V. App, ol Decementi, n. 3. in un altre trattate signature in the train service of the train service and the train service of the train service

Dopo quanto abbiamo già detto più sopra parlando del periodo antecedente, null'altro da aggiungere ci resta sirca i funzionari che giarrisdicevano ed amministravano a nome e per incarico dei signori nelle città ". Noi troviamo sempre gli stessi funzionari langobardi o franchi colle lora nulche denominazioni es nelle città dell'Italia romana s'incontrano taivolta accora dei curisli, il modo co cui si fa menzione di loro da sempre meglio a divedere la decadenza dell'antica costituzione municipate ". Ciò nondimeno si vuole che questa costituzione moscipate". Ciò nondimeno si vuole che questa costituzione sopravivesso fin nel IX e X secolo anche in Lombardia, al che serve di prova irrepugnabile la lex romana stifensiri.

Noi non possismo dispensarci da una indagine critica di questo ingratissimo lavoro, che dimostra colla massima evidenza il decodimento incessante della letteratura nel X secolo; ma la collochiamo, come estranea alla nostra storica discussione, nella seguente appendice onde sciogifere per quanto è possibile il quistione: se la costituzione municipale romana abbia o meno continuato ad aver vizore in Italia.

≪89-

ottimati, the irrawa nel documenti modessei di questo periodo posè besistimo riferirali a oriologi eggli asserori didio città i portun, di docazione, el 696 e (605: ... il vecuro, o come docazione, adopera questa espressione direndo, alla deliza e lum imperatores questo preges inpuese describe, matricianes e continte, oministampe segorores arendaza, ul irridata di perpetro livre dupatito, el Potrebbeti però soche alludere alle assemblee dei grandi d'origina sport, concelle el milli.

<sup>1</sup> V. sopra p. 359 seg.

<sup>1</sup> V. p. 198, 202, 203 seg.

## APPENDICE '

## SULLA LEX ROMANA UTINENSIS

Savigny ha già assegnato al rozzo lavoro o piuttosto mutilazione di diritto romano, la quale ordinariamente viene denominata dal luogo ove fu rinvenuta, che è l'archivio del duomo di Udine, la sua vera posizione rispetto al luogo ed al tempo di sua origine. Egli ha del pari stabilito basi ed argomenti d'indubbia esattezza ad apprezzare ed utilizzare questo documento, allo scopo di facilitare in tal modo le condizioni del paese e dei tempi che il legislatore ebbe presenti nello stendere questa legge. Tuttavia noi dobbiamo confutare le ultime conseguenze delle sue acutissime osservazioni, giusta le quali questa legge conterrebbe il diritto publico e privato dei Romani formanti parte del regno langobardo alla fine del IX secolo ed al principio del X; e clò pel doppio motivo, che questa indicazione non è, secondo noi, giustificata per sè stessa dal tenore del documento stesso e perchè non dividiamo coll'autore le presunzioni dalle quali essa principalmente emana. Noi andremo ripetendo ciò che sta fermo in generale, onde indicare in tal modo il punto comune di partenza alla indagine nostra .

La legge romana di cui qui si tratta è un estratto del breviario visigoto, quella raccolta elaborata del diritto che precedette il giustinianeo e che il visigoto re Alarico II fece compilare nell'anno 506, onde servisse di codice pei Romani viventi nel suo regno. Ma essa non è un

Secondo il manoscritto di Udine edito dal Canciani, Barbarorum leges antiques, T. IV., pag. 489-540, ristampato possia dal Walters, nel Corpus Juris Germ., T. Ill. Nelle citazioni mi alterrò alla prima edizione.

f Geschichte des Rom. Rects I, \$5 123-131.

semplice estratto, essa contiene aoche numerose modificazioni e qua e la anche delle augiunte, che manifestano evidentemente la mira e lo sforzo dell'autore di adattare la materia da lui elaborata alle mutate condizioni de'soni tempie del suo paese. Perfino dal linguaggio usato in quesi' opera rilevasi che essa fu elaborata in Italia (ciò è dimostrato dalle formole e dai modi di dire di conio prettamente italiano che occornon in questo lavoro) e che essa appartiene all'epoca dei Franchil, trovandovisi adoperate le espressioni legali in uso presso questi ultimi!

Il latino in cui è scritta presenta i segni della massima decana, superando esso di grani lunga in barbarismo i documenti langobardi del secolo VIII e manifesta ancora più evidentemente il passaggio della lingua latina al volgare romano. Più chiaramente passaggio della lingua latina al volgare romano i. Più chiaramente in passaggio della lingua latina vivere dai cenni che egli di relativi alle conditional politiche del suo tempo, le quali risultano dalle modificazioni ed aggiunte introdute dall'autore stesso. Un potere realie na sasoluta decadenza, una nobilità pressochà indipendente dal governo, in membri della quale si arrogavano il titolo di priucipe, vassalli indipendenti da costoro, i quali costituiscono già un proprio ceto di midder; tutto ciò dimostra abbastanza evidentemente in quale stato si trovasse il passe negli rittini tempi della dominazione dei Francia, prima dell'impero degli Ottoni, dalla metà del IX secolo fino alla metà del X.

Pare in fatti che lo scopo prefissosi dall'autore fosse di compilare un codice di diritto per Romani dell'epoca sua, lavoro al quale tanto più opportuna gli tornò la raccolta delle leggi visigote, che egli avera sott'occhio, inquantochè anche questa era stata compilata per uno scopo consimile. L'indole dell'opera sua lascia appena supporre che essa venisse adoporata nei tribunali; poichè per quanto

I V. la descrizione nel Savigny in altri passi, \$ 123, Osservaz. 4 ed e.

<sup>8</sup> de soervare, esercio di grande importanza per l'iniciligiona dei documenti, focume lei formode del grance, cosa che i formode dei seguesso soco per la messima parie curie di significato e veragono sidoprate senta alema distintione; potché spesso le preportante del consecuto dei consecuto de

la pratica del diritto romano fosse caduta in basso e misero stato. pure essa non arrivò mai alla confusione ed alla insensatezza con cui venne applicata questa lex romana. In tali circostanze però ci è d'uopo usare della massima cautela per raggiungere il nostro scopo, che è di imparare a conoscere da quest'opera le condizioni in cui versava il paese al tempo in cui viveva l'autore. La sua veramente strana ignoranza della lingua antica, nonchè dell'antico diritto, porge occasione a malintelligenze, ad irragionevoli mutilazioni d'ogni sorta . Pertanto devesi prescindere da tutto ciò che può essere spiegato mediante l'antico testo del breviario visigoto ed approfittare di quei passi soltanto che, o per aggiunte affatto nuove, o pei frequenti cambiamenti di espressione operativi, danno a conoscere evidentemente come l'antore avesse di mira le condizioni dell'epoca sua, ben inteso però che tali aggiunte ed espressioni vengano prima accuratamente segregate da ciò che v'ha in esse di estranio ed inopportuno.

Cosl procedendo, noi tenteremo ora di spiegare i singoli dati particolari onde poter formarci in tal modo un'idea complessiva delle condizioni publiche che l'autore ebbe sott'occhio nel compilare l'opera sua.

La nostra les romana pone il più delle volte in luogo del princepa, che secondo l'interpretazione visigota significa il re, il plurale principes. Chi sono questi principes ? Che rappresentano essi ? Innanzi tutto osserveremo in generale che essi possedevano un potere di giudici supremi, quale presso ! Visigoti competera soltanto al re ². Ma anche sopra questi principi stava il re. Ciò rilevasi specialmente colò ove l'autore parlando delle publiche feste, aggiunge in via di declaratoria: hoc est aut elevatio regis, aut muptica, aut barbatoria, aut divigua alta gandia, dal che non risulta giì, come pretende il accaniani, una contemporanellà langobarda, sibbene una franco-carolingia ?. Tuttavia la persona del re, di cui soglionsi festeggiare l'e-levazione al trono, le nozze, ecch, ha hen poca importanza, eccetto

<sup>4</sup> V. Il Saveav, Vol. II. p. 344 estempi di dó. In no aggiungario uno nolo del più inter-ressaul, che riconderma di neuvo l'emancipazione, giasta il diritto resunzo, nals quale lo mi sono percodentemente richiamato. Lex finen. Ill., 68 - postes lospiamat fariamentarifa, hos matt, qui effer venessaul liberti dissistat sunt. A vello inserpretazioni risigne è destro: « in immen testamentari (se. faziore) yel legitimi decesse probanque. Cod, Theod. III, 48 (se mie classical suno fazio fazione fazione con fazione resundante.)

<sup>2</sup> Lex Rom. I, 2, 4. • Omnis judex, qui hue non oustodierit quod principes per legem judicant, ad stimatione principis ipso judec damno condempostur. • II, 18, I. • ille judex per ordine exinde ad suum principem rationem donet, quomodo inter cos judicavit.]• V. ancora altri passi nel Saviosv. 1 123. nots 9.

<sup>5</sup> Lex Rom. Vill, 4. Si confronti il Canciani nella Prefaz., p. 467.

che per ricevere in dono da lui beni della corona ', o per porre sotto la sua protezione od in suo servigio i figliuoli dei grandi signori '.

In questo abbassamento dell'autorità reale ed elevazione del poter de principi, not riconosciamo già lo stato delle cose d'Italia nel IX e X secolo, in cui i prepotenti margravi e duchi eranti assurpate presenche tutte le prerogative ed i poteri publici. Tuttos totto la denominazione di principer devonsi intendere prima di tutti conti, come risulta da molti passi di questa lez romano, segnatamente là dove si dice che il giudicare sui più gravi delitti, come l'omicidio e simili, è firestrato da tribunale del principi.

Questi principi ci si presentano eziandio come semiores o signori feudali, che hanno al loro seguito e servigio dei mitites i, qua formano già a quest'epoca una classe speciale di persone distinte (alte persone) fra gli altri non chè per cariche e feudi, anche per l'esclusiva giurisdizione dei principi alla quale sono soggetti.

I Lex Rom. X, I, I. - Agros vei mancipia aut quodquod de fescale causo per verbum regis ad qualecumque hominem doualum fuerit, » Le espressioni rilevate sono proprie al compilatore; si osservi sonche quel causa — Bal, coso.

<sup>8</sup> Il Savany, I., p. 427 rescuese in old a ragions in veraforms delle enscriptution della partira potenta, come intevast previsiones entitis. Let Rom. Paper., 1, 7, 1. - be dilto sin-millio, boc est, si diluss sine scorem foresti and si ad reper cei dei allerume paironne commendation una finaria, i dilussi dei scorem foresti and sint prestame partira permanenti (sonis so momendation) and partira protection della partira protection della partira permanenti (sonis si momentaria richitati scorem con protection). Similario della partira permanenti protection della partira permanenti protection.

<sup>\*\*</sup> Lex Rom. XI, 6. \* Si equimmipe persons de orientade essons accusants Treetts, sude monicidio, sud dem aguis criminitos, en jour crimines e principe finalister; e. C. II, s. G. II directiva e principe finalister; e. C. II, s. G. II directiva e principe finalister; e. C. II, s. G. II directiva e voluntir. XX allersa euer component. \*\* One I conti del II e e se sendo lescuo con chimatal principe in diministerary jouri; el literary concern chimatal principe in difficultiva jouri; el literary concern chimatal principe in diministerary jouri; el literary concern chimatal principe in difficultiva jouri; el literary concern chimatal principe in difficultiva in principe in difficultiva e del control del control del control del control principe in del control del control

Lex Rom. II, I, 2 militem qui cotidie in servifium principes adstat; . ib., 1, p. 7.
 milites qui în obsequio principum sunt. . Neil'antiso commento si în parois lu un passo dei semplici guerrieri, neil'altro dei toro ufficiali.

A Alte carcine ed al fouti dei mittil acomanos I seguesti pasti: Let Rom. 1, \* 6. \* 30 quianque persona fec quianque persona foci sulficio qui deplatelem per pressipe lo-nordata fectiti. 1, 12, \* 5. \* 6, via binno dani in parra potentiere est positia... c) pastic... de pastic..

Ai militi fanno riscontro i privati '. Nel breviario visigoto s' intendono pei primi i soldati, pei secondi le persone civili. Ma qui dove la parola milite viene adoperata secondo l'uso del IX e X secolo per esprimere cioè servi e vassalli, i privati non ponno essere in confronto a quelli se non i liberi, i quali non istavano in niun rapporto di obbligazione personale coi principi. Una miglior spiegazione la troviamo nell'epiteto di patriani adoperato dall' autore e che serve ad indicare gli appartenenti ad una città o ad un territorio municipale; essendochè qui patria equivale a civitas e vien usata nei testi antichi in luogo di questa denominazione o dell'altra di curia \*. Ma quando Savigny si spinge fino a supporre che i privati, appunto per la loro qualità di membri del comune municipale, debbansi ritenere per Romani ed i militi, che non appartenevano ai detti comuni, per Germani s: noi ci facciam lecito di osservare contro questa opinione, che ammettendo una tale spiegazione si verrebbe ad ammettere come dimostrato ciò che egli avrebbe dovuto provare fin dal principio, cioè la continuazione dei comuni romani nelle città lombarde. Ma la prova, o, per meglio dire, la conferma di tale opinione la si trova nei iudices e nei boni homines, che si riscontrano nella lex romana.

Dei giudici (judices) si fa qui menzione ora senza alcuna più speciale indicazione, ora con indicazioni fra loro diverse. Vediamoli dapprima nel significato più generale in cui si presentano, seppure è possibile formarsene in tal modo un concetto sufficientemente ampio ed esatto. L'autore pone la parola judez senz'altro, dove essa, secondo l'antica interpretazione, significa difensore (defensor). Ma poi egli ci descrive i judices come giudici municipali, che non potevano però esercitare il loro ufficio se non previa autorizzazione degli appartenenti alla città (patriani) e più esattamente buoni uomini (boni homines) \*. Oltracciò osserveremo che questi giudici sedevano in tribunale appunto con questi buoni uomini e nelle publiche adunanze dei liberi decidevano i casi di diritto : inoltre, che molti

qui in duas pairias conversant aut inhabitant, etc. . e così di frequente. 5 Gesch. des rom. R. I, \$ 125, Osservaz. L.

<sup>1</sup> Lex Rom. 11, 1, 2. - Si inter patrianum privatum et militem... cansam advenerit, si ille miles illum privatum patrianum annullaverit, judez de ipsa patria exinde inter eos justitiam faciat; et si etc. . vedi la nota precedente. \* · Judex de ipsa patria. · Si confronti la Lex Rom. II, I, 4. · Si inter duos homines,

<sup>4</sup> Lex Rom. 1, 10, 2. . Omnes judices, qui patriam habent commissa; . ib., 10, L. . Quicumque judex qui in patria constituitur, per consensu sorum qui in ipas patria. sunt, Ipsa judiciaria recipere debent; quod sub se judex illa judiciaria sine consensu benorum Aominum de ipsa patria per sua cupiditate prendere presumpserit, etc. • 11 commento visigoto tratta in questi due passi dei difensori; Cod. Th. 1, 11, 1, 2.

<sup>\*</sup> I, 6, 2 . Quicamque Judex sciat se cum causas judicaverit, non se abscondat in re-

di tali giudici potevano essere în una sola cittă, in cui ad oguuno era libero di volgersi per le cose sue all'uno piuttosto che all'altro di essi e finalmente, che questi giudici municipali si trovavano in una specie di dipendenza dagli alti funzionari o signori feudali (seniores).

Che coss ervi în tuto ciò che faccia supporre l'esistenza di un magistrato romano o difienore? Non ervi foro pituttosi irrecusabilmente provata dagli assessori la esistenza dei tribunali germanici? È tutto quanto vi è detto circa l'giudici e circa la ristretta sfera del loro circondario giurisdizionale, la loro giurisdizione subordinata ad un'altra superiore, l'adesione dei comuni necessaria per conferir loro un tale ufficio, non combina forre perfettamente coll'istituto dei giudici subalterni della costituzione giudiziale dei Franchi, sia che essi chiaminici con vocaboli franchi vicari e centenari, o con espressione langobarda gastaldi e giudici pedanei, o finalmente con denominazione romana tribuni e locopssiti?

Esaminiamo queste speciali appellazioni dei giudici, cioè:

- I. Judez provinciarum o provinciati, che nella lez romana equivale perfettamente al semplice judez <sup>2</sup>; poiche la parola profincia vi è adoperata nell'identico significato di patria o civitas <sup>2</sup> e quell'espressione non è propria dell'autore della lez romana, ma ricavata dall'antica interpretazione, nella quale si intende parlare del rector e del prassa provincia.
- 11. Troviamo inoltre nominati alcune volte judices privati od anche mediocres, ai qualii erano contrapposti i seniores principes come giudici superiori, nella stessa maniera che lo erano, come ceto superiore, le altre persono, o milites e privati. Ma questi ultimi, per le cause che non riguardavano la libertà, la vita e la proprietà, di-

moto loco, neque solus Judicium donet, sed cum bonos homines et la aperto domo... et ante plures homines suum judicium donet, et quod rectum est judicet. •

110, 11 - et a: allos judices, si ipsa civitatem et loca sund; et si lhidem non fuerini alli judices, postes la alias civitates et loca ad Mos judices qui l'hidem sunt et testimonium et defensionem habeant. -

- 2 1, 6, 3 + rt pro gratia de suo seniore pauperes opprimere non presumant + 3 Lex Rom. 1, 6, 3, 4, 8; 11, 1, 9.
- 4 II, I, I. Omnis judex in illa provincia, ubi constitutus est; si confronil col I, 40, I, V. la pag. preced., nota 4; III, 47, 3.
- v. is pag. preces, nota \*; iii, v; s.

  \* Cod. Th. ed. Bittres, I, 7, 5, 7.

  \* Su questo doppio fondamento non può sassistere l'opinione del Savient (I, § 125, nota d.). Il quale pone questo judez provinciarism come giudice del provinciali, casia del
- \*\* Lex Rom. II, 1, 6. \* Minores causas privatos judices (psi privati discullant et judicent, de luritro cavallo aut de modice terre aut de vaso domi; de istas aut de alias minores causas mediocres judices definiant; majores vero causas autdos personæs... ante seniores principes definiantes, etc. \*

HEGEL, Storia della Costituz. ecc.

pendevano dal giudizio ordinario dei giudici inferiori (mediocres) 1. i quali appunto per ciò venivano come giudici dei privati, chiamati judices privati, in contrapposto dei seniores principes, ai quali esclusivamente competeva la giurisdizione sui milites.

III. I giudici municipali subalterni però per una strana deduzione del nostro autore, in rapporto al contrapposto di milites e privati tolto dall'antica interpretazione, vengono chiamati anche iudices privati; pojchè, secondo l'ufficio loro demandato, essi erano giudici dello stato o respublica e quindi judices publici come i principi. Se adunque essi in altri punti della lex romana vengono compresi sotto il nome di judices publici 2, I judices privati non indicano all'incontro che quei funzionari i quali esercitavano una particolare giurisdizione di corte sulle immunità. Ciò appare specialmente colà dove l'autore cita come esempio di un judex privatus il patrocinatore ecclesiastico; locchè combina perfettamente coll'ordine di cose vigente al principio del X secolo, quando aucora poche erano le autorità ecclesiastiche alle quali fosse stata conferita la publica giurisdizione\*. Questo troviamo pure espresso nel contrapposto judex fiscalis e judex privatus 4, poichè il judex fiscalis è precisamente lo stesso che judex publicus, come il fiscus significa, al pari del publicum, il patrimonio publico o del re ".

Da ciò risulta che sotto il nome di judices pricati devono intendersi e i giudici ordinari dei privati, di tutti quelli cioè che non appartenevano al ceto dei militi, ed i semplici giudici particolari. Nel primo significato l'autore della tex romana li chiama anche judices semplicemente, oppure judices mediocres od anche judices pro-

<sup>1</sup> Anche questa indicazione trovasi già nell'antico commento, Cod. Theod. II, I, 8.

<sup>2</sup> Lex Rom. 141, 1, 3, 1 minorenni non potevano idonare ne vendere alcuna cosa, se non · ante judices publicos aut curiales publicos (nell'antico commento: auctoritate fudicis auf consensu curia), Judices publisi - sono qui i giudici municipali: secondo il Savigny dovrebbersi necessariamente attendere degli judices privati. Così appunto nella Lex Rom. XII, L. I. . Judices publics allos curiales, que sub se habent, non cos dimittant. Nam si facultatem parva habuerit. . a principe suum (dativo) exinde neticia faciant. • Gli judices publici subordinati al principe non ponno essere che i gindici municipali.

<sup>\$ 11, 48, 2. •</sup> Si quicumque homo ad duos judices, ad publicum et ad privatum (hoc est privatus, qui actor ecclesiarum est). » È victato il rivolgersi in una identica causa a due giudici diversi; în modo cioè da sottrarsi col pagamento delle tasse giudiziarie a quello da cul prima si dipendeva, . juvenior scilicet pretu componat; juvenior, . cioè il minore, ossia il patrocinatore ecclesiastico. - Il Saviuny, osserva qui, che lo schiarimento: · hoe est privatus, etc. · non è che un esempio, il quale non ne esciude altri, e che anche il magistrato municipale cobe funa propria tibera giurisdizione (immupità), al pari del patrocipatore della Chiesa. Gli è questo al certo uno schiarimento benpoco soddisfacente.

<sup>4</sup> I, 8. . Similiter omnes judices, ant fescales sint aut privati hoc sciant, etc. . 4 Si confronti Il Savigny, I, p. 444.

vinciarum. I giudici superiori all'incontro, ai quali era demandata la cognizione nei gravi delitti commessi da privati ed in tutte le cause dei militi vengono dall'autore chiamati principes, e sono principi o conti.

Ora tanto nei giudizi dei principi come in quelli dei giudici ordinari, si fa menziono del diritti degli assessori. Questi vengono denominati boni honines, bone persone v. Secondo alcuni passi della ter romana in cui si riscontrano come perfettamente identiche, quanto al significato, le denominazioni di cires e patriani, parrebbe di poter ammettere, che sotto questi nomi siano da intendersi soltanto i cittadini godonti della piena libertà, ossa gli assessori liberti eleggibili. Ma i boni hominee ci appaiono così evidentemente in altri passi della lex romana siscome i rappresentanti dei commin in giudazio e nell'amministrazione, che non si può a meno di riguardarti come assessori deputati o commessi dei commin.

La loro partecipazione ai giudizi ha luogo tanto nella giurisdizione in affari contenziosi, in cui essi pronunciano la sentenza, quanto nella giurisdizione viontaria, come per esempio negli atti di donazione di beni immobili, peri quali è richiesta la presenza dei testimoni. Essi appongono il loro sigillo alla sostanza in contanti lascatta dai deessi, onde assi-urare così i diritti dei pupilli è, ed insiem coi giudici ne nominano i tutori. Come nepure il giudice entrava in carica se non previa la loro approvazione, così anche la nomina dei curinites od actores, che erano gli impiegati subalterni del fisco, veniva fatta da loro. In unione al giudice punivano essi questi impiegati subalterni fiscali, ove si rendessero colpevoli di estorsioni ed angherie nella riscossione delle publiche imposte i. All'incontro spettava loro la facoltà di rimunerare con onori uomini benemeriti appartenenti all'infima classe.

Lex Rom. Xi, 8. V. sopra p. 415, nota 3; 4, 6, 2 — p. 446, nota 5.

<sup>2</sup> l. i0, i - p. 416, nota 4, inoltre i, 6, 4 si confronti col XII, 2, i - V. avanti.
5 ll. 10. Avvorati irodatori - nec inter bonos homines nec inter alios judices locum ha-

here deben! Si con'ronti anche il Savient, l, p. 445.

4 VIII, 5, i • et de ipsa re traditionem faciat non abecome, sed presente bonos homi-

nes... gesta apud bonos homines vel curiales testes firmatas ease debent. •

§ Iti, 49, 4 • talis pecunia omnia in unum collegatur el reponatur et de annulos ipso-

rum bonoruum komiaum segelektur. «

III, 17, 2. Seniores civilatis ipsius una cum alios judores consilium inter se habere debent, quod ad ipsos industes tutores mittere debeant, c. Che per seniores civilatis siano

da intendersi i boni Aominez, appare indubitato dal fin qui detto.

1 XII, 2, 1. • Curiales, qui fiscum aul publicum actum exigent, non in occulto cos ciegantur, sed ad electionem multorum bonorum hominum.

<sup>\* 1, 6, 4. \*</sup> Si (actores) hoc facere neglexerini, pornas judicis et civium in se noverint esse vindicandam. Che per cives alano da intendersi i boni homines, lo prova 'll passo citato nella nota preced-nia.

<sup>\*</sup> XII, 4, 5 . el insuper coram bonos homines honoratus esse debet. .

Essendo adunque pienamente corrispondente a questa posizione dei boni homines il titolo loro applicato di seniores civitatis '; noi troviamo che con ciò venga anche confermato tutto quanto fu già da noi esposto e sostenuto circa gli assessori municipali, che cioè ad essi principalmente incumbesse la rappresentanza generale dei comuni in tutti i publici affari. Soltanto è nuova l'espressione di boni homines che nelle autiche formole franche si trova bensi frequentemente applicata agli assessori, ma che più tardi cadde in disuso, dacchè furono introdotti gti assessori (scabini o judices). Senonchè quell'antica denominazione poteva benissimo essersi conservata colà, nella stessa maniera che nel paese dell'autore della lex romana era ancor nota la denominazione pure autica di curiali, sebbene in un significato diverso dal primitivo. Del resto anche la denominazione franca di scabini non era la più propria ad essere sostituita in un'opera compilata secondo il diritto romano a quella degli antichi curiali; ed ancor meno poteva l'autore adoperare quella usitata di judices meno che egli non avesse voluto entrare in una inestricabile confusione di diverse specie di judices che non potevano essere distinti 1.

A questa definizione dei boni homines si oppone quella di Savigny, la quale come ritiene che fossero cittadini romani i privati patriani e magistrati romani i judices privati, così vuole che i boni homines altro non siano che gli antichi decurioni. Ma. domandiamo noi, che cosa hanno di comune in sostanza i boni homines coi decurioni? Ammettiamo che essi fossero assessori, cioè scabini romani; ma quanto ai curiali che si incontrano nella lex romana, è detto che essi qui non equivalgono ai decurioni, sibbene a ricevitori fiscali; qual rapporto esiste dunque tra i boni homines ed i decurioni? -Unicamente quello che si deduce dalla inotesi della continuazione dei comuni municipali romani, giusta la quale «sarebbe la più inverosimile delle supposizioni quella che ammettesse che i decurioni non dovessero riscontrarsi giammai nella presente opera e per la quale, siccome i curiali che effettivamente vi si riscontrano, non sembrano corrispondere a questo significato, dovrebbero prendersi in loro vece i boni homines 3.

Ma perchè i curiali della lex romana non sono in fatto ciò che il loro titolo indicherebbe? Noi ci riportiamo qui alle nostre precedenti disamine su questi ed altri curiali del medio evo, ove abbiamo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> III, 47, 2 — V. sopra p. prec., nota 6; ib., 47, 3 • ipsi seniores et judices • due volte. <sup>2</sup> Si uservi pol to l'autore pone i boni homines insieme agli judices , come se confusero compresi sotto questa denominazione generale; il, 10 — V. sopra p. prec., nota 3.

SAVIGNY, Gesch, des Rom, R. I, pag. 448-455.

dimostrato cioè il rapporto storico di questi curiali dell'età di mezzo con quelli dell'antichità, e dalla mutata significazione del toro nome come anche da molti altri sintomi ne inferimmo la decadenza della costituzione municipale romana. Certo si è che l'autore della kez romana non poteva adoprare la parola curiali per indicare i subalterni impiegati amministrativi la cui denominazone egli deriva da curro ossia utifico, affare edi insieme nel significato chi egli vedeva attribuirsi loro nel testo antico; poiche in questo essi rappresentano il senato monicipale, mentre al tempo in cui in compitata ia lez romana essi non erano in fatto che i boni hominer. Tuttava noi romoneciamo pur sempre anche in questi curial; sebbene degeneri dallo seopo primitivo di toro istituzione una delle utime traccie dell'antica costituzione municipale romana e con ciò cnicide anche un'altra opinione relativa al paese in cui viveva l'autore della kez romana e pel quale eggi destinara i l'opera sua.

Prima però di prendere a svolgere questa opinione, non possiamo dispensarci da un esame delle idee nuovamente emesse dal Bethmann Hollweg <sup>9</sup>.

Senza prendere come punto di partenza l'ipotesi di Savigny relativamente alla continuazione della costituzione municipale romana, Bethmann tuttavia nellospiegare la lez romana coincide in quasi tutti i punti col suo illustre antecessore; soltanto egil oppugna ch'esso documento valga a provare anche per la Lombardia, quel ch'egia metterebbe solo per l'Istria (e perchè non anche per il Frinli?). Dunque nell'Istria avrebbe avuto origine, secondo Bethmann, la lez romana; essa dovrebbe essere in armonia colle condizioni colà vigenti in forza della cottituzione franco-romana e ad essa dovrebbe per sinegoli indizzatone ancora più distillamente irfirisi.

Ora per ciò che riguarda l'esplicazione di questa lez romana ben poco ci resta da aggiungere alle cose già dette in proposito. Una prova non equivoca in favore della costituzione municipale romana Bethmann la trova nella elezione di una autorità giudiziaria prosta ad una città de al catesti cerritorio, fatta per mezzo di finnzionaria subalt-rni dei tribunali, locché è affatto estraneo alla costituzione franca (V. 35). Ma la nostra lez romana richiede a tale elezione sollanto il comensus s'il quale già stota la Franchi dovera, nella nomina dei giu-

<sup>1</sup> Pag. 203-205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ursprung der Iombardischen Städtefreiheit, 1846, pag. 28-50.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lex Rom. 1, 10, 4. — pag. 416, nota 4. Appunto la distinta indicazione dell'elezione nel testo originario: Cod. Throd. 1, 11, 1. Hinterpr. - Hi instituantur civitatum defensors, quos comensas civitum el subseriptio universorum elegiace cognoscular - è cola comesa.

dici subalterai, esser dato dai messi reali. Ma ammettendo pur anco cheavesse longo uneflettiva elezione, anziche una semplico prestazione di consenso, ammesso anche che l'appellativo di eletti spettasse esciusione di consenso, ammesso anche che l'appellativo di eletti spettasse esciusione di consenso, ammesso anche che l'appellativo di eletti spettasse esciusione di consenso, noi non potremo ancora ritenere che questi judices fossero gli ancibi in aggistrati municipali o difensori (defensori, del momento che a quell' epoca la costituzione municipale romana era riguardata come antiquata e passata in dissuso perifion nell' impero di Bianzio \*, e che l'antico ordine di cose tanto nell'Istria quanto nelle altre provincie romane in Italia, era stato gli da lungo tempo soppiantato da una costituzione pretamente militare sotto la gerarchia dei monistri militure ribusi, etc. 2

Per ció poi che si aduce circa la condizione eccezionale (cioè la romana) dei comuni municipali nella ter zomana, osserviamo che in parte essa non è propria della custituzione romana, potendosi benismo derivaria dalla costituzione franco-langobarda e d'altra parte, che essa, come quasi tutto ciò cho la tez romana contiene, fu tratta senza rifi sisone e senza scopo dal testo antico.

Non ci resta quindi più altro a sciogliere se non la quistione (per

Capit. a 859, c. 11 e 21 (PERTZ, Mon. Germ. III. pag. 455): • Ut judies, vicedomini, prepositit, advorati, centenarii, scabinet... cum comité et populo eligantur. • « V. pag. 199.

<sup>\*</sup>V. sulla costituzione delle provincire: Cap. II, Secione III e su quella dell'atria in parlicolare a pog. 161-163 I giudici si prisentano colà come Iribuni, domentici, vicarii o toco servatorez: questi ultimi sizanno stati i rapprisentanti del Iribuni, o meglio del maritari milliam; non certo però gli antichi retori provinciali, che in questa organizzatione più non assistona affatto.

<sup>4</sup> A. La giuris-lizione del principi è limitata da quella del giudice municipale: Lex Rom. II, I, 7 e IV, 13 Ciò può riscontrarsi anche nelle: Leges Rachis X (nel Taoya, Condiz. del Romani vinti. Milano, 1815, p. 485). « Propierea precipimus omnibus, ul debeant fre unusqui-que causam habent-s ad civilatem suam simulque ad judicem suum . . . Et si instillam non receperint, fune veniant ad nostram presentiam : nam st quis venire unte prosumpserit, priusquam ad judicem snum vadat... (component solidos quinquaginta. » Soltanto la determinazione della pena appare qui nuova, poiché dei resto questa via del giudici inferiori e superiori sussisteva già da lungo tempo ed era per legge prescritta. LIUTPR., Leg. IV, 7, 8 - La stessa prescrizione sussisteva anche nella costituzione giudiziaria dei Franchi, vedi sopra pag 351, B. I passi della Lex Rom. II, I, I e 9, I quali non sembrano contemplare il patronato dei principi per le loro genti e commendati, contraddicono troppo alla considerazione d'altronde assat grande ch' essi godevano, per non lasciar supporre una errata versione del Cod. Theod. II, I, I e II (Interpr.), nella quale II compilatore pose I sum principes al luogo del dominus dei Visigoti, - Per tal modo si spiega nnche ciò che sta scritto nella nostra Lex Romana circa al faro privilegiato nel clero , nel che il Betramann-Hollweg, vuni riconoscere l'influenza delle Decretali Pseudoisidoriche, mentre egli riscontra i passi originali del testo visigoto: si confronti per la Lex Rom. XVI, I - Cod. Theod. ed. Bitter, XVI, II, I; per la Lex Rom. XVI, I, 3 - Cod. Theod. XVI, 2, 23 (interpr.); per la Lex Rom. XVIII, II - N. v. Valentin. XII (Int.)

altro capitale) dei boni homines, i quali secondo questa interpretazione dovrebbero significare lo stesso che i curiali. A noi sembra storicamente inesplicabile che questi mitassero il loro nome e la loro qualità, nel titolo e nell'ufficio affatto stroniero degli assessori, mentre pure il loro titolo con una parte delle loro primitive instituzioni erano state trasferiti ad altri funzionari. Noi riscontriamo in ciò piuttosto un risultato che prova l'insttendibilità del fatto stesso da cui si vuol derivardo.

Per ció poi che riguarda la interpretazione della lez romana, in base alla costituzione ed alle condizioni giuridiche dell'Istria 4, ci troviamo costretti a rifiutare i rapporti sui quali essa si fonda. Poleche se la facoltà di eleggersi certe autorità, confermata unella anno 815 dal re Lodovico il Pio alla provincia d'Istria può presentare un punto caretteristico di confronto, nella lez romana tuttaria noi non troviamo espresso abbastana chiaramente de energicamente, anzi non si può mai rilevare con certezza ed evidenza che cosa dovesero gli Istriani rivarpomettersi da un tal privilegio. La parole, che secondo Bellmann dovrebbero servire a precisare un tal privilegio pur tropppo non sono che una copia tolta materialmente e senza riflessoue dal testo antico, ed inseria nel nuovo l'avor della fez ramana \*.

Forse a noi riuscirà di stabilire una presunzione attendibile sull' origine della *lex romana utinensis*. Per dirla in brevi parole, noi crediamo che il luogo di sua origine altro non sia che la Rezia Curiense.

Tutti sanno che il passe alpino dell'alta Rezia, Ratia curienzia (a un di presso l'odierno Cantone de'Grigioni) il quale solo conservò la propria antica denominazione dopo la caduta dell'impero romano, non venne occupato nè dagli Alemanni ne dai Bavaresi che pur si sparsero per tutto il rimanente della Rezia, ma, staccato dal regno sotrogoto, all'epoca in cui questo cadde in Italia, passò immediatamente sotto la dominazione dei Franchi'. È però naturalissimo che da principio si siabilissero colà soltanto pochi Franchi el altri Germani, stantechè quella

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Il Bethmann-Hollweg, Op. ctl. p. 45, 46. Come questa autonomia delle provincie romane abbia avuto principio, fu da me già dimostrato. Pag. 104, 105.

Lex Bon. XVI, i. a. Principes terrarum comes antiques leges comm dementiaposarili, det conditionativit et overflets even tituma legesta personals neuralisme entitoritativity and consistent and consistent and consistent and consistent and veloc Corvigit è pervenso al punto più significante, di Il contrato coll titume continutione sell'antico Col. Tond, e. 2. de religiona XVI, Ill, or qui limperatori tutorio e Tondolo punton cei modi signetti: - En que riene catoloticam fatem vei ciliar ordinario. Proventi correcti supportititione simmonio, delegrar di reviolate constraire proregierum.

<sup>5</sup> Eigennonn, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte, 1, § 24, B, e 24.

regione sterile e selvaggia non offriva ne un soggiorno attraente, ne un possesso proficuo e che in seguito a ciò la lingua e la instituzioni romane abbiano potuto mantenersi colà più lungamente che attrove. Infatti fin nel secolo VIII si riscontrano colà tracce evidentissime di costituzione romana, nonchè nomi personali generalmente romani, e sarcibbe ottima cosa il confrontare le testimonianze documentali di questo fatto che trovansi in quel passe, con quelle che ne dimostrano l'esistenza in altri paesi, onde così rilevarne esattamente le differenze.

Nella Rezia curienee al luogo dei conti stavano sotto la dominazione dei Franchi gli indigeni presides, la qual dignità era erebitaria presso la più cospicua e doviziosa famiglia del paese, dalla quale scegilevansi pure i vescovi di Coira che da ultimo riunirono nella loro persona tanto la temporale quanto la autorità spirituale: L. l'ultimo preside di tal sorta fu il vescovo Tello, figlio del preside Vittore. Di ini ci resta un importante atto di donazione causas mortis pel quale il canonicato di Coira e il chiostro di Disentis vengono arricchti di vasti possedimenti. Questa donazione ebbe luogo l'anno 766 in Coira coll' intervento dei boni riri in qualità di testimoni, i quali si firmarono nel documento; sonovi così firmati oltre il prete Foscio, che compilò di documento per ordine del vescovo, oltre dodici persone, cioè un prete, un giudice, cinque militi e cinque curiali. \*

Qui riscontriamo subito una sorprendente armonia nelle denominazioni degli umpiegati e di diversi ordini sociali che trovano uella lex romana: boni homines, judices, milites, curiati. E l'accordo si fa ancora più evidente, ove più accuratamente si prosegua il confronto per quanto il documento ne porge occasione; se nonchè anche qui si riscontrano alcuni cambiamenti, i quali in un periodo di più che cent'anni, quale corre tra la lex romana o

J. Möller, Schoolzergeschichte, Vol. 1, Cap. 10, pag. 183 seg. (Leipzig. 1786.)
 Il documento trovasi giusta Il Maril. Ann. Ord. S. Bened. ristampato pella: Germania.

Sacra. Episoop. Curiensis in Binella op. Ambros. Eicnonx, 1797, n. 2 — Tellione era veseove dl. Coira dal 738-771 (ib., p. 24) egil strsso nomina suo padre nel Doc. « (hereditas) padris mei Victoris vel litustris prazsidis. »

3 • Acta Caria in civitate publica sub prazecila vitorum bosorum plurim-rum sestium.

<sup>+</sup> Sigman manus domini Telinini episcoji inglinini, + Sig, pretipire Siyvani testi, + S. man, Junishim Judicit testis, + S. Premedit urdelit testis, + S. Loborcois do Anede cardioli testis, + S. Loborcois do Anede cardioli testis, + S. Nanii de Ermine militar testis, + S. Loborcois de Malle militar testis, + S. Panii de Termine militar testis, + S. Chamij de Carin cardioli testis, - S. Loborcois de Pedia militar testis, - S. Loborcois de Pedia militar testis, - E. Nacisiani de Vivo Medicie unitali testis, - S. Postesios de Pedia militar testis, - E. qui Fuedo pereliper Jussus a demitie men Tellone episcopo hanc devaluteme neripal et manu men popra maloripal, -

questo documento, dovevano necessariamente verificarsi nell'andamento naturale delle cose.

Il vescovo di Coira era dunque un princeps della lex romana, il judex, un giudice a lui subordinato pei privati; i milites poi accennano evidentemente di appartenere allo stesso ceto di cui fa menzione la lex romana, di vassalli cioè e fedeli del vescovo . Ma se il feudalismo erasi già introdotto nella Rezia curiense in modo che i militi costituissero già un ceto speciale, la curia romana (i curiali) non potevano più conservare la loro instituzione originaria. In loro vece troviamo quindi i boni viri se non ancora, a quanto pare, come una autorità costituita, però come persone aventi una speciale vocazione e qualifica. Fra questi si trovano pure alcuni curiales, i quali erano evidentemente publici funzionari della civitas, cioè non propriamente del paese di Coira, che ancora nel secolo X viene indicato come una semplice e singola località a, ma sibbene di tutto il cantone, che comprendeva in sè stesso anche la città (civitas) e nelle cui diverse località risie tevano i curiali 1. Questi adunque non erano ancora nella decadenza in cui li troviamo all'epoca della lex romana, poiché essi facevano parte ancora dei boni homines e nel grande e solenne atto di donazione vengono dal vescovo chiamati come testimoni; ma essi però non rappresentavano più l'antica curia romana, sembrando piuttosto che questa rimanesse nell'uso: curiali soltanto come nome del capoluogo della civitas '; ed è ben naturale, che più tardi sotto l'influenza delle instituzioni franche e specialmente del feudalismo e del tribunale degli assessori, andassero a poco a poco disparendo, fino a diventar semplici impregati fiscali, quali li troviamo effettivamente nella lex romana,

Tuttavia noi non istaremo paghi a queste verosimiglianze, poichè a nostra gran ventura altre posteriori notizie ci furono tramandate dal paese al quale noi attribur vogliamo la kex romana, notizie che confermano nel modo più soddisfacente la nostra supposizione.

Il 11 vectoro il riorda nel suo testamento: « hem definimus de fidelibus nostrio, qui-bus, quantum concessimus nobis viveribitus, e pot tolium nostrum donamus; « ol ancora in particolare di uno di essi di n.me. Senatore: » praster colonium, que concessi puntori me Senatori pro servicio non in joso Malie (sosta Móla). « Si confronti in Leva nome del presenta del presenta del propositio del p

<sup>2</sup> V. MÜLLER, Schweizergeschichte, I, Cap. 12, nota 326.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soltanto uno di questi era di Coira: • Claudius de Curia curialis. •

<sup>4 -</sup> Acia curia in civitate publica. • La Lex Romana intende per curia, cura, officio, Quesi'ultima espressione riscontrasi in questo significato generale anche nei Documento: Si quita, persona minima yet maxuma, judicia agons, cura aut regulis potestas, etc. •

La Rezia curiense fino al tempo di Carlo Magno conservò i suoi principi nazionali e poco commossa dal movimento mondiale di quell'epoca, non ebbe a subire che poche e insignificanti modificazioni nelle sue primitive instituzioni. Ma al sopraggiungere di Carlo Magno essa dovette uscire da quello stato d'inerzia e d'isolamento. Poichè Carlo che teneva dovunque energicamente le redini del governo e che alla Rezia curiense, come a punto di conginnzione coi paesi da lui nuovamente conquistati in Italia, molto maggiore importanza annetteva che non i suoi predecessori, Carlo Magno, diciamo, le propose un conte, che limitava in tal modo il potere del vescovo di Coira alla semplice giurisdizione spirituale, Da ciò ne venne un conflitto tra le due autorità e la discordia net paese, per il che il vescovo Vittore II di Coira in una lettera da lui diretta nell'anno 821 a Lodovico il Pio, levò alta ed amara lagnanza 1. Già la nuova instituzione delle contee franche doveva per sè stessa modificare essenzialmente l'antica costituzione della provincia. Senza dubbio furono allora confiscate tutte le publiche proprietà della civitas consistenti in fondi, edifici ed entrate, e furono in parte riserbate come domini e diritti del fisco, in parte date in feudo ai conti. Dell'esistenza dei domini regi in quel paese fa testimonianza un atto di donazione di Carlo il Grosso 2 e quali poi fossero gli altri diritti del fisco lo si rileva dai privilegi concessi da Ottone I alla chiesa di Coira \*. E fu appunto per questo passaggio delle publiche proprietà nelle mani del fisco che i curiali, i quali le amministravano dapprima a nome e nell'interesse delle città, diventarono, da autorità municipali che erano, semplici impiegati fiscali, appunto come ce li rappresenta la lex romana.

Procedendo nella storia della Rezia uriense desunta dai documenti tramandatici, troviamo al principio del X secolo ricordato come margravio del paese un tal Burcardo, quello stesso che più tardi di-

¹ Ambr. Eichnonn, I. c. n. 6. • Que destructio vel pezda post Illam dicitionem, quam bone memorus genitor vester inter opiscopatium et comitatum ileri præsepti, et nos longo termino ab ligo fainnas vestill, subito a Bioderico et suo pravo socio Herionio post acceptum comitatum facta est el adhuc ila permanet, etc. •

NEUGANT, Cod. Dipl. Alemannia: Typis S. Blasti, 1791. T. I. n. 353, p. 451 - quasdam res in ella, quae dictur Ratticis in pago Retia quod allo nomine Charrenola appeilatur. Si confronti la Lex Rom. X, I. I. - Agros vel mancipia aut quodquod de fescale causa (i. e. r.) per verbum regis ad qualcumque hominem donalum fuerit. »

<sup>3</sup> Auns, Elemons, L. e. n. 18, over al vescovo di Colra vien conferito i comuni facusu de curiensi cominium. Innerventu Lualujuli dilecti illi in usatri (ul quale è chianano annie duz Bhaiser); e. n. 21 dell'anno 939, nel quale Ottore i gli conferites le segorati regale: « demindiam parteria lipiusi circlatici cum lali districtione el jura, sincita batessus ad nostram pertirebal potentialem., cum edificiii in muro., froncesso mone... et integrifazione monetta, etc.

venne duca di Svevia I. Questi nell'anno 920 sedera nel tribunale di Coira per decidere di una lite insorta tra i monaci di S. Gallo ed il vescovo di Coira in punto all'abazia di Pfeffer, sul che ci resta un importante documento, il quale toglie qualunque dubbio e qualunque incertezza circa al luogo d'origine dal Eer romane?

Il' giudizio su menzionato (mallum publicum) fu tenuto sotto la presidenza del duca Burcardo e del vescovo Valdo di Coira a Vinnona (ossia Vennonica nella valle di Lugnez sul fiume Glurner).

Le due parti contendenti, i moiaci col loro decano come attori ed il vescovo come reo, erano rappresentate dai loro patrocinatori (adecati). L'avocato del vescovo si richiamara al suo notorio diritto (et hoc seit omati populus de Gururenda) e ad un documento del re Corrado. Il duca Burcardo ordino si leggesse il documento e comando poscia a quelli, cui competeva, di decidere a norma eld diritto romano. Pertanto tutti i Romani ed Alamanni si pronunciarono in favore del vescovo. Essi firmarono la sentenza in qualità di giudici (judices), mescolando così nomi romani e tedeschi ad un tempo <sup>3</sup>.

Questo documento data a un dipresso dall'epoca siessa da noi assegnata a alla lex romana e non lascia a desiderare cosa alcuna che riguardia loro concordanza. Vigera quindi ancora nella Rezia curiense il diritto romano, secondo il questo di regolo deciderano soltanto assessori romani: ma siccome nel caso da noi menzionato l'una delle parti si reggera secondo il diritto degli Alamanni, così noi vellamo assunto nel giudizio anche assessori alamani fora anche la kaz romana metto per principio fondamentale: che ciascuno debba vincere la sua causa secondo il proprio diritto t. Quegli assessori si chinamano giudici, od anche la kez romana qualifica come giudici i doni homines, benche, pel motivo sueperseso, dia la preferenza alla denominazione usata parimenti nella Rezia curiense <sup>5</sup>. Finalmente il giudizio misto nel caso di cui sonra decida escondo il diritto romano: che- ove l'al-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anne. Elemone, pag. 45. • Burchardus marchio curiensis Rhætiæ, da un documento dell'Imper. Lodovico, d. 903.

<sup>2</sup> NEUGART, I. C. I, n. 703, p. 572. Noticia de judicando inter Waldone episcopo et de monachis Sancti Galli et advocato corum. « L'oggetto della contesa è indicato nell'introduzione del Ducum. « de abacis Favariensi.) »

SE perfecto pracepto, mandavit dux Burchardus, ut secundum legem romanum judicarent, qui de huc causa facera debuissent. Iudicaventot omnes Romant et Alemanni, si Canoldas cam advocato suo cum legitimis testibus de Outerosta non potulssent episcopum et advocatum suum de hac re vincere, postea quereiam nor rationem habere. — Judices: Alexander, Starculfus, Schonus, Ferenberts, Schaus, Constandus, etc.

Lex Rom. I, 4 · qui majorem numerum habuerat de bonos homines ipse in judicio secundum legem suam causam vincat.

<sup>\*</sup> V. sopra pag. 420.

tore non possa convincere il reo con testimoni legali che siano abitanti di Coira, non faccissi longo ne all'accussa ne à ul diritto. Le le les romans reca la tesì seguente perfettamente conforme al canone succennaso: che debba guadagnare la causa colui che pioù citare ' in suo favore il maggior numero di boni homines come testimoni o fideissori'.

Finalmente abbiamo in prova della nostra opinione una sorprendente cincidenza di località. Infatti della Exromana atinenzia vennero finora ritrovati soli tre manoscritti, il primo ad Udine, che pare fosse dapprima nell'archivio della cattedrale d'Aquileia \*, e git altri due a S. Gallo; umo di questi poi avera appartenuto precisamente al chiostro di Pfeffer. Su questo chiostro, situato nella Rezia curiones, verteva appunto la contest arte. S. Gallo e Coira, la quale fu poi decisa secondo il diritto romano vigente in quest'ultima. Ora del locisa secondo il diritto romano vigente in quest'ultima. Ora del locisa secondo il diritto romano vigente in quest'ultima. Ora del locisa secondo il diritto romano vigente in quest'ultima. Ora del locisa della vigenti di diritto vigenti della

Se, dopo tutto ciò che si è detto in proposito, la Ler romana, originariamente in vigore nella Revia curinese ed accidentiamente ritrovatasi in Udine, venisse chiamata con maggior esattezza curienzia anzichè urinenzis; altora potrebbero-anche meglio spiegarsi tutte le supposizioni alle quali noi fummo condotti dal modo di compilazione e dalle forme di questa Ler zomona, assegnando cicè alla medenia come luogo d'origine, quello siesso che fu da noi come tale indicato, cicè la Rezia curiense.

Prima di tutto dunque consideriamone l'origine; e dove mai inditi potera sorgene ed aver igore questa Ler romana se non nella Rezia curiense ove il diritto romano vigera ancora nel X secolo come diritto le troitorial? Poi la iniqua in cui è actitte e la forma in cui e compilata; e per verità ove mai poteva verificarsi una così mostruosa corruzione dell'idoma ed una si grande mancanza di criterio e di bono senso nella compilizazione, se non così dove l'impero della scienza era sicuramente assai moto esteso che in Italia e dove assai per tempo erasi formata una iliqua popolare romanza, la quale scostavasi dall'antico idioma romano assai più dell'italiano? E come, per la stessa ragione la sinodo di Magonza nell'amno 837 esortava il clero a servirsi colà della lingua popolare romanza nel predicare, come altrove della lectesa "i, cola anche l'autore della lect romanua.

I V. pag. preced., nota 4.

<sup>2</sup> CANCIANI, Prinf. I. c. T. IV, p. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Harrnein, Coll. Coccil. Germ. T. II, p. 155 • (Conc. Mogunt, provinc, sub Rabano Archirp.): Et ut easdem homilian quisque (opiscipus) aperte transferre studeal in rusticame.

volle recare a cognizione dei Romani del suo paese le antiche fontidel diritto romano, tentando di trasportarle nella loro lingua e nel loro concetto. Questi Romani alla fine del IX secolo erano senza dubbio assai frequenti nel paese alpino dei Rezi e del Norico tra l'Italia e la Germania, in quanto che colà dominano ancora presentemente i dialetti romanici e latini. Nel secolo VIII noi troviamo ancora dei Romani al Brenner, ove la civitas dei Breoni dev'essere stata molto somigliante a quella di Coira '. Anche nel Friuli langobardo non doveva il numero dei Romani nel secolo IX e X esser minore di quello che noi troviamo all'istessa epoca in alcune città occidentali dell' Alta Italia 1. Ma non è possibile il rilevare fin dove si estendesse la sfera di idee e di vedute del compilatore della lex romana. Che egli nelle sue indicazioni sulla costituzione dello Stato rapporto al reame ed ai principi, abbia avuto di mira piuttosto l'Italia che non la Germania non è che una semplice supposizione; poichè in ambedue i paesi le condizioni politiche al principio del X secolo erano a un dipresso le medesime, nè eransi ancora separati l'un dall'altro questi due Stati. La Rezia curiense non era ancora stata pel trattato di Verdun aggregata nei rapporti politici ed ecclesiastici alla Germania, essa rimase anzi assai più intimamente collegata per l'idioma, pei costumi e per la vita sociale, all'Italia.

romanorum linyusus (a) Thodissam, quo facilias emedi posini intelligere qua diesmit. A rajene qui Absancou Escensor riferire la lingua romana a quella delle contrarie della fieta e non come l'editore, al dissetto in no già presso il popolo delle Gallet, pottà initatti come mi quest'ultimo arrebbe satao natione che di docesti di Magmata Pfra i vessovi intervenoli si trovano però quelli di Coira e di Costanza, nelle di cni diocesti si partiara princi puri il immanto.

4 Vita S. Corbiniani et Aribone, c. 35 nei Meichetereck, Hist. Frising I, Doc. p. 47 « quidam nobilis romanus, nomine Dominicus, bromensaison plebis civis. « Questa citazione è ricavata dall' Escanonn , deutsche Staats-und Reobts-pesch. I, § 28, A, Osservaz, U, ove è adoperata al medesimo scope che qui.

<sup>1</sup> V. sopra p. 356.

## CAPITOLO QUINTO.

## ORIGINE ED INCREMENTO DELLA LIBERTA' MUNICIPALE

DURANTE IL PERIODO DEGLI IMPERATORI FRANCHI

Mentre col principio dell'XI secolo notasi nella vita interna e nell'esterna potenza delle città un progresso decisamente più rapido, l'intimo loro svolgimento resta ancora nascosto, finchè al termine di questo secolo si manifesta quasi dovrunque di colpo, tanto in Lombardia quanto in Toscana ne' consoli posti alla testa del comuni.

Questo nome di consoil la cui origine sembrerebbe accennare alla republica romana, la quale nel medio evo caddo basso così come la dominazione di Roma, ricompare qui come segnale di liberta. A poco a poco l'esercizio di tutte le regalie, che (cosa da osservarsi) si derivava sempre da una così detta respublica imperii, passò ai nuovi consoil delle città, benchè il titolo giuridico del possesso rimanesse sovente per lungo tempo ancora presso i precedenti signori delle città, i margravi cioè ed i vescovi. Allorchè quindi l'imperiare Federico Barbarossa nego alla città, divenute libere, di riconosecre l'acquistata libertà, esse sostennero possederia fin dal tempo dell'ultimo imperatore france Enrico V'I — Cercheremo ora, per quanto ci sarà possibile, di rappresentar los volgimento progressivo

<sup>4</sup> V. le trattazioni dei Pacta Placentina, a. 4483. « Petitio Societatis (Pratta, Mon. Germ., 105): seilliet ut imperator habbeat omnia ille, que sui antecessores habbaerunt a predictis civitatibus... a tempora postremi Henrici imperatoria.

di questo fatto pel quale i comuni giunsero a libertà. È bisogna tuttaria che noi in prima consideriamo brevemente gli avvenimenti esterni di quel periodo di tempo, in quanto essi almeno stanno in relazione con un tal fatto '.

Allorquando giunse a Pavia la notizia della morte di Enrico II. il nopolo, memore ancora del severo castigo avuto per la protervia dimostrata verso l'imperatore si sollevò inviperito. Il palazzo imperiale di Pavia, l'antica corte di Federico, fu in quell'occasione , abbattuto dalle fondamenta 1. Intanto poi che i Tedeschi eleggevano re Corrado di stirpe franca, gli Italiani, secondo il loro costume, eransi divisi ben tosto in diversi partiti. Ma avendo Ariberto arcivescovo di Milano, che colla sua influenza signoreggiava allora tutta la Lombardia, prestato omaggio al nuovo imperatore nella dieta imperiale di Costanza (giugno 1025), gli altri principi e le città segnirono il di lui esempio; meno i Pavesi i quali più non isperavano di ritornare nelle grazie del re. L'arcivescovo fu dell'atto suo di sommissione ricompensato coll'investitura del vescovado di Lodi, e quando nell'anno 1026 il re discese in Italia Ariberto gli cinse la corona langoharda. Però si poteva facilmente prevedere che l'amicizia tra l'arcivescovo ed il re sarebbe durata solo fino a tanto che questi fosse rimasto pago a lasclarlo governare come suo luogotenente in Lombardia. Da ciò ne venne che l'antagonismo nazionale tra Tedeschi ed Italiani ossia Latini, com'erano anche chiamati, andò sempre più distintamente manifestandosi, e ciò principalmente per l'attrito delle due nazionalità nelle città in cui il sentimento della propria forza si faceva ogni di più potente e distinto e scoppiava spesso divampando in inimicizie e lotte civili. E già diverse città confidando nelle loro mura e nei loro cittadini, avevano osato sfidare l'imperatore. Pavia gli chiuse le porte in faccia, mentre egli dava in preda al saccheggio della sua armata il territorio di quella città 3, ed in Ravenna seguì una scena simile a quella che era sotto il precedente imperatore avvenuta in Pavia. Anche in Roma si venne a lotte accanite tra Romani e Tedeschi.

Allorquando l'imperatore dieci anni dopo venne di nuovo in Italia, avendo l'orgoglioso prelato ricusato alla dieta di Pavia di riconoscere il tribunale imperiale seguì la scissura tra i due alleati.

<sup>4</sup> Si confronti l'opera magistrale di Stenzel, Gesch, Deutschlands unter den frankischen Kaisern, Vol. 1, 1827.

<sup>2</sup> Wippo, Vita Chuonrad, nel Pistonius, T. Ill, p. 469.

<sup>2</sup> Si vede in questa circostanza che anche le chiese erano fortificate alla campagna o rinchiuse nel castelli: e multa corum cottesica in circuita cum ipris contellis incensas sunt, ei populua qui illuc confegeral, igne et giudio periti. e Wippo, L. c. p. 471.

Anherio fu arrestato, ma fugziiosi, lerò le armi coi Milanesi. Invano l'imperatore assediò la città, ne devastò il territorio, ben tosto gli affari di Germania lo richiamarono iu patria, ed egli dovette lasciare soli a continuare la guerra i principi Italiani che ernasi
uniti alla di lui armata. Ma l'arricescovo si difese con huon esito,
institui pei Milanesi il famoso coroccio (carocium), vittorisos segnale
di guerra consistente in un carro tirato da buoi e portante la
bandiera. Finalmente la notizia della morte dell'imperatore pose fine
nell'anno 1039 alla lotta, sicchè tra Ariberto ed il nuovo imperatore
Enrico IIII figito di Corrado venne conchinsi son tosto la pace.

Ma sotto il governo di questo nobile e saggio imperatore si preparava un più vasto conflitto tra il petere spirituale di I temporale, in confronto al quale la lotta precedente con Ariberto non sembrava più che un preludio di poca o nessuna importanza. Col santo proposto di togliere gli abusi esistenti nella Chiesa e riatzarla dal suo misero ed indegno stato, Enrico III cominciò a ristabilir l'oregnava nella Chiesa, ma anche a toglier di mezzo l'antica e perniciosa influenza che le fazioni cittadine di Roma escriavano sul papato, e ciò ottenen cominando una serie di papi di stirpe tedesca. Occupavasi egli in pari tempo, con tutto lo zelo e l'energia, a togliere la simonia dominante in Germania.

Tutte queste provvidenze dell'imperatore diedero l'ultimo tracollo al buon accordo già oscillante tra lo Stato e la Chiesa, dal momento che l'ardente arcidiacono Ildebrando, il quale dopo l'elezione del pontefice Leone IX (1049) aveva preso le redini del governo ecclesiastico, ebbe dirette tutte le mire e gli sforzi della Chiesa ad ottenere non solo l'indipendenza, ma la supremazia di tutto il mondo, Al divieto che colpiva la simonia, un altro se ne aggiunse che vietava il matrimonio ai preti; nuove disposizioni per l'elezione del pontefice dovevano renderla indipendente tanto dal patriziato romano quanto dall' imperatore; finalmente Gregorio VII proibi le investiture dei laici. Allora ebbe principio una lunga lotta tra gli imperatori franchi e la Chiesa romana, lotta che Gregorio avrebbe durato gran fatica ad intraprendere ed a sostenere se l'impero non fosse già stato per sè stesso mal fermo o disunito per modo da servir d'arma contro sè stessi. Infatti il pontefice s'appoggiò in Germania ai principi, i quali appunto in quell'epoca si sollevavano contro il giovane, leggero ed arrogante loro re Enrico IV: in Italia all'ampio potere concesso alla Chiesa dalla contessa Matilde di Toscana a lei totalmente fdevota e più tardi anche ai principi normanni della Bassa Italia. Ma anche Enrico trovò numerosi alleati persin nel seno della Chiesa medesima. Poiche oltre all'essere ancora ben lontana da una salda compatta unità, noi vediamo scoppiare ben tosto nel suo campo un'aperta seissura. Milano specialmente non era ancora avvezza a sottoporsi incondizionatamente ai precetti di Roma, e la Chiesa milanese aveva pel suo S. Ambrogio una venerazione pressochò eguale che per l'apostolo delle Sante Chia-vi . Ecco il percette l'arcivescoro di Milano i un co'vescovi suoi suffraganei, l'arcivescoro di Ravenna ed altri ancora, si dichiararono ben toto avversi alle pontificati innovazioni.

Tutti questi principi e queste città uscirono incontro ad Enrico IV. allorchè egli nel gennaio 1077, cacciato dalla Germania, discese in Italia e tutti gli offersero la loro assistenza. Ma egli aveva perduto affatto il senno e la confidenza in sè stesso, ed a Canossa prostrossi vilmente davanti all'orgoglioso pontefice. Allora i principi e le città lo abbandonarono, rigettando come vergognosa l'assoluzione che loro offerivasi dal bando della Chiesa. Ed allorquando l'imperatore percorse la Lombardia per tenervi, secondo il costume antico. radunanze giudiziali, le città non gli fecero veruna festevole accoglienza di processioni e di canti, com'esse solevano fare per lo addietro; gli prepararono il campo fuori delle mura e non gli concessero se non scarsi sussidi, ristretti al puro necessario e non quali addicevansi ad un ospite reale \*. Così le città si collegavano coi loro vescovi contro il pontefice! Ma anche Enrico, vedendo negli Italiani tanta fermezza di proposito, se li stripse tutti intorno a sè come un sol uomo per incominciare più gagliarda che mai l'antica lotta a

Aven.logli Gregorio contrapposto un anti-re in Germania, ed egli fece eleggere un anti-papa nella persona dell'arcivescovo Viberto di Ravenna e conferi all'arcivescovo Tedaldo di Milano ed al vescovo Dioneji di Piacenza il vicariato dell'impero in Italia, intanto che gell andava ad affrontare i suoi nemici in Germania. Nell'anno 1081 ritorno egli in Italia, per entrare in campo contro il suo maggior nemico, il papa. Allora trassevo dietro a lui pressochè tutte le citte di 1 vescori di Toscana, ch'egli rimunerò con importantissime patenti di franchigià: la sola Firenze gli resistette, senza ch'egli potesse arrivare a superaria. Ma Roma nell'anno 1088 gli apersg finalmente le porte, lo accettò coronato imperatore, fincile non sopravena e acceiarlo Roberto Guiscardo dunca del Normanni, cocessio-

<sup>4</sup> Vedi in generale: Landulpin, Sen. Hist. Mediolan. Lib. 1 (Munatoni, Script. T. V), ove questo emerge talvolta assal fortemente.

<sup>3</sup> V. in briosa descrizione in LAMBERY, Annal., Monum. Germ. VII, p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si confronti su questa mutazione di sentimenti l'eccellenie descrizione dello STENZEL, pag. 476.

nando questa cicostanza la rovina pressochè intera della magnifica Roma. Enrico IV non potè tuttavia durare stabilmente od a lungo all'apice della sua fortuna, perchè una vita piena di vicende e d'avventure pareva che dovesse sempre trascinarlo. Però mentre l'anno seguente (1088) lo therò da s'aou due più potenti nemici, Gregori 10 e il duca Roberto, nel momento stesso che egli acquistava il sopravento anche in Germania; appunto da questo istante egli cominciò a precipitare nelle più gravi sciagure, dalle quali soltanto la morte potò liberarlo. Ma non perdiamo di vista l'Italia e le sue città.

Nell'anno 1090 Enrico discese per la terza volta in Italia: questa volta però contro la grande contessa Matilde. Dopo lungo contrasto le tolse la città di Mantova, ma non potè impadronirsi degli altri suoi ben muniti castelli, anzi presso Canossa toccò una grave sconfitta. La grande contessa difendeva allora da sola colle sue proprie forze il papa Urbano II, il quale continuava la lotta così felicemente iniziata da Gregorio contro l'imperatore, ma il partito papale tentava ben tosto il gran colpo decisivo da lungo tempo preparato, che doveva assicurare finalmente la sua preponderanza in Italia. Poichè, mentre fino allora l'arcivescovo di Milano ed una parte dei vescovi lombardi eransi mantenuti nemici al pontefice, benchè la città di Milano fosse animata da sentimenti favorevoli al papa; ora l'arcivescovo Anselmo da Rode si era dichiarato per il partito di quest'ultimo nel punto stesso che il giovane re Corrado s'era sollevato in Italia contro suo padre. L'arcivescovo coronò il ribelle in Monza e le città di Milano, Cremona. Piacenza e Lodi strinsero un' alleanza duratura per 20 anni col duca Guelfo e con Matilde. Per tal modo l'Italia fu tutta quanta perduta per l'imperatore, nè le cose mutarono aspetto pur quando il giovine Corrado, che era semplicemente un' insegna, una bandiera nelle mani del partito clericale mori a Firenze di crepacuore nell'anno 1101. Gli è ben vero che l'imperatore aveva frattanto ricuperato il suo potere in Germania; ma anche qui gli si eccitò coutro il suo secondogenito Enrico ed il papa suggellò l'infame tradimento colla sua apostolica benedizione. Così l'antica notenza degli imperatori andò dovunque sconfitta : soltanto le città renane si mantennero fedeli e riconoscenti ad Enrico fino alla sua triste e dolorosa morte (1106) ond'è che esse brillino come stelle in mezzo alla notte oscura e profonda che avvolge questo periodo della storia di Germania.

Allorquando Enrico V nell'anno 1110 discese per la prima volta con una potente armata in Italia, vi trovò quasi tutte le città reggentisi a governo libero ed indipendente. La lotta tra lo Stato e la Chiesa, per la quale questa aveva avocato a sè in pari tempo tutti à poteri supremi e segnatamente episcopale, aveva pôrto alle città occasione propizia di emancipazione ed esse seppero egregiamente approfittarne. Reggevansi già per consoli da loro medesime creati e la interna loro forza appalesavasi sovente o nelle gloriose gesta guerresche in lontani paesi, come quelle che le città marittime di Venezia, Pisa e Genova avevano intraprese contro i Saraceni; o nelle guerre che facevansi l' un l' altra. Così Milano era in continua furiosa lotta con Lodi alla quale si unirono poi Cremona ed altre città lombarde; lo stesso dicasi di Pisa con Lucca. Il re giunse bensì a riconciliare queste due città : ma egli non potè impedire che i Cremonesi toccassero nell'anno 1110 una terribile sconfitta dai Milanesi e che questi nell'anno 4444 distruggessero dalle fondamenta la città di Lodi, Milano gli aveva negato fin dal principio l'omaggio di sudditanza ed Eurico V non poteva a lungo trattenersi in Lombardia, standogli grandemente a cuore la quistione delle investiture col papa, alla quale egli pensava di por fine, recandosi a Roma per esservi coronato imperatore. Sulla via non ebbe ad incontrare altra resistenza che quella che gli opposero alcune piccole città, come Novara ed Arezzo, ch'egli punì aspramente della loro audacia. Ma in Roma il papa lo striuse con quella stessa mano di ferro, che non aveva risparmiato neppure suo padre. Contro la curia romana il cui potere fondavasi principalmente sulla opinione publica, nessuno potè lungamente sostenersi colla forza. Destossi anche allora più viva che mai la lotta tra la Chiesa e l'impero e chi ne ricavò maggior vantaggio furono le città italiane, che l'imperatore dovette tanto più accarezzare e tenersi amiche, in quanto che egli stava allora appunto contendendo al papa l'eredità della contessa Matilde in Toscana ed in Lombardia; nel che spettava innanzi tutto ai vassalli ed alle città che facevano parte di quel patrimonio il dichiarare per quale dei due contendenti volessero parteggiare. Più tardi l'imperatore fu quasi esclusivamente occupato degli affari di Germania, ove i principi eransi sollevati contro di lui per la troppa severità con cui egli gli aveva trattati; cosicchè le città italiane poterono senza essere da lui molestate, levarsi a governo interamente libero ed indipendente. Fra tutte si distinse e prosperò la città di Milano, la quale estese la sua dominazione sopra molte altre città vicine ; dopo che cioè, come dapprima Lods, così anche Como dovette soccombere alle forze dei

Brevlarium Pisanas Hist. ad a. 1444 nel MURATORI, Script. p. 468.

<sup>2</sup> Colla mediazione dei loro vescovi, i Milanesi ed i Pavesi conchiusero allora una lega o Frasiva e difensiva, la quale, secondo Popinione del crusista milanese LANDULFIO, pregludicara assai la muestà imperiale e la considerazione apostolica LANDULFIII DE S. PALO Hils, Med. c. 24, nel Murar, Script. V.

Milanesi in seguito ad una lotta accanita che era durata dieci anni (1118 fino al 1127).

Per indicare finalmente i limiti entro i quali alla fine di questo periodo gl'imperatori riconoscenno la libera costituzione delle città italiane, citervano due patenti di franchigia di Barico V, l'una dell'anno 1114 colla quale l'imperatore non solo confermava alla città di Cremona tutocio che essa pretendeva come diritto del comune (communio); 
ma le accordave ziandio il possesso del palazzo reale, situato fuori delle mura della città; l'altra dell'anno 1110, colla quale accordavasi parimenti alla città di Mantova di trasferire nei sobborghi il palazzo cesarço, a condizione però che si distruggesse quello essiente in città e la si sollevava interamente dal fornire gli alloggi e i 
viveri (albergaria) all'armata imperiale !.

Se noi ci facciamo a considerare l'interno sviluppo dal quale emanò così grande e gioriosa la libertà dei municipi italiani, dobbiamo lamentar pur troppo anche in questo periodo la mancanza di tradizioni attendibini. Soltanto nella storia di Milano restano due cronisti contemporanei; Arnolfo e Landolfo che ci tramandarono precise deltagiata notirie. Tuttle le altre cronache municipali appartengono già ad epoche posteriori e se risalgono anche tino al periodo in discorso, o non contengono che scarse notizie e di poca importanza, come per esempio la cronaca di Pisa, o recano soltanto favole e leggende affatto inservibili, come per esempio quella di Pirenza. Na i veri scrittori storici dell'Xi secolo sono troppo occupati delle grandi quistioni, degli arvenimenti del toro tempo e dei grandi e deminenti personaggi dell'epoca, per estenderas sulle speciali circo-stanze e condizioni di quelle citti tialiane, le quali nel secolo seguente, contle loro lotte contro Federico Barbarossa figurano fra le prime

<sup>4</sup> V. I Docum, nel MURATORI, Ant. IV, p. 23 seg.

nella storia del mondo. Noi pertanto, ad eccucione delle cronache di Milano, siamo ancora costretti a limitarci alle leggi, ai privilegi, ai documenti giudiziali e ad altre carte di quel tempo, le quali per l'indole loro mediesima non offeno se non dati affatto speciali e slegati. Pure anche questi documenti sono meritevoli della maggior considerazione, servendo essi non solo a complemento ed illustrazione di ciò che ci è dato attiogree ad altre fonti; ma ed anche principalmente a preservare dallo stabilire un arbitrario sistema bassto solla generalizzazione di circostanze e di fatti particolari.



## Origine dei comuni nel secolo XI.

Noi comincieremo dalla supremazia dei vescori, dalla qualea poco a poco [emano pressochie dovunque nel secolo XI la libertà municipale e, a quanto pare, senza violenti rivoluzioni. Uno scrittore ha recentemente con imagine assai hella ed opportuna paragonato questo avolgersi delle città italiane al'corso regolare dei fenomeni naturali: il potere dei vescovi, die egli, fu come la buccià, la gemma in cui rimase per un certo periodo di tempo rinchiuso il fiore della vita delle città Italiane; un giorno la buccia perdette la sua forza, ripiegossi all'indictor e presentò allo sguardo nel suo interno come un ferace fruttifero campo sul quale fiorivano rigogiose le città (Talia, a cui, simili a pomposo contorno di fopica facevano scudo ed ornamento i variopinti emblemi della cavalleria italiana).

Anche colà dove i vescovi [non appaiono signori delle città per atto formale d'infendazione, noi li veliamo escritare la suprema autorità come potenti patroni, direttori principalmente della politica esterna. Poiché, come gl'interessi delle città all'estero coinciderano d'ordinario con quelli del vescovi ed erano da questi ultimi rappresentati; così quelle riguardavano come resi a sè gli nonti e gli affonti che questi ricevevano. Così nell'anno 1036 durante la dimora dell'imperatore Corrado II in Milano, avvenne in questa città un moto popolare, occasionato dall'essersi sparsa la voce che l'imperatore disegnava ritogliere all'arcivescovo l'investitura di Lodi v. Così pure il popolo milanese, benché fosse d'altra parte favorevole alle fiforme eccle-

<sup>1</sup> Luo, Gesch. der Hal. Staaten, I, p. 417,

ARNULPHI, Hist. Med. 11, c. 42

sisatiche o a motivo di queste si trovasse in conflitto col suo arcivescova e col ciero, dimostrosi dappis gelossismo inverso il pontefice Gregorio VII unicamente per timore che la Chiesa ambresiana patisse danno nell'onore e nell'indipendenta. Dopo la conquista delle isole Baleari intrapresa dal Pisani contro i Saraceni (negti anni 1114-1110), e da essi condotta Eprisosamente a termine per l'onore della cristianità e per loro vanto ed interesse, il papa Gelasio II ne il rimunero elevando la loro Chiesa ad arcivescovado con giurisdizione sulla Corsica. E quando il pontefice Caisto II in un concilio tenutosi a Roma nell'anno 1123 volle togliere ai Pisani la dominazione sulla Corsica per daria denovesi, il vescovo di Pisa che rappresentava al concilio la causa propria e quella della città, altossi furbinodo, gittà o'i picti del papa il berretto episcopale e l'anello, gridando: lo non vogtio esser più oltre tuo vescovo od arcivescovo:

Esisteva quindi, almeno esternamente, nelle città un accordo invidiabile tra lo Stato e la Chiesa, accordo che promosse non poco la grandezza e la libertà dei comuni. Però si venne talvolta a contese accanite in quelle città in cui I vescovi tentavano oltrepassare i limiti delle loro competenze, oppure dove il popolo non voleva più oltre sottostare al loro legittimo potere. Un caso della prima specie verificavasi già a Milano nel X secolo, come abbiamo veduto. Alla seconda pare appartenesse la rivolta che scoppiò in Cremona durante la prima metà dell'XI secolo. Come già vedemmo, il vescovo di quella città teneva il dominio sulla città e su un territorio di 5 miglia all' intorno della medesima . Fra le regalie di sua competenza, nella patente di franchigia del 1031 di Corrado II enumeravansi oltre le imposte sulle strade, mercati, porte, navi e navigazione fluviale, anche alcune servitù di legge e prestazioni in natura a carico degli arimanni . Questi negarono al vescovo Landolfo (1003-1031) tali prestazioni e di più anche la dovutagli obbedienza. Si venne pertanto a conflitto ed a sommossa. Il vescovo fu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quando il legato del papa volle contendere la presidenza all'arcivescovo Guido, il popolo insorse a sommossa • non quidem gratia Widonis, sed Ambrosiani causa honoris, • ARXCLP. II II. C. 12.

Anatorium Pisane Hist, ad a 4419 nel Munat., Script II., p. 469. Seltanto in modo straredinario. Daiberto, Il quale guidò la flotta pisana forte di 430 vascelli alla prima crociata, aveva ottenuto Il tilolo arcivescovile, prima di essere chiamato patriarca di Gerusalemne.

<sup>3</sup> CAFFARI, Ann. Genu-nees. MURAT. VI, p. 253.

<sup>4</sup> V. sopra pag. 387, 388.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mcarr, Ant. H. p. 73. Printerea alias consuctudines, quas sui antecessores ad illam potestatem pertinentes et angarias quondam haburrunt, et foirum de Ipsa civitate, quod ad nostrum servitium colligi usus fult, et poress arimannorum, et albergarias.

cacciato dalla città, posti a ruba i suoi beni, il suo castello ben fortificato e difeso da solide mura e da una triplice palizzata fu distrutto e le sue genti vennero imprigionate, rovesciate le antiche basi della costituzione municipale ed un'altra postane in vigore sopra basi più ampie, indipendente dallo Stato e da tutti i diritti ad esso competenti '. Furono però riserbati al vescovo Ubaldo successore di Landolfo la giuridizione, i censi e le imposte daziarie. Allora finalmente l'imperatore Corrado condannò con decreto i cittadini (cires) alla rifusione dei danni al vescovo ed i cospiratori della città e del territorio alla perdita dei loro beni da confiscarsi a pro della Chiesa 3. Quanto fossero però insufficienti questi decreti, sempre che non erano accompagnati da una forzata esecuzione, lo si rileva da uno scritto posteriore di Adalgerio cancelliere e messo di Enrico III (1044), nel quale in nome del suo signore, ordina ancora ai Cremonesi di prestare obbedienza al vescovo e di intervenire al di lui placito (placitum) 3. Pare che poscia, per interposizione dell'imperatore seguisse un accomodamento, il quale però senza dubbio non sarà stato svantaggioso alla causa della libertà municipale, poichè era già disegno di Enrico III di ingrandire e fortificare la città di Cremona per contrapporla a Milano, locchè seguì dipoi in fatto per opera di Federico Barbarossa. Enrico intanto ridonò alla città ed alla sua chiesa tutti quei possedimenti che le erano stati rapiti da quell'Ariberto arcivescovo di Milano (1046) 4, il quale disponeva a piacer suo di tutto quanto il regno d'Italia. Indi vi aggiunse la giurisdizione su tutta la così detta insula Fulcherii o territorio di Crema, per indennizzare (così il documento) la chiesa di Cremona delle vessazioni che essa aveva patito, non solo da esterni, ma anche da interni nemici 5.

Noi ci tratterremo innanzi tutto sulla città di Milano, la quale tanto in grandezza esterna, quanto nello svolgimento delle libere instituzioni, lasciossi addietro di gran lunga quasi tutte l'altre città lombarde e circa le interne condizioni della quale nel secolo XI ci istruiscono abbastanza esattamente e dettagliatamente i cronisti Ar-

I Giusta le parole dello scritto dell'imperatore Corrado dell'anno 1031 « ei civitatem veterem e fundamentis obruissent, et aliam majorem contra nostri honoris statum additicassent, us nobis resisterent, etc. . Ugnanti, Italia sacra, IV, p. 595.

<sup>\*</sup> V. to scripto citato nell'Uguetta, ed un altro nel medesimo anno nel Munar , Aut. VI. pag. 53, 56.

<sup>3</sup> MURAT., Ant. l. c.

<sup>4</sup> MURAT., Ant, VI, p. 215 - quia omne regnum italieum ad suum disponebat nutum. » italia nell'uso di quel tempi vale a significare soltanto la Lombardia, si confronti il Munara Script. VI. p. 87.

<sup>5</sup> MURAT., Ant. I, p. 1001 D.

nolfo e Landolfo, al quali fa seguito per la prima metà del secolo XII Landolfo juniore sopranominato de S. Paulo . Circa ai primi due osserveremo che essi appartenevano, come religiosi, alla chiesa di Milano e dalla parte attiva, che essi presero alle controversie ecclesiastiche ed alle fazioni della loro città, furono indotti ad esporro in iscritto gli avvenimenti del loro tempo. Ambedue furono mossi dal pensiero di difendere in tal modo gli antichi diritti della Chiesa ambrosiana contro le innovazioni della romana. Però Landolfo si dimostra più penetrato da questa tendenza e si esprime assai più appassionatamente di Arnolfo, il quale alla fine della sua storia, condotta di pari passo cogli avvenimenti dell'epoca, palesa in una maniera sorprendente le mutate aspirazioni del clero milanese, poichè egli ritratta it suo antecedente giudizio sulla bontà de'diversi partiti; egli infatti accompagnò poscia in persona l'ambasciata che da Milano recossi a Roma per riconciliare la Chiesa ambrosiana col papa e per ricevere l'assoluzione . Questa differenza di sentimenti tra i due scrittori risulta ancora più evidente dalla loro narrazione, storica, la quale in Arnolfo è sempre concisa, calma e conforme all'indole delle cose narrate, mentre quella di Landolfo è intessuta al principio di favole e nel suo progresso di amplificazioni di tutta sua invenzione o di appassionate discussioni, È d'uono quindi attenersi di preferenza al primo, nè accostarsi se non con grande cautela al secondo.

Abbiamo già veduto come Milano nel X secolo fosse in sostanza sotto il governo dell'arcivescovo, senza però che questi, per quanto ci è noto, venisse formalmente investito della giuristizione di essa. Col potere e cola considerazione di cui godera in Milano l'arcivescovo Arbierto, il quale ossava sidare sia l'imperatore, un margravio potera tenervi ben poca sutorità; e che cosa importava in fatto che il margravio tenesse di quando in quando giudizio in Milano, mentre i capitani o vassalli dell'arcivescovo averano nelle loro mani l'essenza del potere e si vantavano indipendenti da qualunque altro signore feudale all'infuori del solo imperatore? Trovamo pure nelle città durante il secolo XI i visconti (ricecomizev), i quali presumibilmente erano i giudici ordinari dei ilberi ed in pari tempo i loro codottici all'armata l'. Ma anche questi non po-

<sup>4</sup> MURAT., Script. Tom. IV et V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ARXULPH., Hist. Med. Lib. IV, c. 40 e V, c. 9 e cui legationi ipse ego interfui, de prateritis satisfaciens. in futuro castigari promittens.

<sup>5</sup> LANDULPH., II, C. 35 (MURAT., IV, p. 93 E) s a vicecomité lakus lakos et îpre regens, s LAND. DE S. PAULO, c. 18 (lb., V, p. 489 A). s Otho antem mediolanemis vicecomme cum multis pugnatoribus ejustem regis (Henrici V) in îpas strage (d1 fizma) corruit. s

tevano ricevere investitura se non dal re o dal margravio, nè potevano quindi mantenersi in una posizione eguale ed indipendente dall'arcivescovo; anzi essi stavano d'ordinario con lui e coi Milanesi contro l'imperatore .

La posteriore costituzione republicana di Milano non scaturi immediatamente, nè dalla supremazia dei vescovi, nè dagli antichi funzionari del regno; ma dallo svolgimento dei rapporti sociali, che noi prenderemo fra poco a considerare. In ciò ne è d'uopo distinguere l'una dall'altra di elivrese epoche, con tanto maggior cura, in quanto che l'incerto ed incostante linguaggio, che riscontrasi negli scrittori e nei documenti, può facilmente condurci ad errare 1.

I cavalieri vassalli maggiori e minori furono nel X secolo contraddistinti col titolo complessivo di milites, i liberi non infeudati con quelli di arimani, cires, populus. Però i cires nel significato più ampio della parola erano i liberi abitatori della civitas e furono poscia fra questi distinti i milites e i preposti ai comuni (scabini, judices, etc.) coll'epiteto di maiores, restando a tutti gli altri quello di minores 1. La stessa nomenclatura e la stessa gerarchia troviamo in complesso anche nel secolo XI. Così per esempio, nel menzionato scritto del cancelliere Adalgerio ai Cremonesi, che data dall'anno 1044, con una più precisa distinzione della città propriamente (civitas) e del vescovado o contado ad essa appartenente, si dà agli abitanti della prima il nome di cives maiores e minores ed a quelli del secondo l'altro di milites e di populus 4. Per ciò che riguarda poi specialmente i cices noi troviamo che in una patente di franchigia di Enrico III alla città di Mantova essi vengono dichiarati arimani 1. In un'adunanza giudiziale tenuta dai messi di Enrico IV in Padova nell'anno 1077 col vescovo e col conte di quella città, troviamo pure che i cives Padue riconoscono il diritto dell'abbazia di

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nell'assedio di Mitano fatto dall'imperatore Corrado fu ucciso il nipote dell' Imperatore da « Eriprandus viercomes, miles militenarius e regali prosapia ortundus. « Lano. II, e. 23. SI confinuli auche il Luo, Verjaranny der Jouward SI, pag. 14), ove a ragione si osserra contro l'asserto del Gitturia, che il litolo di visconte nell'XI seculo non è annora da ringundarsi come nome di famiglia.

<sup>\*1</sup> miei immediaji antecessori sono anche qui: il Luo, Verf. der Lomb, St. p. 122 seg. il Saviont, Gesch. des röm R. Vol. III, § 40 seg.; il Bethuann-Hollweg, Ursprung der lomb, Sääldefrebeil, § 36 seg.

<sup>5</sup> V. supra p. 405 seg.

MURAT., Anl. VI, D. 53 · Omnibus militibus valvassoribus, omnique populo in epiactual cremonents seq in comitatu habitantibus, nec non cuncils civibus, taon majoribus quam minoribus.

<sup>4</sup> MURAT., Ant. IV, p. 45 - prestictos cives, vi felicet eremannos. -

santa Giustina sul territorio di Vallis de Mercato. Anche il cronista Arnolfo comprende sotto il nome di cises tutte quante le classi degli abitanti della città.

Da queste citazioni, come anche dalle condizioni giuridiche di quell'epoca risulta che cirez erano soltanto i cittadini od arimanni godenti della pienezza dei diritti; mentre te classi inferiori della popolazione, operai, manuali, che in quest'epoca non foroso se non pertinenzo, ossi netuti al pagamento dell' imposta e da tutela, per moltu tempo ancora non formarono una classe avente diritti politici proprii. Anche i milites appartenevano ai cirez, fra i quali anzi tenevano il primo posto; divisi però e distinti ancora in due classi: dei taliezasores maiore e dei suinores, detti anche, i primi capitanci, i secondi semplicamente radressores.

Landolfo seniore, colà dove la sua narrazione passa a considerare il conflitto delle diverse classi, dice: che la citti dapprima fugovernata da duchi, che questi conferirono a poco a poco grandi poterie considerazione ad un piccol numero di capitani, i quali per meglio socienersi, crearopo dei valvassori. Sebbene qui il nesso sotico non si seattamente sipicato, tuttavia noi riteniamo che in Milano reggessero dapprima i duces, o se trattiamo dell' epoca dei Franchi. I comiter; ma che più tarti ad essi succedessero i capitaci, cio è i grandi vassalli dell' arcivescovo, che avevano alla lor volta i loro vassalli nei valvassori.

Ambedue le classi della cavalleria trovansi nell' XI secolo indicate come nobilità (nobilitas), alla quale contrapponevasi il popolo chiamato populus o plebs 1. Sotto quest' ultima denominazione è tabolta compreso tutto il retante del popolo; ma il più delle volte soltanto quei cittadini che non erano auche militi i. Ma a quale ecto apparte-

MCRAT., Ant. I, p. 457, D.

Rileviamo qui alcuni passi di tutta evidenza: Arn. II, e. 13. Si fa qui parcia dell' associo di Milano intrapreso dall' imperatore Corrado: da una parte nateggano gli imperiali (Cesariani, di anche Teutoni-Hairi); dall' altra i circe di Milano Puccia scoppia la guerra civite: 86, II, e. 18 · Xullis Ilaque exterias adversantibus in semetipos exercest odia circe. •

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si confronti il Luo, pag. 122, con cui anche il Savinove, nella 2º ediz della sua Grach. des r

om. R. R. Vol. III, § 41, nota H, dichiara di convenire.

<sup>4</sup> Lawn, Lib. II, c. 26 - hosorificentism adque suarum dignitatum magnificentism duces noviliis capitaneis paulalim dederant — capitanet vafearsores, ul securius nova dona tenerent, sublegerant. -

<sup>4</sup> Per esemp., Laxoures, III, c. 40 « pars nobilium a: de populo multi'» e così di frequeste.

Y. D. ex, ANYLUM, II, 18 - Nullis itaque exterius adversariables in semclipos exercitor dos cares. Facture est autent, no ferviate inter e legring judeling quicking graviter contenior a milita. Unde pilots delignenter communia repenie adversum militar in arma occierurat. - Si vede che l'expressione circus comprende tuttil liberti abstanti della circitar, fra i quali la piede el i militar si osteggiavano a vicenti.

nevano per se stessi questi cirer? Leo è d'opinione che appartenessero al ceto dei nai civalieri, locche non regge. Polichè presciodendo anche da ciò che il concetto di un tale stato sociale appartiene solo a tempi posteriori, una simile definizione delle accennate circostanza pare poco estata anche presa nel senso che valga soltanto l'abilitazione a direnire cavaliere. Infatti is cavalleria erasi fin allorat poggiata soltanto sullo stato feudale e sul militare, ai quali stati potevano pervenire tanto i non liberi quanto i liberi; ed è apunto caratteristica dei rapporti sociali in Italia, che qui si so-stenessero essi, non come in Germania col contrasto dei liberi e non liberi per nascita e modo di vita; ma che rompessero per tempo le barriere interposte dalla nascita. I, locché da Ottone di Presimpe nel XII secolo viene, secondo le idee tedesche, giudicata cosa altretatot strana quanto ingistas I.

Se noi adunque distinguiamo nell' XI secolo una classe di cittadini, i quali, come facienti parte del popolo nello stretto senso della parola, non sono da collocarsi nel tra la nobilità cavalleresca, nel in mezzo a popolo pertinente o tributario; noil i interremo piutiosto per liberti commercianti e dindustriali, l'arti dei quali era tutti altro che inonorata, vuoi per la loro artistica abilità, vuoi per la loro artistica abilità, vuoi per le ricchezze che la loro qualità lascia presumero, popuro per quei cittadini che anche più tardi si distinguevano come ascritti nelle arti maggiori (artes maiores) alggi esercenti le minori (minores). Noi troviamo indete indicata questa classe già fin nell' attuale periodo dell' XI secolo colla denominazione di negoliatores, e cò in un trattato che i deputati del papa conclisaero nell' anno 1007 fin el diverse fazioni di Milano, nel quale, come al solito, vengono stabilite multe pecuniarie dei solitigere si contravventori, compresovi lo stesso arcivessovo,

I Mustre to per la cosa la si aresa convengo col lao (Fert, feer Lombs, St., pac. 182), 6. dispo che mi dichiari entero lacciene indicatival, che emittaria postrare della misco e nominatamente coli divi gii userra: — Gene individui di riot dei exvileri, con con mi fe disso giammali di ricolattire, propure nei passo citato di Lico la propure la conso con mi fe disso giammali di ricolattire, propure nei passo citato di Lico la propure la compo di battiglia si combis un consultativa, un vessillitari dei viviazzari en di exceptione di sociale su consultativa, un vessillitari bramitina i, viscibi sobilitari signidio, qui evideriennia tato, citato più propure con sobilitari bramitina i, viscibi sobilitari signidio, qui evideriennia tato, ci il privrenzo para vesti di controli di privrenzo di controli di privrenzo propietti propositari della propietti di controli di privrenzo propietti propietti di controli di controli di controli di privrenzo di privrenzo propietti propietti di controli di con

<sup>3</sup> Ottone il Grande emanò pertanto una legge imperiale, V. Otton, I et II, Leg. a. 969. Monum. Germ. IV, p. 34 e dum nostri imperil, principes publici officii et ecclesiastici ordinis... diuturnis querimoniis causentur se a servis suis propriis debitum non posse habere observismo, etc. »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De gestis Friderici I, Lib. II, c. 13. Su questo interessantissimo punto ritorneremo più tardi.

pel quale è comminata la tassa di 100 lire, fissata essendo per gli altri ecclesiastici e laici a seconda del diverso grado e condizione, a lire 20 per quelli che appartenevano allo stato (ordo) dei capitani: a lire 10 per quelli dell'ordine dei vassi; a lire 5 per quelli facienti parte dell'ordine dei mercatanti e per tutti gli altri a seconda dei casi e del patrimonio '.

I mercatanti sono dunque il terzo stato, che al principio del XII secolo costituiva la classe dei cittadini nello stretto senso della parola e la diversa commisurazione delle multe indica la varia misura di onoranza che a ciascuno stato si doveva, precisamente come dapprima la diversa misura del vidrigildo segnava il grado di libertà di cui essi fruivano. Si osservi la più antica legge di re Astolfo. giusta la quale le classi dei mercatanti e dei proprietari costituite a seconda dell'entità del patrimonio, erano collocate in posizione rispettivamente eguale anche negli ordini della milizia a e si vedrà chiaramente in qual modo mirabile si mutassero i rapporti di stato sociale sotto l'influenza del feudalismo franco e delle forme della costituzione militare. Pure essi dovevano subire ancora un ulteriore adeguamento dalla nuova libertà cittadina. Anzi un adeguamento doveva fino ad un certo punto verificarsi prima di quell'epoca e per tal modo riunirsi i diversi stati sociali in una cittadinanza indivisa in un nuovo organamento comunale. Ciò accadde in Milano (di cui noi osserveremo ora più davvicino l'interno svolgimento), ma non senza contrasto tanto dei diversi ordini sociali tra di loro, quanto anche contro il loro comune signore, l'arcivescovo 1.

Nell'anno 980 sollevossi per la prima volta la cittadinanza in massa contro l'arcivescovo Landolfo, il quale unitamente alla sua famiglia tentava imporre ai Milanesi dispotico ed arbitrario dominio 4. D'altra indole fu la rivolta suscitatasi contro l'arcivescovo Eriberto ai tempi di Corrado II. Allora non l'intera cittadinanza, ma solo la bassa nobiltà feudale dei valvassori si sollevò, trovandosi pregiudicata dall'arcivescovo ne'suoi diritti. Il malcontento scoppiò in aperta rivolta, allorquando uno dei più ragguardevoli fra di loro fu spogliato del suo feudo ". Essi abbandonarono la città e si rippirono al di

<sup>4</sup> MURAT., Script. IV, p. 33, D. + SI quidem de ordine capitaneorum fuerit... vassorus negotiatorum. +

<sup>1</sup> V. pag. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La parte storica trovasi diffusamente nel Luo, Verf. der Lomb. Stadte. Nella descrizione delle circustanze ci è però d'uopo scostarci alquanto da lui. 4 V. sopra pag, 408,

ARNOLPH, II, 40 . quidam milites, valgo vatvassores nominati. . conspirantes - occasione cujusdam potentis beneficio privati. »

fuori con quelli di Martesana, di Seprio el altri cavalicri (committonea), ai quali ai agrimero subito nanhe i Lodigiani, che trovavania ilori ni guerra coi Milanesi. Avvenne uno scontro sanguinoso a Campo-Malo, nel quale il vescovo di Asti perdette in vita; ma senza però che la quistione venisse decisa. Gli avvenimenti che si succedettero, la discordia tra l'arcivescovo e l'imperatore e l'assedio di Milano ristabilirono ben tosto la concordia nella città.

Senonché quel movimento della bassa nobilià feudale non limitava più semplicemente a Milano; ma estendevasi già per intta quanta la Lombardia. Polichè la macanza di determinate disposizioni di legge sni reciproci diritti e doveri nei rapporti feudali era un male che si faceva sentire generalmente, dacchè si comprendeva non essere più abbastanza sicura l'antica base della nascita su cui essi poggiavano <sup>1</sup>. A questa bisogna soddisfoce l'imperatore, appunto nell'epoca i cui egli assediava Milano, colla nota legge sui feudi del 1037, per la quale egli stabili i rapporti di nascita già esistenti, in modo che d'altora in poi non potessero i vassalli essere soglitati del loro feudo se non per giusto motivo e dietro sentenza dei loro eguali (pares) <sup>1</sup>. E così ebbe termine omi controversia <sup>2</sup>.

Dopo la morte di Corrado II l'arcivescovo di Milano prestò omag-

I Gli stori: I detechi Wirro ed Hitsakars, der contracte, riferiscono soltanto la generale-siliculario dei colenzasore et gregaria militire sosis inautorer militira contro i lovo signori fendali, ma riferagno fosse lo stesso identito movimento che conincido come da punto di partenza chi Misso, e il Hitanario citi anche espressamene lo sonirio del quale rimana morto il veccoro di Asti. Harmario Acoressi, Chroc., ed. a. 4033. Mon. Germ. VII, p. 122; si conficuli li Vivro ned Pistorius, III, p. 83.

<sup>3</sup> Heninann Aus. ad a. 1037. « Conjuratorum vero mannm facile compescuii cisque legem, quam et prioribus habseruni temporibus, scripto roboravit. « V. la stessa legge nei Monum. Germ. IV, p. 39.

<sup>\*</sup> La disconlante narrazione del LEO (opera citata, V. p. 105), il quale ascrive la sollevazione contro Eriberto non ai vassalli propriamente delti , ma al elves nello stretto sepso della parola, i quali si sarebbero sollevati alla difesa della loro antica libertà, poggia evidentemente sopra un malinteso, che sembra doversi apporre principalmente a carico della mancanza di critica del Giulini, che per ciò che riguarda le condizioni d'Italia fu da versali storici tedeschi ecguito in questo punto, più che nol fossero forti assai migliori. Così il chiarissimo passo di ARNULPE., II, 10: « occasione cujusdam potentis beneficio privati » si volge in suo svantaggio, la dove il Luo dice: Eriberto seppe finalmente guadagnare a sè i più potenti fra di essi, e pensava di abhajterne così il parlito; ma essi nella disperazione presero le armi per la loro avita libertà. - A ciò si aggiunge poi che questo partito fu poi indicalo col nome di Motta; nome che invece non appartiene che alla fine det XII secolo, che cronisti dell'Xi secolo non conoscono affalto, e che dall'inesperto scrittore dell' XIV secolo, Galvano Fiamma, venne per mancanza di critica introdotto qui, colla stessa inopportunità con cui I due consoli, che lo stesso Pianna fa esistere e reggere in Milano fin dal lempi di Ottone III. V. Manipulus florum , c. 434, 435. MURAT., Scr. T. IX. Che fosse poi in effetto la Moita, lo troviamo nello stesso scrittore, c. 231, all'anno 1198, su da che ritorperemo più tardi. Nella narrazione del Luo el fu cagione di molto imbarazzo , sant quale non ci faremo a discutere più oltre.

gio al re Enrico III stato eletto allora in Germania, con che la città riebbe la pace esterna. Ma ben tosto insorsero nuove discordie all'interno. Poiché come i valvassori dapprima avevano propugnato il loro diritto contro l'arcivescovo ed i costui capitani, così toccò ora anche al terzo stato composto dei cittadini propriamente detti sostenersi contro gli altri due che a lui nella qualità di nobiltà cavalleresca opponevansi. Un semplice cittadino (plebeius) fu maltrattato in una rissa da un cavaliere. Per tal motivo tutta quanta la classe dei semplici cittadini (plebs) levossi in armi contro la bassa nobiltà feudale (milites) e scelse anzi il proprio condottiero fra'suoi stessi nemici, nella persona di Lanzo, libero e valoroso cavaliere milanese, il quale, o per ambizione, o per altro qualsiasi motivo di personale inimicizia abbandonò i suoi compagni. Aizzata da ciò anche la restante nobiltà, cioè l'alto ceto dei cavalieri, si uni ai suoi fedeli . Questi, incalzati dalla numerosa massa del popolo dovettero piegare dalla città e ad essi tenne dietro poi anche l'arcivescovo, benchè egli si fosse astenuto dal prender parte ad una lotta, che indarno aveva tentato d'impedire. Tre anni durò la guerra esterna, mentre le sei porte della città munite di sei forti castelli erano assediate al di fuori dai cavalieri, coi quali erasi unita la nobiltà dei contadi del Seprio e della Martesana. Finalmente il Lanzo si rivolse al tedesco imperatore Enrico perchè ajutasse la città e ricevette da lui un rinforzo di 4000 cavalli, col quale ridusse a sommissione l'ardita ed orgogliosa nobiltà, per modo che, publicata una generale amnistia, si venne a concluder la pace \*.

Dopo di ciò la città goldette qualche tempo di calma, che tornò a vantaggio anche di Guido da Velate, nominato arcivescoro di Mi-lano dall'imperiore, poiche èsso pote così ossetneresi nella sua carica a dispetto dell'alta nobità e del cilero di Milano, che gli erano ostili per esser anche egli di bassa origine. E certo l'imperatore fece una tal scetta nel saggio intendimento, che le smodate pre-tese della nobità alla quale apparateneva pressoche tutto il ciero, noa potesse trovare appoggio veruno in questo suo primato. Altora la città concorde e perceò internamente fotre si volse contro

<sup>4</sup> Secondo le precise parole di Annolro, Lib. il, c. 18. 4 Hoc indignata certera nobilitas, parillum tamen suorum amore fidellum millibus sese consocial.

<sup>\*</sup> ARNULPH., II, C. 18, 19. LANDULPH., II, C. 26 sq.

<sup>8</sup> Il noto aneddoto di questa elezione si vegga nel Land, III, c. 2. Arnulpin, III, c. 2. chiama Guido i idoloam et a rura vonicentera; poliché egit era nel borgo di Velate. Doodo moai sa l'Unantata, it. S. IV, p. 107, che egit fosse un valurazarorius qual propositione.

<sup>4</sup> Secondo il Manip. Fior. di Galvano Fianma, c. 147, avrebbe avuto luogo effellivamente una terribile reazione della nobilità; ma in questo punto ben posa considerazione merita questo scrittore.

l'antica sua rivale Pavia, la quale, come già residenza dei re d'Italia, voleva contendere di grado colla nuova capitale lombarda; ma i Pavesi soggiacquero nella così detta battaglia di Campomorto nel l'anno 1061 '; notisi però che questa era appunto l'epoca della minorità di Enrico IV, la quale concedeva alle città lombarde il più libero campo a moti d'indipendenza.

La tranquillità e la concordia poco solidamente stabilite nell'interno di Milano, furono ben tosto turbate per le riforme ecclesiastiche di Ildebrando, il quale co' suoi decreti contro la simonia ed il matrimonio dei preti che posero in agitazione tutto il mondo, fece della metropoli lombarda un teatro di lunghe lotte di partito. Noi tralasceremo la storia dettagliata di questo movimento \* per non tener d'occhio che i rapporti civili e la formazione della costituzione republicana. Ma sotto questo rapporto è d'uopo notare come principalissimo risultato della lotta dei partiti in Milano: in prima che le differenze tra gli stati sociali sempre più andarono scomparendo a misura che i diversi ceti si divisero fra i due partati, e quindi stettero or qua or là l'un contro all'altro; ed in secondo luogo che i poteri publici a poco a poco passarono nelle mani del partito più forte, mentre il governo dell'arcivescovo e de'suoi capitani o cessava del tutto, ogniqualvolta la sedia arcivescovile era vacante o disputata, oppure rimaneva sempre dipendente dal partito che aveva elevato l'arcivescovo riconosciuto alla sedia episcopale. A meglio dilucidare il suesposto servirà quanto segue.

Come principale motore dei torbidi, che ebbero principio al tempoi dell'activescoo Guido (fino dal 1071), si nomina uno dei nomina dei addica dei activa dei activa

<sup>4</sup> ARNULPH., Hist. Mcd., c. 6.

<sup>2</sup> La si trova nei Leo, Ferf. der Lomb. St. p. 130 seg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> LANGELPA, III, c. k. \* Landulphus de magna protapla ortandus; — prateres altium forensem cirricum. Arialdus nomine, ortus in toco Cuazio prope Canturium, artis liberes magnete. \* Il crosista milianes considera con disprezzo i campaguosii: secondo altre no-tinte, Arialdo apparteneva invece alla nobilità, vedi la nota 40 del Monarost su questo passo.

trassero ben presto al loro partito gli scolari, ossia la gioventù addetta al clero. A tale scopo predicava Arialdo alla campagna, mentre Landolfo aizzava il popolo della città. Le potentissime leve del fanatismo e della cupidigia furono poste in movimento onde evocare una procella universale contro il clero dissenziente. In tali circostanze la nobiltà, dalla quale soltanto poteva il clero ripromettersi appoggio, stimò miglior partito lasciare il campo e stare osservando gli avvenimenti. Ben tosto scoppiò la rivolta, i preti ammogliati tanto nella città che alla campagna furono maltrattati e le loro case poste a ruba. Finalmente il disordine ognor crescente fece si, che una parte della nobiltà ed una del popolo si unissero onde porre un freno agli eccessi dei fanatici. Contemporaneamente l'arcivescovo convocò i suoi suffraganei ad un sinodo, che coloì di scomunica ecclesiastica i due motori della rivolta, i quali appellatisi a Roma. ne ebbero lodi per il fervido zelo adoperato. Ma Landolfo nel mentre che viaggiava alla volta di Piacenza, fu assalito e ferito per modo che poco dopo mori e così si chiuse il primo atto di questo dramma nel conflitto tra il popolo e il clero.

Che se noi ci facciamo ad osservare più attentamente la posizione dei diversi partiti, rileviamo ad evidenza che nel popolo sollevato non è a vedersi il terzo stato dei cittadini propriamente detti, ma sibbene l'infima classe del popolo, alla quale si congiunsero poscia anche quelle famiglie nobili, che avevano in origine favorito il movimento popolare. Con ciò si spiega il contegno passivo e neutrale tenuto da principio dalla nobiltà e l'essersi dappoi soltanto una parte di essa congiunta colla maggioranza dei cittadini (pars nobilium ac de populo multi) per richiamare all'ordine la moltitudine furibonda.

La perdita fatta dal partito papale colla morte di questo condottiero, singolarmente distinto pel dono dell'eloquenza fu più che compensata dal di lui fratello, il valoroso ed eroico cavaliere Erlembaldo, il quale appunto allora ritornava da un pellegrinaggio in Terra Santa. Egli era stato dapprima oltraggiato da un prete, che aveagli sedotta la leggiadra consorte. Spingevalo quindi il doppio movente di un santo zelo e d'un odio personale. Le sue eminenti qualità personali, il suo coraggio, la sua saggezza, l'instancabile sua operosità, i suoi alti sensi, la sua nobile origine (discendeva egli da una cospicua famiglia di capitani) erano tali doti, che i suoi nemici stessi erano costretti a riconoscerle . A ciò si aggiungeva che l'accennato Anselmo vescovo di Lucca sedeva ora sulla cattedra papale.

<sup>1</sup> Come il LANDULPH., III, c. 43. Muget. Storia della Costituz, ecc.

col nome di Alessandro II e prestava ad Erlembaldo tutte le armi spirituali nella guerra santa contro i Simonisti. Erlembaldo guadagnò in Milano molti giovani della nobiltà e del ceto cittadino e ciò più coi fanatizzanti suoi discorsi, che con gli altri artifici di cui gli facean colpa i suoi avversari . Allora ricominciò qua e là la lotta dei partiti con varia fortuna e alterna sorte. Essendo stato maltrattato l'arcivescovo nella sua stessa chiesa, il popolo si pose bentosto dalla sua parte, locchè costò la vita ad Aribaldo. Erlembaldo si tenne per lungo tempo prudentemente ritirato, ma riguadagnò ben tosto di nnovo il sopravento sul popolo, per modo che non rimasero fedeli all'arcivescovo se non i suoi vassalli 4. Benchè poco dopo venisse conchiuso per mediazione dei legati del papa un trattato fra i vari partiti (1067). pure Ildebrando diede ben tosto motivo a nuove discordie colle pratiche da lui sottomano condotte per mezzo di Erlembaldo presso i suoi partigiani in Milano, onde fare si ch'essi non avessero a riconoscere come legittimo altro arcivescovo, tranno quello confermato dal papa. Così la lotta delle investiture si estese anche a Milano.

Allorchè pertanto l'arcivescovo Guido, stanco della lunga guerra ed affievolito dalla età scelse a proprio successore il suddiacono Gottifredo, il quale ricevette ben' anco la sanzione reale, i Milanesi lo riflutarono, assediandolo sotto la condotta di Erlembaldo nel castello di Castiglione e procedendo, dopo la morte di Guido, ad una nuova elezione, nella quale il partito romano rafforzato da molta gente della campagna 5 fece gli estremi sforzi per elevare Attone alla cattedra archiepiscopale. Ma appunto questo aperto e palese intervento di Roma nella elezione le sollevò contro tutti quelli, i quali non avevano ancora affatto dimenticato l'antica indipendenza e considerazione della Chiesa di S. Ambrogio, e di questo numero era ancora la maggioranza del popolo e del clero 4. Attone ed il legato romano furono maltrattati, anzi il primo dovette abbandonare ben anco la sede arcivescovile. Ebbervi quindi in tal modo due arcivescovi nessuno dei quali reggeva però in Milano: l'uno di questi, Gottifredo fu riconosciuto dai vescovi suffraganei lombardi, che lo consacrarono a Novara: l'altro, Attone fu riconosciuto da Gregorio VII e pose stanza in Roma. Ma in Milano dominava come condottiero del

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lannuare, ib., c. 16 \* secreto die ac nocte juvenes civitatis ordinis miriusque populii et nobilium fortissimos duci ad se faciebat. \*

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annulpiu, III, c. 48. • Agresses turbas et civiles cogit assidue turmas ad Widonem persequendum antistiem omnemque suam delendam progeniem. Et fociaset utique, nisi generoas nuorum fletium restilisses audacia. •

<sup>5</sup> ARNULPH., Ill., c. 23 . amicam sibi non omlittens turbam agrastium. .

<sup>\*</sup> Ib., IV, c. 10. « Verumtamen major civilatis portio ex clero ac aspienti populo prisce consustudini ac regio intendebat honori. «

popolo Erlembaldo, il quale riuniva în sê i pieni poteri si spirituali che temporali , esendosi i capitani ritirati dalla città. Un tale stato di violenza continnio per molti anni, finchè venne finalmente a tutti in disgusto. A poco a poco tutti i capitani ritornarono in città, e benchè anche Erlembaldo andasse alacremente agguerrendosi, pure i suoi nemici lo prevennero nell'assalto. Anche questa volta come sempre procedette egli impavido innanzi a tutti nella pugna, recando la stendardo pontificio, ma fu pure tra i primi che caddero nello scontro (la Pasqua 1075).

Una lotta di partiti religiosi così ostinata operò senza dubbio un ravvicinamento fra i diversi ceti sociali, e sebbene stando alle apparenze sembri che tutta la nobiltà feudale fosse avversa ad Erlembaldo, pure essendo egli stesso appartenente ad una famiglia di capitani, dovevano essere certamente del suo partito altri nobili suoi consanguinei ed amici. Inoltre anche nell'ultima pugna conduceva egli un gran numero di cavalieri e cittadini che erangli rimasti fedeli 8. I capitani nemici erano parimenti seguiti dai loro vassalli, nonchè da molti del terzo stato che erano passati al loro partito. Un tale amalgama di ceti intanto fa presumere un reciproco riconoscimento e concessione di diritti, da cui doveva poi derivare contemporaneamente l'unità e l'indipendenza dei comuni republicani. Imperocchè i tempi del regime arcivescovile erano passati per sempre. Ed allora gnando i Milanesi, dopo la morte di Erlembaldo pregarono l'imperatore Enrico IV che volesse nominar loro un altro arcivescovo, malgrado che i due precedentemente nominati Gottifredo ed Attone fossero tuttora in vita, rice vettero bensi da lui come arcivescovo il milanese Tedaldo, d'alta e cospicua famiglia e già cappellano dell'imperatore, ma il precedente governo arcivescovile più non ritornò. Tedaldo tenne sempre dalla parte dell'imperatore contro il pontefice Gregorio VII, benchè il partito preponderante in Milano fosse quello del papa. Senonchè ben poca era l'influenza che il nuovo arcivescovo aveva sul popolo, e quando a poco a poco anche la maggior parte del clero accostossi alla Chiesa romana, quando finalmente la città invocò l'assolnzione dal pontefice, tutti disdissero lo scomunicato arcivescovo 4.

· Gregorio VII e l'arcivescovo Tedaldo morirono nello stesso an-

<sup>\*</sup> LANDULPH., III, c. 28. \* Interea cum Heriembaldus quasi papa ad judicandum sacer-dotes, rex ad conterendas gentes, urbem... superasset. \*

<sup>2</sup> ARN., 1V, c. 10. LAND., Ill, c. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lann, I, • precepit militious celeraque multitudini, ut armatim thealro convenient.
• Ann, V, c. 9.

no 1085. Il successore di quest'ultimo, Anselmo de Rode, tenne da principio contemporaneamente pel papa e pel re; ma alla fine si decise pel partito romano-cattolico e per Matilde, colla quale erano collegate già Milano ed altre città lombarde 4. I di lui successori Arnolfo ed Anselmo di Buis che morì nella crociata (1101) e finalmente Grossolano. l'inocrita vicario, chiamato dalla maggioranza degli ordini popolari alla cattedra arcivescovile rimasero fedeli alla medesima politica \*.. Del resto in quest' ultima elezione non si procedette del tutto regolarmente: poiché il fanatico prete Leoprando (o Liprando), che aveva già operato di concerto con Erlembaldo, e che era stato in pena di ciò mutilato del naso e delle orecchie, portò accusa di simonia contro Grossolano. Nuove discordie furono la conseguenza di questo fatto. Questa volta però ambedue i partiti erano pel papa, nè vi fu in questa lotta alcun urto di ordini sociali, o se questo si verificò, fu cosa di lieve momento, tantochè dal clero principalmente proveniva la discordia. Contro l'arcivescovo stava il primicerio della Chiesa con una parte del clero, e ciascun partito aveva le sue aderenze nel popolo 5. Ma dopo che il fanatico Leoprando ebbe convalidata l'accusa colla prova del fuoco, passando coraggiosamente frammezzo a due cataste di legna ardenti collocate l' una vicina all'altra ed uscendone, a quanto pare, illeso, Grossolano dovette abbandonare la sede arcivescovile (1103). La cosa fu portata davanti al pontefice e Milano si trovò per molti anni ancora priva di arcivescovo, poiche, sebbene il sinodo pontificio avesse sentenziato in favore di Grossolano, questi non osava ancora ritornare alla sua sede. In quel frattempo si combattè una terribile guerra contro Lodi, alla quale diedero occasione gli interni dissidi tra il vescovo e la nobiltà feudale da una parte ed il popelo dall'altra ', guerra che terminò nell'anno 1111 colla totale rovina e distruzione di questa città. Dopo di ciò si riunirono in Milano i due partiti pro e contro Grossolano in un giudizio per arbitrato composto di diciotto ecclesiastici e nobili scelti a tale scopo, alla decisione dei quali il resto del clero, nonchè

<sup>4</sup> V. sopra p. 434.

<sup>\*</sup> LANDELPH., de S. Paulo. (MUNAT., Scr. t. V), la cui crousca continua la storia di Milano dalla fine dell'XI seculo fine all'anno ri 137, pomina gii stati che noncernero alla elezione, e 5: e l'ima primiercina labbio consilio cum nobilibus, clericia et viria Mediolani, ortam populo; e qui il viri significa lo stesso che cires, come fu notato anche dal Leo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fin dal principlo si riunirono con Lagranno - quidam probi viri et clerici; » e Grossolano fu - a quadam magna multitudine vulgi et nobilium - acclamato arcivescovo, Laxo, do 6. P. c. 5.

<sup>4</sup> LAND. de S. P., c. 16.

la nobiltà ed il ceto dei cittadini, dichiararono di volersi attenere. Il giudizio degli arbitri dichiarò decaduto dalla sun dignità l'arcivescoro Grossolano e fece una nuora elezione nella persona del prete Giordano da Clivi (in principio dell'anno 1112), al quale il cronista fa rimprovero di essersi occupato esclusivamente di letteratura pagana, durante il tempo che egli soggiornò nella Francia meridionale. Il

Sebbene a questo nuovo arcivescovo, cui una parte dei vescovi suffraganei accettava ed un' altra respingeva, dovesse innanzi tutto stare a cuore l'essere riconoscinto dal papa; pure egli rifiutò di procacciarsi un tale riconoscimento sotto la condizione che il pana vi annetteva, quella cioè di prestare un giuramento che avrebbe suggellata la di lui dipendenza da Roma, Invece di far ciò, strinse egli d'intelligenza col vescovo di Pavia il quale poteva trovarsi in condizioni eguali, una alleanza tra i Milanesi ed i Pavesi, scopo della quale era la reciproca assistenza contro chiunque, non eccettuato nè il papa nè l'imperatore 5. Ad onta di tutto questo Grossolano aveva ancor sempre delle aderenze in Milano, le quali egli cercava di accrescere e di eccitare colla sua personale presenza davanti alla città, non che con promesse e doni di denaro. Nè dal contrario partito si rifuggiva da cosiffatti mezzi 4. Per il che si venne nuovamente a conflitto, nel quale perdettero la vita molte cospicue persone dei tre ceti, cioè capitani, valvassori e cittadini 5. Finalmente l'arcivescovo Giordano fu confermato da un concilio romano tenutosi nell'anno 1116 (quello stesso concilio che disciolse il papa Pasquale II dal suo trattato con Enrico V), ed in seguito a ciò anche il nuovo arcivescovo pronunciò il bando contro l'imperatore.

Sul principlo del seguente anno 1117 tutto il popolo di Lombardia fu commosso e spaventato da terremoti e da altre meravigilose apparizioni, nelle quali esso riconobbe un avviso di Dio perchè espiar dovesse le sue colpe e farne penitenza. Pertanto l'arcivescovo Giordano ed i consoli della città di Milano spedirono invito a tutte le città ed ai vescovi di Lombardia per una generale adunanza in Milano. Furono innalzati due grandi palchi (Mestra) nel santo noto (trobium) dell'arcivescovo, sull'uno presere nosto l'arcivescovo.

<sup>4</sup> Bo, c. 20 • et alii elerici et sacordotes, milites et cives, quos nos vecabimus, veniant et juvent tenere sententiam, quam nos decem et ceto dabimus. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Però si aggiunge, che egli aveva studiato con eguale ardore le epistole di S. Paolo spostolo, ib., c. 19.

<sup>8</sup> V. sopra p. 435, nota 2.

<sup>4</sup> Land, de S. P., c. 26 e pecunia utriusque pontificis ad milites et pedites bellatores, ad elericos quoque et mulieres bella instigantes pervenit.

<sup>8</sup> V. sopra p. 444, nota t.

i vescovi, gli abati ed altri prelati, sull'altro i consoli con uomini versati nello studio del diritto e delle consuetudini <sup>4</sup>. Una moltitudine innumerevole di popolo si accalcò loro diniorno, per ottenere indulgenza e perdono dall'arcivescovo e da'suoi suffraganei, nonchò dai consoli.

È questa la prima volta che il cronista di Milano fa menzione dei consoli, che appaiono in una solenne circostanza unitamente all'arcivescovo, alla testa dei cittadini. Noi li troviamo dappoi più di frequente nominati come suprema autorità di governo municipale, che non riconosceva più dipendenza alcuna dall'arcivescovo. Allorquando nel terzo e quarto decennio del secolo XII sorse un nuovo e doppio conflitto fra l'impero e la Chiesa, il quale rinnovò anche in Milano le lotte dei partiti, essendosi l'arcivescovo Anselmo dei Pusterla dichiarato per Corrado di Staufen contro il re Lotario, e avendo ricevuta la stola da Anacleto II, mentre un altro partito era sorto per il papa Innocenzo II : intervennero fra questi partiti i consoli della città (1133), onde portare davanti ad una sinodo la controversia da decidersi nei modi ordinari 2. Sotto questa medesima autorità trovavasi ancora la republica in un colle terre e città ad essa soggette alla metà del secolo XII, quando essa cioè venne a conflitto coll'imperatore Federico I 5.

Noi samo ora pervenuti all'importante periodo che può considerarsi come il principio della libertà municipale italiana: periodo nel quale alla indipendenza a poco a poco acquistata si aggiunes la chiara coscienza e la decisa volnoli. di libero reggiumento, nel quale questa si diede chiaramente a conoscere, valendosi del significante nome di consoli, il quale imprimeva irrestibile impulso a sempre maggiori propressi e pel quale le città si eressero a separate e singole republiche nel mezzo della universale republica ell'impero (respublica imperii). Ci resta dunque ora a sviluppare la nostra ultima e più importanza del consolato municipale, in relazione a quanto finora si andò svolgendo. Noi ci proporremo adunque innanzi tutto la dimanda seguente: chi erano questi consoli? Rappresentavano essi una sudorità nuovamente creata, od accennavano ad una già esistente a cui solo mutato fossessi di nome?

Le quistioni storiche non sono per la massima parte tali che a

LAND. de S. P., c. 31. • Consules cum juris, legum et morum peritis. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Land. de S. P., c. 41. • Consules itaque Mediolani in concordia utriusque partis st. – terunt. • Il cronista sesso che per lungo lempo aveva reclamato Indarno, per certo suo affare privato, fu dall'imperatore rimesso ai consoli, ved c. 44.

<sup>5</sup> Ottonis Morence Hist, nel MURATORI, Scr. VI, p. 961, 974 e così frequentemente.

domande tanto generiche si possano dare generiche risposte. Anzi tutto bisogna tener conto delle specialità. Noi ci fermeremo adunque ancora a considerare in prima ia città di Milano; tutto ciò che vi ha di identico, di diverso, o di nuovo lo rileveremo dappoi in un più minuto esame sulle città italiane, per quanto però queste ci presenteranno materia di considerazione e per quanto ce de consentiranno le noticie storiche.

Per ciò che riguarda intanto la storia interna e la costituzione di Milano nell'IX secolo, due punti di vista specialmente ci appsinon come importanti: I rapporti dei ceti fra di loro, e quelli tra la città ed il governo arcivescovile. Per ciò che riguarda innanzi tutto il governo della città, esso era passato dalle mani del conti e dei margravi di Milano in quelle degli arcivescovi e dei più potenti fendatari, i capitani, dalle mani dei quali passò finalmente dopo lunghe lotta partiti in quelle del consoli. In queste controversie intestine eransi pure in pari tempo mutati gii antichi rapporti tra ceto e ceto.

Il tentativo fatto dall'arcivescovo e dai costui capitani di fondare una dominazione assoluta ed arbitraria, falli per l'opposizione dei loro feudatari e valvassori; nè meglio riusci alla riunita aristrocrazia feudale il comprimere la borghesia e ridurla a sommissione. Stahiliti saldamente che furono i diritti dei diversi ceti colla reciproca ricognizione dei medesimi, cessò da sè anche il reciproco ostile parteggiare dei ceti stessi. A ciò contribuirono pure le controversle ecclesiastiche, le quali sempre meglio valsero a ravvicinare le discordi classi cittadine, a misura che la maggioranza di queste classi andava rendendosi indipendente dal governo dell'arcivescovo. Epperò quando la decisa preponderanza del partito favorevole al pontefice ehbe ristabilita l'interna unità e concordia, apparve come conseguenza affatto naturale, che appunto questo medesimo ravvicinamento delle varie classi sociali fra di loro già effettuatosi nelle diverse fazioni che avevano partecipato alle controversie ecclesiastiche, si perfezionasse, che la direzione comune e l'autonomia del governo passasse dalle mani dei partiti a quelle di tutto il complesso dei cittadini, che quindi i capi riuniti dei tre ceti esistenti dovessero rappresentare la nuova autorità dell'intero comune.

Non v'ha dubhio che i consoli sorsero in Milano nel modo sovra accennalo. La prima volta che si fa menzione di loro in via autentica, si è nell'anno 1107, nell'epoca appunto in cui Milano internamente concorde riportò la sua decisa vittoria sopra Lodi e Cremona, caccia dalla città l'arcivescovo Grossolano. Qui appare manifestamente che la città non avera più bisogno del governo de'suol arcivescovi, perchè si regeras già da sè stessa, con governo indipendente, mediante cioè i propri consoli · Inoltre i consoli milanesi trovansi distinti evidentemente secondo i tre diversi ordini sociali in occasione di un giudizio popolare dell'anno 1130, in cui la sentenza venne pronunciala da Ungaro, il quale come console della corte ducale (qui dicture de urete ducis) tenesane la presidenza e quindi oceupava il posto degli antichi duchi o conti, coadivato da un consiglio composto degli altri consoli di Milano, dei quali nove sono indicati come capitani, sei come valvassori, cinque come cittadini. I finalmente lo storico tedesco Ottone di Frisinga che visse alla metà del XII secolo attesta, che questa instituzione del consolato era generale ed assai bene consolidata e che i consoli si cambiavano di regola oggii anno. <sup>5</sup>.

Se quindi noi siamo indotti a riconoscere nei consoli, almeno in quelli della città di Milano, una nuova dignità, l'origine ed il significato della quale coincide esattissimamente con quella delle comunità municipali sorte dall'amalgamarsi dei diversi ceti fra di loro, ne deriva per conseguenza il questio: in quali rapporti dobbiamo noi pensare che si trovassero coi precedenti giudici delle città? — Questio che noi non possiamo qui assolutamente lasciare insoluto, stante che ponemmo già per principio: che i consoli di Milano, come i consoli delle città italiane in generale, non erano altro se non giù antichi zividici con altro nome anoellati .

4 V. i Doe, nel Givilani, Mem. di Milano, V. p. 89; confrontati colla storia del diritto romano del Savioari, Ili, p. 115, Qui si osserva: — Già fin dall'anno 1009 sembra che esisessero queste magistrature. — Certamente esse vi erano, ma il documento del 1100 al quale si riferiace il Savioari, fa menzione solitanto del mogistratus, Giulini, IV, p. 142.

Lers, Cod. dipl. Berg. II. p. 945 confronts in continuous detic citiz insubatrie del Loupe, Cl. S. ALVOR, II. Il. pp. 417. Nell'Introductione del documento de detta: certaine del desta certaine del desta certaine contra platfone capitales, confronte certaine contra platfone capitales, confronte certaine contra platfone capitales, comite certaine Mediel, continuo grouma unuel, un la Lou el quale interessano cassi queste effer, enumera 9 capitales, realizane el 7 citizales un la Lou el quale interessano cassi queste effer, enumera 9 capitales, realizane el 7 citizales que contra certaine del la contra co

3 Il noto passo: De gestis Frider. I, Lib. II, c. 43. « Cumque Tres inter eos ordines, id est espidaneorum, solleanorum et pidois esse noscantur, ad reprimendam superbiam non de uno, sed de singuiti pradicti consules eliguntur; neve ad dominandi litidinem prorumpant, singuitis pene annis variantur.

4 Ópenta à l'opinione di Los, Perfansanç der sint. Saules, pag. 114 e sp., giasta i manche a composition dei celegia dei consoli del reserve tata in antendensa di qualifi dei giun-quale la composition dei celegia dei celegia dei celegia dei celegia dei dei celegia de

Evvi però una differenza essenziale fra gli antici giudici ed i nuovi consoli, ed è che questi ultimi non potrebbero considerarsi se non come giudici delle differenti maestranze. Poichè gli antichi giudici erano fin dall'origine loro in una certa relazione colla giurisdizione dei conti, nel tribunale del quali essi facevano valere i diritti dei liberi; poi anche coi liberi comuni, che essi rappresentano tanto qui, quanto anche davanti ai publici funzionari. Ma sotto la combinata e concorde azione dei rapporti sociali nuovamente subentrati andò sempre più scomparendo la differenza tra il ceto libero ed il non libero, si formarono nuovi stati sociali, nei quali facilmente si fusero quelli che prima facevano parte o del ceto libero o di quello godente minori franchigie. Ora se ta legge feudale di Corrado stabili o confermò che le cause feudali dovessero trattarsi da un tribunale composto di membri tolti appunto dal ceto feudale, la stessa legge stabili pure che si instituisse un tribunale anche pei vassalli, ed era nella natura stessa della cosa che ogni ceto, negli affari risguardanti il proprio sociale ordinamento, non volesse che il diritto fosse amministrato da altri che da giudici tolti dal proprio seno. Ora i consoli sono appunto questi giudici che i diversi ceti da sè medesimi si elessero, non già quelli esistenti all'enoca dei conti e dei liberi. Poichè l'antico instituto dei giudici fu surrogato dai capi dei singoli ordini sociali, appunto come alla dominazione municipale, ossia all'antico regime dei conti fu sostituita l'autorità consolare, formata dal consenso di tutti questi capi dei singoli ceti.

Questi com'è naturale, avevano già da lungo tempo capi e duci, certo fin dal tempo in cui questi diversi ordini apparvero come partiti l'un dall'altro divisi; ma verso la fine dell'XI secolo succedette una rivoluzione ed il nome dei consoli apparve a significare. Punione di tutti questi partiti sotto un solo e comune reggimento. E di qui pure ebbe origine in pari tempo la comunità municipale, il così detto commune ciritatis, il quale dapprima ci i presenta soltanto come un amalgama esteriore e superficiale dei diversi ceti fa loro combinato a mo' di un trattato, ma che più tardi si compose ed cmerse come vero e viale Ordinamento municipale.

Nella ineguaglianza dei poteri e della induenza fra i diversi ceti, nella incontrastabile preponderanza in cui si mantenne per lungo tempo anora l'aristocrazia militare e innasa; tutti i potenti capitani, è facile comprendere quanto diversa esser dovesse la misura nella quale i vari ordini sociali partecipavano al governo della città Ma come mai ora, se la nobilità non volle saperne di eguaglianza

neppur più tardi, nel XIII e XIV secolo? Ma anche la separazione dei ceti non può nei comuni durare a lungo nelle sue condizioni primitive. Quanto più i cittadini menavano vita comune in tutto, tanto più essi abituavansi, mercè l'attiva cooperazione al bene generale della città più che non al promovimento degli angusti interessi di casta, a considerarsi ed a trattârsi come concittadini. Ben tosto cominciossi nella elezione dei consoll ad aver riguardo più che al ceto, alla considerazione ed alla capacità personale. La superiorità del ceto dei cavalieri nell'arte militare e nel governo della cosa publica da cui nessuna speciale industria lo distraeva, cominciò ad emergere da sè medesima. E ciò principalmente nei difficili tempi della guerra coll'imperatore Federico I. Così per esempio i consoli milanesi che si recarono al campo imperiale a Lodi, appartenevano, a quanto pare, soltanto al ceto della nobiltà 3. Da questo ceto scelse l'imperatore i 400 ostaggi da lui richesti, mentre lasciò andarsene i fanti alle case loro. Giacchè a quel tempo noi troviamo i Milanesi divisi non più in capitani, valvassori e cittadini; ma sibbene in guerrieri a cavallo ed a piedi, e fra quelli troviamo annoverati parecchi ricchi e potenti membri della borghesia , per modo che da questa e dalla nobiltà feudataria insieme pare si sia formata una aristrocrazia cittadina, che non è da scambiarsi coll'antica nobiltà semplicemente feudataria 4.

<sup>1</sup> La storia di quatos seccio reca moitepiale el diverse i testimonianza del profonoli dispersero della nobilità verso i popola, e dell'into funcionoli di cui questo hi risombiava. Basti qui il ciarre un esempio testato dalla crencam minaree di Gatavato Parara, il quada per i tempo e il circottame che vi humor riscatione semberebbile incerdible, ma che è caratteristico in sommo grado per il modo di veciere del erentata motento e per ie condizio di ciardo di condizio. Il cuestivar Lamo dei commandara il popole costro il mobilità, proria dell'assistato di ciardo di condizio. Il cuestivar Lamo dei commandara il popole costro il mobilità, proria dell'assistato di ciardo di condizioni dinterdizioni di condizioni di condizioni di condizioni di condizio

<sup>5</sup> Ottonis Morenze Hist., continuata dal di lui figlio Acerbus Morenz, il quale fu testimonio della resa di Milano. Menar., Ser. T. Vi, p. 4604 acto consuler et acto alis misistes Mediolani. • Parimenti della resa di Brescia egli dice: • miserunt consules suos et ploresque alion milites Brixin., • th. p. 4607.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> LANDULPS. de S. P., c. 39, nomina come deputati della città un chierico, un capitano, un valvassore, e Rubacastellus, civis et eques nominatissimus.

A do é d'app pors special attention rigaurio à Gavaxo Franca, il quale dissotant assai chimo quello cambio. Secondo questo criticine in nobibit (geli acmissi en representes captanti e variannel c. 201) arcibe sista, in consiste dals nonstrativos. di bilino neltrano di Cit, spegitas de vano più imprestate privrile; e, di i popolo attentivos nell'entiros dei consoli ottento una dirito di soman importanta, questo doi dei al variante del consoli ottento una dirito di soman importanta, questo doi dei al sista accidati (ex notico-brat cribine si prisciosa). Ba più testi anche i relevante dei consoli arribor passata accora sittio alla aristorrata, ed o censti reggenti arriborro posicietto i le respectato. — Co più sesse replamames giustification, soi che per nobità non celetto i le respectato.

Ma se il corso degli avvenimenti che si successero nell'interno di Milano fu quello che contribui essenzialmente alla fusione dei tro celi nel comune e nel consolato, e la vera e propria forma di tale avolgimento nel corso del XII secolo si nasconde ancora dietro attri autori ordinamenti del comune; deve sembrare importante in sommo grado il vedere come sia universalmente accettato il mode d'origine e della prima fornazione del consolato in Milano, quale egli ci è rappresentato dalla maggior parte dei moderni scrittori, tanto per città lombarde, quanto per molto altre d'Italia. In tale argomento si è dato evidentement troppo pose du na troppo ampia significazione alla generale nozione di Ottone di Frisinga sopra la costituzione della città della Lombardia '.

Questo storico, d'altronde assai pregevole, apparve affatto inconscio ed estraneo alle cose d'Italia, al pari del suo grande nipote l'imperatore Federico Barbarossa, allorquando questi cominciò per la prima volta ad intromettervisi. Egli stupisce altamente che alle città siansi assoggettati principi e nobili dei quali appena qualcuno fra i più potenti avrebbe potuto ora mantenersi indipendente \*. Ed ancor più gli fa meraviglia, che gente di bassa origine, come semplici operai, i quali esercitano mestieri bassi e spregevoli, gente che presso le altre nazioni vengono respinti come peste dalle arti libere e nobili , nelle città lombarde invece aspirino agli onori cavallereschi ed alle alte cariche 5. - Al buon Erodoto non sembrarono tanto strane le condizioni dell' antico Egitto, quanto a questo onorevole tedesco dell'alta nobiltà le condizioni d'Italia al suo tempo. Nè egli la conobbe pur una volta per oculare ispezione : egli attinse a fonti straniere le sue nozioni , per il che l'imperatore gli assegnò dietro sua preghiera una somma di denaro a titolo di sussidio 4. La descrizione ch' egll fa delle condizioni delle città lom-

si volesse intendere col cronista semplicemente i capitani e valvassori, con che il tutto sarebbe inespitcabile: poiché ove sarebbe restata la borgbesia colla quale la noblità si associò a formare il comune?

<sup>•</sup> Come specialmente il Savirari, Gerch, der rim. Rette III, p. 117.
• Orro Faisso, De guist Frid, I, lie, il e. 21. Seis applicato perció, optia egil, I isor
territori di ampagna: consistera e ci. hae commissandi potentate i o titone distintuate di
quosie stravaganti entrodoje. Di Mechanous spil el di queste deglissi entrologitate di
con il et dissima o per la sua sistantiere en meno il lumis della editori di con il et dissima o per la sua sistantiere en meno. Il lumis della sincipatione della sua fondatione, e din era coperta per medi.

<sup>5</sup> B., « inferioris conditionis juvenes vel quosibet contemptibilinm etiam mechanicarum artium opifices, quos caetera, gentes ab honestioribus et liberioribus studiis famquam pestem propellunt, ad militie ringulum vel dignitatum gradus assumere non dedicanatur.

Vedi la strana lettera dell'imperatore nel Munatoni, VI, pag. 535, la quale è dettata dalle siesse vednte, sulle quali fondavasi il modo suo di procedere contro le città.

barde, non ha quindi relazione se non con quelle città colle quali i tedeschi vennero maggiormente a contatto avanti, o durante la pria campagna di Federico I (la narrazione e le notizie storiche di Ottone non vanno più ni là di ques'opcoa, de delle quali essi ebbero opportunità di megilo conoscer l'interna costituzione. Dovrassi quindi in generale prestar fede incondizionata questo storico, as solo in quanto le di lui asserzioni trovinsi confermate dagli scrittori tilalini e dai dicommenti di nuori

Ad ogni modo devesi ammettere, che la generale testimonianza di Ottone circa il modo onde ebbe origine il consolato composto d'individui tolti a tutti e tre i ceti, è applicabile non solo a Milano, ma anche del pari ad alcune delle maggiori città di Romagna. Ravenna e Forli , come lo prova un interessante documento dell'anno 1138. Da questo documento appare diffatti, che i tre ceti onde costituivasi la cittadinanza di Ravenna e delle minori località (burgi) ad essa aderenti, ossia i capitani, i valvassori ed il popolo, si riunirono cogli stessi ceti onde componevasi la cittadinanza di Forli e sue dipendenze, e stabilirono di eleggere da quel giorno in poi in comune i loro consoli, cioè per ambedue le città un numero eguale di consoli da ogni ceto '. Noi adunque troviamo qui la stessa forma di costituzione che riscontrammo in Milano e, ciò che è più degno di nota, in un tratto di territorio che comprende molte città, stante che l'uniformità dei ceti rendeva per tal modo possibile anche la formazione di centri più vasti. Ma allora qual significanza attribuire (diciamo nol per prevenire anche questa obiezione) alla tradizione romana che si vuole perdurasse tuttavia nella Romagna?

Noi non potremo giammai altribuire una si grande importanza ed un si gran valore alla traditione romana, da trarne la conseguenza, che da essa derivasse anco solo il nome di consoli secondo la nuova significazione ad esso attribuita; dappoiché questo nome era diventato un titolo così comune nell'Italia romana che lo si dava persino ai publici scrivani. Le giovani republiche di Lombardia vollero adunque contrasseguare i primordi della loro libertà ad intilazione del grande modello: Roma, la cui memoria

FANTEIN, Moum. Bavenall, T. IV, p. 20. A So. Bavenate houlies capitated is valuanced exploitable for without certain point in the capital of the property o

<sup>3</sup> V. sopra pag. 210, nota 2.

trorb presso di loro per la prima volta un punto vitale di contatto e di unione. Da questa città venne quindi il nuovo significato attribuito al titolo di consoit, da queste città dilatossi in un coll'impulso ad uno svolgimento, ad un progresso non meno ammirabili anche nella Romagna ove nel nome dei consoil (che si riscontra in Ravenna fin quasi allo scorcio dell'XI secolo dato come titolo di famiglia ai tabellioni, ma che nell'anno 1115 appare applicato nel nuovo significato di consoli reggenti la cosa publica), nel nome dei consoli, diciamo, sembra che il tempo antico ed il nuovo diansi la mano.

Non si può con sicurezza stabilire se questa nuova denominazione data all'autorità municipale nella libera costituzione dei comuni sia stata adoperata per la prima volta in Milano. Pure ciò è assai verosimile, ove si pensi che la republica di Milano, la quale per la sua potenza e pel suo colossale sviluppo lasciavasi di gran lunga addietro tutte l'altre città di Lombardia, servì anche per la interna sua costituzione di modello a molte di dette città, ed era sopratutto atta in sommo grado a far rivivere e ad ampiamente disfondere le memorie dell'antichità nel loro più vasto ed importante significato. All' incontro ben poco proverebbe il fatto dell'esistenza dei consoli in altri luoghi, quale si trova citato nelle carte per caso pervenuteci. Anzi una delle più antiche citazioni in tale argomento la troviamo nella storia di Milano, voglio dire i consoli del castello di Biandrate dell' anno 1093 °. I conti di Biandrate ebbero assai per tempo relazioni di dipendenza colla città di Milano, dalla quale accettarono il diritto di cittadinanza, e sotto la protezione e la supremazia della quale essi estesero la loro dominazione su tutto quanto il territorio ed anche sopra una parte della città di Novara 5. Il conte Guido di Biandrate appare come il migliore mediatore tra la città di Milano e l'imperatore Federico, godendo egli la confidenza e la considerazione d'ambe le parti 4. Allorquando Milano cadde distrutta, gli abitanti di Biandrate, come anche degli altri paesi e città vicine,

FANTURI, T. V. P. 463, a 4444 - Dom. Poligonaria legatius, Dom. Heraria Imperat, in Protection Peret disc. Peret Traversaria, Indiama Glevici, Perri de Limone custidici, Perri de Deuss dedit, Clarelli Rambatti coussiate, Sei potrebbe fone supporre che Cosa. Issua anche qui solication in sengilite sticol delle persone de atlitimo nominate; ana le parale el-tate più avanti : Consules dicite civitatis cum populo cis designaverunt » non insciano più verma dabble.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel significantissimo documento, n. 423 degli Hist. patrim monumenta. Chartarum, T. I, Aug. Taur., p. 708 sq.

<sup>5</sup> Secondo Ottone di Frisinga, de gestis, Frid. I, Lib. II, c. 43.

<sup>\*</sup> Radevicus Frising, de rebus gestis, Frid. 1, L. 1, a. 40. Mcaar., Scr. VI, p. 775. • is cum esset naturalis in Mediolano civis, etc. •

deposero lo antico odio contro la loro superha e tiranna dominatrice. Esd dovettero però ben tosto pentirsene, allorquando poco dopo Milano risorse dalle sue rovine. Biandrate fu completamente distrutto (1168), nè mai più riedificato, come soggiunge Galvano Fiamma cronista milanese del XIV secolo N. Ons i può pertanto ammettere che questa poco importante città soggetta alla giurisdizione dei conti siasi eretta in comune ed abbia eletto dei consoli, prima che ciò facesse la più potente Milano che su di lei imperava; è molto più verosimile invece che i minori comuni segulssero l'esempio e l'impulso della capitale.

Il documento di Biandrate da noi sopra menzionato merita ancora più la nostra speciale attenzione, perchè ci fornisce materia a più precise deduzioni circa l'importanza e le disposizioni dei nuovi consoli. Esso contiene un trattato tra i cavalieri di Biandrate ed i conti del paese. Alberto e Guido. I conti promettono in questo trattato ai cavalieri di difenderli e sostenerli contro chiunque, in tutti i possedimenti e feudi loro competenti, a termini di diritto, secondo il giudizio di dodici abitanti eletti a bella posta a tale scopo, ossia secondo la sentenza dei comuni 2; ed inoltre di consegnare ai loro legittimi figli, tanto maschi che femmine, anche i feudi da essi medesimi posseduti. Ov' essi intendano in seguito elevare accuse contro di loro o promuovere un bando giudiziale, si obbligano, ad eccezione dei casi di omicidio, spergiuro, furto, divorzio, tradimento, duello ed invasione a mano armata, a rimettersi al giudizio dei dodici consoli a tal uopo eletti 3. Inoltre essi promettono di non spogllare nessuno degli abitanti di Biandrate dei beni o della libertà, se non per negato omaggio di fedeltà, sempre però secondo il giudizio della maggioranza dei consoli. All'incontro i cavalieri promettevano dal canto loro di prestare assistenza ai conti nella difesa dei loro possedimenti e feudi in Biandrate, contro qualsiasi estraneo. Del pari si obbligavano a prestarsi reciproco aiuto, con riserva a non mancare alla fedeltà dovuta ai rispettivi signori loro infeudanti. Le loro controversie e le loro convenzioni dovevano comporsi secondo la sentenza dei dodici consoli ; questi

<sup>4</sup> Manip. Fiorum, c. 202. MURAY., Scr. XI, p. 649.

<sup>1.</sup> L. o. Brere recordociosis, qualifor juravernut. Albertra el Guido Biandradense com miles, quod a modo lo actos adquieste eranta de retionentm boson filo sua prestia et benedias seu bosa, que note tenent vel acquisivernut juste, militàbus habitantibus in Bian, et activa vel qui babitar venerini, tande XII habitantime, qui etesti fivernut ed hoc, vel cande communidatum, usque a XV dies, portquam non eruni habitative Biandrati, contra companio del contra del contra

<sup>8 -</sup> Omnia alia mala laude duodecim consulum qui electi fuerini finienda dimittent. »

però promettevano con giuramento di sentenziare sempre soltanto nelle viste dei ben publico e dell'onore del paese, con riserva della fedeltà dovuta ai loro signori e secondo la loro scienza migliore <sup>4</sup>.

Da tutto ciò si rileva, come qui non si tratti soltanto di una convenzione tra i vassalli di uno stesso signore feudale e di un giudizio feudale; ma di una società dei cavalieri di uno stesso paese, come anche di una stessa autorità giudiziaria da loro medesimi eletta, che si componeva di un collegio di dodici consoli. E siccome la giurisdizione dei proprietari di fondi e di feudi venne ad essere limitata da questa nuova autorità municipale; così il trattato succitato aveva precipuamente per iscopo di stabilire questo rapporto in un modo ben chiaro e determinato. Non appare tuttavia del pari evidentemente, se i suddetti dodici consoli debbansi ritenere semplicemente come consoli dei militi o di tutta quanta la città. Per la prima opinione sta il fatto che i soll militi stipularono trattato coi conti; per la seconda, che i consoli non vengono generalmente indicati se non col nome di abitanti di Biandrate, che si parla della maggioranza della comunità (communitatum), sotto la quale denominazione non ponno comprendersi che i diversi ceti di cui le medesime componevansi; e finalmente che la giuridizione dei consoli si estendeva in egual misura sopra tutti gli abitanti. Questa giurisdizione però non comprendeva tutti gli attributi inerenti alla jurisdictio, una parte importantissima di essi era ancor sempre riservata ai signori di Blandrate; mentre dovunque la giurisdizione era passata per intero ai capi eletti dai comuni, come dapprima dalle autorità imperiali era passata ai signori investiti delle immunità.

Riguardo al numero dei consoli stabilito a dodici si può osservare che esso trovasi pura altrore frequentemente, e che fin stabilito come norma anche a Milano dopo la riedificazione di guella città. Anche a Bergamo cranvi in principio del XII secolo dodici consoli, che si cambiavano coni anno. Lo stesso avvenira a Guastalla ed in

<sup>4</sup> a Consules vero juraverunt, quod concordias et discordias, que in Blandrato apparareint et els requisits fuerint simul ad testificandum, dijadicabont quid mellus scient ad communes prodesse et ad Aconorem loci salva fidelitate dominorum saorum.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questo appare assai distintamente da due passi che si riscontrano in Gatvas. Fixatna, Man. Fivrum. e. 201. « Ante cumia rego facti sunt l'aconsuler seil. Lienas de Lampagnano eum cocit; » e. e. 237, da sui risvasi che questo era il numero permanente. Senza dobbio qui il compilatore ebbe presenti antichi fasti della città, dai quali attime i monti e le dire.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Magistri Moysis Bergom. Carmen de Iaudibus Bergomi (MURAT., Scr. V) c. 43. Tradita cura Viris sanctis est ênce deodenis Qui populum fustis urbă moderantur habenis Annuus hê honor est, etc.

altri paesi '. Tuttavia non si deve dar molto peso a questa circostanza, poichè il numero dei consoli non solo era differente nelle varie città, ma si cambiava anche frequentemente nella stessa città, come per esempio avvenne appunto a Milano, ove, secondo un documento del 1117, furono in quell'anno nominati dieciotto consoli; secondo un altro del 1130 non meno di venti; e nell'anno 1162 soli otto, i quali insieme con otto cavalieri annunziarono all'imperatore Federico la sottomissione della città 4. Insomma circa al numero dei consoli null'altro si può dire, se non che era esso stabilito arbitrariamente, e regolavasi secondo il bisogno momentaneo portato dalla rappresentanza dei ceti o del comune; ma che più tardi, ordinatesi meglio le instituzioni municipali, nello stabilire il numero dei consoli da eleggersi, si ebbe riguardo principalmente alla locale distribuzione della città in quartieri e porte (portæ), come per esempio il numero dei consoli stabiliti a dodici per Milano era condizionato al numero delle porte della città le quali erano sei 3.

Noi abbamo veduto finora che il comune ed il consolato di Milano verso la fine dell'XI secolo, nacquero dalla fusione del ire stati, e che anche in altri luoghi, per esempio nella Romagna, si riscontrano nella stessa forma e nello stesso svolgimento. Sgraziatamente ci mancano documenti che attestino la primitira origine del consolato nella maggior parte delle città lombarde; del resto l'influente impulso della città di Milano e l'uniformità dei rapporti sociali nella Lombardia fanno supporre l'esistenza d'una egual forma presso le altre città lombarde. Non devesi per altro, come già fu detto, supporre in ciò una troppo grande uniformità, poichè un tale ordinamento di-

Questo poema, come vi è detto, fu composio ai tempi del vescovo Ambrogio Mucio, che resse la città negli anni 4112-4129.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MURAT., Ant. IV, p. 59, Docum. del 1416 • sine consilio duodecim hominum, qui connules eliguntur a populo • V. anche sui consoli di Pisa.

<sup>2</sup> V. c. P. 456, nota 2, P. 458, nota 2.

pendeva anche assai dai rapporti e dalle ciscostanze locali. Così ner esempio a Modena nell'anno 4106, in occasione della solenne deposizione delle ossa di S. Geminiano nella cattedrale nnovamente edificata, occasione che dovette certamente interessare in sommo grado tutte le classi ed i ceti della cittadinanza, noi vediamo rappresentati soltanto i due ceti dei cavalieri e dei cittadini, quelli da sei, questi da dodici deputati '. Probabilmente colà i capitani erano in numero tronno niccolo per formare un ceto speciale a sè . Poichè è d'uopo innanzi tutto osservare che la nobiltà feudale del ceto dei cavalieri non partecipò dovunque in egual grado alla nuova instituzione dei comuni : ma in gran parte se ne astenne e che solo a poco a poco, a misura cioè che la città cresceva a sempre maggior nossanza entrò a far parte del comune, o volontariamente per godere i vantaggi che la comunanza con essa le presentava, o costrettovi dalla forza. Del che appunto la città di Modena ci offre un esempio che s'attaglia al caso nostro, in un trattato, al quale addivennero nell' anno 1185 i rettori (rectores) dei grandi (proceres, ossia capitani) e dei valvassori di Modena colla città, nel qual trattato essi obbligaronsi tanto ad accettare essi medesimi il consolato nel caso che la scelta avesse a cadere su di loro, quanto anche ad obbedire in tutto ai rettori della città 5. Quei capitani e valvassori eransi dunque tenuti fino allora raccolti in separata comunanza, fuori della società municipale.

Così poteva benissimo anche succedere, che un comune sorgesso immediatamente da un libero ceto di cittadini, quando questi si fossa sentito abbastanza forte per alzarsi a tal reggimento senza la partecipazione e la cooperazione del ceto dei cavalieri; e che quindi non esistesse un comune nelle condizioni stesse di Milano e di altri luoghi. Pare che così sia accaduto specialmente a Mantova ove noi abbiamo veduto fin dal principio dell'XI secolo i primordi del libero reggimento a comune 4.

<sup>•</sup> Meast, Scr. VI., p. 68. Translatio S. Genininals: a. 1466. Neepee disputa su dri: ne lo cost del analo diventero centro spicito. I record present direct sund disputa disputa su dri: ne lo cost del analo diventero centro disputa disputa di l'appois la terce est opposevano a quessi interramento (circe culme et emissi a appoila da creama, S. invisiore alla las principoses. (Principose) Meallis: esperinale del principose. (Principose) Meallis: esperinale del principose disputato del principose disputato del principose disputato del principose del principo del principose del principos

<sup>3</sup> In un trattato del vesovo di Modena dell'anno 1132, si fa menzione, fra I testimoni, oltre che dell'alto ciero di un solo « capitanesse ejusciem Mulinensis Ecclesise, » ma però anche di « valvassores ejusciem Ecclesia». » Muara, Ant. V, p. 861.

<sup>8</sup> MURAT., AML IV, p. 637.

<sup>4</sup> V. pag. 409,

HEGEL, Storia della Costifue, ecc.

Mantova trovavasi alia fine di quel secolo, come molte altre città di Lombardia, sotto la supremazia della contessa Matilde. Nell'anno 1090, l'imperatore Enrico IV guerreggiando colla contessa medesima, chiamata dal papa figlia di S. Pietro, cinse d'assedio quella città. Per nove mesi essa resistette, sebbene non difesa che da una semplice palizzata e dalle circostanti paludi '. Arresasi finalmente nell'aprile dell'anno 1091, i vassalli di Matilde si ritrassero di là colle sue truppe; mentre ai cittadini od arimanni di Mantova l'imperatore accordò una nuova sanzione del loro diritto municipale e di tutte le loro franchigie; e devesi supporre che appunto per questo essi non siansi dappoi mostrati tanto fedeli verso Matilde 2. Essi ritornarono bensì più tardi sotto la di lei supremazia, ma allorquando nell'anno 1114 si sparse la falsa voce della morte di lei, i Mantovani insorsere immediatamente ed appiccato il fuoco al castello di Ripalta lo distrussero. Ma la vecchia principessa guarita alzossi ancora dal suo letto, per costringere la città all'obbedienza, accordando il perdono al delinquenti s. Essa morì nel seguente anno (1115 24 luglio), in età di 74 anni, lasciando di sè gloriosa memoria '; ma dopo d' allora i Mantovani non riconobbero più altro signore, all'infuori dell'imperatore. Nol crediamo quindi che la città di Mantova cominciasse, se nou prima, certo da quest'epoca a reggersi. a governo indipendente coi consoli; sebbene non esista In prova di ciò alcun documento di data anteriore a quello dell'anno 1126, nel quale ad appoggio della nostra asserzione troviamo citati: Consules quinque civitatis et arimanni 5. La città non voleva più saperne nep-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Donizo, Vita Mathildis, I. c. 46 (Murar., Scr. V. p. 358) fa disputare Canossa e Mantova per la preferenza, Canossa dice a quest'ultima:

Contra le bella risurgant, quidee misella Tu facies? Duro non es circumdata muro, Perculeris per aquas, per terras quando rebellas Spes iua post sepem, etc.

<sup>3</sup> V. I documenti dell' imperatore presso il Mcnar, ant. pag. 17. Pure anche Matilde avera concessa alla cidit, Panno appena precedente, is essesa libertà. V. I Docum. presso Cario d'Arno, Economia politi, di Muntova, 1843, p. 60. — Doxtuo ne paria espressamento di tradimento (e. d.) e findicata (e. o.) sila città i robborboti di essere stata soggiogata da britachi e barbari tedenchi, mentre Matide solo poco prima vi aveva splendidamente passate le fasta di Pagua e varia caujus carti dapitus docispue repicta.

<sup>8</sup> Domizo, 11, c. 49.

<sup>\*</sup> Secondo il Fiorentini, Memorie della gran contessa Mathilda, Lib. II.

<sup>4</sup> Musar, Ant. IV., p. 625. — Carlo d'Arco in altri inoghi cita mirantea relazione rulla liberatione di Manora, fotta presembilimente da una paccie di Tranditaj di Federico I dell'anno 1199, nella quale però non la si ritova (V. Musar, Ant. I, p. 731): ena sembra paparenere printosto di nan coronao, sumo noi: - Mantuala, subbita e vivis. a, MCXV celebris comilius. Mathida liberiatem et ipsi assuraere alque ordo arimanmorum, qilubas comulta presenza, datum respubbles er ripuit.

pure di nn reggimento vescovile. Il vescovo Ugo era già stato cacciato dalla città e morì in esiglio nell'anno 4109; ed il successore di lui, il vescovo Manfredo in una sommossa avvenuta l'anno 1114 a mala pena scampò la vita.

Forse la singolarità della posizione topografica della città di Mantova, difesa dalle palndi che la circondano, a somiglianza di Venezla tutta chiusa all' intorno dalle sue lagune, servi a guarentire meglio che dovunque, l'antica libertà de'suoi abitanti : per modo che in essa poterono gli arimanni formare da sè medesimi un libero comune, a cui gli imperatori concessero nei secoli XI e XII, oltre gli antichi diritti della libertà personale, anche i nuovi della libertà municipale 4. Epperò vi si trovan i cittadini indicati sempre collo stesso titolo di arimanni o cives, ed i loro diritti comunali col nome di arimannia (erimannia hermannia) oppure con quello di comunalia; cosicchè nulla vi accenna ad una nuova composizione del comune; mentre d'altra parte evvi del pari fondamento a ritenere con Carlo d'Arco che questi arimanni fossero nobili : presupposto, che all'idea della nobiltà vada annesso qualche cosa di più o di diverso della piena libertà; poiche per ciò che riguarda la vera nobiltà d'allora, ossia il ceto dei cavalieri, troviamo appunto in questo caso, che i vassalli della contessa Matilde continnano a rimanere raccolti in una separata commanza fuori della città 2. Ora dopo tntto ciò è assai verosimile che i consoli di Mantova siano sorti dagli antichi patrocinatori della città, come la borghesia era sorta dagli arimanni. Poichè, sebbene, noi non possiamo accettare, tanto in massima, quanto applicata specialmente alla città di Milano, l'opinione di coloro che derivare vorrebbero generalmente i consoli municipali soltanto dagli antichi giudici, dobbiam tuttavia riconoscerla quando i di lei sostenitori si limitano ad asserire, che, ove non esisteva già un comune libero e questo non fece che trasmutarsi in un comune municipale, l'instituto dei giudici od assessori facilmente tendeva a trasformarsi in un consolato.

Prendiamo a considerare ancora più amplamente l'instituzione del consolato e la primitiva forma del comune in altri luoghi. In verun luogo ci è dato ravvisare tanto distintamente e l'uno e l'altro dei due fatti succennati, quanto in Genova ove la tradizione storica degna di fede comincia coll'anno 1400 nella cro-

<sup>4</sup> V. 1 Doeum. p. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ancora nell'anno 1178 si nominavano nel Mantovano I Fideles de domo comitizza Mafaldisi, di cui l'imperatore confermó la convenzione stipulata coi monaci di Padolirone, V. MURAZ, ARI, 1, p. 603.

naca scritta da contemporanei 1. Gli è ben vero che non trovasi neppur qui nna distinta nozione circa la prima instituzione del comune ; ne risulta tuttavia evidente che la esistenza di esso non rimonta più in là del principio della cronaca. Questa comincia colla crociata. nella quale i Genovesi si acquistarono tanta gloria e tanto bottino alla presa di Cesarea nell'anno 1101. In essa è detto quanto segue: « Poco tempo prima della spedizione contro Cesarea ehbe principio nella città dei Genovesi la compagnia dei tre anni coi sei consoli » 1. L'epoca qui accennata solo indistintamente, fu precisamente il 1.º febbraio 1099, Poichè al 1.º febbraio 1102 cominciò una nuova compagnia duratura per quattro anni con quattro consoli, ed al 1.º febbraio 1106 ne cominciò un'altra pure di quattro anni e con quattro consoli, « i quali in questo tempo amministravano il consolato del comune e dei tribunali . Nell'anno 1122 soltanto si cominciarono a nominare dei consoli ogni anno, nell'anno 1133 consoli speciali del comune (consules de communi) e consoli speciali pei giudizi (consules de placitis) in numero quasi ogni volta differente 4.

Ora soffermiamoci insanzi tutto al significato del vocabolo compagnia; piochi è evidente non potersi desso ritenere come sinomio del collegio dei consoli. Una indicazione che troviamo nella cronaca dell'anno 1134, pare ci fornisca la desiderata soluzione. Furono a quell'epoca eletta, otire a tre consoli del comme, altri otto per i giudizi, e ciò allo scopo che potessero tenere giudizio alternandosi a due a due in due compagnia della citta. Queste compagnia corrispondevano adunque si diversi riparti della città, circa le quali si osserva in pari tempo che il loro numero fu aumentato da sette ad otto <sup>8</sup>. Ma sotto queste speciali associazioni non devonsi intendero quelle generali compagnia che si riunivano da principio per treo quattro anai e per le quali nomiaransi consoli, che resistavano in

Il Caffaro che nella prima metà del XII secolo copriva le più alle cariche delle Stato in Genova (egii trovasi nominato è rode in diversi anni — 1185, 1877, 1814, 1816 — fra 1 Coss. Communio) intrippere a serivere nell'anno 1815, is sorta della sen città natale (V. Ann. Gennesus Caffaro) intrippere a crivere nell'anno 1815, is sorta della sen città natale (V. Ann. Gennesus Caffaro) presso il Minary, Scr. VI, p. 865). La suna cronaca fu deposta nell'archivò dello soco comitonata dai successivi cancelliri di Stato.

<sup>3 -</sup> Tempore enim stoli Casaraee, paulo ante in civitate Janueusium compagnia trium annorum et sex consulum incorpta fuit, Munar., Scr. VI, p. 218.

<sup>3 -</sup> Explets predictis quatuor annis incepta fult alia compagnia similiter quatuor annorum et quatuor consulum, qui consulatum per istos quatuor annos de communi si de platitis tenuerunt.

<sup>4</sup> Nell'anno 1133 eranvi 3 Coss. de comm. e 3 de piac.; nell'anno jeguente: 3 Coss. de comm. e 6 de piac.; nell'anno 1133: 3 Coss. de comm., e 6 de piac., etc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. c., pag. 259. « Et de placitis octo: Boëmundus et Jugo de Volta placifabant na duabus compagnifs, in Palazolo et Platea longa, etc. «

carica per tutto il tempo pel quale durava la compagnia. Pare piuttosto che questo comprendessero in certo modo l'intera borghesia.

Uno statuto dell' anno 1143 ancora esistente, sul quale i consoli del comune solevano prestare il giuramento, ci fornisce la prova del nostro asserto ed insieme una più esatta idea dell'essenza della cosa 1. Da questo statuto rilevasi, che la compagnia era una associazione diretta allo scopo di una reciproca difesa dei diritti, e che in principio non veniva conchiusa se non per un certo tempo, ordinariamente tre anni. Ne ad essa partecipavano tutti quanti gli abitanti di Genova, bensì soltanto quelle cospicue persone che contribuir potevano alla difesa del diritto (utiles), oppur coloro che erano a ciò precipuamente chiamati (vocati). Gli ecclesiastici e la classe povera della popolazione (minores) cittadini trovavansi sotto la protezione della compagnia; ma non appartenevano ad essa nel vero e proprio senso, nè erano considerati come di lei membri effettivi. Vi avevano inoltre di quelli, che per obbligazioni d'altra specie, come per esempio pei loro rapporti feudali erano impediti dal prender parte alla compagnia, oppure si ritenevano forti abbastanza per non aver bisogno di essa. A questi venne pur anco interdetto dal comune il patrocinio legale, e nessun gravame ch'essi presentato avessero al comune veniva da questo accettato a.

I consoli erano i presidi che questa associazione difensiva si elegeva da sè medesima, ed in esi er concentrata la suprema direzione della cosa publica e la giurisdizione sopra i membri del comune e sopra gli appartenenti al comune stesso. Essi furnon da principio nominati per quel periodo di tempo pel quale era stipulata l'associazione, stante che al rinnovarsi di questa stabilivasi muoramente la costituzione onde essa regger dovevasi, di qui ha diversuta del numero e della durata in carica dei consoli, nonche del riparto delle mansioni pro affidate. Ritorneremo più tardi sul consecutivo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monum. hist. patria. Leges municipalis. Aug. Taur, 1838, Leggi del Consolato di Genova del 4143, con una prefazione dell'editore Raggio.

Statuta consultato San, L. c., pag. 511 ro.; 3 lb. - S. aliquis bomo ved breitans, in Anomies nature Company homicidual medicity, vid milli, qui no ficepiti cocidi vid quo cognoverimas non esse ulitat intrare lin nostram compangam, vel in derive, sive la misco, qui hobidata no nostra compangam bomicidual libus catinibinus bona fide, etc. - \$1.3. - Si quia ânomensis sò aliquo ex nobis specialiste el nominalim nostrato, vela para l'atta policire ventare, via pipelitata literatirarie no nominami en intra prima del anticologia del proposar para del miscono son rendejamen. J. Ros. - Est ofteno del anticologia per per ha l'il rassono en rendejamen. J. Ros. - Est ofteno del papara justiciam compiere el honorma en medigiamen. J. Ros. - Est ofteno del papara justiciam compiere el honorma en medigiamen. Se porte per papara justiciam compiere el honorma en militatem todas communia à lames operati se arapunentamen con popuro son facere; dara fuel tote rea mos comul son ero.

sviluppo di questo comune: ora per quanto ne riguardava l'origine prendiamo a considerare più davvicino i rapporti sociali, dai quali esso emanava.

Nella cronaca del Caffaro la republica di Genova ci compare nello stadio del suo completo sviluppo, colla sun fisionomia caratteristica e co' suoi maestosi lineamenti, come una Minerva armata. Nulla ci è dato ricavare da quella cronaca circa i primordi el il progressivo incremento di quella città. Pare che una potente aristocrazia stesse alla testa del governo e costituisse un senato da quale toglieransia le publiche autorità; fra gli assunti al consolato incontransi frequentemente gli stessi nomi di famiglia e di persona e nulla accenna ad una eguale compartecipazione dei diversi cetti come nel comune di Milano. A spiegare questa differenza, è ne-cessario di risslire alle condizioni locali fondate nei rapporti storici.

Genova, al pari di Pisa, fecesi grande nell'XI secolo principalmente col commercio marittimo. Ambedue queste città dovettero conquistare le loro vie e i loro domini commerciali anzitutto dai Saraceni, cominciando fin dall'XI secolo a vendicarsi dai gravi mali che da essi avevano dovuto soffrire ' (Pisa era stata assalita dai Saraceni anche in principio del secolo). Già nell'anno 1017 si recavano insieme alla conquista della Sardegna, sul possesso della quale ebbero poscia a contendere, finchè i Pisani alla fine ebbero il sopravento ed insediarono nei vari distretti dell'isola i loro giudici (judices), i quali ben tosto cominciarono a reggerla da principi indipendenti. Le armate delle due città marittime visitarono e devastarono anche le coste della Sicilia, della Bassa Italia, dell' Africa e della Spagna. Ma esse non poterono lungo tempo durar concordi ed unite. Poichè insieme alla loro grandezza crebbe pur anco la loro ambizione, che nella seconda metà di quel secolo divampò in una guerra, nella quale esse si distrussero a vicenda le proprie flotte e si perseguitarono nei rispettivi porti. Nell'anno 1087 fecero nuovamente la pace, si riunirono di nuovo per comuni imprese guerresche contro i Saraceni d'Africa e di Spagna, spedirono le loro armate riunite alla prima crociata, la sola Pisa contribuendo in quella circostanza 120 navi. Ma avendo questa acquistata sempre maggiore preponderanza sulla sua vicina, minacciava di impedirle ogni ulteriore sviluppo ed incremento. Nell'anno 1091 ottenuto avendo i Pisani dal papa l'investitura della Corsica, non vollero più a lungo dividerne la signoria

<sup>4</sup> Chronica varia Pisana bei Murat, Scr. VI, ad. a. 1005. • Fuit capta Pisa a Saraconis. •

coi Genoresi. Pertanto nell'anno 5114 intrapresero una grande spedizione contro le isole Baleari, a compire la quale rimasero per 26 mesi lontani dalla patria, difendendo i Fiorentini loro allesti la sgueratia città contro gli antichi di lei nemici, i Lucchesi '. Quali pericoli, quante rovine e morti dovettero altora sestenere i Pisanit Ma alla fine ne uscirono con immensa e gloriosa vittoria. Con queste poche ma significant parole rianima i crosista la sua pesanto ed arida narrazione '. Non doverano adunque i Genovesi con tutta rapotenza marittima di Pisa, così smisuratamente creciutar Essa focero gli estremi sforzi per conquistare almeno la Corsica; di qui ne nacque una nuova, accanitissima guerra, che con brevi interruzioni e con accanimento ognor crescente prolungossi per tutto il secolo XII.

La grandezza di queste due città marittime poggiava adunque sul commercio marittimo e sulla guerra, che loro fruttavano ricchezze e conquiste di straniere contrade. Queste medesime cause fecero sorgere pure assai per tempo nel loro seno una aristocrazia cittadina, costituita principalmente da coloro che per dovizie, per nascita, per valore o abilità nella direzione dei publici affari, sopra gli altri in particolar modo si venivano distinti s. Imperocchè si nell' una che nell'altra città non poteva sussistere se non in piccolissima parte un'aristocrazia composta di nobili feudali possessori di terre, il loro territorio essendo sempre stato d'una estensione insignificante. Infatti Genova era per la sua stessa posizione naturale circoscritta al solo tratto di costa che stendesi tra i monti ed il mare, ne fu se non lentamente ed assai tardi che essa si distese al di là delle montagne; ed all'ingrandirsi di Pisa dalla parte di terra In ostacolo dapprima l'ambiziosa Lucca, la quale stata già residenza dei duchi e dei margravi, avrebbe pur voluto continuare a tenere il primato nella Toscana, poi più tardi la republica di Firenze cresciuta a sempre maggiore grandezza. Noi crediamo quindi di poter sostenera con fondamento che la nobiltà cittadina propriamente detta, la quale a Milano non sorse che nel XII secolo dall' unione dei ceti a comune, a Genova ed a Pisa invece cominciò ad esistere molto tempo prima, stante che l'associazione difensiva dalla quale sorse il comune tanto nell'una che nell'altra città, già fin da' suoi primordi

<sup>1</sup> RICORDANO MALASPINI, ed. VINC. FOLLINI, c. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breviarium Pist, Hist. bei Munar., Scr. VI, p. 169.
<sup>3</sup> Questa è in sostenza la stessa opinione espressa da Luo, Gesch. der ttal. Staaten Bd. II., pag. 82.

stava sotto la direzione di questa nobiltà. Infatti la forza che queste città spiegarono di fronte all'estero fin dal secolo XI accenna ad una compatta unità nell'interno e ad un forto ordinamento governativo, clie all'epoca succiata non può certamente attribuirsi nè ai margravi, ma sol alle potenti famiglie delle città.

Tuttavia tanto il governo dei margravi, quanto quello dei vescovi ebbero maggiore importanza a Pisa che a Genova. Poichè in questa il margraviato, già fin dal principio del XII secolo non fu più che un semplice titolo, mentre il potere vescovile si identificò nella sola dominante aristocrazia, che lo conservò . Pisa all'incontro trovavasi sotto il margraviato di Toscana, che la contessa Matilde seppe conservare fino alla sua morte avvenuta nell'anno 1115 \*, ed i margravi continuarono ad esercitare colà alcuni diritti di supremazia, qual' è quello di presiedere in persona il tribunale, come fece per esempio il duca Gottifredo sposo di Beatrice nell'anno 1607 in un affare del vescovo di Pisa 3; come anche quello di commettere ad altridi presiedere questi giudizi in loro nome, come fece la stessa margravia nell'anno 1078 conferendo una tal facoltà ad Ugo Visconte di Pisa 4; oppure ancho quello di conferire certi privilegi inerenti al luogo, come praticò la contessa Matilde concedendo ai Benedettinì di Monte Cassino l'esenzione dai dazi per la città di Pisa (1080) 1. Pure questi rapporti erano in complesso assai liberi e ben lontani da una dominazione o governo della città. Ciò appare già dal libero movimento della città stessa nelle sue grandi intraprese marittime, ma innanzi tutto da un privilegio assai notevole di Enrico IV datato dall'anno 1081, il quale accenna ad una grande indipendenza della città anche in relazione all'imperatore. Poichè con un tal privilegio non solo si guarentisce la città da abusive pretese e le si concede di far decidere per mezzo degli anziani d'ogni località l'importo del fodro, ch'essa pagar doveva all'imperatore; ma vi è persino espressa

<sup>4.</sup> L'Imperatore Federico Investi II margarato Obizzo d'Este nell' anno 1181 del doppio Italia di Malano Maray, anno, anno 181 del doppio Italia di Genora e di Nilano Maray, anno, i, p. 373. Ma Grano V ronderno Italia di Genoresi nell'anno (19): « veteres connectendine el privilegia el marchásmi in comita— in. « Ced. Ann. Genomeras Mar. A. I. I., p. 364.— All'electione dell' articivescovo di Genova concoreno, secondo il Caffaro: « Circici el religiosi viri, consuler quoque, magna para serendas. »

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Donizo, Vita Mathiklis, c. 19. Mcn., Scr. V, p. 380. « Marchia noiendo sibi paruit atque volendo, etc. »

<sup>3</sup> V. I Docum, presso il MURAT., Ant. III, p. 4094.

<sup>4</sup> Rt., p. 1095.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> MURAT., Ant. I, p. 957. I Benedettini si gravavano perché 1 « Procuratores mercatis rie desistate Pita « avesser centro da loro il dazio; perció la margravia accordo loro Pescazione dal dazio « in circulate Pisas et omni nostra potestatis terra. »

la promessa che per l'avvenire non debbasi più nominare alcun margravio in Toscana, senza il consenso dei dodici nomini eletti dalla borghesia di Pisa <sup>1</sup>.

Questi dodici nomini sono evidentemente gli stessi magistrati che furono già i consoli, solamente che forse allora non portavano questo titolo, il quale trovasi nei documenti pisani prima dell'anno 1094 \*. Ma oltre a ciò si ravvisa assai chiaramente la somiglianza che passa tra l'istituzione del consolato in Pisa ed in Genova. Poichè anche i consoli pisani nel primo decennio del secolo XII stettero più anni in carica ed in numero non grande (ordinariamente da 4 a 6 od al più 12 membri 3); e ciò che più importa, essi appartenevano ad una aristocrazia di nascita, come fra gli altri appare da un poema di quel tempo sulla spedizione dei Pisani alle isole Baleari, in cui espressamente si osserva che i 12 condottieri o consoli della spedizione erano stati trascelti fra la più cospicua pobiltà del paese . Oltre i consoli di Pisa trovansi talvolta uno o più vicecomites, i quali, come lo indica il loro titolo, partecipavano unitamente ai consoli al nuovo governo cittadino in qualità di rappresentanti dei margravi 3. Senza dubbio questa dignità era fin d'allora ereditaria, motivo per cui più tardi trasformossi nel nome di famiglia dei visconti, come avvenne dei Visconti di Milano. Dono i consoli ed i vicecomites vengono finalmente i indices et savientes, nei quali noi riconosciamo gli antichi assessori, che benchè sonniantati dalla nuova autorità municipale, conservayano tuttavia una certa quale influenza nelle publiche fac-

<sup>4</sup> MURAT., Ant. IV, p. 20 D. • Nec Marchionem afiquem in Tuscia militemus sine iaudatione hominum duodecim electorum in colicquio facto sonantibus camponis • Colloquio quiam evidentemente suona eguale a parlamentum, ossia assemblea popolare (V. sotto) alla quale la cittadinanza veniva convocata a sono di campane.

<sup>2</sup> MURATOR, Ant. III, pag. 1100 s sive ab hojus civitatis consultbus qui pro tempore fuerint.

<sup>3</sup> Yeal I Docum dell'Arch pisano nel Menar, Ant. III., appelalmente queiti del III8 e 1120 (aga. II38) e 1123), ove dal confronto dei nomi si rileva, che in questi anni erano in carien gli stessi consoli; e motti di questi nomi (lidebrandos, Atho od Ano, Gerardus, Heinrieus, Lambertus), si trovano già fra i 12 cossoli e condotteri della spedizione alle isolo Balenti (IIII-16) V, la nota seguente.

<sup>4</sup> MURAT., Ser. VI, p. 111.

Inde duo et denos de eulmine nobilitatis. Constituere viros, quibus et permissa potestas Consulis aique ducis, regerent at graviter omnes

<sup>•</sup> V. sopra pag. 478, il visconte Ugo. m. 1077. In un documento del 1116 (Nen. Ant Ill pp. 1180) il trovano firmati: • S. M. Ugonis et Petri alque Gerardi, eicocomitima: Gualandi et Ugonis alque Teperto et Adibionis, qui tune erant consular; • e così fresperetemente. Ambidine questi iltoli si trovano anche riuniti, como per est, Jerardus oicecouste et consul. a. 1416 (De. p. 1400).

cende del comune . Su questo ritorneremo dopo che avremo più davvicino considerata la costituzione consulare.

Importantissima era pure la posizione occupata dal vescovo di Pisa, e l' influenza di lui sul governo della città. Poichè quantunque egli non avesse acquistato verun diritto di supremazia sulla città, nè vi esercitasse alcuna giurisdizione temporale, pure a tanto maggior grandezza innalzato lo aveva la spontanea confidenza dei Pisani. E siccome egli non era venuto mai meno ad una tale confidenza, ogni qual volta cioè si fosse trattato di difenderne i diritti; siccome egli li aveva accompagnati perfino in remote contrade nelle loro crociate, onde guidarli colà come pastore spirituale : così i Pisani per riguardo a lui consideravano qual massimo vanto per la loro città l'onore e l'esaltazione della chiesa municipale. Verso ta fine dell' XI secolo intrapresero essi la costruzione dello stupendo duomo di S. Maria, il quale fu condotto a termine al principio del secolo XII, quasi contemporaneamente al duomo di S. Marco in Venezia 5. Il duomo di Pisa fu consacrato da papa Gelasio II in persona, che in quella circostanza innalzò alla dignità di arcivescovado la chiesa di Pisa, riconfermandole la giurisdizione spirituale sulla Corsica (1119) 4. Ma la chiesa divise la sua autorità col munlcipio e questi di ricambio mise a parte de' suoi poteri la chiesa. Pertanto, siccome le donazioni fatte a S. Maria si consideravano come fatte al popolo di Pisa : così la città volle che per ricambio i trattati da essa conchiusi si stipulassero ad un tempo in nome dell'arcivescovo e dei consoli ". E l'arcivescovo di rincontro si assoggettò, in quanto ai rapporti temporali della sua chiesa, alla giurisdizione dei consoli e del popolo di Pisa. Così nell'anno 1112 apparve egli come accusatore in un giudizio popolare, sulla piazza principale della città detta la curia del margravio, onde ottenere per sentenza del popolo la restituzione di certi beni ecclesiastici a lui contrastati .

Docum, del 1415 (i. c., p. 1117) • una sub presentia consulum, vioccomitum, judicums et appientum vestre pisane civitatis. •

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L'arcivescovo Daiberto accompagno la flotta pisana alla prima erociata; il suo successore fu alla spedizione delle isole Baleari.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tinanoschi, Storia della leiteratura Ital., L. IV., c. 7. Motti dei documenti dell'Arch. dei Duomo di Pisa nei Murara, Ant. III, si riferiscono alla fabbrica dei Buomo, alla quale presideva come rettore il giudice lidebrando, che fu anche motte volte console di Pisa, di Breviarium Pis. historia. Munara, Scr. VI, p. 169.

V. I Docum. nel Munar., L. c. a. 4110: Resn del castello di Ripafratta. « Petro archiepiscopo suisque successoribus et operariis Sancte Marize et pisanis consulibus ad utilità.tem praducto Ecclesive et pisani populi. »

MURAT., Ant. III, p. 415. Dum in Dei nomine apud forum pisanze civitatis, quame curia Marchionis appeliatur, consules pisanorum et populus convenissent, etc.

Volgiamoci ora a considerare le altre città della Toscana onde tener dietro anche in esse all'origine, ossia al primo svolgersi del libero governo. Sotto questo rapporto esse non meritano al certo una considerazione meno attenta di quella che consacrata abbiamo alle città lombarde. le quali tuttavia soglionsi riguardare come fonte prima dello sviluppo delle città italiane. Poicbè, quantunque nelle città toscane i frutti della libertà giungessero più tardi ed in modo meno appariscente a maturanza, tuttavia per questo non ne fu meno spontanea l'origine. Inoltre se lo sviluppo delle toscane città non appare così ardito e colossale come nelle lombarde, le quali combatterono contemporaneamente una lotta decisiva con uno del più grandi imperatori di Germania; gli è però altrettanto certo che il lento, ma sempre più solido e sicuro progresso delle libere instituzioni, fece si che la libertà gettasse infra quelle più salde e profonde radici, le quali ne assicurarono loro per più lunga etade il possesso. E se finalmente le città toscane non si acquistarono come le lombarde un posto così distinto ed importante nella storia dei popoll, si distinsero però tanto maggiormente per una coltura intellettuale meravigliosa e straordinariamente feconda, la quale fu di ben maggior conseguenza per la vita interna dell'umanità ed arricchi la posterità di nobilissimi tesori e imperituri.

La supremazia dei margravi fu per le città di Toscana sotto il governo di Beatrice e di Matilde quasi la stessa, che quella dei vescori in molte città lombarde, debole e specioso titolo di lominio sotto il quale le cittadine libertà ebbero campo di sviuppari e di Tafforzari. In sostanza queste margravie sedevano bensì ancora a gindizio coi conti, coi visconti e coi giudici ordinari od assessori delle città, imparivano bensì privilegi, specialmente a favore delle chiaese dei monasteri; ma ciò non impediva che le città si muo-ressero colla massima indipendenza e libertà, che guerreggiassero fra di loro senza essere punto molestate, come per esempio Lucca con Pisa; che amplissere il loro territorio soggiogando i paesi vicini o piccoli signorotti indipendenti, e finalmente che cominciassero a regereri con cosso di di loro il bera elezione. Ve la grande contessa

<sup>4</sup> Degna di nota è la coincidenza, che anche in Fiandra il governo di due donne, le contesse Giovanna e Margherita, abbiano promosso assai lo aviliuppo della libertà municipale nel XIII scotto.

<sup>1</sup> to non mit apogugio qui alie învise intorine notinente nelle economie del Malazaria (de Villazaria, sulle qual escritation peria la mortifica servari a Bonantin (Bonaria), coli îl rano, cole aggiunte dell'Amminos (postero, nella di lai editione delle Historie Firentine del 6147. X. Vil. Al, Gui et disti. în gi artiur in tratitado de cossodi di Firence cogli abitanti di Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus dell'amos 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popus 1040, in cui il Fiorentin anisamono al Popu

Matilde potè contare che ben poco su di queste città nella guerra di religione, che essa intraprese a favor della Chiesa. Essa confidar dovette piuttosto, sulle munite castella e sui fedeli vassalli che possedeva <sup>1</sup>.

Da questi dovette pur Matilde attingere le forze tutte che le abbisognarono per ricondurre all'ohhedienza talune città ribelli alla sua dominazione, come Parma, Mantova, Ferrara 3. E sopra una casa ragguardevole imperava Matilde (Domus comitissæ Mathildis), Ma i margravi o vicari posteriori, investiti com' erano dagli imperatori, mancavano di così valido appoggio, nè potevano per conseguenza se non assai poco quando l'imperatore stesso non li sosteneva colla forza delle armi o non ristaurava di quando in quando il loro potere. Molti di essi non ci sono noti se non pei privilegi che da essi emanavano e che sempre da loro si donavano spontaneamente, oppur anche per danaro si vendevano. Ogni qual volta questi margravi volevano od ottenere la ricognizione, o valersi dell'esercizio di questi diritti di supremazia, era forza, che al par dell'imperatore pigliassero partito nelle alleanze o nelle guerre d'una città contro l'altra. Noi non citeremo qui che pochi esempi, che pur ci sembrano sufficientemente atti a dimostrare come cotali condizioni validamente favorissero le libere istituzioni municipali nelle città della Toscana 1.

In occasione che il margravio Corrado rilasciò nell'anno 1386 ai Lucchesi una patente di franchigia per diversi loro possedimenti, troviamo nominati i consoli di Lucca '. Il duca Ramperto venne a morte nell'anno 1133, in occasione cioè che il castello di Montecciole di distrutto dai Fiorentini '. Il margravio Inghebreto, figlio del duca di Carinzia, fu raccomandato da S. Bernardo, il quale in que tempo agiva in Italia a pro di papa Innocenzo II, e fu confermato dal concilio radunato da questo pontefice in Pisa l'anno 1133. Ma i Lucchesi lo riflutarono, lo hatterono solennemente presso Fuccchio, per il che eggii riluggissene a Pisa '. Nella spedicione che l'imperatore

<sup>4</sup> V. sopra pag. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per l'assedio di Ferrara officrae Matikie le sue genil di Lombardia, della Romagna e di Toscana, oltre al quali anche i Venetiani ed i Ravennati prestarono aiuto colle loro navi. V. Dontzo, Vita Math., L. II, c. 13 (Мелят., Scr. V).

<sup>3</sup> La migliore indagine sul duchi e margravi di Toscana irovasi nelle dissertazioni dei Cianutti, sopra la storia lucchese, nello memorie e documenti di Lucca già più volte citati, T. I, 1813, Diss. 2-6. — Costmo della Rena, serie degli antichi duci e marchesi di Toscana. Fr. 1690 è scritta senza critica e troppo aptiquata.

Ptolommi Lucensis Annal. nel Munar., Ser. XI, p. 1362. — Alcuni scriitori toscuni ritengono questo margravio Corrado per l' Hohenstau(en; ma questa sembra essere una vana suppositione.

<sup>\*</sup> Lami, Novelie letterarie di Firenze, 4747, p. 164.

<sup>4</sup> Annal, Pisan MURAT., Scr. VI.

Lotario intraprese l'anno 1137, il duca Enrico di Baviera, il quale, a quanto pare, soltanto per questo fu scambiato per un margravio di Toscana, puni le città che negavano riconoscere Innocenzo ', e mise nella sua sede il vescovo di Firenze Gottifredo, che ne era stato cacciato 2. Ai tempi di Corrado III trovossi la Toscana in grande agitazione per le molte guerre tra città e città. Il margravio Ulrico del Friuli collegossi nell'anno 1141 col Fiorentini contro la città di Siena e consegnò al vescovo ed ai consoli di Volterra alcuni castelli di disputata proprietà 5. Più tardi l'imperatore Federico I trasferi nel duca Guelfo suo zio il margraviato di Toscana con tutti gli annessi diritti di supremazia in Italia, dei quali il duca approfittò quasi esclusivamente per ritrar denaro vendendo privilegi. Singolarmente importante ci sembra quello che il duca conferi nell'anno 1160 alla città di Lucca. Egli cedette con questo privilegio al municipio tutti i diritti a lni competenti sopra la città ed il territorio di Lucca per la sua dignità di margravio e per la eredità conseguita dalla contessa Matilde, e ciò dietro un annuo compenso di 1000 soldi di moneta Iucchese che i consoli di Lucca si obbligarono di pagare a lui ed ai snol successori, « quantunque egli sapesse (aggiunge), che le sue rendite ammontar potevano a più del doppio di questa somma 1. Due anni dopo la città di Lucca ottenne anche da Federico I una patente di franchigia, nella quale l'imperatore le accordava a un dipresso gli stessi diritti da lui riconoscinti poscia colla pace di Costanza nelle città lombarde. Questo documento contiene qualche cosa di affatto speciale alla costituzione della città di Lucca, della quale ecco quanto in esso più dettagliatamente vien detto 1: « Davanti all'arcivescovo Rainaldo di Colonia, arcicancelliero d' Italia, plenipotenziario imperiale, i tre maggiori consoli della città di Lucca (maiores Lucanæ civitatis consules), convenuti in S. Genesio prestarono il ginramento di fedeltà, che gli altri due consoli loro colleghi di Lucca (eranyi dunque allora cinque consules maiores In Lucca) ripeterono in publico parlamento (in publico parlamento), alla presenza dell' arcivescovo. Per questo giuramento obbligavasi la città a prestar obbedienza all' imperatore, a fornirgli 20 cavalieri (milites) per la spedizione di Roma e della Bassa Italia, a fargli le sommi-

<sup>1</sup> Si confronti il RAUMER, Gesch, der Hohenstaufen, I, pag. 357 (2 Ediz.)

<sup>2</sup> Lam, Lezioni di antich. Toscane 4766, Prefaz.

<sup>4</sup> Il Dorum, è contenulo nelle memorie di Lucca, Diss. IV, T. I., p. 474. Guello si initiola nel principio: « Vello, dux Spoleti, Marchio Tusciae, princeps Sardinie», Dominus domus, comitisse Mathidits. ».

<sup>4</sup> Y. 1 Docum. nei luoghi citati; Diss. Y, T. I, p 486 sq.

nistrazioni (Jodrum) per la corto e per l'armata e finalmente a pogargili ogni anno 400 lire lucchesi per le altre regalie; il tutto poi per lo spazio di soli sei anni. I consoli eletti ad ogni nnovo anno doverano rinnovare questo giuramento e ricevere l'investitura dell'imperatore in persona. Il vecchio duca Geufoli legio morendo tutti i suoi domini, diritti etitoli in Germania ed in Italia all'imperatore Pederico I 1. » E in per ciò che il duca Filippo di Svevia figlio di Pederico assunsea anche il titolo di duca di Toscana e si-guore del patrimonio di Matilde. Più tardi non vediamo se non di tempo in tempo del vicari o plenipotenziari imperiali in Toscana, i quali tentassero di ripristinare i diritti di sovranità ancora riser-bata ad essi, diritti ai quali pio ordinariamente rimunciavano per una buona somma di danaro, quando non erano costretti a rinunciarvi sent'altro con loro smacco e vergorna.

Se dunque il libero governo municipale non cominciò in Toscana gran fatto più tardi che in Lombardia e se poco ostacolo al suo incremento oppose la sovranità dei margravi nel XII secolo, non può ricercarsi se non in altre affatto particolari circostanze la cansa del non avere queste città con eguale rapidità raggiunto un alto grado di esterna grandezza e prosperità. In quella maniera cioè, che la conformazione superficiale del territorio della Toscana dovunque intersecato da monti e colline forma un perfetto contrasto colle pianure lombarde; così anche le circostanze politiche furono colà assai più svariate, i domini più divisi ed indipendenti gli uni rispetto agli altri. E se alle città lombarde, le quali mantennero sempre nna tal quale preponderanza sulle circostanti pianure non fu difficile il distruggere i castelli in cui riparava la straniera nobiltà e riconquistare od ampliare il loro primitivo territorio; le città toscane all'incontro assai più di fatica e di tempo impiegar dovettero nel sorgere e nel prosperare, circondate com' erano da grandi e piccoli signori, conti e capitani (cattani), i quali qui per l'assenza d'ogni sovranità episcopale, trovavansi in contatto assai più vicino ed immediato colle città. Questi baroni però, che davano non poco a che fare alle città, venivan detti qua e là, per esempio nel Lucchese, infino all'XI secolo Langobardi 1, non già per distinguerli da un supposto

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Egil voleva da prima venderlo a suo nipote, Enrico il Leone; ma questi non si prestò atiniesto pagamento. V. Mem. di Lucca. Si confronti il Raumen, Hohenstaufen Vol. II, pag. 108 e 27.

a V. alcuni esempi nelle Mem. di Lucca, T. Ill, Diss. XH, dei Conti Rurali, ove in due dementi si riscontrano Langobardi di Vaccole: Docum. del 798. « Auderam, qui fuit de Lombardis de Vaccole; « e parimenti anora nei documento del 6044 « pro nostrarum anamarum remedio et animarum Vaccolessium Langobardorum ».

comune municipale romano; dal quale, come si crede, essi tennersi per tanto tempo separati e neppure per distinguerii dai Franchi, all'arrito dei quali essi allontanonosi di nuovo dalle città '; ma bensi a motivo della libertà da essi ab antico conservata, nel modo stesso che i cittadini di Mantova avevano sempre mantenuto il nome di arimanoi.

In tali circostanze pertanto le città della Toscana non potevano se non emergere assai più tardi delle città di Lombardia. La città di Lucca, stata fino al X secolo residenza dei margravi di Toscana, precorse alle altre. Dono di essa nell'XI secolo Firenze cominciò la sua gloriosa carriera, che da ultimo la condusse a tale apogeo, da renderla dominatrice di pressochè tutta Toscana e colla sua coltura intellettuale tanto nell'arti belle, quanto nella letteratura, di tutta quanta l'Italia, e da irradiarne anzi il mondo intero. Se questa doppia grandezza della republica florentina la rende meritevole fin da' suoi primordi della nostra particolare attenzione, dobbiamo eziandio osservare, che qui specialmente riesce difficile allo storico ottenere precisi risultati, anche attingendo alle fonti finora conosciute. Poichè, siccome questa città soltanto nel XIII secolo raggiunse un certo grado di speciale importanza; così essa non ebbe prima di quell'epoca istoriografo alcuno, e quelli che vennero di poi non trovarono sicuro terreno storico a battere prima del XII secolo. Tutto ciò che ci è rimasto prima di questo tempo è per la massima parte ottenebrato ed incerto, involuto qual trovasi nelle favole della tradizione nazionale e straniera, e negli ornamenti che i cronisti vi aggiunsero: tenebre ed incertezze che persino i più distinti storici fiorentini di epoca posteriore, quali sono il Borghini, il Lami, i due Ammirato non poterono in complesso che assai scarsamente diradare. Ci si permetta di qui brevemente esporre il risultato di nostre ed altrui vaste indagini sui primordi della storia di Firenze.

A malgrado delle favole che Ricordano Malaspini ci racconta della primitiva fondazione di Firenze, e dell'origine romana della sua schiatta 3, benchè dietro a lui le ripetano concordemente Giovanni

<sup>•</sup> Secondo Popinisses di C. Traja, V. Vol., pag. 346.
3 Il premission differe della sirie forentiae di Ric. Mallarrat, Viscano Follini, ha cooperia una cronza anora pià antica acrilla in biatca, in quale evidentente in servicio accompanio della companio della considerazioni della considerazioni di ricoloria nata ricono di di medicioli e procisi gialante, gende e crossano. Bel resto ciò è comme a intele de crossche del XII e XIII secolo; si confinuli solutato quiete di Milliano del Cata, Piazza e quelle di derron di Giacono Vacanoxa. La maggiori estratgiana di sal fatta terrata, come è socia, ped Passicon di Gerrirazio da Villerò, il escapita del procisio della considerazioni di Cata della considerazioni di Cata di C

Villani e tutti gli storici posteriori, benchè Dante nella sua incomparabile enopea universale vanti la sementa santa dei Romani prima che si mischiasse col sangue malvagio di Fiesole e d'altri cattivi nonoli t: è storicamente certo che la città del medio evo deve datare la sua origine e l'esser suo non già dall'evo romano, ma unicamente dal tempo dei Langobardi e dei Franchi. Anche la tradizione però narra che la antica città venne completamente distrutta: distruzione che essa nell'incertezza attribuisce ora all'Unno Attila, ora al Goto Totila. Nè essa niega che Firenze anticamente non fosse altro che un villaggio sulla riva dell' Arno, presso la chiesa di S. Giovanni Battista, alla quale discendevauo dal loro alto castello i Fiesolani per tenervi mercato 1. Vero è che anche qui la cronaca annoda la ricostruzione della città al gran nome del ristauratore dell'impero romano e vi fa entrare, sebbene in via accessoria, i Romani, dai quali, secondo la medesima cronaca, furono insediati nel paese molti nobili e venne proclamata la costituzione di Firenze sul modello della romana, coi due consoli ed un consiglio di 100 senatori 8.

Accade qui, come quasi sempre, che la favolosa tradizione affastelli senza discernimento fatti e circostanze che sono divisi da secoli, allo scopo di formarsi con reali e con poetici elementi una splendida e fantastica imagine, a cui grandi nomi e memorie assicurino credenza e durata.

L'origine romana di Firenze ha per base istorica il fatto che la città, se non venne originariamente fabbricata dalle colonie romane spediteri prima da Silla, poi dai triumviri, venne però da queste disposta e ridotta a città romana, ossis ricevette da queste l'ordinamento municipale romano, come ne fano fede alcune iscizicioni di quell'epoca. Ma è parimenti certo che la Firenze romana venne completamente rovinata nel periodo di transizione dei prima secoli dell'evo medio, che soltanto le sue rovino, delle quali ponno

<sup>4</sup> Div. Comedia, Inf. XV, at confronti col Parad. XVI.

Storia florentina di Ric. Malaspini, c. 42, ed. Follini, 4816.
 Io., c. 45 — «e ordinarono ch'ella si reggesse e governasse a modo di Roma cioè per

due consolé e per lo consiglio di endo senadori e cost si resse molto (empo. » Lo siessovier proposto accora per la riunione del Finosé con Firence, e. S. Occilia postériore cenanae, di Gio Vitaani, è riportata presochè letteralmente la narrationo del Malasseus e questia comusa noi è peritato de lum riportatione del passo sopor altori; o besi il Savanare, Gente, der rém. Redata Rél. Ill, pag. 100 avrebbe latto megito a traisaciare di addutrre in, prova della continuazione del esento municipale romano.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In proposito parlano a di lungo; Yinc, Bonsmin, Discorai colle amot, di Doz. Marent, e Lami, Lezioni di antich, tocane e spenisimente di Firenze, Quest'ultimo dotto risale mella, sua amistrata erudizione fino ad una antichità errusca anzi fenicia di Firenze.

a fatica rinvenirsi le tracce, servirono alla ricostruzione della nuova

Benché la storia nulla ci appia dire di una distruzione operata da Totila (di questi soltano parlar potera la cronaca, perché Autia non fu giammai in tali contrado), pure la tradizione meritevole di fode ne persunde, ed il fatto visibile ne conferma, che Firenze dope la sua caduta, non risorse se non coll'erezione del hattistero di S. Giovanni, intorno la quale si venne essa mano mano rifacendo, non comprendendo però fino all'XI secolo nella sua prima cerchia se non un'area sassi angusta sulla destra riva dell'Arno. 'No è a pur vero che Caflo Magno pel primo ponesso mano a ricostruirla, poichè essa al suo tempo doveva esister di già, dal momento che egii solenzizzò fie de i lei mura la festa del Santo Natale dell'anno 786, nel mentre trava contro Benevento "; era anzi già retta da un duca contro le cui violenze portò reclamo papa Ariano in una sua lettara a Carlo . 'Ma tuttavia la storia de'auoi remotissimi tempi appare più distitata col sorgere del hattisterio di S. Giovanni.

Questo tempio, giusta la cronaca fu in origine dedicato a Marte, il quale, allorche più tardi venaero ripudiati e distrutti gli anticin numi, dovette cederlo in un col patronato di Firenze a S. Giordani Battista. Ma la sua stessa struttura, ed in ispecie la sua forma ottangolare accenano irrepugnabilmente allo stile hizantino, del pari che gli edifici di Ravenna al tempo dell'esarcato, o il Donomo di

4 DANTE Div. Com., Inf. XIII. v. 448.

Quel cittadin che poi la rifondarno Sovra'i sener che d'Atilia rimase.

Si confronti Boaguni, Lawi, 1. c. che tentano dimostrare l'esistenta di un anfitentro, d'un tentro e d'un campo di Marte.

2 Danta, Parad. XVI, v. 25:

> Ditemi dell'ovit di San Giovanni Quant'era aliora e chi eran le genti.

v. 46:

Tutti color ch'a quel tempo eran ivi Da poter arme bra Marte e 'l Battisia Brano 'l quinto di quei che son visi,

Si confronti Ric. Malaspini, c. 44.

5 Annales Einsand, ad h. a. • in Fiorentia Tuscorum civitate. •

4 Cenni Monum. dom. Pontif., Ep. 80 (Cod. Carol. 74): « Gundiprandus dux civitatis Florentia; » egli aveva rapito dei bestiame da un podere spettante ad un chiostro, « In eura quadam Susantina territorio acil. Florentino. «
4 Dawrs, Inf.

Dania, sur.

.... della città che nel Batisia Cangiò I primo pat one....

HEGEL, Storia della Costituz. coc.

Aquisgrana fondato da Carlo Magno '. Il S. Giovanni di Firenze e questi altri edifici appartengono dunque sicuramente allo stesso secolo del medio evo, e con tutta verosimiglianza al periodo langobardo. S. Giovanni Battista era infatti, come tutti sanno, il patrono e protettore dei Langobardi, e ad esso la regina Teodolinda innalzò a Monza il primo tempio langobardo, e la regina Gundiberga di lei figlia dedicò il secondo nella regia capitale di Ticino 1. In onore di questo Santo fu pur consacrato un tempio anche in Toscana, nella bella valle dell' Arno, e precisamente nel luogo ove sorgeva già l'antica Firenze, esistendo colà un regio dominio (curtis regia), come lo indicano indubitabilmente le antiche denominazioni di alcune ubicazioni della città 3. Ma com'era ben naturale, gli edifici innalzati dai Langobardi esser non potevano d'uno stile diverso dal romano dei bassi tempi, poiché romani erano i loro architetti, ossia i maestri da Como (magistri Comacini) dei quali così sovente è fatta menzione 4. La chiesa di S. Giovanni Battista sorse pertanto assai verosimilmente nel VII o al più tardi nell' VIII secolo, e però noi siam tratti a dichiarare d'origine langobarda anche la nuova città di cui quella chiesa formò come il nocciolo ed il centro; e ciò malgrado i nobili fiorentini del medio evo e di tempi più recenti i quali rifiutano per un malinteso vanto di discendenza romana una origine così gloriosa.

Sorpassiamo la cronaca florentina del periodo franco e dell'epoca che le successe, per arrestarci a descrivere ancora brevemente i primordi della costituzione della republica. Già fin dal tempo di Carlo Magno si fa menzione di Gundibrando langobardo duca di Firenza Poscia noi vi riscontriamo, come dovunque sotto il dominio del Franchi, i conti ed i giudici \*; i quali vedismo benanco intervenire ai giudizi che si tenevano nel palazzo di S. Giovanni sotto la presidenza di Beatrice e di Matilde margaraie di Toscana ". Però qui i conti

<sup>4</sup> V. in proposito lo Schnark, Geschichte der bildenden Eunste Bd. III, 1854, pag. 424 seg. 487 seg.

<sup>2</sup> PAUL. DIACONUS, de gestis Langob. IV, c. 49; V, c. 6 • et propter hoc ipse beatus Johannes pro Langobardorum gente continue intercedit. •

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Monte del re chiamavasi Faltura fuori della città, ove ora sorge la chiesa di S. Miniato; campo del re la piazza presso S. Lorenzo e presso S. Giovanni; V. Lami, loc. cit., Leg. 10.

<sup>4</sup> Degli edifici langobardi tratta egregiamente: G. Conenao del conti di S. Quistino, del-Pittiliana architettura. Rereda, 1882 Unituro essera: riguando al battisterio in discorro: che seso la dali moderni (Lasu, NELLI, Lasra) posto nell'epon hagobarda. All'incontro egili to vuole dei bassi tengi romani, ma non si admare le prove; alti indise lo farebbe dei tempi di Carlo Magori, la quistione vien sicilia dalla nostra trattazione.
8 si confronti più sopra le nota a pag. 366.

<sup>\*</sup> V. I Docum, del 1073 e 1073 nel MURAY., Apt. L. p. 311 e 969 sq.

<sup>1.</sup> I DOCHIE. GET TOTA E TOTA DEL MURAL, MILE I, P. 311 E 309 S

non rengono espressamente Indicati come conti di Firenze, ed è incerto fino a quando vi rimanesse in uso l'Officio o per meglio dire il titolo di conte. Il Lami opina che la potente stirpe dei conti Guidi, che continuarono a chiamarsi Palatini, abbia da ultimo tonnta la contea di Firenze per successione creditaria. In Siena, Arezzo e Chinsi i conti esistettero indubbiamente fino alla fine del secolo XII: am questi propriamente non erano che plenipotenziari nominati dall'imperatore (muntii imperatoria) incaricati di regliare nelle contea di esenzizio dei diritti di sovrantia ancora riserbati all'imperatore stesso, mentre le città si reggevano di già a governo consolare.

A Firenze l'esistenza dei consoli ci è constatata dai documenti fin dal principio del XII secolo 8; cioè, giusta le indicazioni del Malaspini 4. dapprima in numero di 4, finchè la città fu divisa in quattro quartieri; e in numero di sei più tardi quando la città, per essersi ampliata al di là dell'Arno, si divise in sei. Ma gli antichi, aggiunge lo stesso cronista, solevano indicar per nome soltanto i primi per rango, ossia i due primi consoli (di maggior stato); dal che evidentemente rilevasi, come avesse origine la tradizione dei due consoli, secondo il modello romano. Poichè niuno intelligente vorrà ormai più dubitare che la tradizione non abbia fatto che rivestire l'instituzione del consolato municipale delle forme dell'antichità. E del pari un più accurato esame della costituzione di Firenze ne apprende che cosa significassero propriamente nella tradizione i 100 senatori; il consiglio cioè dei 100 buoni nomini, senza la cui adesione la suprema autorità cittadina (nei primitivi tempi demandata ai consoli, più tardi ai podestà, e finalmente ai priori delle corporazioni d'arti e mestieri) non noteva prendere alcuna risoluzione di qualche importanza: costituzione questa, che sussistette fino all'anno 1328 nella qual'epoca l'ordinamento del consiglio fu interamente cambiato e surrogato da un altro s.

Per ciò che riguarda finalmente i rapporti fra i ceti in Firenze, sotto la costituzione consolare, non si può neppur qui disconsocere innazi tutto i decisa preponderanza di una potente ed influentissima nobilità. Ricordano Malaspini, che dà un soverchio valore a quella

<sup>4</sup> Antich, Tosc. Prefuz.

<sup>2</sup> MURAT., Anj. IV, p. 576 sq.; si confronti più sopra p. 396, nota 4.

<sup>5</sup> V. sopra pag. 475, nota 2.

<sup>4</sup> Hist. Fior., c. 94, all'anno 4247.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. Ric, Malaspini, c. 94 e 193, e confrontalo con Giov. Villani, Vil, c. 17. Della continuzione del 1928 Iratia quest'ultimo L. X., c. 198, Al luego di 4 consigli (cento, crodenza, novanta, generale) subentrarono allora 1 due, che la republica mantenne fino agli ultimi tempi: consiglio di popolo e consiglio dicamune.

della propria stirpe i non può trovar parole che bastino, per magnificare certe famiglie di antica nobilità che esistevano nella sua patria; poichè : nessun uomo e nessuna lingua valgono ad esprimere come oltre ogni misura eccellente sia la loro nobilità . 1.

E questa mania arriva tant'oltre da voler provare una supposta discendenza da Roma e perfino da Troia, come per esempio lo stesso Malaspini asserisce con tutto il candore parlando degli Uberti: « Ora molti opinano che essi siano oriundi dalla Germania, ma a voler dire propriamente intera la verità storica, essi discendono dal nobilissimo Catilina, il quale era di stirpe trojana 3. » Pure, non tutte le famiglie nobili antiche (il Malaspini le cita più volte per ordine nella sua cronaca, ed anche Dante nel paradiso si fa enumerare dal suo antenato Cacciaguida tutti quelli che al principio del XII secolo erano illustri in Firenze ') non tutte, diciamo, potevano vantare una sì alta origine, E pochissime son pur quelle che dal cronista stesso vengono considerate come indigene ed oriunde dall'antica città; le altre, secondo lui, non vennero ad abitarvi se non quando Firenze fu rifabbricata dall'imperatore Carlo, e provenivano o dai luoghi circonvicini, e principalmente da Fiesole e da Roma, che contribui alla ricostruzione della città, o finalmente dalla Germania, specialmente dal seguito di Ottone il Grande come per esempio l'Illustre prosapia dei conti Gnidi 5. Parecchi di questi nobili possedevano grandi tenute alla campagua, molti villaggi ed anche piccole città \*, ed erano della più squisita e pretta cavalleria, come per esempio gli orgogliosi Lamberti, che si facevano dono morte seppellire colla loro completa armatura e montati sopra cavalli di metallo 7. Assieme a queste famiglie trovavansene però auche molte altre di mercatanti, le quali fattesi grandi col commercio, si ponevano colle guadagnate ricchezze a pari alla nobiltà opulente per le ereditate dovizie .

E qui dobbiam accennare la tradizione, giusta la quale la città,

<sup>1</sup> Hist. Flor., c. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D., c. 34. Circa ai Pilippi ed agli Alberighi egli osserva che essi erano troppo disordinatamente nobili.

<sup>1</sup> lb,, c. 29, 30.

<sup>4</sup> DANTE, Parad., c. XVI, Ric. Malasr., c. 52 c c. 403, ove P editore Follist osserva che il testo non si può più stabilire con sicurezza, potché esso fu assai per tempo interpolato nell'interesse delle famiglis, che non volevano se ne canceltanse il loro nombre.

<sup>6</sup> Ib., c 67. All'Incontro il Lami, Antich. Prefaz. ha dimostrato, che il Guidi erano di stirpe langoburda.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gli abitanti di Pralo erano in origine sudditi ai conti Guidi. 1 Mazzinghi ricevevano ogni anno dalla città di Pistoia uno sparviero e due cani in segno di antisa dipendenza. Ric Mala., c. 68.

<sup>1</sup> RIG. MAL., C. 34.

<sup>8</sup> Ib., c. 103.

tante la prima che la seconda volta, venne fondata solto i segni dell'Ariete e di Marte, per indicare l'eccellenza della stessa tanto in guerra quanto negli affari mercantili.

Firenze pertanto sorte nelle stesse condizioni delle città maritime di Pisa e di Genora, a le sua aristocrazia ebbe origine, come in queste, dalla nobitità cavalleresca e dal commercio. Come ciutà menatile dorette la sua floridezza principalmente alla vicina Pisa, colta quale essa si mantenne sino alla fine del XIII secolo in continua pace e stretta amiezia. La nobitità cavalleresca però trasse dia circostanti luoghi in città, ove essa si fabbricava ben muniti palazzi, che davano a Firenze l'aspetio piuttosto di una lega di cittadini cavalieri, che non di una comunità cittadinesca; aspetto che questa città non ismarri totalmente neppur nei tempi posteriori. I popolani che non hanno castella, dice il Malaspini, non sono nominati, perchè il loro nome non è teunto per abbastanza grande. Y

Sotto questa aristocrazia, piuttosto cavalleresca che mercantile, stava Firenze all'epoca in cui vediamo nominati per la prima volta i consoli, cioè al principio del XII secolo. Fu appunto allora che anche la città si volse con tutte le sue forze riunite all'esterno, tanto per allargare il suo territorio, quanto anche per abbattere le castella della nobiltà che la impedivano nel suo commercio. Primo fu il vicino e sempre ostile Fiesole ad esser distrutto, nell'anno 1125, ed I suoi abitanti trapiantati a Firenze 1; sebbene la tradizione patria faccia rimontare all'anno 1010 un tale avvenimento . E fu nel corso di questo secolo che si ridussero in città parecchie famiglie che divennero più tardi celeberrime, quali sono i Buondelmonti, i Cerchi ed altri. Ma questa nobiltà campagnuola vi recava il suo orgoglio e le sue discordie; e non a torto ascriveva Dante a questa eterogenea miscela le posteriori discordie intestine, e tutti i mali che ne derivarono poscia alla città 5, mentre all'incontro magnificava i buoni e vecchi costumi sotto le gloriose famiglie, che fiorivano al

<sup>1</sup> Ric. Mit., c. 100.

<sup>2</sup> B., c. 34.

<sup>8</sup> Nella cronava florentina come anche in Dawtr. Flesche è sempre descritia come il catlivo principio di Firenze: così per esempio nel noto passo di Dawtr, inf. XV, ore: il poeta chiama I suoi abignati: bestie fleschine, in contrapposto alla sementa santa del Romant. « 4 Pare anche la cronaca fa menzione della conquista del borgo di Fisole nell'anno IIES. Urbdagito critta miglicre sulla tradicione più remota trovaria el Luvi, Ant. Lez. 8.

DANTE, Parad. XVI.

Sempre la sonfusion delle persone Principio fu del mal della cillade, Come del corpo il cibo che s'appone.

principio del XII secolo: «allorche la cittadinanza tutta fino all'ultimo operaio serbavasi anocro pura. O Questa antiche famiglie eransi già estinte per la massima parte due secoli prima che Dante vivesse di sorraggiunti più tardi averano occupato il foro posto; fra questi quelli del ceto dei mercatanti fattisi grandi al, tempo del Malaspini, nel XIII secolo 'S sono come tanti strati che si succedono l'un l'alto, e, si avvicendano di mano in mano che gii avvenimenti divorano gli uni e partoriscono gli altri; o, per servirci delle parole dell'autore del divino Poema: - La nobilità e come un manto che si va sempre raccorciando, se di giorno in giorno non gli si aggiunge stoffa, perchè i i tempo gli va dattorno colle forbici 't.

Questa nobiltà di famiglie in parte moribonde, in parte pascenti, tenne il governo di Firenze, fino a tanto che, indebolita dalla discordia, cesse nel XIII secolo il posto alla borghesia (popolo). Noi troviamo nei fasti consolari del XII secolo indicati soltanto gli stessi nomi, che Dante cita fra quelle famiglie nobili, che com'egli dice erano degne dei più alti onori, ed agognavano di preferenza agli nffici curuli 4. Fra queste famiglie una delle più cospicue e potenti era quella degli Uberti, la quale nell'anno 1177 levossi co' suoi aderenti contro i consoli della città, cagionando una guerra civile che durò molti anni: « La nobiltà, dice la cronaca del Malaspini, combatteva dalle sue torri alte da 100 a 120 braccia, e ciò le tornava così a grado che, sebbene molti ne perissero, un giorno si combatteva, e il di dopo si andava a bere in compagnia, vantando a vicenda le proprie valorose gesta 5. » Degli stessi Uberti, il fiorentino Dino Compagni, degno contemporaneo di Dante, osserva più tardi nella sua eccellente cronaca, che essi sebben banditi da più che 40 anni, avevano saputo mantenersi in alta considerazione, perchè non erano mai venuti meno al loro onore, ed avevano sempre meditato grandi cose, e intrattenuta relazione soltanto con re ed altri grandi signori 6. « Ci è dunque lecito supporre che essi non accen-

Udir come le schiatte si disfanno Non ti parrà nova cosa ne forte, ecc.

<sup>3</sup> Quelli d'Oltrarno, ove sin d'allora non abitava che gente d'infimo ceto: I mozzi, I bardi, i Frescobaldi ed aitri. V. Malasr., c. 104. Questi apparivano già nei XIV secolo come atra noblità.

S DANTE, Parad. XVI, 7.

Ben se' lu manto che tosto raccorce Si che, se non s'appon di die in die Lo tempo va dinterno con le force.

I DANTE.

I registri più completi dei consoli trovansi nelle Storie Fiorentine dei due Ammirati.
 Hist. Pier., c. 75.

<sup>4</sup> DINO COMPAGNI, Cron. Fior. Livorno, 1830, p. 123.

dessero la guerra civile, di cui facemno menzione, se non perchè si credessero pregiudicati nella parte che pretendevano a sè dovuta nel governo della publica cosa. Nel XIII secolo essi erano alla testa del partito dei Ghibellini, mentre i Gueffi erano capitanati dai Boundelmonti.

Dall'esame fin qui fatto dei propri e veri primordi, e delle primltive condizioni di alcuni dei più importanti comuni, risulta abbastanza chiaro, che l'origine del consolato municipale, come anche la rappresentanza dei diversi ceti, non furono dovunque accompagnate dalle medesime circostanze. Questa differenza di condizione manifestavasi già in parte anche nel modo di formazione del consolato, Poichè là dove, come a Milano ed in altri grandi comuni della Lombardia e della Romagna, i tre ceti dei capitani, del valvassori e dei borghesi stavano l'un all'altro nei rapporti di ceti speciali e senarati: colà venivano i consoli, al sorgere del nuovo ordinamento comunale, scelti da tutti e tre i ceti insieme; ma dove fin dall'origine non esistevano che i due ceti dei cavalieri e dei borghesi, ivi anche i consoli toglievansi da quelle sole due classi. E infatti essendovi i capitani in numero troppo tenue per poter formare uno ceto a sè come a Modena o mancanti affatto come a Biandrate (è noto che i conti stessi di Biandrate non crano che capitani a Milano) anche l'autorità consolare risultava divisa fra i due ceti. In Mantova il consolato sorse dal solo ceto degli Arimanni, essendo la nobiltà feudale rimasta estranea al comune municipale. All'incontro a Pisa ed a Genova ebbest assai per tempo il governo aristocratico, prima ancora che sorgesse il comune, il quale perciò assunse la forma affatto singolare di una società difensiva. Anche in quanto a Firenze non si fa parola di una equanime compartecipazione dei diversi stati al governo della cosa publica, appunto perchè colà fino al XIII secolo non dominarono se non poche cospicue famiglie.

La libera unione delle comunità municipili e dei loro capi, l'anticocomune libero coll'ampliato istituto dei curtori od assessori, i alleanza difensiva tra le due aristocrazie di famiglie cavalleresche e mercantili:— da una di queste diverse basi parmi si debba ripetere
l'origine dei nuovo comune, ed suo consolato in tutte quante le
città tialiane. E qui facile ci tornerebbe il riscontarre le forme
primitire, in parte equali, in parte mulate, del libero reggimento munipale in Francia ed in Germania, ma per ora intendo astenerari
da ogni preventivo confronto, pel quale suppor dovrebbesi come giù
dimostrato, ciò che emergerà come utilimo risultato da una più ampia disminia nalla Appendica a presente lavoro.

## La costituzione municipale sotto i consoli.

Abbiamo finora indagato la origine multiforme del libero reggimento municipale; facciamoci ora a considerare la forma generale della costituzione, nella quale il comune impulso ad una interna ed esterna indipendenza; che già si annuncia nella denominazione di consoli, coocordemente adottata, raggiunes un più ampio sviluppo.

Le parti essenziali e più importanti di questa libera costituzione municipale erano i consoli, il consiglio ed il parlamento od assemblea dei borghesi.

I consoli esercitavano il potere governativo, che comprendeva in generale quei diritti di sovranità, che i comuni avevano avocati a sè o per violenti usurpazioni, o con fatti illegali, o per concessioni dei loro precedenti signori, o per trattati coi medesimi conchiusi, Fra questi diritti annoveravansi innanzi tutto la giurisdizione e il comando dell'esercito in guerra. Questi, già attributi essenziali del precedente governo del contl, furono pur anco le prime e più importanti prerogative dei consoli. Anzi noi saremmo indotti ad asseserire che le città in generale non si elessero consoli, se non quando ebbersi acquistati, almeno in un certo grado, quei diritti di sovranità: poichè il libero esercizio di questi diritti costituiva l'elemento principale del libero governo municipale qual'era rappresentato dai consoli. Ma certamente i municipi non raggiunsero dovunque con eguale rapidità ed agevolezza il fine ultimo della completa indipendenza dallo impero, la quale venne da essi conseguita soltanto coll' illimitato esercizio dei diritti sovrani. A questo punto

trovavansi già certamente Milano e Genova fin dal principio (del XII secolo, mentre la maggior parte delle città di Toscana erano ancora soggette alla sovranità dei margravi : e se anche in queste città noi troviamo a quell'epoca i consoli, dobbiam tuttavia ammettere, che la margravia Matilde per lo meno si riscrbasse ancora il diritto di conferma o di Investitura, stante che essa esercitasse ancora dovungue una certa giurisdizione. Non altrimenti dev'essere accaduto di molte città episcopali di Lombardia, in quanto che i comuni non solo duravano in violenta ribellione contro i loro sovrani ecclesiastici, ma secoloro per trattati patteggiando si accomodavano. Ma anche per queste città venne colla pace di Costanza riconosciuto nei vescovi il diritto di investitura dei consoli. Finalmente in parecchie piccole città soggette a conti e signori poterono questi riserbarsi l'esclusivo esercizio della suprema giurisdizione, avvegnachè soltanto la parte meno importante di questa venisse deferita ai consoli, come per esemplo abbiam veduto verificarsi a Biandrate '. Ma nella stessa misura, in cui il governo Indipendente dei comuni sl aveva fatto strada dovunque sia rispetto all'interno che all'esterno. ampliossi pure il potere governativo dei consoli.

Noi el riferiamo qui allo statuto genorese del 1453 da noi già menzionato, nel quale sono accumant i poteri dei consoli in un comune affatto indipendente. Ma contemporaneamente esisteva già in questa città la divisione tra consoli del comune e consoli del giudizi. Questi ultimi non averano a decidere che nelle controversie private; ai primi era riserbata la suprema giuntidazione ed il potere penale propriamente detto, al quale andara congiunta la cura della publica sicurezza, la sorveglianza sul commercio, il comando degli eserciti in guerra, la direzione generale tanto degli affari esteri che degli interni . E così i primi come i secondi ricevevano uno stipendio (pramm) dallo Stato, per sopperire al quale erano assegnati certi redditi dei mercati, delle publiche pese o della misura normale, non che del dazio sui navigli . In questo senso suonano pure le disposizioni

<sup>1</sup> V. sopra pag. 463.

<sup>2</sup> Statuta consul. Janueosis. Monum. hist. patr., Leges munic., p. 241 sq. § 24. • De Illis iamentationibus que anie nos (coss. Comm.) venerint et determination non fuerint scripte n brevi consulum de placelis facienus justitiam, etc. • § 35.

<sup>5</sup> fb., \$5 26, 33, 19, 47, 74 sq.

<sup>4</sup> D., J. G. No no habellous in loc ano later on et cousies de placitis pro frudo consultar de commister rebo nisi fredum de housiet a scarli qui umi latric prima (si allude alla piazza bocca di borri et de stateria et borrite cid et la habellous bloostie de opatei, expesti listi galetis que heralit erdinate pro communi. Appunto cui viragiono de patei, expesti listi galetis que heralit erdinate pro communi. Appunto cui viragiono Scanzensa, Crisindonbund der Statel Prichary in Breispan E. I., pag 21. Quillet consultant dels taleres boccum una. In sui listino sololi, etc.

contenute negli statuti di Pistoia del XII secolo, relative ai poteri d'ufficio dei 5 consules maiores di essa città '. E ciò pure confermano d'altra parte gli storici ed i documenti di quell'epoca, sia nella generica menzione dei consoli, sia colla citazione dei singoli esempi della foro attorità ufficiale.

E quanto al primo punto valga quanto riferisce il maestro Mosè in una canzone da lui composta nell'anno 1120 in lode della città di Bergamo, dalla quale rilevasi che il governo di città era affidato a 12 individui, i quali, durando un anno in ufficio, amministravano la giustizia secondo le leggi ed assumevano il comando in guerra \*. Riguardano l'altro punto le incidentali indicazioni sulla costituzione di Milano e d'altre città lombarde, che riscontransi nella storia delle loro relazioni e della loro guerra coll'imperatore Federico I. Qui sono sempre i consoli che rappresentano i comuni all'esterno, che stipulano e concludono i trattati, Nella prima dieta di Roncalia i consoli di Como e di Lodi fanno i loro gravami all'imperatore contro l'oppressiva dominazione di Milano e l'imperatore risponde a tali reclami per mezzo di due dei suoi consoli 5. Parimenti la capitolazione di Milano dell'anno 1158 fu conchiusa per mezzo dei consoli e dei primari cittadini; comparendo l'arcivescovo ed il clero alla testa degli altri deputati per significare la loro sommissione all'imperatore . Poichè l'arcivescovo possedesse ancora, come a Pisa ed a Genova, una semplice preminenza di onore, senza alcun potere governativo sulla città, sebbene per la considerazione, di cui egli godeva, esercitasse un' influenza non insignificante sui publici affari . Egli non solo partecipava alla grandezza ed alla gloria della propria città, ma ne condivideva eziandio i patimenti; anzi due volte trasse egli pure in persona pugnando sul campo di battaglia \*.

Ai consoli di Milano obbedivano pure anche i consoli delle città soggette ad essa republica; senza il loro consenso, giusta la dura

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Statuta civitatis Pistor, a. 4117 et circiter a. 4200 condita. MCRAT., Ant. 1V, p. 527 sq. V. specialmente § 2, 7 sq. 41 sq.

<sup>2</sup> Magistri Moysis Bergom. Carmen. V. sopra pag. 463, nota 3.

<sup>\*</sup> OTTO FRISING., de gestis Frider. I, L. 11, c. 43.

<sup>6</sup> RADEVIC. Frising. I, c. 61, 62

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Secondo G.Lv. F.Lawa, Manip, Florum, c. 22, P. arcivescoro avrebbe ancho in templ potentio al podentà il bando di sangue; ma l'ignorante compilatore dimentica, che poco prina, in contraditione a clò, ha fata notare che il podenta era stato in pari tempo anche conte, e che non avera ricevato il bando di sangue dall'arcivescovo come il visconte; ma bene il immediatamente dall'imperamente d

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Egil condusse una volta un distaccamento composto di 160 cavalleri alla battaglia: giusta sir Raul, Mediol. de rebus gestis Frider., presso il Munatori, Scr. VI, p. 1185 E.

legge imposta agli abitanti di Lodi, nessuno di questi poteva vendere od in gnalsiasl modo alienare il proprio patrimonio ereditario 1. I consoli milanesi comandavano sul campo le troppe della città a cavallo ed a piedi divise secondo l'ordine dei quartieri (portæ): ma nel bando che proclamavasi a questi, e che emanava dai consoli stessi si osservava un certo ordine, in modo che solo negli estremi casi di pericolo tutte le sei porte uscissero contemporaneamente in campo coi consoli 2. Questi presiedevano infine ai giudizi con tutti i buoni uomini (boni viri) dei diversi ceti, come ne fa fede il mirabile esempio citato in un documento milanese dell' anno 1130 1. In questo documento uno dei consoli ci viene rappresentato col titolo di console presidente della corte ducale (de curte ducis), il quale in seguito la discussione avuta cogli altri consoli, proferiva la sentenza. La distribuzione delle funzioni giudiziarie, secondo l'antico sistema germanico, fondato sul contrasto tra il potere d'ufficio conferito dal re ai conti ed i giudici rappresentanti i comuni, fu ad arte conservato. sebbene più non esistesse in realtà differenza di sorta, stanto che i consoli, come preposti e rappresentanti del comune municipale riunivano in certo modo in sè stessi l'ufficio dei conti ed il mandato dei gindici. Non è tuttavia provato, che quella instituzione sussistesse generalmente, quantunque debbasi assolutamente ritenere che uno o due dei consoli abbiano tenuta la presidenza del collegio non solo nei giudizi, ma eziandio nell'intera gestione degli affari, sia poi per tutta la durata del loro consolato, o alternativamente per un certo tempo '; ed a ciò ritenere ne conforta la circostanza che di solito non si riscontrino citati se non appunto in questo numero, indicandosi gli altri colla generica denominazione di colleghi (socis).

Ci rimane ora a parlare di quelli che fin dal principio si riscontrano

<sup>4</sup> OTTONE MORENA, MURAT., Scr. VI, p. 993.

<sup>3</sup> Ornoss Monara, ib., p. 883, 4090. Sir Ratu, ib. p. 4175-4177. Invece det consoli, oppure ralla listo testa come generalission, comando una volta il trocto Golobi odi Bindriate, Combinali si armanoso cinque circondari contro Pavia, conjecchè sollanio la porta Ticiavasia ri-massa addiente. Colò fit qi connossi siasia avveritio dell'avvisianari del romones : e subblo unei colla trappa » et ipse cum millithus portre Ticinensis perrevti Lande, etc. V. Sir Bate, le p. 4178.

<sup>8</sup> V. sopra pag. 456.

<sup>4</sup> Gratuis e inestais à l'assertione di Leo (Terf, der Iombard, Sidite, pag. 179 segg.) et la liprediction conois di richiames considéra costa costalación, cels suconderse al posto del Viccotte recovite. Cassadiena con alganifica atter che giornisperio, e. cò iome solo in badopias, come assentie asolor l'occrevità sustire, susper et utili l'Italia, dal cole i/i son disposa, come assentie asolor l'occrevità sustire, susper et utili l'Italia, dal cole i/i son disposa, come assentie asolor l'occrevità sustire, susper utili l'Italia, dal cole i/i son disposa, come assentie asolor l'occrevità sustifica d'orientalad, de compilé come notaro un documento milianese del (115, Maraz, a.t. V., p. 108).

citali subito dopo i consoli di Milano, e precisamente nella stessa circostanza nella quale la cronaca fa menzione per la prima volta di costoro ": vogliam dire gli jurita, degun et mornun periti, ossia come essi chiamansi abitualmente i judices et supientes. Chi erano adunque questi periti del diritto e delle consuetudini, ossia questi sapienti?

Per ciò che riguarda innanzi tutto i judicza o giurisperiti, non via dubbio, che esti in generale appartenessero a quella classed giuristi, sorta naturalmente dall'instituto dei giudici assessori o curatori propri della costituzione carolingia, classe che cominciava a formare uno asto a si. Poiche i curatori selenti costantenente a giudicio, erano ancho per l'esercizio della loro carica e per pratica giurisperiti per eccellenza. In pari tempo dall' assimilazione dei diritti del popolo nelle leggi dello Stato, come anche da più complicati rapporti social, venne ad esser reas più difficile l'a pplicazione delle leggi mancani di norme determinate e ne nacquero forme giudiziarie minuziose, che doverano essere apprese.

Non senza una specie di esame o di esperimento avranno potuto ottenere i loro titoli coloro che troviamo nominati nei documenti giudiziari come giudici palatini imperiali e reali, o come notai collo stesso predicato \*: quantunque in progresso di tempo questi titoli scemassero assai d'importanza e venissero conferiti dai così detti palatini, semplicemente dietro il pagamento d'una certa somma di denaro . Dagli stessi giudici palatini od imperiali noi vediamo occupati nell'XI secolo i tribunali municipall, ove essi disimpegnavano l'ufficio di giudici municipali (scabini o judices civitatis), ed in tale qualità prendevano attiva ed importantissima parte al governo della città, finchè questo poggiò sulle basi dell'antica costituzione comunale degli arimanni . Noi non ci troviamo in grado di dimostrare più dettagliatamente, come ciò sia accaduto ma tuttavia sta per sè stesso indubitato il fatto, che questi curatori municipali del pari che i conti furono alla fine dell' XI secolo soppiantati dai consoli dei nuovi Comuni. Se riscontriamo tnttavia insieme coi consoli anche giudici alla testa del governo municipale, ciò ne fa piuttosto nascere la presupposizione tanto più verosimile, in quanto corriponde al corso naturale delle cose, che i precedenti curatori conser-

t V. sopra pag. 454, nota 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per l'esame dei giudici e dei notal presso la curia postificia esiste un formolario citato dai Munavoni, Ant. I, pag. 687.

<sup>8</sup> MURAT., Ant. 1, Diss. 7. De comitibus palatii, niin fine.

<sup>4</sup> V. sopra pag. 410.

vassoro tuttora una certa ingerenza nel governo del comune del pari che nel giudici. Essi tuttavia non appartenerano più ad un separato collegio dei giudici, chè esso non avrebbe potuto sussistere contemporanemente ai consoli; ma costituivano invece una congregazione di girrisperiti, alla quale si unimono bentosto anche i dotti giuristi, della scuola romana di Bologna<sup>1</sup>. Questi giurisperiti erano pertato chiamati a consiglio dai consoli ed occupavano nei giudizi a un dipresso il medesimo posto che si crede fosse assegnato negli antichi giuelizi popolari del Franchi ai baroni, prima ancora che venissero per lali giudizi eletti dei giudidi permanenti. Dal loro grembo sorsero più tardi, al mutarsi della: costituzione, gli assessori del giudice municipale (podesta è capitano del popolo) e la loro maestranza fu sempre delle più cospicue ed influenti nelle republiche ordinate in corporazioni d'art de nestieri p

Per ciò poi che riguarda i aspientes che ordinariamenta troviamo namiati insieme ai giudici di anche senza di questi, esia, pel titolo e per l'indole loro non sono altro che i più saggi, i più seperti, di cui si fa cenno negli statuti di parecchie città tedesche (discreti, discretiores, prudenteo), cioè i più cospicie i seprimentati personaggi chiamati a consiglio negli affari d'importanza. Nella costituzione consolare delle città italiane costituzione sia il consiglio noto sotto il nome di credenta, di cui noi verremo dimostrando l'importanza con un solo esempio. Lodi era stata distrutta pri a gelosia e l'odio dei Milanesi (1111), suoi abitanti dispersi in sei luoghi aporti (buryri), edi isoo moreatos estituzione transferio sul territorio milanese. Pure l'interna unità del comune vi si cra mantenuta per acconservatasi costituzione municipale. In tali circostanza escade che alcuni cittadini di Lodi trovatisi nella dieta di Costanza l'anno 1133 devassero l'amento di annazi all'imperatore Pederico I contro la ti-

I il Lam, Lezioni di antich. Tosc. Prefiz. cita un documento del 4162, colla sottoscrizione: « Ego Henricus unus ex Plorentina advocatione causidicus. »

<sup>1.</sup> L'Imperatore Foderico I elevie partimente alla Dict di Roccatas die publice deridate propietti di un totto di, nota dalla regider. Vi crimosa lineare ai quitte dotteri di Bologna le regider. Vi crimosa Romana, Rec., VI, 8 165. Die se poi finenzi noministi del giudeli andre regidere del las pisos dal Fanti, Rem. di Monna, II, p. 000 mun. 5. - Revidere del regidere, comente socii que del regidere del

rannia dei Milanesi: essi non avevano ricevuto verun apposito e speciale mandato, e soltanto dopo il fatto ne riferirono ai consoli ed a quei sapienti (sapientes) che avevano giurata la credenza ai consoli 4. Grande fu il timore che li colse dei Milanesi. Bentosto arrivò a Lodi anche un deputato dell'imperatore di nome Sicherio, con uno scritto regio: ma i consoli ed i sapienti della credenza si rifiutarono ad ogni trattato. Accadde dopo di ciò che nell'anno 1158 i consoli milanesi imponessero ai Lodigiani nuove leggi oppressive, e pretendessero inoltre da essi il giuramento di obbedienza senza nessuna riserva della fedeltà dovuta all'imperatore; allora i consoli di Lodi chiamarono a consiglio i sapienti, e fu deciso di sottomettersi bensi a quella legge, ma di negare il giuramento che gli avrebbe resi colpevoli di fellonia. Ma i consoli di Milano non accolsero un tal rifluto. Recaronsi pertanto i consoli di Lodi insieme al vescovo ed agli alti dignitari ecclesiastici con più di sessanta fra i più cospicui cittadini e sapienti (maioribus et sapientibus) a Milano, comparvero nel palazzo arcivescovile davanti all'arcivescovo ed ai consoli di Milano (insieme ai quali eransi radunati altri consoli milanesi oltre molti cittadini maggiori e minori) onde con umili preghiere rimuoverli dalla loro determinazione. Ma vano tornò il loro perorare, vano persino il loro pianto ".

Si scorge da questo esempio come al governo cooperassero quegli nomini cospicui, che avevano giurata la credantia ai consoli, vale a dire la fiducia ed il segreto, e venivano perciò contrassegnati utti inisieme col medesimo nome. La stessa denominazione rammenta na più antica instituzione del comune presso i Franchi, giusta la quale anche i conti, come fu gli arvertito, almeno per le mansioni relative alla sicurezza assumenano degli hominese credentes, cossia persone di fiducia che prestavano la lore cooperazione: i locchè se non ha una immediata relazione con questa più moderna credenza, accenna però ad una tal quale analogia simile a 'quella esistente tra i consoli e gli antichi giudici.

Ora che questo consiglio, sebbene non si chiamasse dappertutto col nome di credenza, fosse una instituzione generale nella antichissima costituzione consolare, è più agevol cosa il dimostrarlo che non sia il desumere con sicurezza come in esso si procedesse alle elezioni

OTTONE MORENA, MURAT., Scr. VI. p. 961 · ac communicato consulum consilio aliorumque supientum de Laude, qui credentiam consulum jurarant. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Offore Morena, p. 995-997. Sull'assemblea del Milanesi è detto (pag. 997 B): a ante ipsum archiepiscopum et omnes Mediolanensium consules ac quamplurimus altos Mediolanensium consules et cives tam majores quam minores.

<sup>5</sup> V. sopra pag. 364.

e come esso fosse ordinato. Noi non possiamo pertanto se non che supporre in generale, che esso componevasi a un dipresso degli stessi elementi che costituivano il collegio dei consoli. Noi lo troviamo si a Lodi che a Milano, e sempre sotto la stessa denominazione di credenza, se vogliamo almeno prestar fede al posteriore cronista Galvano Fiamma, giusta il quale i deputati milanesi spediti l'anno 1155 all' imperatore giurarono: ex parte communitatis Mediolani et consulum et credentiæ 4, per la quale non può intendersi certamente la credenza degli artigiani sorta solo più tardì. - Anche i consoli di Genova erano assistiti da un consiglio di consiliatores senza l'adesione dei quali, desunta dalla maggioranza dei membri che lo componevano, non era lecito ai consoli del comune nè lo intraprendere una spedizione militare, nè una leva militare, e neppure potevano intimare al pubblico un divieto, od ordinare nuove imposte 1. Parimenti gli antichissimi statuti di Pistoia accennano oltre che ai 5 consules maiores della città, ad un consiglio di eletti consiliatores, in unione ai quali essi dovevano provedere ai publici affari; e senza l'adesione del quali non potevano emanar nuove leggi, nè disporre del patrimonio del comune, ecc. 3. Quanto a Pisa vi troviamo nella prima metà del XII secolo alla testa del governo municipale i consules, vicecomites, judices et sapientes 4, formando quindi 1 judices ed l sapientes il consiglio del governo tenuto dai vicecomites e dai consules 5, e questo consiglio trovasi menzionato anche negli statuti pisani del XII secolo col nome di senato . In Firenze si mantenne il sopra accennato consiglio della credenza composto di 100 membri fino alla riforma dell'anno 1328 7. A Lucca esso durò invece più a lungo e continuarono così a non ammettervi che giurisperitl, che un recente scrittore lucchese credette di po-

Manip. Florum, c. 209. MURAT., Scr. IX.

Sistatudo comest. Januesses (Blaf. pariries mosema. Legra manch; j. 10. - Non fasiemas mommunem excretiona basilitum, neu incipiensus puerram novam neura incimana deventum neupus collection de terra nisi com consilio majorir partiri constituitorium in numero processarum, qui farenti vocati per companna and consilium de fluenti in consiliu. "Unitoriamento chi in terram dornera rener tracertita dello sertitore dello Stato o depositata nell'Architro di Stato. "A maniest Gentemento, in principio (Mex., Ser. VI).

<sup>5</sup> Statuta Civit. Pistoriensis, a. 6117 et circiter, a. 6200 condita (Mun. Ant. IV, p. 527 sq.).
§ 6 e 17, etc.

Docum, del 4415. Munar., Ant. III, p. 4447 C. • sub præsentia consulum, vicecomitum, judicum et sapientum vestras pisanse civitatis. •

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si confronti sopra a pag. 473 e seg.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> V. RAUMEN, über einen ungedrukten codex Pisanischer Stadigesetze neile Abh. der Berliner Akademie (hist, phil. Klasse 1827), Berlino 1830, p. 198.

<sup>7</sup> V. sopra pag. 483.

ter opinare (secondo me erroneamente) che colà il collegio dei giudici e dei notai, non fosse cosa per nulla distinta dalla credenza .

Il fin qui detto sembra più che sufficiente a provare come fosse generale l'instituzione del consiglio dei consoli nelle città italiane. Noi lascremo dunque da una parte tutte l'altre forme particuti (i consigli del comune del popolo, ed altri) che assunse una tale instituzione, e che non sorsero se non per un posteriore sviluppo di avvenimenti; e ci volgeremo a considerare il terzo e non meno importante ed essenziale elemento della antica costituzione consolare: vocilam dire l'assemblea dei cittàdini o il nariamento.

L'assembles dei citalaini comprendeva senza dubbis soltanto quelli che erano membri effettivi del comuno, e dei quali per conseguenza constava il commune o la communitar . Ma fra questi non annoveravasi certamente ancora il numeroso ceto degli artigiani, che solo più tardi pervenne per mezzo delle sue corporazioni al comune politico, non che alle cariche dello Stato. Una assemblea di citudini così costituita fu per esempio quella, giù menzionata, tenuta dai Milanesi nel palazzo arcivescovile, alla quale, oltre il console, intervennero cospicui e minori cittadini; oppur quella che l'imperatore Federico I radunò a Loti (concio publico), ed alla quale egli domandò le botti necessarie a riempiere le fosse della città di Crema assodiala ?

L'università dei cittadini non reniva dai consoil chiamata ad assemblea se non negli affari di maggior rillevo, onde per tal modo desumere qual fosse in proposito la publica opinione. Del resto i consoli col loro consiglio costitutivano l'autorità plenipotenniaria, che, eletta dalla borghesia e chiamata a render conto publicamente del proprio operato, non venius però lenuta in severa e stretta dipendenza, resendosi solo più tardi introdotta la diffidenza, quando cicle "energia del sentimento municipale cominciò a rilassarsi, e lo spirito di partito e l'ambizione personale pressero il sopravento, e fu altra che lo Stato tentò indarno di sostenersi colle minuzione forme di una molesta del pari che inefficace sorvestianza.

In qual modo prendesse parte ai publici affari l'assemblea dei cittadini di Genova, ove essa, a quanto pare, fu sin dal principio con-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> CIANELLA, Diss. IV, nelle Memorie di Lucca, T. I. ;— Anche in Vercelli trovasi nel Riscolo II consiglio di Credinza. Monum. Hist, patr., T. I, nº 549, n. 4179 — credentia, nº 630, n. 4188 — curia credentia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. sopra la costituzione di Genova, p. 469.

tradistinta col nome di Parlamento, nome che solo più tardi fu generalmente adottato ', lo si rileva da alcuni cenni incidentali nella cronaca di Caffaro. Giusta la quale i consoli di Genova al loro uscir di carica mentre consegnavano ai propri successori il tesoro dello Stato, rendevano publicamente conto nel palazzo di città delle spese e delle rendite della republica 2. Anche l'elezione dei consoli aveva luogo talvolta in Parlamento; come per esempio nell'anno 1163, in occasione che la republica aveva progettato una grande impresa guerresca contro i Saraceni di Almesia. I consoli allora eletti convocarono pertanto un altro parlamento, nel quale essi persuasero i cittadini a denorre leinimicizie ed a fermare con giuramento la fatta riconciliazione, e chiesero quindi l'adesione del popolo per intraprendere una leva milltare, e poscia soltanto ordinarono l'armamento delle milizie - Che finalmente l'assemblea dei cittadini adempisse in pari tempo le mansioni di giudizio del popolo, abbiam veduto principalmente a Pisa, ove nell'anno 1112 per consiglio e risoluzione dei consoli e del popolo radunato furono restituiti al vescovo ed alla Chiesa di essa città alcuni possedimenti di loro spettanza s.

La divisione della borghesia non basava più sull'antica classificatione di cei stosilii, che, col formari del comune, erani come essenzialmente fusi insieme nell'eguaglianza della borghesia: e non teneva
neppure all'ordinamento per corporazioni, che solo più tardi venne
a surrogare il reggiimento municipale; ma, conforme al principio
dell'eguaglianza civile, regolavasi a seconda del domicilio nei diversi quartieri della città, che ordinariamento ricoverano il loro
nome dalla porta odalla chiesa principiale. Così per esempio, la; città
di Milano, come fu di già avvertito, dividevasi in sei quartieri, che
portavano il nome di altrettante porte principali della città (Porta
Tichiemsia, P. Verellina, etc.). Le milizie ustivano secondo l'ordine
di questi quartieri che in un colla diocesi serviva di norma nelPelezione del funcionari, il numero dei quali era eguale per tutti
i quartieri<sup>1</sup>. I sestieri di Firenze nel XII e XIII sono, con conmargiori parte riconoscevano la loro denominazione dalle chiesa

<sup>4</sup> L'espressione trovasi già nei più volte citato Statuto del Coss. del comune di Genova, § 35 • infra terminos illos, in quibus sumus constricti per campanam venire ad parfamentum.

<sup>2</sup> CAFF, Ann. Genuenses. Mun., VI, p. 281 D.

<sup>5</sup> V. sopra pag. 475.

<sup>4</sup> Lo siorico milanees sir Raut. fu eletto, duranto l'assendo della città, ad una commissione di approvvigionamento « electi sunt de unaquaque parochia civitatis duo bominer et de eledem tres de unaquaque porta. Mua.r., Scr. VI, p. 1189 A. Il Gruxni parta di speciali copitosis del quartieri della città, di cui il titolo era ereditario in alcune famiglie. Gruxni, Mem. di Misson, VI, p. 531.

principali della città, averano la medevima precisa significazione . Lo atesso dicasi delle compagnie (compagnie) di Genova, il numero delle quali fu nell'anno 1134 accresciuto da sette ad otto . Ma questo riparto territoriale, ebbo poi a subire ulteriori suddivisioni. A Milano trovo per exempio dei presidenti del vicinato (mogiver exicarum) che deposero le loro bandiere al cospetto dell'imperatore, quando la città dovette umiliaria d'avanti a lui. Secondo Utone Morena, novantaquatro erano queste bandiere, altrettante di numero quante erano tati suddivisioni, che erano poi in relazione col riparto territoriale della dicoesi. La stesse soca riscontriamo nell'antichismia costituzione di alcune città della Bassa Germania, come per esempio in Colonia o in Gand 1.

La costituzione comunale delle città italiane appare pertanto meglio che una reliquia di antiche rovine, una instituzione del tutto nuova. Si utilizzarono bensì alcuni avanzì del passato, per quanto si potè disporne opportunamente, servendo essì colle loro significantissime memorie come di ornamento; ma senza porre ulteriore attenzione al loro primitivo significato, si cercò piuttosto tanto nell'abozzo che nell'esecuzione del piano, di prender norma dai bisogni locali, dalle fondamenta già esistenti, dai mezzi e dal materiale disponibili; ma fu dovunque la stessa idea e lo stesso libero stile, che diedero ad nn tal complesso la forma caratteristica e l'interna armonia - del pari che le magnifiche cattedrali che le città si costrussero appunto in quell'epoca, se varie per grandezza e magnificenza, pur nell'essenza e nello stile rilevano un tipo comune. E come queste palesavano tanto più perfetta bellezza, quanto meglio la loro primitiva origine era creazione di un solo getto, così anche tra i comuni, il più nobil flore dell'umana coltura tra quelli si manifesta, che anche nel loro posteriore svolgimento più a lungo si attengono alle idee

el quatuor comp, versus burgum, •

Ricoan. Malase., c. 61. I sestieri avevano il loro proprio confaloniere, le autorità municipali erano cietto secondo; lessitieri, come più tardi secondo i quartieri; ib., 137, 133.
 Y. sopra pag. 468. Esso furcoo poi distinte în « quaturo compagnito versus civitatem,

<sup>•</sup> Orr. Monara, Neu. Ser. VI, p. 1001, one cale é de confrontaria la diffusa descritione della resia diffusion colle apietada diffuse accesso, de, p. 30 seg. Le trappe di tre porte della reside di la consocia della compania della

A anná diffica » è qui l'Hèlixa sex, Solderessea fes Matetalles, vol. II. p. 481, ove però il fatto viere esteso di troppo per un incentto riferimento del Binaucras ai vicinuit. Certa nolisia sul tribunuit inferiori in Gand irrevai nel Waraucons, fianderische Stanta-und Rechtigerch, Vol. II, pag. 71 seg.; su queili di Colonia. V. l'Appendice dei presente volume.

di libertà dalle quali riconoscono la loro origine, e in sè stessi per molteplici guise le riproducono,

Ma la stessa forza propellente della libertà, che da principio aperse la via alla formazione dei nuori comuni, e con essenziale uniformità fui base alla loro interna cossituzione, procedette rapidamente a nuove creazioni. I ono nciercò qui pel periodo di tempo fino alla metà del XII secolo, altro fatto che la nomina di appositi consoli giudiziari (consules de placifis causarum, pro justifiii), i quali unitamenta ai consoli del comune prendevano parte al governo generale dello Stato, ma che per loro speciale istituto curvanno la giurisdizione civile, motivo per cui anche più tardi, i ivedima sussistere insieme ai podestà, successi al posto dei consoli del comune 1. Noi troviano altri lugolti, come per esempio a Pisa, ove i giudici municipali (causarum parton) eletti dai consoli o dal popolo, vengono chiamati nel prologo degli statuti dell'anno 1161 anche consules finstitie 2.

Finalmente ci resta a considerare la legislazione statutaria, per la quale manifestossi già fin dal principio del XII secolo l'autonomia dei municipi, non meno che per l'esercizio indipendente della giunidizione. De sess derivarono i diversi diritti municipali, i quali, al modo stesso che il comune uni in un tutto i vari ceti fin altora rimasti divisi, raccolsero i diversi diritti personali in un solo e comune diritto statutario, valevole per tutti gli abitanti del comune e suo territorio. E più attontamente merita di essero considerato il stuto che dai diritti personali a preferenza vigenti in ciscum luogo si fosse già formato, per l'uso che se no faceva, specialmente nei giudizi degli assessori, un comune diritto consuntedianto (consusta-dines), il quale venne poi fernato in modo più assoluto e per mezzo degli statuti ebbo forza di legge. Voltre questo diritto statuario si mantennero però ancora in vigore, per lo meno come sussidi et al mminicoli. la leziszione e indictiaria langobarda e la ro-

<sup>1</sup> SI vegga specialmente il CAFFARO. Mun., VI. p. 284, al quale si richiama anche il Saviovo, Geoch, des röm. Rechts, ili, p. 131. Che i Coss. tenecasero giudizi anche nell'armata lo si rileva da un altro passo di questa croneca, p. 282.

<sup>2</sup> No riscontrato consoli gindiz, anche in Cremona, Parma, Vercelli, Asti, Senae dal rovre; non però a Firente, e neppure a Lucca, ove l conniste frequenti, che vi si econtrano assai per tempo (tel 1311, 1312. V. Mem. di Lucca, T. Ili, P. Ili, p. 44) non devono essere sambiati con quelli, polchò essi formavano pinitosto un iribanale misto ecclesiastico e temporate per coniverse dei tal porta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si confronti nopra a pag. 46, sulla pratica del Iribunali assessoriati. Nei Privil. di Santova dell'Xi secolo vengono confermati ogni volta agli Arimanni le loro consistudines; V. Doc. a pag. 109.

mana (leges), finché la sempre crescente importanza del diritto romano e l'influenza dei romanisti, fecero valere quest'ultimo come diritto comune, con totale abolizione del diritto langobardo <sup>4</sup>.

Ora per ciò che riguarda la materia di diritto contenuta negli statuti, sarebbe della massima importanza il distinguere qui esattamente i primitivi elementi spettanti ai diversi diritti del popolo, onde poter su di essi fondare una sicura induzione relativamente agli elementi nazionali della popolazione delle diverse località, e specialmente, onde poterne cavare la prova certa del perdurare che fece il diritto romano, mercè la consuetudine tradizionale: còmpito ancora insoluto nella storia del diritto italiano. Ma è già molto disputabile, se sia ancora possibile il distinguere solamente il diritto romano ricevuto per tradizione, da quello più tardi rimesso in vigore. Poichè, anche prescindendo da ciò, che persino gli antichissimi statuti ancora esistenti; stando al loro modo di compilazione, non risalgono al di la del XII secolo: essi non offrirebbero sotto questo punto di vista se non pochissimi punti di contatto, trattando essi per la massima parte dei rapporti publicì, della costituzione, della polizia di sicurezza e d'industria, e qualche volta delle pene pei delitti commessi; ma pochissimo del diritto privato ". E inoltre mostrasi già qua e là assai prevalente l'influenza dei romanisti; influenza che andò sempre aumentando nei secoli posteriori, quando cioè le città ogni qualvolta la confusione si mostrò troppo grande . fecero rivedere da celebri glureconsulti le raccolte dei loro statuti, e quando le città stesse ebbero imposta ai propri giudici municipali ordinari, che i podestà ed i capitani del popolo chiamati dall'estero seco si traevano, l'espressa condizione che esser dovessero giurisperiti, ed anzi dottori in legge . Assai più certa è dunque la preponderanza delle leggi langobarde nel diritto consuetudinario, poiché questo si mantenne, a malgrado delle influenze dei romanisti sulla legislazione e sulla pratica giudiziaria, non solo nel

<sup>4</sup> Il diritto langobardo perdette il suo valore come diritto sassidisrio nella maggior parte delle città dell'Atta italia già fin dal XIII secolo; V. in proposito II Savanr, Gesch, der r\u00f3n. Rechts, II, § 70 e Franc. Rezzonco, lettera della origine p. delle vicensio del diritto Munic. In Milano 1814, p. 19, n° 8 (10 debbo la conoscenza di quest'opera ad una graziosa comunicazione del sig. consigliere indino Sistermader).

summinicazione dei sig. consignere intimo sittermaier). <sup>2</sup> Cosi gli statuti di Pisa, Pistoia, Genova del XII secolo.

a Cost l'ultima generale revisione degli statuii di Firenze fu demandata nell'anno 1145 ai celebri dottori Batolomeo de Vulpis de Soncino e Paolo de Castro, in unione a cinque procuratori e notai di Firenze; V. la Prefaz degli Statuta Fior.

<sup>4</sup> V. gli statuti di Modena, Ferrara, Siena del secolo XIII nel Murara, Ani. IV, p. 79 sq. Fra I gindici che il podestà di Firenze diveva conodur seco, dovevano esservi per lo memo a dottori in legga. V. Stat. Fior., ilb. 1, rub. 4.

diritto penale, ma principalmente nei diritti di famiglia contenuti negli statuti '.

Quanto ai rapporti che esistevano tra il diritto consuctudinario ed il diritto legale, e quanto all' introduzione del diritto romano, gli statuti ed i documenti giudziari di Pisa in generale contengono alcuni cenni importanti, che meritano di essere rilevati a migliore conferma del già detto 4.

Nella prolusione dell' antichissima raccolta degli statuti di Pisa, la quale è datata dall'anno 1161, si osserva che la città di Pisa da lungo tempo reggevasi secondo il diritto romano con riserva di alcuni articoli del diritto langobardo, e di consuetudini non iscritte, le quali erano state originate dal commercio con estere nazioni in diverse contrade del mondo, e che appunto in quell'epoca (nell'anno 1161) erano state stese in iscritto per la prima volta . Negli stessi statuti trovasi poi una doppia serie di disposizioni distinte col titolo di constituta usus e constituta legis pisanæ civitatis, e da loro risulta inoltre, che i rapporti di diritto per tal modo distribuiti, erano discussi davanti a diverse corti di giustizia, astrazion fatta da quelli che erano di indole mista . Ora i constituta usus accennano appunto a quelle consuetudini fin allora non per anco scritte di cui si fa menzione nel prologo; ed i constituta legis all'incontro a quelle disposizioni di diritto, che erano fondate sulla legislazione romana e langobarda. E ciò ne è pure chiarito da uno statuto alquanto posteriore di Pistoia, giusta il quale dovevano assistere il podestà due giudici , l'uno per la consuetudine (usus), l'altro pel diritto (lex): non che due procuratori, che dovevano essere periti nel diritto o per lo meno nella consuetudine s: principio questo che

<sup>4</sup> Qued poco di diritto privato che si ritrova negli astichissini statuti di Pistola è il diritto di tuttala langobardo. V. Stat. Pist. § 10 c 41, nel Munaroni, Ant. 17, p. 352. Anche nel dirigio consuctudinario milanese nella raccotta dell'auno 1216, assal considerevoli sono le parti essemitali langobardo, V. Rezzostoo, Lettera, pag. 2. Negli statuti florentini trovansati il mandandhe cil il dono nutate (Moyreapolita).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Una copia di questi statuti trovasi nella R. Biblioteca di Berlino. L'opera di Racuna su tale argomento si riferisce principimente all'epoca della compilitatione. Più profondamente è trattato questo argomento in Vinc. Valuccati: e Epistola de veteribus Pisanze civitatis constitutis in Bolfmann Hist, Juris, Rom. Justin. • Vol. 1, P. II.

<sup>3.</sup> Pissas lisque cirtiza a muitis rério temporrhas vivendo lege romana, reiestis quibastam de lega fassipadra 4, subjudicio lopis, propter conversationes diversam gentium per diversas mondi parties suas consurdadisea non scriptas habere meruit — Unde Pissas consustratines suas, in scriptis statter runt religendas, appliente avitains l'engerant quit... Establica de la consustration de la consustration

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stat Giv, Pistor, § 131 (Nrs., Ant. III, p. 869). Et habebo duos judices, unum de lege et alterum de usu, et duos advocatos pro causis ventilandia. § \$47. « Et si non potero habere advocatos legis, eligam et mittam duos advocatos ex sus vel de usu. «

non può riferirsi se non ai dotti giuristi o romanisti della scuola di Bologna ed ai giureconsulti esperti del diritto consuetudinario appartenenti già al ceto dei curatori od assessorl.

Ora per ciò che riguarda gli statuti pissoni, il Valsecchi ha già dimostrato in una speciale trattzone che esa furono compilati da romanisti, i quali vi innestarono il loro diritto romano (cosicchò nel prologo sonori frasi ed espressioni tolte dal coprun sirrio). Quando persanto i compilatori di questi statuti saseriscono che Pisa già da lungo tempo reggevasi secondo il difitto romano, ciò deve riteneresi quale una testimonianza lanio più sospetta in quanto che l'appendice sulla conservazione di una parte del diritto langobardo sembra provare piutusosi il contrario, che cioè quesi viltimo non foses soppianatao, se non dal diritto romano rienseso nuovamente in vigore. E qui vogliamo accennare anche alla nota tradizione, giusta la quale i Pisani avrebbero conquistato il loro celebre manoscritto delle Pandette nella pressa di Amalii Panno 1435, dopo di che l'imperator Lotario ne avrebbe fatto loro un dono, ed ordinato in pari tempo che il diritto romano venisse adottato da tutti i tribunali \*.

Poiché, sebbene questa tradizione, accettata già dalla cronaca pisana del XIV secolo, non possa pretendere a storica credibilità, non deve tuttavia riguardarsi come una mera invenzione, che non abbia qualche fondamento in un fatto vero e di consimile significato. Ma questo fatto altro esser non sembra se non la riammissione in vigore del diritto romano nella pratica giudiziaria della città di Pisa, in occasione di che fu per la prima volta ritornato alla luce il manoscritto delle. Pandette da lungo tempo esistente in quella città. I documenti pisani ci offrono la prova migliore di questo fatto.

lo mi richiamerò innanzi tutto a quei documenti che nell'apendice del glà menziona lo survor del Valsecchi servono ad indicare a mo' d'escunjo la differenza tra la procedura langobarda e la romana. Molti di questi documenti, che appartengono alla seconda metà del XII secolo, sono diffatti pienti di romo e citazioni tolte dal diritto romano i. Pure la differenza tra gli antichi giudizi del popolo e la nuova procedura dei dotti giuristi, non che l'epoca n cui ebbe luogo un tale cambiamento rilevasi ancor più chiara-

<sup>1</sup> Epist. Vals., I. p. 198 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. in proposito la dettagliata indagine nel Saviony, Gesch. des röm. Rechts, Vol. III., §3 35-38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Essi dalano dagli anni 4174, 4172 e 1174. L'aggiuntovi Docum. langoli del 708 non porta veruna traccia di diritto romano.

mente dalla serie dei documenti pisani dell'archivio arcivescovile relativi al periodo dall'VIII fino alla fine del XII secolo, i quali furono resi noti per la prima volta dal Muratori. Rilevasi da questi documenti che il sopra citato cambiamento avvenne circa alla metà del XII secolo, e sembra in istertta relazione colla già mentovata instituzione dei causarum potroni, o consules justitia. Poichè sono appunto questi, che a quell'epoca, vediamo sedere in numero di due o tre nel tribunali, e decidervi le liti, dopo che queste vennero dai procuratori delle parti agitate dinanzi a loro; a questo ufficio poi non prendono più parte alcuna ne gli assessori, neì il popolo v.

Esistevano tanto per la città di Pisa quanto per quella di Bologna speciali motivi, che procacciarono al diritto romano in quelle città un più rapido incremento che non altrove: in Bologna l'alta considerazione in cui era tenuta la scuola di diritto romano, fondatavi sul principio del XII secolo dal celebre Irnerio: in Pisa il commercio al quale attagliavasi certamente assai meglio il diritto romano che non il germanico, e fors' anche la politica devota agli imperatori, la quale consigliar doveva ancora di più una legislazione da loro cotanto favorita . Poichè sarebbe grandemente in errore chi volesse ammettere, che il diritto romano avesso a quell'epoca acquistato già in tutte le città italiane un'eguale preponderanza. Esso non ebbe da ultimo vigore se non come diritto sussidiario e comune, mentre fu il diritto langobardo quello che servi di preferenza di base allo statutario. Assai rimarchevole è in questo riguardo un cenno dell'antichissima raccolta delle consuetudini (consuetudines) vigenti in Milano al principio del XIII secolo, giusta il qual cenno vediamo che in essa città dominava in generale il diritto municipale indigeno, con riserva però di parecchi punti di puro diritto langobardo, non vi si reggendo col diritto romano se non gll stranjeri 4.

f Antiq. T, III, p. 1003-1184,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doc. d. 1135 L. c. p. 1435. No Beetho Judex et Manfredus, consustrum patroni, dent pudieres ab Dietrot, Archiejekopo et de consullaba et aturieros popula de difficiendas litera pubbleas ses privatas. — Unde nos Judecos, negocio a caustidista utrinsque partis subdiliter dispitatio, casa congelta felicitanus, etc. Questi giudini mandicipali feletti non diversificano et dispitatio, al cui de mentione ari prologo degli statuto joissat. Valestica, per la produccio degli statuto joissat. Valestica, Post. de la produccio degli statuto pissat. Valestica, Post. della produccio degli statuto pissat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. sopra la relazione ira Irnerio e l'imp. Enrico V, non che su quella tra i quattro dottori e l'imp. Federico I il Saviany, Geschichte des röm, Reschtz. Vol. IV.

<sup>4</sup> Liber Consustud, Mediol. a. 1216. Rubt. - Quando de crimine criminalier agiur: publiur in robus vel personis secundum ligem municipalem nostre civitatis, vel legem Longulardorum vel legem Romanorus.... si le cui inadeldum factum livenilur; jure Langobardorum vivebai, siculi nonnulli nostrar jurisdictionis civinsi ... ilicaque criti si cartaneux, jene romana ciceas, fuelti mortusu vel aliud maledium passus... nisi lege cartaneux, jene romana ciceas, fuelti mortusus vel aliud maledium passus... nisi lege

Riguardo alla forma della legislazione à d'uopo osservare che gli antichissimi statui debreo rigine in parte dalle decisioni dei giurisi sui vigenti diritti consuctudinari, in parte da giudicati consultivi sopra le sentenze delle supreme autorità municipati. Si inseriva
cioè negli statuti il diritto publico e privato, che queste autorità devevano custodire e secondo il quale dovevano giudicare e su questi
statuti esi prestavano giurameno al loro entrare in carica. Così per
esempio gli antichissimi statuti di Genova, che ancor ci rimangono,
dell'anno 1413, alto non sono no na raccotta di quegli articoli,
che erano stati giurnit dai nuovi cossoli del comunu e. E lo stesso
dicasi della più voluminosa raccotta degli statuti di Firenze del
XIV secolo, la revisione dei quali statuti disposta secondo l'ordine
delle materie, avvenne per l'utima volta nell'anno 1415, sotto la
principale ripartizione di statuti del podestà e statuti del capitano
del nonolo. \*\*

La compilazione degli statuti venira d'ordinario demandata a' commissioni elette fra i giurisperiti, come può rilevarsi dai prologi degli antichissimi diritti munipali di Pisa e di Milano 'a Giusta uno statuto di Pistoia e ra massione comune dei consoli e degli uomini del consiglio, il curare la revisione degli antichi statuti, onde toglierne le disposizioni contraddittorie in essi contenute. 'Ma più tardi vennero nominati dovunque speciali impiegati per la legislazione, i quali a Firenze chiamavansi arbitri, ove essi, sebbene cambiati ogni anon, nell'epoca agistata del principio del XIV secolo, avevano spesso nelle mani un assai grande e sovente pericoloso polere '.

municipali cautum sit, ut debeant secundum legem Illam puniri, alcut de publicis latronibus est traditum, qui deben l'uras auspendi. - Fr. Ruzvonco, Lettera, p. 48, n. 8, · V. la Prefaz, dell'editore degli Stat. cossul. Gen., Raggio nei Monum. Hist. patria. Leges

municipalez. Aug. Taur. 1838.

1 Intendo pariare delle revisioni del 1321 e 1335 che non furono stampate, e che trovanta nell'Archivio delle riformazioni. Stanza II. Armadio I. Codd. 3 e 6. 8 et 43 in Fi-

renze, ove lo le esaminal.

§ V. sopra p. 501, nota 3. « Consuet. Mediol. Placuit omnibus et Jac-bo Malecorigius potestatis sequentis annu... (12 nomi) viros discretos eligere, quos sacramento... adstriuxit, ut consuetudnes laquirerent et la scriptis redigerent. » Fa. Exzonico, Lettera, pag. 49,

n.º 9.

1 SELL CIV. Pistor. § 6 - Nam statulmus, at al in socramento Pistorii constribus ved in constituto aliquod capitulum speciale inveniatur contrarium alicul capitulo apeciale vel aliquod capitulum generale... Majores Pistorii consules referant consiliariis electis omanibus, et.c. Nuc. Ant. I.V. D. S.

\* Riconn. Malasr., c. 193, ove si parla della Coslituzione del 1867. \* E ordinarono gli ufici degl'abbitri che egoi anno avessero a correggere gli statuti e ordinamenti del popolo e del comune. \* L'importanza di questa commissione legislativa rilevasi da una narrazione dl Dino Conraesti (Cron, Livorno 1830, p. 33), che ne era membro.

## CAPITOLO SESTO.

## CONTINUAZIONE DEL LIBERO GOVERNO MUNICIPALE

FINO ALLA INSTITUZIONE DELLE CORPORAZIONI D'ARTI E MESTIERI

Nell'anno 4154, allorquando l'imperatore Federico I discues in Italia, la maggior parte delle città lombarde gis is presentazono nell'attitudice di tibere republiche. Solianto quelle che abbisognavano del di ini aiuto, come Lodi e Como, le quali giacevano già sotto il duro gisgo di Milano, oppur quelle, che temevano un eguale destino come Pavia e Cremona, gil fecero atto di voloniaria sottomissione. Ulimperatore ritenne, e non a torto, sconveniente alla sua diginità, il prendere semplicemente partito per questo città: egli voleva dominare da sovrano in Italia, colta suprema podestà giurisdizionale e giusta gli antichi diritti e prerogative. Ma le condizioni tolalmente mutate più non corrispondevano per veru modo a tale esigenza; ne venne quindi che le due parti non arrivassero giammai ad incendersi. Federico socragendo dovunque nel contegno dello città in-subordinazione e rivolta contro la sua maestà, dorette risolversi a punirae lo temeraria pretese <sup>1</sup>Le città di actono loro accortesi che

<sup>4.</sup> Notin acci intern do his certita se nal proposite a rous de il vescoro Ottore di Printingua, gidi cod at grapine a: vadda manu Langhordami miravitami. Ber quis proport longum absentiam imperatorum ad fasoleration decilianventi et sult nordina viribra all'aguation redellera caperat, most assimo indigatuti, et e. 1 Maras, Exc. VII, p. 630. Ottore sissos cheade in sona genetificatione dell'imperatore colf conversacione. One del regeno private de contractione dell'appropriate colf conversacione. One del regeno private del capital condit. I Propriatore Insunit a Rio del aggi condit. I Propriator Petta Diri. III. et accessivationere il imperatore insunit a Rio del aggi condit. I Propriator Petta Diri. III. III.

l'imperatore tentava di sottoporle ad un giogo inaudito , si richiamarono alla libertà di cui essi avevano in parte fruito ai tempi dell'imperatore Enrico V senza molestia, ed ostacolo di sorta.

Noi abbiamo riconosciuto qual fosso il fondamento di queste libertà da alcuni privilegi di quell'imperatore. A Cremoua e a Mantova per esempio era stato concesso di escludere il palazzo imperiale dalle loro mura, quasi a significare essere l'impero cosa estranea alla città.

Lotario II, al pari del suo antecessore non si immischò punto negli interni affari delle città: esistono di lui solo pochì privilegi municipali, come per esempio, uno ritasciato alla città di Torino, nel quale egli brevemente le conferma le libertà di cui godevano le altre città d'Italia". Corrado III finalmente non discese neppure una volta in Italia, avendo egli protratto persino l'incoronazione ad imperatore fin dopo la crociata; per cui le città credettero ora mai cosa superfiua l'affaticarsi a raggiungere un libero reggimento, mediante costota pirvilegi, che ben poco aggiunger potevano alla libertà di cui esse già fruivano, ed alla quale esse non credevano abbisognare per l'avvenire guserentigi ad sorta. Cosi stavano le coalorquando l'imperatore Federico I comparve in Italia con tutte le pretese della mestà imperialo:

Ove noi ci facessimo a considerare più attentamento il punto di diritto di cui trattavasi tra l'imperatore e le città, scorger potremmo a parer mio, che esso in fondo non diversificava punto da quello che cagiono la lunga ed accanita lotta tra gli ultimi imperatori della Casa di Franconia ed i papi. Il punto logale su cui agliossi questa lotta fu come tutti sanno le regalio, che adesso si trovavano in possesso dei dignitari ecclesiastici, ai quali l'imperatore gli aveva conferiti fino allora mediante l'investitura all'atto della loro nomina, e che la Chiesa voleva possedere di proprio diritto e enza una tale formalità dei conferimento per parle del sovrano. Dicasi ciò che si vuole: l'imperatore perdette la causa nel suo punto essenziale, rinnuciando ci trattato di Worms dell'anno 1122 al diritto di nomina dei dignitari ecclesiastici, e non riservandosi che la semplice formalità del-l'investitura.

Precisamente eguale fu l'indole e l'esito della lotta che il grande Hohenstaufen sostenne colle città lombarde. Trattavasi anche questa

Sir Raul., Mediol. de rebus gestis Frid.: « Venit ergo consilio accepto, ut Langobardos miro modo subjugaret. » Mun., Scr. T. VI.

<sup>2</sup> V. sopra pag. 436.

<sup>1</sup> Hist. patria monum. 1, n.º 475, a. 4136.

volta di regalie. Queste erano per la massima parte passate dalle mani dei vescovi in quelle dei municipi, che ne demandavano l'esercizio ai consoli da loro medesimi eletti. Ora sl voleva costringere le città a riconoscere che tutti i diritti sovrani e governativi, erano, giusta l'antica loro origine, diritti spettanti al re, e che solo per investitura o conferma da parte del re stesso potevano legittimamente passare nelle loro mani. Ma da troppo lungo tempo ogni legame di dipendenza delle città verso l'imperatore era stata spezzato e passato in dimenticanza; un nuovo elemento era sorto e con esso erasi fondato un nuovo stato di possesso, cui apounto intendeva ora Federico I di combattere in ogni sua parte richiamandosi all'antico diritto imperiale. E però tutte le città che temevano o per la loro libertà o per la loro dominazione, come già si disse, negarongli obbedienza. Ma egli risolvette di costringerle ai propri voleri colla forza e col terrore, e già nella sua prima campagna molte ne devastò e ne mise a ferro ed a fuoco, distruggendone la bellezza ed il fiore '. Contro la città centro della maggior resistenza, la bandita Milano, egli intraprese solo più tardi (cioè nell' anno 1158) una speciale ed apposita spedizione, mediante la quale la costrinse alla sommissione 1. Quella potente republica dovette rinunciare a tutti i suol diritti di sovranità e di dominio, e rifabbricare eziandio il palazzo imperiale. Fu però concesso ai Milanesi di eleggersi ancora i loro consoli, non essendosi l'imperatore riservato se non il diritto di conferma dei medesimi \*; ma quale importanza aver poteva il consolato, se persino la giurisdizione apparteneva alle regalie, delle quali l'imperatore investiva i suoi luogotenenti o podestà (potestates) ?

Accadde quindi nello stesso anno 1158 alla dieta di Roncalia, che l'imperatore ordinasse una inchiesta giudiziaria su quello roglei il cui esercizio era caduto in dissuetudine. Egli nominò a tal uopo una commissione composta di quattro fra i più riputati giuritti il Bologue a di renotto giudici deputati delle città (judices). Se non si può che lodare il contegno ginsto e leale tenuto dall'im-

Le stess imperators ne di serio gli citala tettera una here visisione, che nosi a più gegre senza nearprico: 3 lede Calcinos (Aberi) mazzimen e rusualitaminos cillame derirariamen el civitatem Adomo sociolis evateriment. — Desirreda Terdono, Papienens al gefornomo part vicioriam trimpalma mobble forerat, al civitatem non invisiorenta. — Riguardo a Spoleto VI è detto più avanti: - amunitaminos rietialme, que peuc certamino appropriata del considera del consider

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La dichiarazione del bando seguiva nell'anno 1155 mediante sentenza dei principi dell'Impero V. I Docum. nel Morarona, Ant. Il p. 591. I Judicatum est igitur a principibna nostria et tota curia Mediolanenses moneta, theloneo et omni districtu ao potestate sexulari et omnabus repatibus nostra auctoritate case privantos.

BADEVICI Frisingensis Canon. De rebus gestis Frid. 1 (Munav., Scr. VI) Lib. I, c. 41,

peratore, nel far esaminare e riconoscere dagli stessi Italiani il diritto sovrano presso di loro vigente; non si può d'altra parte fare il benchè menomo rimprovero ai giurisperiti a ciò chiamati, circa il modo con cni essi adempirono l'incarico avuto, ed ancor meno si può dar colpa al dirtito romano se esso fu adoperato in isvantaggio delle libere instituzioni municipali. Poichè solo sul punto di diritto dovevano quei dotti portar giudizio, e in ciò che essi dichiararono regalia, non aveva nulla a che fare il diritto romano 1; avvegnacchè essa sia precisamente la identica cosa di quella che tra gli antichi privilegi d'immunità trovasi indicata fra i diritti che venivano conferiti dai re. Oltre a ciò anche i vescovi italiani, i signori e le città riconobbero espressamente e confermarono per tal modo la sentenza dei loro giurisperiti\*. Ma certamente nell'applicazione dello stesso diritto subentrò tanto da parte dell'imperatore quanto ed ancor più da parte dei suoi funzionari (i così detti procuratori), tanto maggiori e più abusivi arbitrio e durezza. L'imperatore aveva bensì dichiarato di voler confermare tutti i privilegi concessi mediante documento alle città, ma la ribellione scoppiata subito dopo a Milano dimostra tuttavia, che non si era pervenuti ad intendersi su questo punto.

L'imperatore mandò cioè i suoi pleoipotenziari (munti) nelle città onde vi insedissero i cad detti postestate (richenosgiv) come funzionari imperiali, riscuotessero la consueta imposta del fodrum e percepissero finalmente le regalie geoeralmeoteconservate\*; ma questa misura era stata suggerita degli stessi deputati milanesi, motivo per cui si usò quasi la foro autorità, onde poter porre anche a Milano dei lugotenenti imperiali \* Ma i Minanei confiderano assai nel diritto loro concesso nell' ultima capitiazione, di eleggersi i loro consoli, e solo in questo seoso eransi dessi alla dieta di Roncalia, pronti in uo con tutte l'altre città alla riouncia totalo delle regalia, senza limite o riserva alcuna. Allorchè si videro delusi, credendosi pregindicati nel loro buno diritto, sorsero furibondi a nuova ribellioe.\*

Giusta la relazione tedesca di Radevico, chiamati a render ragione di siffatto operare, i Milanesi avrebbero data questa sdegnosa risposta:

V. Saviony, Gesch. des röm. Rechts, Vol. 1V. Der Roncalische Reichstag, p. 451 seg.
 Radevicus, II, c. 5.

<sup>5</sup> RADEVICUS, Il. c. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ció è narrato da Vincenzo di Praga, V. Savigny, Ili, pag. 42t seg., ove sono citati i passi che servono di prova.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Così il coniemporaneo Sir Raul racconta la cosa accondo la versione milanese, V. Monaroai, Ser. Vi, p. 1682. il lodigiano Orrorez Morena, seguito ordinariamente, da totto il torto agli odisti milanesi; 30., p. 1623.

« Noi abbiamo bensì giurato, ma non già promesso di tenere il giuramento » e ciò suosis ordinariamente addurre a giustificazione della crudeltà usata poi dall'imperatore. Ma altora gti Italiani non prendevansi gioco si di leggieri nè dei loro giuramenti nè dell'imperatore, e quelle parole o fraintese o ritore dal loro nemici, devono essera su pronunciate in questo senso: « Noi abbiamo bensì rinunciato alle regalie, ma non nella credenza che dovessimo con ciò perdere tutto e persino i diritti a nol conspniti da speciali trattati. » Senza dubbio essi agivano in buona fede. Eppure tutti sanno come terribilmente espira dovessero un tal fatto nell'anno 1462.

Il giudizio proclamato allora contro Milano, la distruzione della primaria e più potente città della Lombardia, diffuse momentaneamente uno spavento così generale, che all'imperatore riuscì di collocare dovungue senza resistenza i suoi podesta - dal che egli non eccettuò se non quelle città che volle ricompensare della dimostrata fedeltà, come Pavia, Cremona, Lodi , Lucca , Mantova, Ferrara ; come anche quelle che maggiormente gli stavano a cuore per lo spontaneo ajuto, che ne sperava alle future sue intraprese, come le città marittime di Pisa e di Genova, alle quali egli di suo moto proprio concesse tutto ciò che esse pretendevano, cioè: la libera elezione dei consoli, la giurisdizione indipendente, e gli altri diritti di sovranità, che esse avevano già avocati a sè stesse . Ma guai a quella dominazione che fondasi soltanto sul favore e sul terrorismo, e che non trova più un che popolo di schiavil Ne risultò che i plenipotenziari (procuratores) dell'imperatore abusarono del potere loro concesso esercitando oppressioni d'ogni sorta, quasi volessero per tal modo far sentire alle città il valore della perduta libertà. Specialmente i Milanesi furono trattati come veri servi della gleba sopra terra conquistata, essendosi loro imposto, (strano a dirsi) fra le altre cose, anche il pagamento di un terzo dei frutti, che i soggiogati Romani

<sup>4 -</sup> Cremonensibus vero et Papiensibus atque Laudensibus et quibusdam allis civitatibus permisil , sub propriis de ipsis civitatibus regi consulibus. • Orroxx Morra, l. c. pag. 4109.

Giusta Il privilegio dei 1162, V. sopra p. 477.
 V. I privilegi di Ferrara, d. 1164 e di Maniova, d. 1165, nel Muratori, Aut. IV.

Nei privleji delle nominate città marittime ai trovano aggiunte spirendie promesso per le conquiste da fara in common. Y Diocens. di Genora dell'anno 1162 att bit karavas, Ant. IV, pag. 203, giustà il quade i consoli ci il common delle città citentere le fuede (n. Fradus), vitate i regglie; inderte il quie proponensa in città di Sirazzas con lutte le maritte consoli ci il common con che una quantita responsa il negli città marittima, che il narobe conquiere marittima con che una quantita proposa il qualita privilegio per la sittà al l'esta a viegga il Lautinto una Desco, Raccolla, p. 33.

avevano già dovuto pagare ai loro conquistatori longobardi . Nè molto meglio se la passavano le altre città nelle quali trovavansi de' proucuratori. Anche ai capitani del contado futolta ogni giurisdizione governativa. Si venne finalmente a tal punto, che tutti i Lombardi, non esclusi quelli fedeli all'imperatore, convennero unanimi nell'opinione che fosse meglio morire che il tollerar più a lungo un tanto obbrobrio \*. Eppure sperossi aucora nella giustizia dell' imperatore, che al suo ritorno in Italia venne però assediato da'reclami. Egli ne parve a tutta prima colpito, ma poscia mostrossi indifferente e nulla fece per alleviare gli oppressi Lombardi. Allora finalmente riconobbero le città arrivato il momento in cui bisognava che essi si aiutassero da sè stessi se Iddio doveva aintarli. Si unirono pertanto ai " Milanesi, dapprima quei di Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova e Ferrara, onde rintuzzare in comune ogni arbitrio, provenisse desso dall' imperatore, ovvero da' suoi funzionari, con riserva però della fedeltà dovuta all'imperatore stesso. Eranvi tra le altre alcune città, state dapprima accanitamente ostili l'una all'altra, come Cremona, la quale aveva fervidissimamente contribuito alla distruzione di Milano, ed altre non poche, state grandemente favorite dall' imperatore. Quale inaudita oppressione dev'essere dunque stata questa. quanto grande e giusto lo sdegno, se bastarono a far dimenticare affatte così gli odi antichi, come la nuova riconescenza ! Poscia entrarono a far parte della lega anche Venezia e le città unite della Marca di Verona, insieme a molte altre, formando per tal modo nna vasta coalizione composta della Lombardia, della Marca e della Romagna, che, elettisi comuni reggenti (rectores), spedi messi all' imperatore chiedendo il libero regime del tempo di Enrico V3.

Tali e si imponenti forze aveva Federico I suscitate contro di sè colla sua pertinacia nel disconoscere i rapporti esistenti, col suo

<sup>4</sup> Secondo O'Trocas Mouras (o pilatotos secondo II suo continuatore) ja procuratori concedeno a lilimanio altoso to terro dei der roci del retali losso concettos (omisa di quello dei esti increvano dai bros cisolo); mesters al Cresanchi taglierano persino tatto il terro del retali losso del retali del ret

<sup>±</sup> Отт. Момена, l. c. « Melius esse penitus mori, quam hanc talem turpitudinem taleque eos pati, »

<sup>28</sup> Minary, Alu. T. IV, Dissert. X.Uil, p. 261. Doe, della lega dell'a. 1167 e qui in concordia feveriot nobiscum hoe sacramezhum, contra omnem hománem, quicumque nobisseum facre volueirist guerram aut maium, jeontra quod veilt nos plus facere quam feccimina de fempore Henricis regia usque ad introlum imperatoris Frederici.

disprezzo della Intraprendente borghesia, col tentativo di sostenere con un iniquo governo diritti ormat vieti. E parve che bio medesimo combattesse cogli alleati per la gran causa della libertà nazionale, allorquando ciele l'esercito imperiale nella sun ritirata da mona fu dalla peste annicibilato (1467). Ma il cavalleresco imperatore giunto in Pavia vi proclambi impavido il bando dall'impero contro le città lombarde. Pure a fatica potè raccogliere un secondo sericito, col quale però hon venne a capo di nulla, avendo instilimento assediata la ricorrutta città di Alessandria della Paglia, ed avendo toccato finalmente nell'anno 1476 una nuova scondita la Legrano, dell'anno targo una nuova scondita la Legrano, dell'anno targo una considera della conseguenza della calcularia con della conseguenza della conseguenza della capatta della carte della conseguenza della capatta del

Conseguenza della (battaglia perduta fu dapprima un armistizio di sei anni, e trascorso questo tempo, la conclusione della pace di Castanza (1433), per la quale le libertà municipali difese e propugnate coll'armi ebbero vigore in diritto pubblico, colle seguenti precise disposizioni.

Alle città alleate fu in generale confermato il loro diritto consnetudinario con tutte le consuetudini e regalie, e specialmente colla giurisdizione indipendente . In punto alle altre regalie riserbate all'imperatore, si dovettero creare in ogni città delle speciali commissioni composte dal vescovo e d'altri cittadini di fama integerrima e di imparziali sentimenti onde discuterle e stabilirle. Se una città voleva essere dispensata da una tal pratica, lo poteva pagando un annuo canone di 2000 marchi d'argento, la qual somma poteva anche secondo le circostanze, essere moderata 5. Del resto si riconoscevano i possessi e domini fin allora tenuti dalle città, e nominatamente la giurisdizione di Milano sulle contee del Seprio, della Martesana, di Burgaria ed altre . La lega attuale delle città, nonchè la rinnovazione della medesima veniva espressamente approvata, unitamente agli speciali trattati stipulati fra le diverse città 5. All' incontro le città erano tenute a chiedere ogni 5 anni l'investitura dei loro consoli, od all'imperatore od al suo plenipotenziario (nuntius); e solo dove il vescovo possedeva ancora i diritti e le prerogative di

Monum. Germ. ed. PERTZ, T. IV, p. 473 sq. Paz Constantia.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. c. §§ 1-3. Concedimus vobis civitalibus, locis et personis societatis, regulia et consuciudines vestras lum in civitate, quam extra civitatem — in furiadictione tam in criminalibus causis quam in premiaribis intra et extra, etc.

<sup>5</sup> L. c. § 4. Volumus at regalia, que vohis concessa non sunt, in hunc modum cognoscantar, etc. -4 § 34, 35.

<sup>5 § 20. «</sup> Rem societatem, quam nuoc babent, tenere, et quotiens voluerint, renovare ets liceat. » § 28. « Pacta inter civitates quondam facta nibilominus firma et rata [permanent.]

conte potevano i consoli essere da lui investiti secondo la pratica iu so.º Anche i vassalti imperiali riceverano l'investitura dall'imperatore ed a lui prestavano it giuramento di fedeltà; gii altri del Petà dai fà ai 70 anni prestavano to stesso giuramento come citadini 1. Inolitre l'imperatore si riserbava il potere della suprena giurisdizione in tutte le cause, l'Oggetto contenzioso delle quali superasse il valore di 25 lire; senza però che avesse luogo verun ricorso d'appello in Germania; bensi soltanto al plenipotenziario on poteva giudicare se non a norma dei diritti e delle consettudia speciali 1. Finalmente lo città obbligaransi in generale ad assistre l'imperatore nel mantenimento de'suoi diritti in Lombardia, et a pagagli il contributo consueto di i regalo spontaneo (fodrumo) qua qualvolta egli fosse venuto in Lombardia, on che ad aprire ponti e strade e da fortirgit i viveri necessari .

Per quanto ampia fosse stata la ricognizione della libertà dei municipi da parte dell'imperatore, essa, la libertà, procedette in fatta accora più oltre. Poichè le riserve sopra mentovate, non ebbero in effetto altra significazione ed altro scopo, fuor quello di salvare le apparenze della meastà imperiale. L'investitura dei cossoi fu au pura e semplice formalità, tanto più che essa facevasi gratultamente a essui di rado fun tal diritto esercitato dal governo imperiale. Parimenti i plenipotenziari imperiali o giudici d'appello non li troviamo giammai nelle città; sibbene soltanto, come dapprima, messi straordinari o vicari imperiali, che tentano qua e là di esercitare i diritti riserbati all'imperatore, ma solo in quanto è loro dato di farti valere 3.

Le città imperiali appartenenti alla Lega lombarda divennero dunque in effetto città libere, ed i loro consoli ricevettero l'investitura colle

<sup>4 § 9. •</sup> In civitate illa, in qua episcopus (per privilegium imperatoris vel regis consistatum Andri, il consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sieut recipere consucereunt, alloquin unaquavque civitas a nobis consulatum recipiet. •

<sup>2 8 14</sup> 

<sup>1 § 12 •</sup> ut non cogantur in Alamaniam ne, sed nos habebimus proprium muntimus in civitate vei episcopatu, qui de ipia appellatione organezat et juret... et diffiniet seruradum morze et leyes illius civitatis infra duos menses. •

<sup>4 § 33. •</sup> Nobis intrantibus in Lombardiam fodrum consustum et regale... quod solent et debent præstabunt, el visa et pontes... reficient in cundo el refundo ; mercatam sufficiens... præstabunt. • I due ultimi articoli appartengono alia così detta parata, per cut si comprendevano queste prestazioni nella espressione: fodrum et parata.

<sup>\* § 10. •</sup> Et omnes investituræ flant gratis, •

I vicari spediti da Rodolfo d'Habsburg in Toscana dovettero ritirarsi derisi e scherniti senza aver nulla ottenuto. V. Giov. Villani, Lib. VII, c. 78, 112.

regalie (ogni qual volta ebbe ancor luogo investitura) dall'imperatore in persona, al pari dei principi dell'impero, colle bandiere e colla lancia . Per ciò poi che riguarda le città già vescovili, le loro instituzioni erano in fatto egualmente libere. Parecchi vescovi spiegavano bensi ancora delle pretese all'investitura dei consoli e ad altre regalie, come quelle di moneta, di dazio e simili; come per esempio il vescovo di Parma, il quale ancora nell'anno 1210 si faceva confermare da Ottone IV i suoi antichi diritti di sovranità \*: ma tali privilegi davansi allora ad assai buon mercato in Italia, e come il vescovo, così anche la città di Parma ottenne nello stesso anno un'altra patente di franchigia, le disposizioni della quale erano in perfetta ed immediata contraddizione con quelle del privilegio vescovile 3. Poichè si badava soltanto a chi avesse effettivamente nelle mani il potere, pochissimo contando i titoli di diritto. Epperò i possessori di questi titoli erano sempre pronti e disposti a cederli dietro corrispettivo ai comuni. Così per esempio il vescovo di Modena nell'anno 1227 rinunziò a tutti i suoi diritti di sovranità sulla città e sul territorio per la somma di 2000 libbre d'argento ed alcuni possedimenti; e nello stesso modo convenne quel comune anche coll'abate di Nonantola l'anno 1262 .

Le città di Toscana non presero nessuna parte alla lega ed alla guerra contro l'imperatore, e non furono quindi immediatamente comprese nella pace di Costanza. Però in fatto esse non rimasero punto addietro per libertà nè alla Lombardia nè alla Romagna, Come si è veduto, l'imperatore Federico I nell'anno 4162, ossia all'epoca stessa in cui egli distrusse la città di Milano, concesse alle città di Pisa e di Lucca i più importanti diritti del libero regime: l'elezione dei consoli e la piena giurisdizione 1. E infatti l'arcivescovo Cristiano di Magonza, quando nell'anno 1172 venne in Toscana in qualità di plenipotenziario imperiale per sedare le discordie insorte tra quelle città, non vi trovò minor resistenza di quella che l'imperatore stesso aveva incontrato in Lombardia . Ail' incontro è da ritenersi come assolutamente falso ciò che racconta la tradizione della cronaca fiorentina, che cioè l'imperatore nell'anno 4484, in seguito

<sup>4</sup> V. un esempio nel Murat., Ant. I, p. 621, ove i Coss, communis civitalis Cremonapell'a, 4195 vengono investiti dall'imperatore Enrico VI « cum lancea et confanono, »

<sup>\*</sup> USHELLI, Italia sacra, II, p. 175 • ul nullus se intromittat de regimine civitatis Parmensis antequam confirmationem et investituram recipiai de manu episcopi, qui cam vice nostra dare debet, ecc. .

<sup>3</sup> UGHELLI, 1b., pag 175. 4 V. 1 Doc. nel MURAY., Ant., VI, p. 254-255.

<sup>4</sup> V. sopra pag, 477, 509.

CL breviarium pisane historie, MURAT., Ser. VI, p. 186 sq.

ai molteplici reclami della nobità dell'agro toscano contro le usurpazioni delle città, staccasse da queste, ad eccezione di Pisa e di Pistoia, i territori già loro appartenenti e vi ponesse dei vicari a governarli: poichè prescindendo anche dall'inverosimiglianza della cosa in sé stessa, stantechè una misura così aggressiva non si sarebbe notuto effettuare se non dietro accanita lotta; quella tradizione è anche infarcita di particolari interamente falsi, che appalesano abbastanza chiaramente la finzione poetica, della quale per altro non ci è dato conoscere i moventi .

Stando ai fatti storicamente constatati, dovremmo all'incontro ritenere che alla pace di Costanza abbiano anche le città di Toscana ottenuto una eguale conferma delle loro libertà da parte dell'imratore. Così Enrico VI nell'anno 1186 confermò, coll'assenso di suo padre l'imperatore Federico, alla città di Lucca tutte le regalie, non che la giurisdizione sull'interno della città stessa e sopra un territorio esterno dell'estensione di sel miglia, sotto riserva dell'apnello al tribunale imperiale 1 - le stesse concessioni che eransi fatte alle città lombarde nel trattato di pace di Costanza. Finalmente dopo la morte di Enrico VI, avvenuta l'anno 1197, anche le città di Toscana si strinsero in una lega, dalla quale tennesi esclusa la sola Pisa, sempre ghibellina. Questa lega si elesse dei rettori a costituire il consiglio federale ed un priore che la reggesse e per essa le città obbligaronsi a vicenda a non accettare verun imperatore, duca o margravio senza l'autorizzazione del papa s. Poicbè il papa compariva allora come difensore e patrono della libertà republicana: essendosi egli procacciato nell'invincibile potenza delle popolazioni cittadine un più valido appoggio contro gli imperatori, che non fosse quello che i suoi antecessori avevano cercato nei principi tedeschi ed italiani.

Facciamoci ora a considerare le conseguenze della lotta sostenuta dalle città per la libertà, in relazione alla loro interna costituzione -La più importante innovazione fu l'instituzione dell'ufficio del podestà (potestas), al quale venne conferito il supremo potere civile e militare sulle città, da principio per uno o più anni, più tardi di regola per soli sei mesi. I podestà successoro quindi immediatamente al luogo dei consoli del comune (consules communis), essendo ri-

<sup>4</sup> V. in proposito il Last, Lezioni Pref., p. CVI e Memorie di Lucca, I, Diss. V. pag. 197. 2 Memorie di Lucca, I. c.

<sup>8</sup> Anche di ció non fu contento papa Innocenzo Ill, perchè egli voleva piuticato essere Ticonosciuto supremo signore della Toscana, che non averla come dominio ecclesiastico; V. l'interessante lettera di lui al priore ed ai rettori di Toscana. Vita Inn. III, ex Steph. Ba-Jurio, MURAT., Ser. III, P. I, p. 488.

masti uttora in esercizio i consoli del tribunale o giudici civili <sup>4</sup>. Il cambiamento consistette adunque principalmente in ciò che il namero molteplice dei consoli fu surrogato da un solo funzionario. Ma da ciò ne venne inoltre la particolarità, che il podestà non veniva già eletto fra i cittadini o pertinenti alla città, ma era di portinario uno straniero del ceto dei cavalieri. Ma come mai e per qual motivo fu introdotta questa nuova carica nella costituzione monicipale?

Per ciò che riguarda innanzi tutto il titolo di potestas o podestà, fu questo usato sempre nel significato generico di un potere supremo o di un plenipotenziario in generale 3. Anche la nuova carica municipale, la cui origine si fa comunemente derivare dal plenipotenziario imperiale instituito da Federico I nelle città, noi lo troviamo già in tempi remoti a Bologna, ove negli anni 1151-1153 un certo Guido Ranieri di Faenza fu nominato podestà . Ma senza dubbio una tale innovazione, sia dessa stata introdotta per la prima volta a Bologna od altrove, ripete la sua origine dalle stesse cause che la resero subito dopo generale in tutte le città italiane. Si voleva coll'aggregazione dei poteri in una sola persona, evitare i danni che frequentemente risultavano dalle viste discordi di più consoli aventi le stesse attribuzioni di potere; e in pari tempo, col chiamare uno straniero al governo della città si volevano evitare le fazioni, che troppo facilmente recavansi cogli interessi privati nel governo e nei tribunali. Per lo stesso motivo aveva già l'imperatore Federico eletto alla dieta di Roncalia i giudici ai quali egli intendeva demandare la decisione delle controversie di diritto recate dinanzi a lui da diverse città od anche dal proprio seguito composto di tedeschi, onde per tal modo impedire che le parti contendenti comparissero davanti ai giudici della loro città .

In Genova fu etetto pel primo a podestà nell'a, 1194, il nobile e valorano diberto de Olevano di Pavia per ia durata d'un anno e dó dopo che i consoil arrivato perfota ogni considerazione presso il popola. Nel arguente anno Giacomo Manerio da Milano fu etetto a potestas et consul respublice jamensis e e con lui trovansi ancora S Coss, justille. Caffati, Ann. Menar. Ser. Vi, p. 30, 371.

<sup>9</sup> V. I passi nel Nerax, Ast. IV. p. 65, sq. Cost anche più tartil, come per es. In our tentato de veccor of Cloira colle, città di Como di silla (Groma) siara, F. 6, curierinis international veccor of Cloira colle, 1970, 1910, 2, e '61); Videlinet quod dominus episcopus experientis debet eligere duas poderator quas volverir le sua parte; et poderato Camaram similities debet eligere duas potentator; costa II podestà di Como deve partinenti nominare debe perindomenta.

Secondo Il Salvioli, Annali bolognesi, vol. 1, P. 1, ad a. 1151. Si confronti il Salviony, Gesch. des röm. rechts, vol. 111, Fer. von Bologna, § 35, ed il Leo, Gesch. der stal, Staaten, vol. 11. Day, 165.

<sup>4</sup> Radevicus, II, c. 6, — ne si civis civibus præficeretur, ani gralia ani odio leviter a ver possei averti.

Ma allorquando a questa medesima dieta fu riconosciuto nell'imperatore il diritto di nominare di proprio pieno potere, sebben coll'adesione del popolo, i podestà od i consoli ed altre autorità municipali 1: mostrò egli una nuova preferenza per le città da lui favorite, come Lodi, Cremona ed altre, nominando per esse a podestà invece che degli stranieri, dei loro concittadini. Poichè una tale carica aveva in fatto un significato ben diverso quando l'elezione non partiva dai cittadini, ma emanava dall'imperatore, da quando questi spediva in qualità di plenipotenziari nelle città conquistate i suoi fidi vescovi tedeschi, i quali le governavano in di lui nome, usufruttando però totalmente a loro profitto i vantaggi della carica ". Anche all'imperatore clò non riuscì se non dopo la distruzione di Milano, sotto la violenta impressione del terrore che tutto faceva piegare dinanzi a lui. Ancora la differenza tra podestà e consoli non entrò per nulla in ciò, nè vi si diede peso alcuno: solo che l'imperatore dava d'ordinario certamente la preferenza all'autorità unitaria dei nodestà 4. Ma nello stesso tempo anche le città appresero i vantaggi di una tale istituzione, specialmente nella direzione della guerra, e cominciarono pertanto a sostituire ai consoli dei podestà da loro medesime eletti.

Sebbene nel tratato di pace steso a Costanza non si faccia parola che dei consoli, che doverano ricevere l'investitura imperiale; tuttavia questo titolo di console nel presente caso è manifestamente adoperato soltanto come denominazione generica della suprema autori municipale, e fra quelli che sottoscrissero i preliminari del trattato di pace trovansi pure, dopo i consoli, anche dei podestà. Tuttavia questa carica sino alla fine del XII secolo non fu che stavordinaria, presso a poco come la dittatura, per la quale il consolato restava momentaneamente abolito, sinché finalmente nei primi dieci anni

2 V. OTTONE MORENA, MURAT. Scr., p. 1411.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Raduvic., II, c. 6, Potestates, consules, exterosque magistratus assensu populi per sprum creare deberet. — Nella costitutio de regalibus allora emanata, questo diritto viene indicata come: potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam. Monum. Germ., VI, p. 412.

Secondo Il Razerrores II, c. 54, spedi l'imp, dei mest nelle città : pro constituendo potentialise et commètius; si confronti l'apuso II, c. 6, v. netz. 2. Nel vixexrires Tatamssa queste due dignità appaicon conse quant denteible. Vi à dette, che l'illusori arriver bou dan all'imperiore il ricutajio : equol cost, quos per evitates illusi sidificialistic, per non multiu coi bit suna constituit portainer, quo illi conseile somissimi betta delle l'abette, per non multiu coi bit suna constituit portainer, quo illi conseile somissimi delle delle la conseile somissimi delle dell

<sup>4</sup> Monum. Germ. IV, p. 185. « Antonius de Andito de Placentia potestas Bononia, etc. »

det XIII secolo, apparve come regolare ed ordinaria autorità suprema dei municipi .

E fino a questo tempo la costituzione municipale erasi andata sviluppando sempre meglio come vedremo brevemente. Non è nostra intenzione l'usufruttare il vasto materiale offertoci dai posteriori statuti del XIII e XIV secolo; ciò che finora non si fece in sufficienti proporzioni ed ancor meno colla necessaria circospezione 1; ma sibbene, seguendo il corso del progressivo sviluppo storico, ed esattamente distinguendo le epoche diverse, rilevare soltanto le forme assunte dal libero reggimento municipale verso la fine del XII secolo. Queste considerazioni verranno da noi fatte colla scorta unicamente degli antichissimi statuti di Pistoia, come quelli che indubbiamente appartengono al citato periodo. come si può rilevare anche da ciò, che ancora in quell'epoca vediamo colà succedersi a vicenda podestà e consoli a. Inoltre esiste sotto il titolo di Oculus pastoralis un regolamento, una specie di manuale pei podestà che entravano in carica, il quale può esser nel caso nostro grandemente utilizzato, appartenendo egli certamente ai primi tempi dell'esistenza di questa carica . Oltre a ciò, a necessario complemento ed illustrazione, ci varremo anche degli statuti posteriori.

Il podestà succedette in generale al posto dei conti, come condottiero dell'esercito e come giudice: però con questa doppia importantissima differenza, che esso non restava in carica se non per brevissimo tempo (un anno o sei mesi); e che era eletto ed insediato dallo stesso comune muticipale. Si è inoltre osservato, che i i podestà era d'ordinario uno straniero, ossia cittadino d'altro comune, e del coto dei cavalieri. Eragli prescritto il numero delle persone ch'egli doreva condurre al proprio seguito, fra i quali trovavansi

Per recent solizato alcuni esempl in prova di el di emmo, come in firetuna gli di adila mano 1451 Fernar Tavvernia vi Nica somitato podesti i, Navareza, i, IV, p. 507; in Milano III primo podesti fa eletto nell'a. 1186 nella persona di Uberio Viccosti di Piacesso (di Ciar, P. LARRA, e, T. N. MALT, S. 72., IV; in finerona refir i, 1810 cherio do Uberio Viccosti di Piacesso di Piata, and primo di Piata, a

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Molto utile materiale irovasi nel Raunen. Geschichte der Hohenstaufen, vol V, — tra cui sono da calcolarsi principalmente gil estratti degli astatul di Ravenna (pag. 235 e seg.); come pure nella recente opera di Knoxx, Fra Boleino und die Potarener., 4844, nella quale vennero specialmente utilizzati i posteriori satutti di Vercelli (p. 172, seg.)

<sup>\*</sup> McRAT., Ant., t. IV, . statuta civitatis Pistoriensis, . p. 525-600.

<sup>4</sup> MURAT., l. c., p. 93-128.

sempre, come suoi colleghi (soci), alcuni militari, pure del ceto dei cavalieri, che noi chiameremmo siutanti, ed alcuni giurisperiti in qualità di assessori nei giudizi. Tutti costoro erano da lui medesimo stinendiati.

Il podestà era innanzi tutto il giudice supremo della città, ed in ciò riscontriamo un cambiamento notevole nella costituzione giudiziaria. Poichè il potere giudiziario del podestà non era più limitato, come quello concesso ai conti, semplicemente alla direzione del tribunale ed all'esecuzione della sentenza pronunciata dagli assessori; ma comprendeva anche pieni poteri (imperium) eguali a quelli del rettore di una provincia romana; cosicchè anche i giudici che circondavano il podestà, non sono da considerarsi che come di lui assessori, stantechè essi lo coadiuvassero col loro consiglio negli affari di diritto, o giudicassero, dietro suo incarico e come suoi rappresentanti \*. E in ciò non si può disconoscere una reale e potentissima influenza del diritto romano e dell'antichità, influenza a cui diede origine il rinnovato studio dei medesimi; come pure nel ripristinato titolo di rettori, adoperato in luogo di quello di podestà e di capitano del popolo, ed in quello pur anco di assessori applicato ai loro giudici, vediam chiaro il conformarsi e il modellarsi delle nuove instituzioni sulle antiche. Non devesi quindi considerare come un fatto puramente casuale. l'aver questa carica avuto origine dapprima in Bologna, ove gli istruttori di diritto romano, erano in pari tempo anche membri del minore consiglio3, giacchè in questo essi poterono facilmente dare all'instituto dei giudici municipali conio e forma romana. Mediante questi dotti giuristi furono (sebbene, come abbiam veduto, in altra maniera) aboliti anche gli antichi tribunali, poichè essi si sostituirono ai primi, prendendo a governare il popolo col mezzo di un diritto ad esso incomprensibile, e mantenendolo sotto la loro tutela bene spesso assai miseranda 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ció può rilevarsi solo dagli Statuti posteriori, sebbene abbia fondamento e radice nella instituzione primitiva; V. gli Statuli di Modena, Ferrara, Siena circa P ufficio del podestà nel XIII secolo. Mcnart. Ant. IV, p. 80 sq.

<sup>2</sup> Ciò è accennato già nei più antichi Statuli di Pistola § 131. « Et habebo duos judices,

Carlo decreasing and pure administration of resident plan. The interest plan pure administration of the pure administration of the pure administration of the pure plan pure administration of the pure plan pure administration of the pure plan pure administration potentials, called consider performance and consideration, the pure administration production consistent, etc. 8 liberated poly plan plantament les attributions of willing and purpose administration of the purpose purpose and production of the purpose purpose and purpose purpose purpose and purpose purp

<sup>5</sup> V. SAVIGNY, Gesch., III, p. 90.

<sup>4</sup> Stoome il podestà straniero irneva seco totto il suo seguito di giudici, dottori, cavalieri e acudieri, ecc., nel numero prescritto, e tulli il manteneva col proprio stipendis, cosi egii spesso sorgileva svitanto quelli che gli vradevano i tero acritigi a prezzo minero.

Nelle funzioni propriamente governative, il podestà era assistito dovunque da un consiglio (consilium), senza il voto del quale non poteva prendere veruna determinazione di qualche rilievo 1. A questo consiglio minore o di governo se ne aggiunse poscia un più numeroso o del popolo, il quale veniva convocato per tutti gli affari più importanti, come per l'intimazione di guerra, o conchiusione di pace, per oggetti risguardanti la legislazione, per la determinazione di imposte o tasse di legge, per la elezione del podestà o dei consoli e simili a. Ouesto consíglio componevasi a Pistoia di 100 cittadini a tal uopo eletti, in numero di 25 per ogni quartiere, non che del preposto alla diocesi, delle corporazioni d'arti e mestieri 3 Nel XIII secolo noi trovlamo d'ordinario indicati questi due consigli col nome di consiglio speciale e generale del podestà o del comune; ma in fatto essi formavano in certa maniera come un tutto, stantechè il consiglio speciale era in pari tempo una sezione del generale, e prendeva parte alle votazioni di quest'ultimo. dono avere preliminarmente discussi e votati gli affari nel proprio grembo 4.

Soltanto di rado veniva convocata l'adunanza del popolo ad un così detto parlamento<sup>3</sup>, e questo avveniva particolarmente per la publicazione di nuove leggi o di importanti decisioni, per le quali si voleva esser certi del suffragio universale del popolo, oppure nell'installazione di nuovi magistrati che in tale occasione solevano arringare publicamente il popolo , ecc. Una vera discussione era naturalmente impossibile nelle disordinate assemblee popolari, ed in fatto, anche nei tempi posteriori, esse non servirono se non nella introduzione di grandi riforme governative o di misure violenti d'ogni sorta nel senso del

Ricorderò qui la amena novella di Gio, Boccaccio nel Decamerone (Giornala VIII, nov. 5), ove egli descrive i giudici di Firenze in un treno meschinissimo, e poi racconta, come due piacevoloni florentini procedessero per ispogliare, durante la sessione, un gindice criminale delle sue brache eadenti. - Le trattazioni giudiziali erano bensi luttavia publiche, ma poco interesse vi si anoetteva, perché i cittadini nulla avevano a che farvi -- « e come spesso avviene che, benchè i cittadini non abbiano a fare cosa del mondo a palagio, pur talvolta vi vanno. « Secondo l'Oculus pastor., Dist. II, e. 6, Il podestà doveva per lo meno convocare il popojo per la publicazione delle sentenze,

In Pistola il consiglio del podestà consisteva di 11 consiliarii. V. Stat. Pis., § 127, In Genova al podestà furono aggiunti otto nobili in qualità di rettori, specialmente per la sorveglianza sulle entrate e le spese, sulla marineria e le fortificazioni. V. Caff. Ann. Munav. Ser. VI, p. 374.

<sup>2</sup> Statuta Pist. § 52. 3 Ib. §§ 52, 151, 152.

<sup>4</sup> Un chiaro esempio di questa manipolazione di affari ci è data da un decreto dello Stato di Firenze deil'a, 1296 che trovasi appo il conte Carli, delle monete, etc., t. l., p. 313, § 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Secondo gli Statuti dl Pistoia § 75 i consoli od il podestà dovevano radunare il popolo almeno quattro volte all'anno (faciant pulsari ad Arringum).

<sup>·</sup> Modelli pei discorsi dei podestà trovansi nell'Uculus pasteralis.

partito dominante, stanteché questi facesse occupare i posti dai propri daternit, medianta i quali poterva poi far adottra quelle risoluzioni che volera. Per tal modo poterono, per esempio, i Medici tenere a lungo nelle mani lo Stato e la signoria di Firenze, senza abbattere la costituzione republicana; basto ad essi l'aver imposto per moni anni allo Stato Impiegati scelti fra'loro aderenti, per non aver abbisognato che di quando in unquod di talli parlamenti.

Per i singoli rami d'amministrazione i consigli eleggevano speciali minegati, che erano però tutti quanti subordinati al podesta. Così per esempio, giusta gli statuti di Pistoia, verano per le finanze un camerlongo (camariingus), per la polizia dei mercati e delle industrie due castaldi · Il podesti a Pistoia riceveva anche il giuramento del presidenti dei quartieri delle città, dei castelli e dei villaggi<sup>1</sup>; eleggeva i sindaci, ai quali anch'egii, al par di tutti gil attri impiesati doveva noi render conto della sua gestione · ecc.

Questi sono i tratti generali e fondamentali della costituzione sotto i potestà, che riscontransi dovunque anche ne più ampio sviluppo e nella maggior picnezza delle forme di essa costituzione. E queste parti essenziali sono indicate anche nel già mentovato scritto sull'ufficio del podestà; cioè ottre il podesta un consiglio di uomini cospicui e sperimentati ; inoltre ili gran consiglio, o consiglio generale ; l'adunanza del popolo; gii implegati giudiziari ed auministrati coadiuvanti il podestà, come assessori per la giurisdizione volontaria e contenziosa; camerlenghi od amministratori delle interate e delle spese, e finalmente esecutori che vengono descritti come gli aguzzati del popolo .

Ora prima di procedere a considerare lo sriluppo generale della costituzione unicipale, gettianno ancora uno sguardo sulla costituzione di Venezia, che finora a motivo dell'impronta affatto diversa assunta fin dalla sua origine, fu passata sotto silenzio; ma a cui ora dobbiamo tanto più aver riguardo, in quanto che essa nella seconda melà del XII secolo assunse una fisionomia somigliante a quella della forma di costituzione da noi testé considerata.

consilio

f Stat. Plat. \$\$ 148-149.

<sup>\*</sup> Ib. § 65, — • faciat jurare rectores portorum civitatis, el castellorum, el villarum. •

<sup>\$</sup> B. Si 76-78.

<sup>4</sup> Oculus past. Div. II, c. 3. « Utrum antem pancos an multos Consiliorios statuat, con-

suctudini patrice reservetur. »

<sup>a</sup> Ib. c. 9. Si necessarii quandoque sumtus occurrant, illos faciat generalii deliberante

<sup>4 16.</sup> Div. 1, c. 4, Div II, c. 6.

<sup>7</sup> Ib. Div. II, c. 2. . Hoc genus bominum est flagellum maximum inter gentes. .

Primeggiava a Venezia innanzi tutto una efficace tradizione dell'evo romano, sebbene con manifestazioni diverse da quelle che siamo soliti di riscontrare nelle altre città d'Italia. Lo Stato insulare emerse per la prima volta nel VII secolo, come fu già osservato, dalla costituzione militare dei bassi tempi di Roma, sotto la forma di un ducato 1. Con queste forme esso mantenne una unità ed esclusività politica, che erano tanto più necessarie per la conservazione della sua indipendenza, la quanto che l'elemento popolare di cui essa componevasi e che raccoglievasi nelle adunanze del popolo (concio), giaceva disperso nelle isole della Venezia, Alla testa di questo tutto politico trovavasi pertanto un doge, al quale erano subordinati tribuni e castaldi, come presidi e giudici . L'istituto dei tribuni è manifestamente d'origine romana; i castaldi accennano all'infinsso della costituzione langobarda, sebbene le isole veneziane non siano state giammai occupate da Langobardi. Oltre a ciò sorsero ben presto a creare la nobiltà del paese cospicue famiglie, per le quali formaronsi poi delle fazioni che si combatterono a vicenda, principalmente per portare alla suprema dignità del dogato (dux) la casa per la quale esse parteggiavano. Il dogato era a vita, e non mancarono tentativi per renderlo anche ereditario. Perciò il doge Domenico Flabenigo dopo la caduta della potente casa degli Orseoli nell'anno 1032 emanò una legge fondamentale, il tenore della quale era, che d'allora in poi nessun doge potesse conoscere il proprio successore o farlo eleggere, stando egli ancora in vita \*. E mentre per tal modo questo principato elettivo veniva conservato in potere di una ambiziosa aristocrazia, cominciossi pur anco a limitarne i poteri e le attribuzioni. Poichè se il doge aveva fin allora posseduta indivisa la suprema autorità, mentre non chiamava a consiglio se non le persone più cospicue (sapientes) ed i più versati nella scienza del diritto ad assisterlo nei tribunali, gli vennero ora posti a lato due collegi di consiglieri, senza l'adesione dei quali egli non potè più prendere alcuna risoluzione di qualche importanza 4.

Ma anche a questa forma di governo mancavano ed un solido ordinamento ed una proporzionata gerarchia di membra politiche intermedie, che col dividere e limitare opportunamente i poteri gover-

I V. phù sopra p. 458.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Busterh qui l'accennare all'eccellente opera di LE BEET, Staatsgeschichte von Fenedig, vol. I, p. 392, seg.

<sup>5</sup> Andr. Dandull Chron., lib. IX, c. 6, MURAT., Scr. XII, p. 252.

<sup>4</sup> V. je prove nei LE Bart, 1, p. 335 e nei Raumen, Gesch. der Buheustaufen, vol. V, p. 253 seg., evvi un buon prospetto della storia della costituzione di Venezia.

nativi, servissero ad impedire tanto l'arbitrio da parte delle classi più alte, quanto il vano e tumultuario immischiarsi del popolo nelle faccende dello Stato. Una serie di politiche esperienze, di cui l'ultima fu l'uccisione del doge Vitale Michieli, avvenuta nell'anno 1172. in occasione d'una sommossa popolare, sece sentire il bisogno di migliori instituzioni. Succedette infatti un vasto e radicale mutamento nella costituzione fin allora vigente. In luogo dell'assemblea popolare, che veniva convocata senz' ordine e regola, fu instituito un gran consiglio, al quale venne riserbato il decidere sugli affari di maggior rilievo. Questo consiglio componevasi di 450 a 480 membri ripartiti in numero eguale in tutti i sestieri della città, che venivano nominati ogni anno da elettori a tal uopo appositamente convocati. Ma al doge, al quale era sempre riservato l'esercizio del supremo potere giudiziario, con qualche parte del legislativo, fu posto a lato un piccolo consiglio composto di sei persone tolte dai diversi sestieri della città. A questi aggiunsero poi anche i così detti Pregadi, i quali erano cospicui personaggi, che il doge convocava secondo le circostanze, onde specialmente assicurarsi il loro suffragio in quegli affari, che dovevano poi essere portati dinanzi al gran consiglio. Da quest'ultimo veniva nominata la maggior parte degli impiegati dello Stato, od almeno i costoro elettori. Soltanto in casi rarissimi ed affatto straordinari convocavasi anche l'adunanza del popolo (concio) per ordine del doge . .

Per tal modo la costituzione di Venezia riceveva già sulla fine del XII secolo gli elementi essenziali della forma di costituzione aristocratica moderata da una parte dal principesco instituto del doge e dall' altra dai consigli ordinati nel modo suindicato, forma che essa doveva poi costantemente conservare. E qui non si può assolutamento disconoscere una certa analogia di forme colla contemporanea costituzione delle città lombarde. Poiche come il diminuito potere dei dogi si può paragonare benissimo all'ufficio dei podestà, colla sola differenza che quelli reggevano a vita, mentre questi non rimanevano in carica se non per breve tempo; così anche l'instituzione del doppio consiglio era comune tanto a Venezia che alle città lombarde, ed i consiglieri chiamati straordinariamente a consiglio corrispondono precisamente ai già mentovati sapientes delle città lombarde. Nè a Venezia esisteva allora un privilegio politico esclusivo della nobiltà, come non esisteva nelle città di Lombardia e di Toscana per le corporazioni d'arti e mestieri; anzi tanto in quella città che in queste, nell'elezione dei membri del consiglio e dell'altre

I V. sopra questi cambiamenti il Lu Bret, I, p. 341 seg. e il Raumen, V, p. 253 seg.

autorità, astrazion fatta dalla personale capacità dei singoli individui, aversai riguardo in generale soltanto al riparto territoriale della città, onde ottenere che una eguale rappresentanza fosse concessa i diversi circondari della medesina. Polche la vera aristocrazia dei nobili , come tutti sanno, non ebbe principio a Venesia se non collo scio-glimento del gran consiglio avvenuto nell'anno 1296<sup>4</sup>, all'epoca sesses in cui per attre città italiane cominciò il reggimento delle corporazioni, pel quale la nobilità fu a poco a poco del tutto ab-hassata.

E sicome poi queste corporazioni procedettero sulla via di una organizzazione pito emeo completamente democratica, e finalmente devettero presto e tardi degenerare in tirannicho signorie; così anche lo storzo dell'aristocrazia dominante in Venezia fu principalmente di retto in parte ad abbassare sempre più l'autorità dei dogi eguagliandoli a sè, in parte ad impedire un'inevitabile oligarchia. Qui adune tornano di nuovo a separaris per diversa via le due costituzioni, dopo essersi per un momento incontrate nel punto centro del loro sviluppo, e benché procedenti da diversa via, la venet coi dalla forma unitaria di governo del dogato, quella delle città lomarde, toscane cel altre dall'instituzione republicana del comune.

Come a Venezia cost anche a Napoli, ore la dignità ducale trapassò hen presci ne principalo ereditario ', vedimo sorgere collo stesso processo più libere instituzioni politiche. Il normano re Rogoro I, al quale la città al sottomise nell'anno 1439 condermò ai cittadini le loro originarie libertà, per il che essi accettarono come duca il figlio di lui '. — Così puro parecchie altre città della Bassa Italia e della Sicilia, conseguirono nel XII secolo sotto la dominazione normanna un certo grado di esterna indipendenza ed inietra libertà, senza però potere sotto tale rapporto gianmai gareggiare colle republiche dell' Italia superiore e media. Poichè esse rimasero esmpre soggette alla signoria del re o dei suoi grandi baroni; sempre si ebbero nominatti da costoro oltre i giudici per lo mena anche il rettoro o balio (ballii); 'che anzi il re-Federico II stabili la pena di morte per coloro, che avessero sitigato qualche città del suo reame di Sicilia ad elezgersi da sè sessi le loro autorità. Gossero noi

<sup>4</sup> V. in proposito il Luo, Gesch. der ital. itaaten, vol. III, p. 53 seg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. pag. 157.
<sup>5</sup> FALCONIS Benev. Chron. ad a. 4440; Muray., Scr. V. p. 132, — e et civibus Neapolijanis libi vocatis, negotia cum illis de libertate civitatis et utilitato tractavit, etc. » Si confronti il Giannous, Storia di Nagoli. I. XI. c. 3.

<sup>4</sup> V. BAUMER, Hohenstaufen, vol. 111. p. 340 seg., sopra Messina, Benevento.

queste chiamate col nome di rettori, podestà, consoli o con altro nome qualunque '.

Siccome non è mia intenzione il daro qui una statistica di tutte le singole costituzioni, sibmen di descrivere in generale lo sviluppo storico della libertà municipale; così lo posso ormai lasciar da un canto queste forme incomplete, che si fermarono ad un grado primitivo di sviluppo, e volgerni di lanovo all'Italia superiore e di mezzo, onde seguire colò gli ulteriori progressi della costituzione municipale se anche non oltre il termine prefisso, almeno per quanto concerne le basi comuni dalle quali emanarono le diverse forme nel XIII secolo.

Il comune aveva trovata la prima espressione della sua unità nel consolato. Questa forma di governo dimostrossi più tardi come inopportuna, poichè essa lasciava nel numero molteplice dei consoli troppo adito alle differenze degli interessi e delle fazioni, per cni si senti presto il bisogno di una più salda e compatta unità tanto interna quanto esterna, la quale ottenersi poteva col porre alla testa del governo un solo podestà. Assicurata per tal modo pienamente l'unità del comune in parte mediante la forma della costituzione, in parte col più lungo contatto e cooperazione dei membri del comune stesso; anche le singole diverse sfere di azione poterono svolgersi più libe" ramente ed aggregarsi in nuove società. La fisionomia della costituzione municipale delle città Italiane nel XII secolo da noi abbozzata sarebbe incompleta ed imperfetta, se non ci facessimo a considerare anche le corporazioni e le maestranze in quanto alla politica importanza a cui già in quel secolo esse si elevarono, e in quanto a quella che esse ragginnsero nel secolo XIII.

Il comune fondavasi già sopra stati diversi ed în parte anche aggregati in corporazioni che noi chiameremo di professione per distinguerie da quelle dei liberi e del servi che si basavano sulla nascita <sup>3</sup>. Però siccome così fu anche questi ceti di professione dividevansi essi pure a seconda della nascita , soltanto in senso politico che essi si fusero net comune.

Ed è qui che si fecero di preferenza sentire quelle differenze, che diedero origine alla nuova vita politica, ed alle relazioni fra cittadini in diverse classi egualmente formate, e per le quali non potè sussi-stere più a lungo una divisione fondata sulla nascita. L'aristocrazia cittadina compreseadunque in sè stessa non solo la nobiltà cavalteresza, ma anche quelli del ceto borghese che o per dovizie, per conside-

t V. La legislazione di Federico II, Op. cit. p. 234.

<sup>1</sup> V, sopra pag. 405.

razione, o per distinzione personale apparvero degni di tale onore; e quando Ottone di Frisinga già fino dalla metà del XII secolo, seprime il timore, che nelle città lombarde anche dei semplici artigiani possano giungere alle più alte dignità ed all'onore della cavalleria ', si può scorgere con quanta rapidità stansi in esse superate le barriere innalzate dalla differenza dei ceti.

Ciò nondimeno noi troviamo ancora nei comuni distinte le corporazioni dei cavalieri e dei mercanti, le quali manifestamente discendono dalle precedenti caste sociali dei cavalieri e dei cittadini. Erano queste le principali e più cospicue fra le corporazioni, ed i loro cani, che al pari di quelli della città, chiamavansi consoli, erano convocati nei più importanti fra i publici affari. Così per esempio, esiste un trattato di commercio tra le città di Modena e di Lucca nell'anno 1182, stipulato d'ambe le parti per mezzo dei consoli della città. che qui a differenza degli altri chiamansi consules majores, e per mezzo anche dei consoli dei mercatanti 2. Del pari gli statuti di Pistoja, nei quali i consoli delia città sono egualmente chiamati col titolo di consules majores, contengono la disposizione che tutti i consoli dei mercatanti debbano per lo avanti appartener sempre al gran consiglio 5. Ed a molte altre specie di consoli accenna un documento florentino dell' anno 1203, risguardante un trattato conchiuso coi Bolognesi, giacchè esso è sottoscritto in Firenze dai consoli della città (dei quali 10 sono citati per nome) in presenza di un console dei cavalieri, di un console dei mercatanti, di due consoli dei banchieri e di molte persone, chiamati col nome di priori di Firenze, che sono da considerarsi come capi delle altre corporazioni, e finalmente del camerlengo del comune . Parimenti in una posteriore risoluzione di stato dell'anno 1226 vien detto, che questa fu accettata dal grande e dal piccolo consiglio, dai dieci uomini scelti per ogni sestiere della città, dai consoli, dai giudici e dai notai, e finalmente dai consoli della corporazione dell'arte della lana .

t V. sopra pag. 460.

<sup>2</sup> V. 1 Doc. nel Munayoni, Ani. II, p. 887.

Stat. Pist. § 162. • Habebo in communi consilio omnes consules negotiatorum. •

<sup>•</sup> Mua.r. Ani. 1V, p. 48., acta sust haw comia in civitate Florentie in reclesis S. Muria de cipicopo presentitius et opcides testima: Catalono consule milium, Michiera abbatis consule mercadorum Florenties, Tinisio Lamberti, Jacobo Ramcois cons. combicatorum, aliantecto Andrictus, Bocorbieri Karrilli, "Portebolo Piercusia, et Gondo conservario commissione de Managardo de Compario Commissione de Compario Comp

Lam, Lexioni di antich. Prefazione. — Qualiter in consiglio generali et spetiali communa Fiorentia, et per duceem virus Comm. Pior. pro qualibet sextu, el per consuler judicum et notariorum, et per consuler artis lone firmatum fuit hoc statatum, etc. »

Noi poi, riguardo alle diverse maestranze di Firenze, rappresentate già dai propri consoli, osserveremo inoltre che esse appartenevano ancora sempre ed unlcamente ai ceti già sopra citati: i cavalieri com'è ben naturale, alla nobiltà fendale; i mercanti, banchieri, giudici e notai, nonche i trafficanti di panni, al ceto dei cittadini pienamente liberi o cives nello stretto senso della parola, i quali più tardi furono annoverati fra le così dette arti maggiori ', mentre dalla corporazione dei nobili vennero scelti a preferenza i consoli della città. finchè almeno la nobiltà tenne il sopravento. Ma come la nobiltà cittadina aveva oltre a questi i suoi consoli particolari, così anche la nobiltà della campagna esclusa dai comuni, si aggregò in corporazioni, che si elessero del pari i loro rettori o consoli per la direzione degli affari di pertinenza comune \*. In tal modo persino singole famiglie nobili che fossero molto numerose si ebbero i loro consoli. come per esempio i Manfredi, i consoli dei quali nell'anno 1174 stipularono un trattato colla città di Reggio per la sicurezza delle strade 1.

Ma mentre queste corporazioni e maestranze non comprenderano neralmente so non quelle classi della nobilità della borgheia della borgheia; he già fin da principio appartenevano al comune; alla fine del XII secolo ci si presenta un nuovo od importanissimo ramo della vita e della costituzione municipale, nel sorgere delle infime classi del popolo mediante le maestranze d'arti e messiera.

Circa l'origine delle corporazioni industriali del pari cle su quella delle istituzioni municipali la cosa notissima che una non piccola differenza di opinioni distingue tra di lore gli scrittori moderni. Eichborn, in quanto a quelle città tedesche nelle quali, giusta la sua opinione, dovettero essersi conservate alcane tracco della costituzione municipale romana, ha creduto poterie derivare dagli antichi collegi degli artigiani; e per quelle città poi ove questi collegi non averano esistito, ne cercò l'origine in quei rapporti di dipondenza giusta i quali gli industriali erano tenuti a prestare determinati ser-

Il numero e la divisione delle corporazioni politiche di Perente con emacorompe gli sensi. In 1800 Conzavano il principio dei XII veccio tervismo si e arti maggiori e il a sunoi. — Più tarchi il sumero delle arti fe stabilito a 11, delle quali 7 emaco maggiori e i si micri. — Più tarchi il sumero delle arti fe stabilito a 11, delle quali 7 emaco maggiori e i si micri. — Bi tarchi capitori e mono: i. i piudio e norati: i. 1 prossi negovinati, in inpedie questi che indificavano in positi ci (santi). 3, 1 cambalti; i. il fabbricatori di positivi indificavano in positi ci (santi). 5, 1 mercandi di sici e al insoraziori i nori, 5, i merciali di sici e il sissoraziori i nori, 5, i merciali di sici e il sissoraziori i nori, 5, i merciali di sici e il sissoraziori mono, 5, i merciali di sici e il sissoraziori mono, 1 merciali producti di sissorazioni di spetierie; 7, i conseptiti e piùcicii. Querie setta arti colerazione, 1 merciali mono il 1807 di divitta di elegerati. — Conseptiti e piùcicii. Querie setta arti calcerazione, 1 merciali si nella mono il 1807 di divisti di elegerati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rettori dei proceri e valvassori di Modena. V. sopra, p. 465.
<sup>5</sup> Munat Ant. IV, p. 343.

vigi ai loro padroni, e contemporaneamente stavano sotto la sorveglianza di impiesati governativi a seconda dei diversi mesieri che professavano. \(^1\) Hüllmann, il quale cerca volontieri di essere originale, ha rifinatato questa opinione, cercando confutarla con argomenti non troppo attendibili ed ha emesso invece il pensiero che le messiranze debbano la loro origine \(^1\) alla circostanza generale del commercio di generi eguali sovra piazze, banche o mercati comani \(^1\): circostanza, che a parer nostro non può essere considerate eridentemente che come una delle conseguenze di una unione già esstente. Finalmente il Wilda ha cercato parimenti di fondare in opposizione all'Etichber, l'opinione, che le maestranze abbiano avuto origine non già dai rapporti di dipendenza, ma piuttosto come libere confraterite dalla liberta del ceto industriale \(^1\).

In quanto alle città italiane, che noi abbiam preso qui a considerare, crediamo che per lo sylluppo dell'elemento municipale ed in generale anche per la formazione delle maestranze, si debbano di nnovo distinguere tra loro quei paesi che erano stati soggetti alla dominazione langobarda, da quelli che avevano conservata la loro Indole romana. In quanto a questi ultimi non si può dubitare di una certa tradizione che parla di antiche instituzioni di maestranze. Ma la loro vera forma romana, che era essenzialmente condizionata alle publiche prestazioni in servizio della città e dello Stato, aveva perduto il suo primitivo significato, motivo per cui le maestranze non avevano potuto più sostenersi. Gli è tuttavia sempre possibile che siasi sempre conservata una tal quale unione difensiva, per la quale ogni classe di industriali, in quanto non fossero caduti in piena dipendenza, era rappresentata da un cospicuo e potente patrono, al quale dessa era tenuta, in contraccambio del patrocinio, a prestare servigi e lavori: gli è poi inoltre anche possibile che in queste unionì siansi conservate certe regole circa l'esercizio del mestiere, secondo l'antica tradizione, ma forse anche con aggiunte posteriori; non puossi infine con certezza negare che unitamente a tutto il già detto nossano essersi conservate anche molte Instituzioni di polizia, concernenti il publico traffico ed il commercio che tenevasi sul mercati e dalle quali i sovrani traevano una parte delle loro rendite. Ciò è quanto a un dipresso si può dedurre con verisimiglianza dai già citati documenti,

3 Das Gildenwesen im Mittelalter, 1831. V. Il capitolo . über die Handwerkergilden. »

t Vedine la dissettazione» Uber den Ursprungder städtischen verfassung in Deutschland» contenuta nella Zettschrift fur gesch, rechtnoisenschaft, 1, p. 243 e 11, 193 o seg. 2 V. Städtenosen im mitteratter, vol. p. 1, 315 seg. Gesch. des Ursprungs der stände, II ed., 1830, pag. 547.

ai quali del resto servono di prova ulteriore anche le denominazioni derivate dai tempi antichi. Io rammenterò segnatamente la maestranza dei saponai di Napoli, di cui fa menzione Gregorio il grande in una sua lettera, nella quale tale industria è indicata col nome di ars e gli statuti della maestranza come capitula '. L'ars od arte, è anche nel bassi tempi del medio evo l'espressione più ordinaria in Italia, per dinotare le corporazioni in generale, mentre a Roma, a Ravenna ed in altre città di quel territorio, trovasi adoperata d'ordinario per esprimere la stessa cosa il vocabolo schola, tradizione dei hassi tempi romani 4. Come presidi delle corporazioni . troviam qui nominato il capitularius, ossia colui che aveva la revisione dei capitula o statuti; indi il patronus, sotto la protezione del quale era posta la schola, ed altre persone alle quali erano demandate mansioni speciali nella maestranza 4. Ma è assai verosimile che queste maestranze si trovassero nel succitato rapporto di patrocinio come in una specie di servitù, poichè ed era questo l'originario rapporto del tempo dei Romani, e perchè più tardi, nello stato di violenza che ne segui, comperavasi sempre ad assai caro prezzo la protezione dei potentati. Ciò sembra confermato anche dal documento romano dell'anno 1018, già sopra citato parlandosi dei curiali, e giusta il quale il papa cedette al vescovo di Porto due curiali e due pescatori di questa città perchè lo servissero .

Se noi volgiamo ora la nostra considerazione sulle città soggette alla dominazione langoharda, anche qui non ci appare del tutto inverosimile una certa tradizione delle corporazioni industriali romane, segnatamente se si rammenti ciò che venne già dimostrato riguardo alla curtis regia o curtis ducalis delle città 1. A proposito di ciò si è detto, che a queste corte regie e ducali spettava tutto ciò che non era privata proprietà di singoli individui: ed è cosa

<sup>1</sup> Ep. X, 26, si confronti più sopra p. 437. 2 V. più sopra p. 474.

<sup>5</sup> V. soprap. 475 e seg., nota 3. Nel Paxruzzi, t. III, p. 379 seg., irovasi una serie completa di documenti ravennati che si riferiscono a quella schola piscatorum: il primo dell'a. 1604, ove si ritrova un major de schola pisc.; la un altro di 4100 si fa ancora menatone del primicerius, vicarius, sacellarius, capitularius, locché indica una costituzione di maestranze già molto bene convalidata. - Il Leo, Gesch. der stal. staaten, vol. 1, p. \$35 seg., dice che le corporazioni o maestranze di Ravenna avrebbero avuto dei consoli per presidenti, alla testa dei quali sarebbe stato un capitularius. Questi consoli di maestranza avrebbero continuato a sussistere anche dopo cessati i Cosa municipali, ecc. Ma di tutto questo mancano le prove, ed lo mi trovo costretto a decisamente contraddire a tutte queste asserzioni; poiché nell'epoca di cui si parla, non eranyi in Ravenna nè consoli municipali (che cosa fossero 1 consoli colà ed in Roma fu già precedentemente indicato), nè consoli di maestranze. 4 V. più sopra pag. 204.

<sup>4</sup> V. più sopra pag. 322-329.

asai rimarchevolo che, anche in quelle corti, abbiano continuato a sussistere parecchie antiche instituzioni di polizia sui mercati e sull'industria, in quanto ad esse andavano congiunte certi proventi di spettanza della sovranità; tanto più che anche la conservazione di altri rapporti fiscali e regalie, è da attribuirsi irrepugabilimente all' evo 'comano'. Se io non erro, la storia delle corporazioni industriali in quelle città, fin innanzi tutto condizionata alle vicende della curriz publica. E per questa supposizione non mancano neppure più ample indicazioni, che sembrano confermare da molti lati la nostra idea.

Poichè la curtis publica apparteneva, come rilevasi da molti documenti, alle regalie, che, sia poi per investitura reale sia per usurnazione, erano passate da una mano all'altra; non senza però che talune di loro rimanessero bene spesso in potere dei primitivi possessori, come per esempio il diritto di monetaggio e le dogane che rimasero ai vescovi, lungo tempo ancora dopo che questi ebbero rinunciato a tutti gli altri diritti di sovranità in favore dei comuni. In tal maniera, anche le diverse parti essenziali delle curtis municipali, ossia le corti, cioè i beni ad essa appartenenti, i publici edifici, le piazze e le mura della città, furono a poco a poco cedute od alienate; sinchè finalmente non rimase se non il palazzo reale. palatium, che su poi o distrutto dai cittadini o trasferito suori della città. Senonchè in un tale stato di cose che sarà mai accaduto delle persone appartenti alla curtis (aldiones, servi publici), fra le quali ci è d'uopo cercare al tempo dei Langobardi la maggior parte degli operai delle città?

Di regola essi passono, come era ben naturale, sotto il patronato del signore, al quale erno toccati gli altri dritti di sovranita. Pure un tal patronato potera sussistere anche separatamente da quei dititit, o potera essere conferito come una regalia speciale. Ciò noi troviamo per esempio in un documento di Pederico I in data dell'anno 1165, nel quale, in occasione dell'investitura rilasciata ai conti di S. Bonifacio della contea di Verona, sono segnatamente enumerate come appartenenti alla contea le industrie (mistrio dossi ministria donde la voce itialiana mestieri» q gi offici, specialmente quelli del fornato e del macellato, oltre la giurisdizione sopra i medesimi '. Na che ha qui a fare la contea coll'ispezione e la giu-medismi sul na che na qui a fare la contea coll'ispezione e la giu-

<sup>4</sup> V. vol. 1, pag. 327.

<sup>•</sup> Murat, Ani, I, p. 273. • Concedimus comitatum Veronensem el omnia, quar ad comitatum pertinent el omnia misteria el officia, tam de scola mojori, quam de officio pistorum el macellatorum, et ut in pradictis officia delinquentium ad eum pertinent districtio, etc. •

risdizione sulle corporazioni industriali, e perchè si conferisce al conte appunto solanto, un tale diritto ? Senza dubbio perchè alla contea non ne andava più congiunto alcun altro dell'amministrazione della curifi e riorigi, dalle quale una volta veniva secretiata la giurializione su tutti gli oggetti del fisco secondo il diritto della corte ! Nello atesso privilegio si fa menzione ottre che delle altre corporazioni e mesetranze, anche di una seola migir. Non si prob ben chiaramente rilevare che cosa essa voglia significare; ma questa voce sola ricorda le antiche corporazioni di Roma e di Ravenna. Dovremo noi derivare dalle maestranze romane anche le corporazioni della discontante asserirsi. Poichè qui si devono considerare in pari tempo e le instituorio germanische, e in generale le nuove condizioni del libero reggimento municipale. Rivolgiamo adunque di nuovo la nostra considerazione all'epoca langobarda.

Non era la sola curtis regia quella, che allora comprendesse gli artigiani, sebbene questi vi si trovassero di quei tempi raccolti in gran numero, e probabilmente anche ordinati secondo le diverse arti professate: ma ed anche molti altri servivano presso i signori, sia nei campi, sia nelle case in città; in modo tuttavia che restasse loro concesso il lavorare a commissione anche ner altri, ritraendone da ciò lo stesso loro padrone un vantaggio . Già in tale condizione però non fu certo difficile agli abili artigiani il formarsi un piccolo patrimonio, e procacciarsi per tal modo una posizione più indipendente, e fors'anche la completa libertà. L'ampliato contatto delle città produsse a poco a poco sempre maggior concorrenza tra gli operai delle corporazioni, e sia che fossero sotto il patronato di principi o di proprietari di fondi, o sotto quello del palazzo reale e della Chiesa, esso contatto li condusse a riunirsi per iscopi comnni di lavoro, di vendita, ecc. Che poi per tal modo abbia o no esistito una specie di corporazioni d'artigiani fra gli antichi servi del palazzo, non può arrecare in fatto una gran differenza. Gli operai devono in questo tempo essersi riuniti in maestranze od associazioni difensive colla stessa facilità con cui eransi riuniti i militari, i mercanti ed altri, giacchè essi vi ebbero certo sufficienti occasioni durante lo sciogliersi

<sup>4</sup> Cool si spiega anche la focoltà concessa dal burgravio di Strabutpo alle maestrame di nominare i loro persidi. Giura civilates Argentines, Pi, « Poeter magistros comoismo officiorum. » Wattras, Corp., I. Germ. III, p. 787) e di giunicore a palazzo (a quanto pare sob relle coe e diluc corporatiore), (d. p. 545); (lecché a oppea animeses da Esconassa, (d), cl., l., p. 440). É quarto evidentemente un resto dell'anima contes, la quale del resto era puesta coli al avercore et l'égori al particonistore della dell'anima contes, la quale del resto era puesta coli al avercore et l'égori al particonistore della dell'anima contes, la quale del resto era puesta coli al avercore et l'égori al particonistore della della principatore della della principatore della della productiona della della principatore della della productiona de

<sup>#</sup> V. vol. 1, p. 273.

degli antichi ordinamenti della contea, al sottentrare delle agiate e libere condizioni recate dalle immunità, finalmente nella lotta degli alti ceti, che finì coll' instituzione del libero comune. Le classi inferiori della popolazione seguirono pertanto l'esempio dei ceti più alti, nella tendenza generale all'unità che era nei tempi e che cercava di sostituire agli antichi ordinamenti ormai vacillanti delle nuove creazioni, Poichè lo stesso nuovo e forte spirto di libertà, che creò i comuni e li animò nel loro posteriore incremento, era penetrato anche fra le infime sfere sociali, distrnggendo dovunque gli antichi rapporti di dipendenza e di pertinenza ed evocando colle maestranze anche per le plebi, che tali diritti avevano sempre tenute disperse e divise, nuove, o per lo meno assai più estese associazioni. Forti della loro intima coesione e del legame che a vicenda le univa, queste progredirono assai, cercando di sempre più nobilitarsi, e hen tosto reclamarono anche diritti politici, che non potevano esser loro più a lungo contestati.

Secondo queste vedute generali tolte dall'andamento storico delle cose, noi siamo assolutamente d'avviso, che le corporazioni industriali, che dal XII secolo ci appaiono di tatta politica importanza nelle città italiane, debbano la loro origine piutusto alla liberti che non alla servità. Polichè, quand'anche noi potessimo concedere alle antiche instituzioni romane una qualche influenza sulle curria lombarde, noi abbiamo tuttavia d'altra parte veduto come per tempo la curia, la prima e la più rilevante delle amtiche corporazioni municipali, avesse in queste città perduto ogni importanza e significazione nolitica.

Dovremo ora noi credere che i collegi degli operai, d'instituzione comana, abbiano in generale avuto una sorte migliore ed una vita più lunga? Che un'epoca piena di nuove creazioni, sotte condizioni affatto mitate, abbia dovuto accettare le sole forme mutilate dell'anti-chità? Per mantenere anora un dubbio su questo pututo, hisognerebbe lasciarsi to'almente influenzare da segui meramente esteriori, e da coincidenze affatto exsulta.

Nè si può del pari far risalire semplicemente la nuova forma assunta dalle corporazioni ad una specie di monopolio degli industriali; cosa che, come fu già osservato, appare inammissibile anche dietto l'apprezziazione degli argomenti più generali; ma che trattandost delle città litaliane, one il vero vinocole giuridico delle corporazioni era ancora sconosciuto, si può tanto meno asserire in quanto che le mestranze artigianesche possederano già diritti politici alla fine del; XII secolo. Che poi fin d'allora anche operai stranieri fossero senza difficoltà i ricevuli nelle maestranze della città, ed anzi

eletti presidi delle medesitae, lo ditioastrano gli statuti di Piatoja già ripettute volte citati, nei quali è preveduto il caso, che uno dei rettori delle maestranze, chiamato a consigitio negli affari di maggior riliero, fosse nativo della città stessa contro la quale intendevasi per avventura di guerreggiare; in questo caso il rettore doveva astenersi dall'intervenire al consigitio medesimo <sup>1</sup>.

Le mestranze riunivano dunque gli operai in libere associazioni, prescindendo dagli speciali rapporti di nascita e di dipendenza dei singoli individui. Poiché l'obbligo negli artigiani di prestare speciali servigi, com'era naturale, non veniva punto distrutto da tali associazioni, in quanto che questo avera gli prima avuto luogo pei milites, i quali avevano formato del pari uno stato od una associazione a se, comunque esi potessero essere atti vinochati in diversissimi moli pre vassaliaggio e per servitù ai vari seniori. Pure alle classi industriali fi, per mezzo delle loro corporazioni, reso possibile col tempo, non solo di sollevarsi dallo stato di personale dipendenza in cui si trovano, ma eziandio di acquistari diritti politic, mediante i quali si collocarono poi come un terzo stato di fianco agli altri due della mobili à e della borchesia.

Ciò accadde in Milano circa 100 anni dopo che i suddetti tre cetà vi ebbero instituito il comune municipale. Nell'anno 1198 i fornai, i macellai ed altri industriali si unirono in una comunità politica. che assunse il nome di Credenza di sant'Ambrogio : si costruirono apposito palazzo comunale con una torre onde tenervi le assemblee ed i giudizi loro, e custodirvi il comune patrimonio: ma a preside elessero un nobile, Drudo Marcellino, che a quel tempo era podestà di Genova 1. - Per tal modo il terzo stato formò a Milano una associazione separata dal comune, come una specie di Stato nello Stato, nel che giovò principalmente alla corporazione la circostanza del trovarsi allora il comune in grande disunione. Stavano cioè in lotta l'una contro l'altra la nobiltà e la borghesia (popolo grasso). Questa sosteneva a tutto potere il reggimento dei consoli, nel quale essa aveva indubbiamente il sopravento. Un certo numero di famiglie cavalleresche, che avevano rinnnciato affatto ai loro feudi, formò poi parimenti un partito a sè, che prese il nome di Mota, e si elesse a preside un anziano (anzianus). Ma per ciò che riguarda la vecchia nobiltà, si osserva che il costei potere, al cessare della dipendenza che legava ad essa il minuto popolo, rimase

<sup>4</sup> Stat. Pistor., 
§ 53, 4 nisi earum artium rector de terra illa ortus sit, cum qua guerran habucrit. •

<sup>\*</sup> Galvano Flamma, Manipulus florum, c. 231.

assai indebolito, il che manifestamente accenna al rapporto precedente di servitù delle classi operaie, e dal quale queste ora si liberarono formando uno stato a sè . Lo stesso avvenne nell'antica Roma, quando i clienti, i quali dapprima avevano costituito l'elemento fortificatore dell'influenza dei patrizi nei comizi centuriali (il comune della republica romana), si riunirono in massa al partito plebeo nelle adunanze delle tribù. E in quella maniera che allora in Roma patrizi e plebei vennero a conflitto, così anche in Milano nel XIII secolo i partiti della nobiltà e del popolo rimasero pressochè in equilibrio l'uno rispetto all'altro, dopo che cioè la parte più cospicua della borghesia si fu riunita al terzo stato s. Ognuna di queste fazioni voleva attrarre a sè tutti quanti i poteri governativi, ognuna di esse nominavasi un proprio podestà, ond' è che ne venne una guerra civile, la quale condusse poscia la perdita della libertà. E in fatti impadronitasi dapprima del governo la famiglia dei Torre portata dal popolo al potere; questo passò poscia ai Visconti, che capitanavano il partito della nobiltà, e che seppero assai meglio dei della Torre sostenersi in un reggimento tirannico ereditario s.

Milano precedette nel suo interno sviluppo quasi tutte le altre città d'Italia, e ne percorse per conseguenza, più rapidamente dell'altre, l'intero stadio.

Di qui siam chiari egualmente come il sorgere del terzo stato vi seguisse assai prima, che in qualunque attro luogo, ed In modo improvviso e violento, e questo perchè alle maestranze degli operai di Milano era stato fin'allora interdetta qualunque-partecipazione al governo. All'iponoutro pare che negli attri luoghi le corporazioni degli operai siano arrivate ad acquistarsi i diritti politici a misura che, per le ricchezze e la considerazione ch'esse si avevano procacciato la loro importanza si era accresciuta e che per tal modo esse si siano collo-

<sup>1</sup> GALV. PARRA, L. C. Alla vero pour popula dilloria et nobilloria, su mentorema et alustrum plaquismo, recluida regimen comaniana, et des hirota lost vinibas. Para nobilloria, sequela popula lam subtrenda, full viribas debillatas quam plarmono. Illa de Mos ferentas antianasa uman, piccile Rapperima Contana, et de ferrand parent in civiates Mediolata. — Questa è la Motta di cui tanto a é partiane, e la cett origine e significancione è abbastamento appeta and cronicia mishose. Evidente e personale / erroro del Pilla Lazaxi. Pala fugiase la richere un ectó medio composito di mercalismi, V. Sarariwa sana, vol. 1, p. 2845, conti mono tractore en cetto medio composito di mercalismi, V. Sarariwa sana, vol. 1, p. 2845, conti mono tractore e reconstruire relativa all'a Usocho, Et contorno incora pag. 484, p. 403, 3, 1.6. Motta Son era in effetto altro che nan apeciale compagnia (Suciosparelistadir, gianta l'expressione sederes) di individud del code dei cavilari, che si erro no recelli lisateme en colta città.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> All'incontro le famiglie della Motta si tennero aderenti alla noblità, V. Galv. Fianna, esp. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le dettagliate circoslanze trovansi accennale in breve dal Raumun, Hohenstaufen, vol. V, p. 208 seg., d'Höllmann, Städtenessen, vol. III, p. 192 seg.

cate di fianco alle corporazioni dell'alta borghesia, sorte già col successo medesimo. Queste corporazioni riunite formarono poscia la fazione del popolo, che quasi dovunque nel XIII secolo tolse di mano ai nobili le redini del governo. Così per esempio negli statuti di Pistoja troviamo sempre i rettori delle corporazioni presso quelli delle parocchie o distretti, come membri del gran consiglio del podestà o dei consoli 1; e se da quel documento non è dato rilevare quali determinate corporazioni possedessero colà un tal diritto politico, è però evidente che non sono da intendersi fra queste i mercatanti, poichè anche questi avevano i loro propri consoli nel consiglio. Nè altrimenti accadde a Firenze, ove parimenti alla fine del XII secolo oltre ai consoli della città ed a quelli delle sopra nominate più cospicue corporazioni, furono chiamate a discutere i più importanti interessi della città anche i priori delle altre arti ". All'incontro non fu che con una sommossa avvenuta nell'anno 1228 che le arti di Bologna poterono ottenere l'accesso al consiglio del comune <sup>8</sup>. Seguendo l'esempio della credenza di S. Ambrogio di Milano, esse si aggregarono in un comune separato con presidi ai quali diedero titolo di anziani, poi seguendo l'altro dato loro da Firenze procedettero ad usurpazioni sempre maggiori a danno del comune.

Ed è appunto in Firenze che segui per la prima volta nell'anno 4215 la seissura tra Guelle e Ghibellini, che intorno a quel tempo comparvero in tutte le republiche italiane. Senonchè a questi partiti unula importava ne del pape ne dell'imperatore, sibbene della signoria della città, alla quale essi aggoravano e da cui carcavano di escludersi a vicenda: riuscendo all'una fazione di superar l'altra e di cacciarà dalla città, si rimonava la guerra al di fuori di questa, stanlechè la fazione bandita chiamasse in soccosso i propri partigiani dai viciti paesi e dai lontani. Ma frattanto il restante della borghesia vedevasi per tali contuni disordini e discordie non solo pregiudicto nel commercio e nel viver sociale; ma sentiva doppiamente l' oppressione della nobità, non esistendo più il necessario equilibrio tra le diverse fa-

<sup>•</sup> Rectores artium et Rectores cappellarum. • Stat. Pist., §§ 52 e 152.

<sup>•</sup> Un trattato della città del 1912 cel costi Guidi, i quali di poero sotto la di lai pressiono chibilgando proto di pagamento di m enzone, in condicio in console del commeno e per menzo del podesta, del consiglio e del 7 restoro delle menteroniri, Y. Serporox Attavara, il giori, Sario di Piretton a. 1191. Di deverto del Util. e corettala, e per partiempor landi rivido prodestalo del vine della prodesta del consolira per partiempor landi rivido prodestalo Pior. more solito congruptum, et per Capitadidas et priores artismo civiliata preda, del decum consultam convocato.

<sup>\$</sup> Si confronti il Savient, Gesch., vol. III, p. 148.

zioni cittadine, e mancando per conseguenza al partito dominante anche l'ultimo freno alla tirannia contro il popolo.

Durante cotale stato di cose, accadde che nell'anno 1250 il popolo di Firenze, ossia l'alta e bassa borghesia insieme riunite, si levasse contro la fazione ghibellina, ed eleggesse a Capitano del popolo messer Uberto di Lucca, dandogli un consiglio composto di 12 anziani. due per ogni sestiere della città. In pari tempo il popolo di questa fu ordinato in 20 compagnie, o squadre di armati, alle quali il capitano distribui i gonfaloni: e così pure il popolo della campagna venne diviso in 96 leghe. Per tal modo cittadini costituironsi a governo di popolo e ciò in opposizione al comune nel quale aveva preponderanza la nobiltà '. Lo stesso accadde a Bologna nell'anno 1256 e replicossi in pressochè tutte le parti d'Italia. - Da un tal fatto intanto ricevette la costituzione una doppia forma degna d'osservazione, quella cioè di Stato municipale nella costituzione già sopra descritta col podestà e con due consigli (consiglio speciale e generale del comune); e quella di Stato retto a governo di popolo con un'istituzione affatto simile alla prima di un capitano del popolo, che di regola era come il podestà uno straniero del ceto dei cavalieri, e aveva intorno a sè un consiglio d'anziani, dal quale ne uscì poi del pari un doppio consiglio (consiglio speciale e generale del popolo). Nel popolo l'alta borghesia era aggregata alla bassa, e così pure nelle compagnie d'armi, da non confondersi però coll'arti, sebbene anche queste ottennessero più tardi l'uso delle armi. Poichè le arti erano divise secondo il diverso ramo d'industria da esse esercitato, le compagnie d'armi all' incontro erano divise secondo i distretti \*: in quelle le diverse classi della cittadinanza rimanevano l'una dall'altra separate, in queste venivano di nuovo riunite e confuse. E queste due divisioni continuano sempre anche nell'epoche più tarde della costituzione municipale, e vengono rappresentate separatamente presso il governo 5.

I « Si fece il primo popolo » giusta la frase delle eronache del Malaspini e del Villani: — 44 primo contrapposto al accordo, il quale si levò nell' a. 1907 contro i partiti della nobilità. 2 HÜLLMANN erra d'assal, quando ritiene che queste compagnie d'armi fossero frazioni armate delle maestranze. Siddleocent, ili, p. 337.

<sup>•</sup> Giusta la costituidos di Firetza sel XV e XV socio le mestranze, suggiori emperato di sono, raprose nella dalla sisporia digili girrori (priori della svil), ile compagio di rami da 16 postifoliori delle svil), ile compagio di rami da 16 postifoliori della giustifi della di ballo soliconi dalla tetta della sisporia siava il giorita della svil quattifi. Tiuti questi instense formavisco ili governo, sotio in diresione dei priori delle svil e in prenincenta autorità giustifica del gioliorità evil giustifica. Quatti ultimi conditivara por il in preminenta autorità giustifica della gioliorità di giustifica di conditivata por il in preminenta autorità giustifica di ministra di ministra della postifica di propione del propio o il rescopre della giustifica. Qualdo, chiantati dal di lavo, claravazio in carcato 8 medi.

Il successivo sviluppo delle condizioni interne delle città nel XIII e XIV secolo, si fonda essenzialmente su questo antagonismo político tra la nobiltà ed il popolo, colla spontanea rigenerazione del quale esso ebbe principio. Un tale antagonismo produsse ben tosto, come sì è già osservato, in Miiano ed in altre città di Lombardia, l'inaugurazione della signoria tirannica delle potenti famiglie, che alla testa di questo o di quel partito, avevano riportata la vittoria. Firenze soggiacque ad un tal destino soltanto più tardi, ossia verso la metà del XV secolo, allorquando cioè prevalse l'astuta dominazione dei Medici. E ciò avvenne perchè allora soltanto la republica aveva compito il corso della sua politica esistenza, e perchè tutti i diversi suoi ceti sociali avevano l'uno dopo l'altro tenuto il potere governativo con una vicenda tanto meravigliosa quanto necessaria. Macchiavelli, che visse negli ultimi tempi della republica, la paragona nel corso del suo sviluppo alla republica romana e ne trae come risultato la sua gran legge sulla vita dei popoli e degli Stati. Ma noi ne accettiamo la dimostrazione comparativa solo nel punto, al quale noi siamo or ora arrivati e che egli stesso accenna come il più importante nell'interno sviluppo di Roma e di Firenze.

Siccome Roma, guidata da felici disposizioni e da un istinto meraviglioso, evitò sempre quegli errori che resero debole ed inferma Firenze, così guadagnò essenzialmente in forza ed in grandezza appunto per le stesse cause che determinarono principalmente la caduta della republica florentina - vale a dire le guerre di partito. Poichè, prosegue il Macchiavelli, allorquando ai plebel, in seguito alla vittoria riportata dal partito popolare, fu aperto in Roma l'adito alle supreme cariche dello Stato ed al comando dell'esercito come ai patrizi, essi si sentirono animati dello stesso operoso coraggio (virtù) che aveva distinto questi ultimi, ed a misura che la città crebbe in forza ed in attività, trovossi pure aumentata in potenza. Ma a Firenze quando il popolo restò vincitore, tolse le cariche alla nobiltà, e se questa volle riacquistarle dovette non solo rendersi eguale per costumi, sentimenti e maniere di vivere al popolo, ma anche ostentare una tal quale eguaglianza (abolendo gli stemmi ed i nomi di famiglia). Così caddero insieme il valore e i sentimenti cavallereschi che avevano fino allora animata la nobiltà, e Firenze rimase per sempre misera e debole 4.

Qui Macchiavelli penetra col suo consueto acume nell'essenza della cosa; solo che egli non ha ben compreso nel suo più profondo significato il motivo della differenza da lui rilevata, credendo cioè

<sup>8</sup> MACCHIAVELLS, Istorie forentine, lib. III. Procusio.

- di spiezaria semplicemente colle stolle passioni del popole florentino colla retta moderazione di popole romano. Poirich, d'onde mai queste passioni e questa moderazione? Pare piuttosto che la esusa principale stia in ciò che gli stati sociali, che in Roma trovavansi di fronte erano ben altra cosa di quel che fossero quelli che si combatterono a Firenze. Poiché per quanto deciso appaia anche da principio l'antagonismo tra patrizi e plebei deritato dai diversi diritti civili e politici accordati agli uni ed agli altri come anche nelle cose del culto, pure fa toto ogni ostacolo alla loro riconcilizzione, dopo che fu per legge aboliti la inercuaglianza dei diritti politici, eserviamo del resto che patrizi e plebei avevano comunanza di osstumi.

Poichè anche i plebei erano, almeno in generale, liberi proprietari di terre, coltivavano l'agricoltura e l'arte militare, nè sl dedicavano a verun'arte con ardor maggiore di quello che recavano nella trattazione dei publici affari. Affatto diversi erano all'incontro i ceti sociali nel medio evo. A quel tempi essi erano l'un dall'altro separati secondo la loro professione e la loro posizione sociale: per cui quando il comune municipale tornò a riunirli, il clero rimase estraneo ad ogni politica associazione, volendo esso appartenere sempre e precipuamente allo stato ecclesiastico di Roma; e però anche la nobiltà feudale tempesi ancora separata dagli altri ceti e raccolta in particolari associazioni; oppure, qualora spontaneamente o coatta s'Incorporò alle città, formò, colle sue cavalleresche costumanze, colle sne idee e co' suoi sentimenti eslegi, col sno superbo dispregio del popolo, e finalmente colla sua esclusiva pretesa agli onori politici ed al potere governativo, un vivo contrasto con quella parte della borghesia, che durava nelle occupazioni a lei proprie del commerclo e dell'industria.

E però diversi essenzialmente forono i partiti della nobiità e del popolo a Firenze da quel che stati fossero a Roma; e del pari diverso fu l'esito della lotta combattota da questi partiti nelle rispetitive cuttà, sebbene lo sviiuppo della loro costituzione, persino in alcuni dei punti capitali, accennia d'una prodigiona somiglianza. Infatti, la costituzione delle-centurie, per la quale il democratior e Serrio Tullo, riuni in un solo comune col patrizialo la plebe attirata dal di fuori in città, uon è forse assai somigliante al comune che accennal primordi del libero reggimento municipale nelle città d'Italia del medio evo T Ed anche il posteriore ordinamento dello stato o governo del popolo che venne contrapposto al comune, e che poscia lo assorbi come parte secondaria di sè stesse, non si può forse

benissimo paragonare colle popolari admanze tribunizie, che tenrausi a Roma e per le quali la plebe presieduta e guidata d' iribuni da lei medisima eletti s'impadroni a poco a poco del potere governativo, mentre le curie patrizie degenerarono in instituzioni fittizie e voute di esnoso? — Ma l'asserzione di Macchiavelli, che Roma siasi colle guerre civili altrettanto fortificata, quanto Firenze colle sue lotte di partiti indebulti, non è per questo men verz.

Poichè se in Roma dopo l'abolizione della ineguaglianza politica segul una vera e reale riconciliazione tra patrizi e plebei, l'antagonismo della nobiltà cavalleresca e della borghesia industriale nelle republicho italiane apparve irreconciliabile; e tale la dimostrano gli inutili tentativi fatti nel XIII e XIV secolo segnatamente a Firenze. per ripartire in equa poporzione i poteri e le cariche tra i due ceti, tentativi che tornarono sempre in danno della città. E di ciò è da farsene colpa principalmente all'orgoglio della nobiltà, che aborriva di scendere a livello della borghesia, guardando essa con dispregio l'esercizio delle arti a cui questa erasi dedicata, e tenendo come cosa assai più rispettabile e preziosa il proprio onor cavalleresco, che non quello dei borghesi. Bisogna aver presente la storia delle città d'Italia nel XIII e XIV secolo, cogli esempi, che, pressochè ad ogni pagina delle loro cronache, si narrano della violenza e del disprezzo d'ogni legge che la nobiltà professava, per comprendere come a quei tempi si potessero far leggi simili a quelle che furono emanate a Firenze nell'anno 1293 sotto la signoria dei priori delle arti incominciata l'anno 1282, nei così detti ordinamenti della giustizia: leggi non tanto di giustizia quanto di vendetta. Poichè per esse, non solo i magnati o grandi delle famiglie dette cavalleresche furono esclusi da tutti gli impieghi civici, ma furono inoltre sottoposti ad una terribile legge penale per la quale l'intero parentado era tenuto responsabile per ognuno dei singoli membri che lo componevano 1.

I nuovi uffici del Gonfaloniere della giustizia, collocato di poi alla testa dei priori delle arti, dell'Esecutore degli ordinamenti della giustizia, che nell'anno 1307 fu aggiunto come terzo Rettore al podestà ed al capitano del popolo, furono espressamente instituti allo scopo

<sup>4 -</sup> Leggi i tuoi statuti, misero popolo i gridò ii conte di Panago al Bolognesi, i quali lastiarnoo ia mobilità guelfa impegnata in uno scontro coi Ghibellini presso S. Procolo, Ric. Matappini. C 214.

<sup>2</sup> St confronti Giov. Villanu, lib Vill, c. f. L'originale di questo statuto trovasi nell'archivio delle riformazioni di Firenze, in Italiano ed in latino, in due codici di pergamena. (Stanza il, arm. 1, codd. f. 2). Ulteriori notirie tolte da questo interessante monumento di quei tempi, le riserbo ad altra opportuna conssiene.

di far fronte alla nobiltà opponendole tutta quanta la popolazione armata.

Ma con tali ordinanze di giustizia, le quali consolidavano e nerpetuavano la discordia dei partiti nello Stato, non era più possibile veruna riconciliazione, verun tranquillo e vantaggioso sviluppo di forze. Epperò Dante con molta perspicacia paragona già le condizioni della sua città natale nel principio del XIV secolo, ad un'ammalato che si avvoltola pel letto, nè sa trovar requie in veruna posizione, pei dolori che lo tormentano . Dopo lunga e febbrile agitazione, avvenne verso la metà di quel secolo una violenta crisi. I partiti, già da gran tempo abituati a sagrificare al loro privato vantaggio il bene della patria, si altearono tra loro a rovina della libertà, sperando ognuno di essi di usurparne tutto il potere per sè, Si affidò cioè il supremo potere governativo, senza limite di sorta, ad uno straniero, il francese cavaliere Gualtiero di Brienne, che dicevasi duca d' Atene (1342). Ben tosto questa signoria si atteggiò ad oppressiva ed ohhrohriosa tirannide, insopportabile ai Fiorentini non meno della stessa libertà, e ad abbatter la quale congiurarono il seguente anno di nuovo tutti i partiti 3. Nel voto entusiastico che accompagnò la comune e concorde cooperazione dei partiti al ristabilimento della libertà, si fece ancora una volta, e fu l'ultima, il tentativo di ristabilire auche la pace interna, abolendo gli ordinamenti della giustizia e riammettendo di nuovo i grandi alle publiche cariche. Ma la nohittà nulla aveva appreso, e nulla dimenticato della ricevuta lezione, e gli atti arbitrari ch'essa di nuovo si permise, la fecero rovinare ancor più profondamente. Il popolo la espulse dalla città, gli ordinamenti della giustizia furono riposti di bel nuovo in vigore, nè mai più abrogati s. Come di poi il popolo dapprima riunito contro la nobiltà, dopo che si trovò solo padrone della città siasi nuovamente diviso nelle varie classi dei ricchi e cospicui borghesi (popolani grassi), che componevano le arti maggiori, del medio ceto industriale aggregato nelle arti minori, e finalmente del popolo minuto non associato in alcuna corporazione (plebe minuta): come poi ne sia nato un nuovo antagonismo tra l'aristocrazia degli Ottimati ed il partito democratico; come in seguito, nel conflitto di queste fazioni popolari, per il così detto tumulto dei Ciompi.

<sup>4</sup> Div. Commedia, Purgatorio, c. VL verso la fine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giov. Villant, lib. XII, c. 18. La narrazione spira qui tutto l'enjusisamo, che animava ailora il pepolo florretino per la libertà e costituisce senza diubbio il brano più bello di pulta la cronoca del Villant.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Essa ha ordinata ancora l'ultima revisione (stampata) degli staluti florentini del 1445 in tre libri, ma senza disposizione ne di materia, ne di cronologia.

540 CAPITOLO SESTO — CONTINUAZIONE DEL LIBERO GOVERNO, ECC. la plebe nel 1378 bibli entatos ancora di impadreorirsi del dominio: come finalmente i Medici sostenuti dal partito piebos, con previdente accortezza e con «ben dissimultata ambizione» siano riscitti a guadaguara esumper maggior influenza, de vitando esumpe le estenori apparenze «quasi di soppiato» siano giunti alla signoria di Firenze: — tutto ciò non è del nostro assunto: il fina uni detto può bastare

I Gajes volcalier! Forcation per chiamar F attentione septa un magnitio schize di studio Servitia monta impo pono appressato, politicata i reteremiente (soni il tido: Senchichte one Figurea. Seulite auu des Labrjaitens eines unximigitose Primerieries. Analtenga, 1813.), Faterio etili quale si color elementi I alcianistico (peu troppo des aggiuntes) analten i del color de

€889--

a tracciare almeno il naturale svolgimento di tali avvenimenti 1.

# CAPITOLO SETTIMO.

LA TRADIZIONE - ROMA NELL'XI E XII SECOLO

Se la storia della antica Roma ci presenta una importantissima ed istruttiva analogia collo interno svolgimento delle città d'Italia nel medio evo; non v'è d'altra parte nulla di più diverso e che meno si presti ad essere ravvicinato per un confronto, quanto la libera costituzione di queste republiche e l'ordinamento municipale nei tempi dell'impero romano. Questo ultimo posava, come abbiam già veduto al principio di quest'opera, sopra una aristocrazia ereditaria di proprietari fondiari, la quale era contenuta entro limiti esattamente definiti dall'alta organizzazione politica dell'impero, e mentre serviva precipuamente all'amministrazione delle finanze pel consolidamento e per la sicurezza dei redditi delle imposte, volgeva in pari tempo ad inevitabile decadenza. All'incontro il libero governo municipale delle città nel medio evo ebbe principio dall'aggregazione di nuovi e vitali elementi, i quali, pieni di impeto giovanile, cercando il loro equilibrio interno, e volgendosi all'esterno col senso di libertà che le animava, corroborarono la loro potenza creatrice anche nella produzione di forme proprie di una costituzione corrispondente ai nuovi bisogni.

Il corso storico della costituzione municipale nel medio evo ci ha pure dimostrato, che su questo campo non ebbe longo veruna immediata e non interrotta tradizione, che le nuove forme di vita politica furoso non già un semplice ripristinamento, ed un ampliamento delle astiche forme; ma quasi una nuova costruzione sopra le rovine del passato. Se pertanto la tradizione dell'antichità ha guadagnato un'importanza di efficacia e di attualità per la storia e la costituzione delle città italiane; una tale influenza non può che esserle derivata mediatamente da un'altra parte qualunque.

La Chiesa, e specialmente la romana, a malgrado delle molteplici trasformazioni da essa subite nella sua esteriore fisionomia, ha per sè stessa incontestabilmente raffermato saldissimamente i vincoli d'unione coll'antichità ed ha agevolata assai anche alle altre sfere sociali un tal richiamo al passato. Essa medesima, la Chiesa, era cresciuta nello stato romano, aveva modificato o modellato su di esso la propria costituzione, era rimasta sempre ferma negli antichi principii, quando tutto all'intorno già era mutato, stantechè essa intendesse ed a conformarsi alle nuove condizioni, e ad introdurre in essi il proprio incrollabile ordinamento gerarchico. E tutti sanno, qual valido appoggio le conferisse in ció l'autorità della tradizione, e come i pontefici sapessero su di essa creare, e da essa derivare, tutto ciò che essi impresero a sostenere dappoi come loro diritto divino. Da ciò ne venne che la tradizione fosse sempre più rispettata e tenuta in pregio, in quanto che essa costituisse la base, sulla quale poggiava precipuamente l'ognor crescente autorità della Chiesa.

Ora la corrente della tradizione, per tal modo continuata nel modio ero dalla Chiesa meliante la sui assistivato), l'idioma da essa adottato ed il suo spirito, nascondera pure nel suo seno la letteratura classica e con essa tutta la coltura dell'antichità; ond'à che venne finalmente il tempo in cui tutto quel tesoro giacente come morto, e che si guardava da longi soltanto con una specie di malcompresa venerazione, venne tratto di bel nuovo alla ince, ed a misura che si fece sentire il bisogno di risalire agli antichi elementi di civilti, ad assimilaria i quali sentivasi pure non minore attitudine e tendenza, s'imparò anche a trarne il dovuto vantaggio.

E non la è certamente cos accidentale, che il diritto romano vrainse ora richiamto a nuova vita. Poichè sotto questo rapporto esistera pur troppo una assil triste tradizione della pratica giudiziaria, e nell'istrazione (ción lelle scuole di diritto di Romae di Ravenna) 'ed di nuovi rapporti sociali creati dal municipalismo, per cui la motilipitich o la contradizione nel diritti personali non petera assolutamente sussistere, e pel quali non bastara assolutamente sussistere, c pel quali non bastara assolutamente sussistere, solutamente sussistente sussistente suspisatione sussistente sussi

<sup>1</sup> V. SAVIGHY, Gesch. des rom. R., vol. 1, § 138, p. 476.

tempo fatto risalire le menti al diritto romano e tanto più poi che questo nelle forme sotto cui era stato tramandato dalle raccolle giustinianee, avera proporzionatamente ritenuta la minor parte della sua antica impronta nazionale. Poichè quanto più le opere letterare e artistiche degli antichi portavano in sè stesse questo carattere nazionale; tanto meno eran esse atte a soddisfare il medio evo nella sua originale maniera di vedere si religiosa che poetica: e però accadde che la positiva intelligenza dell'antichibi tenne, generalmente parlando, nella sua genesi un cammino opposto a quello che avera tenuto la civittà antica.

Ma quando il rianovato studio degli antichi ebbe aperto tutti a tesori della tradizione e vinta così in certo modo la intelligenza ancora immatura, si ebbe in tutti quei rapporti, che più degli altri toccavano l'interna vita nazionale, un confuso e fantastico miscuglio di passato e di presente. Come per tanto la semplice osservazione, e il modo di vedere di qualche tempo che tutto confondera, e il modo di vedere di qualche tempo che tutto confondera mantenera salala la fede nella eflettiva continuazione dell'impero Romano, come per conseguenza si scorgevano negli imperatori edecchi i saccessori degli anchici Cesari, e Roma proseguiva ad essere considerata come il veno centro dell'impero; così anche gli scritori del medio evo trassero dall'antichià tutta quanta la materia delle loro cronache e delle loro storie, trattandola aftato negli stessi sensi, con vivaci, imaginosi ed originali concetti bensi, ma senza veruno criterio comparativo.

Poesia e storia si davano ancor sempre amichevolmente la mano percorrendo lo stesso sentiero, ne pareva possibile che nella favolosa e storica tradizione degli antichi tempi l'una si potesso disgiungere dall'altra. In questo senso Dante ed i cronisti del XIIII e XIV secolo attinsero a Virgilio come a fonte storico, ed annodando l'origine delle loro rispettive citti natali, alle antiche favole di Troia e di Roma, continuarono d'altra parte imperterriti a poetare di storia romana, intrecciandovi le favole del medio evo, onde animare ed abbellire coi grandi nomi e colle sublimi memorie di Roma le tenebre storiche ond'erano avvolti i primordi dell'età in cui essi viveano.

I Nelle attoré florectione del MALLAFRE e del VILLANT di mettono in relizacione coi destiti di Cultillan de Institucio di Firenze e di Fencie, il masserio, Mond di Bergano maggillan ia sua città colta giercia dell'antico Fabio. Secondo, GALVANO EF FLARE Millano fia fondada da no inpose di Noc del massero da Saturno, riedificata prio di Seresso e da Materiori, già fini d'alcora eleba la città il maggiori privilegi che in elevarezoo fino asi ossersi ia secondo manda e motorne di Lacrona se Vidanosia. (ESPA, Ant. V. di Gervali): Fabiore si riediama silia.

Ora questa imaginosa e vivace riproduzione dell'antichità, che aveva le sue radici nello stesso pensiero popolare, ridotta a forma dalla poesia e della storia, ed arrichita di una quantità grande di « materia nuova, esercitò un'assai grande influenza anche sulla vita attuale. E ciò innanzi tutto a Roma, a cui lo splendore onde la circondavano tutti gli scrittori, non dava argomento ad altro confronto, fuorchè a quello della sua miseria attuale colla passata grandezza.

Ma una più attenta considerazione di questa meravigliosa reazione della ristaurata tradizione sulle condizioni e sulla costituzione di Roma ci sembra la meglio opportuna a chiudere la presente opera, stantechè essa, risalendo al punto di partenza della medesima, paia destinata a dimostrare la positiva importanza della tradizione romana per le libere instituzioni dei municipi italiani.

Malgrado gli speciali rapporti creati tra il papato e l'impero nella costituzione di Roma; questa apparve nell' XI secolo, comprese essenzialmente nello stesso tratto di storico sviluppo, che noi abbiamo veduto nelle città lombarde - La posizione del papa a Roma era quella di un vescovo nel quale fossero state trasferite le regalie; salvo una certa compartecipazione, che l'imperatore erasi riserbato, nella sovranità temporale, mentre il popolo reclamava il diritto di conferire il titolo e le insegne del patriziato . Trovavansi per tanto in Roma e funzionari imperiali ed impiegati politici gli uni presso gli altri. Tra i primi annoverasi innanzi tutti il prefetto della città (Prefectus Urbis) a cui col titolo tradizionale dell'antichità era stato conferito l'ufficio essenzialmente diverso di un conte, che esercitava la giurisdizione criminale in nome dell'imperatore. Alla testa degli impiegati pontifici stavano i giudici palatini (iudices Palatini), che possedevano in pari tempo la qualifica di giudici imperiali 2.

Ma nè il papa nè l'imperatore nè i funzionari di entrambi valsero ad impedire che la vera ed effettiva signoria di Roma, come a Milano ed in altre città, passasse quasi esclusivamente nelle mani dell'alta nobiltà feudale del patrimonio romano. Poiche questi capitani dei quali una parte dimorava stabilmente in Roma, come i Frangipani i Côrsi ed altri; ed un'altra parte stanziava nei suoi ben muniti castelli situati nelle vicinanze della città, come per esempio i conti

za di Mosè: chiedito a ino padre ed a'tuoi avi, ed essi te lo narreranne. La cronaca di Pisa trae la storia de suoi antichi tempi dall' fineide di Virgilio.

<sup>1</sup> V. più sopra, p. 214,

<sup>2</sup> V. più sopra, p. 215.

di Toscolo e di Galera; avevano a loro disposizione tutti i mezzi e tutte le forze, con cui non solo tenere il pontefice regnante in permanente dipendenza, ma disporre eziandio preventivamente ed a loro talento della elezione del suo successore.

Accadde pertanto nell'anno 1058, dopo la morte di Stefano 1X, che Gregorio di Toscolo ricevesse il patriziato rimasto vacante per la morte dell'imperatore Enrico III, e coi pieni poteri annessi a questo titolo innalzasse alla sedia papale un congiunto alla propria casa, il vescovo Giovanni di Velletri, uomo dehole ed inetto . A questo pontefice l'arcidiacono della Chiesa romana. Ildebrando, sostenuto dal partito ecclesiastico e dalla corte di Germania, oppose il vescovo Gherardo di Firenze, che assunse il titolo di papa ed il nome di Nicolò II: e proclamò in pari tempo una nuova legge sull'elezione dei pontefici, la quale d'allora in poi doveva spettare al solo collegio dei cardinali. Ora, sebbene il partito toscolano non potesse legittimamente sostenere più oltre il papa da lui eletto, ei si mantenne tuttavia lungo tempo ancora nella signoria di Roma, sicchè finalmente fu ritornato all'obbedienza coll'aiuto d'un esercito normanno 1. Dopo la morte di Nicolò II, quegli stessi grandi spedirono le insegne della dignità patrizia al giovane re Enrico IV, eccitandolo a nominare il nuovo pontefice s. Il partito ecclesiastico avendo intanto elevato al papato Alessandro II, questi fu rigettato dai grandi i quali riconobbero invece Onorio II, eletto sotto l'influenza della corte di Germania. Stando le cose in questi termini, venne a Roma come deputato regio il vanitoso e millantatore vescovo di Alha. Benzone, che ci ha di suo proprio pugno descritto le proprie gesta e tramandati i discorsi da lui tenuti, onde guadagnare al partito dell'antinapa il popolo romano. Questo cortigiano intendevasi assai bene delle arti dell'adulazione, potentissime dopo il denaro a vincere l'animo della maggior parte dei Romani. Nessuna meraviglia adunque, che secondo lui, non manchi fra i loro grandi nè uno Scipione Africano. nè un Fahio nè un Cicerone, nè un Fabricio, nè un Metello, nè un Mario, nè un Silla, e che egli veda nei loro dignitari i senatori di Roma 4.

Alla fine però il partito ecclesiastico ottenne la preponderanza, e sapendo utilizzare per sè stesso le buone armi dei Normanni e molte

Ex cardin. Anagonio, vita Nicolai II, Munar., Scr. III, p. 301. « Romanorum capitanet et maxime Gregorius de Tusculano, qui patriciafus dignitate abutebatur. »

<sup>1</sup> V. lo STEXIEL, Gesch, der frank. Kaiser, I, p. 204.

<sup>4</sup> V. più sopra, p. 196.

Huan, Seria della Costilui, ecc.

altre forze dello spirito di partito si politico che religioso, coronò la vittoria col portare al trono pontificio li suo principal condottiero. Ildehrando. E Gregorio VII ehbe dalla sua parte anche l'intero popolo romano. Per cui, avendo uno dei capitani di nome Cencio osato di imprigionarlo nella chiesa e di trascinarlo seco in occasione della solonnità del Natale, tutto il popolo levossi in massa per liberarlo. Ma la lotta da questo pontefice sostenuta coll'imperatore, non che lo scisma che unitamente alla nomina di un antipapa ne fu la conseguenza, influirono svantaggiosamente sull'autorità dei pontefici in Roma, come era avvenuto della dominazione episcopale nelle città lombarde. Poiché, siccome il possesso di Roma dipendeva ancor sempre principalmente dal riconoscimento da parte dei Romani, così un tale atto di riconoscimento dovette troppo spesso esser comprato a prezzo dei diritti sovrani del pontefice. Ciò spiega il fatto invero strano che un papa qual fu Urbano II, e la cui parola valse a porre in movimento una gran parte della cristianità per la prima crociata, apparisse privo affatto d'ogni potere in Roma, in modo da venir persino spogliato di pressoche tutte le sue rendite. Non rimaneva pertanto al pontefice, per sostenersi e per partecipare in qualche modo al governo, se non il trar profitto dalla reciproca ambizione dei grandi potentati suoi vassalli, e gettarsi nelle braccia della più forte tra le fazionl. E Pasquale II battè appunto questa via, e si procacciò così il validissimo appoggio di Pietro Leone, oriundo giudeo, il quale con altri grandi della corte (primores curiæ), che si chiamavano i fedeli vassalli del papa (fideles), vinse il contrario partito dei Corsi, che erasi fortificato fuori della città, nella chiesa di S. Paolo; e divise poscia i poteri governativi co' suoi compagni, reggendo però sempre in nome e per mandato del papa 4.

Ma quanto malsicura e poco indipendente si fosse una tal posizione, dovette Pasquale stesso avvedersene, allorquando egli nell'anno 1116, morto il prefetto Pietro, non volle accordare al figlio di costui eletto da'suoi aderenti a succedere al padre la conferma dell'elezione. In occasione di una solenne processione che facevasi per le feste di

<sup>•</sup> Pietro Leone giusti fra gii atti 7 limpottusei rattato, che questo paga attiputò cui Pietro Pietro (11 di 11 di 11

Pasqua, il popa "renne assalito e costretto ad abhandonare la città, poich il partico di Pisto Locoi era allora il più debole. Riusci, gli è vero, a guadagnari pol con favori e donativi taluni de' propri arverari "; ma quando si venne a l punto decisivo, videsi indegnante tradito da uno dei condottieri, il conte Tolomeo di Toscolo, al quale aveva ceduto poco prima la città di Aricla. Il partito a lui contratio coll'imperatore Enrico V, questi in occasione della sua seconda dimorci na Roma, confermo il 1 nor petetto Pietro con tutti i distintivi del l'aquila ". Circa due anni rimase il papa in esitio, sicché finalmente, per opera de'sono fedeli, Pietro Locoi da deuni altri grandi, fu ri-condotto alla sua sede. Ma non potè neppur questa volts sostenersi nella città; e luggiosi in castel S. Angelo vi mort d'improvviso (nel gennaio 1118). I suoi nemici gli negarono persino la sepoltura nella chiesa di S. Pietro.

Tali erano gli avvenimenti che succedevansi in Roma, circa al tempo medesimo in cui le città dell'alta Italia già si reggevano a governo di consoli da loro medesime eletti. Lo stesso sforzo, per erigersi in governo indipendente col prefetto alla testa, fu in sostanza anche la causa dei moti di Roma da noi testè accennati. Senonchè mancando le condizioni sotto le quali altrove era sorta potente la borghesia, capace di tener testa anche alla nobiltà feudale, non potè formarsi in essa nè un comune composto di tutti i diversi ceti, nè un comune di liberi cittadini; avvegnachè i grandi feudatari della corte romana mentre si tenevano soggetto il popolo sul quale imperavano come potenti signori nella campagna, e come governatori in città, in pari tempo togliessero al papa l'esercizio della legittima sua autorità. Però i capi di questa aristocrazia, che prima d'ora sono indicati, ordinariamente coi nomi primores curiæ, proceres, majores urbis dagli autori romani che scrissero al principio del XII secolo (qui mi richiamo specialmente agli Annali romani nuovamente scoperti, ed alle contemporanee vite dei papi di Pandolfo di Pisa, che viveva a que' tempi, come ecclesiastico romano, alla corte pontificia) vengono chiamati ben anco consoli, al pari dei magistrati eletti dal popolo, e che reggevano allora le città lombarde 5. Ognuno chiederà ora, donde

Principibus ewriæ largitus est donn. » Pann. Pis., vita Pasch., Murat., p. 356.
 Et prefecturam per aquism confirmatif udutum mominato prefecto. V. gli Annales Romani pubblicali dal Partz nei Monum. Gerna, VII, p. 477.

<sup>5</sup> Così nei già citati passi degli Annales Monum. Germ. VII, p. 477: - Postea vero prafectus et commites miserunt legatos ad imperatorem Heuricum IV (V). - Et cepit (Paschariis II), pugnare contra basilicum benil Petri, quis prafectus cum consules Illum retinebat;... quis consules nou permiserunt cum in basilos B. Petri specifity; etc. - Panocary of Pia.

mai sia loro pervenuta una tale denominazione? — Ciò non può certamente essere avvenuto semplicemente pel ripristinamento dell'antico itilolo consolare, il quale nel'XI secolo era caduto assai basso in Roma ed in Ravenna, giacchò il nuovo significato, nel quale ci appare qui adoperato, esculue ogni immediata relazione con quello; ma piuttosto, come accadde in Ravenna, per imitazione dell'uso invalso nelle città iombarde, che davano un tal titolo alle loro autorità gorernative.

Non tornerà inutile il ripetere poi, che bisogna guardarsi attentamente dall'applicare alle antiche denominazioni o titoli, che, specialmente a Roma, vennero di preferenza riposti in uso, un significato più determinato di quello che lo permettano espressamente le condizioni del momento, che anzi alla spiegazione di quelle denominazioni e di quei titoli deve precedere in ogni incontro l'esame più scrupoloso, la valutazione più esatta di tali circostanze 4. Da ciò ne risulta nel caso presente, che il nome di consoli, il quale nelle città lombarde serviva effettivamente ad indicare una nuova carica, in Roma all'epoca stessa appare soltanto come un nuovo titolo accordato a que' potentati, che erano già noti sotto il nome di grandi della corte o della città. Pure anche qui un tal titolo non veniva concesso se non a'capi dell'aristocrazia, riserbandosi pel complesso di questa la denominazione di senatus in uso già presso gli antichi, per cui, oltre i consoli sono da riguardarsi come membri della aristocrazia i soli senatori 1.

uella eficiole di P. Geleio II, d'orrivvodo minutamenia processione sell'assembles educia di l'ano di biano ciera, fuiri sull'il Romati, de resultaribus as cossissibles, alli-qui, periori familiam nontrana, ("riducidono i conginati dei cardinale l'iga, che en. toi di qui, periori familiam nontrana, ("riducidono i conginati dei cardinale l'iga, che en. toi 1917, ma. questi attendera la conferma tuttavia da Roma, » per cardinales comes et per Done. Perutta Locia per perforate de consulte, per certama dape popolimi, « 10», p. 188. Del regulto della marratione si ribera che per consisti non sono da instendera attentia propria-per en, quando della marrationi si ribera de per consisti non sono da instendera attentia propria-per en, quando dello collega dell'imperienza Roma: » Perto dicto grappitale. Permit super percenta della propria consisti consocialità si stabilità princopse el cipresso montano perfere caristiture Sophanos Normanosa, collassificativo consiste princopse el cipresso montano per caristiture della presenta della consocialità di caristiture della consocialità consocialità della consocialità della consocialità della consocialità della consocialità consocialità consocialità della della consocialità della consocialità della consocialità della co

I Passocore di Pisa Sa the l'imperatore Enrico V prossund quonte purole dirette al derrerennetto : Si divisili dei data fiber, è patre conserpit, rerum poblicarum statum dipno modernatine gubernati, pas forci, nec imperialibus cossissis erbis absente positica, positicalibus obies absente jungeratore. Nos patres, nos consultas consultante, no sommer basi urbis et ordis intenetur; » p. 258 fc. — Nos patres, nos consultas consultante, no sommer basi urbis et ordis intenetur; » p. 258 fc. — persanto pil enderiadidi soco inclusion basi urbis et ordis intenetur; » p. 258 fc. — persanto pil enderiadidi soco inclusion della d

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. nella pag, antecedente il parso tolto da PAND. Pis., « de senatoribus si consultiburaliqui » il Chron. Casin, lib. 1V, c. 44, usa per l'elezione di P. Gelazio la solita frase: « Al ciero

La stessa condizione di cose che noi riscontrammo in Roma ai tempi del pontefice Pasquale II, non permise neppure al di lui successore Gelasio II di trattenersi più lungamente in città: « Se fosse possibile, esclama egli, vorrei piuttosto un solo imperatore anzichè tutti costoro . . Calisto II., inpalzato di poi al pontificato dal partito di Pietro Leone, ristabili l'ordine in Roma, giovandosi a quanto pare per ciò della unione delle due notentissime case di Pietro Leone e dei Frangipani. E noi vediamo infatti queste due case, state da prima soventi volte fra loro discordi, riunirsi nella elezione di Onorio II, che dovette la sua nomina alle arti dei Frangipani (1124)\*. Morto Onorio (1130), le fazioni si divisero nuovamente, poichè l'una chiamò al papato il figlio di Pietro Leone col nome di papa Anacleto II, e l'altra esaltò al soglio pontificio Innocenzo II. Ne venne da ciò uno. scisma che invalse e commosse tutta quanta la cristianità. Anacleto era potentissimo in Roma, ed appoggiato eziandio dal re Ruggero II di Sicilia: Innocenzo era stato riconosciuto invece dall'imperatore Lotario, non che dai re di Francia e d'Inghilterra; ma delle più potenti famiglie di Roma soli i Frangipani ed i Corsi eransi dichiarati in suo favore. Senonchè essendo riuscito ad Anacleto per mezzo delle sue ricchezze, ed approfittando eziandio del tesoro della chiesa, di guadagnare al proprio partito Leone Frangipani, ed a poco a poco anche la massima parte dei membri di questa famiglia. Innocenzo fu da ultimo costretto ad abbandonare la città 1. A buon diritto potevano dunque Anacleto ed i cardinali suoi aderenti, in una lettera da essi diretta all'imperatore Lotario richiamarsi al voto concorde dei grandi di Roma, onde dimostrare la giustizia della loro causa. Questi grandi di Roma vengono in quella lettera indicati coi nomi di honorati, nobiles, capitanei, e comites, e fra di loro si fa menzione di Ugo, fratello di Leone Frangipani, e

Senata populopae Rom. elijintz. v.— Il continuatore di questa comana, Pittro Giazone di quet tempi, disc dell'irarvo di Endro V in Bonna (III)z: a imperinte interesa urbem iliconam ingrediena et posificiem extude discressive promocera, comisci, amesiore si propriorera, persilin condeia, parting promissa si se attributo, Polomono... Polomono imagniprovera, persilin condeia, parting promissa si se attributo, Polomono... Polomono imagniUnimerature corbetto quindi in festa di Pasqua in Boma « cum ingesti gandio sensitus populique Romand. « Chrica Casa, 1, 19, c. 61.

<sup>\*</sup> Pann. Pis., L. c., p. 398 C. • quandoquidem vivere in civitate ista non possumus, fugiamus in aliam , fugismus Sodomam, etc. Ego coram Deo et Ecclesia diro: Si unquam possibile esset, mallem unum imperatorem quam tot, etc. •

<sup>2</sup> PAND. Pls, L c., p. 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Vita Innocentii II., ex card. Aragonio. Mur., Scr. III., P. II., p. 434-435; con cul sono da confrontarsi le lettere di P. Anacleto a' suoi aderenti nel Baronio, Annal., eccl. ad a 1130.

prefetto di Roma · In un'altra lettera dai medesimi diretta pue a Lotario, essi si chiamano col titolo collettivo di Romane urbic potentea, collo speciale accenno si acori padatti judice nostrigue consules ¹; pei quali consoli per altro sono da intendersi cridenteneto solo quelli del loro ceto, i quali unitamente al précia della città avevano in fatto nelle mani la direzione dei poluti affari. Giò rilevasi pure anche dal documento, col quale Anacido nell'anno 1120 conferisce al proprio alfesto il duca Ruggero, il tiolo di re di Sicilia, Calabria ed Apulia, nel qual documento primo fra tutti i grandi si sottoscrive Pietro Leone padre del papa, cone Romanerum consul¹.

Questi grandi tenovano adunque in fatto la signoria di Roma; essi nominavano i consoli ed i prefetti, essi colla loro proteziono tenevano vincolato e soggetto a sè stessi anche il papa. E lo stesso imperator Lotario, allorquando nell'anno 1133 volle ricondurre Innocenzo a Roma, onde farsi colà incoronare imperatore da lui, non riesci punto a vincere un partito così potente. La solenne cerimonia dovette farsi in Vaticano, giacchè la fazione avversaria teneva occupata la chiest di S. Pietro; anzi probabilmente non si sarebbe potuto fare nemmen questo, se non fosse stato l'aiuto prestato da molti dei Frangipani '. Soltanto dopo la morte di Anacleto (1138) riusci ad Innocenzo II. non però senza gran profusione di denaro, di guadagnare a se i grandi di Roma e di far conferire valore retroattivo alla elezione che anche prima avean fatto di lui s. Ma neppur questa volta potè egli sedere tranquillo sulla cattedra papale, poichè nell'ultimo anno del suo governo sorse in Roma una nuova potenza, che fin allora era rimasta nulla e non mai indipendente nel medio evo - il popolo romano.

Un vantaggioso trattato, che il papa od i suoi grandi averano osoceo agli odiati Thortini, viene ordinariamente citato come caus principale della sommossa popolare che scoppiò in Roma l'anno 1433: na pare che questo fatto non sia siato se non il pretesto apparente che ridusse il popolo a sollevarsi contro i suoi oppressori, ed a contra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Banorius, ad a. 1130, c. 20. « Leo Frajapanis, Hugo pratéctus, frater eius, etc. nobles omose et piebo omois Romana, capitanci et comites, qui extra sunt, fidelitatem pobli deditam juraverunt.
<sup>2</sup> Banoxius, c. 24.

<sup>5</sup> V. i doc. nel Baronius, I. c., c. 52.

<sup>4</sup> Cencio Frangipani e suo nipote Ottone trovansi sp-cialmente menzionati nella Coronalie Romana. V. Monum Germ., 1V, p. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pers Leonis et un bis, qui eis adurenbant, pe un la el impocentius aniem immensa in filios Pers Leonis et un bis, qui eis adurenbant, pecunia profligata filios ad suam partem atractic sell Banomo dichiara nettamente che ciò è falso.

porre ai consoli dei grandi un Senato residente in Campidoglio ". I Romani contrassegnarono questo avvenimento come un ripristinamento del Senato (renovatio Senatus) e gli attribuirono una tale importanza, che datarono da quell'anno il principio di un nuovo computo del tempo 1. Ma in fatto questo non fu se non lo stesso cambiamento apparso altrove nella nomina dei consoli, allo scopo di fondare un libero comune. Pure il popolo romano non diede alla magistratura da lui nuovamente formata il nome di consoli pel motivo che con tal nome solevansi già chiamare i capi delle famiglie dominanti. e contro le quali allora appunto combattevasi; ma volle piuttosto risalire ad una antichità più remota, poichè colla rinnovazione del Senato si credeva nientemeno che di ricostruire l'antica republica. Ora benchè alcuni scrittori romani avessero abusato di questo nome mutandone il significato, ben difficilmente tuttavia potevano essi credere dayvero che il vecchio senato romano fosse rappresentato e continuato dall'aristocrazia dei nobili (come tal volta la chiamavano); una simile denominazione del resto non era stata mai universalmente adoperata 1.

La ristaurazione del Senato romano nell'anno 1143 non può essere poi paragonata coll'esaltazione della democrazia avvenuta più tardi nelle città di Lombardia. Poichè questa ebbe origine dal comune stesso, di cui non fu se non un più ampio sviluppo, mentre in Roma l'associazione del comune sorse invece da un confilto simile a quello ch'ebbe luogo in Miiano nell'XI secolo. È bensi vero che la libertà in altri longhi già progredita infullo spora questi avvenimenti, ma in Roma si aggiunse una tendenza poetica affatto speciale.

Le dottrine dirette a distruggere tutti i rapporti fin'allora esistenti, e con immenso successo predicate per la prima volta nelle città lombarde da Arnaldo da Brescia soclare di Abelardo, furono accolte in Roma col massimo entusiasmo. La parte pratica di queste dottrine era però la stessa, che più tardi fu di bei nuovo sestenuta dal due sommi meseri dell'Italia e della Germania, Dante e Lutero; che cioè

O'TONNE Pais, Chron, I. Vil. e. 27. EX GATÉ, ARAO, NGAT, III, p. 136 G. Giron Roem vero sal postificates populas Romanos, novitatis amator, nob relamento illustia religibilità evero sal postificates populas Romanos en Capitoliam senatum erexit. - Si confronti la coccioa esposizione del faiti, che riguardano la storia della contituzione di Roma nel XII eccolo, dopo la ri-staurazione del senato, di F. Papecordi nel Racusa, Hoberatica/en, vol. V, il edizione,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gallattra, Del primicerio, Doc. no. 57. • Auno nativitatis S. Christi MCXLVIII, indiet. XII, m. Dec. die XXIII, anno vero IV, ponificatus D. Eugenii III papm. Renoculionis vero sacra senzatus anno V. •

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. I passi p. 197, nota 3. Senatus e Senatores non Irovansi adoperali in questo senso da pessun documento contemporaneo.

la sovranità ed il dominio temporale non si confa al clero, ed è anzi in opposizione alla di lui vocazione; che le ricchezze e la comoda vita lo corrompono, che esso deve starsi contento delle decime e dei doni spontanei del popolo ecc. 1. Erano queste in sostanza le stesse verità, state già sostenute dagli imperatori franconi contro i pontefici, e che lo stesso papa Pasquale II aveva espressamente riconosciute nel famoso trattato da esso lui stipulato con Enrico V sulle regalie e l'investitura. Innocenzo II vietò bensì ad Arnaldo, coll'autorevole censura d'un concilio ecclesiastico (di Laterano 1139), di continuare la predicazione delle sue dottrine sovversive; ma queste avevano già gettato troppo profonde radici negli animi impressionabili del popolo, perchè pochi anni dopo non ne apparissero gli effetti già sopra indicati nella immediata vicinanza del pontefice stesso. Poichè come già altrove da lungo tempo e nel miglior modo erasi tolto di dosso ai vescovi l'inutile carico della loro podestà temporale; così cominciossi adesso anche in Roma a contendere al papa il diritto della sovranità temporale, non già sul punto del diritto storico, se cioè o meno una tale podestà fosse stata effettivamente conferita dagli imperatori ai pontefici; ma bensi coll'appoggio del diritto naturale, dimostrando come fosse contraddittorio ed avverso all'ordine divino ed umano delle cose, che un supremo pastore spirituale possedesse ed esercitasse tali diritti di sovranità temporale; ed inoltre facendosi richiamo all'antico e migliore diritto della republica romana, che volevasi appunto ripristinare col Senatus populusque romanus.

Innocenzo II ed il suo successore Celestino II morirono l'uno dopo l'altro a breve intervallo di tempo e sempre durante la rivolta, nella quale Lucio II trovò poi una morte violenta. Allora comparre Arnaldo da Bresci sul campo stesso su cui già tanto avevano operato le sue dottine, e dove l'avvenire facera sperare conseguenze anco più importanti. Egli divenne ben tosto l'anima del movimento, es mentando specialmente quella tendenza fantastica, che desiderava una rediviva antichità, le diede forme più ampie. A tal uopo giovò assai l'erudito studio della misteriosa tradizione popolare, sicche nel vacco sono dei nomi di senatori, patrizi, cavalieri e tribnni del popolo, tanto l'entusismo per l'antichità, quanto la mania di cose nuove travarone egualmente pascolo e soddistazione erandissima. E non

<sup>4</sup> V. phrincipalmente il Güntheri poetas ligurinus s. de rebus gestis imperat, Frider, I. Lib, III.

OTTO FAIRING. De rebus Friderici, I. II, c. 24, « proponens antiquorum Romanorum exempla... quare resulficandum Capitolium, renovandam dignitatem seustorium, refurmandum espectrem ordisam dogui; « c. f. Gistynant Ligurious, L. III.

andò molto che i Romani cominciarono a credere, che il prestigio della novità che li dominava, dovesse di bel nuovo condurre ai loro pledi l'nniverso intero; che essi poi vi avessero diritto di ciò ne li avevano già pienamente persuasi i loro oratori. In tale convinzione, eglino diressero in nome del Senato e del popolo romano al tedesco imperatore Corrado quella mirabile lettera tramandataci da Ottone di Frisinga, nella quale mentre gli chiedono soccorso, gli addimostrano e gli provano come il di lui diritto all'Impero sia fondato soltanto sul nossesso di Roma, Onde (vi è detto), ritornare l'Impero e lo stato Romano all'antica grandezza, nella quale ambedue trovavansi ai tempi di Costantino e Giustiniano, essi avrebbero ristabilito il senato romano e combattuti i costanti nemici dell'Impero; nerciò star questi riuniti contro di loro; cioè il papa ed il re di Sicilia, i Frangipani ed i figli di Pietro Leone ad eccezione di Giordano loro gonfaloniere: ma essi attendere dall'imperatore protezione e il premio della loro fedeltà e invitarlo intanto a prender possesso di Roma come della capitale dell'universo, onde dominare di là sull'Italia e sulla Germania, senza riguardo alcuno all' opposizione dei preti 4.

Collo stesso tuono di città dominatrice del mondo, si presentano i deputati del popolo anche al successore di Corrado, Federico I al suo giungere in Roma: « Tu sei uno straniero d'oltre alpe (così fa loro dire Ottone di Frisinga in nome del Senato e del popolo), ed io ti ho eletto principe. Io ti ho conferito ciò che era mio per diritto. » E in base a guesta strana argomentazione vengono poscia a chiedergli la conferma di tutti i loro privilegi oltre ad una somma di denari quale indennizzo dovuto alla loro autorità e pel giuramento da prestarsi. Ma l'imperatore rispose: « Ciò che voi dite della dominazione di Roma su tutto il mondo esistette infatti una volta. ma ora anche questa dominazione ha subito la vicenda di tutte le umane cose. L' Impero è passato nelle mani dei Tedeschi, e con esso lui la sua grandezza ed il suo titolo. Presso di noi stanno il tno senato ed i tuoi cavalieri; il consiglio dei principi tedeschi ti governerà, ed il valore del cavalieri alemanni ti difenderà. » Fin qui Ottone di Frisinga \*. L'imperatore stesso accenna all'accaduto solo brevemente con queste parole: « Nol non abbiamo com-

<sup>2</sup> Otto Fassina, I. c., I. I. c. 28 · et ut breviter ac succinte loquamur, potenter in Urbe que capot mundi est, ut opiamus, habitare, toti fiallie ac regno Teutonico, como dericorum remoto obstaculo, liberius et melius quam comos fere antecessores vesiri nominari valebitis. »

<sup>2</sup> OTTO Faising, L c., L II, c. 22.

perato l'Impero, nè vogliamo però prestare al popolo romano rernn ginramento '. »

Così discordi procedevano i Romani e l'imperatore nel modo di vedere e di trattare i rapporti da noi sopra citati. Alla vuota immaginazione ed ai sogni fantastici di un glorioso passato l'imperatore contrappose a buon diritto lo stato effettivo delle cose. Ma allorquando il cavalleresco Hohenstaufen volle aggiungere lo scherno chiamando gli impulsi di libertà e il sentimento d'indipendenza della borghesia, pretese da popolaccio; egli videsi ben tosto punito terribilmente di un tal dispregio della progredita civiltà del popolo, come del diniego dei richiesti diritti di libertà. Ben potè egli far perire sul rogo davanti alle porte di Roma Arnaldo da Brescia, il sollevatore del popolo, il fanatico banditore delle libertà republicane; ben potè egli insozzare la sua spada di cavaliero nel sangue degli arditi borghesi; ma quella superba ed ingiuriosa parola era stata appena pronunziata, e già le ceneri del di lui araldo erano disperse e gittate nel Tevere, e fra i torrenti di sangue che averano inondate Roma e Milano, cresceva già lussureggiante l'inestimabile semente della libertà. Il valoroso esercito dei cittadini lombardi insegnò ben tosto all'imperatore potente, cosa significhi pel popolo un giuramento.

E forse tanto avrebbero anche i Romani ottenuto, se si fossero accontentati di volere il possibile. Ma appunto le lusinghiere memorie dell'antichità furono quelle principalmente che li sviarono e li arrestarono sul nuovo sentiero della libertà. Poichè per la vana eco di una grandezza passata trascurarono le veri basi sulle quali, al pari delle città di Lombardia e di Toscana, essi avrebbero pototo divenire non liberi soltanto ma ed anche forti. Ma i Romani ebbero anche questo di fatale al loro ben'essere politico, che cioè i sommi pontefici si opponessero loro continuamente colla propria suprema autorità spirituale, e che i grandi baroni di Roma, sostenessero sempre colle loro forze riunite i pontefici; e ciò fu tanto più fatale in quanto che la borghesia sorta di fresco, doveva la propria esistenza, piuttosto all' entusiasmo del momento, che non alle necessarie presupposizioni di una libera proprietà e di una posizione sociale indipendente. Però vediamo innanzi tutto quale forma assumesse la costituzione di Roma nel XII secolo, in seguito cioè alla esaltazione del popolo ed al ripristinamento del Senato.

Il Senato, come autorità governativa, esisteva già al tempo del

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nella lettera ad Otro Frisino, Mcnat., Scr. VI, p. 635, quia imperium emere golumus et sacramenta vuigo præstare non debuimus.

pontefice Lucio II come rilevasi dagli annali romani, anzi composto fin d'allora (1444) di 25 membri . Ma questo numero erasi andato variando, colla stessa frequenza che i consosi melle cità lombarde, ed inoltre ai veri senatori propriamente detti, ne eraso stati aggiunti altri ancora come consiglieri dei senatori stessi (senatores consilierii):

Il pepolo non era, come nelle città lombarde a quell'epoca, diviso per maestranze, ma per circondari, chiamati Regiones (rioni), e dai quali venivano ordinariamente scelli i deputati o rappresentanti della cittadinanza \*. Circa al numero poi di questi fin dal principio del XII secolo si sorge, che il popolo radunvasi sotto le armia dodici rioni della città, al quali più tardi si aggionsero anche gli abitanti delle isole del Tevere e d'oltre Tevere (Transfererino) che formarono untili un tredicesimo rione \*, Da questo scompartimento politico diversificava l'ecclesiastico, bassio com'era sul numero sette, cioè secondo le 7 chiese principali di Roma \*.

Non si può per altro asserire che i gonfalonieri di certe corporazioni i quali comparivano nelle solenni occasioni, per esempio pel ricevimento dell'imperatore o nelle processioni ecclesiastiche, acceanassero a maestranze d'arti e mestieri. Potichè quelle corporazioni apparteneravoni o parte unicamente alla corte papale, in parte si riodella città da noi sopracitati. Arvegnachè l'esistenza delle corporazioni degli artefici a quell'epoca non mi consti provata che da una sola attestazione autentica, la quale per altro pone foor d'ogni dubbio l'esistenza d'un certo vincolo di rebazione cogli antichi collegi'; in Roma perb le corporazioni degli artefici non riescirono mai come

<sup>4</sup> Annal. Rom. Movum. Germ., VII, p. 480, 4 Interea Roma a 25 senatoribus amministrabatur.

S V. 1 passi nei Parenconnt, Op. cit., e nel suo Cola di Rienzo, 1844, P. S.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per es. nel trattato con P. Eugenio III, Monum. Germ., IV, 88. « Quatuor de populo per unamquamque contradom facerent jurare securitatem, etc. »

è PAROGLER, Pis., lu Vita Gelasii II, Mon., p. 383. • regiones duodecim romane civitatis Transtiberini et Insuianoi arma capiunt, cum Ingenti strepitu Capitolium scandunt. • Nel XIII neçolo erano 43 I risoit. V. Parencontr, Cola di Riemo, p. 44.

V. L'eienco delle dignità ecclesiastiche nel frammento dei Marillon, Museum Ital. E. II, pag. 11, e. nel Commentario di Constantinus Cajetanus a Paxonizo, Vita Gelasti II, Mus. Ser., p. 384.

<sup>\*\*</sup> Al rievimento di Ezrico V andamogli incostro fino al Mosta Malo, giusta quasalo delto neggi Annali mami (Morson, Germ., L., p. 476); «igileri cum hands, seriniari, lusitres dilivarores; » giusta il Cheno. Cacin. I. IV., c. 377; » Biuilli et cerestatarit, sindieri, dilivarores; » giusta Cheno. Cacin. I. IV., c. 377; » Biuilli et cerestatarit, sindieri, depoleri, lugiferi, direconsi; candidati, deponeros, giratores », Gui sono politani in patre gli inservineti ecrisistati (i protatori di ceri e di cerci), in parte i sufficie di malitica di invalua (ci) al rivaria di differenti esc.) e finalmente gli difficiali possible di di di di cerci e di cerci, i i vessifilieri della dittà trovassi anche nelle prosessioni corientari della cella della di cerci e di cerci, parte di cerci siani-

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Galletti, Del primicero, p. 298, Doc. dell'a. 1115. • Ego Rainerius quondam Johannis

quelle delle città di Lombardia e di Toscana, anche ad instituzioni di politica importanza.

To poi devo qui limitarmi per forza a queste poche indicazioni, poichè, per quanto è a mia cognizione, circa la costituzone di Roma ai tempi dei quali trattiamo non pare si abbiano ulteriori notizie. Non fa tuttavia mestieri di più ampi dettagli a dimostrare il sostanziale accordo di essa colla costituzione delle città lombarde, polchè, prescindendo da alcuni nomi e titoli, non si può in verun modo sostenere che, tanto in queste città quando in quella, aresse luogo una vera continuazione od una immediata influenza delle astiche instituzioni romane.

Parve sulle prime che anche in Roma doresse svilupparsi il comune nel sao vero esto; giacchè al popole enno cellegati pur anco taluni della nobiltà, innanzi a tutto Giordano, figlio di Pietro Leone, patrizio e condottero della milizia del popolo, ed a quessi con forze ben ordinate sarebbe stato forse possibile il ridurre a sommissione sotto il nuovo ordine di cose anche i grandi recalicratii. Ma in quella vece riucsi al papa Eugenio III, eletto dopo la morte di Lucio II, di ottenere un amichevole composimento col popolo, in conseguenza del quale i isenatori ricomobero di he in nuovo la suprema autorità del papa, ed un prefetto pontificio subentrò in luogo del patrizio eletto dal popolo (11450.) Por siccome questo prefetto venne scelto fra gii stessi grandi, che prima avevano dominato in Roma come consoli, mentre per altro continuarone a susistica in Roma come consoli, mentre per altro continuarone a susistica e senatori del popolo; così ci pare che in fatto venisse instituita come una maniera di comune.

Ma questo ravvicinamento non durò se non breve tempo. Poiché, do che vi desero occasione le 'rinnovate soperchierie dei nobili, oppure la perdurante irritazione del popolo alimentata di continuo da Arnaldo da Brescia; il fatto sta che già nell'anno (152 il Romani levaronsi di bel nuovo a sommossa, onde erigere sotto la condotta e la direzione di Arnaldo stesso una republica modellata in tutto e per tutto su quella dell'antica Roma. Più circostanziati dettagli poi rilevismo da una lettera scritta dallo stesso papa Engesio in quel tempo. Scorgeis da questo scritto, come, duennila popolani all' incirca, funtori del frate da Brescia, all'insapota e senza la partecipazione della nobilià, facessero una congiura, e di ne seguliga ben

de Rainerio, patronus scole sandalariorum. - Si [confronti più sopra a pagina 175 e a pag. 588.

I OTTO FRISING, Chron, VII, c. 31. • Al Romanus populus cum politicio suo Jordane in furorem versus, prafectura dignitatem abolentes omoes principes ac nobiles ex civibus ad subiectionem patrieli compelluni. •

rinscito movimento rivoluzionario, publicassero una nuova costituzione e formassero un governo composto di 100 senatori permanenti e di 2 consoli l'auno per gli affari interni della città, l'altro per gli esterni; anzi aver essi persino pensato ad eleggersi anche un imperatore, onde porlo alla testa di quel 102 consoli (ossia consoli e senatori insieme), e del popolo romano.

Questo sarcebte stato dunque un ripristinare la republica romana secondo il recchio tipo; non però sulla antica base di un vero ed effettivo popolar romanus; sibbene so quella tutta propria del medio .evo di una conjuratio ossia di una gitla dilensiva I Ma una tale costituzione, all'inforori di alcuni cambiamenti di nomi o di cifre, portava in fatto ben poco di nuovo. Poichè qual significato poteva mai avere il nuovo imperatore, che diverso fosse da quello a cul rispondeva il titolo di patrizio già prima adoperato? e quale altro aver mai ne potevano i senatori ed i consoli, foori quello dei precedenti senatori di Roma, o dei consoli e loro consiglieri esistenti nelle altre città?

Ed ecco di nuovo il papa ed i suoi grandi nello stesso stato di ostilità e di antagonismo col popolo, in cui già prima li vedemno. La lettera di Eugenio designa questo nuovo conflitto, come nna mera sedizione popolare suscituta dall'eretico Arnaldo; ma i grandi che appartenenano al partito di costui, fra i quali primeggiavano ancor sempre le famiglie di Pietro Leone e dei Frangipani, continuarono tuttora a initiolaris come in prima consoli dei Romani.\*

Ma anche Arnaldo da Brescia non potè sostenersi in Roma più a lumgo. L'imperatore Federico I fecclo ardre vivo sul rogo davani silporte della città, ed ai Romani, che avrebbero voltuc ciò non ostante continuare la commedia dell'antica republica, dicele quella risposicia di femmo menzione. L'autorità papale tuttava non potò di morre consciidersi se non aumolo Alessandro III doco la vittori morre consciidersi se non aumolo Alessandro III doco la vittori

<sup>6</sup> Martene et Durand, Collectio, t. II., p. 554. Epist. Eugenii, P. III., ad Wibaldum abbatem a. 1154 - notilicames quee, faciente Ar. Aeretico, rusticana queedam furba abaque nobilium et majorum scientia nupre est in urbe molita, etc. »

<sup>\*\*</sup> OA & previse de des document dell' a. 133, quint dell'epon atens, in cui sussitiera il Boma in continuème di Armido. L'uno si trova nel Moran, Anti III, p. 175-776; esso tratta del traderimento di una metà del castifici di Rudichni da parte dell'abbis Bisiserio di motte annissi ad helesa romani: e coma judichno firegirio Corno ib, printo decesor, Palippo Seciliario, et. e il confront più sopra p. 135, e il eutocardo da pasa Baperio, da l'Erzappiana de di sigli di Petra Lonce de al titulono unite consulta Romanovamo, da all'arzappiana dei di sigli di Petra Lonce de al titulono unite consulta Romanovamo, vasta sel Galazarra, Petr printerieri, p. 241, e con cent l'abus, Nocho di Centaderira celle un fondo al P. antianto 15°4 si sono firmali: Petra un'etra prepietas, Jenessor Prajapune agragina Romanovum consul, Gib Prajap, stremoss Rom, cons., Majonos Praj. pode la Rom, sono, petrato Odeino Prate de loro Rom, cons., del Rom, sono, petras Odeino Prate de loro Rom, cons., del Rom, sono, petras de la successiona de la Rom, sono, petras de la Roma de la Ro

riportata dalla lega lombarda sull'imperatore a Legano, ritora tirodante in Roma. Allora dovettero i Romani restituire al paga tutte le regalie, state a lui concesse senza distinzione anche dal l'Imperatore, e prestargii per mezzo de' loro senatori il giuramento di fedeltà e'dobbelienza. 'Con ciò però non renne totalmene bi lita la libera costituzione municipale: essa rimase anzi essenziamente in vigore, colla sola differenza, che la nobilità prese princito le nuovo al governo della città ed occupò pressochè tutto il senato con individui a sè stessa appartenenti.

Sul finire del XII secolo troviamo poi un solo senatore al posto del senato romano, appunto come nelle città lombarde riscontriamo il podestà al luogo dei consoli : ed anche a Roma lo vediamo chiamato dal di fuori, onde per tal modo evitare la tirannica signoria di singoli grandi delle città 1. La sovranità del papa fu in seguito a clò spesse volte impugnata, anzi bene spesso neppur curata. Senonchè mentre la mancanza di una forte e compatta borghesia facevasi sentire in grado sempre maggiore, vedevasi pure in pari tempo come nessuna instituzione politica valesse a surrogaria. Ond'è che per quanto di quando in quando, dietro tumultuarie sommosse del popolo, comparissero passaggiere oscillazioni, i grandi baroni riescirono pur sempre a mantenersi preponderanti. Non fu che una volta sola, che anche in Roma parve completamente abhattuta la costoro signoria, ed avvenne presso a noco nello stesso tempo, nel quale la nobiltà cessò dal dominare anche in Firenze (1347).

I papi risiedevano altora in Avignone, i grandi eransi indeboliti e dissanguati colle rivalità di famiglia nelle totte dei partiti, il pepolo era assolutamente stanco del loro scandaleso regime. In the stato trovavansi le cose, altorquando sorse in Roma un uomo del popolo educato ed entusisamato dagli studi classici, il notaro Col di Rienzo, e tentò ancora una volta di richiamare a vita norda le fautasie della randezza di Roma redditate dalla antichità.

Il popolo levossi alla sua chiamata, come ad un colpo di magica verga, ed annientare la potenza dei baroni e trasferire nelle mani del tribuno del popolo tutti i poteri, fu un punto solo. Se Cola da Bienzo avesse continuato a battere la stessa via sulla quale s'era

Ez Card. Arag., Monat., p. 475; ove il tenore del trattato è accennato bevennete così: Statutum est ul senstores qui fieri solent, fidelitalem el hominium Domno pape lacerent, et beati Petri Ecclesiam atque Regalia, qua ab els fuerant occupata, libere la manibas et potestate sua restituerent.

V. in proposito il Papencondt del Raumen, Hohenstaufen, vol. 5 p. 447, e il Coin di Risso dello stesso Papencondt, p. 8.

messo dapprincípio con successo pressoché prodigioso; se egli avesse sopra tutto mierto sempre colla stessa energia e moderazione alla missione che gli stava innanzi da complere; sarebbegli stato ancora possibile (non essendogli altora averso nepuro il papa) di fondare in Roma un librero ed ordinato governo democratico.

Ma invece di badare a tutociò, Cola preferi abbandonarsi a fantastica sogni: dichiarò Roma la città captale dell'aniverso, citù i, principi elettori di Germania e l'Imperatore stesso davanti al tribunale del popolo romano, al quale dichiarò spettar per diritto la nomina dell'imperatore; si compiacque di pompose esteriorità, e di siltionanti discorsi, fini anzi col bacciarsi sfuggiri di mano, ciò che eragli realmente riuscito di compiere, mostrandosi debota al punto da rimetere in libertà i baroni ch'ei tenera prigionieri. Egli aveva intra-presa l'opera sua non senza un nobile entusiamo per la causa della liberazione del popolo; ma nella manla di una vana pompa e nella sua lnesperienza di governare si preparò colla tirannide una precoco rovina. E ben tosto l'avalico stato di cose venne, colla forza di una legge naturale di gravitazione, a riprendere Il posto già no prima occupato.

A nessuno un tal esito recò più profondo dolore quanto al nobile animo del Petrarca, il quale aveva già salutato il tribuno del popolo come un Bruto risorto, ed aveva, dalla intrapresa di Cola, sperata e preconizzata la nuova grandezza di Roma, in cui e imperatore e pontefice avrebbero finalmente ristabilita la loro residenza, la libertà e la felicità d' Italia, la pace di tutto il mondo, anzi il principio dell'età dell'oro . Poichè anche questo generoso poeta, cui il popolo romano aveva oporato della sua cittadinanza, e coronato d'alloro sul Campidoglio (1341), pasceva sè e gli altri del facile vaneggiamento che l'antica grandezza di Roma potesse essere di nuovo rifabbricata sulla base delle sole sue storiche memorie: che la parola entusiastica e le fantastiche gesta bastar potessero a ridonare loro la vita, nel modo stesso con cui esse presentavansi vive e reali alla fantasia; che finalmente la signoria di Roma su tutto l'universo, unitamente alla sua supremazia ecclesiastica trovar dovessero il più sicuro appoggio nelle popolari credenze della sua fondazione e destinazione divina. Ma tutto ciò non era altro se non un malinteso prodotto dallo studio immaturo della classica letteratura, il quale confondeva le condizioni presenti con quelle del-

1 V. PAPENCORDT, Cola di Rienzo, p. 106 seg.

In questa senienza potrebbero concordare anche le diverse esposizioni di Parencondu. Cola di Rienzo, e dello Schlossen, Gesch. des 14 Jarhhunderts, vol. L.

l'antichità, ora in pratiche e favolose rappresentazioni, ora unendo il passato al presente mediante vedute un po' più filosofiche, in un sistema cioè fondato sull'ordinamento divino del mondo, come si vede nella Monarchia di Dante.

Ma se quella fantastica riproduzione dell'antichità, che tanto picera al popolo, si limitò negli altri luoghi d'Italia alla poesia ed alla cronaca, e non servi se non a magnificare il passato delle singule città; a Roma all'incontro contribuì non poco, per Ivso mil diretto e smodato che se no fece, a rendere vana la lubertà ancora posibile a que' tempi; perocchè, le deboli forze popolari eccitate febbilimente ed illuse da ingannevoli sogni della fantasia, dopo brete tensione s'infransero per modo che l'imperatore Federico II polé gli chiamare i Romani del suo tempo: una misera discendenza, che s'accontentava dell'ombra di un gran nome y

Per emulare con successo l'antica Roma, si avrebbe dovuto non solo rintracciare e studiare le antiche rovine della sua passata grandezza, non solo assumere le forme esterne ed i tratti della sua costituzione; ma si avrebbe dovuto inpanzi tutto imitarla in quella schietta virtù cittadina, che non voleva la libertà senza la giustizia, ed era pronta ai maggiori sacrifizi per la grandezza della patria; imitarla nella sapienza delle sue politiche instituzioni, che con si ingegnoso ordinamento conciliavano nella più felice armonia i rapporti naturali dello stato; imitarla finalmente nella tenace costanza della sua politica, nella grandezza e nell'audacia delle sue imprese, in quell'imperterrito coraggio a cui neppure il destino parve polesse mai lungamente resistere. Solamente in tal modo potevano le republiche italiane partecipare realmente all'antica grandezza di Roma, nella quale esse riconoscevano la radice comune dell'esser loro, come il tipo comune del loro sviluppo. Gli è però solo in questo senso che il genovese Caffaro, potè paragonare con ragione la sua città natale, crescente a sempre maggior posanza, coll'antica Roma, poichè egli lodava i suoi concittadini, perchè, come gli antichi Romani in onore della loro patria, compivano grandi cose tanto al di dentro che al di fuori della loro città 1. Nè punto diversa era l'opinione dello storiografo tedesco Ottone di Frisinga, quand'egli parlando dei Lombardi dice, che questi nella coltura, nella lingua e nei costumi avevano ancor molto di romano; e che anche nelle instituzioni e nella

RAUMER, Hobenstaufen, vol III, (II ediz.), p. 669.
S CAFF, Annal. Genueuses; NUR., VI, p. 283 D. e Ista namque et alia multa Januaruses.

in hor anno extra civitatem et infra pro honore patrim, more solito Romanorum supicular etviriliter, prout decuit, peregerunt.

loro costituzione municipale, somigliavano assai per la perspicacia agli antichi Romani; motivo per cui le città lombarde avevano preceduto tutte l'altre del mondo in potenza e ricchezza.

Ma dopo il decorso di pochi secoli anche questa grandezza vennea cuocare al suo termine, e gli e con sguardo ben profondo e scrutatore, che il Macchiavelli vide avvicinarsi colle politiche sventure d'Italia la rovina della libertà. Anch'egli pose davanti alla sua patria l'esempio di Roma, son però per illuderla ancora con vuoti fautasmi, ma per mostrarle coll'esperienza della storia, ciò che potera necesa reacrarle salute: — il risorgimento della virti politica e dell'ordine, da cui soltanto possono scaturire la libertà, il benessere e la grandezza degli Stati.

Nè solo al passato egli si riferiva: ma con uno spirito libero da ogni prevenzione, riconosceva negli Svizzeri del suo tempo l'ottima costituzione militare, nelle città tedesche l'attitudine civile, lo spirito d'associazione, la moderazione, in somma tutti quei buoni ordinamenti e costumi, che egli avrebbe desiderato grandemente di trovare ne' suoi Italiani 1. Il suo entusiastico amor patrio gli faceva piuttosto desiderare, che sperare, la possibilità di un risorgimento, ch'egli riteneva necessario all'Italia, per opera di un grande riformatore, a cui anzi nel suo Principe egli traccia la strada da percorrere, onde riunire una tirannica dominazione al grande scopo di una novella fondazione dello Stato; ma non basta; lo stesso acume storico, col quale egli giudicava il passato, gli indicò anche, che la preponderanza nel mondo toccava ora alla Germania ove risiedeva ormai quella virtù, che aveva sempre condotte le nazioni alla grandezza 5 - profezia istorica, di cui ci è rimasta sostanzialmente intatto il fondo e di cui si avvicina con certezza il compimento.

<sup>•</sup> De rebes gestă Prider, L. E. II, L. in dritainu goope dispositione se refigibilire conservation audigenom adule Romonovemi institute indirect, nel c- Crizinantici Ner-Faussi, con la pensico dei alli republici di Roma, son all'ordinamento misciplior Paussi, con all'ordinamento misciplior Paussi, con all'ordinamento misciplior punto, di calle difficiente poters super qualche cosa. Li rise seriali a bella putiti sicura che in esse apparven. In one comprendo pertualto, come mai si voglia sottenere con chi l'epistece della confinazione della confinazione miscipliar promasi.

<sup>2</sup> V. Rijrajij dejie cose della Magna, stesi in base al: Rapporto di cose della Magna, fatto questo di 17 giugno 1508, Opere di Nic. Nacchiavelli, Italia, 1819, vol. Vl.

<sup>\*</sup> Discord sort a prima loca di Tio Livio. I II, Premio, • ed oggi i popoli della Mopas; • ef. Dell'astao d'oro, cap. V. Opere, vol. Vil.

#### APPENDICE

SULLA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA NEGLI STATI GER-MANICI, FUORI D'ITALIA, E SULL'ORIGINE DEL LIBERO GO-VERNO MUNICIPALE IN FRANCIA ED IN GERMANIA,

Nell'introduzione al capitolo III del presente libro (V. sopra p. 336) si è per incidenza notato, che sebbene il modo, onde procedettero i Langobardi nel soggiogare 1 Romani, abbia molta somiglianza con quello tenuto dai Vandali in Africa, e dagli Anglo-Sassoni nella Bretagna, e sia al contrario in perfetto contrasto col sistema di dominazione praticato dagli Ostrogoti, dai Visigoti e dai Borgognoni; pure il successivo sviluppo spiegato dai Langobardi finì invece coll'accordarsi assai meglio colle condizioni del regno ispano-visigoto, ed anche con quello dei Franchi. Mentre noi declinavamo allora preventivamente ogni qualsiasi analogia, derivata dagli altri regni germanici per la continuazione delle instituzioni romane presso i Langobardi; tentavamo pur anco, prescindendo dall'accennato punto di vista, tolto da confronti con popoli stranieri, di dimostrare l'indole affatto speciale del regno langobardo, tanto nelle esterne che nelle interne di lui condizioni, e di recare ad intelligenza dei lettori il modo proprio e speciale del progredire di quella nazione nella civiltà, quale almeno era risultato dai citati argomenti.

Ci sembra però prezzo dell'opera, il paragonare ancora i risultati colà ottenuti colle condizioni degli altri regni sorti sopra terra romana, dove e per l'analogia della conquista e per la affinità della civiltà romana vien quasi ad esser provato un concorde ed mongenosviluppo. La prova che una ben compresa analogia ei somministrasse verrebbe molto a proposito in appoggio alle nostre opinioni, ma quando anche questa ci mancasse, noi non potremmo sottrarci all' obbligo scientifico, di porre almeno in suo luogo una sufficiente spiegazione del fatto.

Difficile cosa sarebbe per nol se, come si sostiene, si potesse realmente provare la continuazione della costituzione municipali e romana in altri luoghi, se i liberi governi municipali nel medio evo si fossero effettivamente fondati, anche solo in un punto, sopra una non interrotta tradizione dell'antichità. In questo caso il maggior dubbio sarebbe apponto per l'Italia; giacchè, come potremmo noi ammettere che qui avessero cessato di esistere le costituzioni municipali d'origine romana, quando le trovassimo continuate ed in tempio assai posteriori nella Francia merdionale, sul Reno o sul Dambio

Noi non possiamo pertanto accontentarci di discutere soltanto in generale una tale quistione, che anzi ci sembra necessario complemento e conforma alle nostre precedenti ricerche sull'origine del librer governo monicipale in Italia, il consacrare del pari nna più ampia disamina a quanto avvenne in proposito e nelle città della Francia ed in quelle della Germania.

Siccome l'opinione, che la costituzione municipale ronana continuase a sussistera, acquista una apparenza di grande cretezza per l'analogia generale, che si è rilevata relativamente al modo onde procedettero i conquistatori alemanni e per gli avvenimenti ci su succedettero alla fondazione dei loro regni; così ci abbisogna innanzi tutto indagare attentamente, - fin dove una tale analogia susterealmente, e qual grado di importanza possa avere rispetto al futto assertio di una tale continuazione.

Ogni analogia presuppone eguaglianza soltanto in quei rapporti determinati, pei quali esas viene stabilita, senza escludere perciò la divergenza negli altri punti. Noi pertanto prescinderemo per ora dalla specialità delle nazionalità, dei diritti publici, delle costituzioni esistenti presso gli stessi conquistatori tedeschi, perchè noi intendiamo così concedere, che queste differenze abbiano avuto a che fare col dominio di essi esercitato sui provinciali molto meno di quello che v'abbia indutta la natura comune dei popoli tedeschi.

Ma noi troviamo tuttavia altri punti di vista, i quali riescono più evidenti perchè di carattere affatto esterni e che sembrano dar luogo a supposizioni essenzialmente diverse circa la continuazione del diritto e delle instituzioni romane negli Stati di nuova fondazione, vogliam dire: il tempo, il luogo, il modo d'origine, e la durata delle singoli dominazioni. Polchè è nella natura stessa della cosa, che le instituzioni romane in un tempo nel quale esse racchiudevano ancora in sè stesse una certa qual forza vitale, ossia all'epoca delle immigrazione del popoli germanici avvenute subito dopo, ed anche durante l'impero, subir dovessero mutamenti di minor rilievo di quello che nei tempi posteriori, dopo che cioè lo sfasciamento del colosso politico romano si era già risolto in una totale cancrena di tutte le sue membra e del pari naturale che inoltre fosse ad esse instituzioni assicurata una più lunga esistenza nel cuore dell'impero e nelle sue provincie più antiche, ove esse avevano gettate più profonde e più salde le radici nei costumi e nella vita publica, che non ai confini dell'impero stesso, oppure colà dove esse instituzioni non erano penetrate che in modo affatto superficiale, come per esempio nella Brettagna.

E fu poi del pari naturalissimo, che le suddette instituzioni, presso quei popoli che si stabilirono stoli l'autorità dell'imperatore fomano, e che ebhero diviso cogli antichi proprietari il possesso del suolo. dovessero essere meglio rispettate, che non presso quegli altri, che inrasero l'impero colla forza e procedendo da conquistatori; che finalizante esse dovessero più facilmente essersi mantenute vive darante un temporario assoggettamento, che non sotto una permanente dominazione. Noi terremo però sempre d'occibio tanto l'accordo dannio il contrasto di tali condizioni; e non ammetteremo naslogia se non colà dore l'accordo apparirà provato ad evidenza nei rapporti esserzicia.

Intanto si può con ragione asserire, che una tale analogia deve aver esistito per il regno degli Ostrogoti, per quello del Visigoti (intendasi qui soltanto il primo regno visigoto nella Gallia meridionale, ossia il tolosano) e per quello dei Borgognoni.



.

# Ostrogoti, Visigoti e Borgognoni.

Questi popoli, ancora lungo tempolprima, che prendessero stabile dimora nell'impero, erano stati in parte al soldo dei Romani; spersi qua e là nelle provincie come popoli guerrieri al servizio di questi, avevano ottenuto da ultimo il possesso di quei paesi nei quali si trovavano stanziati vuoi per concessione dell'imperatore, vuoi anche in forza di regolari trattati. Ora siccome un tale trasferimento, per l'indole sua propria, ben poco differiva dai riconoscimento di una effettiva conquista, così i rapporti di diritto publico tra i Romani ed i Germani, stanziati nei regni per tal modo fondati, furono essenzialmente determinati dalla forma dei trattati anteriormente conchinsi. Infatti i Germani, sebbene in questi paesi prendessero possesso del governo in loro proprio nome, rimasero però sempre guerrieri romani, ed i loro re trovarono mai sempre conveniente alla propria politica non meno che al proprio decoro il ricevere l'investitura, tanto della sovranità sui provinciali, quanto anche dei titoli romani, dagli imperatori di Roma. I provinciali dal canto loro non dovettero far posto ai loro nuovi padroni, e se pur furono costretti a ceder loro la richiesta porzione delle proprietà, si videro tuttavia tanto meglio tutelati nel possesso di quella parte che loro rimase, anzi videro riconosciuta la loro libertà personale ed il diritto loro peculiare, e poterono conseguire ben tosto nel nuovo politico ordinamento, sotto la signoria dei barbari, le cariche e gli onori più cospicui e più alti.

Non "ha dubblo; la costituzione municipale romana continuò da ver vigore in tutti questi regni, nei quali chiaramente si appalesa la preponderanza dell'elemento romano. Ciò noi soorgemmo più chiaramente che altrove nel regno ostrogoto, la costituzione del quale fu in sostanza la romana, per modo che specialmente l'intera amministrazione finanziaria, e gran parte dell'ordinamento giudizia-rico continnò a poggiare sull'antico orzanamento municipale.

E non diverso fu l'ordinamento interno del primo regno visigoto, che fondato dal re Wallia in Aquitania nell'anno 419, dietro concessione di Onorio imperatore romano, raggiunse la sua massima estensione sotto il re Eurico (466-484); ma che già nell'anno 534 venira nella maggior parte della Gallia abbattuto dai Franchi · Esiccome poi i rapporti del diritto publico, sui quali innaltarai: Co-testo edificio politico, erano in tutto dell'indole siessa, di quelli che vigerano presso gii Ostrogoti, così ebbero essi gli stessi effetti riguardo alla condizione dei Romanie dalla continuata esistenza delle costoro instituzioni. Ma eccoci già ad alcune rimarchevoli deviazioni, che non devono passare inavertite.

La dipendenza dello stato visigoto dalla supremazia romana appare da principio maggiore che non l'altra degli Ostrogotti: poichè se il primo venne formato dall'imperatore per trattato entro i confini dell'impero occidentale, il secondo regno sorse invece dopo la caduta dell'impero e benchè dietro impulso dato dall'imperatore d'Oriente, non ne ottenne però mai il formale riconoscimento. Dall'atra parte essendo stato Teodorico dominato dalla malagurata ildea, di continuare in Italia l'impero romano anche dopo che desso era già di continuare in Italia l'impero romano anche dopo che desso era già caduto, fu cassa che la sua nuova creazione avesse un fondamento incapace d'ogni durata; arrogi che l'elemento politico romaven qui, nel couro dell'i antico impero, una più salda base che non altrove e segnatamente più che non presso i Visigoti nelle Gallie.

Dalle polleriori raccolte delle leggi visigote, non ci è dato, a dir ven nevare un concetto chiaro e preciso nè dell'ordinamento politico originario, nè di quello rigente ai tempi di cui trattiamo; ma i tratti fondamentali della costituzione militare germanica risaltano qui assai più evidenti, che non presso gli Ostrogoti, anche nei primi tempi del loro regno.

Intanto rilevasi già ad ogni modo una differenza nei rapporti primitivi coi provinciali, giacchè i Visigoti non si accontentarono di un terzo del soolo, come i guerrieri di Odoacre e come gli Ostrogoti in Italia, ma ne pretesero due. Più tardi il visigoto Eurico di chiarossi anzi indipendente dall'impero romano, e volle tenere il sorrano potere di suo proprio ed esclusivo diritto ". Ma vediamo come anche nella legislazione si ravvisi la preponderanza della nazionalità germania presso i Visigoti.

E infatti mentre gli Ostrogoti avevano dovuto assoggettarsi al diritto romano in tutti quei rapporti, pei quali l'editto di Teodorico aveva stabilito un diritto comune per essi barbari e pei provinciali; e faceva appena un cenno di uno speciale diritto germanico 1, 1/1-

<sup>4</sup> V. ABCHBACH, Geschichte der Westgothen, 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JORNANDES, c. 47. « Enricus totas Hispanias Gallissque sibl jam jure proprio tenens. Si confronti il Gaver., Die german, Anstedelungen, p. 382.

<sup>3</sup> Si confronti più sopra p. 89.

sigoti all'incontro si attennero sempre al loro diritto nazionale, che tipo iridotto in iscritto per ordine di re Eurico, mentre i provinciali ricarettero dal di lui successore Alarico II nell'anno 100 un codice loro proprio compilato sulle collezioni del diritto romano altora esistenti (il così detto Bresiarium Alarici). Riguardo alla relaigence dalla Chinsa, esistera bena il nambidue i regni la stassiba ea di separazione, poichè tanto i Visigoti quanto gli Ostrogoti professavano egualmente l'arianesimo, pure i Romani elbero a lamentare sotto i Visigoti al tempo di re Eurico alcune vessazioni religiose, mentre la persecuzione dell'ostrogoti professavano mone obbe al contraro che un carattere affatto politico. Finalmente, sei diversi punti di contrasto tra le due nazionalità nel regno degli Ostrogoti, contribuirono a far si che fossero poco frequenti i matrimoni tra questi e i Romani, presso l'Visigoti erano dessi assolutamente vietati per legge '.

In questa continuata scissura tra il popolo dominante ed il soggiogato, noi abbiamo riconosciuta la causa principale del rapido
decadimento del regno degli Ostrogoti; e lo stesso ralga pure pel
regno tolosabo del Visigoti, il quale soggiacque al presto agli assalti
dei Franchi, perchè i vescori estatolici non voltore sopportarne i re
da essi riputati eretici, e la cui dominazione essi credettero dover
minare costantemente col tradimento.

Finalmente per ciò che riguarda la costituzione municipale romana, calla è cosa affatto consentanea a tutto lo impianto del regno risigoto l'ammettero che essa vi abbia continuato e ciò tanto più sicuramente quanto megito noi lo vediamo provato tanto assoluto in modo dal brevia-rio già citato. Si può anzi anche ammettere, che le attribuzioni della curia romana e dei funzionari municipali rispetto ai cittadini romani, siano statea ampiatte mediante corte modificazioni 1, purchè d'altra parte non si dimentichi che tutto quanto l'elemento municipale romano, ridotto a sè stesso e tolto alla superiore gerarchia politica dell'impero romano, non poteva promettere una lunga durata e occupara nella costituzione militare germanica un posto affatto subordinato.

Paragoniamo ora al regno goto il borgognone, che, almeno quanto all'analogia 3, trovasi al medesimo livello del primo.

<sup>4</sup> L. un. C. Tintino., de nuptiis gentillum (3-74); al confronti U Saviony, Gesch., IL, § 26, nota d. Sul Matrimoni misti presso gil Ostroptil, vedi: Satiorius, Feranch über die Regierung der Ostgodens vehärend fibrer herrichoff in Italien, 1811, p. 258.

<sup>2</sup> V. in proposito le ricerche di Saviony, Gesch. des rom. R. I, § 90-92.

<sup>3</sup> V. in proposito specialmente il Gaver, Die germanischen Ansiedelungen und Landtheijungen, 1844, p. 204-374.

Un' antica amicizia ed alleanza legavano i Borgognoni ai Romani già fin dal principio del V secolo, cioè fin da quando i primi dimoravano ancora sulle due sponde del Reno, I fatti narratici dalla tradizione, che essi cioè sotto re Guntero toccassero nell'anno 436 una terribile sconfitta da Ezio e che in conseguenza di ciò ottennessero nell'anno 443 dall'imperatore romano il paese della Sabaudia, sembrano in iscambievole contraddizione l'uno coll'altro, ma sebbene non ci sia dato di rintracciare il nesso che ci spieghi l'apparente contrasto, non sembra ch'essi abbiano però meno uno storico fondamento. Dalla Savoia si distesero i Borgognoni lungo il fiume Rodano: i loro re tennero corte in Ginevra e Lione, ma riconobbero pur sempre la supremazia degli imperatori romani. Gundobaldo (morto nel 516) ricevette ancora da quella insignificante ombra d'imperatore, che su Olibrio, il titolo di patrizio romano, ed il figlio e successore di lui, il re Sigismondo (524), rinnovò un tale rapporto di sudditanza coll'imperatore d'Oriente, caduto che fu l'impero romano d'occidente. - I Borgognoni erano dapprincipio ariani al pari dei Goti, ma già il re Gundobaldo facevasi instruire nei dogmi cattolici da Avito vescovo di Vienna, ed il di lui figlio Sigismondo passava formalmente alla Chiesa cattolica. Ambidue questi re sono celebrati come i legislatori della loro nazione.

Per di che riguarda ora i rapporti, che passavano tra i Borgonoi ed i prorinciali ronani, l'antice credenza popolare di una remotissima origine romana dimostra già che i primi reputano come gioriosa una tale discendenza ", motivo per cui non rippararono dal contarrer matrimoni coi provinciali. Gii è bea vero che anch' essi, al pari dei Visigoti, pretesero due terzi del terreno coltivato, la metà della case e della corte e du netro degli schiavi (oltre ai coloni che erano pertinenza del fondo); ma nel resto consessero al Romani piena eguzellianza di diritti! E questo si ravisa specialmente nel vidrigiido, che si mantenne lo stesso per ambedue le nazioni e diversificò soltanto nella misura, a seconda della tri-pilico gerarchia: dei nobili o privilegistamente liberi (oprimater, nobiles), dei pienamente liberi (ingrenia, mediocreo), e dei meno li-mi (ingrenia, misora). Holter i flomania conservarono per le

I AME. MARCELLIN. XXVIII, 5, • jam inde temporibus priscis sobolem se cese Rossanam Burgundil sciuni •; si confronti il Gaupp, Op. cit.

<sup>2</sup> Lex Burg., X, 4, . Burgundlo et Romanus una conditione teneantur. »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lex Burgund, II, 2, si confront col XXVI, 4-3. • I minores non ponno ritenersi coi Ganza e col Witha (German, Strafreck, p. 430), per semplici liberi, poichè questi sono evidentemente gli ingensi et il medicerre, coi quali vengono collocati nella stessa linea i possessori romani, come gli honorati romani coi nobili. (Questo la oservato anche dal.

liti private e pei rapporti di diritto fra loro, il proprio diritto speciale del quale, come già presso i Visigoti, fu anzi publicato un apposito codice (il così detto Papiano) '. Ma d'altra parte il diritto borgognone venne elevato a diritto publico universale, e ad esso dovettero attenersi anche i Romani nei loro rapporti legali coi Borgognoni \*; e questo a differenza degli Ostrogoti, presso i quali il diritto romano, mediante l'editto di Teodorico, aveva conservato in diversi punti pur sempre il primato. Però se anche i Borgognoni si valsero bene spesso del diritto romano, osservo tuttavia che io non posso dare che ben poco peso a certi indizi, che sembrerebbero dimostrare come esso abbia incontrastabilmente influito sul diritto publico :: come sarebbe il fatto dell'essersi espressamente lasciato in facoltà di ocnuno dei Borgognoni, il far testamento e donazioni giusta le formole del loro diritto nazionale, oppure giusta quelle del diritto romano '; non che di servirsi nelle liti aventi per oggetto la proprietà fondiaria, anche del diritto romano 1.

La costituzione politica del regno dei Borgognoni (per quanto poco di essa ci sia stato tramandato), rivela eziandio una maggiore eguaglianza tra i provinciali e la pazione dominante, di quella che non si riscontri presso alcun altro dei popoli germani. Noi troviamo nelle città e nei gauen per esempio tanto i conti borgognoni, quanto i romani essere assistiti nei giudizi da persone versate nella scienza del diritto (judices deputati) . I conti romani potrebbero paragonarsi agli antichi rettori o presidenti delle provincie; ma siccome la loro sfera d'attribuzioni ufficiali appare limitata ad una sola città; così jo credo piuttosto, che quivi l'ufficio dei difensori di cui troviamo espressa menzione nel codice romano dei Borgognoni. avesse un rango tanto alto, da rendere affatto inutili i rettori d'una volta. Nei giudici assistenti poi io non ravviso che il solito assessore del giudice romano, ed il giudice delegato borgognone, corrispondente

GAUPP. On cit. p. 134, seg.). Ma anche gli emancipati non ponno essere i minores, poichè a questi viene inflitta nna pena minore che a quelli: Lex XXVI, 3-5. Rimangono adunque l nati liberi, i quali, come i libellari presso i Langobardi stanziavano sopra una proprietà

straniera e pagavano perció un censo. Di questi parla pure la Lex Burg., LXXIX, 4. 4 V. SAVIGNY, Gesch. des R. R. II, § 3-12.

<sup>2</sup> Praf. Legis Burg. . Omnes itaque administrantes Indicia secundum leges nostras... inter Burgundionem et Romanum præsenti tempore Indicare debebunt. »

V. SAVIGNY, Op. cit. II, § 3. 4 Lex Burg. LX, 4, si confronti il Savigny, I, § 46.

<sup>\*</sup> Ib. LV, 2 Si confronti il Gacer, p. 360 seg.

<sup>\*</sup> Prasf. L. Burg., \* et tam Burgundiones quam Romani civitatum ant pagorum comiler iudices deputati omnes. •

<sup>1</sup> Lex Roman, Burgund, XXXVI (ed. Bankow, p. 106), a evocatis ante defensorem testibus. .

al judez bavarese ed alemanos. Per le controversie poi tra Borgogonol e Romani, bisogua supporre che esistessero giudizi composti o misti di comite e judices d'ambedue le mazioni, come presso gli Ostrogoti, appo i qualla presidenza di tali giudizi era tenuta dal comes Githorum. Lo stesso devesere stato per la costituzione comunale, pioche abitando Borgognoni e Romani insieme nello stesso lougo e pagandone in modo equale certe publiche imposte, y ras bon naturale che dovessero anche avere nna parte comune all'amministrazione di esso.

и. -

### Vandali, Langobardi ed Anglo-Sassoni.

Coi popoli germanici, che noi ci proponemmo finora a tema delle nostre considerazioni, passiamo ora a confrontare i Vandali, i Langobardi e gli Anglo-Sassoni, specialmente in quanto concerne il modo d'origine dei regni loro. Siccome cioè i popoli antecedentemente considerati nel fondere i rispettivi Stati erano partiti da rapporti di servità: e di contratto, che si facevano ancora in certo modo subordinati all'impero; così è un fatto comune ai popoli, al quali attualmente accenniamo, che essi liberi da ogni e qualunque dipendenza ed anzi in posizione piuttosto ostile all'impero romano, si stabilirono assolutamente ed esclusivamente sulle basi del loro proprio diritto. Se ne deduce per conseguenza che questi dovettero anche tenere verso i provinciali da loro soggiogati un procedere affatto diverso, e come altra conseguenza un'analogia affatto opposta a quelle finora riscontrate. Sarà tuttavia d'uopo avvertire anzi tutto che da questo lato non si verifica la stessa eguaglianza nelle sopraccennate condizioni e per conseguenza neppure lo stesso accordo nello stato originario e nel successivo sviluppo. Ciò risulta principalmente dal confronto

I Prof. L. Burg. \* Etn forte per absentium deputatorum judicum engela differantamulian causum sheben elatero indelev el Romanus comes vib Bergundio [Judicum premi-mat, quatenus studenus, un septim expetentes sed sipum endines inservici este mon posinia, "Differentementam juda este propiatore, a culture del tripum endines inservici este mon posinia, "Differentementam juda este propiatoria, da, cui il conser riscevam senso del Savavay; Y. sulla amministratione provinciale del Franchi. Zeitah. für paral. Renteme, Villa pag. 297.

V GAUPP, Up. Cit., p. 350, in relatione alla Lex Burg., XXXVIII, 3-4-8.

della già descritta costituzione del regno langobardo con quella del *Vandali* <sup>4</sup>.

Sebbene la devastazione, durante e subito dopo la conquista operata da quei due popoli, sia stata pressoché eguale ed abbia portato nel loro modo di procedere quell'accordo che si riprodusse persino nelle espressioni degli autori che scrissero su tale argomento; sebne quindi i 'Avadali opprimessero e spogliassero i provinciali negual modo che i Langobardi, senza riconescerne giammai i diritti; è però certo, che frammenzo a questa distruzione le sistituzioni consen, la civiltà, la corruzione, le arti e la letteratura, i ginochi ed l'apatiti del circo continuarono a sussistero in quella parte dell'Africa che era tenuta dai Vandali ", mentre presso i Langobardi poco o nulla di tutto ciò aveva potuto conservarsi. E i motivi di un tanto seprendente contrassi non sono certo difficili a trovarsi.

Bisogna innanzi tutto premettere, che la conquista dell' Africa operata dai Vandall ebbe luogo 440 anni prima di quella dei Langobardi, quindi prima ancora della caduta dell'impero romanu d'Occidente, ed in una provincia che fin allora era rimasta affatto illesa dagil assalti e dalle trasmigrazioni dei belligeri popoli della Germania; in oltre trattarsi qui di un paese in cui il clima si univa alla maggiore sfrenatezza dei costumi per condurre più facilmente a raggiunger persino gli ultimi estremi della gigantesca degenerazione della coltura romana. Ma non appena la nazione vandala, barbara e selvaggia, ma di puri ed incorrotti costumi, si fu impadronita del ricco bottino, essa si lasciò insensiblimente insinuare nelle vene il veleno della corruzione, che in esso celavasi e tanto più presto ne soggiacque alle mortifere voluttà, in quanto che compiuta la conquista, essa aveva già riposto il valido brando nella vagina 3. All'incontro i paesi d'Italia, allorquando furono conquistati dai Langobardi, avevano già provate tutte le tristi vicende a cui era andato soggetto l'impero romano d'Occidente fino alla sua rovina, avevano sofferto la dominazione del belligero popolo di Odoacre e quella degli Ostrogoti, erano già stati il teatro di una lunga, desolantissima guerra e finalmente erano già caduti sotto la signoria dei Greci, l'amministrazione dispotica dei quali, nel breve tempo di sua durata, non aveva punto potuto migliorarne le pessime condi-

<sup>4</sup> V. l'accurato lavoro di F. Papencondt Gesch, der vandalischen Herrschaft in Africa,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le prove son forpite dal PAPENCORDY, nell'VIII capit, del terzo libro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Essi abitavano in giardini deliziosi, amavano i bagni e le ricercate aquisitezze della mensa, vattuno esta, tenevano seco damazori e mini e passavano il loro tempo nel tentro e nelle litza, come pure alla caccia. Così Procorro citato dal PAPERCORD 3 p. 340.

zioni e ciò tanto meno in quanto che a colmare la misura dei mali presenti si fossero aggiunte eziandio una pestilenza ed una carestia desolatrici. Sopra una terra così devestata ed imporerita la civiltà romana non poteva più offerir nulla di seducenda la nobile e valorosa nazione langobarda, la quale confinolo i considerare come sua prediletta occupazione la caccia e la guera, ed a disprezzare invece gli sfrenati piaceri sensuali, che averano abbruttito il decaduto popolo romano.

Ma anche le condizioni esterne del loro regno contribuirono a rendere pei Langobardi non così facile come pei Vandali il darsi in braccio ad una infingardaggine vergognosa. Essi dovettero infatti difendere coll'armi la fatta conquista contro i contemporanei assalti del Franchi, degli Avari e dei Goti; mentre i Vandali all'incontro avevano potuto tenersi sicuri entro i confini assegnati loro dalla natura e ben poco avevano avuto a temere dai due cadenti imperi romani. E così persino il modo di stabilirsi di questi popoli e le loro prime instituzioni dopo la conquista dovettero atteggiarsi in modo affatto diverso. Nel riparto fatto dai Vandali, subito dopo che si furono impossessati di Cartagine e delle più ricche provincie nell'interno del paese, tutti i guerrieri ricevettero la loro porzione di terreno nella provincia principale cioè nella proconsolare di Zeugitana, ove essi dimoravano Insieme raccolti in vicinanza della capitale, mentre il loro re, oltre la parte in questa riserbatagli, ritenne per sè anche l'intera provincia bizacena ed una gran parte della Numidia; le altre provincie orientali (di Tripoli) ed occidentali (le tre della Mauritania), conquistate solo più tardi, non soggiacquero ad ulteriore ripartizione \*.

I Langobardi all'incontro ci si presentano in condizioni affatto diverse: essi dovettero tener sempre occupato ogni patno del soulo de sesi conquistato, onde non correr pericolo di perdere tantosto il già acquistato; motivo per il quale anche al loro re non fu dato di ritenere esclusivamento per sè delle intere provincie; e infatti in ti caso chi le avrebbe difese?

Ciò spiega in modo assolutamente semplice e naturale la continuata estenzia delle forme costituzionali romane presso i Vandali, a froste della totale decadenza delle stesse presso i Langobardi, e ciò anche malgrado della eguale violenza onde ambidue i popoli procedettero nella conquista. Giacché soltanto là dove stanziarono i Vandali, nella provincia prognoslare, ebbero i provincia i prognoslare, ebbero i provincia i prognoslare, ebbero i provincia prognoslare, ebbero i provincia i prognoslare, ebbero i provincia i prognoslare, ebbero dispositio provincia prognoslare, ebbero i provincia i prognoslare, ebbero i provincia i prognoslare, ebbero dispositio provincia prognoslare, ebbero dispositio prognos

<sup>1</sup> V. più sopra p. 452. 1 PAPRICORDT, p. 480 reg.

di questo territorio essi non furono mai che tributari, e poterono conservare l'antica loro costituzione ecclesiastica, ed in gran parte anche la politica, mentre i padroni del paese, meno alcune passaggiere persecuzioni religiose contro i cattolici, durarono su questo punto in una tal quale indifferenza '. I Langobardi dovettero, anche in questo rapporto, seguire un sistema di assai maggiore uniformità; giacchè fino a tanto che la guerra coi Romani ferveva di continuo sulle loro frontiere, non la era certo cosa possibile ch'essi potessero neppur tollerare che il diritto romano vigesse fra di loro. Come poi si addivenisse in Italia ad un completo amalgamamento delle diverse nazionalità, ed all'assimilamento dei loro costumi e della loro civiltà, già lo abbiamo veduto. La dominazione dei Vandali all'incontro come quella degli Ostrogoti sotto questo rapporto passò senza lasciare traccia di sorta, perchè tanto la prima quanto la seconda, sebbene affatto diverse e pei principii e pel modo di procedere, non avevano gettate radici vuoi nel paese vuoi tra gli indigeni.

Che se noi finalmente gettiamo uno sguardo anche sugli stabilimenti anglo-sassoni in Brettagna, noi vi troviamo addirittura uno stato di cose somigliante a quello, che abbiamo riscontrato nel regno langobardo. La Brettagna, lorquando vi approdarono gli Anglo-Sassoni, non formava già più una parte integrante dell'impero, avvegnachè essa fosse stata abbandonata dai Romani. Nè la conquista di quella contrada fu compiuta in un sol tratto od in breve tempo, ma si lentamente, e di mano in mano che vi arrivarono le singole schiere degli Angli, dei Sassoni, degli Juti, e che riescirono a stabilirsi nelle diverse provincie. Chè anzi qui non ebbe neppur luogo, come presso i Langobardi, un progressivo innesto colla popolazione indigena: le guerre e gli odi continuarono tanto ostinati, che i Brettoni, respinti ed isolati verso l'occidente del paese, rimasero staccati totalmente dalle colonie degli invasori. Nè l'elemento, la coltura romana si erano meglio conservati su questo suolo vuoi nella lingua nel diritto, vuoi nelle costituzioni municipali o nelle religiose instituzioni: - sia che non essendo le medesime penetrate che superficialmente framezzo i Brettoni, questi stessi avessero già cancellate ogni vestigio della trapiantatavi civiltà, allor-

I La continuazione della continuame romana nelle citate provincie fu abbastanza dimostrata dal Paranconer a p. 190 seg.; ma quando egil la vuoi sostenere sussistente anche per la Zequitana (p. 194-201), gli argomenti da lui addicti sono insufficienti.

quando gli Anglo-sassoni invasero il paese; sia che questi ultimi giungessero invece ancora in tempo per distruggerne le nltime traccie<sup>1</sup>.

Riepilogando ora il risultato delle nostre considerazioni, noi possiamo ammettere che la costituzione municipale romana sopravivesse nei regni degli Ostrogoti, dei Visigoti e dei Borgognoni, la cui interna organizzazione accenna ad una grande reciproca analogia; e ciò del pari, sebbene per cause diverse, in una parte pel regno dei Vandali. Senonchè in tutti questi regni sopravisse contemporaneamente l'interno antagonismo delle nazionalità romana e germanica; il quale in alcune delle nuove instituzioni appare anzi come la causa essenziale della loro precoce dissoluzione. Tutti questi regni, fondati nel V secolo, nella prima metà del secolo VI od a mezzo di esso già volgevano alla decadenza. Essi non ebbero dunque se non una transitoria importanza, poichè non servirono che a contrassegnare quei primi tentativi d'invasione impotenti o falliti che erano destinati a preparare le forme posteriori e durature del complesso degli stati germanici. Pacendoci poi a considerare questi ultimi, poniamo una speciale attenzione a quelli nei quali ebbe luogo effettivamente, come presso i Langobardi, uno stato di equilibrio nelle due rivali nazionalità, e dove per conseguenza all'elemento romano fu per tal modo assicurata una continuata e duratura importanza. Degli Stati anglo-sassoni vi è dunque più nulla ad osservare, noichè essi non lasciarono che in sè stessi sussistesse un contrasto siffatto, ed anzi si adoperarono validamente ad estinguerlo. Estendiamo invece le nostre considerazioni sulla costituzione municipale romana anche alla dominazione dei Visigoti in Ispagna, non che a quella dei Franchi nelle Gallie, giacche questo esame ci pare di speciale importanza per i risnitati ottenuti rispetto all'Italia; e così forse riesciremo anche a risolvere il quesito; se la durata della costituzione municipale romana in

<sup>1 (</sup>ments ): Il rimitato della indiquia dei Larrazzana, Gazak, com England, val. 1, pr. 18-68.05 yr. Anche dell'inti velecio dei Petenti milla troccati di romano; Yr. 18, Senso. Genetic dei Angelesaken, Elin., p. 31. Appara perio completamente fallia si irractive biasi dei Carrazzar relata supertationo dei intendiarios ingico dello Gorza di Scienzio, Gott. dei Carrazzar relata supertationo dei indicativa ingico dello Gorza di Scienzio, Gott. p. 18 esp., per dimonstrare l'estimano della indicativa in montre cella continuo esseria.

generale sia da riguardarsi come causa coefficiente o come parte integrante della nuova civiltà romanica, e se la si possa ritenere specialmente come base del posteriore risorgimento dell' elemento municipale.

III.

# Il regno visigoto in Ispagna.

Il regno visigoto, distrutto nelle Gallie, fu riedificato al di là de'Pirenei, ma non vi raggiunse intera solidità, che allorquando Recaredo nell'anno 589 ebbe dichiarato il cattolicismo come religione dominante dello Stato. Questo medesimo sovrano, come Autari presso i Langobardi, assunse pel primo fra i re visigoti Il nome principesco romano di Florio, e, ciò che più monta, concesse ai Romani tutti i diritti politici, di cui godevano 1 Goti t. D'allora in poi fu per tal modo possibile l'interno amalgamamento fra quei popoli di ceppo diverso, e questo specialmente mediante i permessi connubi fra le due nazioni; sebbene, a dir vero, l'antica legge, che victava tali matrimoni, non venisse revocata espressamente se non dal posteriore re Recesvinto (652 - 672) \*. Allora cessarono ad un tratto le già sì frequenti sollevazioni e guerre intestine, suscitate principalmente dalla sola differenza di religione, ed il clero cattolico ottenne tale e si preponderante influenza in tutti gli affari dello Stato, da emergere ben tosto in esso come il primo dei ceti. E gli è appunto a tale preponderanza del clero, non che al dominante culto romano, che devesi attribuire il sempre maggior incremento e la sempre maggior diffusione che in Ispagna ottennero la lingua e la coltura romana, le quali infatto giunsero a tanto da sembrar quasi parte essenziale ed întegrante della coltura nazionale dei Visigoti. Poichè, per quello riguarda il diritto romano, che in certo qual modo continuò ad aver vigore anche presso i Langobardi, esso fu tolto di mezzo dalla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Ascersacze, Gesch. der Westgothen, p. 269, ove citasi il passo della Chron. Loca: Turexvist: « Antiquos Hispance et Romanos sibi subbitos una cum Gothie sjundem conditionis esse instituit. » Nos trovo che Recaredo emanasse anche un codico comune pei Visigoti e pei Romani, come l'Ascersaczi vorrebbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leg. Wisigoth, III, t, t, e prison legis abolita sententia, que dividere malust personas in conjuges, quas dignitates compares aquavit in genere.

legge in conseguenza appunto della alleanza politica e religiosa suaccennata onde dare esclusivo vigore al diritto visigoto '. Ma la costituzione del regno poggiando pressochè esclusivamente sull'ordinamento militare germanico, il quale comprendeva in sè stesso anche il municipio, l'ordinamento municipale camminava ognor più rapidamente sulla stessa via di decadenza, sulla quale noi l'abbiamo già veduto negli ultimi tempi dell'impero. E ciò rilevasi così chiaramente anche da alcuni passi del codice visigoto, che sarebbe stato impossibile il disconoscerlo, se non si avesse voluto assolutamente attenersi ad una faltace ed erronea apparenza di protratta esistenza della costituzione municipale romana. Ed anzi tutto venne introdotto nel regno visigoto precisamente lo stesso ordinamento militare germanico, che presso i Langobardi, vale a dire quello fondato sul riparto territoriale fatto dai Romani in civitates. Alla testa di ogni città stava un conte, comes civitatis, il quale era subordinato al dux, ossia al luogotenente reale nella provincia 2. Non così facile però a distinguersi è la posizione ed il rango degli impiegati subalterni del conte della città, e ciò in parte a motivo di una certa quale incertezza ed incostanza nella indicazione, nella quale alcune cariche ci appaiono sotto molteplici denominazioni; ed in parte a motivo delle diverse epoche alle quali appartengono le leggi della collezione visigota, nelle quali epoche esse devono aver necessariamente sublto molteplici mutamenti. Pure noi distingueremo una doppia specie di impiegati; da una parte i capitani goti, colla progressiva gerarchia di decani, centenarii, quingentenarii, thiuphadi o millenarii, ed i quali fungevano in pari tempo come autorità giudiziarie e come funzionari locali 3: d'altra parte il defensor o numerarius romano, il quale ha posto nel rango dei giudici, in un grado ancora inferiore al decanus 4.

I Per la legge di Chindasulnto (661-652): Leg. II, 4-9, « nolumna sive romanis legibus sive allenis institutionibus amodo amplius convenari. »
2 V, Accepacio, p. 961 seg. e Lussus, Gesch, von Spanien, I, p. 177, i quali due autori

<sup>2</sup> V. Archeach, p. 364 seg. e Lemens, Gesch, von Spansien, I, p. 177, I quali due autori provano, contro il Savient, che comes e duz non diversificavano Ira loro semplicemente nel titolo.

<sup>1</sup> Case condutivel delle militie erano soggetti al comandante dell'enercito, rouse accession, (\* in legge sull'ordinancea del enercito Leg. Vinig., (\* \$, 1, 6), come mispigati is-call strano sotto al comer ciriclatir: ib. f, i - \$ I hisphortus sha aliquo de titisphortus melle intercoptus, vini ema di domuna suam reliele permittere, quod acceptera in norrecoptum reduta comité ciricitat, in culus territorio est constituiux. - Il Bisiaphodus ri-linguo coll description de contribution de con

<sup>\*</sup> Leg. Wisig., 11, 1, 26, - Ideo dux, comes, vicarius, pacis assertor, thiuphadus, mille-narius, quingentearius, contenarius, dreanus defensor, numerarius et qui ex regla jussione and eliame ex consessum partium judices in negodila eliguator., judicis numerarius reacudar. - Qui occornou evidentemente alcuni funzionari aventi più titoli; forse perché in diverso

Di qui si scorge poi anche, come in sostanza più non esistesse l'antica distinzione di impiegati civili e militari propria dell'ordinamento romano e germanico, sebbene del resto questo non fosse stato ancora completamente abolito . E ciò è provato ancora più evidentemente dal confronto colla costituzione langobarda, la quale non conosce punto una tale distinzione. Poichè fra i Langobardi l'amministrazione dei possedimenti e delle entrate reali era affidata ai gastaldi del re, e ciò che per avventura poteva essere rimasto di costituzione, di corporazioni e di funzionari romani nelle città, non aveva più alcun significato publico, trovandosi aggregato alla corte che in sè tutto comprendeva 5. Nel regno visigoto all'incontro sussisteva tuttora per i dominii e le entrate del re l'ufficio di natura affatto romana, del comes patrimonii, al quale erano subordinati gli actores fisci (detti anche servi fisci) 5. E in questo medesimo ramo d'amministrazione erano del pari principalmente occupati anche i defensores o numerarii pure romani, i quali eletti sempre di anno in anno dal vescovo e dal popolo delle città 4, curavano l'adempimento delle publiche prestazioni, esigevano le imposte e le gabelle, e ne versavano l'importo

contrade asswansi per la stessa carea denominazioni diverse, come p. es. il gotico thimphed,

Il'romano millenarius ed il franco vicarius comitis, 1 Non posso qui convenire colta descrizione, che l'Escusiony fa degli impiegati visigoti (V. über di frankisch, Provinzialverwaltung nella Zeitschr, für gesch, Rechtne, vol. VIII. p. 281, e Deutsche Beichs und Bechtsoesch., l. § 24), la quale poggia troppo sull'analogia generale nei regni germanici. L'Escasonn vuole innanzi tutto ritenere che il duca sia una autorità solamente militare e non in pari tempo giudiziaria. Questa opinione non ha iu suo appoggio altra autorità che l'opnione di Savioni circa al duchi: invece ha contro di sè la L. Wis., 11, 4, 23. . Si quis judicem vel comitem, aut vicarium comitis seu thruphadum suspectos habere se dixerit et ad suom ducem aditum accedendi poposcerit, vel fortasse eundem ducem suspectum habere se dixerit, etc.; . ove Il duca appare evidentemente come ultima istanza giudiziaria. L'Eschnonx ammette inoltro ben a ragione due diversi ordini di impiegati subalterni dei conte della città, di cui l'uno si riferisce in origine al provinciali, l'altro ai Goti: nel primo colloca egli, oltre il defensor ed il numerarius anche il fudez, questi od Il vicario dev'essere stato il già præses provinciæ dei Romani. Ora è certamente esatto, che il judez, ove viene espressamente distiuto dal comes, significa anche il vicario di quest' ultimo (come per es. Leg. II, 4, 31; non così nel passo citato; ove fudez e comes banno un significato equivalente, come pure noche il vicarius ed il thiuphadus); ma la supposizione, che questi fosse originariamente il præses provincia dei Romani ha questo contro di sè, che ii potere dei comes cirulatis si estendeva sopra una sola città, motivo per cui quell'Implegato romano ha relazione piuttosto col daz che col rector provincia dei Visigoti.

<sup>2</sup> V, plù sopra p. 305 e seg.

<sup>5</sup> Leg. Wisig., XII, 4, 2; si confronti anche l' Ascheach, p. 266,

nel tesoro: essi erano perciò incolpati di crudeli angherie, per cui Isidoro sostiene che avrebbero dovuto esser chiamati piuttosto exersores '.

Così durò ancora nella Spagna un resto di costituzione municipale romana, quale non sussistette presso i Langobardi; ciò solo per le finanze, per le quali anche al tempo dell'impero si era creduto opportuno di mantenere l'ordinamento municipale. I difensori erano discesi dunque fino ad essere semplici impierati fiscall. Ed i curiali? Saranno essi da riguardarsi come un senato. come un'antorità municipale? Come curiales e privati vengono nel codice visigoto designati coloro, che erano tenuti alla prestazione di publici servigi, come per esempio a fornire cavalli e che pagavano imposte al fisco, pel soddisfacimento delle quali erano anzi garanti con tutto il loro patrimonio; di questo poi non era loro concesso il disporre liberamente \*. Che se essi astretti dal bisogno ne alienassero o donassero una parte, il compratore o il nuovo possessore doveva garantire il soddisfacimento del debito loro verso lo stato in tutto, se era stato in lui trasferito l'intero patrimonio curiale, per metà, ecc. Poiche un tal patrimonio, sia che consistesse in ischiavi, in fondi, in colline vinifere, in case od altro', non era considerato che come patrimonio quasi dato ad uso dallo Stato, come chlaramente e specificatamente rilevasi dalla ulteriore disposizione, giusta la quale il re, qualora il nuovo possessore avesse omesso il soddisfacimento dell'obbligazione inerente alla cosa acquistata poteva revocarla a sè e conferirne il possesso o al primitivo proprietario o a chi più gli fosse aggradito 5. Tra di loro però potevano i curiali el i privati addivenire a vendite e compere, donazioni e permute quanto loro talentasse; sempre però sotto la riserva della trasmissione delle obbligazioni inerenti. Soltanto i plebei non potevano per verun modo alienare i loro campicelli 4.

Tutto ciò si accorda perfettamente colle condizioni della curis romana, quali avrebbero almeno dovuto ben presto comparire se le crisi degli ultimi tempi dell'impero avessero più a lungo continuato. Inoltre per ciò che riguarda i privati ci pare che sotto questa bi nominazione non possano intendersi se non i precedenti possessori ro-

<sup>4</sup> ISIDORI ORIGINES, IX. 4, 4 pecuniam regiam ex tributis et portorils et vectigalibus pertam in atraria loderebat; 3 ASCHRACH p. 364, nota 25.
2 Leg. Winig., V. 4, 92, 4 curiales igitur vel priesaf, qui caballos ponere vel ja area

publica functionem exsolvere consucil sunt, nunquam quidem facultatem suam veodere aut donare, vei commutatione aliqua debeant allenare, etc. » <sup>2</sup> Leg. Wisig. V. 4, 19. - Ita ut principles potentas seu lili qui dederat reddere vulurili,

<sup>2</sup> Leg. Wang. Y. 4, 19, « Ha ut principls potentas seu illi qui dederat reddere vulurili, aire allis fortasse conferre licentiam habeat. »
4 D. « Nam piobris glebom suam alienandi, nulla unquam potestas manebit. »

<sup>. 10.</sup> c vem broses factum soum encanon' neite midness besears menent -

mani, i quali sulla terza parte degli antichi possedimenti, lasciati loro dia Visigoti, dovettero continuare a pagare l'imposta fondiaria, unitamente a prestazioni (magarin) d'altra maniera. Essi chiamansi princifi giusta il termine usuto dalla legislazione romana, per contraddistinguerii cicè dai militi del regno cossi adi Goti, sebbene del resto anche i liberi Romani, fin dall'epoca in cui ottennero la parità di dritti politici coi Goti, servisero nell'esercito del regno. Il nel questi erano diversi poi i pichei ossia i coloni vincolati alla gleba, i quali erano di pertinenza del pirvati.

Ora ammesso pure che i curiali, trovandosi nel rapporti sopra descritti come vincolati innanzi tutto allo Stato colla prestazione di scrigi e garanti per gli altri privati, continuassero a formare anora una corporazione cerditaira a sel; non rimane tuttaiva vestigio alcuno di alti onori red autorità loro accordati nelle città: e quanto al poter essi aver formato una specie di senato municipale con grado eguale di inferiore ai funzionari goti, conduttieri di armata e giudici, e di fianco Goti ai quali spettava nelle ciriates la maggior parte della proprietà agraria, e questa libera da ogni peso d'imposta fondiaria; non mi abbisogna, dopo quanto si è detto finora, di discuterlo più di quello che mi occorra provare ulteriormente, come non possa assolutamente ritenersi che la collezione delle leggi visigote alluda ai curiati quando partà dei seniores, priores loci, come autorità locali.

Proseguiamo invece ad osservare in quanto la costituzione municipale romana abbia continuato a sussistere nel regno dei Franchi, e se le si possa qui accordare una maggiore importanza che altrove.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leg. VIII, 5, 6, « demonitet aut episcopo aut comiti aut judici aut senioribus loci autum in conventu publico vicinorum; cf. 1X, 4, 8. Ad culus domum venerit fugitivus prioribus loci illius villicis atque przepositis quibuscamque testeur. »



<sup>\* 1</sup> Goti erano esenti o in tutto o in parte da questo aggravio; giusta la Leg. X, 1, 16.
\* Judices singuiarum civitatum... teritor Romanorum (il terzo del territorio romano) ab
illis qui occupatas tenent suferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant;
straibili faco debent deparire.

us mens paro consus coprover. \*

1 Nell'antic legge sull'ordinamento dell'eserdito (Leg. IX, 2, 3) è detto ancora: \* Servi deminici id est compolisores exercitas quando Goldor in hostem compellunat extre, etc. \*
All'incortro nell'ordinaria di Ervige (lib. § 9): \* Ogunno che si rechi all'armanta, sia egili dora, conte, o garding guto or oranno deve condur seco la decima parte del soni servi. \*

IV.

## Il regno dei Franchi.

L'immigrazione dei Franchi nelle Gallie somiglia moltissimo, almeno nelle esteriori apparenze, a quella dei Vandali in Africa. Pure assai diversi sono i modi onde i Franchi procedettero rispetto alla popolazione romana e gallica nelle prime e nelle posteriori conquiste, E prima di tutto non vi si fa neppur parola d'un regolare riparto del suolo coi provinciali. Senza dubbio i Franchi da principio, quando risalendo la Schelda superarono i confini dell'impero romano e si spinsero fino alla Somma, si impadronirono della maggior parte del suolo a loro piacimento, e trattarono a loro arbitrio la popolazione indigena. Ed anche nelle prime conquiste di Clodoveo, per le quali venne in potere dei Franchi tutto il paese fino alla Senna ed alla Marna, pare che il loro modo di procedere sia stato sempre lo stesso. Ma in seguito strinsero essi cogli Armorici, dimoranti all'oriente tra la Senna e la Loira, un trattato le cui precise disposizioni non ci son note, ma che ebbe per immediata conseguenza una interna fusione ed un amalgamamento delle due nazioni. Finalmente è certo che i Franchi quando passarono la Loira non erano in gran numero: pare che anzi ben poco mutassero la condizione de'provinciali. sudditi già dei Visigoti e dei Borgognoui: i Visigoti stessi si ritirarono nella provincia di Narbona ed al di là dei Pirenei, mentre i Borgognoni all'incontro si sottomisero alla dominazione dei Franchi al pari dei provinciali 1.

L'analogia coi Vandali non è quindi ammissibile se non pei primordi della conquista, e per ciò che riguarda l'occupazione permanente solo in quanto anche i Franchi si stabilirono nella parte seitentrionale del paese conquistato, che essi invasero per la prima, cio-

<sup>4</sup> lo qui seguo principalmente il Lössil, Gregor, von Tours und seine Zeil., 4839, p. 121 seg., sensa trasorrere a più ample disenssioni le quali, parmi, non condurrebbero ad alcun che di meglio determinato. Si confronti anche il Warnsönio, Franzöniok. Stantsund Rechtagesch., 1, 1884, § 44, p. 76.

al nord della Loira, mentre nelle altre provincie essi badarono piuttosto ad assicurare la propria dominazione. Ma nel modo col quale trattarono i provinciali romani, del che a noi qui segnatamente importa, ci si presenta addirittura nn'assoluta differenza tra le due nazioni. I provinciali furono dai Franchi, come gli Africani dai Vandali, tollerati nel loro neutrale isolamento non solo, ma eziandio riconosciuti colla concessione di personali libertà e di diritti propri e ricevuti nella società politica da loro formata: fatto da cui scaturi poi quel sistema universale del diritto personale, che si andò sempre più ampliando a misura che le molte e diverse nazioni vennero mano mano incorporandosi col loro diritto particolare al grande complesso del regno dei Franchi. Pure il diritto romano non fu parificato a quello dei Franchi; esso al pari della loro libertà non tenne che un posto secondario. E lo si rileva dal diverso vidrizildo, che determinava la misura della considerazione della libertà, nonchè dalle diverse specie di emancipazione. Poichè il vidrigildo di un possidente romano non ammontava, che alla metà (100 solidi) di quello di un franco libero '; ed era in misura eguale a quello di un semilibero, grado nel quale trovavansi i liti, gli uomini del re e della Chiesa (homines regii, ecclesiastici) 2; e così pure il vidrigildo di un romano al seguito del re (conviva regis) non raggiungeva la metà (300 solidi) di quello di un fedele od antrustione franco 1; e finalmente esso era per i coloni romani (tributarius) di gran lunga più tenue, che non fosse quello di un lito franco . I Romani pertanto col loro diritto di minore importanza erano inferiori d'assai ai Franchi della stessa loro classe; ond'è che corrispondentemente a ciò vi fosse una doppia specie di eman-

I Lex. Sal. ex cod. Gueif., XI., 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ib. XI., S. Lex Ripmar., IX. X. II lito franco corrisponde all'aldio langobardo nel siguildealo generale di semilitero, il quale abbisognava del patronato. A questo appartiene anche l'homo o puer regisus, che stava sotto il patronato del re; l'ecclesiasticus che stava sotto quello della Chicsa.

<sup>5</sup> Lex Sal. ex cod. Guelf. XL, 3; ex cod. Mon. XLI, 5, 8,

<sup>4</sup> Giusta Tautica dispositione et 1/2, sci. V. il lacto nel Warra, Das sile Brekt em achten Franker, Risk, M.J.; giusti in morra solution for NV 1-tex centred XIII, 8. Del recio an posso ameniter del Warra, che pel tribulariza siano da littoria. Il lacto formatione del marco del marco del lactoria del marco del lactoria del marco del lactoria del marco del lactoria del lactoria contrato en la lactoria del lactoria del lactoria del lactoria contrato en lactoria del la

cipazione (giusta il diritto ripuario); quella del tabularius per la quale l'affrancato passava sotto il patrocinio della Chiesa e nel diritto di un romano'; e quella del denarialis per la quale passavasi invece sotto il patrocinio del re coll'acquisto dei diritti di un franco libero;

Fu però un fatto di decisiva importanza e che assicurò alla nazionalità romana una continuata esistenza presso i Franchi, l'essere il primo fondatore del regno franco nelle Gallie, il re Clodoveo, passato subito alla Chiesa cattolica (nell'anno 496). Giacchè per tal modo si formò fin dal principio una certa quale intima alleanza tra i provinciali ed i Franchi, la quale, come è noto, agevolò non poco da una parte la vittoria sugli ariani Visigoti, e dall'altra la conquista del paese dall'altro lato della Loira. Così fu bentosto riconoscinta la dignità spirituale, e stabilita la posizione influentissima dei vescovi romani, senza che essi fossero costretti, come presso i Langobardi. a passare per un certo stadio di oppressione e di avvilimento. Anzi così in Francia come in Ispagna la cosa andò con tanta celerità e tant' oltre che l'alto clero divise bentosto coi Grandi del secolo ogni sorta di poteri e di dovizie, con questo di più, che l'autorità spirituale procacciava al primo preponderanza sui secondi. Ecco perchè anche i Franchi non si ristettero dall'aspirare a cariche ecclesiastiche, le quali offerivano tanto grandi vantaggi, senza esigere d'altra parte nna coltura ed un tenor di vita troppo sacerdotali: e già nel VI secolo troviamo infatti dei nomi franchi fra i vescovi, nomi i quali verso la metà del secolo costituiscono anzi la maggioranza nella gerarchia episcopale del paese s. Per tal modo, benchè la Chiesa cessasse di essere semplicemente romana, il diritto canonico si conservò invece essenzialmente romano, ciò che non era accaduto del diritto personale del clero. Poichè se non è già per sè stesso ammissibile, che i Franchi mediante il loro ingresso nella Chiesa abbiano dovuto separarsi dal popolo, anzi dalla propria famiglia, giacchè essi avrebbero con ciò scambiato il loro diritto originario con quello inferiore dei provinciali; ciò sta anche in aperta contraddizione col principio fondamentale del diritto publico ripuario; che il vidrigildo

Lex Rip. LVIII, cf. Form. Marculf. App., c, 56. • Gesta manumissionis ad civitatem (Bonanam) pertineat et ab ecclesia defensetur. • Form. Baluzii, Caneiani, III, p. 463. • cives Romani se sea acrossant. Defensionem vero tam Ecclesia etc. •

<sup>2</sup> Lex. Rip., LYII, 1.
2 FACRIER, Risk de la Goule méridionale sous la domination des conquérants Germéric Paris RSS. 2. III chan 12 de la companya indicatione : a Nell'anno Nil companya.

mains, Paris 8836, t. III, chap. 52, då la seguente indicarione: « Nell'anno 314 erano presenti al Concilio di Orleans 33 vescovi, del quali uno solo di nome franco; nell' a. 583irovavano a Maçon 63 ecclesiastici e vescovi, fra i quali 6 di nome germanico; al contrario la un doc. 64 633, di 43 franc di ecclesiastici, solo 5 sono di nome romano. «

cioè degli ecclesiastici dovesse essere determinato a seconda della loro nativa condizione personale <sup>4</sup>.

Le usurpazioni del clero strappavano già a re Chilperico (morto nell' anno 584) la seguente espressione: « Ecco che il nostro fisco è impoverito, e le nostre ricchezze sono passate in possesso delle chiese; soltanto i vescovi comandano, il nostro onore è perduto, ed è passato nelle persone dei rescori delle città 2. » Il re li chiama vescovi delle citta (episcopi civitatum), perchè da una parte le diocesi vescovili coincidevano sempre giusta le durate instituzione romane, coi confini delle città 1, e d'altra parte perchè collo smodato potere dei vescovi andava perpetuandosi in pari tempo l'antica condizione di cose, per la cuale essi esercitavano una sopraintendenza generale sul tribunale civile e su tutta quanta l'amministrazione; sopraintendenza che in si favorevoli circostanze equivaleva a un dipresso ad una sovranità effettiva. Noi troviamo accennato un tal rapporto di supremazia in una costituzione franca dell'anno 560, in cui Clotario I, mentre conferma alle chiese ed ai chierici tutti i privilegi stati loro accordati da' spoi antecessori, demanda epressamente ai vescovi, il procedere in assenza del re, quindi in sua vece, contro i giudici, che amministrassero malamente la giustizia 4. E di ciò ne istruiscono più esattamente le cronache ecclesiastiche del tempo del Merovingi, dalle quali rilevasi in qual modo i vescovi facessero nso della loro autorità ed opulenza nelle città: sia che essi si adoperassero a ricostruire dalle fondamenta chiese e comuni ed a proteggerle contro la rapace ingordigia delle autorità civili 5; sia che, come più spesso accadeva, facessero causa

Les Big. XXXVI 5. « Si qui dericum interfeorir, jozta quoi sasiritat que fial incompostare. Disemany, Postario Sandara del Robligario, A, 1 § 6. Da sigi comiderato questo passo, oservando de la tesi, che tutti i reigioto vivenero secondo il diretto romano, appare dabbio. Si concluse più sopra, 1921 es go, cilas prescio pera, riguardo all'italia. Per la Prancia tui richiamo assorza di una constituzione di Ciotario I dell'anno 500 (Parta, Oscona. Gerra, ILI, p. 1; 1. 1. v. qu'entid o ericita, dere ri permiculare nonti... per frégiona sense inconçumo jure postediare probactiva, in corum ditione rea postessa per manaca; » per esti per cin escende probactiva, in corum ditione rea postessa per manaca; » per esti per cin escende probactiva, in corum ditione rea postessa per manaca; » per esti per cin escende probactiva di non di no porchi dell'archimo del presentatore di 20 anni, in probactiva depui ce-cinstituti.

<sup>\*</sup> Gasson. Tunon., Vl, 46.

<sup>3</sup> Ció trovasi assai ben provato dal Grizanto, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule; Paris 1832, p. 43.

Culothacm., B. Costit., c. 6. • Si judex aliquem contra legem injuste dammaverit in nostri absentia ab episcopis castigetur. • Mon. Germ., III., p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fra I ristauratori delle chiese trovansi specialmenie molti vescovi d'origine romana, come Nicezio in Treveri, Sidonio in Magonza, Caraterno in Colonia, Villico in Metz; V. Barransa, Eirchengeschichte Deutschlende, vol. 1, 1884, p. 89 seg.

comune con queste, ed apparissero poi come i più tristi e pericolosi oppressori delle città 4.

Ora se la posizione per tal modo occupata dai vescovi nelle città franche, non appare in sostanza se non come una continuazione dei tempi romani; ciò fa assolutamente supporre anche una certa qual durata dell'antica costituzione monicipale, in quanto almeno questa toccava più da vicino e per moltepici punti di contatto era connessa all'ordinamento ecclesiastico. Si domanda soltanto in qual modo debbasi intendere una tale continuazione o quale importanza le si debba annettere per il posteriore svolgimento delle città? Passando ora ad una più dettagliata indagine sopra tale argomento, e nella quale è da aversi principalmente riguardo alte vedute dei moderni dotti francesi, ci sembra conveniente il far precedere un preliminare esame e giudizio degli sertiti più importanti, che versano sa questa materia \*.

L'opera del Raynouard (Histoire du droit municipal en France, L. I. I. 1889), di cui tutti i posteriori scrittori francesi seguono le pedate negli argomenti, che egli adduce per provare la durata della costituzione romana, vide la luce ai tempi dell'ultima ristaurazione, altora quando cioè il progetto di legge Martignae sulla costituzione minicipale e dipartimentale richiannava la publica attenzione su di un argomento sistato. Ondi e che l'autros i valesse dell'opera sua per propugnare principalmente la causa del liberalismo e per dimostrare nei sessi del partito a cui egli appartenera, che, come egli stesso si esprime, la libertà era antica, mentre il dispotismo era nuovo. E per maggior esattezza osserveremo aver Raynouard avuta l'opinione, che nella maggior parte delle città della Francia, dei la particolar modo in quelle

<sup>4</sup> V. gli esempi nel Louxet, Gregor, von Tours, etc., p. 309, 317 seg.

<sup>3</sup> Trascuro le antiche opere e i vecchi sistemi francosi, che furono già dilucidati breve-messe di Savnostr, Getch, des roim, R., vol. L. § 101; e che soco gergiamente e dettaginamente describilli in relatione di diversi indirizi dominanti nelle varie epoche da. A. Tansaur, Considerations eur l'histoire de France, 1850. (Bicila dea tempa meroringieux, Vii (d.), Paris, 1846).

del mezcoli, colla durata costituzione romana abbia coesistito costantemente uno speciale e propriodiritto municipale; che pertanto le dette città non debbano le loro prime libertà alle regie patenti di franchigia per le quali furnon nel XII secolo instituiti o confermati i comuni. A provar intanto una lato opinione l'autore ammassi una spaventerolo quantità di citazioni, che sembravano dovessero rintuzzare qualsiasi opposizione, ma che dopo attenta considerazione appaiono inrece ben poco alte a sostenere la causa per la quale sono state ricercate e non fanno, che dimostrare la più sorprendente mancanza di critica storica e di vero seno scientifico.

Di una opigione politica affatto contraria è invece l'opera del Leber escita poco prima di quella del Raynouard (Histoire critique du poucoir municipal, 1828), giacchè in essa l'autore sostiene che in Francia ogni diritto politico non fu mai altro che una emanazione della corona (p. 4). Il libero comune municipale aveva, secondo Leber, esistito bensi fin dai tempi più remoti, ma colle necessarie limitazioni impostegli tanto dalla suprema ragione di Stato, quanto dall'origine della monarchia dei Franchi, cosicchè le autorità municipali nella costituzione municipale romana venivano rappresentate in fatto come ausiliarie degli impiegati regi (p. 49). Ma più tardi il feudalismo, trasferendo il potere dalle mani del monarca in quelle dei sudditi, annichilò ogni libertà tanto nelle città quanto alla campagna, finchè Luigi VI, il quale aborri dalla tirannide e riconobbe la necessità di opporsi alle sfrenatezze dei signori feudali, ripristinò l'antica libertà nelle città (p. 453). I puovi comuni furono dunque una ristaurazione dell'antico ordinamento municipale, e per conseguenza lnutili in quei luoghi in cui un tale ordinamento non era mai stato sturbato od interrotto, come per esempto nella buona città di Parigi 1: senonchè l'antico ed il nuovo ordinamento accennano ad una così grande analogia, che chiunque volesse sostenere di trovarvi una differenza qualsiasi, non farebbe che giocar vanamente di narole (p. 165).

Rilevasi da ciò come i due autori giungano ad un identico risultato, eccetto che nelle opinioni politiche, che vi si collegano o

<sup>19. 126. -</sup> Paris est donc deseñarie cumes étranger aux plus grands stats de la Rodical Bet et à la nuglicion muntumes. Em principi magistrat, topologra choli dans le cancili de rol, d'un enrilet éprouré et algosat l'port ains dire sons les yeax de une auvering, et emplimental tous les deservies avec de comment d'un might éfaite d'un bon cinégate. Che déclicios diplateurat — Questo passo certateura in missione touto il titte di quale notice tous na savaires de part l'empli andur, que energo pagis avec aux parties monoca sans destin ou na savaire che per l'avent paul, que energo pagis avec aux parties des consonaires. Se deservice de l'avec de l'a

che essi tentano in lal maniera di provare: opinioni che sono per tettamente opposte l'una all'altra. Ma per ambedue vale il rimprovero che l'eccellente Laboulaye faceva a' suoi connazionili in generale: « che essi cioè sagrificassero troppo spesso inesorabilmente ad un sistema predissosto i fatti cià orima mutilati. ».

Raynouard, fra le altre cose, parte anche da un punto di vista affatto erroneo riguardo all' ordinamento municipale romano per sè stesso, sebbene prima di lui Guizot avesse già introdotti anche in Francia i progressivi risultati ottenuti dalla scienza in Germania, specialmente dalle ricerche di Roth e di Savigny, avendoli egli applicati, non senza aggiungervi i risultati dei suoi propri studi, ad una elegante descrizione dell'ordinamento municipale romano nel suo Saggio sulla storia di Francia . E questo intelligente storico del pari che celebre uomo di stato ebbe poi anche il merito ancora più grande ed essenziale, di avere dato pel primo una giusta ed esatta nozione dei diversi modi onde ebbe origine e si formò il municipio francese nel XII e XIII secolo. Noi ci riportiamo però alle sue eccellenti dissertazioni su questo argomento, contenute nella storia della civiltà in Francia 5. Sebbene da una parte anche il Guizot adduca in prova della perdurata esistenza della costituzione municipale romana gli stessi argomenti del Raynouard; pure dall'altra le differenze fra la costituzione romana e quella del medio evo gli apparvero così pronunciate e rilevanti, da non esitar punto a chiamare il trapasso dall' una all'altra una vera ed effettiva rivoluzione, dalla quale in fatto emerse una fisionomia affatto nuova dell'ordinamento municipale 4. Guizot trova noi questo trapasso in molteplici guise favorito, anzitutto cioè dall'instituzione dei comuni, che contrassegnarono in modo affatto particolare questa rivoluzione, e diedero il primo e più valido impulso al sorgere delle città nel XII secolo; poscia dai privilegi, che furono conferiti alle città dai loro signori e che poco a poco fruttarono a quelle una simile se non così ampia libertà, come nei comuni: esempio la città reale di Orleans; e finalmente anche dalla continuazione della costituzione romana, la

<sup>4</sup> LABOULATE, Hist, du droit de propriété foncière en Occident; Paris, 1839, Prél. 2 Essai sur l'histoire de France, 1834 (VI éd. 1845). Premier cesai: Du regime mun

cipal dans l'empire romain.

3 Hist de la civilisation en Prance, L. V, 1830-1832. Leçons XVI-XIX, oltre le Preuses

<sup>\*</sup> stell de la ceruistation de France, L. V., ISSU-INEE. Legonia A.VI-ALA, outre le Premier et développements historiques nell'Apprendice. 4 Op. cl. p. 207, « quoiqu'il t'y alt point eu, en un mot, solution de continuité, expen-

dant il y a eu révolution véritable; et, tout en se perpetuant, les institutions municipales du monde romain se sont transformées pour enfanter une organisation fondée sur d'autres principes, animée d'un autre esprit, etc.

quale però ebbe a subire nelle città meridionali periodiche mutazioni (T. V, p. 132).

Prima ancora che Guizot uscisse fuori con questa nuova e profonda dottrina sullo sviluppo del municipio francese, Agostino Thierry aveva già dato, nelle sue lettere sulla storia di Francia, una dettagliata narrazione delle più importanti rivoluzioni comunali, ma non però penetrato ben addentro nell'indole propria e nell'essenza della nuova costituzione dei comuni; ed era naturale, perchè ciò non sarebbe sembrato troppo bene adatto allo scopo di un libro destinato ad essere di puro diletto 1. Così per esempio non vi si fa punto cenno della circostanza che la libertà municipale non emanò dovunque dall'istituzione dei comuni. Pure vi è sufficientemente dimostrato che questi ultimi non dovettero per verun modo la loro esistenza all'accorta politica dei re di Francia, come si credeva generalmente, e tome si accenna anche nell'introduzione della carta costituzionale del 1814. Specialmente ai tempi di Luigi VI l'oro del comune ebbe infatti maggior potere di qualunque calcolo politico, giacchè quel re combattè le franchigie comunali ogniqualvolta l'interesse glielo ebbe consigliato \*. D'assai maggiore importanza che non sia quest'opera è lo studio dello stesso autore sullo sviluppo del municipio francese, che trovasi nelle Considerazioni sulla storia di Francia, nella quale egli prende come punto di partenza il risultato delle ricerche del Guizot 1.

Sicome la grande ed essenziale differenza tra la costituzione municipale romana ed il libero governo delle clità nel medio evo non poleva essere negata, così importava dimostrare il modo di trapasso dall'una all'altro. Anche Guizot si astenne su questo punto da qualsiasi jotesti. Ma nazi egli volle dippite appressamente limitati la continuazione della costituzione romana alle solo città, merdionali. Ma anche in queste città nel periodo di tempo dall'VIII all'XI secolo non ne esistono che ben poche vestiga; sebbene la dense tenebre, che avvolgono quell'epoca, la sottraggano pressonch assolutamente alle indagini della storia. In quanto poi alla costituzione municipale ronana, il silenzio dei documenti storici è sinegato abbastanza e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres sur l'histoire de France, Il éd., 1839. Lettre 13 et suivantes. L'ultima ediz. trovasi nella raccolta dalle opere di A. Tauxaay, Paris, 1846.

<sup>2</sup> V. specialmente la Storia del Comuni di Laon e di Amiens.

<sup>2</sup> Considérations sur Fhistoire de France, 1880; come introductione al Révisi des temps mérovingieme, VII éd., 1884. L'eccellente riassunto dei diversi sistemi sulla storia francrea che costituices in maggior parte di questo lavoro, fu già considerata; di Genze, vi è dette, (p. 1, 68): « Il a cureri, comme historice de nos vielles institutione, l'ére de la seines proprement diloy avant lui, Montesquieu soul exceptà, il n'y avail que des systèmes. »

specialmente da questa circostanza che essendo essa un fatto antico e notorio, non parve occorresse proclamarlo di nuovo 4. Il Thierry avrebbe ora inteso di riempire un tal vuoto derivando la nuova libertà cittadina a malgrado i diversi modi d'origine da una identica base, cioè dal vecchio ordinamento municipale. Poichè delle instituzioni germaniche nel medio evo il solo sistema feudale fu a suo dire accettato nelle Gallie (p. 188), mentre nelle città tutte durarono le instituzioni romane. Anzi la costituzione municipale romana parve più libera di prima; poichè fattasi indipendente dal diritto publico germanico, essa venne protetta da quelle immunità ecclesiastiche, che già eransi estese nelle varie città". Così pure, secondo lui, coll'istituto degli assessori dovunque stabilito da Carlo Magno non si mutò sostanzialmente lo stato delle cose; noichè non essendo essi assessori eletti che fra i curiali, in realtà con ciò non si aveva fatto altro che dare un nome diverso alla municipalità gallo-romana 3. Pure nel secondo periodo della monarchia francese formossi in un col feudalismo anche la dominazione episcopale, per la quale i magistratà municipali divennero vassalli dei vescovi, amministrando essi gli uffici municipali soltanto come un feudo. Che se questo è il punto della massima decadenza delle città, esso è però anche il principio di quel gran movimento, che doveva durare per lungo tempo e che scaturiva dalla aspirazione e dai conati tentati non solo per ripristinare l'antica indipendenza delle città, ma per farla riconoscere eziandio come parte del publico diritto . Grande e considerevole però fu l'influenza che in questo esercitò il risorgimento delle città italiane, le quali avevano adottato come insegna della loro ristaurata libertà il ripristinato titolo consolare. Giacchè un tal movimento si comunicò dall'Italia alla Francia ed alla Germania, ove tuttavia manifestossi di poi sotto forme diverse. Nella Francia meridionale venne, ad imitazione delle città italiane, instituito il governo consolare; nella settentrionale all'incontro la costituzione municipale assunse le forme delle gilde germaniche. Thierry cita le ricerche del

GUIZOT, Hist. de la civilisation en Prance, t. V, p. 136, 156.

<sup>3</sup> Consider., p. 198. L'ufficio dei decurioni non era più oppressivo; i notabili farevano parte della curia, come pare i presidi delle corporazioni e delle arti, acone i popolo partecipava ai publici affari; ed cosò in qual modo i lo costituzione municopole diversio sempre più democratica, esbbene le forme di essa rimano sero aristocratiche. — Donde sa il Tunzara tiulo questo?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. p. 206. La stessa opinione fu già espessa nelle Lettres sur l'hist. de France, no. XX, e forma la indimostrata ed erronea base di tutto l'edificio su di essa innalizato.

<sup>4</sup> P. 212 « Il y ent tendance à remaner tont au corps de la clié et à remire de nouveau publics et électifs les offices devenus seigneuriaux. Cette troducco fui l'âme de la révolution commanale.

Wilda sulle gilde e dicendo le costui opinioni parziali el esclusive dei dotti l'edeschi, come anche parziale il sistema di Baynouard', tenta di conciliare i due opposti partiti. Ma una sua tale opinione non potera sostenersi senza argonenti, che comprovasero la continuazione delle instituzioni romane tanto nelle città rette a consoli, quanto in quelle costituite a gilda. El a prova era tanto più necesaria in quanto ciel'autore a causa di una terza specie di città nella Francia centrale, le quali si reggevano coi buoni uomini (priul'aromano) in seguito ad una rivoluzione con facilmente spiegabile. Incure di tutto questo Titierra y li limita alla fine ad accennare soltanto a vari punti di vista, ma senza dar mai una soluzione qualunone alle insorte difficultà i

Perciò dura tuttavia in Francia l'opinione, che la costituzione municipale romana abbia continuato a sussistere, opinione per la quale Raynouard, secondo Thierry, avrebbe recato in campo tale un profluvio di argomenti e di prove, che malgrado la evidente debolezza della critica, ne resterebbe sempre abbastanza da impedire qualunque síasi dubbio su questo argomento . A me pare però che si soglia abbandonarsi su tale proposito ad una troppo grande sicurezza, la quale svanirebbe bentosto quando si volesse nell'interesse unicamente della verità storica, pensare ad un esame severo dei fatti, a pericolo benanco di urtare certi pregiudizi nazionali dominanti. Giacchè non altro che pregiudizio io chiamo ciò che l'autore tanto loda negli storici moderni suoi connazionali, la reazione cioè contro l'elemento franco-germanico a favore del romano 4, reazione già progredita a tal punto, da far concepire, almeno da noi in Germania, un men favorevole giudizlo sul criterio storico dei sostenitori dell'accennata opinione.

Cerchiamo ora di riconoscere più da vicino e di valutare più esattamente l'esagerazione di un tale pregiudizio in una delle sue più recenti manifestazioni.

Nelle considerazioni storico-filosofiche sull'eccellenza della civillà francese, Giusol aveva bensi derivato una parte grande el essenzialissima della stessa, el o spirito cioè della coltura sociale e della vita legale, e com'egli stesso si esprime, dall'influenza del l'antica civillà romana, el o spirito di moralillà e ad Cristianesimo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Consid., p. 242, note 2.

<sup>\*</sup> B. . Tout est encore confus dans ces questions que l'essale de poser, sans croire les résoudre.

A. TRIERRY, Consider., p. 169.

<sup>4</sup> fb., p. 168-170.

concedera però sempre ai Tedeschi (che non è certo la peggior cosa), 
clo spirito di libertà · · · Ma anche questo sembra già troppo ad 
un recente storico francese, Guerard, secondo il quale tutto il 
buono importato dai Franchi è ben poco in confronto del maie da 
toro diffuso poiché, continua egli: · se noi seguiamo il cammino 
della civiltà in occidente, troviamo che essa dopo aver soggiacino 
ai colpi dei popoli settentrionali non se ne riebbe se non a misura 
che noi ci depurammo di quanto ci era rimasto di germanico. 
Che se anche in oggi il a Germania può pretendere a qualche cosa 
di son nella nostra esistenza, ciò non può essere che il duello o 
qualche cosa di simite, ultimo rimasuglio di cui perchiamo liberarci · · ·

Io cito questo passo onde dimostrare a qual punto di ridicolaggine e di assurdità sia giunta la reazione romanizzante accennata più sopra e la cui argomentazione scientifica, a dirta schietta, è d'un valore assai dubbio <sup>3</sup>.

Finalmente l'argomento dei municipi francesi fu trattato con profondità, sebben succintamente, anche da un tedesco, Warnkönig, l'autore della prima parte della storia dello stato e del diritto francese 4. Questo distinto istorico ci aveva descritto già le svariate e molteplici forme e le meravigliose complicazioni della vita legale del medio evo nella città di Fiandra, e presentatori così lo spettacolo di una originale non men che fecondissima potenza di espansione e di creazione, che non si può conciliare colla già espressa idea di una semplice riforma avente per base tradizioni conservate a forgia di mummie. Lo stesso autore è perciò eziandio lontano dal far risalire la libertà municipale in Francia unicamente all'origine romana delle città, chè anzi egli ha sempre sott'occhio innanzi tutto le differenze, dalle quali anche qui tanto la costituzione quanto lo sviluppo di esse furono sin dal principio condizionate. Sono in sostanza gli stessi principi già espressi da Guizot, coll'aggiunta soltanto della costituzione degli assessori prima non abbastanza considerata la quale come nelle città fiamminghe, così anche in molte della Francia setten-

Bist. de la civilis. en France, L. I, p. 237 et s.

<sup>2</sup> Grénand, Polytyque de l'abbé Irminon; Paris, 1844, p. 202.

<sup>3</sup> Volendo contrapporre una esagerazione all'altra, si patrebbe consultare l'opera d'un dotto belga: Le barbarté franke el la civilization romaine, par P. A. Gia.a.n.; Brutlés, 1843, Il quale pone intil i mail del medio evo e dei nuovi tempi, ogni apecie di dispotinno, ferulaismo e papato fino alla dominazione militare di Napelcone I a carico della civilià ricmana, e deriva ogni salvamento dalla « barbarté franke. »

<sup>4</sup> WARREORIO e STEIN, französ. Staats und Rechtsgeschichte, Bastlea, 1816, vol. 1, Ved; specialmente la sezione über di Statte, p. 260- 332.

trionale continua a sussistere in parte unitamente alla nuova costituzione comunale 1- Fra le altre forme, Varnkönig ammette anche quella delle città che hanno « una mutata costituzione municipale romana; » ma ciò nulla estante dichiara « affatto nuova e diversa dall' autica delle curie » la costituzione consolare delle dette città, con che egli intende derivarle non già da quella, ma du una innovazione derivata dagli italiani » El egli è ecro senz'al-tro che in questo caso essa non poteva essere che la originara costituzione romana I Ma eppure come mai Warnkönig trova qui tutto così cambiato e così nuovo? E perchè tanto lo sorprende la analocia colla costituzione e così sucovo? E perchè tanto lo sorprende la analocia colla costituzione devia assessori?

Facciamoci ora ad esaminare gli argomenti adotti a provare la continuata sussitenza della costituzione municipale romana in Francia; e limitiamoci in questo studio alle argomentazioni dal Savigny, poichè tutte le aggiunte del Roynouard non meritano che si dia loro importanza di sosta.<sup>3</sup>.

**→≪88>**→

<sup>3</sup> Op. cit., § 134, p. 318

<sup>1</sup> Op. cit., § 121, p. 261.

<sup>3</sup> V. SAVIGNY, Gesch. des rom. R., vol. I, § 96 seg.

## CRITICA

DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI A PROVARE LA CONTINITATA SUSSISTENZA DELLA COSTITUZIONE MUNICIPALE BOMANA IN FRANCIA

I più numerosi ed insieme i più rilevanti argomenti si ritetenero nelle formele stabilite per la pratica giusiziaria dei Romai, nonchè nei documenti risguardanti i singoli casi di diritto. Ma quanti a queste formole ed a questi documenti vale generalmente ciò de già fiu osservato precendentemente riguardo agli altri somitiàni che ci occorsero in Italia. I rapporti giuridici fondati su di esi sono così deformati e dalla barbarica ignornaza e degli infelicissimi modi di esprimersi, e quel che è peggio dall'introduzione di elmenti stranieri che la riesce cosa difficile in sommo grado il delume un criterio col quale giudicare di ciò che continsase a sussister.

Onde procedere pertanto con sicurezza, ed esaminare rettamente il valore di tali testimonianze, è assolutamente necessario il procursi dapprima una estata conoscenza delle circostanze, delle colitostanze, delle colitostanze, delle condizionale i tempi ai quali esse appartengono, locchè non pnossi più agrivolmente ottenere che attenendoci alle più credibili notizie furniteri dagli scrittori contemparanei.

À lale scopo ci si presenta opportunissima la storia frata di vescoro Gregorio di Tours, che continua fino all'anno 501, e di abbonda straordinariamente nella descrizione dei costumie delle codizioni dell'epoca, recando essa citazioni di singoli fatti in gra numero; e che la non poco agerolato al Lobell la complitzione dei suo recente lavoro. Noi ci troviamo sempre nel primo secolo dell' dominazione dei Franchi: ma con quale sorprendente [rapidila se-

<sup>6</sup> Grapor son Toure und seine Zell. 1832. Quest'opera di con una accurata e helt de-actione dei singoli tratil, una altreclator viva che interruttia diplicatar delle codditi del regno del Franchi nella seconda metà del Ti accolo. Per quei intori, che orcanojara tono il dilirito che l'istruzione storio, arrano certamente piu attracoti gli elegati ficili mirrovingiena di Tainana (7 dd. 1816).

nosi già ravvicinati fra loro e pressochè assimilati, i due disparati elementi della coltura romana e della nazionalità germanica.

L'influenza romana, come sì è già osservato, derivò principalmente dalla Chiesa, che trasfasa nel Franchi la lingua e la letteratura latina. Giacchè so i dotti e i poeti romani, come Venanzio Fortunato, ebbero la coscienza della superiorità romana; anche i Franchi parteciparono già sino dapprincipio ad una gloria siffatta, e ne furono perciò dai primi lodati ". I più cospicui Romana, i quali andavano superbi della loro prospala senatoriale, non sidegnarono porsi al servigio dei re franchi; ciò non toglie tuttaria che nella gran massa dei provinciali a civilià romana di cui essa non era per così dire che spruzzata, andasse dilegnando rapidamente sotto alla pressione tanto dell'esterna, che dell'interna barbarie.

E quanti non s'eran qui succeduti torrenti di guerre e irruzioni di popoli, ognuno de' quali colla devestazione che lo accompagava aveva deposto come un nuovo strato di popolil È forse da stupirne se dell'elemento romano tanto poco rimase si tra gli antichi che tra i nuovi ahitatori delle Gallie \*, e se (poichè assal più rapidamente sl indietreggia nella barbarie, che non si progredisca nella civiltà), verso la seconda metà del VI secolo presso i Romani, non esclusi nepnnre i loro vescovi, dominasse già la stessa violenza ed insociabilità che presso i Franchi? 3. E solo dal nomo proprio di persona Gregorio di Tours può infatti distinguere ancora fra di loro le due nazioni. Chè nenpure la diversità dei diritti personali formava già più una sostanziale differenza nei rapporti sociali e politici. Noi vediamo infatti, che già nell'antico diritto salico i Romani sono chiamati col nome di compagni del re (convicæ regis), e gli troviamo, secondo Gregorio di Tours rivestito delle più alte cariche della corte e dello Stato, specialmente nella Francia meridionale, ove la popolazione romana era di gran lunga più numerosa. Nella Borgogna. poi non solo si trovano patrizi romani alla testa dell'esercito franco, ma li vediamo anzi permettersi contro i propri soggetti quella stesse violenze, che rendevano i grandi signori franchi i si turpemente famosi.

Lüezil, Op. cit., p. 382 e seg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salvian, De gubernatione Dei, Lib. V, ed. Baluz, p. 149. « Itaque nomen civium Romanorum, aliquando non solem magno estimatum, sed magno emptum, nunc ultrorepudiatur, ae fugutur nec vile tantum, ared ellom aboninabile pens shobetur.

Y. gl: esempi appo Lönnin, Gregor von Tours, etc. p. 309 seg. Anche la vendetta di sungue dei Germani era abituste ai Romani , V. Gakoon Ton. Hist. eccles. Francorum, L. Hi, e. 3.

<sup>4</sup> LOBELL, p. 142.

Né fatto meno certo è quest'altro che nell'esercito dei Franchi servissero anche molti Romani '; come per l'altra parte che anche molti Franchi appartenessero allo stato ecclessacito. Finalmente non si può asserire dei Franchi quello che non può essere detlo neppure degli altri conquistatori germanici, che essi ciòn en ponessero la loro dimora nelle città, e che I comuni franchi o gauen rimanessero come isolati di ai monicipi romani.

Chè anzi la parola civilar nel VI e VII secolo, in Francia come in Italia, indica la città ed il suo territorio od anche qual complesso politico <sup>1</sup>, alla testa del quale stava il comes come judex. <sup>2</sup> Presso Gregorio di Tours troviamo infatti i Franchi citati quali cire o senateres, ciche nomini cospicia delle città, ectro con questa differenza, che essi non vengono indicati soltanto come provinciali della città ore dimorano; avvegnachè essi si considerassero sempre siccome appartenenti a totta la nazione <sup>1</sup>.

Ma colà dove i Franchi dimoravano nelle città, ivi non mancava naturalmente neppure il tribunale franco, il cui presidente era un conte franco e gli assessori cittadini della stessa nazione <sup>9</sup>. Si aggiunga

I Lünnun, ib., Bell, S.

<sup>2</sup> Cuesto fu in particolare provulo completamente nell'opera di M. R. Guerand, Essai sur le sustime des divisions territoriales de la Goule 1832.

<sup>\*</sup> Comeira civilalum trovant di frequente in Gancoano, V. Löszta, p. 185; essi chiamansi in generale unche judices V. Ganc. Tru, Vill, c. 19. Quitodi l'opinione dell'Ecanonox, che il judice del Franchi losse identico ai vicerius comière, a che esso fosse il l'argottemente del conte nei tribunale dei provinciali, è da riflutaris secri altro, V. l'opera Eber der friniskiche Provinciolorieri, si conformiti soren, a 777, nota 1.

<sup>\*</sup> Not or Irvetimen uno la Giaconano Da Ticca a, al passo già cidato, VII, q' el opponen essi cidità d'Oruzo, Sa eressa di ripada el comidició Austripallo (the evideriemente è un frazco) divanti ad un tribunabi civica - Debine cum in judicio civicime conveniente la catesa tribunale civica - Le cidente cum in judicio civicime conveniente. La cisca tribunale cioche più intri, le a communitate, period di Austregatia, debb in-Eggersi solo ia mettà della pera comminata, period egil aveva persistion mell'intimistra. Ticca periora più perio ed civiciame civicimenti, mericanone se a judicibio. La riculta della periora del civicame civicimenti, mericanone se a judicibio. La riculta cità della periora della communitate della comminata della commina

la costituzione ecclesiastica coesistente sempre con quella municipale a cui essa era legata in istretto rapporto, e nella quuei i Franchi erano partificati totalimente ai Romani, esi vedrà chiaro che anche nelle città esisteva già una stretta unione tra le instituzioni franche e le romane. In tale stato di cose che avvenne ora della Curia romana?

Si può con sicurezza ritenere, che essa fosse subordinata al comune franco dominante ed a costui presidi o funzionari: la sua continuazione tuttavia è condizionata al diverso sistema d'imposta ed all'ordinamento giudiziario romano. Poichè, per ciò che riguarda quest'ultimo, dalle formule e dai documenti romani, come presto vedremo, per lo meno questo risulta, che gli atti di volontaria giurisdizione venivano trattati ancora davanti alla Curia ed al difensore. Quanto poi al sistema d'imposte, di cui Gregorio di Tours ci intrattiene di frequente, anzi tutto sappiamo che solo i Romani erano soggetti al contributo fondiario ed al testatico, senza che però neppure i Franchi ne andassero sempre esenti'. Sotto re Chilperico le imposte furono così gravi, che molti possidenti dovettero emigrare \*. Eranyi inoltre i catasti censuari, come al tempo dei Romani, ed i quali venivano di quando in quando riveduti e rinnovati. come accadde per esempio dietro ordine di Childeherto II. Descriptores erano chiamati quei funzionari, che fissavano le imposte, tribuni quelli che le riscuotevano . Questi funzionari noi devono essere stati per la massima parte curiali, benchè così non vengano chiamati da Gregorio. A torto si è tuttavia ritenuto, che quelli ai quali egli dà il titolo di senatori, fossero curiali, ed a torto pure si è addotta questa

magistrato municipale, valo a dire romano il ribunale intero chiamni piantime, l'incuis a dei ni l'incui i deciene si essoni di na pradico composimiento (nome oserra mache il L'exata, pug. 33): egono ammetterà quindi, che qui non si la parsia de di no tri l'exati, que, 33): egono ammetterà quindi, che qui non si la parsia de di no riverato, con si si desimi della di similari della si della si soni il distributi frenchi assoni il significa, Non so poi capara, come la siene di distributi della di si della si soni il distributi della di similari di distributi di come niciari di similari di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GREG. TUR., III, C. 35: \* Franci vero cum Parthenium in odio magno baberent, pro co quod els Iribuda antedicti regia tempore inflixisset; \* si confronti il Lüerll, p. 67. V. anoora Greg. Tun., Vii, c. 43.

<sup>2</sup> Gazo. Tun., V, 29, st confr. Loanne, p. 198 seg.

<sup>5</sup> Jb., IX, 30. • Childebertus rex descriptores in Pictavos Jussit abire, ut sellicet populus censuus quem tempore patris reddiderat, facta ratione (innovalurar, reddere deberei. V. inoltre il passo nel L'iseau, p. 187, nota 1.

supposizione come un argomento in prova della continuata esistenza della curia romana '. Senatori romani dell'impero se ne trovano, prima che questo cadesse, in tutte le provincie che lo compongono: nella legge dell'imperatore Onorio sugli eretici vengono essi (come clarissimi) annoverati fra i ceti più ragguardevoli dell'Africa, e distinti accuratamente dai curiali 1. Ora è bensi noto, che altora il titolo di senatore conferivasi anche senza che vi fosse annessa carica di sorta, motivo per cui questo titolo aveva perduto cotanto del suo valore; ma non si potrà però mai provare, che per questo esso sia passato ai curiali come tali; anzi ciò appare affatto inverosimile qualora ben si consideri la meschina condizione a cui questi trovaronsi ridotti durante gli ultimi tempi dell'impero. Nella cronaca di Mario dell'anno 456 si osserva per esempio, che i Borgognoni, occupata una parte delle Gallie, si divisero il paese coi senatori in essa residenti 3; nè qui ponno intendersi altri senatori fuorche quelli dell'impero, essendo questi infatti i ricchi proprietari di beni-fondi nelle provincie. E che poi anche Gregorio di Tours nei senatori non abbia voluto vedere semplici curiali, ma sibbene i più ricchi e cospicui provinciali di stirpe senatoria, detti da lui altrimenti anche nobiles, lo si rileva dall'altenta considerazione di un passo, in cui egli annovera i suoi predecessori nell'episcopato di Tours, e dei quali egli contrassegna talqui col titolo di senatori e ricchi possidenti, dando loro in pari tempo il nome di cittadini di diverse città 4: - E mentre infatti e sarebbe stato invero assai strano, che egli avesse distinto i curiali propriamente detti anche col nome di cittadini, la parola all'incontro regge benissimo trattandosi di senatori dell'impero. La è poi cosa evidente che il titolo senatorio conservavasi allora per tradizione nelle più ragguardevoli famiglie della nobiltà provinciale delle Gallie".

<sup>1</sup> Cont II Uinnum, p. 165, Il quade dichinara lamiglie senaiorie quedle nelle quali era serditario il dintto (dovrebbe dire: l'obbligo) di sodere nelle curie. Il Savinara vunde chi di intendano per tati, solianio quedie dell'antica nobilità gallica ed I curtali delle citti capitali; questi non servirebbero che come prova indiretta per la continuono municipale romana Genel, der riona. R. Vol. 1, p. 79, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Y. I passi a p. 483, nota 2.
<sup>3</sup> Terrasque com Gallicis sensioribus diviseruni. • Gaupp<sup>\*</sup>, Ansiedtungen der Gremanen, p. 332.

<sup>4</sup> Gaso, Tea, Hist, X., 31. - Duotecimus Ommatius de senatoribus circitusque Arentis, valde diren in praediz, Quartus deciatus Francillo ex anastoribus cordinatus Epicopus, circi Picturus, habens conjugen Claram nomine: Intransique ambo direite calde is aprix, etc. Octavus decimus Eufronus presilyte ordinatus epicopus ex. genere illo quod superius exaculorium nucuparitutus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il Raysonano da molto peso ad un testamento di Efibio, nel quale si fa mentione del senato di Vienna e sono sottoscritti 17 s. natori : ma egli non sa , che l'apocrifisia di questo documento è già da lungo tempo stabilità, V. Savient, Vol. 1, p. 314, nota t. Del

Del resto tutto quanto vnolsi rilevare ancora dagli scrittori di quest'epoca e della seguente in pro della costituzione municipale romana, ci pare in sostanza di ben poco momento. Noi lasciamo dinque ben volontieri da un canto quegli scrittori, che appartengono ancora al precedente secolo V, come Sidonio Apollinare e Salviano, e ci limitiamo a far menzione dell'amico di Gregorio di Tours, Venanzio Fortunato, il quale fu celebre come poeta alla corte dei re franchi e morì in età molto avanzata, come vescovo di Poitiers, sul principio del VII secolo 1. Venanzio adunque in cattivi versi ricorda ancora l'ufficio del difensore di Bordeaux di cui, prima che fosse conte, era stato investito un certo Galatorio 1. Avendo noi ora già veduto come questa carica d'origine affatto romana si fosse conservata anche niù tardi fra i Visigoti, crediamo di noter ritenere in generale, che nella Francia meridionale, ove la dominazione dei Franchi non aveva mutato che ben poco delle precedenti condizioni, la costituzione municipale romana fosse mantenuta nello stesso stato in cui la trovammo nel regno visigoto, al quale apparteneva tuttora in quell'epoca la provincia parbonense o Settimania, colle città di Narbona, Beziers, Carcassona, Nismes ed altre.

Ma rivolgiamo alla fine la nostra attenzione alle raccolte delle formule ed ai documenti giudizari, nei quali diverbebe esistere la prova più decisiva della durata della costituzione municipale rapora più decisiva della durata della costituzione municipale ramana. Come è noto, queste raccolte si compongeno di formulari per tutti gli affari legali ad uso dei notai, i quali a norma di esse compilavano i documenti loro a seconda dei casi che sipperestavano. Gli e noto altresì, che tra quelle formule non di rado si trovano dei veri decumenti coll'indicazione del luogo e del tempo, e dai quali è persuesso il desumer con verosimiglianza anche i dati relativi a tutto il restante della raccolta. Così per esemplica collezione publicata dai Mabilion contiene, a quanto pare, sotianto

resto lo stesso autore (Vol. 1, Chap. 17) ritiene, che il senato già fin dal tempi romani fosse na parte essenziale della curia e che gli Hosorotti fossero i senatori della clità, con che egli non fa che provare la sua completa ignoranza riguardo alia costituzione municipale romana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. in proposito il Löwell, p 395 e seg.

<sup>2</sup> Ven, FORT. CARBINA, X, 22, ed. LUCHI, Roma 1786.

Venisti tandem quod debebaris, amice i Anle comes merito quam datus esset honor, Burdigalensis eras et cum defensor, amater, Dignus habebaris hæc duo digna regess, etc.

Forse invece dell'amator, che è privo di senso , è da leggeral curator , cosìcchi Galactorio, avrebbe in sè congiunta la duplice carica di difensore e di curatore (hare duo digna gerera).

documenti della città di Angers, dei quali alcuni (1, 34) sono datatti dal quarto anno del regno di Childeberto ossia dall'anno 578°. Così pure la colleziono di Sirmondi indica talvolta la città di Tours come sede delle trattazioni \*La piccola raccolta del Baluzio de originaria d'Alvernia ed appartiene a 1 vescolo, come lo prova un documento contenuto nella medesima, il quale è datato ancora dai consoli romani, e ricorda una disastrosa irruzione dei Pianchi \*L Altir ve ne sono, che si riferiscono alla città di Bourges, ecc. \*.

Da queste raccolle di formulari rilevasi, è vero, non solo il fatto di un uso frequentissimo del diritto romano, ma quello esiandio dell'essersi conservata intatta anche la costituzione municipale romana, stantechè gli affari di diritto tra i provinciali vi sivodono ancora trattati nella forma originariamente adottata, cioè davanti alla curia ed al difensore, e vengono registrati negli atti municipali. Si domanda quale importanza tuttavia aver potessero ancora la Curia, il difensori, i curatori, i magistri militum, i principali sossi l'intera caterva dei funzionari romani, e se in tutto questo si permesso vedere la costituzione municipale romana al tempo dei Franchi?

Noi tenteremo rilevario dagli stessi formulari, eda quest'opo avremo riguando di preferenza a quelli, che portano più viva e profonda l'impronta individuale di veri documenti, quali sono quelli da noi sopra citati della raccolta del Mabilion, i quali tutti appartengono alla città di Angers, quindi alla Prancia contrale; ed alla fine del VI secolo, quindi al primordi dell'epoca merovingia. Ma sanche qui non è di minore importanza l'esesvarre, in quali occasioni si faccia menzione della curia romana e de' snoi funzionari, edi in quali altre non se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da anno se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da anno se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da anno se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da anno se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone se faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone se faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone se faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone se faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone senone se faccia parola. Al primo caso sono principalmente da senone senon

Form. Mabillon. CANCIANI, T. III, p. 469.

<sup>2</sup> Form. Sirm. (Canc. 111) n. 3, 28.

<sup>\*</sup> Carciant, T. III, p. 464. • Ob hoe igitur ego ille et conjux mes illa commanens in orbe deverais in pago IIIO, in villa IIIa. Dum non incognitum est, qualiter chartolas nostras per hostilitatem Francorum perdidimus.

<sup>4</sup> V. J formulari movamente acoperti fra 1 manoscritti di Parigi e di Mancy , giusta Fediz, di Pannessus, nel Warukonig, franzós, Staats-und Rechts, gesch., Vol. 1, nell'Appendice N. XI e XV.

<sup>4</sup> V, i passi raccolti nel Savigny, l, \$ 98.

Le forwale Audepsevente forton citte aporamente gistell il manoritto di Wissanzu, che travanza attainimenta a l'artica, da Engelio de Relette, nel il 170 di di dicetto di consistato di consistato

noverarsi gli atti di volontaria giurisdizione per donazioni e testamenti, adozioni e simili: al secondo all'incontro quegli atti che sono nel campo della giurisdizione contenziosa. Così fra i formulari di Angers noi troviamo un atto di donazione dell'anno 578 nel quale si fa cenno delle autorità romane ', mentre all'incontro in una petizione per negata prestazione di servitù siedono a tribunale un abate con alcune cospicue persone o buoni uomini (boni homines) :: in un atto d'accusa per furto di bestiame, o per Indennizzo in causa di bestiame perduto, un impiegato (agens, præpositus) con altre persone 3; e finalmente in occasione di un omicidio, il tribunale è composto del conte dei Rachimburgi, ossia giudici versati nella scienza del diritto . Che questi pol fossero realmente !tribunali di assessori franchi lo dimostra colla massima certezza il diritto che nei medesimi veniva applicato; polchè nel primo caso l'accusatore stabilisce una noticia solsadii, per non essere l'accusato comparso nel termine stabilito s; e nel secondo l'accusato in seguito a sentenza dei giudici presta il giuramento d'innocenza con dodici sacramentali 6.

Ecco pertanto tribunali franchi e procedura secondo il sistema del Franchi, e nessun indizio invece di una speciale giurisdizione di autorità romane negli affari contenziosi dei provinciali 7. Forse che solo a caso questa autorità siano state secluse da tali funzioni? Ma che si diri quando si vedranno appunto in questa stessa raccolta di formulari di Angers attribuite le denominazioni romane di rectores civium, curiales provincie al vescovo ed ai conti della città, non che alle persone più cospione, che unitamente ai primi costi-

Form, Mabill., n. f. Canciani, p. 469. Cum justa consustudinem Audecavis civitate, earria publica residente in foro, livique vir magnificus illa procesulor disti: Rogo te, vir laudabilis, illi Defensori illi Garafor, illi Mogiater militum vel reliquum curia publica, ulique obticis, (ossia codices) publicis patere jubeatis, etc.

<sup>2</sup> Ib., n. 40 « ante venerabile vir illo Abbale vel reliquie viris venerabilibas adque magnificia. « Lo stesso piactio Irovasi ancora al n. 29 o 46, ove gli assistenti sono chiamati boni hominez.

S. 61. • Veniens homo, nomen Illi, Audecavis civitate ante Ilio agente rei reliquis, qui cum co aderani; ». 31 • ante Illo preporció vel reliquis hominibus. • 4 N. 49. • Judiciom de homicido. Veniens Illi el germanos quos Illi Andecavis civitate.

ante viro illuster illo comile vel reliquis racimburdis qui cum co aderani. •

5 N. 42 • Noticia sosadii, qualiter vel quibus pressentibus liti bomo placetum suum

adrendii Audeesvis civitate Kalendas Illus per Judicio in Instri illo comite vei auditores suis. • Questi ultimi si chiamarono di poi boni Aomines. • N. 49. I. •

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Su questo fondamento anche il Pannussus (Loi salique 1613, Diss. VI. De l'état des Romains d'après la loi Salique) nega al magistrato romano la giurisdizione contentiona: ma clò solianto al di qua della Loira e non al metrogiorno.

tuivano il tribunale 1; e quando persino leggerassi che il conte ed i suoi assistenti franchi stendono un decreto secondo le forme romane. in luogo quindi del difensore e della curia che soli avrebbero dovuto farlo 29 - Io credo che allora non si troverà più così inattendibile in tal proposito l'opinione della dotta francese, autrice della teoria delle leggi politiche nella monarchia francese, che cioè tutto quanto l'apparato della curia e dei funzionari romani non debbasi ritenere, che come un complesso figurativo ad uso del diritto romano 1. A noi poi non occorre di proseguire più oltre, riteniamo invece come provato, che almeno nel secolo VI e VII esistevano ancora nella Francia meridionale dei veri difensori romani: ma non si pensi però che neppur qui fossero dessi alla testa del governo nella città, giacchè in vece loro vi troviamo più tosto i conti, e dopo questi i vicari ed i centenari. La civitas infatti risultava dal complesso formato dalla città e dal suo territorio, diviso in centine, le quali talvolta, del pari che l'intiera cicitas, sono chiamate anche col nome di pagi '; gli abitanti poi, Franchi e Romani, costituiwano del pari tutti insieme un solo comune si politico che religioso. La costituzione era quindi sostanzialmente franca, con riserva di alcuni elementi romani i quali erano voluti dal sistema delle imposte e dallo speciale ordinamento giudiziario dei provinciali. Il difensore ed i curiali entrarono quindi a far parte della gerarchia degli impiegati subalterni del conte, e scomparvero poscia a poco a poco s, precisamente come av-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Form, Mah., n. 32. - Qulcamque..., sederatoribus seditionis seu incendiariis, in qui provincia vim aut damnum pertulerit, oportet hoc eidem rectures ciriuss seu curisias provincia... palam outendere, igitur cum pro utilitate ecciesias veri principale negocia spesiolisus vir, illi Ripiscopas nee noo ci isluster vir illi comes in civitate àndecava cum ra-liquis neuro-billus artique magnifest respubblica virier prediacts.

<sup>\*\*</sup> Appendix of form, Mercald, n. bd. (Cascass, II, p. 56). Non solditum Romasman deneral et ratio proposit, as it opinisampse domain lines ceremetra, per arient accipitament characteris relations, quod dicture spenial, recipita. \*\*Ob membe per devoid de costs et de sui assessort francis 'Casim Historie Beneda: usa com plenial persona recibiers.' — ale predictus lite conera et relatival Parastra personal. Calim Historie personal control de la conera et de la conera de la compania de la conera del conera de la conera del conera de

within publicary. 

3 M. de LEZARDÍTAS, Déforte des lois politiques de la monarchée française. Nous elgar le Viscours de Lazandítas, T. 1-1V. Paris, 1844. T. III. p. 1831. « Réfusation despsièmes per lequel on a printeriu ideutifie es paindes des considés et les andemes curiès
romaines. » La prima edit. cil quest'upra in 8 vol. 1792, 1793 fa distrutta la gran parté
durante la l'abustione frances.

V. Guérano, essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule. p. 47 s.
 Questa non trovasi plû<sub>c</sub>nei capitolari franchi, nè negli scriitori del iX scolo; come

per es., Henchar, Epist. IV, c. 15. . Comites et vicarii vel etiam Decani piurime piaclia

venne degli elementi componenti la popolazione, allorquando solto l'influenza del feudalismo e continuandosi la fusione, dall'un lato i diritti personati direntarono territoriati, dall'ultro i discendenti del Romani del pari che quelli dei Franchi, o come vassalli coloni diventarono dipendenti dai grandi signori ecclesistici e secolari o alararono al loro livello per ricchezze, investiture feudali e dignità ecclesiastice i v

Pure insieme al dirito romano si mantenne ancora per lungo tempo l'uso delle formule tradizionali, e poinche questa rappresentavano pur sempre antiche instituzioni, cho in fatto avevano subito grandi cambiameni, popure (ed erano il maggior numero) che erano totalimente sparite, così ne derivò una atrana alterazione nelle forme e nelle conduzioni giuridiche, alterazione che si appalesa ancor più evidentemente che nel formulari, nel documenti sui medesimi compilati. Ora siccome anche con questo argomento si volle provare la continuazione della costituzione ormana, giungendo così felicemente sino al secolo X \*, così noi ci faremo subito a considerare più attentamente i niù innovatni dei documenti citati a til uono \*.

constituent; - son più seità formule e documenti di questa e dei postriviri secoli. In est, pubbli laminento suo ciutal secondi i livo cordius, come per e, in una hieritara di zonezione dei pubbli di laminenti suo ciutali secondi i livo cordius, come per e, in una hieritara di zonezione di laminenti suoi di laminenti suoi contra di laminenti si

Area giusamente cuerra anche II Lasociara reirircollente una opera: Illi. da devide de proprieté financiere e dicelénde 1850, 281°. La recommandation et la concretion des presentations de la contragione de Franchi e Gallo-Remail, quité à ammeno du altraction Per tal mobi il contragione de Franchi e Gallo-Remail, quité à ammeno du altraction contragione de la contragione de l'empi moderne, e giusti il quale «ni gibitiorono e voltres porres in monra lano (renoise e fatti, a più rilenere came fattie e viona contragione de la contragione de la contragione de la contragione de la contragione della quali parterio più la la large.

<sup>3</sup> V. Savient, Gesch. des röm. Rechts. Vol. 1, § 95, p. 311 seg. e Raynocano, Hist. du droit municipal en France, L. 11, Chap. 9 et 10.

\*\*Trainateo alare now, che mi sembrano o non provate od affatto intagalitezati, o fossida sopra na sembrano ministra. Con il 3 souvaro, Qui, ci, ci la peta norisa di Firmas un Docum, del 133, ore il passo corrispondente suuna nei Bacca, Capitut. T. II, 1422 - 1800 ancheturi locoptiumo qualette friedra sembra nobilar Faronara ne nontras tibioque traditario contrata del contrata de

Si è già accennato al duplice ed ambiguo aspetto sotto cui attentamente considerati i formulari di Angers, la curia ed i funzionari romani ci si presentano. Ora di Angers appunto sono originari i molti documenti, compilati in istile affatto romano, e che si riferiscono alla donazione di un certo Harwich all'abazia di Prum nell'anno 80%, documenti coi quali si pretende provare, che la costituzione municipale romana vi si sia mantenuta integralmente fino a Carlo Magno. Ma si osservino di grazia le sottoscrizioni: vi è la firma di un certo Vilfredo, il quale nell'atto stesso appare come defensor e come vicedominus; degli altri poi, che vi figurano come curiali, nessuno si sottoscrive con questo titolo, sibbene due di essi si intitolano centenari e quasi tutti portano nomi franchi '. E non sembra infatti che senz'altro siansi dati i titoli romani alle autorità franche, accomodando alla meglio la costituzione del municipio romano a quella del comune franco? Ma ciò accadde senza dubbio soltanto nella compilazione dei documenti per mezzo di notai, poichè non si può ritenere, che il circonstanziato dialogo tra il difensore, i curiali e le parti, quale ci è recato dai documenti, sia stato tenuto effettivamente nei precisi termini dai medesimi risultanti.

Nè altrimenti stanno le cose quanto ad un documento dell'anno 927 coll'appoggio del quale si vuol provare ancora nel X secolo l'esistenza della costituzione municipale romana. Il vescovo Ugberto di Nismes compare davanti ad una assemblea giudiziariasele castello di Onduese, nel quale siedeva a tribunale co'suoi assesori (iudices) l'impiegato (actor) Fredelo, per incarico del conte Ramondo, e domanda la rinnovazione di un documento smarrito. Questa domanda viene espressa dal vescovo nel pretto formulario

SATERNY GENTRY, VO. I., p. 205, DOSA p. — Moto estato è il BATROLARA negli atponenti de egil adelere omera a solito terma cirrita; quados egil p. es-, in preva dell' estimata della curia and l'A recola, francia passi, como i aspenti: Batter, Copitet. I. p. 500. «Qued a insonationa vitami reliqueri (i.e. mossichu) prevera previsiori cena tressi el carde circina in recolata honorem contemperia, entrali conditioni cum mais feroisatione supplicata el calas honorem contemperia, entrali conditioni cum mais feroisatione supplicata el recolata dell' perior remano: indutti essi sono totti dalla collectione del copitala di Brattarrio (dell' como contenta dell' content

<sup>\*</sup> Mariras, amplias collecto, T. 1, p. 31-95; 10 collecto II Sarvasva, Gesch. der rina. Rechts, Vol. 1 pb. 11 limati sono: Segoum + Nomone, comite: 5 + Bisterion curators. 5 + Wilfredo vicedomo. 8 + Hermedrano. 8 - Hermedrano. 8 - Lechardas Control Segoum + Nomone, Charles Control Co

romano, nel quale Fredelo ne è chiamato defensor ed i suoi assessori homorati i. — Che poi consimili formulari nel documenti sui medesimi compilisti, mano mano che addavasi perdendo la memoria della loro originaria significazione, finissero col venire alterati fino a sembrar sciocchi, non dee stante l'uso che se ne faceva, arrecar meraviglia, più di quello che posse cagionare, il trovarli adoperati come testimonianze in pro della durata costituzione giudiziaria e municipale dei Romani i.

Nè migliori sono finalmente gli argomenti, che si appoggiano alla menzione che si si, dell'erdo nei comuni municipati od ecclesiassici, sotto il quale riguardo assia ricchi sono specialmente gli atti d'elezione dei vescori. Ordo dovrebbe dunque significare dovunque la curla romana per la raginee che una voltu questa fu così chiamata 1. Do potrei richiamatami semplicemente a quanto già notai precedentemente riguardo all'applicazione del formulari ecclesiastici 1: ma amo meglio dimostrario ancora una volta ed appunto colle stesse testimosianze, che vengono addute in prova della continuazione della curia romana, onde non lasciare più ombra di dubbio su questo argomento.

<sup>1</sup> Mexana, Hint. de Nimen. 1720, Pretuve, p. 18, Erroramente li Savvorx di quate docum, come un reviemo dei vescori Uglerio al disinence della cartiadi. Nimene Sono don documenti camenti. Rel primo è dettor: elso di presensa von donno Probles, autre sel disease l'autre directione de destante, reproductione de Archairer. Problem un sur autre de l'autre de l'au

A del si riferios asoura una douazione all'abbatia di S. Denigi (presso Il Decarrat, Malcular Pales) de S. Denigi (presso Il Decarrat, Malcular Pales) del S. Denigi (presso Il Decarrat, and Il A. 154 (Artium IX., regnanta Ludovico Rege: Sarvisor vuol che sia Lodovico II Pola Razzo ana Lodovico Dilamento, los case del delicio, Presenterio vero donationo mitegian-quama certafiuma villatte gestia muoleipailiba alligari certavitono et comino decernitama, en aliquatodo i non abb do cossi quipotama tabat repertor. Il Sarvisoro General a Razzo del Carratti del Pales della d

<sup>3</sup> Assai giustamente altrove coserva il Guizor in generale: - Rien peut-être n'a jeté dana l'bistoire plus de confusion, pius de mensoage que estle immobilité des noms au milieu de la variété des fails. - Bist. de la civiliantion en France, T. V, pag. 190.
4 V, più sopra p. 130 e seg.

· Nell'esame adunque della elezione del vescovo di Chalons nell'anno 868 interviene anche il senato ed il popolo della città di Chalons 4. Ora se nel principio del documento relativo è detto chiaramente: · presentes adfuerunt clerus ordo et plebs Catalannica; » più avanti però là dove i diversi ceti vengono interpellati sull'elezione di Villeberto, trovasi che ciò, che giusta il formulario ecclesiastico, è chiamato ordo, altro non vuol significare che nobiles laici 1. -I nostri avversari citano poi anche uno scritto dell'arcivescovo Incmaro di Rheims coll'indirizzo: Clero, ordini et plebi in S. Laudunensi Ecclesia consistenti. Ma anche questo documento è tolto dalla stessa raccolta di formulari ecclesiastici relativi ad elezioni di vescovi: raccolta alla gnale appartiene anche l'atto poco prima citato, e dalla quale si ponno togliere ancora un gran numero di argomenti consimili in pro della costituzione municipale romana 5. Senonchè e'sono per la massima parte sempre gli stessi antichi formulari, e le stesse frasi originarie, che noi abbiamo in parte già perfettamente riscontrato nelle lettere di Gregorio Magno \*. In essi il comune presso il quale ha luogo l'elezione del vescovo, vien chiamato ora clerus et plebs, o clerus et populus, ora clerus ordo et plebs, non intendendosi sotto la parola ordo che la nobiltà ossia i più cospicui membri del comune, come appare evidentemente colà dove in luogo dell'espressione suddetta il formulario adopera una più precisa indicazione. Serva infatti ad esempio una lettera dell'arcivescovo Incmaro al vescovo di Laon, colla quale il primo commette a quest'ultimo che diriga l'elezione del vescovo di Cambray, ed in cui in relazione all'elezione medesima è detto: Que electio non tantum a civitatis Clericis erit agenda.... sed ET LAICI NOBILES AC CIVES adesse debebunt, quoniam ab omnibus debet eliqi, cui debet ab omnibus obediri . Parimente nella Adlocutio missorum imperatoris Ludorici Pii ad Clerum et plebem electionis causa congregatum \*, i messi dirigono la loro ammonizione dapprima ai sacerdoti, poscia agli altri chierici, e da ultimo ai laici nobili e fedeli (non pretermittimus cos nobiles et fideles Laicos) 7. Senonchè contro coloro, che volessero a

SAVIGNY, Vol. I. \$ 97, p. 318, BALUE, Capit. II, 642.

<sup>\* •</sup> Interrogati sunt tam canonici... quam cliam parochiani presbyteri et nobiles laici... Qui responderunt et cierici et nobiles laici. »

<sup>8</sup> Baltra, Capitul., T. II, p. 391, sq. . Formulæ antiquæ de episcopatu. .

<sup>8</sup> V. lo scritto di Hincharo sulle regole che si osservavano nell'ordinazione dei vescovi,

ove Hingmano stesso dice, che egli si serve delle parole di Gregorio: « Propterea dorumento ac verbis beati Gregorii vos alloqui procuramus, » Ib., p. 622. 4 fb., pag. 595.

<sup>\*</sup> Ib., n. 6, p. 601.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parimenti è detto (ib., p. 632) dell'elezione del vescovo di Rota (Bode nella Marca

malgrado di tutto ciò dichiarare curiali romani questi nobiler-latici od optimater, noi a maggior sostegno della nostra opinione apponiamo, togliendolo dalla già spesso citata raccolta, un argomento incontrastabile, che prova dover essi invece esser ritenuti piuttosto come vassalli. Come tali infatti si firmarono espressamente quei nobili di Rheima, i quali dopo la morte del celebre arcivescovo Incanzo, cooperarono alla non canonica elezione del di lui successore :

Éco dunque come sotto un esame accurato tutte queste prove per la continuazione della costituzione municipale romana in Francia, scompaiano quasi un fantasma \*; non si può linfatti credersi veramente sol campo della storia, se non si rinuncia dapprima interamente a queste ipotesi anche riguardo alla Francia. Poichè le vestigia storiche della costituzione romana in questo paese non oltrapassano il settimo secolo, ed anche in questo, come nella Spagna visigota, non se ne riscontrano che ruderi e frammenti; e se i secoli posteriori ci mostrano al loro posto un edifizio affatto nuovo in sittle gernanico, sono evidentemente in errore coloro, che negano all'epoca posteriore e il piano affatto originale e l'attuazione dell'intero complesso \*.

Senonché non volendoci noi appagare dei soli risultati negativi, non ci pare cosa inutile il descrivere, anche per ciò che concerne la Francia e con pochi tratti almeno, questa forma fondamentale della costituzione tedesca.

spagnuola), che resa aseva avuto luogo: « cum consensu domno Willelmo comite cum cjus optimatibus se piebe non exigua condone. » All'incontro le formale manemere seropre le antiche esperaiscul, V., es.: p. 633. Ravronana, il quada, cordondo povense cido la continuazione della curia romana, ci di (Liv. III., Ch. 8) una lunga cumerazione di elazione di vescovi dal VII al XII secolo.

t Balux, Cap. T. II, n. 5, p. 599 sq. • Excusatio Remeasinm, • In cui dopo i chierici e monaci seguono le firme di 28 vassalli.

\* 98 é d'oujor namentars de utiliza azona un paso del Paria, Exceptione Igenta Rome, 1, 27 dei nevilo 31, dei 18 avvine (1, p. 189) det fair i noil argamenta Igenta l'App, est uso estratio delle Norelle di Giuliano pose ona votta curia invoc di fanza, c ambiantes li lato con espressa internativa e privare la confituzione in altra visposi. « A me para che qui la parisia everà sona sibila attro significato se non quelto, giú da me respecta de la parisia everà sona sibila attro significato se non quelto, giú da me rerresposo il file no rivos di estitu.

\* A quest apportisme obra 1 gia nominati actituri franceis, anche il Fuolazza, in un'acciditate opera: differior de la Gauta erindicande, T. 1-1/4, lida, grazialamente non comprende che in prima metà del Redio Evo, cossoché gift non (granes e danc, come avera revento l'accident deplicate e la climatica del resultation manufaciale anche sottanto el primo periodo. Pechè in quanti dell'autere ralla sentitutation manufaciale anche sottanto nel primo periodo. Pechè in quanti dell'autere ralla sentitutation manufaciale anche sottanto nel primo periodo. Pechè in quanti dell'autere ralla sentitutation manufaciale anche sottanto nel promo periodo. Pechè in quanti dell'autere ralla sentitutation manufacia con del vene dispose so vererobo che arti "111 novolo più tardi autora i in confittation eriosa a non such mui altri de che la romana (C. 11).

poli Spatran contradition del vervento.

## Origine delle libertà municipali in Francia.

Come è noto, i tribunali degli assessori (Schöffengerichte) presso i Franchi erano formati, al tempo del Merovingi, di rachimburoi ossia liberi cittadini del comune, eleggibili assessori; a questi poi fin dal tempo di Carlo Magno erano stati aggiunti ancora degli assessori speciali incaricati ed investiti del potere giudiziario e detti anche judices o scabinei. I funzionari ordinari della città o i messi straordinari (missi) del re ne tenevano la presidenza col potere esecutivo o del bando, gli assessori vi pronunciavano la sentenza giusta il diritto valevole per loro e per le parti, per esempio a Narbona secondo il diritto visigoto colà predominante ancora nel secolo IX 4. Ma dove la differenza di diritti personali avesse ostato al buon andamento delle procedure, venivano assunti nei tribunali assessori appartenenti alle rispettive nazioni, onde giudicassero ognuno secondo il proprio diritto; gli è quindi perciò che nelle grandi assemblee giudizistie della Francia meridionale noi vediamo nel X secolo sedere a tribunale, assieme riuniti, assessori goti, salici e romani a. Anche pei Romani adunque veniva amministrata la giustizia nel modo stesso che pei Germani, reggentisi secondo il diritto visigoto o salico; ond'è che gli assessori romani non rappresentassero però una autorità giudiziaria speciale più di quello, che non lo fossero gli assessori salici o goti; ma fossero eguali agli altri assessori di tutto il comune, che sedevano a giudizio cogli altri e si istruivano a vicenda

<sup>4</sup> Hist. de Languedoc., T. I., Preuves, n. 76. Placito del conte Udatrico nell' a. 832 in servitorio Narabonnense, con tre vassi domináci, due vicedomini, gli assessori deputat (judices qui justi sunt osusas dirimere et legibus definier) et altri baoni uomini, i quali sentenziano in base al codice visigoto. Parimentil n. 88. Placifo dell'862.

<sup>\*\*</sup> Blist, de Languedoc, T. II., D. 43, Doc. d. 918, Soderano a giustino il veccoro di frismo od un meno dei conte e margario dei lini festes citi, è una cum abbiliblus, presipuello cassan sinciri. Giuriere e i legio delicire. « egioco il Dissono e ara ation e d'Asilon, e giunni cassan sinciri. Giuriere e i legio delicire. « egioco il Dissono e ara ation e d'Asilon, e puello cassan sinciri. Di sono delicire. « periodi delicire. » e gioco il Dissono e delicire. « periodi delicire. » delicire delicire. « periodi delicire delicire delicire delicire delicire delicire. « periodi delicire de

nei diritti diversi, nei quali, ciascuno per la loro parte, erano versatit. Nulla adunque ci autorizza a ritenere, che gli assessori romani venissero eletti in modo diverso da quello che è disposto nei Capitolari per gli assessori in generale, ciò da tutto il comune dei liberi, sotto la sopriatendenza del messo, oppure da questitimo colla cooperazione di quelli. Risulta ination da tutto ciò che l'esistenza di questi giudici romani non serve ne punto ne poeo a provare la continuata esistenza della curia romana, a vegoachè essi non abbiano decisamente alcunche di comune cogli antichi curiali.

Ora l'istituto degli assessori formava nella maggior parte della città il punto centrale di tutta quanta la costituzione, nella stessa maniera che i comuni dei liberi ne costituivano propriamente il corpo. Poichè gli assessori eletti dal popolo non solo assistevano come giudici i conti e i costoro funzionari nei tribunali, ma raccoglievano in sè stessi, come già vedemmo, nelle città dell'Italia, la compartecipazione dei comuni alla publica amministrazione 2. Allorchè pertanto vescovi, abati, conti ed altri divennero signori feudali delle città, e tentarono di opprimere i liberi comuni, furono principalmente gli assessori, coi loro primi o seniori (primus, major) alla testa quelli che salvarono parecchi comuni da questa estrema sciagura, ponendosi come difensori dell'indipendenza del tribunale e dell'antico diritto popolare dei liberi, contro le angherio dei nuovi signori, e spingendo eziandio al bisogno i cittadini anche ad una resistenza armata. Ciò accadde, come già in altre città, a Rheims nel XII secolo, dove la cittadinanza in conflitto di giurisdizione coll'arcivescovo, si richiamò ad un'antica tradizione, giusta la quale i diritti della medesima ripetevano la loro origine fin dal tempo di S. Remigio 1; fatto anche questo che si è voluto addurre come altro argomento per la continuazione della costituzione romana, sebbene la sumentovata tradizione, non ulteriormente accreditata,

<sup>6</sup> Nel citati ginditti misti di Narbona e Tolona del X accolo tutti gli assessori Insieme pronunciavano la sentenza, e non soltanto i Romani nelle cause di un romano, etc. Si confronti la consimile procedura nel tribunali misti in Roma. V. pila sopra p. 241.

s Pers is Francia basti qual I sobo essempio di Farigi, Nella sottocerizione dei « capitala, qua in lega solie mistitasia susu, « dell'il 80 UI Colles Parigino reci sergenera purole, « here facta capitala sunt et consignata Sirphano consisi, un labor massifesta ficinesi in ridular Parisias multa posablo», e pius laegre ficintest commitiis asobisteriz quod in et festi, El connec in uno cambereraria. « ettimo monali mobilera», epitrolyi, abbasis compresente dell'internationale del

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Savieny, Vol. I, p. 321. La dettaglinta narrazione della lotta dei cittadini coll'accivescovo trovasi nel Thienny, Lettres sur l'hist, de France, XX.

risalga solo a Ciodoveo ossia ai tempi della fondazione della manachia del Tanchi e quindi presisamene alla fondazione di commi germanici. Inoltre la costituzione degli assessori per la città di Rheims risulta gli da documenti del IX secolo de nell'ondittu gora accennato, avvenuto nel secolo XII, trattavasi appunto soltuto della giurisdizione degli assessori. Non vina quindi il benchè momo fondamento a dedure anche da ciò la continuata esistena della costituzione municipale romana, a meno che tuttavia non la si vociesa scorgere nel Breve di lapa Urbano II dato nel 1008, adoperato già a questo scopo e che comincia colle parole: Dilectis filia, clerco, nontav, militibus et pele filemi consistentibus; formula antice, e nella quale da taluno si vedrebbe un chiaro documento a favor della costituzione romana.

Alla costituzione degli assessori, che poggiava essenzialmente sal comune dei liberi, s'aggiunes in principio del XII secolo e più turdi la nuova cossituzione comunale. Senonchè a seconda dei inoghi e delle circostane Iurono poi anche diverse le cause, che messero i citadini, specialmente nelle cità rette da vescovi, a sollevarsi contro i propri signori feudali e ad erigersi in comune <sup>3</sup>. Nel complesso i generale riscogimento della libera borghesia si manifesta in questatu nello stesso modo che in Italia dapprima ed anche più tudi in Germania.

Con'era naturale i signori feudali videro nel sorgere dei commi un temerario e sovversivo principio, e temerono quale inaudita usupazione la pretesa che i tributari avevano di essere trattati secondo il diritto e la legge, e di non voler più essere arbitrariamente spegitati 1. E però dov'essi erano forti e potecti oppresero videttemente i comuni, sperpendo il coraggio dei cittadini in fimili di

<sup>\*</sup> BAYNOLARD, L. IV, Chap. 4, § 40. Doc., dell'817. « Ante illustrem virum... comits an judices, quos scabineos vocani. »

<sup>2</sup> Così il Saviorv, Vol. I, p. 318, ove ordo è tradotto per curia. Ordo qui no vuò dire i milites, che vi sono pure nominati; ma, a quanto pare, il collegio degli assessoi che in Rheims godeva di una speciale importanza.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tali occasioni irovanti spesso accentate in principio delle curte communali: « Pro nimia opprassione paraperum, ob cnormitate ciericorum, pro pase conservanda, etc. » 7. h descrizione nel Bañquioxy, Ordona. des rois de France, T. XI. Préf. Recherches sur les communes.

A rasi ling-numerote si esprime la proposito l'aluké Grassaro di Nigora nola se bigrafia: - Ommando autem novem se persimem nome in se habet, si capie cosi, comies politicos servituità debitum dominis sennel in auto seivani, et si qual como più discontrati possita depliarmoscitica. Curi e consume ratecture, que servi a bidgi effec. di la si e del resi granti li modo cho circa in condissone dei citiaglia gigli querra:: selum resistà a sai distributa dat capi su como di .

sangue. Ma questi non desistettero perciò dal combattere e dal tendere alla liberti, e benche in qualche aito trascorresse persino un accolo prima che essi potessero ottenere lo scopo, che si erano proposto, pure e' vi giunacto alfine. Memorabili esempi ce ne offrono le città di Cambray, di Laon, di Rheitas ed altre. Giacchè ben pochi furono sul principio quei signori abbastanza accorti da assecondare il minaccioco movimento, e col dare in pari tempo la mano ai cittadini, erigere di concerto con essi nn solo comune. Uno di questi pochi fu il vescoro Baudri di Noron, nell'anno 1405 n. palardi si voloro, nell'anno 1405 n.

Non appena i cittadini poi furono riesciti felicemente a stabilire in una maniera o nell'altra una costituzione comunale, s'affrettarono a a chiederne tosto la conferma al re, e ciò al duplice scopo di procacciar alla costituzione una maggiore importanza legale, e di assicurar a sè stessi appoggio regale in caso di bisogno. E da ciò derivò anche al potere reale un assai grande aumento di forza, poichè i comuni, soggetti ai vassalli della corona ma confermati dai re, entrarono con questi in un rapporto più stretto di protezione, obbligandosi cioè d'ordinario a prestar loro soccorso in guerra. Pure anche i signori feudali ed i proprietari dovettero ben tosto conoscere come essi dalla libertà e dallo spirito militare delle loro città potessero ripromettersi maggiori vantaggi, che non dalla loro oppressione, e però non solo concessero loro ampi privilegi, ma accordarono loro talvolta ben anco complete costituzioni comunali. Nè altrimenti procedettero i re sui loro propri territori, specialmente quelli di Inghilterra in quanto essi erano anche signori feudali su quello di Francia '.

Ma in che consistera adunque il diritto del comusus ??— Basterà qui l'avvertire in generale che l'Communia, come ssociario giurate (dette perciò conjuratio od anche amicitiq) rette da autorità di loro propria elezione, erano principilmente destinati e a sociatame e i cittudini stessi nei loro diritti di libertà e ad assicurare la pace e la sicurezza in generale (il prenche si nomavano anche instituto pacci). I diritti di libertà risguardavano tanto i singoli cittadini quanto l'iniero comune, e senza alcun dubbio i più: importanti me erano il diritto di guerra, contro i signero della città sur'anche in caso di violazione del privilegi, e la giurisdizione propria ed indipendente. Il potere consistera d'ordinario in un consiglio, I membri del quale nella Francia settentrionale chiamavansi solitamente giurati (furati), cal averano un seniore, major (mariry, alla testa )

WARNEDNIG, francos Stagts und Rechtsgesch, vol. 1, p. 282.

<sup>8</sup> Ne tratta egregiamente ed in breve lo stesso autore. Op. cit. §§ 123 seg.

<sup>5</sup> Nulla ceta a che i comuni di Francia si chiamino col Wilda e col Warneloug associazioni difensive: sol che si distingua (locchè non sempre suoi farsi) accuratamente la

Huenz, Storie delle Contitus, ecc.

Che se con una tale costituzione il comune acquisiò forza nelle città, esso però non soppresse totalmente le vigenti institutioni, do aboli i diritti esistenti. Ove pertanto unitamente all'autorità assesoria coesisteva una associazione di cospicui borghesi il consiglio del nuovo comune non foce che porglisi a lato, come avvenuo e seempio a Rheims, Laon, Noyon, Amiens, Tournay ed altrove. E perimenti i signori proprietari e feudali mantennero tutti i loro dirità di sovranità conciliabili colla libertà dei comuni, accontentandosi del resto di esercitarili per mezzo dei loro propri impiegati, prapositi ferefetti.

Di questi tre elementi: il tribunale degli assessori, il comune e la sovrantià signorile si compose adunque generalmente la costituzione municipate delle città della Francia dal XII secolo inso pi. Questi elementi in su sussistettero però dovunque nello sugrado di pienezza, nè con eguale valore nel loro reciproci rapporti e di appunto a questa circostanza da sacrieressi la differenza tanto delle singole costituzioni fra di loro, quanto anche della libertà dei municioi stessi.

Quella poi che meglio d'ogn'altra mostra uno sviluppo regolare e progressivo, è la costituzione dei municipi delle Fiandre, i quali trovavansi sotto la signoria del conte di Fiandra e sotto l'alto dominio del re di Francia 1. Questi municipi erano retti nel XII secolo dai funzionari del conte, i bagli, i quali presiedevano i tribunali, e dallo sculdascio od amman loro subordinato, che dirigeva la polizia; e con questi gli assessori, tolti dal ceto dei poortera ossia cittadini più cospicui, quali comparivano come i veri rappresentanti e preposti dello stesso comune municipale tanto nel tribunale, quanto nell'amministrazione, All'antico assessorato s'aggiunsero però dal principio del XIII secolo in poi nuovi consiglieri (consiliarii), i quali parteciparono all'amministrazione municipale, ma non però al potere giudiziario. Gli è intanto da osservare, che con questi consiglieri anche le inferiori classi del popolo vennero a conseguire una più ampia rappresentanza e partecipazione agli affari municipali, sebbene il carattere aristocratico della costituzione non subisse perciò veruna sostanziale modificazione. L'elemento democratico del comune non essendo mai

cuporazioni Megli antichi cittatini, cume per es i marculorer oque la Parigi, poorterneile città di Fandra e molica litte neeli città inglesi e dancel; piché geuste chito vitte le loro rantici negli antichi commi del liberi, mentre il comune fu una norva associazioni diffensiva, della quale coltarono a far parte anche gli obbligati al pagamento di un erato ed i liberi possibieni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. In proposito la già citata ed eccellente opera dei Waanzönso, Flandrische Staats-und Bechtsgeschehte, vol. 1-iii, 1835-1836.

emerso adunque in queste città se non assai debolmente; il comune propriamente detto non vi potè mai aver vita.

Una consimile costituzione la si riscontra poi anche in parecchie città della Francia settentionale, come per esempio, in Parigi, ove il collegio degli assessori emerso da una gilda di ricchi cittadini negoziani (ia così detta hansa mercadorum queu, alla testa della quale figurava il prepositus mercatorum (pretro des merchanda)) rappresentava i diritti del comune, come il preposto reale rapresentava quelli del rei, hansa nella quale più tardi si aggiunsero agli assessori anche 24 prud'hommes, in qualità di considieri .

Se pertanto furonvi città, la costituzione delle quali era derivasa semplicemente dall'anticio instituto degli assessori, senza che per questo vi sorgesse il comune propriamente detto, ed altre nelle quali la nuova costituzione comunale si erarius coll'assessorato degli anlichi liberi comuni; trovanene però in maggior numero altre con costituzione comunale senza uno speciale collegio di assessori, il quello comune ripristituzione del consume ripristituzione del consume ripristituzione del consumero del consistituzione comuni; ma conseguirono soltantosisoni, in giunero a costituriri in comuni; ma conseguirono soltantosisoni, in del città di privilegi, risguardanti principalmente la libertà personale del cittàticale, e continuando per altro a rimanero sotto il governo del funzionari signorili; valga per esempio la città reale di Orleggia.

Da queste diverse forme fondamentali vuolsi poi distinguere la costituzione consolare nelle città meridionali, ossa in quelle della Linguadoca e della Provenza, la quale, escuturis in modo aftato particure dall'antica costituzione municipale romana, ne dimostrerebbe, secondo akcuni, la condinuata e non interrotta dursta. Semonchè mas coscienziosa dismaina delle testimonianze documentali al esse relative ci aporende

I to nou posso neppur qui réconserve, col RATROUARO et allei, l'arror di conditionisme menicipale remans. Si cità a lai sopo no nedispisso mandrame dell'impressor l'ibrio, che vuolis sia la stessa cosa che l'hause nervationeur! Ma qui non è solo differenza di tempo, de socci di concernitatione del l'archività memoripale; esso non la che na empire nonauxa, con la mai representatio l'autorità memoripale; esso non la che na empire non contra con la mai representatio l'autorità memoripale; esso non la che na empire nonauxa.

A nobe le cità di distineno pertanto, a seconda dell' attantià biro proposta, in possermente di maiere, en inicienza, en pricise V. in proposto II Wassarioni, Franzi. Santi-mai Residepreta, I, I ella, pag. 90. A rappine artempte di efficiata in impropria demonizazione di boroprossimie pri presi dillina cisso il cità, pobrie sona ne riguesta. Immediatamente la loro costituziono Si vegga in proposto; Ordenou, der opia de France, I.XII. Prefi. Residente sur se bosoprosirio (par Basicapora).

che anche in esse lo svolgersi dell'elemento municipale non segui in modo sostanzialmente diverso che nel restante della Francia, poichè anche in esse un tale sviluppo ebbe per solo vero punto di partenza le già citate instituzioni dei Franchi . Epperò senza voler più oltre confutare gli insignificanti argomenti del Raynouard, tolti dall'ordo, dagli judices e dai cives ed anche dalla plebs (chè anche questa sola a lui basta), noi rimandiamo semplicemente i lettori ai già sopra accennati documenti del X secolo, i quali provano l'esistenza di una completa costituzione di assessori nelle più importanti città, come Narbona, Tolosa ed altre; costituzione giusta la quale gli assessori romani erano riuniti ai Goti ed ai Franchi sotto la presidenza del conte o de'costui funzionari. Perciò poi che riguarda la costituzione consolare per sè stessa, essa è da riguardarsi come in Italia, quale una creazione affatto nuova, che apparve alla luce nella Francia meridionale contemporaneamente ai comuni nella settentrionale, e la cui singolarità e parentela colla costituzione italiana si spiega agevolissimamente colla immediata influenza dall'Italia medesima esercitata. Noi però troviamo questi consoli municipali per la prima volta nell'anno 1107 in Carcassona, nell'anno 1130 in Bezleres, nel 1141 in Montpellier, nel 1142 in Arles, nel 1144 in Nismes, dal 1147 in Tolosa e così via, quindi alquanto più tardi che non nelle città d' Italia 2. L'affinità con queste ultime risulta tuttavia non solo dall'eguale denominazione imposta all'autorità municipale, ma ed anche dalle instituzioni sostanzialmente concordi, dalle quali è d'uono concludere che l'una siasi formata sul modello dell'altra. Ciò è provato dal piccolo ed egual numero di 3, 4, 6, 12 consoli sedenti al governo, non che dal modo di procedere alla elezione dei medesimi nei diversi quartieri delle città: - cost, nell'anno 1198 eranvi in Nimes quattro consoli uno per ciascun quartiere della città, eletti da 20 boni viri 1; in Tolosa, negli anni 1152 e 1158 eranvene 3 unitamente a 6 capitolari (capitouls) eguali in potere ai consoli "; in Arles nell'anno 1152 dodici consoli scelti fra i cavalieri ed i borghesi dei vari quartieri 1.

<sup>4</sup> Um rion collentore di dommi, cottlene la filità piriratà de Lanquatto per denz religione bindi (Cleara de Vic. e So. VASARTY) J. V. V. PID-176. I. complication representatione la Indicionale opinione, che le città cui l'entico de doment non abbainch che l'interna e quelle name condicioni, nelle qualle ses i travasso già sotto il representatione del committatione del committe del committe

<sup>2</sup> V. le dimostrazioni nei RATNOUARD e nel WARNEONIG, op. cit.

<sup>5</sup> V. WARNEONIG, op. cit , I, p. 320,

<sup>4</sup> Hist. de Languedos, L. II, p. 479-568.

<sup>5</sup> V. gli statuti di Arles più sotto,

Mentre poi di tutto questo abbiano un'altra prova negli speciali Colegi di rindici (piedice jurniti in Nimes, judice narrie in Aries) i quali derivavano dagli autichi assessori a lutto di consoli, ce ne troviamo poi finalmente assicurati anche adila partecipazione della nobilita al comune munticipale, e dalla forma di governo essenzialmente aristocratica di quest'ultimo, come funzoso per escunpio (gapisousi di Tolosa ai quali non potevano appartenere che le principali famiglia, edi presidi ed comune della città di Montpellier, che nell'amon a 1921 troviamo disiniti o titolo di mobiles. "

E in ciò parmi consista poi anche l'essenziale e caratteristica diferenza tra questa specie di comuni e quelli della Francia settentionale; poichè in questi la borghesia comunale si era riunita in modo che la nobilità delle città rimanesse seclussa di comune e avera stabilito, mediante trattati speciali, i suoi rapporti con questo ultimo, nel modo estesso che il clero.

Le citt della Francia meridionale del restonon conseguirono giammal quella completa indipendenza da ilor osupremi signori, che ottenuto avevano le città italiane; ma rimasero costantemente soggette alla sovranità ed alla giurisdizione degli stessi, sebbene il noudizioni più libere che non fossero quelle deli municipi delle Finadre; l'interno sviluppo di queste città segul infatti piuttosto per le vie pacifiche di convenzioni giuridiche e di trattati, anzichè per mezzo di violenti riscosse e rivoluzioni, come nei comuni, propriamente detti, della Francia; della francia;

Ed ecco perché nell'XI secolo noi vi troviamo anche i borghesis chiamati al interrenier alla sesemble del clore della nobilià, come per esempio nell'anno 1080 a Narbona'; al osservi tuttaria che gii mipiegati dei signori territoriali conservanos sempre, anche nell'epoca della maggior libertà el Indipendenza dei municipi, una parte delle loro precedenti attribuzioni, e che il signore del territorio continuò sempre ad eserviare il diritto di rappresentare all'estero le città da loi dipendenti.\*

<sup>1</sup> V. Warneform, op. elt pag. 28s. molt evenipl dell' minore det cett în questi commit rivorata riel docum dell'Estat de Lamperdec, per eveniple. I, Il, n. 317, d. 1677: « Non nati bomiline (Larassoue, militat, Burpenses et universus alias popular gine et mbarrhadi homas delitates... Lills neutre sensivie Flezanda Aciatis risconsult et utroit true describentatis (etc.). « D. 28s. d. 1697: (quod militat sentremes (di Cairre) et hurpenses Illius villa concerditus cum domino fla xisutori Trenzaval di del in glyrandelmenta, etc. ».

V. esempi di simili trattati nella nota precedente, e molti anche nell'Hist. de Laquedoc,
 II. Prouves, no. 461-473, etc.

<sup>3</sup> Hist. de Languedoc, II, pag. 284. Col visconte di Narbona, Pietro, erano uniti vencovi, abati ed altri ecclesiastici, altre nobili e distinte persone (Ulusives viri ac nobiles), e finalmente Narbonenses ciere ac milittes.

<sup>4</sup> Cost anche l'Hist de Languedoc, t.II, p. 515. « Les consules et les bourgeois depuis leur établissement prirent part au gouvernement des villes de la Province sous l'autorisé des

Chiuderemo intanto la presente discussione sulla costituzione cossolare nella Francia meridionale con un esempio, che prova nello sesse tempo l'influenza della costituzione municipale italiana. Io la rifere dagli statuti di Arles, recentemente publicati e redati verso la metà del XII secolo i quali meritano tanto maggiore considerazione, in quanto che ben pochi sono il documenti di qualche importanza che possediamo relativi a questi tempi primitivi della libera costutzione municiale.

Il più antico di questi satuti, initiolato carta commidare, che l'ditore colloca alla metà del XII secole (1482 1455), tratta dell'instituzione di un nuovo consolato ad Arles, al quale scopo l'arcivescovo di questa città, come è detto nell'introduzione, cooriene con ano commissione di cavalieri e di cospicio ituttadini (grobi eripi). Il commidata adunque ha qui l'istesso significato che a Genova Il compagnata e, vale cio de noso loi l'collegio dei consoli, ma anche tutto il comune, che ad ogni nuova elezione di consoli ricosituivasi di bel nuovo per intero. Esso consistera aduque in una bera associazione, alla quale ognuno dei compartecipanti si obbligavon giuramento per lo spazio di 50 anni, promettendo obbediena ai consoli "Anche gli stranieri potevano, coll'adesione dell'arcive

comtes, des vicomtes et des autres seigneurs qui en avaient la domaine. » - Gli impiegati del signori alla campagna erano di regola bagli, come in Fiandra. Gli impiegati subalterni di quelli di Montpellier si chiamavano curiali, perchè appartenevano alia curia od alia corte di giustizia dei signore, V. Wannelleng, I. p. 325. I propugnatori della costituzione municipale romana troverebbero qui un puovo eccellente argomento in favore di questa, qualera però essi non vogliano considerare che questa denominazione ha ricevuto un significato al tutto differente. - Dell'escretzio della potestà governativa per parte del feudatari l'Hist de Lesguedor ci dà numerosi esempi, per es. t. 11, no. 421 doc., d. 4131 : Sentenza del conte di Tolosa, Alfonso, nella contesa tra il vescovo ed il viceconte di Bezieres. Il vescovo si gravava sopra un giuramento, col quale i suoi borghesi (sui burgenses, quistabant in rait burgis) si erano vincolati al viceconte; il conte decide: ni pradicti fratres absolvant a sacramento et absolvere faciant a consulibus Bitterensibus omnes homines qui morattur in burgis ad ecclesias Bitterenses pertinentibus. • T. III, no. 4. Un trattato di commercio tra Narbona e Genova fu conchiuso nell'anno 4166 in Genova, da parte di Narbona per mezzo dei deputati dell'arcivescovo, della vigecontessa e signora di Narbona e di tutto il popolo. Genaun. Resal sur l'histoire du droit français au moyen âge; £845, L. II, Charin

et contumes, partie II, pag. I-S. Qual libro singulare II primo libro comunica con sieme trattatagia nicht II tillo die 10°74/ere die der für françaie; poi segunos noto it Itilo die pière pianticatives, materiali e documenti di diversustana specie per la storis del diffini trancese e telecto del XII, XIII e XIV secolo, den compane tana bonona partie del 14°. Il tillo III vol., e che per la massima parte non istanno in alcuna prossima relativo col testo che il precocia.

2 - Ego Roymundus Arelatensis archieo, cum consilio quorumdam militum et protoran virorum... Inpovamus, injungtmus et facimus in civilate Arelatensi et Burgoj consolatat. bonum, etc.

5 V. sopra p. 478.

4 - Illi vero qui intrabunt la consolats sic jurabant: Ego, talis, juro consolatum usque ad quinquaginta annos ad bonam fidem et ad bonum intellectum et obedimentum contulum; et si consul electus fuero, non me vetabo, etc. » scove e di intti i consoli, esser ricevuti nell'associazione suddetta!, Ma il numero dei consoli fo allora tabilitio a 12, fra i quali à Cavile, gli altri telli dai diversi quartieri della città!. Per la loro elezione vennero nominati elettori i quali doverano conferire in proposito coll'arciveccoro : I consoli esercitavano l'alta quirisdizione, giudicando e in pari tempo dando esecuzione alle senienze!, essi formavano noitre la supernea autorità dalla quale dipendera into quanto il governo monicipale, in modo però che, trattandosi degli affari di maggiore importanza, come per esemplo di cambiamenti da introdursi nella costituzione, nei diritti consuetudinari, di guerra, e di nuove imposte, i consoli dovessero chiamarea decidere anche l'arcivescono ed il consiglio del consolato; davanti a questi essi portavano eziandio le querele, che tra di loro insorgevano!

Nei posteriori statuti municipali di Arles, che si [ascrivono alla seconda meti del XII secolo (1162 fino al 1202)] l'associazione del consolao appare già come permanente, e chiamasi, come nelle città italiane, comune\*. I 12 consoli sono eletti annanimente\*; il horo consigliar meta biuoni uomini (probì komine). Totto le altre cariche municipali sono ripartite del pari in egual misure fra i cavalieri dei ritti dini\*. Nel tribunale per i giudicati, che avevano luogo quattro volte all'anno, di tre in tre mesì, devono interrenire almeno tre consoli col giudici della curia\*, cole oggi assesori della corte signorile od archescovile, i quali, qui, come in Italia, figurano a come aggiuni si consoli. Totti I proventi del tribunale erano

Nullus extrements recipiatur lu consolitu sine archiepiacopi et omnium consulum consensu et voluntate.

<sup>\* -</sup> lu hoc consolatu erunt duodecim consules, quatuor milites, quatuor de Burgo, duo de Mercato, el duo de Boriano, per quos IIII qui fuerint in consolats regentur et gubernahuntur.

<sup>5 ·</sup> Qui electi fuerint, ut consules eligant, jurabunt quod remoto limore et amore, quos magis esse idoneso espurerint, accundum suum intrilectum et constitum archiepiscopi ad gubernationem elvitasis eligant. •

<sup>4 ·</sup> El accepto regimine consolatus consolatus habebani potestatem judicandi el quad judicatum fuerit exequendi, tam de honoribus quam de lujurits et omnibus allis malefeiis. •
5 · El si discordia aliqua inter nos consules fuerit orta, consillo archiepiscopi et metiori

consulatus consilio eum terminabo.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Staluta sive leges municipales Arelatis. Giraus, i. c. p. 183 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Statuta § 60, De consulibus. « Item statulmus, quod duodecim consules sini in Areiate per annum...» et unusquisque consulum habeat pro salario trecentos solidos... RAT. »

<sup>8 § 125. •</sup> Et idem dicimus de quibuslibet aliis officialibus, videlicei quorum medictas sit militum et alia medictas proborum virorum. •

<sup>§ 60. •</sup> El quod pro condempnationibus faciendis intersiul tres consules cum judicibus curiar, et quod condempnationes fiant quater in anno de tribus in tribus messibus. •

vantaggio del comune '. Questo si era dunque non solo vieppiù consolidato, ma aveva anche compiutamente preso possesso del supremo tribunale territoriale.

Se ci fosse almeno in parte riuscito di provare, anche per ciò che riguarda la Francia, l'impossibilità dell'opinione generale circa l'origine della libertà municipale nel medio evo, potremmo ora dispensarci dalla fatica di esaurire una critica consimile contro quegli scrittori, che vorrebbero far valere la stessa ipotesi anche per le città della Germania, in quanto queste sorsero sulle antiche civitates, in terra altrevolte romana sulle rive del Reno e del Danubio, e tolsero queste a modello della loro costituzione. Poichè qualunque sia la predilezione per l'elemento e per la discendenza romana, come mai lo si potrebbe ammettere, se prima non si fosse pienamente accettata la discussa origine romana nelle città italiane e francesi? Frattanto però ci è d'uopo, onde innanzi tutto esser giusti colla patria nostra, non tralasciare anche su questo rapporto di provare, di qual lieve peso siano per sè stessi gli argomenti addotti in pro di essa ipotesi, e come appunto soltanto sopra basi germaniche si possa spiegare ed intendere tutta quanta la costituzione municipale.



<sup>\* § 75. •</sup> Hem statuimur, quod de judicatura causarum inceptarum in curia Arcistic... mihii hateant judices curie... totum habest commune.

V.

## Le città germaniche.

Egli è innanzi tutto certitissimo, che le instituzioni romane penetrarono in Germania, nel secolo III dell'era nostra, fin oltre il Reno e il Danubio. Polchè, come è noto, l'impero romano comprendeva nelle provincie indicate col nome di prima e seconda Germania, le contrade giacenti sulla riva sinistra del Reno con Magonza e Colonla per capitali, ed inoltre, nel territorio del così detti agri decumates una parte ragguardevole della Germania sud-est tra il Danubio ed il Reno; e finalmente nelle provincie della Rezia, del Norico e della Pannonia, il niù vasto paese del mezzodi, che si estende intorno al Danubio. Su questi territori era sorta in parte da forti piazze d'armi. In parte da vere colonie di Romani, in parte da stazioni commerciall, una quantità di ragguardevoli città, della ricchezza e dello splendor delle quali ci è dato argomentare alcun che dalle rovine qua e là ancora esistenti. Che in queste città poi abbia avuto vigore la costituzione romana, ne fanno fede le inscrizioni in esse rinvenutesi. Talune di esse, come Colonia, fruirono anzi del privilegio, raro assai in queste contrade, del diritto municipale italico (jus italicum) , ed allorquando nel III e IV secolo vi sl diffuse il Cristianesimo, molte furono persino innalzate a residenza vescovile \*.

Ma siccome queste provincie formavano i confini dell'impero cost esse sogglacquero per le prime al ripetuti assatti delle irrenetti orde di popoli germanici ed altri, e soffersero immensamente durante quella lunga cluta nella quale i Romani con equale velocità le perdettero e le riconquistarono. Perciò le provincie dell'agro decumate, comprese con i confini della Germania prima o superiore, furono nel IV setro i confini della Germania prima o superiore, furono nel IV se-

<sup>4</sup> L 8, § 1. D. de censibus (50, 15).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. in proposito il RETTERA, Eirchengeschishte Deutschlands, 1846. Per. 1, cap. 3, le cui accurate ricerche rischiorarono assai questo punto.

colo permanente teatro della guerra tra i Romani e gli Alemani e gli Seroginoni, finchè da uttimo nell'anno 406 i vandali, gli Alani e gli Sveri irruppero oltre il Reno e nella loro marcia devastarono e rovinarono spaventosamente le città di Strasburgo, Magonza, Werna, Spira, e molte attre. La bassa o seconda Germanla divenne del pari nel IV secolo campo di battaglia e preda dei Franchi. Verso imetà del V. Colonia, al dir di Salvino, fo occupata dai omici dei Romani, la magnifica Treveri per la quarta volta distruta e Magonza rovinata dalle foodamenta 'e non fu che nel VII secolo ei vescori romani, come Nicceio in Treveri, Sidenio in Magonzo, Caraterno in Colonia, Villicone in Metz, ecc. ricominciarono in que stecitità la riedificazione delle chiese '.

Nelle provincie danubiane si sparsero nel V secolo gli Svevi, gli Eruli, i Rugi ed altri popoli; gli Ostrogoti si stabilirono nella Pannonia. Anche qui le città romane furono non solo saccheggiate, ma spesso anche completamente distrutte, come per esempio Juvavia, nua delle più splendide e cospicue, che fu rovinata dagli Eruli. Soltanto in poche piazze forti sulle rive del Danubio le guarnigioni romane, circondate da ogni parte dal nemico, poterono ancora resistere, ond'è che, per usare l'espressione di Eugippio nella vita di S. Severino, venisse considerata quasi una liberazione dalla schiavitù d'Egitto, l'aver Odoscre nell'anno 488 tratto di la in Italia tutti i Romani, lasciando così in preda ai barbari tutto il paese al di là delle Alpi 3. Alemanni e Bavaresi stabilirono permanente dimora in una gran parte di questo territorio cioè fin dove esso non era già stato occupato dagli Ostrogoti, prima che questi calassero a fondare il loro nuovo regno in Italia. Vi si estesero pure nel VI secolo i Franchi venuti dall'occidente, i quali sottomisero tanto gli Alamanni quanto i Bavaresi alla loro supremazia, ed aggiunsero al costoro territorio anche il paese alpino della Rezia, importante pe' suoi passaggi nell'Italia, e il quale era stato loro ceduto molto tempo prima dagli Ostrogoti .

Quale dobbiam ora creder che sosse in questi paesi la condizione dei Romani rimasti nelle città? — Certamente non tutte le città surono completamente distrutte, nè joteramente deserte dai loro abi-

Il noto passo: De gubern. Dei, I. VI, p. 885, ed Baiuz. « Non enim hoc agitur jam in Magnatiacensium civilate; sed quia excisa atque deleta est. Non agitur Agrippian; sed quia cettbus piena, Non agitur in Treverorum urbe excellentiasima; sed quia quadruplic est eversione prestrata. »

RETERRA, Op. cit., p. 189 seg.
Vita Severini, § 39, nel Par, Seript. rerum Austr. 1, « universos jussit ad Italiam migrare Romanos; tuno omnos incolor tamquam de domo servitudis Aegiptim, ita de cultifam barbarie frequentiasimm depredationis educti, etc. »

<sup>4</sup> Y. In proposito, sopra p. 423.

tatori, o ridotte in condizionata schiavitù '; di loro infatti troviamo menzione negli scrittori del VI secolo, come per esempio Gregorio di Tours, che riconosce già Colonia e Strasburgo sotto questo nuove loro nome ', non che nei documenti del secolo VIII'.

Benchè poi venga ancora disputato, se siansi mantennti in esse i libert comuni romani, ciò ne pare tottaria così poco verosimile, che, stando agli avvenimenti da noi brevemente toccati, ed ai dati, per quanto scarsi, sulla distruzione compiuta dai conquistatori germanici, si dovrebbero produrre testimonianze d'indole ben certa onde render probabile una opinione siffatta.

Se noi ci facciamo ora ad esaminare il diritto popolare di quelle nazioni germaniche, che vennero a stabilirsi nelle sovra accennate contrade, cioè i codici del Franchi ripuari, degli Alemanni e dei Bavaresi, i quali acquistarono la loro forma attuale sotto il governo del re franco Dagoherto I, morto nel 638 4, se noi, dico, prendiamo a considerare fin dove questi codici lascino supporre che ai provinciali romani fosse accordata una tale libertà, troviamo, innanzi tutto nel codice ripuario, che il vidrigildo pel romano strapiero (advena romanus) importava 100 soldi, cioè l'equivalente di quello, che il diritto salico imponeva pel possidente romano o per il semilibero; ed all'incontro per gli stranieri tedeschi, ossia pei Borgognoni, Alemanni, Frisi, Sassoni o Bavaresi, 160 solidi; e finalmente per i Franchi stranieri ossia Sallci, la misura stessa che pei ripuari; 200 solidi 1. E per gli stranleri romani? Non eravi dunque più presso i ripuari alcun indigeno in Colonia ed al basso Reno? Certo che sì; ma essi non trovansi nominati nello stesso capitolo, sibbene sotto quello dei tabulari . Questi poi erano quei cives romani liberti e semiliberi, che trovavansi sotto il patrocinio della Chiesa ed in condizioni analoghe a quelle dei semiliberi dipendenti dal patronato della Chiesa e del re, i così detti ecclesiastici et regii homines. E siccome questi senza dubbio appartenevano per la massima parte al ceto dei liberi

<sup>4</sup> In una lettera di Salviano (Ep. 4) si raccomanda un giovane di buona famiglia, che era stato fatto prigione in Colonia coi suol; della misera sua madre è detto: « uxoribos barbarvema focatitias manes subdit. «

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greg, Tun., Hist. Franc. VI. 25, « Agrippensem civilatem, que nune Colonia dicilut, » X. 19, « ad Argentoratemem urben, quam nune Stratburgum vocant. <sup>3</sup> Traditiones possessionespus Wizenburgenses ed. C. Zeuss. Spirer. 1842, pp. 10,

a. 739, on page aprimena, acta in civitate argentoratense publice, ci. 0. 54, a 774, in page aleman, acta in civitate argentoratense publice, ci. 0. 54, a 774, in page aleascense in civitate arrazburg, no. 60, a 784, actum toagione civitate.

Eigennoux, Deutsche Staats und Rechtspesch, Vol. I, §§ 38-40.
 Lex Rip. Tit. XXXVI. De diversis interfectionibus, §§ 4-4.

<sup>4</sup> Ib. TIL LVIIL

Romani, e quelli ne indicarano il rapporto giuridico; cost trovati nel sopranotato capitolo ed in altri anche il Romanus Romo col tebellarius ecclesiasticus e regius, parificato a loro negli stessi diritti o come da quelli dipendenti. La formula di emancipazione ussta dal diritto romano ere conoscinta anche dagli l'Ammani e dai Sansi, nei cui codici si dovrebbero ricercare gli antichi liberi provinciali sollanto fira i coloni della Chiesa e del re, stante che i Romani son vi sono mai come tall espressamente mezzionati.

Passiamo ora alle testimonianze dei più antichi documenti tedeschi. Una carta bavarese della fine del secolo VIII parla di Romani della città di Salisburgo e delle sue vicinanze; ma in essa non s'allude evidentemente che a coloni tributari, i quali per donazione del duca Tendone di Baviera, erano passati, unitamente ai fondi sui quali risiedevano, alla chiesa di Salisburgo 5, All'incontro un documento del chiostro di S. Emmerano, datato dal IX secolo provando secondo alcuni l'esistenza di un libero comune romano ed anche della curia in Regensburg servi al dotto Gemeiner d'argomento a provare l'antichissima libertà di questa città \*. E ciò sarebbe senza dubbio se l'intitolazione del documento: Traditio Rotharii cujusdam Romani e le firme dei sottoscritti cires, che voglionsi pure ritenere per Romani fossero meglio assicurati, che non lo siano dalla semplice autorità dello scrivano, che le aggiunse nell'indice del codice 5. Esso documento del resto non contiene vestigio alcuno di diritto romano, sibbene del tedesco: Raterio nel caso di morte dona al chiostro la sua serva Ellinpurga, ch'egli si è acquistata col lavoro delle proprie mani: acciocchè essa, contro un annuo canone di 4 denari, possa trovarvi aiuto e protezione come pertinente al chiostro stesso: ma i tre figli da loro procreati vengono rilasciati in piena libertà : e ciò si fa coll'adesione dei fratelli del donatore colà presenti - formula questa, che, com'è noto, era richiesta dal diritto germanico e non già dal romano. Finalmente nel citato documento non si fa mai parola di Romani, a meno che non si volesse ravvisarli nei cives urbis reviz

<sup>4</sup> L. c. 8, 44; LXV, 2, 3; e così frequentemenie.

<sup>2</sup> Si confronti Eigenous, Op. cit., 1, \$ 25, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Ecceson, op. cit., § 25, a. nota s. Indicatus Armonis ep. Salish. a. 79°, not Eleinmain Junoula, libro del documenti p. 18-31. • Prafectus dux tradidit Romanos et ecrum bibustats manages 80 — commanentes in appradicto pago Saliburgenas per diversa foca etc. •

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anamoni, Subdiac., Ratispon. traditionum S. Emmeran, libri II, L I, c 27, presso li Pzt. Thesaurus asecciotorum. T. I, p. 280; si confr. li Gaustineza, über den ursprung der Sad Repensburg, und aller allen Preitädie etc., 1817, p. 47-57.

<sup>4</sup> Cost secondo l'indicazione di GENEUNER, op cit., p. 68, nota.

L. c. Pratrisque quoque meis præsentibus, nomine Allino et Alaunino et in utraque re, id est, feminæ filiorumque, libenti animo consentientibus.

Radasponensis, davanti ai quali viene stipulata la donazione; ma fondata affatto sul falso è l'opinione, per la quale i ciese vengono sempre ritenuti come ciese Romani; poichè, come con molteplici prove io venal già dimostrando, questa denominazione era adoperata in modo affatto generico e valeva per qualunque abiatore di uzittà : al che può nazi servir di prova anche il presente documento, avvegnache le firme delle persone sottoscritte siano tutte d'origine tedesca, ed i funzionari nel medesimo sottosegnati, un sotto vicario (del conte) ed un doganiere, accennino a tutt'altro fuorchè a costituzione romana a.

Se gli antichissimi lihri del diritto germanico pertanto, ed i più vecchi documenti ci rappresentino in Germania gli assoggettati Romani in uno stato di personale oppressione, risultante da schiavitù o per lo meno da imperfetta libertà, reputiamo forse conciliabile con ciò anche una certa continuazione della curia e di altre instituzioni romane a un dipresso nelle condizioni in cui l'abbiamo ammessa anche in Italia nelle Curtes langobarde; ln tal caso tuttavia le posteriori lihertà dei municipi non potrehbero essere in più stretta relazione con esse instituzioni di quello che lo siano colle antichissime disposizioni del diritto di corte, peile quali erasi formata la costituzione romana. Senonchè avendo alcuni voluto scoprire quest'ultima non solo nel diritto signorile di corte, ma anche nell'antichissima costituzione di molte città germaniche, e ciò nel modo stesso con cui si aveva già tentato di fondare su di essa l'origine della libertà municipale in generale, gli è nostro assunto preciso l'esaminare coscienziosamente anche queste prove, facendo però precedere la rivista dei più importanti scrittori moderni su tale argomento.

Nell'opera: « Sull'origine della città di Regensburg e di tutte le antiche città libere (1817) » Gemeiner fa derivare la libertà della

I V, più sopra p. 124, p. 354 e seg., poi p. 594, nota 5.

<sup>\*</sup> Astron motion box corum eleibus urble regia. Radiapponente quorum monitas cermuntur in subbetic Landeli subbeticaria urblata; Astron parte in eleibus, Astron (Adamsas, Ragisof, Raster, Vasolfind, Raster, Binnald, Ounia, Vasolo, Vasoloi, Adalmat, Raci. - Radi incontro Escensos (Pentaler Raci-band Rockit penta), 1, 58. An cita si qui in passo della Vila S. Corbinissi et arbitose, c. 35 (presso II Ministratusce, 1964 Frisings, t. U. Burr, p. 17) «cellam modelia Romana, nomite Dellinolis Percension piedes récig.; \*\*

città di Regensburg dal ceto mercantile romano, il quale durante la conquista dei popoli germanici, in quei giorni di angustia generale, fu il solo tanto fortunato da potersi mantenere ne'suoi diritti e nelle sue libertà (pag. 27). Questo ceto avrebbe pol formato un'associazione ed in progresso di tempo si sarebbe elevato fino a divenire una comunità, i diritti della quale in un certo periodo di tempo, alla fine circa del XII secolo, sarebbero stati estesi anche ai mercatanti tedeschi e da ultimo a tutto quanto il ceto industriale (pag. 50-59). Ma giungendo l'autore a poter persino asserire «che città libere propriamente dette non sono se non quelle, che, al pari di Ratisbona, già fin dal tempo del Romani avevano avuto diritti municipali ed un numeroso e ragguardevole ceto commerciante; quelle, nelle quali i mercatanti, anche dopo la caduta dei Romani, avevano conservato l'esercizio dei diritti municipali precedentemente acquistati, unendosi in associazione od Anse, ecc.; » egli con questa scoperta si lusinga nientemeno, che di avere posto la una luce affatto nuova « l'origine di tutte le antiche città e persino delle antiche republiche d' Italia » (prefaz.). - E questa mal fondata ipotesi meriterebbe tanto poca considerazione, quanto l'incidentale asserzione dello stesso autore: che la Baviera non appartiene propriamente alla Germania 1, se altri posteriori scrittori non fossero stati da essa indotti in errore,

Eichhorn fu incontrastabilmente il primo, che colle sue ricerche -Sull'origine della costituzione municipale in Germania aprisse la strada alla vera intelligenza istorica del municipio tedesco nel medio evo 1. Come è noto, il principio della nuova costituzione o del libero governo municipale viene dall'Eichhorn collocato principalmente nel diritto territoriale (Weichbildrechi), sorto dall'ampliamento delle immunità ectelesistiche, diritto il quale era stato già fin dal X secolo concesso a pressoché tute le città vescovifi. Coll'unione cioè

ed lo non purel in diabbio questa asserzione del venovo Aribbone di Preiningne (m. 784), sestione sensi el collegtia di un mirrobio operato colle sona del Santo; policità potra mirrobio perato colle sona del Santo; policità potra mirrobio cassere che al Revanere, come pella licria Curienne, abisassero anorua liberte e nobli i romanol, i quali formassero norbe una crioliza a si, escan che per colò diventi più revenimale l'esistenza della continuzione municipale romana in fistalibona odi in altro longo della Germania pro-prisamente deita; si confronti socca, n. 459.

I É assal caratteristico pel tempi, che GERRENER nell'anno 1817 provi una specie di orgoglio parifottico bavarese nell'asserire che la Baviera stast ora finalmente staccata dall'ornione dei popoli germaniel, ed abbia, colla sua nuova sovranità, riguadagnata i' antica indipendenza, P. 30, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeikzdarift für geschicht. Rechtzoissenschaft. Vol. 1, p. 147-247, Vol. 11, pag. 165-217, 1815, 1886, Uopera del Gussansch é comparsa brasi depo questi lavori; ma, ciò che è strane, essa one li considera mal e s'accontenta di aver rignardo soltanto alla preredrate opera dell'A. Regenburgische Caronik.

del potere publico col signorile nelle mani di un solo, tutti gli abitanti della città, liberi e non liberi, si raccolsero per la prima volta in un solo comune municipale. Se non che il diritto territoriale, essendo stato esteso agli uomini liberi, assunse le forme di un mitigato diritto di corte, presso a poco nel modo indicatori dal codice municipale di Strasburgo del X secolo. La trasformazione poi di guesto diritto di corte in un'altra costituzione, nella quale esso non è più così facilmente riconoscibile, Eichhorn la fa dipendere « dalle guadagnate libertà municipali, le quali potrebbero essere derivate dalla originaria costituzione romana di alcune città germaniche 1. » Come segno caratteristico di queste ultime citasi poi il consiglio municipale, il quale già sin dal principio del XII secolo si riscontra sotto la denominazione de' consoli (più di rado sotto quello di senatori): come per esempio nel codice municipale di Friborgo dell'anno 1120. concesso dal duca Bertoldo di Züringen a questa città da lui fondata nella Brisgovia, ad imitazione della costituzione di Colonia. E mentre il nome soltanto sarebbe nuovo e venuto fin dal tempo degli Hohenstaufen dall' Italia in Germania, l'instituzione invece risalirebbe a remota antichità. Si citano in proposito i glà mentovati cires di Ratisbona del secolo IX, boni viri d'altrove, e principalmente la costituzione di Colonia. Poichè, a sentir costoro, i consoli di Friborgo sarebbero stati foggiati sui funzionari di quella associazione, che esisteva in Colonia sotto il nome di Richerzechheit e la quale del resto si spiega naturalmente coll'ordo della costituzione municipale romana, nella maniera stessa, che anche i borgomastri e gli impiegati da essa eletti corrispondono ai duumviri ed ai decemiviri o principali 1. Serve di prova a costoro la partecipazione dei membri della Richerzechheit alle attribuzioni di polizia ed alla giurisdizione volontaria, Poichè appunto queste attribuzioni, che in Germania si conferivano ad una autorità puramente municipale o ad un consiglio di città, erano un'eccezione alla regola, una libertà affatto speciale, che per la sua origino chiamavasi libertas romana, e che poi si estese a tutte quelle città i privilegi delle quali direttamente o indirettamente ripetevano la loro origine dal diritto municipale di Colonia 3. Una tale e non interrotta continuazione dell' antica costituzione comunale romana, quale verificossi a Colonia, notrebbe poi estere ammessa con molta verosimiglianza anche per Treveri e Ratisbone. Anzi l'esistenza dell'ordo si sarebbe

<sup>1</sup> Op. cit. Vol. I, p. 227.

<sup>\*</sup> Op. cit. Vol. II. p. 193 e seg.

<sup>3</sup> Op. cit, Vol. II, p. 206 e seg. 233 e seg.

indotti a sospettarla perfino in quelle antiche città, ove il diritto di corte avera tolto di mezzo il municipio romano. In questo caso tuttaria l'evelo sarebbe estot rappresentato dai ministeriali nel senso, che anche questi prendevano egualmente parte al governo della città. E' viene frattanto ammesso, che questi al pari delle maestranze siano sorti dall'ampliato diritto di corte (ho/rech).

Ciò che Eichliorn pone come una semplice supposizione, volte il Gaupp portare a piena certezza in una diffusa trattazione risguardante specialmente la costituzione di Colonia \*. Relativamente poi alle città romano-tedesche « le quali anche in Germania precedettero tutte le altre, » egli mette fuori l'opinione (prefaz., pag. 5), « che tutti quanti i comuni municipali romani o rimasero liberi, come per esempio a Colonia, o divennero servi come per esempio a Strasburgo, e da ciò sarebbe poi stato condizionato il posteriore svolgimento delle loro costituzioni. » Per ciò che riguarda innanzi tutto la città di Colonia. l'antica curia in essa mantenutasi nella Richerzechheit certo « in rapporti alquanto subordinati » verso le altre autorità, specialmente poi riguardo al collegio degli assessori nel periodo di tempo dal IX al XIII secolo; « rafforzata e consolidata dal contatto cogli abitanti germanici della città » risorse poscia a nuovo splendore e dignità (pag. 90). Poichè nella instituzione del consiglio municipale sorto dalla Richerzechheit, l'autore riconosce in fatto : « una vittoria dell'antica costituzione municipale romana su quelle parti sostanziali della costituzione di Colonia, che per la loro origine appartenevano alla costituzione dei gau e delle immunità » (pag. 240). E non solo la Richerzechheit è da considerarsi come una continuazione dell'antica curia, non solo « i borgomastri da essa eletti sono da derivarsi immediatamente dal Magistratus dell'epoca romana; » ma anche le corporazioni industriali non sono altro che « gli antichi collegi od ordini; » che anzi nei tribunali delle singole giurisdizioni ecclesiastiche riscontra il Gaupp un Interessante esempio della parte che anche i plebel prendevano ai publici affari dell'antico municipio romano, quale appunto per le città dell'Africa, lo avrebbe il Savigny già (pag. 362), dimostrato.

Se in tale argomento Gaupp andò più oltre che non Richhorn, ed in modo che pare meno atto a raccomandare l'ipotesi da essolui propugnata di quello che a farla ripudiare: egli però d'altra parte ammette rapporti più liberi nella trasmissione del diritto municipale di Colonia ad altre città, giusta i quali rapporti del ecupo romano

<sup>4</sup> Op. cit, p. 217 e seg.

<sup>2</sup> Uber deutsche Stadtegrundung, 1824.

proprimente detto ben poco vi sarebbe rimasto aderente; dippiù rilevata a ragione la troppo grande semplicità della costituzione Friborghese, quanto si consoli, che in questa costituzione esistevano, li deriva piuttosto dagli assessori, che non dal consiglio della Città di Colonia (ppg. 381 e seg.)

Da ultimo anche il Dönniges ha portato un giudizio siffatto sui municipi romano-telecchi, e lo ha con maggior certeza nuova sui municipi romano-telecchi, e lo ha con maggior certeza poichè è provato che ancora nel IX secolo i Romani erano nel prima considerati come cittadini, e che nel X vi esistevano ancora traccie di costituzione romana. Anche in essa però dere pure averavuto luoro un amalgamento delle instituzioni germaniche colle romane, poichè sovrappostosi il comune germanicho all'antico radio camune.

\*\*ambidue si fusere anche qui, come nelle città lombarde, in un solo comune.\*\*

Fra gli opnositori dell'Eichhorn, in quanto alla opinione circa la non interrotta continuazione della costituzione romana In Germania, sono da mentovarsi specialmente l'Hüllmann, il Maurer ed il Wilda, L'opposizione del primo riguarda principalmente la città di Colonia. ove secondo lui la costituzione romana scomparve già fin dal tempo del primo Clodoveo, e dove l'originalità tedesca si addimostrò nel modo il niù completo . Maurer combatte in egual modo la costituzione romana in Regensburg, quantunque egli ammetta l'influenza romana, in quanto nei luoghi romani, ancora conservatisi, fossero sempre rimasti trafficanti liberi ed industriali 1. Wilda poi, nella sua opera « Sulle gilde del medio evo » (1831) fa a buon diritto osservare l'importanza che queste eransi acquistata nei municini: importanza per la quale la Richerzechheit fu recata a nuova e chiara luce. Ma siccome dono tutto questo la contraria opinione ha ancora i suoi difensori, così el sembra tuttavia necessario il sottoporne gli argomenti ad un esame ancor più accurato di quello che finora non sia avvenuto.

<sup>1</sup> Dönmans, Gesch, des deutschen Kaiserthums im 14. Jahrh. Das drutsche Staatsrecht und die deutsche Reichsverfanzung, Theil 1, 1842, p. 213-254.

<sup>\*</sup> Höllmann, Städlemesen des Mittelalters, Vol. II, 1817, pag. 262 e seg. Dello streso, Ursprung der Stäude in Deutschland, 1830, p. 470.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maunen, Ber die bairischen Sädle und ihre Verfassung unter der römischen und fränklischen Herrschaft, 1829.

## CRITICA

DELLE PROVE ARRECATE A FAVORE DELLA CONTINUAZIONE DELLA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA IN GERMANIA

Per quello riguarda intanto la città di Regensburg, avendo noi già in proposito considerati tutti i più importanti documenti del IX secolo, che avrebbero dovuto provare, secondo Gemeiner, la presenza di un comune romano composto di mercatanti, oppure, secondo Eichhorn, l'esistenza di un consiglio municipale romano composto di decurioni; ed avendo noi già veduto come in essa città non esistesse che un libero comune germanico, oppure, se così vuolsi, un comune misto romano-germanico, subordinato ad un proprio conte o burgravio , crediamo di potercene sbrigare con poche parole. Nei documenti citati Regensburg è indicata col nome di città regia (civitas publica) 1. Una descrizione di essa dell' XI secolo distingue dalla città regia (pagus regius) una città ecclesiastica (pagus clericorum), e da ambedue poi una terza detta anche nuova (urbs nova o pagus mercatorum) s. La ecclesiastica era sorta dall'unione di molte immunità ecclesiastiche ed aveva in pari tempo compreso ne' suoi confini una parte della città antica. La città nuova all'incontro doveva la sua origine alla posteriore aggiunta di recenti edifici ed all'ampliamento delle mura cittadine. In questa poi abitava la classe commerciale, ed erano, una contrada dei Giudei (ad Judeos), una contrada de' merciai (ad iustitas), poi anche una contrada degli Italiani (inter Latinos) - ed è qui appunto che credesi trovare le in-

N. Cod. Trad. S. Emmeran. c. 42 (net Per, op. cit.), ove Papo vien chiamato a vicenda urbis profestus e comes.

<sup>\*</sup> MELCHELBECK, Hist. Prining. P. II, pag. 90. Instrum. n. 418. Placito dell' 802 sotto la presidenza del messi di Carlo Mugno in loco Reganespure civitale publica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Geneinea, op. ett. p. 78 e seg., ove è l'estratto della Epistola presbyteri ad Re-ginucardum abbatem, la cui compilazione si attribulsce all'a, 1056.

<sup>4</sup> GEMEINER, op. cil. p. 53, nota 80.

dubbie vestigia di un antico comune romano. Ma la topografia stessa di Regensburg non accennando, che il quartiere dei mercanti costituiva appunto la città nuova, bisognerebbe in tal caso anche ammettere che l'antico comune fosse stato respinto dalla sua propria città . Quanto artificiosa e strana non appare pertanto una tale ipotesi! E non è dunque ben più semplice e naturale il supporre che a Regensburg, la quale, secondo la biografia di S. Emmerano scritta dal vescovo Aribone, già sin dall' VIII secolo fortemente munita di torri e di muraglie era divenuta una piazza sempre più importante di commercio, fossero venuti a stabilirsi mercanti stranieri, Giudei, Valloni ossia Italiani e Francesi, e che per tale concorso fosse sorta col tempo anche una nuova città \*9 Stando poi alle indicazioni fornite da quella antica descrizione di Regensburg, il senato e la plebe furono quelli che vennero nella determinazione di riunire questa nuova città coll'antica in un solo corpo e circuito di mura 3. Ecco, si grida, la pretta e vera costituzione municipale romana; e perchè non piuttosto la costituzione di Roma stessa? Che in vero, per quanto mi consti, in tutto il medio evo non si dà esempio alcuno, che sia esistita giammai una curia che fosse denominata senato: sibbene abbiamo veduto, che questa denominazione servi in allora ad indicare i grandi e la nobiltà in generale 4; e giusta nn'altro esempio appartenente al caso nostro dobbiamo anzi osservare, che per senatori municipali non sono da intendersi se non gli assessori, i quali primi ancora che nelle città germaniche esistessero i consoli, rappresentavano in esse la antorità municipale propriamente detta. Parlo dei senatori di cui si fa menzione in un privilegio imperiale rilasciato alla città di Treveri nell'anno 1104, e che Eichhorn cita come prova della continuazione dell'antica costituzione romana nella città in quistione 5. Poichè dall' accurato esame di esso documento rilevasi invece, che in esso! non trattasi ne di

<sup>4</sup> Solo pochi fra i mercanti abitavano nell'antica città · aliquibus mercatoribus intermixtis. » La denominazione im Romlino, ancora in uso per una strada o contrada nella città nuova (non, come opina il Dönnicus, nella città antica, si confr. il Geneziere, p. 24 e 47) non prova naturalmente più di quello che provi il Romanano in Francoforte sul

Meno. \* Latini si chiamano tanto gli Italiani quanto I Francesi, V. Du Cange, Gloss. Galli o Valloni trovansi anche in Soest, V. li Diritto municipale di Soest, presso Emminenaus, comment. in jus Susateuse antiquiss, 1755, ove è detto nell'antichissima compilazione intina, § 13: · Preterea juris advocati est, hereditatem accipere Frisonum et Gallorum; ·

e nel tedesco Schnaa: der Breysen und der Walen Erve. 3 . Tunc plybs urbis et senatus... muros urbis occidentali parte deposuit, ac... monasterium hoc more cingens inibi Inclusit, hocque urbem appellavit novam. . 4 V. più sopra p. 539 e seg.

<sup>5</sup> Eigensonn, Zeitschrift, Vol. 11, p. 173, nota 174, p. 216.

consoli e decurioni in generale, nè di quelli di Treveri in particolare, sibbene unicamente — di assessori della città di Coblenza '.

Proseguiamo ora ad esaminare, se la continuazione della ostituzione roma sia meglio provata per ciò che riguarda la città di Colosia. — La più antica forma della costituzione di questa città risulta; come è noto, principalmente da un documento dell'anno 1109 sulta giurisdizione del burgravio e del patrocinatore, e da una sentenza decubraria dell'anno 1208 sopra certi punti di una contesa sorta tra l'arcescovo Corrado di Hochstaden e Colonia stessa s. Giusta tuli documenti, i tratti fondamentali di quella costituzione erano i secuesii:

L'alta giurisdizione, tanto negli affari spirituali quanto nei temperalia, pettava principalmente all'arcivezcoro il quale perciò figarua come signore della città 'Biogna però disting quere questa signore dell'arcivezcoro sulla città dalla signoria fenalale ch' egli areva si vassalli, c'alta sua sovranità sui ministeriali: e distinguere pur l'diritto municipale dallo ecclosissico, dal fendade e da quello de-

S HONTHEIR, Hist, Trevirensis dipl. Tom. 1. p. 482 e seg. HENRICI IV., dipl. a 10%. Sopra domanda dell'arcivescovo Brunone di Treveri, si conferma : « Telophum confinmitanti a domino Poppone archiprasule Trevirensi fratribus Sancti Simonis antiquitus traditus, sicul idem venerab. Bruno archiep, ab ejusdem loci scablaus Bervico, Godeberto, Eretberto, Wickardo et universa familia..., quid a ringulorum locorum navibus, quidre is eodem loco teknel antiquo jure solveretur, dillgentissime exquisivit, » segue l'elect delle gabelle, e delle imposte di alcune arii (dei panaitieri e calzolai) di Coblenza: » pro hoe autem dabunt (sc. fratres S. Simonis) teleonario et octo senatoribus bonum pisten. teleonarius autem dabil sex sextaria vini et caseum, etc. » Si vede che i sensteri nu sono altro che i sopra citati assessori. Il finc., pei quale fu conferita la sopradettagabella ai monael di S. Simone, è dell'a. 1012, e trovasi nell'op. ett. p. 379; la gabella viete toli desig- ata come: « thetonium quod a pertranseuntibus navigio universis et in foro Cosfluentiar solvitur. . Un altro esemplo di assessori col titolo di senatori ci è porto dagi statuti del così detto Niderrich , sobborgo di Colonia, che aveva una separata cositozione comunale: § 5. « Comes et advocatus noster tria habeut placita legalia. « j 6. » is his placitis XII senatores nostre parochie super hereditates nostras jura dicent, etc. . f. CLASEN, Materialien zur Stalistik des niederrhein. Ereises , 1781. 1 Jahrpany Vol. 1. Dag. 492

<sup>2 (</sup>ALK, Bossart) Seurris ad radicem postia, ossia estita relatione, loco libeli, esta quale si discorre dell'origine e della fuodazione della città di Colonia sual Rena Seu-1729, p. 191 e seg. n. 28, p. 213, n. 77. Il primo documento trovati ora stampatopia sultamente e secondo l'originale nel Lacowalky, Orhundenbuch über die Geschicht des Nederrichius, VOI, 1,184, p. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Della costituzione di Colonia trattano in Ispecial modo Excusora, Garre, Williamelle Op. citate; si aggiunga tuttavia la buona monografia di I. Burrerappi, Correl non Bochsiedes, Erzb. von Colin. 1843.

<sup>4</sup> Nella sentenza d'arbitrato, d. 1158, emessa da una commissione, alla testa della quie trovavasi il celebre Alberto Magno, si cita l'asserzione dell'arriversoro, esser egli: summas judez e d'emissa civitatis » (§ 18); ma i giudiri arbitri aggiungeo: s sund inne in sprittabilios quam in temporalibus sub ipso et ab ipso judices juradictionem bibentes.

vitù. La corte ed il tribunale dell'arcivescovo erano formati da'suoi fedeli (fideles), dai vassalli, dai ministeriali e dall'alto clero : le mansioni del tribunale municipale venivano da lui dimandate ad nn patrocinatore (rogt) il quale non è punto diverso dallo sculdascio 1, e ad un burgravio, che esercitava l'alto dominio indipendentemente dall'arcivescovo, perchè egli al pari di quest'ultimo, ne era investito immediatamente dall'imperatore 3. Amendue queste cariche però erano feudi ereditari di cospicue famiglie cavalleresche ; coloro poi, che ne erano investiti, d'ordinario non esercitavano in persona l'ufficio di giudici. ma, accontentandosi di ritrarne i proventi, si facevano rappresentare nelle loro funzioni dai giudici propriamente detti (judices) e da loro medesimi nominati 1. Le sentenze nei tribunali municipali erano pronunciate dagli assessori (scabini) del comune, i quali costituivano in pari tempo la vera autorità municipale, e reggevano come tali la città fin dai tempi i più remoti, lasciando tuttavia l'esercizio dei diritti sovrani all'arcivescovo, e giurando di conservare il diritto originario della chiesa e della città . Essi duravano in carica per tutta la vita, e si tenevano in numero completo mediante elezioni fatte tra loro medesimi 7, nel che poi vennero dall'arcivescovo Corrado accusati di abuso, perchè a loro piacimento e come meglio loro tornava conto, ora lasciavano che a pochi si riducessero i membri del collegio, ora smisuratamente ne accrescevano il numero. Il quale pare fosse legale solo quando ascendesse a 24, poiché

Sentenza d'arbitrato d. 1238 § 8 sul gravame dell'areiv.: - Judices quos Burgravius et advocatus Colon. Institueruni: - la replica del giudici arbitri li chiama ofosri. d'Che agli assessori spettames il governo nella cirà, è riconocatuto dallo stesso arcivesovo.

e V. un esempio; Securis ad radicem, Doc. n. 78, Sententia Conradi Archiep. Col. in Polotic noutro, n. 1329.
1 V. Dos Weisthum del horgomastr, degli aspresori e degli officiali della Richerzechheit

dell'anno 1169, Op. cit. - Advocatus noster, qui in codem privilegio Scottetus archiep. col. nominabatur. -

<sup>3</sup> Il passo relativo, inito dal documento del 1169 è faisificato nel Rosant: esso suona secondo J'originale nel Locantatti": i lemo confliciotatiri in codem privilerio, suo diffurgarviasi una sobierna Rosanam judicii do imprevi ment, fuquo bisso cola ivis est qua discitati et nos, proceribir potenti llio, qui de jure forrint proceribodi, el cilam polerili proceriptosa de o in lus suumi in que pruns forranti retilore.

A Nei doc no. 37 (Security) l'arcit. Pippo Investe del patronato ereditario Gerardo, cavallere di Eppendori. I nobili di Arberg tenevano il burgraviato, L'arciv. li chiama ambedue, patrono e burgravio, nos fideles, Doc. no. 28.

<sup>\*</sup>Loc agil assessor speciasse u governo nesa cuta, e reconocutuo cano stesso arvivenova en [3 35 del 200 gravane. Qo, cit. - liem quod cum s'esolaria Colonisses et debito jus ecolesia se civitatia tenentur defendere el conservare a en ratico de inporsam consusio esculuita Colon; consentiente fames arbeigiacopo, ab antiquo consusverni practipus gubernari.

Il passo nel decumento d. 1109 secodo il Lacousiar suona: « Quod juris est dicil

Il passo nel documento d. 1409 secondo Il Lacomellat suona: « Quod juris est dicui Burgravil., la sede Sonhanius locare Scabinos a Scabinis electos. » Nel Bossant sono ammesse le parole a Scabinis.

tanti ne nominò apputo lo stesso arcivescovo, allorquando egli sel-Panno 1939 o sun colpo di mano riformò il governo delli citi, allo scopo di trasferire il potere dalle mani delle famiglie patrise in quelle del comune da lui dipendente. Oltre gli assessori furuso allora nominati anche dei fratelli degli assessori fururare scoluenza; i quati a quanto pare erano assistenti, che riunivano contemporasmente in sè stessi l'immediata condidatora all'assessorito.

L'assessorato (Schöffenthum), il quale ripeteva la sua origine dall'antica costituzione del comune germanico, era ormai divenuto il punto centrale della costituzione municipale. Ma questo stesso comune municipale dividevasi in classi ed associazioni di diverse maniere, Cittadini cospicui e potenti (majores, potentes), elevatisi a ceto patrizio, dominavano ed opprimevano la borghesia comunale. Essi vennere però accusati di aggravare arbitrariamente di imposte le confraternite ed il comune dei popolani 3, di prendere per denaro sotto la loro protezione, come presidi delle confraternite o come patrocinatori di privati, ora questi ora quelle, e di esigere od estorcere incompetente mente servigi non dovuti da altri '. Questi patrizi avevano dunque occupato contemporaneamente i posti di assessori e tutte le altre cariche municipali di qualche importanza, e ciò deve almeno aver derato finche all'arcivescovo Corrado non fu riuscito di mandare ad effette colla forza la sovracennata riforma. Per la loro origine poi appartenevano essi di sicuro alle antiche famiglie libere, ed erano probabimente ricchi trafficanti d'una volta, che avevano rinunciato al commercio per darsi alla vita dei nobili. Precisamente come i poorters nelle città della Fiandra, essi componendo così un comune di cospicui cittadini, formavano in pari tempo una corporazione separata o una gilda, la quale dal momento che il Wilda ha dimostrata l'esistenza di consimili associazioni assai analoghe fra di loro, non solo in Inghilterra e in Danimarca, ma ed anche nelle città della Francia e della Germania s non puossi più chiamare chimerica.

Corrado destilitui 6 dei 17 assessori d'allora, non lasciando in carica che il solo firmone Crantz (V. Securis, no. 78, p. 280). Porcia vi aggiunze altri 23 assessori, sogliendon moli delle arti, e nominandoli a vita; stabili isoltre che in futuro la nomina degli assessori soffaceissone delle confirmente del facesse fin comune da tule dai colegio degli assessori colfadeisone delle confirmente (A. no. 79, p. 281). Y. Sul prossi tottoro 3. Benezamar O., of., in. p. 182 or.

<sup>2</sup> Securis, no. 78 e no. 80 • Scabinus vei frater Scabinorum, etc. • Si confronti Walds. Op. cit., p. 480 seg.

<sup>8</sup> dribărato § 88, « quoties placet majoribus civilatia... quorum exxitonum acus potasi frateratiotes et ali populares, qui communidas appellantur e sic depasperantur. « 10. §§ 15, 34, 39, « ex quo evenit, quod illi potente aliquos de frateralization hajo-

<sup>4 80. §5 15, 34, 35.</sup> ex quo evenit, quod illi poiendes aliquos de fraterilitation bujormodi pro sua pocunia in suis excessibus ae delictis defendunt, ab aliquibus etiam serviti indicibita exigurat et extorquent.

<sup>4</sup> Quanto ho osservato più sopra che debbansi cioè distinguere le nuove gilde dei comus

Egli è del resto universalmente riconosciuto, che la tanto discussa Richerzechheit altro non fu se non una zeche o gilda formata da ricchi e potenti 4. Nella sentenza decisoria, di cui sopra, essa vien indicata col nome di confraternita (fraternitas), appunto come le altre corporazioni del comune, tra le quali però dessa era non la più cospicua ma soltanto anche la più antica. I membri di essa sono chiamati officiales non perchè impiegati, ma perchè membri dell'officio (officium), ossia della corporazione 1. Essi avevano i loro appositi presidi (rectores) 3, e convenivano tutti insieme nel palazzo di città (domus civium), ove poi, come è detto nel gravame dell'arcivescovo, compilarono gli statuti, che volevansi introdurre, senza la sua approvazione, come diritto consuetudinario 4. Essi possedevano inoltre l'incontestato diritto di eleggere annualmente, ben inteso tolti tra loro, i borgomastri (maqistri civium), ai quali per altro non competeva che un potere esecutivo e di polizia, non mai giurisdizione di sorta propriamente detta . Le vessazioni esercitate da questi durante la loro carica contro i minori cittadini, sono poi da ascriversi principalmente all' abusivo dispendio, al quaie erano costretti nell' occasione della elezione, in donativi cioè agli assessori, ai membri della Richerzechheit e ad altri ". E si pare inoltre, che essi fossero in numero di due, dei quali uno restava in carica quando l'altro ne usciva 7.

della Francia dalle antiche giide cittadine, vai del pari per le usove società di patrizil, come per. es. a Francolorte sul Meno, a Lubecca, della società dei monetatori, eco.

Höllumann preferisce in proposito una stravagante e al lutto romanzesca spiegazione.
 Gesch. des Ursprungs der Stände, 4830, p. 522.

<sup>9</sup> Gió emerge assai chiaramente da molti passi dell'arbitrato, ma specialmente dal § 24, «quod odificiales, qui dicustur in Richerzezhotti, Si confronti il Garpe, Gu. cia, pag. 241 esq., ed il Wittan, p. 173. Anche nel documento d. 1409 non è punto necessario di vedere soltanto i presidi delle corporazioni negli officiales de Rigirzepheide che l'ardvesouvo fece venire a selo obspinamente e cogli assessori.

3 Sceuris Doc. no. 78, d. 1939. De fratribus vero Scabinorum et illis qui rectores erani officii dicti Richerzechelt.

4. Arbitrato § 37. - Bern quod officiales de Richerzecheit in domo Circium convenientes inclo ipao Archiepiscopo, statuuni quidquid volunt, et statutum tale volunt pro speciali consoqualities servari el pre. -

4 Arbitralo d. 1258, § 21-27.

\* B., § B. Gil arbiter skaldlitmos perité de la brognosatet éstett ultimamente doverser dute no più denare, na solo ja deconater nimera de cer a el priva e faut di cera per il magistire risismo ( rimato in carica), e due e cuitile silorema, qui en de fratteritate quarte la factura della della contrata l'intervadate il ne e cera per il magistire risismo il quarte per della contrata risismo piatre ma bargarri el agli assessori derante il tiempo di tero carica, sulte recollic correcta, silori in bargarri el agli assessori derante il tiempo di tero carica, sulte recollic correcta, silori el carica della contrata de

7 Ció rilevasi dal passo succitato dell'arbitrato, ed è confermato da ciò, che nei XIV se-

Oftre al tribunale degli assessori eranvi poi nelle diocesi ad esso uli sottoposte certi tribunali secondari, nei quali, come davati sgii assessori nel palazzo di città, compieransi atti di volontaria giurisinizione, e poteransi noltre decidere punti contenziosi di diritto, una l'oggetto loro tuttavia non avesse superato il valore di 5 sodi. Ed a tal nopo venivono eletti apposti impiegati (officiati, officiati), della Burrichter tolti dalle rispettive diocesi e i quali pure averano i loro nalazzi ner sedervi a tribunale (domus purchalice) 1.

Le confrateraite o mestranze del minori cittadini si eleggerato se parimenti del presidenti (magistra), i quali reggerato i sei condo il ordine prescritto e consueto, tanto nell'esercizio dell'industria, come nella rendita delle merci; potchè queste associazioni, del resto poco esattamente delineate, non debbano risguardarsi per altra cosa che per le corporazioni industriati sorte poi più tardi a si rapido incremento. Da queste rimanevano poi esclusi in generale i cittadini inferiori (popularres), oppur- com'essi vengono anche chiamati, la residua comuniti del popolo (comunitas).

Quanto poi all'animistrazione del patrimorio comunale e delle ser rendite, colla sentenza dell'anno 1258 venne disposto, che, scelle parecchie onorate e saggie persone, delle quali alcune tolte degli assessori, alcune delle confirmite, et alcune infine dagli altri di tadini, loro venisse consegnata e stesse sotto la loro responsabilità la cassa a tre chiavi, ma coll'obblica e l'isono davanti a 12 assessori, 12 maestri delle fraternite (magistri fraternitatum) e 12 altri cittadini.

Forse ci siamo occupati di troppo della costituzione municipale di Colonia e di tutti i suoi particolari, ma ciò ne parve necessirio onde combattere un duplice malinteso, sul quale fonda essenzialmente l'opinione della sua origine romana. E' v' ha infatti

colo si trovavano ancora due borgomastri nel consiglio intimo dei patrizi. V. HÜLLMANN, Städdenceen, vol. 11, p. 449 seg.

I Arbitroto, § 14, 23, 24, dei reclamo, a cui alluñaco lo decisicai corrispondenti : Si-militer disimus de silu efigiciali qui ab antiqua consuriedine es parcedate efficial despusive qui questam tid polloverenan ei judicina; recordam ejas formam, qued Disperiolo Valgariet appellatur, etc. Item a line, quod in Dombulu protectairume non poumat judicine ni aixi de quiuque nobila; dec. — V. lu preçoatio salta Sur-Toriop in devintace di disturcio. Il disturcio di Arbitroto, via consultativa de disturcio di di disturcio di disturcio di disturcio di disturcio di disturcio di disturcio di di disturcio

<sup>3</sup> Arbitrato, § 39. • Hem quod cum officiorum diversorum diverse sint fraternitates in civitate Cobulenta, etc. • Nulla decisione é stabilito, che i magistri, • per quos insolentes traternitatum conspecuentur, • non debbuno determinare il prezzo dei vivvri, nè esigere il coil detto monopolito (imposta sopra ogni vendita di merci a favore della cassa comune).

innanzi tutto una opinione giusta la quale la Richerzechheit sarebbe stata un'autorità di polizia municipale, ed avrebbe esercitato contemporaneamente la giurisdizione volontaria, che, separata dalla contenziosa, apparirebbe affatto estranea al diritto germanico, e concorderebbe invece pienamente colle attribuzioni della cnria romana ', Riguardo alle attribuzioni di polizia, si cita una disposizione (Weisthum) dell'anno 1375 nella quale è detto, che: « i funzionari della Richerzechheit, ossia quelli che si erano meritati la carica di borgomastri, ordinassero e proibissero riguardo a qualunque vendita, ecc. » Io qui non obietterò che questo documento appartiene ad un'enoca assai posteriore, a quella cioè nella quale in Colonia era già sorto il governo delle maestranze (vi si osserva su questo proposito, che tutto ciò non era che una consuetndine antica); ma se tutto dipendeva davvero dalla consuetudine, allora non si può credere che il documento si riferisca alla Richerzechheit, ma bensì ai borgomastri da essa eletti nel proprio grembo ed ai quali spettava in istretto rigore l'amministrazione della polizia \*. La giurisdizione volontaria della Richerzechheit vuolsi pol provata da un passo della sentenza dell'anno 1258, nel quale è contemplata la consegna di fondi e la registrazione officiale dei medesimi, atti che compievansi nel palazzo municipale o nel diocesano davanti agli officiali ed agli assessori 1. Volendosi poi che questi officiali (officiales) fossero funzionari della Richerzechheit, si cerca di spiegare in diversi modi l'incomoda presenza degli assessori. Senonchè l'errore qui non dipende che da un semplice scambio, poichè i primi sono evidentemente quelli del tribunale inferiore, come lo prova l'indicazione del palazzo diocesano 4, e gli assessori parimenti non sono fuori di posto, polchè essi esercitavano tanto la giurisdizione volontaria quanto la contenziosa nel palazzo municipale, ossia nel palazzo del consiglio. Noi qui non troviamo adunque una giurisdizione vo-

Colon. snnt plures officiales, quam esse debebunt. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eighnoan, Op eil., vol. II, p. 188-199. Gaupp. p. 230 seg.

<sup>1</sup> Gui retuita specialmente da reclanii, levali dell'universoro nei Doc. d. 135 control bergamanti; § 11, vie esal side o pigninamente qui babili il mentanti bibili il mentanti con della pierce, el la liperie quelli che negniarano di vivei, dietra a che gli arbiti dichiarano: o hagatiri divina calli il postetto circi il bipicti quelli che negniarano di vivei, dietra a che gli arbiti dichiarano: o verditione caralame il in foro piacona nei in fatto piacona in hazilione cerentini, in pietra panie, il perita alteriori curriame que contra common situationi ettinizia; in deretti in increasi (2) cià sere estorio dessinati mettoriale il cià sere estorio dessinati di proprieta d

<sup>5 § 28, •</sup> Item quod enm aliquia propter bona sive increditatem ad se legitime devolutam prot scripturam sibi incri, superbonis bujusmod) in domo cicium vei parochiali, ipsi of-faciles et Scabini pro bujusmodi scriptura plos debito et in immensum requirunt. • 4Di questi impiegati si item paroja anche poco prima; • Item quod in qualiber parochia.

lontaria che sia separata dalla contenziosa, e, molto meno la troviamo presso i funzionari, vale a dire presso i soci della Richerzechheit '.

In seguito a tali risultati cade da sè stessa per intero l'ipotès dell'origine roman della costituzione municipale di Colonia, sod'è che el sembra anche superfino l'occuparci più oltre dello sviluppe de ma ipotesi siffatto otenne per lavori del Gaupp. Pur cun altro malinteo, assai grave per le sue conseguenze, non vuol essere da noi tracurato, ed è quello ped quale vorrebbens, mediante la città di Colonia, risialire alle origini della Curia romana le libertà di molte altre città della Germania. lo parlo cioè dell'opinione dell'Eichhorn giusta quale la Richerzechhei di Colonia avrebbe rappresentato quell'attichissima ed indipendente magistratura municipale, cheebbe altreu denominazione di consoit, e che fui in tutta la Germania il tipo e la base del consiglio municipale 1. Ciò è molto importante, e per vuol'essere a norra più castilemente esaminato.

Noi abbiamo veduto, come la Richerzechheit per la sua origine e natura non fosse già uu consiglio municipale, ma sibbene un' associazione di patrizi, che sceglieva dal proprio seno tutti gli individui, che coprir dovevano le cariche maggiori, gli assessori a vita, i borgomastri annuali, i maestri delle corporazioni, e forse anche gli ufficiali diocesani, e la quale per tal modo tenevasi nelle mani tutto quanto il governo municipale. Tale almeno noi la troviamo nel XII secolo e nella prima metà del XIII. Ma la denominazione di consoli, che nel XII secolo trovasi già usata in Germania per significare i consiglieri e che fu nel XIII secolo diffusa dovunque (come io verrò qui appresso dimostrando), non si riscontra nei documenti della città di Colonia che solo dono la prima metà del secolo XIII 8; nasce però naturalissima la supposizione, che il nuovo titolo abbia servito a significare una cosa nuova, ossia il vero consiglio di città, quale in prima Colonia non l'aveva mai posseduto nè negli assessori, nè nella Richerzechheit. E tale supposizione è fortemente sosostenuta dal confronto colle città delle Fiandre, le quali, come nei rapporti generali della vita e dei costumi, così anche nella costituzione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'erroro dell'Escesson di aver ritenuto cioè che gli officiales de Richerzecheil, Insero assolutamente una commissione della Richerzecheil medisima, fu già notato da Gauppe d'Wilde, nè importa più oltre alla nostra quistione.
<sup>2</sup>Elicimons, Op. cl., vol. II, p. 185 seg., p. 213 seg.

<sup>3</sup> SECURIS, no. 78, a. 4259, petebant instanter consuler fraternitates, populus communitates, no. 81, a. 4369, de communi nostrorum Procrum, nec non Judicum, Scalinorum, Consulum, Fraternitatum el universorum Cavium Colon, consilio ac provida deliberatione decrevimus, etc.

accennano ad una grande somiglianza colla città di Colonia: anche in esse infatti non fu che nel XIII secolo che agli assessori, reggenti a vita, si aggiunsero nuovi consiglieri temporari (consiliarii, consules) tolti dalla cresciuta borghesia, ed i quali, se non prendevano parte ai giudizi, occupavansi nulla di meno di tutti gli altri affari di rilievo che risguardassero la città '. Senonchè a dimostrare, che i consoli di Colonia esistenti alla metà circa del XIII secolo, sui quali si fecero finora così varie supposizioni, e che sono si generalmente mal conosciuti, non furono altro che consiglieri di una nuova maniera noi possediamo argomenti ancora maggiori. Poichè fra i gravami dell'arcivescovo Corrado di Hochstaden dell'anno 1258 trovasi anche questo, che mentre la città era governata fin dai remoti tempi da assessori ad esso arcivescovo legati con giuramento di fedeltà, i cittadini avevano voluto in seguito scegliersi altri rappresentanti di mezzo a loro per formare il consiglio di città (consilium civitatis), senza la di lui approvazione, e senza far loro prestar giuramento: ciò aver essi tentato già fin dai tempi dell'arcivescovo Enghelberto (1216, 1225) ma non essere allora riesciti 3.

Si vede chiaro, che l'instituzione del consiglio comunale in Colonia cionicio affatte con quel movimento generale, che lu cagiona nella prima metà del XIII secolo in tutta la Germania dal sorgere della borghesia, e che mosso l'imperatore Federico II a publicare, nel-Fanon 1232, dietro le istanze dei vescori, que lau editto micidiale per la libertà, ma rimasto pur senza effetto, pel quale egli dichiarò come aboliti e probila tutti i consigli comunali, e borgomastri, tutte le confratenite e le gilde nelle città della Germania. Ed una tale opinione vien confermata inoltre da tutto quanto è contenuto nel documenti della città di Colonia, che risguardino il nuovo consiglio municipale; come pure, innazi utto dalla sentenza del giudice sono per le decembrati utto dalla sentenza del giudice sono per le decembrati con comunale (e communicato) di omoniti versati nella scienza del diritto ed oculati, per formare il consiglio di città, purchè tuttavia giurassero, che na avrebbero citto, che promovere il bene comune comune emeglio

<sup>1</sup> V. sopra, p. 611.

<sup>3</sup> St. - juit tames deve, insich Domino Arthripiscop ar Irrequistic et sine eige scomm som ennen gene meiste juin ervitait je erzeite fichtistenen Primervent, signuar in nonanisme mennen som ennen gene meiste juin ervitait juit erzeite fichtistenen Primervent, signuar in nonanisme requisit, nuch quiet en primervent juit erzeite juit erzeite general primervent general general primervent general general

avrebbero saputo, e nulla intrapreso a danno del vescovo o della Chiesa 4.

Lo stato delle cose ora descritto non ci lascia dunque più dubbio, che questo consiglio comunale venisse formato per vera elezione del popolo, ma sibbene per opera degli stessi patrizi dominanti; questi infatti da una parte trovavano del loro vero politico interesse (hi quorum interest), l'accontentare il comune, sempre più prepotente, col concedergli una parte subordinata nel reggimento della città, e d'altra parte potevano sperare di tenere in soggezione le nuove autorità, o fors'anche di servirsene come stromenti a proprio vantaggio. Ma essi vidersi bentoso delusi: poichè l'ambizioso arcivescovo Corrado fece tosto suo pro dell'antagonismo esistente tra le famiglie patrizie ed il comune o fors'anche lo suscitò egli stesso onde, collegato al comune, abbattere affatto la dominazione delle nobili famiglie. E ciò gli riusci di fatto completamente \*. Radunato nel proprio palazzo un tribunale composto di proposti, di cavalieri e di fedeli (nel maggio 1259), fece che i cittadini portassero davanti a questo tribunale i loro reclami contro i borgomastri e gli assessori di Colonia, e li accusassero delle molteplici inginstizie ed oppressioni, che da loro avevano dovuto soffrire. I giudici però decretarono la pena della destituzione contro l'uno dei borgomastri e contro tutti gli assessori, ad eccezione di un solo: nè bastò, chè dei soci assessori, dei presidenti della Richerzechheit e degli officiali della diocesi vennero allontanati tutti coloro, pei quali i cittadini non avevano potuto far dichiarazioni favorevoli 5.

Queste erano adunque le cariche di cui le famiglie patrizie trovavansi in possesso Da parte del comune poi ci vengono dati

<sup>4.</sup> Dicinus quod his quorum interest, de naliqua consurtutine, de communidate Carlum quidam prointe prudentes assumi postanti ad constitum Ciridatis, qui jurabant, et. » L'assumere a consiglio gli nomini supienti del comunel, poteva ben essere una consurdadine, ma cosa nuova fu l'avere institutto come antorità ordinaria un consiglio di tali consiste composto.

<sup>3</sup> V. sul nesso istorico J. Benexanorr, Op. cit. p. 130. Ma neche qui la vera indole del nuovi consoli è affatto disconceituta, asserendast ciol, essere dessi laici assistenti al iribena il municipali. Doppio malintero è in esò primo in rigratrio al cossoli, secondo rigratro al irribunale municipale, che non erano ponto tribunali ecclesiastici: l'autore scandis il tribunale ecclesiastico arcivescovi del de burdecano, col interprolima della diocesti.

<sup>-</sup> Scenvic, no. 78 (anche no. 79). - Do fratribus vero scabinorum et illis qui reclare centa officii della Richerzechet, ne con de illis, qui pidopium in parcobie consilium et regimen hactessus oblierboni, ila statuimas. - Per questi ullimi non sono da intenderia naturalimente i consipheri del Common, che al trovavion anii appunto alla lestad deriodamoni; ma solo gli officiales parechiarum, i cui tribucali inferiori rappresentavano un pidopium consilium me la limpadique del comune parcohale (pido).

come accusatori: i consoli, le confraternite ed il popolo del comune, ossia la università dei cittadini '; locché spiega coli amassima evidenza la posizione e l'importanza dei consoli 'Se dunque dapprima il comune patrizio ossia la Richerzehheit aveva regnato mediante il collegio degli assessori ed i borgomastri; cra anche la borghesia del comune ottenne una propria rappresentanza in un consiglio municipale eletto dal suo seno, e che, figurando d'allora in pol sempre fra le prime magistrature della città, formò più tardi nel XIV secolo, il gran consiglio distinto dal minore, il quale fu tenuto ancora per lungo tempo dalle famiglie patrizie '

L'optione dell'Eichhora sull'origine del consiglio municipale germanico torna tuttavia a comparirci sotto gli occhi nei consoli di Frirborgo in Brisgovia, i quali egli vorrebbe già menzionati fin dal 1120 nei documenti relativi all'anticliusima costituzione di questa città '. Se ciò fosse sestato e se fosse inoltre fondata l'optionea, che l'iroptionea, che l'iroptionea della città di Friborgo fosse modellata assolutamente su quella della città di Colonia; noi dovremmo senza esitare ammetere, che anche in Colonia fosse in quel tempo necessariamente esistito una autorità o magistratura corrispondente ai consoli friborghesi.

Ma appunto questo accennare che si fa a consoli municipali in Germania in tempi tanto remoti ed in un'epoca nella quale'questo nuovo titolo sorgeva appena in un col nuovo libero reggimento in Italia, avrebbe dovuto destare qualche sospette contro il supposto documento, nel quale il duca Bertoldo di Zarignen è indicato non solo come colui al quale la città deve la sua fondazione, ma come quoell' eziando, che le conferi i successivi di lei privilegi. Poiche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ib. · Petebani instanter consules, fraternitates, populus communitatis et generaliter tota universitas civium prædict, ut els justitiam de præmissis debitam faorre dignaremer, etc.

<sup>•</sup> Clós i oppone pure all'opinione dei Wina, il quale vuole de l'econoli di Colonis equivalenero al herpomanti (po. 1, pa. 188, seg. 1). Scennous vuole attito abtiration mente che il constitum ciristatis, forse compasto di tutte ie autorità municipali (vol. II, p. 183, tota 187), e questo derivò dall'aver egli riguardato sempre la discherzacheiz come il complesso del veri consoli.
31 il picolo consoliglio constava di 12 consigleri e 2 borg emastri; in ran consiello contava.

nell'a, 1321, 82 membri. V. Hüllumann; Städtenersen, vol. II, p. 450 seg.

<sup>4</sup> Questo doc. fu per la prima votta publicato da Scuörpun, Historia Zaringo-Baden-sia, t. Y., p. 50 seg.; e ultimamente con una forma più esatta da H. Schnettaen, Urkundenbuth der Stadt Pretburg im Breitspau, vol. 1, 1828, p. 3 seg.

<sup>4 -</sup> Notum sil omnibus..., quod Bertholdus dux Zaringue in loco proprii fandi sui, fribure, videlicel, secundum jura colonie [hirram constitui] fieri civitatem anno ab locara. Dono. milestimo centesimo vicetimo... mercatoribus undecun que ad eundem locum ocolluentibus que sub seripta sunt, concerni privilegia.

dalla forma narratoria adoperata fin dall'introduzione, ed ancor meglio dal posteriore cenno incidentale che si fu della fonatione della cita; come di un fatto risaliente ad epoca assai remota ', rilerasi abbasianza chiaramente, che questo documento non deve assolutamente la sus origine alla fondazione susaccennata, vale a dire all'anno 1130. Ma che poi anche le disposizioni in esso contenute, risguardanti il diritto publico e privato, siano per la massima parte di origine posteriore, lo dimostra colla massima sicurezza la vera e genuina carta di fondazione dell'anno 1120, recentemente rismenuta, e la quale fu concessa alla nuova città da Corrado, fratello e successore di Bertodo 111.

Da Corrado? Ma il fondatore di Friborgo non fn dunque, come si crede, il duca Bertoldo III? - Nel documento autentico spaccennato Corrado si arroga senza dubbio una tal gloria, dicendo di sè stesso; aver egli fondata nell'anno 1120 il foro o mercato di Frihorgo sul proprio fondo e terreno ed aver egli conferito ai mercanti dei contorni, a tal uopo chiamativi , le cariche di corte coi corrispondenti privilegi 1; dopo di che anzi nella chiusa sogginnge: aver egli stesso unitamente a dodici de' snoi più cospicui ministeriali prestato giuramento e porta la destra ai borghesi onde assicurarli di quanto aveva loro concesso . E tutto ciò venne poi espressamente ripetuto e però pienamente confermato nell'anno 1218 dall'imperatore Federico II colla patente di franchigia da lui concessa alla città di Berna, il cui diritto municipale era modellato su quello della città di Friborgo s. Eppure tutti i posteriori documenti frihorghesi danno il duca Bertoldo di Zaringen come il fondatore della città l'Eppure il duca Bertoldo III regnava ancora fino al 1122, anno in cui egli perdeva la vita in una con-

<sup>4 -</sup> Quilibet consulum debet habere hencum unum sub tribus loblis qui per juramentum a prima fendatione civitalis sunt institute, etc. > Sementem, Op. etc., p. 23.
1 Sementem, Dé aliteté Perfassunge unvinade der Saudt Fredburg, Discroso lunagurale dei-

Schmeinen, one aleese revisioning urrained are south Pressurp, Discorso linaugurale de-Toliversità di Prelourg, 1833. Questo doc. fe ritrovato in un fibro censuario del Chiostro di Theonenbach, del 1344.
3 « Notum sit omalius... qualiter eso Cuonradus in loco mei proprii juria seu Pribura.

Notum sit omnibut... qualiter ego Cuorradus in loco mei proprii juris sen Friburg forum constitui. Anno ab incarn. Dom. MCXX, etc. •
 Ne lgitur burgenes mei... supradictis promissionibus fidem mipus adhibeant com

duodecim nominaties, ministerialibus meis..., scuritatem defi. Atque ne hoc Juramentum aliqua pocessitale infringam manu men dextera hujus rei fidem *libero homini et con jura*toribus for i noviolabitar defi. Amen. »

Dirito municipale della città di Berna, Art. I. • Quam Bercholdus dux Zertigiebergum de Borno construtti cum comi libertate, qua docurnale preparente in Brisgove constructi se libertate docuriti escuadom piu Coloniensis civitalis, lientro imperator confirmante, etc. • K di nuovo alis hone, Art. 36. • jurnamento presentio cum docucien noministismis ministerialibus, etc. • V. Scarrison, Orbanderobuch der Saud Preilburg, v. i, pag. 26-41.

tesa avuta con alcuni vicini \*! Or come spiegare una contradizione siffatta?

Colla massima facilità, avvertendo cioè semplicemente che pel duca Bertoldo, fondatore della città e nominato nei documenti firbicpato, non devesi intendere il terzo, ma bensì il secondo di questo nome, padre di quello e di Corrado, e del qualo gli annati della città di Straburgo attestano, avere già fino dall'anno 1001 comincitati a fondazione della città di Friburgo sul suo proprio territorio. Un tala allodio passò per cedità al milori figlio Corrado, essendo il ducato toccato per legge al primogenito. Che se poi il primo nell'anno 1200 compi l'Opera incominciata dal padre ed a sè stesso volle devolta anche la fondazione della città l'imparziale posterità rammentò tuttaria come superiore il merito di Berdold II.

Volgiamoci ora a considerare Il tenore del vero documento di fondazione dell'amo i 1920, in quato esso riguardi à costituzione della città. Corrado dichiara adunque: di aver eretto sul proprio fondo le territorio in Pribergo un mercato o foro (forem) con un'associazione giurata (quadam conjuratione) di ragguardevoli mercanti, da ului a tal'uopo chiamati dai luoghi circostanti, e di aver loro asseguale le necessarie dimore. Avere egli inoltre concessa loro l'elezione la quale dovera aver luogo ogni anno, poi anche quella del parroco, di questa tuttavia essersi egli riserbata la formale conferna. 1 Tutte queste disposizioni recano, è vero, l'impronta d'una grandsemplicità, e d'un ordinamento primitivo; ma in esse non si fa parola di consoli più di quello che son faccia della costituzione municipale di Colonia. Come autorità suprema per l'amministrazione troviamo invece nonimati 28 giurati del foro (conjuratores foro), i quali

Annales Argentinenses (Bognaka, fontes rerum Germ., t. II, 1845, p. 98).: Anno Dom, MCXXII. Bertoldus aux de Zuringen Mollesheim occiditur.

Annales Agreta, a. 1991 (Dozussa, I. c. p. 89): Nertodosa de Zeitigne docen des Sevie constituero, qui nordem destama aliquem baloni, ted jalan dodum novem dusir habere consureretti. Rie prierito anno la proprio altodio Britopasige Firburg el cueltem indiared. A Quella limportane e fonce argietto noticid, di giu per si stessa la solution di dutti I dobbi, che dia più na introno al verbo serpotre conserval, Aggitaquerò solution di dutti I dobbi, che dia più na introno al verbo serpotre conserval, Aggitaquerò della propositione della prop

3 Scenariam, dei dieses Performengeure, pag. 31. - Numquam allem onferendem berrapenissa mets compressa mellon assertadem chappes electrone perticam. Sed quotestumpas du loc releptrica libera de l'emperate labelenti; e el di usoro a pag. 27: - Nullem per se electre ellegres secritories milet qui comment assertam contente contente virtum ferett el pion presentaziam. Seculativas, quem burgatere assensation deleyraris, domines ratum delet labere proprieta del labera dele presentaziam. Seculativas, quem burgatere assensation deleyraris, domines ratum delet labera proprieta deletro del proprieta proprieta del proprieta proprieta per la proprieta

erano incaricati di raccogliere le eredità lasciate senza testamento e di ripartirle, nella forma prescritta, entro il termine di un anno, ed intervenivano forse anche, come assessori ordinari, al tribunale del judex o sculdascio . Che se si volesse cercare per essi un tipo nella costituzione della città di Colonia, si vedrebbe non essere dessi in fatto che gli assessori di Colonia, il numero legale dei quali si può con qualche sicurezza asserire, che fosse parimenti di 24. Del resto la denominazione di conjuratores ricorda piuttosto le associazioni giurate di tal genere in Francia esistenti, Come poi debba intendersi, quanto è detto nei posteriori documenti, che Corrado cioè, od anche Bertoldo diede a Friborgo la libertà giusta il diritto della città di Colonia a, lo si rileva dalla disposizione contenuta nella carta di fondazione, la quale stabilisce che le contese tra i cittadini vengano decise secondo il diritto consuetudinario dei mercanti, e specialmente di quelli di Colonia 5. Evidentemente gai non si tratta che del diritto privato, e per libertà secondo il diritto della città di Colonia s'intende certamente soltanto la personale, al cui consolidamento, ed alla cui ricognizione si diede certo maggiore importanza che non alla forma della costituzione, per la quale Colonia colle sue intricate circostanze non poteva di sicuro servir di modello. Come è noto, la liberazione da tutti i pesi della pertinenza, specialmente di quelli della devoluzione ereditaria e dell'obbligo del connubio, annoveravansi fra i primi e più importanti privilegi, cui i cittadini desiderassero e cercassero maggiormente. Nel più vecchio documento della costituzione di Friborgo questo privilegio del libero diritto di eredità sta primo fra tutti, e la maggior parte dei successivi privilegi si riferisce parimente al diritto personale dei cittadini: il passo sovra citato sul diritto dei mercanti di Colonia indica dunque donde essi privilegi provenissero, e come essi appunto costituissero la libertà secondo il diritto della città di Colonia 4.

E con una tale analogia si spiega anche, a quanto parmi, con tutta semplicità e naturalezza la tanto discussa libertus romana, colla

<sup>4 •</sup> XXIIII conjuratores fori per integrum annum in sua potestale.... retineant; • ed alia chiusa nel doc. V. sopra, p. 639, nota 4. 2 V. sopra, p. 408, nota 2, p. 637, nota 5.

a - Si quando disceptatio vel questio inter burgenses meos orta fuerit, non secundam meom arbitrium vel rectoris corum discucietur, sed pro consuctudinario et legitamo fure ominium unereatorium, precipien act. im Cofoniensism examinability judicio.

<sup>4</sup> Che gli jura Colonier vigenti in Friburyo non si riferiscano alsa costituzione municipale di Colonia, fu glà osservato prima che da ma, dai Brasuus, Folkerrent und Juristancole, 1843, pag. 229; solo lo non intendo, e me lui, di limitare l'esclusione al solo diritto commerciale.

quale l'imperatrice Adelaide consorte di Ottone I, al dire dell'abate Adilone, volle fondare una città nel luogo di Selz '. Essa non significa in fatto altro che - la emancipazione secondo il diritto romano, come già da lungo tempo fu giustamente riconosciuto da Zacaria \*. E prima ed indispensabile condizione di una città a Selz doveva di certo esser questa, che l'imperatrice cioè liberasse dagli ordinari pesi della pertinenza gli abitanti della sua corte (curtis); giacchè in questo modo non solo rendevasi possibile il commercio, ma si favoriva ben'anco l'accrescimento della popolazione, mediante l'immigrazione di gente straniera. Pure Adelaide non concesse a quella città che il minimo grado di libertà secondo il diritto romano: senza dubbio perchè voleva che al chiostro, al quale essa aveva donato dapprima la corte, fosse riservato almeno il patronato sugli abitanti della medesima in un col canone, che se ne ritraeva. A questa concessione tenne dietro, per di lei mediazione, nell'anno 993 il conferimento del diritto di monetaggio e di mercato fatto da Ottone Ill; diritto nel quale si è voluto poi ravvisare ma erroneamente la libertas romana. Se non che lo stesso privilegio imperiale conferma invece piuttosto la spiegazione da noi data, giacchè rammentando esso il cambiamento già precedentemente avvenuto, che cioè quella località da territorio chiuso (in marea), era stato oramai reso accessibile a tutti, mostra come del pari si fosser resi indispensabili una moneta ed un mercato per la concorrente moltitudine s. E Selz infatti era diventato un luogo aperto, e questo appunto pel solo fatto della libertà personale accordata a' suoi abitanti.

Per ritornare ora sull'argomento dei consoli di Friborgo, diremo che essi sono così chiamati per la prima volta in quel registro della città, il quale venne erroneamente considerato come il più antico documento della costituzione dell'anno 1120. Questi consoli altro non sono evidentemente se non i 23 giurati; poichè essi trovansi precisamente al posto di questi ultimi, essendo loro demandata la polizia gel mercato, e l'intervento nel tribunale municipale \*. Il

2 V. Eschhonn, Op. cit., Il., pag. 206, seg.; pol hé l'onera del Zachania (De libertate romana civitatibus german. olim concessa), non ho p tuto più ritrovaria.

<sup>5</sup> Oditonis epitaphium Adelakim, c. 10 (Mon. Germ. ed Pantz, T. VI, p. 641). Ante duodecimum circlier oblius sui annum in loon, qui dicitur Salsa, urbem decreut fieri sub libertuse Romana, quem affectum postes ad perf étam perduscit effectum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Doc. d. 993 dailo Scionerfin, Alsai, dipl., t. i, in Escinona, Op. cii., ii, p. 310: « co quod lpse locus, in marca antiquitas constitutus, pervisus sit cunctis sursum et de raum entibus, ligique moneta et mercatus necessaria sint imultitudini ipopulorum illum confinentium, etc. »

Schauben, Urkundeubuch, I, p. 9. « Quicumque carens herede legitimo friburg mo-Heges, Storie della Cositius, ecc. 44

nuovo titolo di consoli non ebbe dunque in Friborgo nuovo significato di sorta, gli è però giuocoforza ammettere che esso non vi venisse adoperato prima che nelle altre città della Germania, nelle quali lo si trova usato solo dopo la metà del XII secolo. Ed a questa opinione è di appoggio anche la coincidenza dell'epoca alla quale, secondo ogni verosimiglianza, appartiene il registro della città suindicato alla fine, cioè del regno di Bertoldo V, ultimo duca di Ziringen, il quale morì nell'anno 1218 . E confrontandolo più esattamente colla carta di fondazione del duca Corrado, scorgiamo pure, come esso abbia avuto origine ed abbia assunto tali sembianze da farlo scambiare col più antico della costituzione. La narrazione della fondazione di Friborgo è copiata infatti quasi letteralmente dall'introduzione della carta di fondazione; seguono i più vecchi privilegi, dietro ai quali sono enumerati per ordine tutti i posteriori statuti senz'altro; tutto adunque lo farebbe credere come appartenente al primo fondatore della città, il duca Bertoldo (II), E lo stesso modo di compilazione è conservato persino colle stesse parole d'introduzione in tutte le successive scritture relative al diritto municipale di Friborgo: • E questi sono i diritti della città di Friborgo in Brisgovia, ecc., ecc. a.

Che se il documento della fondazione di Friborgo non dimostra veruna affinità, neppure apparente, colle forme della costituzione di Colonia; nessuna pur se ne rileva nelle forme successiramente assunte dalla costituzione della stessa città. Nel registro municipale di Friborgo, come si è già notto, non evvi di nuovo, che il nome di consoli usato pei ventiquattro; ma oltre che di questo vi si fa menione anche dello sculdascio, dell'usicere (tictor, prezo,), e del parroco, ad eleggere i quali erano autorizzati i cittadini con riserra tultaria della conferma da parte del signore (dominus); seguono midi dettagliate disposizioni sulle attribuzioni del gabellario territoriale (the tomarrius), al quale incumbeva pure la costruzione del ponti e del bastone della città: tutti questi funzionari poi a riscontrano pure nel

ritur, comia sua hora XXIIII consulte diem et annum us una terebunt potestate. P. S. omnia mensure, vial, frumentel te omne pondu soul et aegueil up notestate XXIIII consultatur don, non simplete burgeriere, spuel per et coloniam appellature si votust, etc. P. 23, · Cum autem allquis anaquisobentus efficieur, si ecoqueri vuit, pulet campanom, ad culps scalium XXIIII voire leventur, etc. ·

Il manoscritto dei Doc. originale, appare, come ha provato lo Scuastera, dei principio del XIII seculo: e il documento nou è posteriore al 1918, perchè il diritto municipale di Berna di quest'anno al riporta alcune volle repressamente ad esso documento, per es. § 16 « sicul lo rodoli, qui jura vestra et Priburgensium confinet, est expressum.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Così nell'antichissimo abbezzo di diritti municipali tedeschi, d 1275 appo Schretzes, I, p. 74; nel nuovo doc. della costituzione d. 1293, 65., p. 123 ctc.

diritto municipale di Berna sotto la data dell'anno 1218 \*. L'ulteriore svolgimento di questi due diritti municipali riguarda, è vero, il solo diritto privato dei cittadini; nell'incertezza del diritto ambedue si richiamano tuttavia alle consectudini di Colonia, alla corte suprema della guale si avera pure ricorso \*.

Seguiamo ora la costituzione di questa stessa città di Friborgo nel suo ulteriore sviluppo, fin nel secolo XIII, dopochè cioè la signoria su di essa fu passata nell'anno 1218 dalle mani dei duchi di Zaringen in quelle del conte Egenone di Urache e de'costui discendenti. Nell'anno 1248 il comune (universitas) levatosi contro i ventiquattro (che qui vengono chiamati ancora col semplice nome di conjurati), perchè governavano arbitrariamente le città senza valersi del consiglio dei cittadini, elesse altri 24 conjurati, senza l'approvazione dei quali i primi non potevano più decidere cosa alcuna che riguardasse l'ordinamento del comune. I più vecchi poterono, è vero, continuare a decidere negli affari giudiziari; ma ciascuno dei ventiquattro posteriormente eletti ebbe il diritto di cassare la loro sentenza e portare la causa davanti all'assemblea comunale. Eletti quindi 4 consoli , dei quali uno tolto dai primi conjurati , e gli altri tre dai secondi, si volle pure istitulto un consiglio di 4 membri il quale curasse l'amministrazione delle publiche imposte 3.

Sembra pertanto che anche in Friborgo veno la metà del XIII secolo esistessero dei consoli, la importanza dei quali corrispondeva in generale a quella degli altri, che noi troviamo a quell'epoca in Colonia ed in altre città della Germania; ma con questa differenza dei ventiquiattro di Friborgo altro non sono, che quelli che in Germania e nelle Fiandre appellavansi consoli, clob un consiglio della città seelto dal comune. Poichè anche in Friborgo sull'antico comune di imerazianti e borgheis erasi formato col tempo un ceto di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. § 7. De constituendis magistratibus. Il collegio del consoli vien qui denominato consilium. § 20 e così di frequente.

<sup>\*</sup> V., sopa i possi del diritto municipale di Fibirgay, a p. 641, con 6. Nel diritto municipale di Brain il § 8 i ĉiolo dalfarialesiama pastrete felle continuone di Friripory, mas solunto i riganzifo al diritto di mercato e di commercio del negozianti. « Etsi allegas disceptatio resporte peri inter biagnessis en mercatoro; lossi amercanti strateriori reventi al mercato), non stabili in nostro vel rectoris mottri judicio, and pro consactualizario jure mercatoriva en taminimo Colosianisma e civilnati diplicatori, \* et doriforotal sporta, p. 648,

<sup>3</sup> V. do betuto appo Scummera, Vol. 1, n. 41, p. 33-55. Riguardo al consoli è detto soltanto : « Adjectum fuit praterea, quod semper in posterum quantum habebinus covanida, quorum unus erit de proribus, tres vero de secundis viginti quaturo religendi. Ilorum etiam concilio scultura debet, cum ipsi cam requisierist, interesse. » In che consistensero propriamente i foro faccida, non è punto indiciou.

patrizi (nobili), i quali occuparono esclusivamente il consiglio gorernativo dei ventiquattro, al quale poi si oppose il restante del comune, diviso pure alla sua volta in mercatanti ed operai, ma con instituzioni democratiche nuove, ciole a dire con un consiglio comunale e con commissioni nelle quali il primo giunse ad ottenere la preponderanza assoluta '.

Ed eco, meglio che per noi si è potuto, esminato in qual modo tutti gli argomenti addotti a provare la continuazione della costituzione municipale romana in Germania, siano storicamente inattendibili; come in fatto non possa provani l'esistenza di alcun vestigio di una tale costituzione neppure con qualche verosimiglianza, e come specialmente il consigito monicipate, in cui si era creduto di arvaisare l'antica curia, non solo per ciò che riguarda il litido consolare d'italica provenienza, ma anche per l'indole stessa della carica, appaia come cosa affatto nuova. Non si attenda quindi il lettore, che io prenda ora in seria disamina le opinioni, ancora più eagerate, sulla continnazione della curia nella classe servite dei domestici, nonchè sulla ipotesi della origine romana delle corporazioni; e questa e quelle sappiamo già non fondate. E ci pare invece miglior partito aggiungere alcun che circa la diversa origine e indue del consiglio municipale, co ci quale principalmente il nuovo

<sup>1.</sup> Nella mova conilizatione d. 1891 I tre cett cominstal trovatori rappresentati i in misma batterilenterio equa; i dissista quella conititatori primi sil 4 reno nominstali vita se certida preferenza ria le famiglio nobili 1,1 socondi estaco eletti amenatiocita, coisi sellivori (nitrida) representatori ria le famiglio nobili 1,1 socondi estaco eletti amenatiocita, coisi sellivori (nitrida) anterebellidore, (coisi anterebellidore, (coisi anterebellidore, (coisi anterebellidore) (

libero reggimento si manifesta in Germania; polchè, quantunque noi non possiamo assolntamente ammettere, che dovunque esso si fondi sopra una tradizione romana, non vogliamo però sostenere, che dovunque sia avvenuto lo stesso che a Coionia ed a Friborgo.

## Origine del consiglie municipale in Germania.

Se noi anzi tutto gettiamo uno sguardo sul gran numero di cità gernaniche, le quali sorsero nel periodo di tempo interposto tra ii principio del XII secolo e la metà del XIII non solo nei paesi tedeschi, ma ezivadio negli slavi; se anzi noi cerchiamo di ordinarte a seconda di certi caratteri comuni, in classi determinate, e coel regolare in seguito la nostra discussione; noi vedrem tosto come a tale scopo ci si presenti un dupite punto di vista; il modo dello nodazlone cicò e la forma di governo sotto il quale esse vennero poi a trovarsi. Amendue questi punti di vista tuttavia coincidono solo in quanto il governo di noa città fosse lin relazione colle condizioni della sua fondazione (per la quale uno devesì intendere soltanto la primitiva costrucione di essa, ma piuttosto il cottiturisi della sua esterna potenza e della sua esistenza giuridica), oppure anche da essa interamente derivasse.

Vi ebbero adunque anzi tutto città nesscrili, che eran tali vuoi per la chiesa episcopale alla quale principalmente doverano la loro origine o per lo meno il loro nuovo risrogimento (come molte antiche città sulle sponde del Reno e del Danublo), vuoi per la dominazione episcopale, che resis costituita in Germania alla stesa epoca e nel modo stesso che in Italia. Noi collochismo poi tra questa ancha quelle città, che erano per la stessa ragione unite ad abazie dipendenti dall'impero, fossero esse sotto abati come per esempio Fuda o San Gallo, o sotto abatesse, come Zurigo e Quedinburgo.

Vi furono pure città reali, le quali avuta origine da cospicui palatinati regali, si trovavano per conseguenza sotto lo immediato patrocinio del re, come per esempio Francoforte sul Meno, Ulma e Norimberga. Appartengono a queste anche tutte le altre città imperiati, le quali sorsero in seguito sul territorio dell'impero, al aplatinati e castelli, o da fondazioni ecclesiastiche, o da piazze di mercati ed i commercio, e si trovarono soggette così a principi ecclesiastici o secolari infendati dall'impero, come per esempio Erfurt, Bardewik V e così via.

Altre finalmente furono città principesche, in quanto che doverano la loro origine a ville, che averano appartenuto a principi ecclesiastici o secolari, come per esempio Soest, Braunoshwica; e Gotta, oppure erano state fondate su territori principeschi, e sopra nuove basi come le città dei duchi di Zăriagen nella Germania meridionale e quelle dei Guelfi nella settuntionale <sup>1</sup>.

Ma una tale distinzione si può applicare fino ad un certo punto anche all'età delle città. Le vescovili furono incontestabilmente le più antiche, in quanto che esse od esistettero già fin dai tempi romani, o sorsero in pari tempo colle più antiche instituzioni ecclesiastiche in Germania; seguono le città regie, i palatini di alcune delle quali rimontano fino al tempo dei Carolingi; vengono finalmente le città principesche, della cui esistenza si hanno testimonianze fin dall'XI secolo. Ma questa regola valendo soltanto in generale, lascia luogo a molteplici eccezioni: molti vescovati come per esempio Bamberga ed arcivescovati come quello di Bamberga e quello di Magdeburgo, furono infatti fondati iu epoca posteriore d'assai, e molti palatinati come per esempio quello di Goslar e quello di Norimberga, non sorsero se non più tardi. E così come tutto questo anche la distinzione delle città a seconda dei diversi modi di dominio non è da accettarsi rigorosamente, poichè prima della completa formazione della signoria, si ebbero rapporti misti indeterminati; misti, come nelle città vescovili, ove i diritti di sovranità non erano stati trasferiti interamente nei signori ecclesiastici, come per esempio a Ratisbona, in cui tali diritti erano ancora nel XIII secolo ripartiti fra il vescovo ed il duca di Baviera 1, oppure ad Augusta, che stava sotto la duplice si-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nell'ampio senso, che lo do alle città dell' Impero, prima che il potere governativo dei principi recisse la campo la distinzione tra città reali o meno si comprendono naturalmente anche le città episcopali: ma queste, vale a dire le vere sedi vescovili, meritano, del pari che le città regio, di essere rilevate come classi per sè strese importanti.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Un simile riparto, ma con limitazioni inesatte, è accritato anche da HÜLLWANN, Gesch des Ursprungs der Skiude 2 ediz., 1830, § 44, 45. All'incontro lo ritengo al tutto errata la sua distinzione delle costituzioni municipali a a-conda degli implegati signoriali: Burgyraf, Schulz, Fogt, Landeggi.

<sup>5</sup> V. Il trattato del vescovo Corrado coi duca Lodovico dell'a. 1203 presso il Ried, Cod. chron. dipi. Episcopatus Batisbon. T. I, p. 289 sq.

gnoria del vescovo e del re'; indeterminati, dovunque il primitivo patrocinio sovrano erasi trasformato in signoria locale come per esempio nelle città guelle, già fin dai tempi di Enrico il Leone.

Ma nella indagine sulla costituzione dei municipi, ed in particolare sull'origine del consiglio municipale, devesi avere riguardo essenzialmente anche ad altri punti di vista, i quali non sono compresi nella sovra enunciata distinzione delle città in vescovili. reali e principesche, per la ragione che il rapido o tardo sorgere del consiglio municipale, come pure la sua diversa significanza o composizione non si può in verun modo far risalire unicamente all'enunciata base di ripartizione. In tale controversia pare piuttosto che debba esser guida al giudizio l'osservare se nelle città fin dagli antichi . tempi si fosse mantenuto o formato un libero comune con un permanente instituto di assessori; oppure se ciò non fosse avvenuto, sia per la totale soppressione dell'antico comune, sia per la mancanza di una stabile rappresentanza. Naturalmente qui non si parla se non delle città antiche, vale a dire principalmente delle città vescovili e regie, nelle quali poteva esistere una siffata libertà, e non già delle principesche le quali sin da principio o 1 erano nate dallo stato di dipendenza oppure erano di origine affatto nuova.

Ora dappertutto dove aveva esistito un libero comune con una rappresentanza indipendente e permanente, la nuova costituzione sorse sulle fondamenta dell'antico libero governo municipale.

L'esempio più importante e più istruttivo di questa natura lo abiamo già veduto in Colonia. Qui erasi cio è mantenuto un antico comune litero con assessori, i quali reggevano la città sino da tempi ermotti. Le famiglie più cospicue di questa avevano occupato i pouti di assessori, come pure tutte le altre cariche importanti e formato così un patriziatio che, a modo di gilda, costituti pol la Richerzekhedi e polte così assottenersi fino al XIII secole contro le pretese usarpatrici della signoria episcopate. Ma non essendogli però riescito in egual maniera di comprimere la sorgente borghesia comunate, l'intera costituzione municipale venne ad assumere quella forma e quella direzione affitto diversa che si dovette il nuovo consiglio municipale del comune, collocatosi verso la metà del XIII secolo a lato del collegio degii assessori delle famiglie patrizie.

Benchè poi, almeno in questi tratti generali, anche la costituzione municipale di Magdeborgo concordi con quella di Colonia, a noi non pare che si possa perciò supporre ch'essa sia stata comu-

t V. C. Jacen, Gesch. der Stadt Augsburg 1837, p. 31 seg.

nicata da questa a quella, o che per lo meno l'una abbia influita sull'altra. Nella più antica lettera degli assessori di Magdeburgo (comunicazione del diritto municipale a Goldberg) dell'anno 1211, la quale contiene i privilegi dell'arcivescovo Wichmano dell'anno 1188, si fa bensì parola dei giudizi dello sculdascio, anche degli assessori, che in essi sedevano a tribunale, e finalmente persino di una assemblea di cittadini, ma non per questo vi troviamo accennati i consoll od il consiglio municipale . Questo invece compare per la prima volta in una lettera posteriore degli assessori di Magdeburgo (comunicazione del diritto municipale a Breslavia) dell'anno 1261, e precisamente in principio, dove è detto esser stata ordinata l'elezione di consiglieri, che devono essere eletti annualmente, e quindi giurare di conservare il diritto l'onore e gli usi tutti della città. Essi sorveglieranno i pesi e le misure non che la vendita dei comestibili, e convocheranno il Burding o assemblea dei cittadini ove col consigliodegli uomini più sapienti stabiliranno poi le disposizioni generali od arbitrati sull'amministrazione della città 1. La lettera è firmata da otto assessori e da otto consiglieri. Si vede adunque che il consiglioprovvedeva alla polizia del mercato e all'amministrazione municipale in generale, e che rappresentava in pari tempo l'intero comune dei cittadini dal quale veniva eletto di auno in anno, rimanendo tuttavia gli assessori in carica per tutta la vita e non essendo questi prescelti, che da un ristretto numero di antiche famiglie<sup>3</sup>. E

<sup>1</sup> Il Doc. 2 stempto del Garry, das ales Mogleburgische und Bailliche Rock, 1899, p. 18 seje, ed sono meglio del Toccorre a dals Stroate, Orbandesamentine Gent. der Unrywang der Balle in Schlerien und der Oberlaustit, 1831, p. 386 seg. V. p. 185 seg. 2 seg. 2

<sup>1</sup> Tascovera e Svatum, Opc. cl. Nr. M. pp. 201 sep. § 3. De Bildman Jopen ir Duride qu. nemena a sin evolution data finale no devel purding quides, data rel man habitor, section mon dati brotheli, data mine data finale problem, data rel man habitor, section mon dati brotheli, data mine data finale purding pilotes, data rel man habitor, section mon dati brotheli, data mine data finale purche data finale problem. The desiration data finale consideration production data materiale generale dei distaleta, la cel quenti si rinsutura a levo piamento: o some divistità deverat (soro consella judicialusti, quidegal tole receprina, dana partie eviviala, pertiam pilot exhibitoria. Non posso pertiamo converier coldo Strappados (gli dishista retreve quisharda la Brothega el Burgeristo.)

Magd. Schöffenbrief für Gorlitz vom J. 1304. TISCOPPA e STENTEL, Op. cit. 447 seg.
 Do wurden sie zu rate, daz sie euren Shepphen unde Ratman, die Shepphen zu langir Ciel, die Ratman zu einer Jare.

În però ben naturale che frequenti controversie sorgessero tra i due collegi, stante che il consiglio del comune facesse di tutto per avocare a sè in numero sempre maggiore le antiche facoltà deali assessori e limitar questi alle sole attribuzioni del potere giudiziario: ne derivo quindi che nell'anno 1298 gili assessori veneno dali fine completamente sostituiti dal consiglio municipale, nel quale essi averano fino aliora seduto insieme ai consiglieri. In marti tempo i cittadini s'impadronirono, comperandoli, anche del hurgraviato e dell'ufficio dello sculdazeo, e conferirono amendue que set cariche all'arcivescoro sotto condizione, che la prima dovesse essere soppressa e la seconda venir accordata ma dietro la loro propria elezione.

Facciamoci ora a considerare le città regie dell'impero nelle quali parimenti l'instituto degli assessofi formò le basi costanti della IIbertà e della successiva costituzione. Se in queste città, a vero dire, il libero comune non ebbe un'origine così primitiva, nè sorse cogli stessi diritti, che in parecchie città vescovili, ove i liberi s'erano stabiliti sin dal principio in numero considerevole; esso venne formato però molto agevolmente dai censuari della villa regia, che s'erano uniti ai liberi ed ai ministeriali cavalieri dell'impero; questi ultimi poscia, allorquando l'antica costituzione Dalatina cessò affatto e la borghesia emerse indipendente, tornarono a separarsi affatto dal comune. Ove poi questo ebbe luogo assai presto ivi trovossi eziandio di regola uno stabile instituto di assessori, sul quale s' era appoggiata già l'antichissima costituzione municipale, ed al quale quindi si uni. come nelle mentovate città vescovili, nel XIII secolo un consiglio comunate 1. Così accadde a Francoforte sul Meno, ove 14 assessori, che si tenevano in numero mediante elezioni fatte tra loro stessi con un borgomastro alla testa, formarono il più antico consiglio municipale, al quale nel XIII secolo furono aggiunti, come secondo consiglio, i consiglieri del comune, con un borgomastro alla testa parimenti eletto da loro. Nel XII secolo poi era sorto anche un terzo banco di consiglio per le maestranze. Però la denominazione di consoli, la quale nei documenti di Francoforte, per quanto mi consta, non riscontrasi che dopo il 1266, da prin-

<sup>4</sup> Coi consiglieri distinguevans anche 5 maestri d'arti, che erano colirgati coi primi contro gli assessori, V. Kathurans, Op. cit. Ph. 2, p. 159 mg si confronti Chron. Magdeburg, Meihom. rerum Germ. script. T. II, p. 331. « Usque a.. ista tempora scabinal fueruni in constito ciulada, a que extune fueruni exclusi. »

<sup>2</sup> V. specialmente il Fighand, the Entst-hun; der Reichsstadt Frenkfurt a. M. und der Verhältsisse ihrer Beroolmer, 1819. o. C. Jacks. Schwebisches Säddenveren, Vol. 1, p. 4. Ums Verjassung, bürgerliches und commercialite Leben (m. Mitt later, 1830.

cipio non indica anche qui, come in Colonia, in Magdeburgo ed in altri luoghi, che i soli consiglieri del comune '.

Ed a questa somigliò poi la costituzione di Ulma. Anche que'12 assessori o giudici giurati (judices jurati come son detti nel diritto municipale di essa città dell'anno 1296) con sculdasci alla testa costituriono dapprincipio l'autorità municipale; ed anche a questa ri aggiunsero verso la metà del XIII secolo consiglieri totti della cittadinanza (consuler), e più tardi aucora altri dalle maestranze; il consiglio municipale adunque, completamente costituito, si compose anche qui come a Francoforte di tro ordini:

Nei precedenti esempi di città vescovili e regie si manifests però nna identica forma fondamentale della costituzione: un colsegio cio di assessori, che tiene il governo sotto la presidenza di impiegati governativi; con esso un patriziato composto di famiglie antiche e libere, e presso al quale a poco a poco sorge un mopio comune civile; poi verso la metà del XIII secolo una nuova attorità consulente, mediante la quale il comune ottiene una speciale rappresendanza e che noi, avuto riguardo alla origine e al l'importanza sua, potremmo benissimo indicare col nome di consigiio comunale.

Passiamo ora, in secondo luogo, all'altra classe di città antiche,

<sup>1</sup> Codex dipl. Moeno francofortanus edito da J. F. Bönnun, Vol. I, 1836, p. 439, Docum. del 1266, Sept. 28. . Nos... scultetus... scabini.... consules totumque commune frankeurordense, . p. 146, Doc. d. 1267', Dec. 8. . Cunradus scultetus, scabini, consules et universi cipes frankenvordeuses, » Il Fighann, Op. cit. p. 74 seg., irova li consiglio di Francolore esistente fin dal 1219, indicando egli nel documento cives per consiglieri , universi cises per il consiglio radunato, e spiegando la nuova denominazione di consules coll'aggiunta di un banco di consiglieri tolti dalle arti. Si può ammettere che cires o burgenses nel XIII secolo servisse ad indicare talvolta i soli rappresentanti della borghesia, ossia il consiglio (di tió me ne ha persuaso completamente il Tittmann cogli argomenti tolti dai documenti di Friborgo ed altri, per es.: « Burgenses et communitas civitatis rostræ Vriber: » e di sullen daz Jar Burger sin, V. Gesch, Heinrichs des Brlauchten, Vol. I. 1845 p. 386). ma frattanto è d'uopo convenire, che la nuova Instituzione, tosto che si fu consolidata, ricevette anche un nome speciale, che la rese esternamente riconoscibile; così lo stesso Figuran ha dovuto ammettere, che la parola cines nell'enora in cul vuole significame i consiglieri, serviva ad indicare anche i ministeriali dell'impero ed i cittadini pienamente liberi, anzi persino i membri delle corporazioni della città. V. op. cit. p. 74 seg. 103 seg. Pertanto l'espressione universi cives sarebbe sempre da prenderal lu questo significato più ampio; e la spiegazione che il Fichann da dei consules ritenendoli come rappresentati delle maestrunze non potrebbe essere ammessa: poiché ancora nell'a. 1284 irovansi le corporazioni degli artigiani distinti dal vero comune del cittadini, per esempio: « Sculteto, civitati et Artificibus qui aucoerogenoz (Handscerkgenossen) dicuntur; · poichè inoltre nella rivolta delle corporazioni avvenuta negli a. 4355-1368, trattossi ancora di ciò, che le stesse volevano portare al consiglio cito del loro preside; poschè finalmente non esiste, a mia notizia, alcuno esempio in Germania, di artiglani assunti a consiglio verso la metà del XIII secolo.

<sup>2</sup> V. JAGER, op. cit. p. 183.

nelle quali il libero comune o fu oppresso, o non mantenne che una rappresentanza imperfetta.

E qui fra le città vescovili è da annoverarsi in primo luogo Stras burgo, il cui antichissimo diritto municipale non è in sostanza che un diritto di corte (hofrecht) modificato, e dal quale possiamo chiaramente conoscere lo stato di oppressione in cui trovavansi allora i liberi comuni . I vescovi di Strasburgo avevano cambiato la supremazia, loro conferita dallo imperatore nel X secolo, in effettivi diritti di sovranità , cosa che invece fu sempre indarno tentata dagli arcivescovi di Colonia, e nominatamente nell'XI secolo dall'ambizioso arcivescovo Annone s. Ecco perchè anche gli statuti del diritto municipale di Strasburgo formano sotto molteplici rapporti un perfetto contrasto colle libere instituzioni della città di Colonia: « Tutte le autorità municipali, vi è detto, dipendono dal potere del vescovo, per modo che egli può conferirle o farle conferire. Però egli deve investire delle publiche cariche soltanto i famigli (familia) della sua chiesa, e nessun altro » 4. Le più importanti di tali cariche erano le quattro seguenti (fra le quali stavano ripartiti gli affari del governo municipale): lo sculdascio, il burgravio, il telonario ed il maestro della moneta s. La cittadinanza non aveva, come tale, veruna ingerenza nel governo; essa era piuttosto obbligata alla servitù voluta dal diritto di corte, senza che però le toccassero gli onori ed i vantaggi dei servi propriamente detti. « Tutti i cittadini, è detto in quegli statuti, devono lavorare cinque giorni la settimana per il loro signore; si eccettua i monetatori, come famigli, e certe arti, le quali sono perciò tenute a particolari prestazioni. Che se i

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> V. specialmente Eicnnows, Zeitzchrift, vol. 1, p. 232 seg. Widd. (Gildenwesen im M. A., p. 303 seg.) non vuole ammettere, che questo diritto manticpate abbla realmente resistito; ma sottiene essere stato solitato un abboxo di costiluzione foggiato secondo i desideri del vescore. Utpotesi tuttavia ha fondamento polché Worms e Spira ci si presentano in conditioni affato simili.

<sup>1</sup> Il vescovo Ardinisaldo otrinare nell' 1a. 888 dia Ottone II la completa essenzione. Per did H Ganatomera, Hist., de l'orfer de Strandoury. T. II. 1778, p. 48, pone II più aniloro statletto municipale di Strandourya al tempi di questo rescovo. Ma siccome questo statuto accenna a condidato gli abbituali, ele como put-azona essenzi cual rafferenza ese non peltifica esercizio dei diritto di sovranità. Cud lo son piuttosto d'avrisio, che questo statuto non una sustenzio all'XII secolo.

<sup>3</sup> Si confronti lo Struzel, Gesch. der franchischen Kaiser, vol. 1, p 316 seg.

<sup>\*</sup> Jura et leg a elv. Argent. (Wattes, Corpus juris Germ., T. III, p. 780-799) § 5, 6. Nulli autem episcopas o'disem poliboum committere dubet, nisi qui ité de familia Eccieur sue « etensi danse des periodes sines Gódissues » secondo la tradutione del XIII secolo. Questi sono appanto i coti detti Hausgenossen, ministeriali, si quali venivano demondati gill uffic manifelpali come feudo di servijà.

b. § 7 • Episcopus manu sua investit. scil. Scultetum, Buregravium, Thelonearium et Monetes Magistrum. •

<sup>3</sup> lb., § 94. « Debeni etiam singuli Burgenses in singulis anuls quinquies operari numero

maestri delle arti erano nominati dal burgravio, il quale la pai tempo esercitava sopra di essi il potere giudiciario 1: ciò non poò in verun modo esser creduto un fatto accidentale, qualora si coasideri, che il burgravio era preposto immediatamento al castellode alla corte del signore territoriale (curti dominica § 93), e che le corporazioni degli operal ripetevano senza dubbio la loro origine dal diritto di corte 1.

Simili rapporti di servità dei cittadini sussistevano anche in altri luoghi come per esempio a Worms ed a Spira, i cittadini delle quali città non ne furono esonerati se non nel XII secolo dai piritlegi imperiali. 7. E lu già osservato come appunto l'acquisto della liberti personale fosse della massisma importanza per gli abitanti delle città, e come specialmente il diritto municipale di Colonia arese perciò appunto acquistata una così grande considerazione perch'era chiudendo la intera libertà civile, garantira così quella base sula quale soltanto poterasi poi erigere l'edificio di tutti gli altri diritti politici.

Ma anche in questo comune non affatto libero sorse col tengo un consiglio municipale. Un posteriore statulo di Strasburgo, cal l'editore Grandidier ha assegnata nn'epoca troppo remota collo-candulo alla fine dell'XI secolto o all'epoca del governo del vescoro Ottone (un nel 1400)\*, continee in proposito la seguente disposizione: Si eleggano ogni anno 12 o più persone idonce (unterinstratial), parte cittadini) a convolli della città, e seclegani fra

dierum in dominico opere, etc. - Anche 24 del ceto del mercanti (de genere mercatorum) dovevano tre volte all'anno servire come messaggieri. V. § 88-89. 1 P. § 44. - Ad Officiam Baregravit pertinet ponere magistros omnium officiorum lete

in urbe, sell. Sellarlorum, Pellifleum, etc. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si confr. sopra, p. 529.

<sup>•</sup> Ezarso V reisores's port a. (1111 etitadisi off Spira. a lega enquisisma et sudasi, vederor a pare illu, que vuigi. Buddell voushaire, « et anierto joro il Birro dirità di reciula e la jeina dispubilisti del lero besi. Frodrico I noivenio questa conscissioni di retitale e la jeina dispubilisti del lero besi. Frodrico I noivenio questa conscissioni di retitale del la partira degliate que del redi casa. VI. due dece su. Lusaras, Norvenica der frotes Reinhaud Spirer (1698, p. 308 e 404, 87 rescero dal Pantidesi (dotto qui Biddesi) dirità capitale que del comondo, et colo Berito V sulla babata il li Worma del 1114, loccità in controllare del 1169 for Frodrico I. V. dioc. ap. Scanavaz, Bid., epise. Pormeta, e. T., II, (273, to V. 111, p. 273-284.)

<sup>•</sup> L'emes fon-imento in base al quale il Oaxoneux vool für risaire al quos il reconstituent de service perits cell'attoritation dei segment (cerra) satutus de sin mello quale tattud perits perits cell segment de segmen

di loro uno o due borgomastri. In un terzo statuto poi del l'anno 1249 noi vediamo di già i consoli ed I più cospicui cittadini di Strashirgo uniris come indipendenti al vescovo, ai connole di a ministeriali per trattare di certe nuove instituzioni. Ed ecco come venissero spezzati del tutto i ceppi della passata servitti.

Ma evidentemente i consoli o consiglieri obbero qui origine ed attribuzioni aftato differenti da quelli di Colonia e di Magdeburgo. Essi non emersero dall'antagonismo tra un comune posteriore ed il patriziato composto della antiche famiglie libere; ma sibbene dal sorgere di nan borghesia sempre più abborrente dalla servità , contro i signori della città istessa; essi non si appoggiarnona du me presistente instituto di assessori di un libero comune antico, ma costituirono da sè medesimi l'intera rappresentanza della borghesia, e raccolessor in sè destesti il potere amministrativo e giudiziario, di mano in mano almeno che il comune potè a sè avocario; essi finalmente, componendosi di ministeriali, che averano sino dapprincipio esclusivamente occupate le cariche ammicipali, e di cittadini, rappresentarono il comune ossia la fusione operatasi fra i due cet li ni discorso.

Noi possiamo quindi abbastanza opportunamente, a differenza dei consigli del comune precedentemente con iderati, indicare questi altri come consigli municipali e procurare di accortarci ancora meglio, con altri esempi di tale natura, della forma speciale della loro costituzione.

I citadini di Worms e di Spira ottennero dai due ultimi imperatori della casa di Franconia, Eurico IV e V, in ricompena della loro costante fedella, i già mentovati privilegi di emancipazione personale; anzi il loro stesso consiglio municipale dovette alla medesima origine politica libertà da lui accuistata \*.

L'imperatore Federico I accordando inoltre nell'anno 1156 ai citta-

GRANDIDIER, L. C., p. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ib , p. 36 · Tandem consules el conteri cipes mellores et sapientiores cum pradicto Dom. suo Episcopo canonicis el ministerialibus in buc convenerant, etc. ·

Molto maternia per la notrà della continazione di Wornas ritovata lapo di SCLARNA, III della epita. Fiornali, T. 1-13; Fanco, I Tis-8 Marta, Ab, non Urgarena de Richishidie, in nonderdat von Forma Frig. 176, et al aggiune importante supplimento il Bienza, den cogli Annale Promulienta, et al. 1989, dire ur'appende di document; arrogi con mediante e Regista Vermalienta della secuo Dilagna, fia stravidinariamente facilitati Vasa (1885), p. 18-19. Per i chittà di Spira e avera i svata, ma no bene ordinata opera, di Canayr Lamana, Caronico der freisea Bristanticoli Spier, migliorata ed accrecitata da M. Pudri; Franci Usa.

dini di Worms una pace imperiale, dopo aver determinate certepene per i delitti commessi entro il limite assegnato alla pace medesima, institui un tribunale municipale composto di 40 membri, dei quali 12 dovevano essere ministeriali, e 28 cittadini, e destinato a vegliare all'ossevarnaz della pace decretata ?

Questa era donque una associazione difensiva e precisamente nella forma dei comuni francesi, i quali erano sorti a un dipresso all'epoca sitessa. Che anzi l'imperatore medesimo coll'averla accondata, non intese per questo di abolire la signoria del vescovo, i cui funzionari, cioè l'arrocato, lo sculdarcio e due officiali, continuariono infatti a presiedere ai tribunali ordinari e all'amministrazione territoriale 7.

Con lutto olò tuttavia non si potè impedire che i quaranta , i quali poscia si initiolarono anche consoli, avocassero sempre più a sè tessi le attribuzioni governative. Da un documento di Enrico VI dell'anno 1190 si rileva infatti, che i comuni reggevansi già a quell'epoca sotto una forma affatto republicano. Qui ainono alla Cesta di S. Martino i borghesi si raccoglievano (burgonase) nella corte imperiacia, conde eleggere lo sculoscio (rellicus) el i costul funzionari, ed in questa circostanza procedevano anche all'elezione dei due bidelli (pidelli), la quale car di esclusiva pertinenza dei così detti paranfifeca. A questi si aggiungevano poi 16 hembarger, noninatti del pari per un anno, tolti dalla sola diocesì e destinati a sorvegliare le misure e il mercato 7.

Il privilegio adunque di rimanere costantemente in carica e di completarsi da sè medesimi, quando uno di loro per avventura fosse uscito di carica per morte o per altro motivo qualunque, spettava soto ai quaranta.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schannar, I. II. no. 84, p. 76 s ad confirmationem itaque prædictæ pacis ex mandato lung. XII ministeriales cociesa Wormat, et XXVIII burgennes statuentur, qui de invasione inchentum... audianti... et secundum veritatem testium discernant, et ai prædicti XL fusioes in aliquo discontaiverit, standum eril fudicio partis majoria.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questi sono nominati nello stesso doc.: « VII libras Worm, moneta persolvat: trea videl, episcopo, duas judicibus (costa ai io) et reliquas duas advocato el Scutteto el officiats corum, qui vuigo ambiman voca: lur. « Che questi ultimi non fossero che due risulta dal doc. di Enrico VI, d. 1190.

<sup>+</sup> Annali Wormat, B'EREE, p. 160. • Factual olim mullis temporil-us in civitale Wormanciensi quadrupinta consules, videl, viginti octo cives et duodesini milites occiesses

Essendosi intanto per tal modo formata una costituzione aristocratico-republicana, nella quale il diritto episcopale di regalia non aveva pressoché più verun significato, il vescovo levò amare lagnanze tanto presso Enrico luogotenente imperiale in Germania, quanto presso lo stesso imperatore Federico II nella dieta di Ravenna, ed ottenne con ciò non solo molti speciali decreti contro il consiglio della città di Worms, ma anche la celebre e generale ordinanza dell'imperatore contro i consigli municipali e la nuova libertà dei municipi di Germania 1. Finalmente, dopo una lunga lotta, si addivenne nel febbraio 1233 ad una convenzione (di Oppenheim) tra il vescovo ed i cittadini, ner la quale la costituzione municipale di Worms fa nuovamente ridotta nei termini seguenti 1: - Per l'avvenire vi saranno soltanto 15 consiglieri, dei quall 9 nominati dal vescovo e da lui scelti tra i cittadini, questi 9 eleggeranno gli altri 6 tra i cavalieri (ministeriali della Chiesa); così procederassi poi anche nelle elezioni occorrenti a completamento del consiglio nel caso che uno dei cittadini o dei cavalieri venisse per morte a mancare: imperocchè questi consiglieri, dovessero rimanere per tutta la vita in carica e soltanto i due borgomastri (magistri civitatum) uno tolto dai consiglieri borghesi, l'altro dai cavalieri, si mutassero ogni anno. Nel consiglio la presidenza sarà tenuta dal vescovo, o nella costui assenza da un suo rappresentante. Il vescovo ed i quindici di comune accordo eleggeranno ogni anno alla festa di S. Martino lo sculdascio ed i costui ufficiali, e così pure i sedici, quattro per ogni distretto ecclesiastico (i quali evidentemente per nulla differiscono dagli heimburgi) destinati alla riscossione delle imposte e delle multe. Delle corporazioni non furono riconosciute se non quelle dei monetatori, ed i negozianti di pelliccie; le altre vennero abolite 3.

ministeriales, q.i per se sine episcopo iotam rexerunt civitatem. El si unus decessit ipsi per se alium constituerunt. • Cf., p. 461.

I dan. Wome, p. 162, a incepit growiter du civitae (conqueri), qualiter Igama Inanquan pro nichilo prendireranti. Si cond. 1 (do d. 1231-1233) alicial 1 self appeta Foron, del Riouxa, a p. 333, het che è apocalemite da uservaria, pi modo code al utinervano privilegi resil, che il giorno re Egrico a Prancodorte al M. condereo il 3 appeta di cittalitai di Woman quelle libertà, che il giorno seguente loro di nuovo rit-dee a favore del vescoran quelle libertà, che il giorno seguente loro di nuovo rit-dee a favore del vescoran

<sup>\*</sup> Ann. Wormat., p. 162, Dipl. no. 7, p. 221.

<sup>\*</sup> Hern omers, Irrierrätisch, Sungene et willwerkere illie exceptis, sammode perilas centrals. «Le peril Rangemonte listente et al-debben i monisterio, i perva il privilegio di Federico, I. oft 1150 per monistro di Worms, ove di questi è detto: « er giu di Mandandia del Mandandia et al-debben i perila del perila del

Così l'autorità od il potere governativo trovossi diviso fra il vescovo ed il consiglio muncipale, nel quale i due stati dei borgitest e dei ministeriali erano in egual misura rappresentati. Essa autorità rimase per tal modo stabile e permanente; tutti gil altri impiegati gindizari ed amministrativi venzioni invece da lei ogni anno nuovamente nominati o confermati. Il comune ebbe inoltre per la polizia del morectato e per l'erazione delle publiche imposte la sua speciale rappresentanza nel sedici o heimburgi, mutantisi di anno in anno e che pouno essere parazonati col consiglio del comune nelle città aventi l'antico istituto degli assessori. E questa fu sicuramente una eccellente costituzione, foundata egualmente sulla libertà e sulla giustiza, e però soddisfacente per tutte le parti e lungamente durevole.

Petrob che riguarda poi quella della città di Spira, se noi in un patente di franchigia di Enriro V Itravismo già, che la moueta non si arrebbe pounta cambiare seuza il censenso dri cittadini <sup>1</sup>; da ciò solo non si può tuttavia dedurre di crut il esistenza di un consiglio municipale. Qulesto infatti non venne ordinato se non più turdi, in forza di un privilegio dell'imperatore Enrico VI, ed il quale errocemente vivene attributio ad Enrico V. Per esso i cittadini ottenurco la facoltà di secgli-re tra loro stessi dodici persone e di formare con que-te il conseglio municipale, il quale fu conservato anche nel XIII secolo colla sola aggiunta di due borgomastri anterio delle monete ed il telemerio, ma questi dipendelle tro tuttavia immediatamente dei internamenta del consiglio, che il eleggera di anno in anno, e che non riserbava pel vescovo che la conferma formale.

<sup>1</sup> Lennann, Op. cii., p. 307. • Monetam quoque nulla potestas in levius aut deterius imminat aliqua rajuor, nist communi civium convilio permutet. •

<sup>\*</sup>L'error enlate gia nel Lassavas, da cui l'a moderni la hamo tollo, sobbre l'editor della conzan del primis, R'ercos, i ob-ser già notato. Il priviligio di Erori VI è occessato in un dovamento di 40 gi panalo 1898 devito a Filippo dei en sovereno il ferrori vi e occessa di monta del propriato Errori di mo mottri l'amp primis (cl. 28) e l'ilippo ni en sovereno il foreitante, del doct. e qual past discressona Reserici gioria, importadori el finario natti Spiricas interiores, tam es presso Bonista dostri regis, quam parta consistimo et articlina na revisibati illustro civitatis exploritement. Segue ponta il privilegio dell'impre. Errori c'el-demonnose quelli- bede benedinatoj. e Protesso benedinato della protesso esterodino redistratore Mercelli chiefe.

mente quelli- bede benedinatoj. e Protesso esterodino redistratore Mercelli folipone. Errori ci el-demonnose perita pede della pede della consideraziona della pede della consideraziona della pede consideraziona della p

<sup>\$</sup> V. il duc. del 1296 appo il LENYA'N. p. 576.

Duc. d. 1296, Ω<sub>m</sub>, p. 579. Trainst. d.f. viscova end ronsiglio: - Item quod judicia et officia nostra civitatis Spir. - a naunm. horse en conceiver debemus accundum dictum et sententiam constatus Spirensum vei majoris partis cormision, etc.

Giacchè non essendo qui il potere governativo così ben ripartito come a Worms, s'en potuto formare avai per tempo un patriziato composto dia soci (hausgenosten) e da altre cospicue famiglie, il quale occupò in seguito esclusivamente il consiglio e tutte le cariche povernative. Per soci però sono da intendersi tanto qui, che il Worms ed in Colonia, quel ministeriali segnatamente, che appartenevano alla maestranza, singolarmente privilegiata, dei moneta-tori i. Questo patriziato si mantenne poi sino al XIV secolo, in cui finalmente fin, come quello di Colonia, superato dalle corporazioni, e ridotto anzi esso stesso a far parte di questo, parte di questo per indute narie seso stesso a far parte di questo.

Che se intanto in poche antiche città, come Spira e Vormazia, può sesser provata in modo così preciso l'origine del consigito municipale fin dal principio, certo il minora numero fu quello delle città che dovettero una tale instituzione a privilegti imperiali: il primo emergere del consigito municipale si osserva tuttaria anche in altre città vesco-vili verso la fine del XIII. secolo od al principio del XIII. Così avvenne, per nominare ancora una città della Germania settentrionale, in Brema, over il noro di diritti municipale, a provato dall' arcivescovo Artivo II (1183—1200) si riferices enza dubbio alla prima instituzione del consiglio municipale, i di cui consiclieri appsiono in un documento del 1906 come burgensee, ed i quali in un altro del 1293 came burgensee, ed i quali in un altro del 1293 came burgensee, al di apprima alcun permanente colo sono del consideri Anche qui pio non avvez esistito dapprima alcun permanente collegio di assessori come autorità soprema t; anche qui la rear borghesta, sossia quella che godeva della pienezza del diritti, era

<sup>4.</sup> V. Il doc. del tratato dei corceli cei monderit di hazaprentere, pri la cotturio di un pianzo cimme della mentatura dei de consistio, del mano 1889, di un pianzo cimme della mentatura dei consistio, del mano 1889, di Caccia, dei qui quale Sold/prin non profession parte, peritrà di rivitato sidazio di militario di consisti dei quale Sold/prin non profession parte, peritrà di rivitato sidazio di militario dei consistenti della consistenti dei consistenti

A November 1, 1980 e sej. 1

3 Nell'anno 1394 agi, 14 consiglieri tolti dalle famiglie ne furono aggiuni i 3 tolti dalle corporazioni delle arti, tottavia ia forma di governo rimane annotoratica atro alla risolda degli artieri avrenuta nell'anno 1390. V. LEHBANN, D. 387 e sej. 3

3 V. Topera preposilossima di DONARIOT, FERNAN disner Gerchichele des Bremischen Stadi-

<sup>3</sup> V. Popera preprovisionna di Doxanto, Ferranto niner cientalezia dei Bremistatea Bodis-redukt, 1830, parte 1, p. 60-158-1152, el il decumenti dei a li rocusa nei libro di Cassata, redukt, si libro parte i più controli dei a li rocusa nei libro di Cassata, pude concesso dall'arctivenovo Arcivico viene ciato nella movemino le la "retrescoro de la citta di Bremas et si dicie : Jara chittati, que chitta habitati a tempore l'arcivici secundi insque ad presente, continuato Dosa, archieptospa lipi diviatia se-ranto e la citta del presente del controli Brema et si dicie della controli del

DOMANDY SI ITAR O'IMPACTO GETIVADIO I CONSOII di Brima dagli anticia assessori. A p. 126 clice egli stessori - in Briman novi!roviamo i racole di una distituta classe di assessori , ed allude ad uno statuto del 1303, giusta il quale l'avvocato può coosultare chi meglio gii talenta.

sorta dai ministeriali della chiesa e dai cospiscui mercanti, che fino al principio del XIV secolo avevano occupato esclusivamente il consiglio con 12 membri, mentre il restante del comune di regola era rappresentato soltanto da una deputazione di sedici membri, quattro per ogni quartiere della città « che solevano intervenire al consigliò» .

Instituzione somigliante a quella della città di Brema è anche l'altra del consiglio municipale della città di Zurigo, la cui esistenza è attestata da documenti sin dalla fine del XII secolo <sup>a</sup>. La città trovavasi sotto la supremazia dell'abatessa di Franmünster, in modo però che il patrocinio rimanesse riserbato al re, che lo conferiya poi ad altri. Nel comune dei cittadini eransi associati elementi liberi e non interamente liberi; antichi abitatori liberi delle montagne zurighesi, gente cortigiana del palazzo o castello, vassalli di diverse fondazioni ecclesiastiche e così pure nel ceto cavalleresco vassalli e ministeriali dell'abatessa, ai quali si erano uniti dippiù ministeriali del re. Dalle due classi dei cavalieri e dei borghesi fu occupato il consiglio munipale con 12 consiglieri e ne emerse poscia un patriziato di famiglie, che nel XIV secolo venne contraddistinto dalle corporazioni col nome di Constafel.

Non sembranii necessario il citare altri esempi in prova di questa forma di consiglio municipale, che compare in generale più di frequente nelle città vescovili. Soltanto in riguardo ai risultati storici, che si ammettono alla sua origine, mi è d'uopo aggiungere alcune parole. Si è già fatto notare, che qui il consiglio emerse dall'immediato antagonismo del comune municipale contro la signoria. senza che fra i due antagonisti si interponesse un patriziato ed un assessorato di antiche famiglie libere. - questo antagonismo divenne singolarmente accanito, non appena anche i ministeriali, locchè accadde quasi dovunque, si unirono ai borghesi allo scopo di ottenere la indipendenza comune.

Di uni il fatto che in ogni dove i signori delle città non s'accomodarono di buon grado alle mutate necessità politiche e non si adattarono alle richieste concessioni , le popolazioni trovaronsi costrette a violenti sommosse, e bene spesso anche a lunghissime lotte, le quali poi non cessarono finchè il consiglio municipale, palladio d'ogni loro libertà, non venne finalmente istitulto. Che se cotali avvenimenti ricordano l'origine rivoluzionaria dei comuni francesi, gliè però nostro debito osservare che qualche cosa di affatto somigliante

I V. DORANDT, p. 539 e seg., p. 334 e seg. 3 Vedi Peccellente opera del Buntterut. Sioria politica e giuridica di Zurigo, vol. I, 4838, p. 140. Doc. di Berico VI dell'anno 1490. i Benrico, dilectis fillis sais judices et consi-Harrisi in Thurego. • Qui per judices naturalmente non s'intendono gill assessori, ma l. eiudici di città.

ebbe luogo ben anche sul suolo tedesco, nella città di Treveri per esempio vicinissima alla Francia, ove tuttavia la conjuratio dei cittadini. nell'anno 1461 prematuramente tentata, venne tosto repressa.

Il sorgere violento dei comuni fu in molte città episcopali pressochè contemporaneo, e precisamente verso la prima metà del XIII secolo, Nei loro conati del resto essi poterono contare sull'aiuto del supremo capo dello stato, l'imperatore; giacchè avendo essi serbata a costui una costante fedeltà poterono talvolta dimostrargli anche coi fatti di quale importante appoggio gli potesse essere l'aiuto di una potente borghesia contro l'ambizione e la prepotenza dei principi! E poi non era forse agli imperatori che Worms e Spira dovevano i più importanti privilegi della loro civile e politica libertà? Così non avessero d'altra parte gli imperatori abbisognato ancor più dell'ajuto e del buon volere dei principi a sostegno del proprio potere e del trono medesimol Che se a tutto questo si aggiunga la contemporanea guerra degli Hohenstaufen colle città lombarde, giunte già a tale uno stato di potenza e di libertà, da disdegnar persino il patrocinio imperiale, non riescirà strano di certo quell'eterno ondeggiare e quella interna contraddizione politica a cui l'imperatore Federico II fu costretto nelle sue contese colle città d'Alemagna.

Fino dalla dieta tenutasi nell'anno 1218 in Ulma, il vescovo di Basilea aveva sorpreso i principi ed i signori dell'impero, colà radunati, col domandar loro, se il sovrano oppure chiunque altri in sua vece avesse o no il diritto di instituire un consiglio municipale in una città senza il previo assenso del vescovo, ma avendo i principi risposto unanimemente in senso negativo, l'imperatore Federico, confermando il giudizio da loro pronunciato, dichiarò soppresso il consiglio municipale di Basilea e revocò il privilegio da lui precedentemente emanato a favore di questa città 1. Nel gennaio 1232 alla dieta di Ravenna, i reclami del vescovo di Worms, diedero motivo, come fu già osservato, a quel decreto imperiale, che vietò tutti i consigli comunali, i borgomastri e quegli altri funzionari, che dal comune dei cittadini venivano eletti senza l'assenso dei vescovi, e così pure tutte le compagnie d'arti e maestranze nelle città episcopali: queste non dovevano, come in prima, essere governate che dai funzionari dei vescovi o da questi medesimi, che ne ricevevano investitura dall'impero ; tutti

<sup>&</sup>quot;Doc. dell'imperatore Federico I, del 1464. Hontmann, Hist Trevir. diplom., T. I, pag. 584: « Communio civium Trevirensium, que el conjuratio dicitur... cassetur et instritum revocuta. »

<sup>4</sup> Monum. Germ., ed. PERTZ, T. IV, p. 230.

i contrari privilegi poi dovevano esser ritenuti come annullati.

Ma fu invano! A nessuno è dato il far retrocedere la ruota del tempo, nè l'arrestarla; essa spezza la mano, che tenta il folle disegno.

All'imperatore medesimo loccò infatti ben tosto una ben gravezione in Italia: chè anzi fin'anco in Germania il suo dirieto a nula riusci; avvegnache i consigli municipali, se gli esistenti, fossero rimasti; o sorgessero ove prima non fossero stati, e giungessero poi anche al ottenere persino le conferma dell'imperatore, allorquando cioè questi non credette di più a lungo servirsi di tutti quei vescovi, che lo aversa raditio. E fu per tal modo che Pederico II confermò nell'anno 1935 alla città di Ratisbona il consiglio municipale, il horgomastro e molte altre magistrature commanii, e ciò, come è detto espressmente nel documento, is nista della perfidia del vescovo, il quale poco prima era pur stato graziato di un privilegio imperiale di natura affatto contraria v.

E qui gioverà l'osservare che il consiglio municipale della citià di Ratishona, il quole si vuole esistesse gli nel 1x secolo, non cerà in fatto ancora noto nell'amo 12005 e che desso nos osres che ne primi decenni del XIII. Anche per Magonza del resto non urossi menzione di esso prima del 1214, anno in cui l'arcivescovo Sigiricolo in costretto a concedere a i horchesi della città oltre alle altre

Mowen, Gren, S., p. 264. Recogniss in Irrition of cossume in comi civitati vii oppido Alemain communica consisti ei magidro dissame sur rotrotes; val isilo prospido Alemain communica consisti ei magidro dissame sur rotrotes; val isilo prospido qui ali suinersistate civium dissa archispieroperum vel polocoprum berepicatio satusster.

Irritinante siloissimien et cossumes ciquibiles oriefoi confermientoise sus societame compute nomine valgativir appoliatolira. Siesti ciniu femporibus retrocatii oriesialorie confermiori, valendo dissambili devidenti del prospido confermiori, valendo piecopo del referenti del superballo civilitatio confermiori, valendo piecopo del referenti del prospido confermiori, valendo piecopo del riporto del prospido del prospido del prospido del prospido del prospido prefitabile si del specialitati civilitatio perpetuto volunta permenera, etc.

<sup>2</sup> Vedi i documenti in Hüllmann, Studtesoeseu, vol. 11, pag. 480.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ciò risulta dal trattato conchiuso in quell'anno tra il vescovo Corrado di Ratisbona el il duca Lodovico di Baviera riguardo al loro reciproco diritto di sovranità sulla città di Raissona, nel quale trattato è accennata la stessa facoltà che spettava sempre fra I primi attribut al consiglio municipale, come un diritto comune di sovranità, esercitato da ambedue col mezzo dei loro funzionari: « Item de indicendo foro rerum venalium qualiumcunque el de omnibus nnionibus quarum libet venditionum modum simul statuemus et neuter sine altero vel alterius licentia aliquid de his statuel vel mutabit, etc. • Vedi ¡Rigo, Codez chron, dipl. cpisc. Ratisbon, T. I. p. 307, p. 289 seg. Il Geneinea il quale deriva il coniglio di Ratisbona sino da un ordinanza di Carlo Magno, agginnge di suo arbitrio (Regenstur) Chronik, 4890. p. 54), « con ció crebbe sempre più il potere dei signori del consiglio e l'idea di cittadini indipendenti dall'imperatore, • (Ib., pag. 291). - Tanto meno poi nei documdel 1207 con cui l'Imperatore Filippo concesse ai cittadini di Ratisbona di eleggersi un conte dell'Hansa a tutela dei loro diritti e consuetndini nel mercato annuale, si fa parola di un consiglio municipale. Vedi i doc. ap. Geneinen, Uber der Ursprung, etc., p. 68. Circa il conte dell' Hansa, che si trova anche a Vienna, a Brema, a Widdelburgo, si confronti il Lappenneau, nella Prefazione, p. 17 e 18 a Santonius, Urkundliche Geschiehte des Ursprungs der deutschen Hauss, vol. 1. Amburgo, 1830.

libertà, anche un consiglio composto di 24 consiglieri eletti a vita .

Ci restano ora a considerare le città regie, e quelle altre più antiche città dell'impero, le quali riguardo al fondamento primitivo della loro costituzione ponno annoverarsi fra quelle. Anche in queste il consiglio municipale venne instituito circa all'epoca stessa che nelle città vescovili, vale a dire nella prima metà del XIII secolo, e pinttosto dopo che prima. In esse tuttavia non sorse mai quell'interno contrasto, che nelle città vescovili fin qui considerate, aveva dato un impulso così violento alla libertà cittadina, ma in quella vece a misura che la borghesia era emersa e si era fatta a poco a poco potente coll'esercizio del commercio e delle arti, le venne anche concessa una conveniente ingerenza nell'amministrazione del comune, e da ultimo persino un certo potere indipendente, a fronte del quale la signoria reale, ducale o dei margravi non si potè riservare che i diritti ed i proventi patronali, col diritto di nominare i giudici municipali ordinari, il patrocinatore o lo sculdascio. Il ceto borghese di queste città inoltre non si mischiò cogli altri ceti, ma rimase più isolato e da sè che non nelle episcopali; poichè come i ministeriali dell'impero si erano da quello staccati onde far parte del libero ceto dei cavalieri del regno, così anche i ministeriali dei principi avevano preferito il servizio della corte, che meglio si confaceva col loro sistema di vita, a tutte le cariche municipali, nelle quali del resto, ove essi vi avevano partecipato, non formarono mai una parte essenziale separata dal comune e dal consiglio municipale 1.

Come esempio di città regie di questa natura citerò a preferenza Goslar e Norimberga. — Che però i boni ciri, optimi, nominatica simi viri citati ne documenti fella città di Goslar del XII senti simi viri citati ne documenti fella città di Goslar del XII senti cipalita con senti propriori propriori propriori propriori vorrebbe, apparirà cosa assai dubbia, quando appena si voglia aver riguardo al circostanziato statuto di Federico II (dell'anno 1219) su' diritti e li libertà che erano stati concessi alla città dai re ed imperatori precedenti .

In esso tutto porta l'impronta di antichi costumi e di semplicità

GUDENUS, Codex dipl. exhibens aneed. Moguntiaca, T. I, p. 580 seg., Art. 8: \* Hem anemus et permittenus, quod lpsi cives viginil quatror eligent ad constitum civilatis sie, quod uno decedente, alber in locum sum succelens protinus eligatur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi le profonde indagini del Titthann, Geschichte Heinrichs des Erlauchten, Mark-graf, zu Meissen und in Otterlande und Darstellung der Zustände in seinen Landen, vol. 1, 1815, D. 342, seg.

<sup>2</sup> Zeitschrift, vol. 11, pag. 167-168.

<sup>4</sup> O. Göschen, Die Gorlarischen Statuten, 1810, p. 111 seg.

primitiva. I cittadini sono soggetti al tribunale palatino dell'imperatore, e giudice palatino è il patrocinatore imperiale e municipale. che elegge anche i giudici subalterni (judices) 1. Nel suo tribunale egli deve circa il diritto interpellare uno fra i cittadini: la sentenza stessa deve essere pronunziata soltanto da un cittadino, al quale incombe pur l'obbligo della scelta migliore : da ultimo la maggioranza dei cittadini deve decidere s. Quindi nessun assessore delegato e permanente. Tutte le maestranze e le gilde sono espressamente vietate, nè si fa eccezione che per quella dei monetatori, che devono sorvegliare il giusto titolo delle monete s. Che se ai cittadini compete tuttavia il diritto di eleggere 4 giudici, per un simil diritto paghino 6 marchi al patrocinatore . Ed in questi giudici intanto, eletti dai cittadini ma non definiti più precisamente, puossi forse vedere l'origine del consiglio municipale, a cul come tale viene per la prima volta accennato in un documento del re Guglielmo in data del 1252 s. Ma sulla organizzazione del medesimo nulla di più preciso ci è dato di ottenere. Dai pesteriori statuti delle città di Goslar, da quelli cioè della metà del XIV secolo, rilevasi che il consiglio componevasi di due collegi, composti da sei persone ciascuno, ed i quali, distinti anche col nome di vecchio e mioro consiglio \* scambiavansi annualmente nella direzione degli affari. Oltre a questi però anche le gilde dei mercatanti, de'minatori, ecc. godevano di una effettiva compartecipazione a tutti gli affari più importanti della città 7.

Nè prima che in Goslar il consiglio municipale ebbe vita in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. cit., pag. 114 linea tit. • Nullus præterea Gosiariensis alicubi judicio stare debet, præterguam in ipsa civitate in placido imperii, sub quo habitat. • Linea 36: • Idem eliam adeocatus, gun præsidei ludicio, nollum corum, quos judices stafatit., de ulla sentesda debet interrogare et quattor tanium habebil sub se judices et non plures. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bidem, linea 40-45.
<sup>5</sup> Bidem, linea 46: quod bulla sit conjuratio nee promissio vei societas, que theutante dictiu estrator vei abides, nisi solum monetariorum, ca de causa, ut caveant de fairis

monetis. •

4 Bidem, p. 145, 22. Pare che agli stessi si accessi anche in un passo precedente, pag. 114, 5-24. • in nullins autem domo vel cista res aliques sunt quarrendar, preser quam falsi denarti et res divino cultui consecratue; quod per se facere burpesses debent, aliquo ex je-

dicibus civilatis secum assumpto. •

\* Biddem, pag. 116, 13, « quod nos conzilio et universis civibus Goszlariensibus, etc. •
Polichè a quel passo nel doc. di Federico II a pag. 445, 29: • Jus est, quod advocatus nel lum incuser inisi actore presente et consilio buspensium, • pare che le parole consilium

burgensum vogilano significare solo la circostanza acceunata.

\* La cost detta mutazione dei consiglio (Raths verzetsung) che si trova anche a Grut, Brema e su molte città di Sassonia e della Marca.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi l'introduzione al codice municipale di Göslar, Op. cit, p. l, da confrontarsi cogli arbiarimenti dell'editore, p. 513 seg.

Norimberga, la mia bella città natale, la quale tuttavia, sebbene sol tardi e quasi impercettibilmente si fosse venuta elevando a siffatta grandezza, pure fu incontrastabilmente quella che portò il flore più fecondo ed il più bel frutto della schietta vita del municipio tedesco. La sua fondazione, sia come borgo sia come città, non risale oltre il X secolo, giacchè il primo attestato della sua esistenza non è anteriore al 1050. Proseguendo nel tempo vi troviamo mano mano il burgravio e lo sculdascio imperiale (quest'ultimo solo nel 1199), sicchè finalmente Federico II nell'anno 1219 assicurò per formale documento a questa sua città imperiale, il primitivo diritto e le consuetudini antiche (antiqua jura). Però anche in questo documento non si fa ancora parola di consiglio municipale o di altra autorità cittadina, ma vi si parla invece del patrocinio dell'impero, che l'Imperatore stesso od il re dei Romani vuol sempre a sè riserbato, poi del tribunale degli sculdasci regi, che solo è competente a giudicare i Norimberghesi, ed in ultimo della imposta imperiale, che deve essere contribuita non dai singoli ma in comune, ecc. ecc. 1. I consoli di Norimberga tuttavia trovansi subito dopo menzionati e per la prima volta in uno scritto diretto da questa città a quella di Ratisbona nell'anno 1256 in occasione cioè della lega renana, alla quale ambedne le nominate città presero parte 1.

Colle sopra mentovate città dell'impero sono da porsi anche Rotenburgo <sup>1</sup>. Nordhausen <sup>4</sup> e molte altre ancora ; io mi accontenterò tuttavia di accennare ad Erfurt, per dimostrare con quest'escapio, quanto incerti e stranamente confiasi appaiono generalmente i diritti sovrani nei tempi del primo svolgersi della sovranità territoriale: Come signori delle città sono dunque indicati ora l'arcivescoro di Masogona a moltivo del diritto di sunremazia, che ezil

<sup>1</sup> Vedi LLEXEXE, Niembergiede Jadvinidere, puntata I, fino all'anno 1819, Norimetre, 1833, over transal tanto le proved i titto il rimamente, quanto il dicomendo imperiate secondo il testo originate, Sgratalatmente quento Annuario non fu continuato, Iscendi e tanto più apiscevo le nquanto che il corredo di decumenta pri es storia autica di Norimberga è anorca assai disordinato. La fili-toria Norimbergranzia dipl., 1738, fol. è opera di nesua cosilo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemeinen, Uber den Ursprung, etc. Appendi e, p. 76. « Scultetus, consules et universitas civium Norimburgensium.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi la buona monografia di Bensen, Historische Untersuchungen über die ehemalige Reichstauff Rotenburg. Norimberga, 1837. — La città fu elevata da Federico I a città impercale.

<sup>•</sup> Yedi Förstenann; Geschichte der Stadt Nordhausen, 1.º puntata fino all'anno 1230,
Anche questa clità, stata già prima dipendente dal monastero feminite dei luogo, e posta
aotto il supremo patrocinio del duca Eorico il Leone, 7u clevata da Federico I, che vi justali\u00e4uno monasterio da un patrocinatore, ai grado di città dell'impero.

possedeva nella città e da lui esercitato col mezzo di na vicario (vizifamo); ora i conti di Gleichen per il patrocinio imperiale del quale erano investiti; ora infine il langravio di Turingia in causa di un legame legale 1.

Certo si è che l'arcivescoro più di tutti e col diritto maggine meritarane il nome e che l'unità e la indipendenza del comune già fin dal principio del secolo XIII Incominciò a formarsi malgrado i complicati diritti di sovrantià o piutiosto giovandosi appunto dell'incertezza dei rapporti giuridici di questi. Errativa que ebbe già sino dell'anno 1217 i soni consiglieri (consiliarii), escica al tempo medesimo che Magonza cioà alla meta dei XIII secolo, ottenne, lottando, auche il riconoscimento delle sue liberi da parte dell'arcivescoro. L'orato però un nuovo consiglio muiri-pale composto di 12 consiglieri, e commessogli il governo della citt, agli impiegati arcivescovili non rimase riserbato altro che il foro ed alcune altre regalie (1235 e 1288) ".

Volgiamori ora finalmente a quella categoria di città che pome desiguarsi come principenche nel vero senso di questa parola. Quanto alle forme della loro cossituzione e per diversi altri rapporti esse si avvicinano assai alle città dell'impero propriamente dette: ma ciò che particolarmente le caratteriazza si è questo: che esse erano per il maggior numero piazze di commercio, od erano state fondate come tali; che in esse la borgehesia emerse annete dapprincipi oda soda, e che finalmente la loro costutzione e libertà municipale apparve in origine sicome conferita dalla sorrantià.

Una delle città piti notevoli di questa maniera è Soest, che aitre più particolarmenie la nostra attenzione anche per ciù che molte altre città della Vestfalia (ed anche Lubecca) fondarono il loro codice municipale su quello di lei. Il suo antico statuto latine appartiene inconetabilimente ai più vecchi diritti municipali che abbiano esistito in Germania; di esso anzi, quantunque l'epoca della sua compliazione non posso asstamente essere precisata si poò tuttavia asserire che appartenga alla prima metà del XII secolo circa.<sup>4</sup>.

I Vedi TITTMANN, Op. cit., p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essi avevano sopportato per molti anni l'Interdetto dell'artivescoro Siglitrico. Ved Corno. Erphord, 131-1516. Bianra, Ponter, T. II, p. 1640-0, Il successoro di Siglitrico. l'artivescovo Cristiano (1810), lo descrive colle seguenti parole: « lib espo cuitone et sim unum localis indeven, los festes est, e e epoli probasos et viviana fuere, visita combarra, ciritate derfusere, homines devenere, terram in desertum declarore et pape minifac companere. « E percipi da seguen un pono il illinérico. Bianza, Ponter, II, p. 2010.

<sup>5</sup> TITTHANN, Op. cit., p. 64, 332.

<sup>4</sup> Il Seibertz, (Landes un'i Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen, vol. II, libro

Soest era una piazza di commercio (forum) che apparteneva all'arcivescovato di Colonia. Le corti del luogo erano state sino dalla metà dell'XI secolo acquistate a quest'ultimo dall'arcivescovo Ermanno ; quindi molto tempo prima, che l'intero ducato di Vestfalia fosse proprietà della chiesa di Colonia (1180) .

Ed ecco în quai modo l'arcivescoro ebbe poi a pretendere non solo diritti di sovarnatis, am persion quelli di proprietà; i citadini, fossero liberi o no, divennero vassalli, che pagavano al suo esattore il tributo richiesto dalla legge\*, ed i quali oltre a ciò doverano sodisfare a tutte quelle altre prestazioni e servigi, che il codice municipate di Soest (il coi detto Schrao) comprende nelle parole « vitto, lavori, servigi, termina del sono del son

L'arcivescovo però vi elesse come giudice supremo un patrocinatore, retribuito con quattro marchi all'anno; e lasciò che contemporanemente vi esistesse il tribunale ecclesiastico (synodus) del preposto e l'altro signoriale e municipale dello sculdascio... Tre volte all'anno tenevasi in epoche determinate il Voyding ed il Send (synodus). L'cittàdini (burgenese) ne eleggerano gli assessori

del documenti, Sec. I, 1839, p. 193, annuelte l'anno (128), un opina per una chia nateriora di tella, solo prirchi un documento di Nesso anci quell'anno la più mentione dei codice manicipale di Sosti. Vedi il docum. n. 14. « el legos illius fori similes estrat legibar fori annativa. A di revo con anteriore vice dei attributio sopo più misussistetti dall'a fizzantea.uxo, Dommestoriari in jui Sanatiente ostipuita (1723. « l'evitetena di un codice munitario dei dei propositi dei dei dei dei del l'anterio sente provinta del documenti di di Pribargo, necidiochiso in sè parti di recche diverse; al [ 21 si 'parta, anora di deveperare ni estro di consgirit, al [ 5 si d. parti gio di un consistenti si la disconsistati di di ribiargo, necidiochiso in sè parti di recche diverse; al [ 21 si 'parta, anora di deveperare ni estro di consgirit, al [ 5 si d. parti gio di uno disconsistenti si di sinisa parti di il ribiargo, recollicativa di si si di sinisa parti di reccani la si di si di sinisa di revono il maggiori di soprativa il confidenti di sinisa parti di il rivano il maggiori disperarioni, differenti consistenti si di totto commenza, opesti ditito di diffi acconsisso di oporte diverse: il briggiamatti acco matti secondo l'analogia di coli, e meral diffire il tutto correccio il formazia solo doca di matti del 31 li secondo.

1. Cub energy educamente da nan danatione dell'arciveroro Annone II, dell'anno 1917, alla charia di S. Cubillerio in Colono. V. Laconeuxar, Drichardoules für die Genéralde der Niederhafnia, vol. 1, n. 1818. - Intribili firatribus quinque liberas-sivenda de enris de enriciculi Saussier; quid cem aucetta Genèrettu assicre levri (ed. el Modalder) expelleri, et quad prins archipicopus firermansas (+ 1600) postument elémo portugitari, et quad prins archipicopus firermansas (+ 1600) postument elémo portugitari en qui per despué de production de la colonia.

\* Vedi i documenti soll'investitura data dall'imperatore Federico i, nei Lacomplet, n. 472, p. 331 seg.

be mie; diazioni sono dietro l'Empiricana comm., ove il codice latino ed il tedesco sono, per maggior comodità, coliccati l'un di fronte all'altro, pag. 129, par. 33. • Si quit magister censusur contra quempiam bargensem nostrum propouverit quod debitum census; non decirità. • ci. par. 32. • Omnets arre censusales infra oppidium units sunt jure. •

6 Emminghans, p. 176. Schrage, par. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Par 2. • Cum tria sint oppidi Susatiensis judicia: præposito, avdocati et schulteti • cf. par. 3, 7, 12, 16, 17, 25.

e sceglievano poi anche il Büttel o Fronboten (praco). Siccome poi essi sino d'allora avevano già un proprio palazzo pel consiglio (domus consulum) al quale pagavansi due terzi delle multe inflitte per infrazioni della pace e due terzi delle altre pagate per falsificazione di pesi e misure: così riesce anche chiaro che il consiglio municipale vi esercitava la corrispondente sorveglianza e l'autorità di polizia 4. Che se gli ultimi articoli dello statuto latino fanno parola di decisioni giudiziarie pronunciate dal consiglio e di disposizioni di diritto sovrano prese dai borgomastri, essi non ci danno però lo sculdascio che come maestro dei tributi e dei canoni . Confrontando con questo la posteriore Schraa di Germania, si scorge all'evidenza che il tribunale degli sculdasci era passato per intero al consiglio municipale, giacchè questo lo si ritrova sempre al medesimo posto in cui quello è mentovato dall'antico statuto 1; e che il consiglio prendeva già una parte importante anche al Vogtdinge; due consiglieri infatti sedevano a lato al patrocinatore per vigilare a che si procedesse secondo la legge 4. Più antichi erano invece i giudici municipali che qui, come in Colonia, sono indicati col nome di Burrichter e che giudicavano nei loro tribunali (thu) sulle falsificazioni delle misure del grano e della birra, sui furti commessi fino al valore di 12 pfenniq e sopra le cause per debiti fino a quello di sei 8.

Fig. 21. SI aliquis infra muros opidi paren viclaverii et anquinem efficierii. «I quiquiente discontinui et del ins solida derreveria accipientum pictum pertam parten independentum parten parten

<sup>•</sup> Evistentemente II periodo celle posteriori aggiunte nel cediro latto comincia col pr. 13. Proprieta che altri comincia col pr. 13. Proprieta che altri comincia col pr. 13. Proprieta che altri considerati comincia col presenta che altri considerati comincia con presenta che decidente comincia con presenta che decidente comincia con presenta con prese

<sup>3</sup> Vedt i passi paralleli ai par. 2, 16, 17, dell'ultimo

<sup>4</sup> Schronze, pur. 13. - Tropy bederve Manuerous deue Ruyde, nallen atien bidem fleiberr. der gene napp des genes nap, des ondere suppe de nadmera upt, und erge unde borra der gene des des data dilmatkene Roct; sohe, « La stessa lousitusione vigeva anche a Brema et a Stofe. Vedi Donavor, fesch, dei berne, Sodfreistate, vol. 1, pag 118 seg., ove e assai bever dilmostrato come al formasse questa grurisditione del consiglio e surrogasse a poco a poso interamente il tribusties bottonale.

<sup>5</sup> Nel codice latino, par. 37. • Judiors aliqui dicunior burrintere in vinculis illis, qui di-

Il diritto municipale di Soest si annuncia fin dal principio de'suoi statuti come diritto antico e votato (gekuren) 1. Ciò non deve intendersi tuttavia nel senso che esso contenesse soltanto arbitrati del consiglio o della borghesia: giacchè ciò contrasterebbe anche col tenore dello statuto e col rapporto dei cittadini col « signore di Colonia » come è detto l'arcivescovo nella Schrag. Esso aveva invece ricevuta la forma di arbitrato, solo perciò, che in origine esso non era stato altra cosa che un diritto conferito da' signori. Parimenti la città di Medebach in Vestfalia, la quale da tempi remoti aveva appartenuto al signore di Colonia e in particolar modo « serviva alla tavola?di costui », e la quale era stata anzi ceduta in feudo a vassalli di lui. ricevette dall'arcivescovo Arnoldo nell'anno 1144 una « franchigia » ed un diritto di mercato sulla foggia di quello di Soest 4. Sotto la parola franchigia intendevasi poi la polizia disicurezza esercitata dai cittadini; il diritto di mercato comprendeva poi anche la relativa polizia. Ed ecco perchè nella nuova conferma del diritto municipale di Medebach fatta nell'anno 1165 dall'arcivescovo Rainoldo di Colonia, ai consoli (il signore della città li dice « i suoi consoli ») viene espressamente commesso di giudicare sopra le false misure e sopra tutto quanto concerne il mercato dei commestibili . Queste medesime disposizioni e diritti furono i primi del consiglio municipale di Soest ed indicano i primordi del consiglio stesso dappertutto dove esso ebbe origine da investitura concessa da autotorità superiore. Così a Worms noi troviamo il primo consiglio municipale contemporaneo alla prima franchigia concessa nell'anno 1156 dall'imperatore Federico I ai cittadini. Così Lotario II accordò nell'anno 1134, col consenso dell'abbatessa signora della città, ai mercanti di Quedlinburgo, oltre alle altre libertà risguardanti il commercio in generale, anche una polizia speciale del mercato dei commestibili , nonchè tre quarti delle multe relative 4.

cunjur thy — Schraa: dat tollen richlen de Hovere up den Tyggen; • par 61. • Hii qui dicuntur burristere in suis conventionalibus, quod vulgo thy dictur, judicare tenentur. • § Par. 1. • anliqua et electa Susatenis oppidi justicia. • Schraa: • Dut alde ghekorne unde gheprivota Recht der Stadt van Solt. •

<sup>2</sup> SEIBENTE, Op. cit., n. 47, p. 69 seg. • honestum oppidum forum habens publicum et hanos regio confirmatum Medebeka videlicet... precepinus quoque ul in foro pax haberetur et leges illius for i smites exemt deplus for i mesatientis. •

S FIRERT, n. 55, pag 73, sec, par. 30. - De lojinstia modis et de omnibas, que pertipera da vietualia, judicium persitea de consules notivo crum abilizabo éculos allo subla continuate o les esta esta la tutto eguale a questa di Sorst nol vi troviamo il patrocinatore, che gioliza di etivo bando resela, il etidicas o exidaseto pel tribunale municipale ordinario, loroposto o decano pel tribunale ecclesiastico; inolirei bürrichter, che giudicano sino al valore di 12 sodi.

\* Vedi i documentt nel Mancken, Scrip. rerum German., T. III, p. 1017 (è faiso il

Tutto ciò poi che venne osservato da noi sopra circa i caratteri propri delle città principesche in generale, si può ora particolarmente applicare alle città di nuova fondazione, che ci rimangono per ultimo da considerare.

Noi abbiamo già veduto come il codice della città di Friborgo in Brisgovia fosse fondato su quello di Colonia, ma come ciò potesse dirsi solo per quanto riguardasse il diritto privato, e come all'incontro la costituzione municipale dell' ultima nulla avesse di comune con quella della prima. La quale in quanto alla forma generica delle città principesche armonizza piuttosto con quella di Soest. Anche Friborgo infatti era stata fondata come piazza di commercio (forum): anche in essa erano stati chiamati i mercanti da tutti i luoghi circostanti e collocati sui fondi (areæ) del territorio principesco, pei quali anch'essi pagavano un censo ai signori della città. Ma non fu tuttavia che per la concessione di vantaggi affatto speciali, che cospicui (personati) mercanti poterono essere indotti a stabilirsi nella nuova città: e' venne loro di fatto sin dal principio concesso un libero statuto municipale, giusta il quale i cittadini avrebbero proveduto alla polizia di sicurezza e del mercato mediante 24 ginrati scelti di mezzo a loro, ed avrebbero persino eletti essi medesimi i giudici e gli impiegati signoriali. Inoltre i ministeriali del signore venivano espressamente esclusi dalla nuova città, nè potevano prendervi dimora se non coll'assenso dei cittadini '.

E su questo modello furono foggiate più tardi anche le altre città del dominio dei Zăringen; dapprima Friborgo nel paese di Ucchi, dal duca Bertoldo IV nell'anno 1178; indi Berna da Bertoldo V nell'anno 1191, elevata più tardi da Federico II a città dell'impre (1218). E di qui gli statuti di Friborgo nel paese di Ucchi furono importati in molte altre città della Svizzera occidentale, come Erlach, Thura, Burgdorf, Arberg, nelle cui costituzioni municipali si ripetono perciò gli stessi tratti caratteristici.

numero della p. 1117). - Concedente quoque abbatissa decerations, ut merentores land et a liber jamel e judiliene de fermelalius stationibus (mopti di merento nella città) tribetumi en non reddant: circe etiam de comitius que ad cibaria pertinent inter se judicent et que pro his a delisponentibus pro negligentia compoundum tres partes cierbiss, quarta para etati in usum judicia.

nicipale. Vedi Schreiben, Urkundenbuch, vol. 1, pag. 42. « Nalitus hominum vei ministerialium domini in civitate habitabit nec jus habebit burgensium, nisi de communi civiana

consensu, ne quis burgensium illorum testimonio poesit offendi, •

2 Vedi il codice municipale di Berna nei documenti di Federico II, appo lo Scharibra.

Op. cit., pag. 25 o seguenti.

<sup>3</sup> Vedl Hanna, Über einige Studirechte der westlichen Schweiz. Zeitschrift für guch

Court Court

In epoca di poco posteriore a quella di Friburgo in Brisgovia, venne fondata Lubecca nell'estremo settentrione della Germania colla stessa destinazione di città commerciale, ma in situazione tuttavia più felice. - Il conte Adolfo Il di Schawenburg ne fu l'iniziatore nell'anno 1143; ma il suo vero fondatore fu il duca Enrico il Leone il quale nell'anno 1158 le conferì le franchigie commerciali ed i diritti municipali . Il costui dominio sulla città non era però de rivato da un diritto originario di proprietà sul di lei territorio, e neppure da una speciale investitura dell'imperatore: ma, avendo costretto il conte Adolfo a cedergliene il dominio, ei vi aveva potuto esercitare il potere governativo come gli era stato concesso dall'imperatore pei paesi slavi situati al di là dell'Elba. Egli accordò pertanto alla città una costituzione comunale, vi insediò un patrocinatore, che vi amministrasse in suo nome la giustizia e gli altri diritti di sovranità, impose tributi e dazi e cedette beni e gabelle a suo piacimento. Giusta l'espressione di Arnoldo da Lubecca l'antichissimo diritto di questa città (justiciæ) era fondato sul codice municipale di Soest, locchè venne diversamente spiegato od anche decisamente impugnato . L'importazione di un codice municipale straniero deve però riferirsl anche qui soltanto al diritto privato; quantunque anche l'originaria costituzione municipale di Lubecca presenti sotto una somiglianza di rapporti di sovranità con Soest i punti generali di confronto diggià ricordati. Che se Lubecca levossi ben preston maggior libertà, noi non crediamo però che per la conquista fattane da Federico I e per la conferma ch'egli le concesse di tutti i privilegi a lei accordati dal suo fondatore, le condizioni politiche di essa, coll'e ssere stata nel 1181 innalzata a città dell'impero ", abbiano mutato di molto; giacchè i diritti di sovranità sulla stessa vennero sempre accordati anche ad altri, e toccarono persino, almeno per un certo tempo (dal 1200 in

Rechtorics, vol. III, pag. 191-203. Gil stainti (Handdesle) della città di Friburgo et passe di Urchi trivansi statoricher, vol. 1. Berna, 1812 giusta mod documento del 1819 nel quale gli scessi vengeno confermati dal conti llarimano di Kyburgo. La costituzione mendepiesal di quella città è una copia abbasticana fedele di quella più solice di Friburgo e di Brigovia; epudaselo o patrocinatore rietto dal cittadio colle conferma del signore della città; 28 d'aprut le se tidameno consoli, etc.

<sup>1</sup> Vedl E. DEECER, Grundlinies zur Geschichte Lübecks, 1839, p. 27. ove trovansi anche I passi necessari a provare tulto il resto.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - Justicire, quas în privilegiis habebaoi accundum jura Sosafie. A torto si è posto în dubbio îi Sosafie. e lo si è exambiato con Holsafie od altro. Anche la parola justicire non indica, come si crede, soitanto ii tribunale, ma, come nella introduzione al codice municipale di Sosat, il dirillo în generale.

<sup>3</sup> Vedi il doc. del 1188 nell'Urkundenbush der Stadt Lübeck, 1, vol. 1843, n. 7, p. 9 seg. 0 minia jura, que primus loci fundator Belavicus quoudam duz Sazonie els come sit et privilegio eso dirmavit, no elium ipsis concessimus.

poi), alla Danimarca. Allorquando del resto Lubecca si sottrasse feliciemente al giogo danese (1926) , ottenne essa il suo privilegio di sorranità dall'imperatore Federico II, cioè la libertà imperiale col diritto, che la città dovesse rimanere all'impero ma sempre sotto Pinmediata sovranità dello imperatore medesimo .

Che se nol prendiamo ora a considerarne la costituzione municipale per sè stesses, siam chiari ben presto che qui il consiglio municipale era già stato destinato da Enrico il Leone all'amministrazione cel alla direzione della polizia comunale, e che all'armici del principe non era rimasta generalmente che la presidenza del tribunale.

Senonchè anche nel privilegio di Federico I dall'anno 1188 viene già assegnata ai consoli una giurisdizione giusta i decreti (dedereta) della città, alla quale competevano poi due terai delle gabelle ". Non appena però Lubecca ebbe ottenuta anche la franchigia imperiale, non andò guari che il consiglio avocò a sè tutta la giurisdizione, e ne ricompensò della perdita il eogi con una somma convenuta ". La borghesia propriamente datt, ossia libera, era formata principamente di mercanti, che componevano anche il consiglio ". Poiche sesendo satta la città fondata pel commercio, molti mercanti vi erano concorsi da vicino e da luogi, attrativi dalla favorevole condizione oggorafica del luogo e dai grandi vantaggi commerciali che ne derivavano; ed ecco il perchè persion nelle serie dei consoli del seco NIII se ne riscontrano molti di evidente origine straniera ". La borghesia tuttavia si mantenne, come tale, ancor luoge tempo pura da qualunque altre elemento e ciò secondo l'antico statuto: "Nessun

<sup>4</sup> V. Danlmann, Lübecks Selbsthefreung, 1828

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lüb. Urkundenbuch, n. 35, p. 46. • concedimus firmiter statuentes, ut predicta civitas ilubiensis libera semper sit, videlicet specialis civitas et locus imperii et ad dominion imperiale specialiter pertinens, nullo unquam tempore ab ipso speciali dominio separanda. •

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibidem, n. 7, p. 10. • Preterea omnia civitatis decreta (kone) consules judicabunt, quicquid inde receperint, dons partes civitati, tertiam judici exibebunt.

Bidem, n. 133, Urk der Grofen von Holstein Johann und Gerhard I von 1841, lebr. 22, p. 121. Item et tempore, quo administrationem sire totelam (cioè il patronaio vittatis labbensis gerimas de monete et de judicio civitatis nobies contom marces argeeil amis singulis exhibebit, et ad ipam civitatem tam monete quam judicii procuratio pertanhat.

<sup>4</sup> Vedi DEECKE, Op. cit., p. 34.

<sup>\*</sup> Vestice l'indicatione giusta gli attendibili documenti nel Buzzuz, p. 34, ove gli air-l'amo 1473: L'evroit tens Souts i Abhanest de Brusardo, fil. Sout si travizzo accomi i Sfrichiu de Souta, (1177, o Fathericus Soutainesta, 1185; cod è cha seza dubblio quata comunisione di citatini di Souts et consiglio di Lubera (come caserva gli # Eleza-sox, nells Brustare Richia-sud Rechtsperch, vpd. II, par. 393 nota i), sia in relazione culti-ritroduzione dei consiglio misciplante della prima.

cavaliere deve dimorare sul nostro territorio i ,; onde è che da esse soltanto emerse poscia quello stesso patriziato, ché riscontrammo in Friborgo.

È noto quanta considerazione e quale estensione avesse acquistato il codice di Lubecca in tutti i paesi del mar Baltico e come la sua dominazione avesse camminato di pari passo colla superiorità de' suoi commerci e della sua potenza marittima. Anzi la sua preponderante influenza si estese anche su città più antiche come quella di Amburgo; osservisi tuttavia che anche questa, astrazion fatta dalla sua prima fondazione ecclesiastica accaduta ai tempi di Carlo Magno e di Lodovico il Pio, può essere considerata come una città puova, giacchè tanto la sua libertà, quanto il suo incremento ebbero incontestabilmente principio soltanto dopo la fondazione della città nuova, avvenuta per opera del conte di Schawenburgo Adolfo III di Holstein, vale a dire verso l'anno 1188 . Ma questa fondazione ebbe luogo anche qui nella stessa guisa, che usavasi in tutte le fondazioni di città tedesche nei paesi degli slavi, per esempio nella marca di Brandeburgo: cioè per opera di un intraprenditore, che veniva posto a capo della colonizzazione e il quale riceveva per ciò in diritto ereditario la carica di patrocinatore colle competenze giudiziarie. Il perchè anche il conte suddetto investi del suo castello o della sua città di Amburgo (urbs , fcastrum) e del territorio confinante sull'Alster, Wirado signore di Boizenburgo, con diritto ereditario di patronato onde vi fondasse una piazza di commercio ed un porto. Ed a questo scopo furono anche concesse ai coloni straordinarie franchigie: come sarebbero a cagion d'esempio: spazi liberi giusta il codice di Lubecca, con terreni comunali, luoghi da pascolo, acque e boschi, esenzioni di dazio in tutto il territorio soggetto al conte, codice penale di Lubecca, mercati settimanali ed annuali, ecc. 8 Per interposizione dello stesso conte di Schanenburg a favore de' cittadini di Amburgo (civibus suis in Hammenburg degentibus) l'imperatore Federico I accordò poi nell'anno 1189, 7 maggio, a questa città

f Vedi Dagong, p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Lappenna, Programme, zur 3 Säcularfeier der bürgerschaftlichen Verfassung. Hamburgs, [1828, ed 1 hamburgische Rechtsalterthumer dello stesso, v. 1, 1845, introduzione.

<sup>3</sup> Vedi Bemburg, Drinandrabud, edito da Larressano, 1818, n. 285, p. 212. Virtudam de Boyrenburg urben Hamburg luta a Astrian allame et eram pracianos urb ilitera intendenta rub atria altera del menta del

franchigie ancora maggiori, fra le quali importantissima sotto il punto di vista dalla sua grandezza mercantile, fu quella della immunità dai dazi per i suoi navigli e le merci che dal mare venivano recate in città, e per riguardo alla costituzione municipale l'altra della concessione al comune dei due terzi delle competenze derivanti dalla polizia del mercato, lo chè lascia supporre di già l'esistenza di un consiglio municipale, che esercitasse funzioni siffatte '. La presenza di un tal consiglio risulta del resto anche dal documento col quale il conte di llolstein nell'anno 1190 conferma i privilegi suddetti, jed ove i . consules Hammenburgenses . sono sottoscritti per nome 2. Che se anche qui, senza dubbio come a Friborgo ed a Lubecca, il consiglio municipale era composto di mercanti, che formavano la parte più cospicua della borghesia, noi non crediamo che per ciò vi si debba supporre l'esistenza di una gilda speciale di mercanti 3; del resto per un antico statuto erano i cavalieri del comune (commune civitatis) esclusi anche qui, Amburgo dunque sorse in condizione e sotto rapporti affatto simili a quei di Lubecca, e siccome il suo codice municipale era in parte stato tolto a prestito da quello dell'altima, così anche la sua costituzione si mantenne e si sviluppò per lungo tempo conforme a quella di Lubecca medesima '.

Cogli statuti di questa scontrossi nel Meclemburgo, in Pomerania ed anche in più remoti paesi, il codice municipale di Schwerin, il quale

<sup>4</sup> Hamberr, Dräumdenbuch, pag. 253, n. 954. Quad saaren in orrisks, paze vet ozravibas per judistam mensurum deingelinger, quie quil lori ser su compositionie studio provenenti, tertis para ludid, due rero cedora dividual. 5 Gò che il Luyrazana, Hamberr, bachasilarithimer. Vol. 1 introdustione, ded ul un consiglio meterico nell'antica città, si fenda appra sole judesti, piciels, come cuerca jo aeres autices, prima del XIII seccio minis in conocuti ciera civi cin a contitutario ampliques (g. 31). El aciante necondo i esti civi de distributione del conocuti ciera civi ci aciditatica material prima del finali su susteni rici del marcola un modello della conditutione di Scret-Lubrone e depoi la hieralazione della città interva solto Addio (iii.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hamb. Urk., pag. 259, n. 292.

<sup>5</sup> Che Ferigine del consiglio municipale si debba alle natiche gible dei menental è prinsimento opinione di Arrayansao, Velle Ella, en Suriorius aut. Gende, des Ferigramps der desidates Binnis p. 16, del Wilson, Gildenverine fom M. A., p. 220 noce più diffusere sente studiale. Sono chiana l'attentione sulle catche gible in Ingilitera, nei Piese Bosti, in Datimarce, e multi estiseraz costemporanco delle gible e dei contigli cole rispetture no cone in parametrie dittà tecche e di ni fatte, Questa oblissica devrebbo pred limitarco in crigitane se non in associatione dei citatatia covere il commerce, propriamente detto, delle contignato de contignato de contignato delle contignato de contignato de contignato delle contignato dell

<sup>4</sup> Vedi la lettera di Ambargo a Lubecca dell'amo 1810, mila quala le dua edità a lobigamo ad un eguale diritto municipale; Hamb. Grixandenouch, pag. 333, a 384, e la Vestimonianza del consiglio di Lubecca salla costitutone di Ambargo dell'amo 1840 ele termina colle parole: e El sie communiter et notorie per loss tempora... full habitum et reputatum... in divitan enatra. Lavrasanzo, Porgamama, p. 43.

al pari di quelli, riconosce la sua origine in una altra fondazione di Enrico il Leone. Questi infatti fondò da prima la contea (circa il 1167), poscia anche il vescovado di Schwerin, il gnale venne poi confermato anche dall'imperatore Federico I nell'anno 1170 . Ma la città sorse allora principalmente per opera di coloni tedeschi, e, a quanto pare ricevette anche da Enrico il Leone le prime franchigie dogaganali e mercantili a, non che le basi fojndamentali del proprio codice municipale, il quale per questa ragione somiglia poi tanto a quello di Lubecca. Ed che la costituzione municipale sorta nella prima metà del XIII secolo presenta i già ben noti caratteria cioè; i consoli ed il consiglio, che oltre all'esercizio della sorveglianza di polizia sulla pace e sull'ordine publico, banno anche quello di stabilire decreti e tribunali 4; poi un borgomastro eletto dai cittadini, e preposto ai funzionari della città, ed il quale tuttavia non veniva ancora nominato regolarmente, ma solo quando fosse piaciuto al consiglio 5; finalmente il patrocinatore (potestas) considerato qual funzionarlo e giudice rappresentante del signore della città ".

Nelle marche di Brandeburgo fu il codice di Magdeburgo quello che formò la base primitiva di quasi tutti i codici manicipali, dopo che cioè Stenddie Brandeburgo, madri patrie delle altre, verso la metà del XII secolo ebbero ottenuto lo stesso da Alberto l'Orso nella qualità di primo margarsio di Brandeburgo? La Donazione di Steada ebbe luogo circa l'anno 1151 ed in non dissimile guisa di quella della nuova città di haburgo. Nella carta di fondazione il margario di Brento dichiara di avere creatto, nella propria corte princi-

<sup>4</sup> Liscu, Mcklenburg, Urkundenbuch, vol. 111, 4814, p. 4.

<sup>3</sup> Policem, o. 2, doc. del 1471 relativo alla dotatione del monov vencorado. Nell' seemplare interpolato di quel documento, che appartiene ancora al XII secolo. (Vedi Lison, Introduzione, p. 5), Itovasi il privilegio: « Ciese Zuerimensis deislatis io omnibus locis per dicutum nostrum a telono liberi similiter erunt et exempl. » inottre essi dovevano tenero due navi grosse e piscole, como loro aggrardiva, pel porto di Wisman.

<sup>8</sup> Vedi Kampyz, Giolirochi der Herzogihümer Meklemburg, parte 1, 1803, sez. 1, p. 258 e seg., sez. 11, p. 443, ove per maggior comodità sono poste l'ona presso l'altra le diverse recensioni del diritto muoteipale di Schwerin. Io cito secondo lo statuto latino, che fu importato nell'anno 1292 apphe a Güstrow.

<sup>4</sup> Par. 22. • Præterea quicquid consules civitatis ad commonem usum ordinarterini, ratem civitas habebit. • Par. 9. • Qui civitatis siatuta infregerit dabit tres marcas civitati. • Par. 40. • Omiss soldius pacie consulbus depotetur.

Par. 11. - SI decreverini consules super officia civitatis magistrum civium ordinare. »
 Par. 12. - Civium est eligere magistratum talem. »

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Par. <sup>44</sup>. • Et excedant subditt, duze partes antisfactionis consulibus, tertia poiestaté, and magnéro civium depotetur. • Par. <sup>13</sup>. • Præda campestris pertinet potestatis, non magistro. •

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi la profonda opera del Rieret, Die Mark Brandeburg im Jahr, 1950, parte ii., pag. 319.

pesca (citta) di Stendal, un mercato, e d'avergii concesso non che il diritto magdeburghese (al cul assessorato dovevasi quindi ser ricorso nei casi controversi), anche l'instituzione di un giudize municipale nella persona di un tale Ottone, al quale viene però conferito in via ereditaria un ufficio sifiato con un terzo delle competenze relative · In pari tempo gli abitanti della nuova città orano e l'esenzione per S anni da tutti i vibuti dovuti al sortono e l'esenzione dal pagamento dei dazi nelle altre città del margriviato · Ma qui resta poi controverso se la concessione dei colore magdeburghese abbis potto indiure anchesulla essituazione di Stendal.

La costituzione di Magdeburgo fondavasi ancora in quel tempo sa quelle cariche feudali ed ereditarie, che erano il burgravio e lo sculdascio, poi anche sull'assessorato a vita tennto dai più vecchi cittadini, ed ai quali soltanto più tardi si aggiunse il consiglio comunale. Anche a Stendal ricordasi infatti un tribunale del burgravio, il quale però, abolito già nell'anno 1215 dietro domanda dei cittadini e dei consoli di Stendal, cedè il luogo ad un avvocato o patrocinatore eletto dal principe in qualità di giudice superiore, e posto allato dello sculdascio ereditario, già fin da principio instituito. E questa è poi una specialità del codice di Stendal che lo diversifica da quello di Brandeburgo, che, secondo quest' ultimo, tutto il potere giudiziario municipale risiedesse soltanto nello sculdascio 5. Ora se noi non possiamo in ciò disconoscere un influsso della costituzione di Magdeburgo sulla giudiziaria di Stendhal, non troviamo però d'altra parte che l'instituzione del consiglio municipale di Stendal fosse punto fondata sull'assessorato di Magdeburgo, ma pinttosto nell'analogia delle nuove città. I consoli di Stendal infatti compaiono già nell'anno 1215, e però prima ancora che in Magdeburgo medesima. Poichè siccome l'importazione dell'antico diritto magdeburghese dovette anche qui riferirsi principalmente e soltanto al diritto privato, e siccome la costituzione municipale dovette aver vita per sè stessa per la ragione che la città era stata fondata come piazza di mercato (forum rerum venialum), così il rapporto tra la città

<sup>18</sup> Biscel, Op. éd., parte 1, p. 417. « for-us» rerum vendium institutui in propria villa mea, quo appellatur Steodule... Insuper cisdem per omnia Justitiam Magdebargrasium civium concessiumu.... Judicialis potestas prafeturar judicialis prafatae villas Sandal Aomini meo citicui en meo heneficiato jure obvenit, ubil due partes mihi, tertia vero prafato Ottoni aut hereti ejas jure debetur. »

<sup>2</sup> Si intendono le antiche città della Marea del Nord: Saltwedel, Tangermunde, Oster-burgo, Arneburgo, Werben, oltre le prime fondate da Alberto sul modelio tedesco: Havelberg e Brandeburgo.

<sup>3</sup> RIEDEL, Op. cit, parte II, pag. 508.

madre e la città figlia dovette essere anche qui affatto eguale a quello, che noi già notammo tra Colonia e Friborgo, tra Soest e Lubecca.

Ma quando più tardi troviamo a Stendal janche un collegio municipale (comusile) oltre i iconsiglio di assessori (cabrin), noi dobbiamo riguardarlo come una nuova instituzione, agevolmente svoltasi dalla costituzione giudiziaria medesima, allora quando cioè in luogo degli assessori chiamati di volta in volta dal giudice si cominciarono ad eleggere assessori permanenti, ma non tolti dal consiglio municipale, come accadeva in molte altre citià '.

E qui colle città fondate dal primo margravio di Brandeburgo, non posso non ricordare [quella importantissima e considerevolissima fondata dal primo duca d'Austria circa all'epoca medesima, voglio dire Vienna, che fino alla metà del XII secolo, sul luogo dell'antica Faviana romana, non era mai stata che città di ben poca importanza. Enrico Jasormigott della casa di Babenberg, che nell'anno 1156 divenne per diritto ereditario duca d'Austria, passa come il fondatore di questa metropoli da lui abbellita della chiesa di S. Stefano, del palazzo di corte e del chiostro degli Scozzesi 1. Per ciò che riguarda [poi la costituzione di essa troviamo che, giusta il codice municipale introdottovi nel 1198 dal duca Leopoldo, e che è il più antico dell'Austria, vi fu instituito, oltre il giudice municipale del duca anche un'autorità composta di 24 cittadini , alla quale fu conferita la sorveglianza sul buon ordine specialmente nel commercio, come pure sul « comun bene » della città, ed un'altra composta di 100 uomini « tolti da tutte le contrade ove abitavano i migliori » due o più dei quali dovevano essere presenti ad ogni importante atto di commercio, come compera, donazione, sigurtà, onde in caso di bisogno deporre testimonianza sui medesimi - singolare instituzione, dalla quale emanò più tardi il doppio consiglio municipale, l'interno cioè e l'esterno ".

<sup>1.6.</sup> ZURTRAMAN, (Ferrands since historicaben Backschelbung der meinkande Stickburger, part e. 18-87 p. 75 seg.) In ausgere il consiglio mensignie deile ditt kelle disklarende delle ditt kellen der stille des stille der stille des stille der stille der stille der stille des stille der stille de

a Vedi Homanta, Wien, seine Geschiche und seine Dembourdigheiten, vol. 1, 4823.
Doc. n. & Fondantone del chicatro così desto degli Sconzesi nell'anno 4458. in praesto nostro fondavimus et in territorio scilice! Pavior, que a modernis Fienze nuncupalur.
Si confronti d, vol. 11, p. 139 seg.

<sup>3</sup> Hornaya, Op. cit., vol. I, doc. 45, vol. 11, p. 76 seg.

Ma la vera epoca delle fondazioni delle città comincia propriamente solo col XIII secolo, e questo tanto in Alemagna, quanto anche nei paesi slavi annessi all'impero germanico, pei quali le città tedesche acquistarono un'importanza consimile a quella delle antiche colonie greche, che trapiantarono nei paesi barbari una civiltà cresciuta colla libertà. Che se anche qui si ripete dovunque per le nuove città la stessa forma di costituzione e' non sarà neppur necessario l'addurne più oltre esempli, e questo tanto meno quanto più le nuove e profonde indagini sull'origine delle città nei paesi slavi hanno posto fuor d'ogni dubbio tal fatto ' Da queste rilevasi pure che appunto questa forma generale di costituzione delle città tedesche venne nella Siesia ed in altri paesi slavi, a contrapposto colla indigena loro servitù, controdistinta col nome di diritto germanico; poi che le nuove città furono colà di regola fondate su questo diritto prima che su quello più speciale di Magdeburgo il quale, quando pure in epoche posteriori vi ebbe ad ottenervi vigore, risguardò soltanto il diritto privato; e che infine le altre città non considerarone come luoghi superiori (oberhöfe) che quelle città dalle quali esse avevano tolto il loro diritto privato e non quelle altre, sul modello delle quali esse avevano avuto la loro costituzione municipale 1.

Che so ciò confermi di movo quanto nel corso del presente lavoro si presento come risultato circa le città tedesche nei loro scambievoli rapporti; rendesi puro evidente quanto d'altra partesiasi di esse le forme caratteristiche della costituzione municipale tedeca, e quanto pure sia stato falso l'aver voluto risguardare come forma originaria comune di queste e come forma madre di tutte le costitucioni quella di Colonia, la quale vorrebbero, non dovere la sus origino che all'antica costituzioni cromana?

Noi abbiamo gia provato che la radice comune delle costituzioni municipali di Germania non puossi trovare che nell'ordinamento comunale tedesco. Così pure abbiam visto come le diverse forme delle verie costituzioni del pari che la stessa vita politica si siano loggiate in moltepici guise, ma come di mezzo a condizioni eguali siano anche sorte certe forme fondamentali, tra loro somiglundi ma senza estera importazione di sorta, e come finalmente dalla

i Intendo specialmente la già mentovata opera del Rizoza. Die Mark Brundeburg em J. 120, e quella di Tascasope e Struzzi. Urkundensammiung zur Geschicht da Urpprungs der Städle und der Binführung und Verbreitung deutscher Colonisien und Rechte in Schlesien und der Oberlaustz. 1832.

TESCHOPPE e STENERL, Op. cd., p. 95 seg., p. 446.
EICHHORN, Zeitschrift. vol. II, p. 235-237.

espressione comune delle medesime sia derivata una forma generale delle franchigie municipali tedesche, la quale, specialmente nei paesi slavi, servi di modello per tutte le fondazioni di auove città. Se noi ci facciamo ora a confrontare con questa la costituzione municipale romana, ci si offre tosto una generale analogia, la quale, mentre lascia intravvedere nna legge generale e fondamentale dello svolgimento politico ed umano, procura allo storico una soddisfazione ben più verace di quella che potrebbero dare le dubbie traccie di un nesso apparente ed ottenuto soltanto per mezzo di una tradizione già estinta. L'analogia consiste poi in ciò, che anche il diritto municipale romano, come fu dimostrato sul principio del nostro libro. fondossi principalmente sui rapporti speciali delle singole città, e che da questi emersero le forme fondamentali di Municipi, Prefetture, Colonie con diritto latino ed italico, finchè tutte a poco a poco si fusero nel tipo universale della costituzione municipale romana. La differenza essenziale invece sta in questo che le forme speciali del diritto municipale romano derivarono generalmente dalla diversa situazione esterna delle città soggette od alleate con Roma, quindi dalle speciali condizioni della dominazione romana, mentre invece nelle città tedesche, come in quelle del medio evo in generale, la differenza delle varie costituzioni basò principalmente sugli speciali rapporti del diversi ceti, che componevano i comuni municipali, come anche sulle esterne ed interne condizioni della stessa libertà municipale. Poichè in quella maniera che nelle prime la dominazione di Roma aveva formato la base e lo scopo dello sviluppo, così qui lo era stata la libertà municipale: quella condusse al dispotismo universale ed alla lenta ed interna decadenza; questa alla dissoluzione del debole stato fendale ed all'incremento di una vita politica multiforme e racchiusa in breve circolo, la quale avendo contemporaneamente in sè stessa il germe di una civiltà inevitabile e progrediente, doveva tramandarlo per essere maturato alle età venture.

Che se la costituzione municipale romana antica e quella del medio eva appaiona così diverse nella loro essenza e nel loro essio, noi non vi possiamo riconoscere altro nesso interno fusocchè quello, da cui per sè atesso è condizionata la legge universale dello sviluppo umano, gitista la quale questo stesso svolgimento, nel suo procedere sopra basi novelle, si ripete sempre in eguali ma significantissime forme; ed ecco il perchè a noi non è dato ammettere altro esterno legame fuori di questo; che cioè le decadute città romano formarono la base sulla quale le nazioni romane e t'desche innalizarono un'edificio affatto nuovo ma conforme ai loro scopi ed ai bisogni loro particolari.

Anche il titolo consolare ricomparso in Italia col sorgere della libertà municipale e che venne da molti ritenuto quale un segno dell'antica costituzione, non significò in fatto fuorchè la sublime aspirazione delle giovani republiche municipali a farsi imitatrici dell'antica grandezza di Roma. E lo stesso titolo passò di poi da quelle come alle città francesi, così anche alle tedesche, ove esso venne, ma con diverso significato, attribuito ai membri del consiglio municipale senza riguardo alla differente posizione ed importanza che questo aveva per la sua stessa origine. Pertanto nelle città principesche e di nuova fondazione si chiamarono consoli que'presidi dei cittadini, che avevano la cura della polizia commerciale e della sicurezza unita alla amministrazione degli affari comunali, poi in molte città episcopall ed imperiali que' membri del consiglio municipale propriamente detto, col quale l'oppressa cittadinanza si era levata a nuova indipendenza; finalmente in quelle fra queste ultime ove si era mantenuto quell'antico collegio degli assessori a vita che era proprio del libero comune, ebbero nome di consoli tutti i consiglieri del comune ampliato. Allorchè poi verso la metà del XIII secolo il titolo di consoli, adoperato per le autorità municipali, si andò sempre più generalizzando in Germania, lo assunsero anche quegli assessori delle minori città, i quali, giusta le antiche instituzioni, formavano ancora esclusivamente l'autorità municipale, come per esemujo ad Halle ed a Gotha 1.

Biguardo a queste si può quindi con ragione sostenere che il consiglio municipale trasse origine dall'istituto degli assessori, ciò che però, non potendo valere come norma per l'origine del consiglio municipale in generale, deve essere riguardato come un maniera imperfetta ed anomala di formazione. Che se nella completa costituzione di molte città tedesche tanto antiche che nuove, trovinsa dil'incontro consoli el assessori ad un tempo, sia separati gli uni degli altri, sia riuniti in un solo collegio; sarà pure necessario l'aggiungere anoro una osserraziona.

Questa duplice autorità non sorse in una medesima guisa nelle antiche e nelle nuove città, ma sibbene in questi modi o che i consiglieri del comune, come abbiamo veduto, si riunirono all'antico collegio degli assessori, oppure all'incontro che al nuovo consiglio

<sup>1</sup> Giusa, la istera dagli assessori di fidale, l'autorità municipale era in questa compositi di pretato (amposito di pretato) capitale con la compositi di liaguistico per cai tentino dal Dimpravio di liaguistico per cai tentino dal Dimpravio di liaguistico per la catalo di tentino non consul ed in un documento dell'amo il librorossi astinuori in templatemente: o consulera consule di mante dell'amo il librorossi astinuori in template consultato della di liaguistico della consultato della consultato di cuttilicari o recibiando e gli assessori; pol anche i consiglieri del i presele del consiglieri (cell'2019). ON, I'TURNAS, Op. Cat., VITURNAS, Op. Cat., VITUR

solo più tardi si aggiunae un collegio di assessori. Della prima forma di congiunzione trattammo già pariando della costituzione municipale fondata sull'instituto degli assessori; in essa però il primo progresso consistette in ciò che gli assessori ed i consoli si riunirono nell' unico collegio del consiglio municipale, il quale fece poi si che questa congiunzione o si consolido, col trascorrere del tempo, coll'aggiungere agli altri due un terzo banco di consiglieri delle corporazioni d'arti e mestieri come accadde per esempio a Franco-forte sul Meno e ad Ulma, oppure venne disciolto, come a Magdeburgo, ove i rappresentanti eletti dal comma cull'anno 1290 resero possesso da sè soli del consiglio municipale, e ne esclusero affatto gli assessori.

Per quanto risguarda poi l'altro modo di congiunzione, questo si verificò non dappertutto, ma solo in qualche parte, nella costituzione con un consiglio municipale, che noi abbiamo riscontrato tanto in alcune delle antiche città quanto in tutte le nuove. Poichè in molte di queste, come per esempio a Brema, a Goslar, a Soest, a Lubecca, a Friborgo, non furono istituiti assessori permanenti, o perchè in esse, specialmente nella bassa Germania, si mantenne ancora per lungo tempo l'antico libero instituto dei tribunali popolari con semplici assessori liberi, o perchè i consiglieri sino dal principio funzionarono di preferenza, come abbiamo veduto per esempio a Friborgo, sicchè da ultimo il consiglio sostitui dovunque ed in tutto il tribunale municipale. Assessori permanenti insieme ai consiglieri trovansi tuttavia nella posteriore costituzione di alcune antiche città, come per esempio a Worms '; ma più specialmente in quella di molte città quove, come per esemplo nella marca di Brandeburgo e nella Slesia. Che se da questo fallo potrebbe dedursi per avventura che qui abbia avuto luogo un influsso della costituzione di Magdeburgo, bisognerà però farlo con questa riserva che il consiglio municipale venga anche qui, giusta la forma generale della costituzione delle nuove città, risguardato come l'instituzione originaria 2. Questi consoli ed assessori si riunirono poscia in un solo collegio, oppure rimasero anche divisi in separati collegi.

Quando e dove la denominazione italiana di consoli municipali sia per la prima volta stata accettata in Germania, non si può dire

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedi Bönnen, Fontes rerum Germanicarum II, pag. 229, Documento n. 45: • Ministrales, judices, scabini et universi cires Wormatienses; • si confrontino circa alle funzioni degli assessori nei tribunati di Worms gli Statuti, diddem. p. 310, 313.

<sup>2</sup> Ciò appare assai evidentemente anche da ciò che in diversi luoghi gli assessori erano eletti dai consiglio annualmente, come nel XIII secolo a Schweldulix, ove essi solo in seguito ad una nuova decisione di Magiteburgo furono nominali a vita. Vedi TESCHOPPE e STREEK, pag. 245.

con certezza, poiché in complesso resta ancora assai dubblo o casuale il decidere quale dei decumenti ancora esistenti citi pel prime il titolo in discorso. Io però non l'ho trovato indicato in alcuno di data più remota del codice della citit di Soest, la cui parte più antica può farsi risalire fino alla metà del XII secolo, poi anche nel privilegio concesso dall'arcivescoro Bainaldo di Colonia nell'anno 1163 alia citit di Medebach, illa quale fu accordato il codice di Soest; indi di nuovo nel privilegio di Federico I per la città di Lubeca dell'anno 1188 e nella lettera di conferma del conte di Hotstein per la città di Amburgo nell'anno 1190 °; dopo questi tempi i cossoli appaiono a poco a poco nelle antiche come nelle nuove città di Germania sino alla metà del XIII secolo.

Che se noi ammettiamo, che il titolo consolare sia stato usato auzi tutto colà dove noi lo abbiamo trovato per la prima volta citato, cioè nelle città sottoposte alla dominazione di Colonia, allora ci si offre anche un opportuno punto di appoggio nella persona dell'arcivescovo Rainaldo al quale erano specialmente conosciute le condizioni d'Italia al suo tempo; egli infatti per incarico dello imperatore Federico I ed in qualità di suo cancelliere aveva condotto le trattative diplomatiche in Italia e aveva persino disposte sul luogo le di lui spedizioni militari \*. Se pertanto a costui, come pare, era divenuto in Italia famigliare questo titolo di console di già universalmente adoperato, gli è anche probabile che egli lo abbia importato nelle sue proprie città ed adoperato per capi degli abitanti di queste. E così gli è pure probabile che siffatta denominazione sia passata da queste a Lubecca, alla quale venne anzi dal suo secondo fondatore accordato il codice municipale di Soest. Che se anche Enrico il Leone aveva veduto davvicino il potente incremento delle città italiane, ed aveva riconosciuto come il fondamento di tanta grandezza consistesse nelle loro interne ed esterne libertà, perchò non sarà egli pure stato sedotto da questo esempio, e non lo avrà anche imitato nella fondazione di una città commerciale sul Baltico?

Comunque sia il titolo consolare è per noi una guida amficiente per ricercare nello svolgimento storico delle città il punto di gartenza delle loro liberti; poichè questo titolo dall'Italia, dotre eser nato, attraverso la Francia e la Germania, giusne persiono imezzo alle città degli Slavi, cioè fin dove avvi traccia d'una libera borghesia.

I Vedi sopra I paesia p. 665, nota 4, p. 667, nota 3, p. 670, nota 3, p. 672, a Negli anni 1836 e 1463. Vedi Ratura Bohestatufen, vol. 11 (11 edit.), pag. 87-487 egil mori nella peste che desolò l'armata imperiale sotto Roma nel 1467.

## Giunta alla presente Edizione

## DELLE CONDIZIONI MUNICIPALI DI ROMA

NEL X SECOLO

DEL D. GUGLIELMO GIESEBRECHT

## CONDIZIONI MUNICIPALI DI ROMA

NEL X SECOLO

Di tutti gli argomenti, che la scarsità dei fonti resi dubbi all'indagine storica, il più difficile è, a non dubitarne, la storia della città di Roma dai tempi di Gregorio il Grande fino a quelli del così detto rinnovamento del senato nel 1143. Grazie tuttavia alle profonde ricerche fatte in questi ultimi anni, noi ne siamo ora tanto chiari, in quanto che, salvo alcuni punti, i quali la natura dei fonti storici lascierà sempre controversi, noi possiamo, almeno rispetto alle linee generali, formarci un'imagine delle condizioni, in cui allora iversava la città dei Cesari. Dopo le note indagini fatte dal Savigny colla sua Storia del diritto romano nell'evo medio, il Döenniges nel suo Diritto civile tedesco e ed il Wilmans nella dissertazione « Roma dal quinto all'ottavo secolo » 1 chiamarono, è vero, l'attenzione dei dotti su alcuni dei momenti principali della storia romana; ma'solo il Bethmann-Hollweg nella opera Sull'origine delle libertà municipali lombarde e Carlo Hegel nella Storia delle costituzioni municipali d'Italia s ci diedero l'intero svolgimento di essa. E meglio di ogni altro seppe l'Hegel distruggere tutte quelle illusioni e confusioni, le quali sotto i vuoti nomi di senato e di consoli s'avevano fatto luogo nello esame di condizioni di tanta importanza; egli solo però coll'avere allontanato questi vuoti fantasmi ci forni lo spazio necessario alla vera sposizione di esse. Le osservazioni, che seguono, han di mira anzi

I Bas deutsche Staatsrecht, etc. Berlino 1842.

<sup>9</sup> Nella Zeitschrift für Geschichtmois, 11, 437-454.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La prima ha per titolo: Ursprung der lombardischen Städlefreiheit, Bonn, 1846; la seconda: Geschichte der italiënischen Städteverfassung, Leipzig, 1847.

tutto la storia di Roma nel X secolo, ma diranno dei templ anteriori quanto sarà per esser necessario all'intelligenza di quelli che seguono; accettando poi in generale le opinioni dell'Hegel s'occuperanno con ispecialità solo de', punti di importanza maggiore.

Allorchè nel secolo ottavo, in seguito alle controversie iconoclastiche, quei territori d'Italia, che prima avevano riconosciuta la supremazia dell'impero romano d'Oriente, si ebbero da questo staccati, gli statuali imperiali vennero da ogni luogo cacciati, e mentre già prima la parte più agiata e ragguardevole dei cittadini aveva formata una tal quale milizia municipale, ora gli abitanti delle città maggiori e minori si ordinarono in compagnie militari sotto il comando di officiali da loro stessi eletti e cui essi dissero con nome imperiale Duces'e Tribuni. I quali, come lo voleva l'uso dei tempi, unendo al supremo comando militare una larga autorità giudiziaria ed amministrativa, ebbero anche il nome di Judices, nome del resto comune a presso che tutti i publici statuali. I cittadini delle città minori adunque, ordinati in reggimenti detti Numeri o Bandæ, godevano, quasi fossero un comune, dei diritti di una corporazione e sino a poter persino far acquisto di beni. Suddivisioni dei numeri erano le scholæ, e se i primi erano forse soggetti ai duces tribuni, alle seconde presiedevano i patroni o priori. I reggimenti nelle più vaste città erano eguali nel numero alle parti (regiones) di esse; però secondo una nuova divisione d'allora, in Ravenna ve ne avevano nudici, dodici in Roma; quanto alle scholæ, sul cui ordinamento non siamo chiari, pare che si suddividessero dietro il pumero delle corporazioni, le quali, per aver formato anche adesso la vita civile di Roma, sembra servissero di fondamento nella formazione di quelle. 'Tutto questo non toglie tuttavia che noi non possiamo determinare con certezza quanta parte avesse la popolazione cittadina in questa istituzione militare. Si pare che la classe povera, come dapprincipio, anche di questi tempi fosse esclusa dalle armi; nel nono o nel decimo secolo, tuttavia l'esercito comprese certamente tutti i cittadini indipendenti, così che solo il clero ed i servi ne rimasero eccetuati.

Il movimento, che avera stacctat l'Italia dall'impero orientale, era stato intiatto e diretto dal clero superiore e segnatamente di rescoro di Roma; però ne venne che Roma ed il suo territorio si ponessero sotto il governo del papa. Ed altrettanto si sforzò di raggimere anche l'arcivescoro di Ravenna e per poco tempo l'ottenee; ma quella speranza fu presto distrutta dall'allenza del re dei Franchi col papa, il quale anzi per tal mezzo potè riunire sotto di sè he Pentapoli el Esarcato. Qui'pure per conseguenza, come prima su quel

di Roma, il papa elesse i ducar ed i rirbuni. Questi in pari tempo comandanti delle truppe ed uffiziali e giudiziari ed amministrativi esercitavano il loro offizio in on certo circolo determinato, detto ducatus o tribunatus, e mentre presidevano ad un territorio più vasto, lasciavano ai tribuni l'amministrazione delle varie parti di esso. Al criminale in Roma presideva il prefectus urbis eletto dal pa 2; a quel di Ravenna un altro, detto pure prefectus ma ed anche consularis. Incerto tuttavia, se questi prefetti avessero o no alcua che di comune cogli uffiziali imperiali dello stesso nome o se coprissero con un nome vecchio una carica norova.

L'allargamento del potere del papa, avvenuto per mezzo dei diritti da lui ora esercitati, menò seco anche un aumento dell'importanza non solo degli uffiziali di corte, di cui il papa sul modello di quella di Costantinopoli s'era circondato in Laterano, ma ed anche di quella classe numerosa di statuali subalterni della Chiesa, i quali venivano adoperati nella estesa amministrazione dei beni ecclesiastici e negli altri affari civili dipendenti dal vescovo di Roma. I notarii, tabelliones, defensores, cubicularii, vestararii, ecc. della Chiesa romana, appartenenti tutti ad una maniera di corporazione, divennero statuali; però parteciparono anche in vasta proporzione a quel governo di Roma, che era al papa toccato. Agli uffiziali della corte del Laterano appartenevano il vicedominus, che si pare fosse sempre un prelato; il presidente alla corporazione dei vestararii, detto per lo più vestararius, il quale era quasi sempre dello stato secolare, il superista, capo della corporazione dei cubicularii, che sembra pure non tolto dal clero; colla maggiore importanza poi i sette primi della corporazione dei notai, i quali erano regolarmente chlerici di un rango minore. E si chiamavano: primicerius, secundicerius, arcarius, sacellarius, protoscrimarius, primus defensor, adminiculator o nomenculator. Essi non solo erano presidenti alla corporazione dei notari, dei tabelliones e dei defensores, ma in pari tempo ministri del papa in tutto quello riguardasse l'amministrazione civile a lni appartenente; sicchè dal momento, che questi divenne in Roma la fonte d'ogni diritto civile, essi tennero in suo nome giurisdizione larghissima in tutte quelle controversie, le quali a lui sovrano del paese, venivano recate: l'essere chierici gli escludeva tuttavia da ogni affare criminale. Però anch' essi portarono adesso il nome di judices, ond'è che fu necessario d'ora in poi distinguere i judices de militia da quelli de clero, avvegnaché questi fossero i sette notai principali , gli altri i duces ed i tribuni. Non è però certo se ai judices de clero appartenessero anche il vicedominus, il superista ed il vestararius; ogni qualvolta tuttavia il chiostro di Farfa ebbe ad accusare i sudditi del papa, troviamo che costantemente il vestararius ne venne fatto giudice.

E questi uffiziali di corte uniti si militari formavano l'aristorzia della Città. Divisa nelle due classi degli optimates militia e dei procerse acciesie, essa non era altro che una nobilià uffiziale, la quale si per la larghezza dei suoi diritti, si per il ricco stipendio dei pasi occupati, sali presto a tanta potenza da disporre, persion anche in via legale, del'ipti importante dei diritti del popolo romano, dico della elezione del Pasa.

Sicrome però questi posti tanto importanti a poce a poco divenere erritari in peche famiglie, così il papato non si trovò poi forte abbastanza per combattero la potenza di esse. Ammogliatisi anche i judices de clero e rese ereditarie le cariche da loro tenute; esi appunto divennero i più pericolosi nemici del governo postiticio. Se nonchè le violenzo esercitate da questi grandi romani avendo condotte finalmente al rimovamento di ni mipero occidentale, al quale i paji dovettero sottomettere il territorio da loro soli finora dominato, e la pure necessario che questi si collosassero sotto la protezione e la maggioria dei re francesi onde strappar sè stessi alla tirannia di un prepotente segretarismo.

Pipino e Carlo, anche solo come patrizi, esercitarono senza dubbio su quello di Roma diritti di varia maniera Una tradizione degna di fede ci narra come prima della sua coronazione Carlo pattuisse col papa che in ogni conclave sarebbe stato presente un ambasciatore imperiale e che questi avrebbe avuta facoltà di decidere dei casi legali controversi; ancora, sin da quel tempo pare che missi reali vinggiassero il territorio di Roma e vi amministrassero giustizia. Se questo intanto ci proverebbe che le autorità giudiziarie erano già soggette al patrizio s, ben maggiore fu l'importanza di Carlo imperatore. Il quale benchè non avesse in animo di toglier di mezzo il potere temporale acquisito dai papi, non lasciò però dal pretendere alla signoria di Roma e dall'attribuirsi in tutta la lore larghezza quei diritti, che gli sembrarono indivisibili dall'autorità imperiale. Sappiamo Carlo, subito dopo la sua coronazione, essersi occupato nell'ordinamento delle condizioni municipali di Roma . Dei cambiamenti avvenuti i più importanti furono questi: che tutti gli statuali e dignitari romani, senza cessare d'appartenere al papa,

<sup>4</sup> V. git albert genealogici appo Galletti, Del l'estarario della S. R. C., p. 52, e: Del Primicerco, p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libelius de imperatoria potestate M. G., 111, 720. Nel 789 Adriano papa serivera a Carlo: \* Constantinus el Paulus, Duces et nostri vestriaque. Cenni Monum. dominationa contificia. 1. 502.

<sup>\*</sup> Binhardi annales ad a. 801.

divennero persone addette all'imperatore; che essi ed il popolo romano dovettero giurare a Carlo; finalmente che ad un missus imperiale, residente a Roma nel palazzo vicino a S. Pietro, furon cedute certe rendite tolte a quelle della Chiesa medesima. Siccome poi nei tempi carolini uon troviam fatta parola di un prefetto di Roma, così pare che al missus dell'imperatore fosse toccata la giurisdizione criminale 2; egli fu dunque il luogotenente dell'imperatore, come un altro missus eletto dal papa lo era di questi. A questi due toccavano infatti in parti uguali le composizioni pagate dai condannati, mentre quei beni, che fossero stati confiscati, non potevano passare alla Chiesa se non dietro una donazione imperiale. Dalle sentenze dei giudici ordinari potevasi appellare al missus od all'imperatore medesimo, il quale in questo caso faceva esaminare la cosa da un apposito ambasciatore. Vescovi e statuali publici di Roma non potevano essere accusati che presso l'imperatore medesimo, il quale o veniva in persona a Roma per giudicarli, o vi si faceva rappresentare dal duca di Spoleto".

Del resto nulla di novo nelle istituzioni militari e giudiziarie della città; chè ora, come prima e cogli stessi poleri trovi i dei ci i ribiuni, i judicer de clero e di restanti statuali della corte potticia. L'aristocrazia officiale amava ornarsi ancora col titolo di console e benchè, a quel modo che prima lo si avera comperato dalla corte bizantina, presentemente essa se lo facesse concedere dall'imperatore o dal papa, presto lo si vide direunoi e reditario nelle rispettive famiglie. Contemporanemente a questo titolo troviamo usato anche quello di senator, il quale, dopo avere arieggiato il senior dei Franchi e dei Lang, bardi, fini per assumerne lo stesso significato. Il senato romano però, di cui d'ora in poi si fa di frequente menzione, indica niente altro che l'università dei nobili romani ed è detto quindi anche mobilitar.

Morto Carlo Magno, Roma fu di nuovo turbata da controversia, le quali, anzi che essere soltanto di poca importanza, misero in forse anche i limiti della autorità pontificia ed impersale. Lotario, venuiori nell'824, vi ricondiusse l'ordine; ma il papa regnante do-vette riconoscere in iscritto la costituzione da lui allora emanata, che anzi dovera esser giurata da qualunque de'suoi successori, prima che entise ordinato postefice. E questa costituzione che appunto ci fu conservata, è uno dei documenti più necessari nell'essme delle istituzioni di Roma si tempi dei Carolini.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Di prefetti non parlano në li Libellius në le carte del tempo: però non sembra impossibile che ciò sia casuale.
<sup>8</sup> Libelius de tenp. potest, L. I, 720-728.

Monum. Germania, etc. Leges 1, 239.

La costituzione di Lotario adunque non parla che di due classi di ufficiali giudiziari, dei duces cioè e di quelli ch'essa dice semplicemente judices, e questi, od io mi inganno, in contrapposizione ai judices de militia non ponno essere che i judices de clero. Gli è ora di queste due classi che con parole non dubbie vien detto; essere esse anzi tutto statuali pontificii ed eletti dal papa; dovere tuttavia comparire innanzi all'imperatore, onde questi, conosciutine il numero ed i nomi, possa ricordar loro gli obblighi assunti, Essi sorvegliati da due missi eletti, uno dall'imperatore e l'altro dal papa; essi obbligati a render annualmente ragione al primo del come avessero amministrata la giustizia, a portare al secondo le accuse di giustizia negata, onde esso possa rimediarvi per mezzo di uno di loro; quando poi tutto questo non avesse avuto luogo, il misme imperiale doveva farne avvisato l'imperatore, che voleva poi spedirvi appositi ambasciatori a decider del fatto. Che poi contemporaneamente ai missi accennati e destinati in parte a sorvegliare gli officiali ed a render conto all'imperatore, in parte a decidere delle singole controversie giuridiche, risiedesse costantemente a Roma un missus imperiale, non può esser dubbio; giacchè questa stessa costituzione, lorchè tratta del giuramento imposto ai papi, che fossero per essere eletti. lo accenna.

Ma un'altro decreto rende accora importante questa legge di Lotario, ed è quello per cui ogni individuo del popolo romano devera esser interrogato sul diritto giusto il quale intendera vitere e quindi essere anche giudicato. Però siccome in Roma si potera rivere non solo secondo il diritto romano, ma anche secondo il fratco ed il langobardo, così siam chiari che vi dovevan esser noti anche i principi del diritto tedeson per la stessa ragione per cui la 'grocedura dei Franchi non vi era più soconociuta. Infatti una quistione giuridica tra il monastero di Frafa edi papa, la quale nell'859 vene decisa dai giudici romani (considerativi come scabini) innanzi ai due missi imperiali a vescovo Giuseppe, al conte Leone e ad una numerosa quantità di popolo "ci mostra che i missi franchi risiedevano in Roma così, come in qualunque altra parte della monarchia franca.

I diritti imperiali in Roma decaddero poi quando il papato sotto Giovanni VIII venne in discordia coll'impero ". Imperocchè quand'anche in seguito i papi riconoscessero almeno nominalmente come

<sup>40</sup> GALLETTI, Del Primicerio, p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Degna d'attenzions la data di una bolla di Giov. VIII: « Imperatore Domino Josa Christo anno pontificatus. etc.; » Nonvena traité de Diplomatique, V. 191.

loro signori quegli imperatori, cui od essi stessi avevan chiamato o per forza coronati; quantunque il popolo romano per il momento ginrasse loro fedeltà 12 e benchè di quando in quando comparissero. persino missi imperiali in Roma e venisse appellato all'imperatore 45, pure lutto questo non aveva conseguenze importanti, rese ancora minori dalle lunghe vacanze dell'impero. E' ci viene assicurato 46 che da Carlo il Calvo in poi Roma nè vide più un missus residente nè esercitati i diritti imperiali. Fu appunto di mezzo a queste circostanze che la signoria della città, almeno di nome, passò nelle mani dei papi; ma in verità essa era venuta in potere di tutte quelle nobili famiglie, che già da lungo s'avevano fatte ereditarie le cariche più lucrose ed importanti. Giacchè i numerosi nemici, che da ogni parte circondavano la città e le frequenti discordie dei Grandi di Roma impedivano, che la signoria clericale ginngesse ad esser forte ed indipendente; tanto gli uni che le altre minacciavano di farla bottino ora dei margravi di Camerino. ora dei duchi di Spoleto, ora infine dei re langobardi; e quando Alberico liberolla da questi pericoli, se ne fece la sede del suo principato.

Questo Alberico, figlio naturale dell'omonimo margravio di Camerino e della romana Marozia, regnò sotto il titolo di 48 e princeps et senator omnium romanorum, il che voleva dire che lasciando al papa la signoria, di nome, egli stesso regnava con autorità illimitata. Il suo governo arieggava meglio quello di condottiero tedesco (ed era infatti il figlio di un capobanda langobardo) che non quello di carattere romano. Egli, arbitro della pace e della guerra, capo della milizia romana, radunava nelle adunanze i nobili romani; siedeva nel giudizio criminale e faceva decidere alla sua presenza dai giudici di Roma le controversie civili ". E che egli fosse tutto questo, lo provan le monete coniate col suo nome e coll'immagine sua 17.

Ottaviano, figlio d'Alberico, ereditata intera la potenza del padre, salendo egli stesso la sedia pontificia distrusse anche l'ultima ombra di dipendenza da un'altra signoria qualunque. Ma non vi durò che a stento otto anni, perchè incalzato da ogni parte, dovette chiamare

<sup>12</sup> Il giuramento prestato ad Arpolfo, appo PERTZ, Mon. Germ.; 1, 562.

<sup>48</sup> LAMBERTI, Imp. conventus Raven, M. G., Legg. 1, 563.

<sup>14</sup> Lib. imp. pot., 1, 722. Il missus persino all'elezione del papa. Canon, de elect. papæ,

dell' 898. M. G., tegg. 11, B. 458. 18 Questo solo titolo ci è dato da carte contemporanee; ma un documento del 983 (MURAY.

Antiq., 1, 381,) lo dice già patricius; così pure l'Longando e Liutprando. 16 Benedicti Cronicon, c. 34. Vedi ii documento A.

<sup>17</sup> PROVANA, Studi critici, 143.

HROEL, Storia della Costilue, con.

dal di là delle Alpi Ottone e coronario imperatore. Dopo aver egit sessos distrutto i patti, coi quali aveva creduto di assicuraria il petere, fu deposto da quel medesimo sorrano., a cui egli aveva dispuna corona. Casi Roma passò assolutamente nelle mani dell'imperatore. È noto come i Romani stessi dovessero poi cedere ad Ottone il più importante del ioro diritti, quello di eleggere il papa e come in seguito non volendo essi riconoscere il papa eletto dal prino, vi fossero costretti a prezzo di sangue. Ecco dunque palese la autorità imperiale in tutta la sua lapribezza; cinque anni rimase Ottone in Italia, spessissimo in Roma, esercitandovi una autorità che distrusa fatto quella del pontefici. Legislatore, giudice e comandante supremo dei Romani tenne egli dieta e corti imperiali nel palazzo vicino a S. Pietro, giudicò develi affari più importanti di Romportanti d

In tanto mutarsi di condizioni, che rimase ora delle isitutzioni primitive Il solo fatto che noi non troviam più nelle carte i ribuni, ci permette di credere che la giurisdizione e la vecchie sistitazioni militari della citti lossoro andate soggette a cambanei radicali; un breve esame delle nuove condizioni dei ducze condurrà allo stesso risultato.

In tuti quei piccoli territori, in cui lo Stato romano andava divo, mentre i ribudi sono affato somparsi, rado trovi menzione di ducez; al loro posto invece vi hanno quei comites, il cui territorio è detto di quando in quando comitatus. Se intanto è presso chi impossibile provare come un tal cangiamento si fosse andato compiendo, è facile tuttavia il vedere, che siccome alcune di queste famiglie di conti erano di origine tedesca, così esso avvenne sotto l'influsso della feuda lità d'Alemagna ". Contemporneamente ai comitera è fatta menzione anche dei vicecomites e gestaldiones.

In Roma, è vero, si parla ancora molte volte di duces, ma esis non compiano più alla testa della miliza romana; giacchè cone questa trovasi ora formata segnatamente dalle classi più basse della popolazione, così noi vediamo che L'atteprando ci indica come capo di essa nu uomo del popolo ". I ducer più non partecipano più in

<sup>«</sup> La comer derinaux com sez judichiva compore glis cel Pet la Thoro (Ronax, solid, V.77). Le riller possifi, petrato cel 80 di un Rodresio cogni cel cella Compangazi, più di un Bermandria ricititus comer Thurtine una carta cel 90 (Ronax, solida, 1, 30,8). Confedentia confessione productio describi qualità inclitais centre an Sopphani illustriatione fronta combina forecellatione producti della compania del

<sup>19 .</sup> Ex plebe Petrus qui et imperiale est dictus, adstitut cum omni itomanorum militia. Hist. od. c. q. Probabilmente è la siessa persona del Petrus qui et imperio vaculur del documento B.

modo alcuno alla giurisdizione in Roma, ma compaiono nelle azioni giudiziarie solo come testimoni di riguardo. Che se quindi nella seconda metà del X secolo troviamo ancora in Roma dei duces, la maggior parte delle volte anche col titolo di consoli, noi dobbiamo considerare questo titolo non più come indicazione di un officio, ma invece di un ceto. Avvegnacché nella città si fosse già formata una nobiltà ereditaria e mentre nelle carte i nobiles e gli optimates gottono di una distinzione speciale, la plebs vi è messa a riscontro, anche sotto il nome di rulgus populi, ed i cui membri portano il nome di Viri Humiles o Decarcones 10. La carta del 939, da noi registrata più sotto (documento A), ci prova infatti che il tanto frequente consul e dur non è più di un titolo; giacchè come il Superista Johannes vi si firma consul dux, anche il Vestararius Theuphilactus vi si dice consul. Io trovo l'ultimo caso di un dux con giurisdizione in una carta del 943, nella quale esso compare assieme a 3 judices ordinari 11

I quali sono i vecchi judices de clero, che attraverso a tutti i mutamenti di que' tempi avevano conservato la loro autorità giudiziaria. ma la quale essi avevano dovuto ora, come prima coi duces, dividere coi judices dativi. Questi, noti già in Ravenna e nell'esarcato da un secolo ", compaiono in Roma solo col 961 s. I dativi adunque sono verso la metà del X secolo invece dei duces i giudici, e per conseguenza non può esser dubbio che questo cambiamento dipendesse da quello totale della procedura giudiziaria romana. I judices dativi non sono infatti in generale che scabini 14 ond'è che la loro introduzione segni il momento, nel quale in Roma cominciò ad usarsi la procedura tedesca. D' ora in poi il tribunale di Roma fu presieduto regolarmente da un giudice e tenuto da un numero di giudicanti, i quali alla presenza di uomiui ragguardevoli davan le sentenze giusta il diritto romano, langobardo o franco a seconda che le parti dichiaravansi per l'uno e per l'altro di essi. Le carte contemporance relative accennano ad un alto statuale come presidente ed a sette giudici, dei quali o tre ordinarii e quattro dativi, o tre di questi e quattro dei primi. In cause minori la presidenza era tenuta da uno o più ordinarii, ed in tal caso i giudici erano i

so Tutti i codici antichi delle viter pontific. provano questa essere la sua vera lesione. lucerta l'origine della parola; non però il significato quando si faccia attenzione al passo. 21 GALLETTI, del Primicero, 198-499,

<sup>23</sup> li signor di Saviony dice per la prima volta nel 838. Difficilmente sarà semplice caso, che più di un secolo dopo Roma non avesse ancora un jusien dativus.

MARINI, Papiri diplomatici, 160. 34 HEGEL, Op. cit., 1, 391.

causidici 2. Non sappiamo chi eleggesse i dativi; ma un formulario usato in tempi d'Ottone III pare ne dia il primicerius come elettore 2.

Presso a poco contemporanemente alla introduzione del dativi, avrenne anche i ristabilimento l'officio del prafectus urbis, il quale dopo un secolo e mezzo è nominato ora in una carta del 953 ". Perchè poi venisse ristabilito lo spiega forse più semplicemente di qualunque altro fatto la posizione singolare di Giovanni XII, il quale come papa non potova succedere al padre negli affari criminali nè presso l'eserciro; il prefetto quindi, rappresentandolo in ambidue questi offici, acquisiò una autorità pressochè uguale a quella degli avocati delle chiese rescoviti.

Teodoro, il primo di questi naovi prefetti, e quel Pietro che si ribellò ad Ottone Inel 985 erano stati senza dubbio eletti dal papa, ma più tardi lo furono dall'imperatore e però divennero officiali imperiali nelle città più ragguardevoli. Si pare che Ottone I eleggesse dapprincipio oltre il prefetto anche un palstino speciale per Roma ", i cui scabini erano i judices ordinerri ed I quali per conseguenza vengon detti anche padatini. Questa carica tuttavia unita più tardi a quella del prefetto, fini per esser presto dimenticatari il perchè un documento del 983 parla di due missi di Ottone II raisdenti in Roma, mas solo dietro espresso consentimento e desiderio del papa "; più tardi poi fu il prefetto stesso quegli che passò per il missuse p alattino imperiale residenti in Roma patino imperiale residenti ni Roma para solo dietre residenti in Roma, ma solo dietre residento in citto il missuse p alattino imperiale residenti in Roma para di missuse patalino imperiale residenti in Roma para di missuse patalino imperiale residenti in Roma para di missuse patalino imperiale residenti in Roma più para di missuse patalino imperiale residenti in Roma para di misso di para di misso di para di misso di misso

Il prefetto univa dunque il potere di un missau di Carlo Magoa a quello di un avvocato appremo della chiesa romana e del papa. Un formulario del secolo XII dandocene il giuramento officiale co ne fa conoscere anche i diritti. Ei doveva custodire e sorregilare le ragioni e le rendite della chiesa su tutto quella di Roma, aver la cura di tutte le castella e luogi fortificati, i cui comandanti gli erano subordinati. Sappiamo inoltre avere eggi esercitato il diritto di vita e di morte, aver presieduto negli affari più importanti al tribunale el essere stato l'esecutore d'opsi sentenza di questo. Era quindi na-

<sup>24</sup> GALLETTI, Del Prim., 295-297.

Documento C. Benzone indica ancora nell'X1 secolo il primicerio come capo di tutti i tribunali romani.

<sup># .</sup> Stephanus de Theodoro prefecto. . Manini, Pap. dipl., 39.

<sup>\*</sup> s Sergius comes partes \* (in una carta del 963; Murat., Antiq., 1, 379.) \* Johannes prefectus comes Palatli \* (in un'altra del 998; vedi Galletti, Op. eit., 226).

<sup>\*</sup> Vedi la carta dal Munanoni or ora citata.

turale ch'egli venisse eletto dall'Imperatore e ricevesse la carica a spada sguainata.

Questi cangiamenti, durati fino a quando Ottone III stabili in città la sua residenza, dovette Roma alla tirannia di Alberico ed al ristabilimento dell'impero occidentale; chè nulle di nuoro o di duraturo avera portato seco la sollevazione di Gioranni Crescenzio, il quale durante la mionità di Ottone avera tentato, come prima suo padre, di formarsi in Roma sotto il titolo di potricius uno stato indipendente.

Roma ebbe tauta parte nei piani di Ottone III, ch'ei dovette curarsi in modo speciale delle sue condizioni interne. Uno de' suoi editti « ai consoli ed al Senato romano » e ad altri principi italiani, pare attesti infatti che egli abbia data una nuova costituzione al Senato romano, cioè alla aristorcrazia di Roma 50, e postone alla testa i consoli 44. È probabile quindi che la introduzione di nuovi consoli togliesse di mezzo l'ereditarietà di questo titolo, il quale dal 1000 in poi diviene sempre più raro. Sia intanto come si voglia, questo è certo che nè il Senato nè i consoli di Ottone III furon causa di cangiamenti rilevanti nelle condizioni di Roma. Di maggior importanza fu invece l'aver questo imperatore, il quale alla sua coronazione aveva assunto a bello studio il titolo di patricius, onde imitare la corte bizantina, eletto un patricius da lui dipendente. Il primo 12 fu Ziezo o Ziezzi romano, che nel 1000 accompagnò l'imperatore in Germania e nell'anno successivo fu mandato alla testa di un esercito imperiale contro Roma. Questo nuovo patriziato intanto durò lunga pezza in Roma, non però con tutta quella importanza, la quale dapprincipio l'imperatore avrebbe votuto dargli e che ci è nota per un formulario usato nell'insediamento del patricius. E come questo abbiamo altri formulari dai tempi di Ottone III 15.

a 30 Le leggi di S. Stefano (\*) provano chiaramente che in questi tempi senatus non si-

gnificava altro che l' nniversità dei nobili, giacche in cesa è detto frequentemente: • venir esse emanate \*enatus decreto. •
(') Giova accepante che il testo migliore di esse è quello edito e dottamente commentato

dall Explicion, Die Gesetze des heil Stephan; Wien, 1849.

Mon. Germ, Leges, 11, 37. La proposta dell'Huont di leggere consul invece di causi-

dieus non mi pare acertabile.

In 19 nuna carta dei 975 (Ann. Camal., I, ap. 98) trovasi tra i testimoni no Benedicius putricius; ma patricius non pare esser qui altro che un titolo come net caso del Johannes consul el patricius di una carta di Ravenna del 967 (Partuzza, II, 27).

someri e, purieste si una ciuta ui naverono cei sori e consecuti, e, 2,2,2, 3º lo dicili nel decoursenti C un testo migliorito di questi formiuri, i quali più nessun dubita non appartengono il tempi di Ottore III. Alle altre ragioni già addoste vegito initatavi aggiangere questi. che, darrate tutto lo spazio di tempo controvera, la Stona non compassoo protospatari imperiali, che secte Ottone ill; ed un protospatario irrovati appunsto nel primo formuluirio.

i quali ci forniscono schiarimenti importanti vuol sulle condizioni municipali di Roma in quei tempi, vuoi riguardo alle mire dell'imperatore di formarsi cioè di Roma il centro di una monarchia universale. Il documento più sopra cilato ci descrive adunque tutte le cerimonie colle quali veniva conferito il titolo di patrizio, sicchè per esse siam chiari, che questo officiale non rappresentava l'imperatore nei soli affari municipa'i, ma anche in tutti quelli dell'impero. Il secondo di essi riguarda l'insediamento dei giudici romani, il quale avveniva colla consegna del Giustinianeo e col comando di usarne nel mondo il più stretto; oltre a ciò l'imperatore faceva intendere ai nuovi eletti non limitarsi la loro autorità alla città ma estendersi su tutta la superficie della terra; essi «rano dunque i suoi scabini nel tribunale imperiale. Il terzo formulario, tramandatori imperfetto, si riferisce al conferimento della cittadinanza romana, la quale l'imperatore, grande amatore d'ogni istituzione romana, avrebbe desiderato fosse stata considerata come un privilegio o per lo meno amaya credere che lo fusse.

A questi formulari è aggiunto un registro delle varie classi di giudici su quel di Roma, il quale ci venne tramandato, separato da essi, ma che rispetto al contenuto ed alla forma pare derivasse dallo stesso fonte da cni esci, ed il quale, a non dubitarne, appartiene ai tempi di Ottone III. Questo registro distingue tre classi di gindici: 1.º i palatini od ordinarii; 2.º i consules; 3.º i pedanei. I sette giudici palatini, dell' autorità dei quali solo vien detto segnatamente, vengono detti chierici romani, e che per conseguenza non possono giudicare di affari criminali; risiedono in Roma, ma la loro autorità non è determinata da alcun confine territoriale. Ai consules, detti poi anche comites, inv ce vien determinato il circolo giudiziario ed essi trattano tanto cause civili quanto criminali. I pedanei finalmente, detti anche semplicemente judices, eletti dal conte, ricevono da lui le istruzioni legali, essi sono adunque scabini nei vari distretti giudiziari di quel di Roma, o judices dativi, come essi stessi allora si chiamavano, non solo nella capitale, ma anche nelle singole città del territorio romano. Mentre poi le forme del tribunale del conte s'erano già perfettamente stabilite, questo registro ci mostra tuttavia che di quei tempi il nome di comites non era ancora famigliare ai Romani, i quali chiamavan sempre il capo del tribunale col nome di consul. Del prefetto e dei judices dativi 34 non è fatta menzione

<sup>34</sup> Precisumente al tempi di Ottone III le carte partano spesso del prefeito e del dalivi di Roma.

speciale, e poiche noi non conosciamo lo stato primitivo di questo documento, non ci è dato nerpure poterne indicare l'origine.

Da tutte queste scritture sismo dunque chiari, che i giudici romani dei tempi di Ottone III venivano considerati come officiali pontifici el Imperiali nello stesso tempo; moltissime altre infatti a ce li mostrano come scabini nelle tornate giudiziarie tenute dal l'Imperatore, dal suo patrizio o dal prefetto. Anzi pare che il Primierius ed il Secundicerius tenessero alla corte di Ottone un posto distinto, giacche desi sengono indicati come i primi consiglieri dell'imperatore • che lo circondano a destra ed a manca; che regnano con lui, e senza dei quali egli non poò deridere di coss importante ». Tutto questo poi ci mostra, come nel resto, la smania di Ottone, di introdurre in Roma tutti quegli ordinamenti e quelle pratiche, che erano in uso alla corte d'Oriente.

Senonchè tutto quello che collegavasi alla dimora dell'imperatore, in Roma, disparve alla sua morte; solo i giudici e gli statuali di Roma manteniero quell'importanza locale, che essi fin dapprima avevano posseduta; il patrizio invece quand' anche rimasto, perdette della ottenula autorità, non la avendo potuta conservare che per la città e suo territorio; egli fu quindi in processo di tempo il rappresentante dell'Imperatore in Roma e come tale potè comandare anche al prefeto.

Mentre poi l'imperatore s'era affaticato di trapiantare in Italia le tittuzioni hizantine, il suo maestro Silvestro II Papa introdusse pel primo, a quanto sappiamo, il fendalismo dei Franchi sul territorio romano. La Chiesa aveva fino allora dato in appalto verso un cesso determinato non solo sangoli fondi ma persino intere città e territori ". Silvestro II., riconosciuto lo svantaggio di questa misura, investi invece il coste Darferio della città e contea di Terracina, onte ne venne, che, beuchè i Papi dapo di lui ritornassero di quando all'antico sistema, pure il fendalismo non potò che non si stabilisse anche sul territorio di Roma "."

Pro dunque in questa maniera che durante il X secolo le istituzioni tedesche produssero cangiamenti nei rapporti civili, giudiziari e persino di proprietà; tutto 3 ando avvicianndo a quello istato in cul già da lungo troravasi l'Italia langobarda e che non era più nuovo neppure pel territorio di Ravenna. Quel di Roma ebbe i suot conti e sachini, mentre il prefetto di essa città che ti appare per

<sup>46</sup> GALLETTI, Del Primic. 219-231.

<sup>34</sup> GALLETTI, 16., 241.

<sup>27</sup> Vedi ia carta di Giovanni XIII, ap. Jarrit, Reg. Pontif. Rom. N. 2870.

<sup>38</sup> JAFFE, op. clt. N. 2996.

una metà conte, avocato rescovile per l'altra, ha come giurisperti I judices ordinarii e datirei. Egii unitamente ai primi, che sono contemporanemente mioistri, cortegiani del Papa ed officiali dell'inperatore, amministra la città, giacchè non troviamo indicazione al cuna daila quale si possa dedurre che Roma venisse governata da officiali indipendenti ed eletti dai cittadini. Senatore e Console son moni vuoti; essi non indicano un'officio, ma un ceto nobile a quel modo che il Senato romano di questi tempi non significa il consigio municipale o del regno, al l'università dei nobili di Roma.

#### NOTA.

Ozonom dietro un manoscritto del secolo XIII o XIV conservato nella Laurenziana di Firenze', publicò non ha guari sotto il titolo di « Graphia aurere urbis Ròmae» (Documents inedits pour servir à l' histoire lettérarie de l'Italie depuis le VIII s. jusqu'au XIII. (p. 185-183) una strans scrittura, la quale nella sua prima metla concorda per molti rapporti letteralmente col noto Liber mirabilibus urbis Romae, mentre Invece nella seconda pare ne dia la continuazione.

La Graphia comincia adunque con una topografia di Roma, il cui contenuto e la cui forma sonigliano i mirabilia colla sola differaza che ne dà notizie più larghe e qualche volta tutte sue. Ma in seguito colle paròle: his tiquue prelibatis nomine et dignitates illorum, qui in excubita imperialibas perseerant, descrive una maguifica corte imperiale esistente, secondo l'autore, a' suoi tempi in Roma. Qui cessano è vero i mirabilia, mai capitoli successivi della graphia, contenendo qua e là notizie ed osservazioni che non si trovano altrove, reasomigliano spesso alle Origines di Isidore del al noto lavoro del l'imperatore Constantinus Porphyrogenitus: De cerimoniis aulae Byzantinus.

Alcuni cenni, per avventura sparsi nella prima parte della Graphia attestano, ch'e sas nella forma, sotto la quale noi in possediamo, esistera già verso il 1160, dunque un po' più tardi dell' altima revisione dei Mirabilia, avventua verso il 1453. Un attento confronto però non lascia dubblo che la Graphia non ebbe origine dal Liber de mirabilibus, si questo dalla prima. Ancora; le poche osservazioni riguardanti il secolo XII trovansi solo nella parte lopporafica, mai nelle altre successive; però diremo che esse datano da tempi posteriori e che la origine del libro deve esser chiarità dia capitoli successivi rimasti inalterati. Ozanam ora li ascrive al tempo di mezzo tra il Vi ed VIII secolo e, secondo la nostra opinione, il libro motto la così più antico di quello che lo vorrebbe la sna parentela collo scrito di Costantino appartenne la secolo. X. Però la Graphia no npuo essere

stata scritta prima degli Ottoni, ed anzi, se non nella forma a noi tramandata, certo nella originaria non del tutto scomparsa nel manoscritto Fiorentino, appartiene ai tempi di Ottone III; questo imperatore fu il solo infatti che tenesse una corte stabile in Roma e si circondasse di quel cerimoniale bizantino, che la Graphia descrive. Questa nostra osservazione oltre all'essere giustificata da circostanze generall proprie solo dei tempi di Ottone III, vien provata da molte altre particolarità come segue:

I.º I tre formulari da noi sopra citati e che appartengono tutti ai tempi di Ottone III trovansi sul finire della Graphia e precisamente sotto quella stessa forma, che ricorre nel manoscritto più antico i onde anzi è possibile corregger vari errori di questa dalla copia della Graphia. È facile quindi supporre che il manoscritto vaticano, per la ragione che tauto esso quanto la Graphia cessano a frase non compiuta, copiasse i formulari da un esemplare più vecchio della Graphia stessa. Ora il manoscritto più antico dei formulari appartiene già al secolo XI 1.

II.º Un altro manoscritto fiorentino contiene, secondo una notizia comunicatami dal mio amico Merkel, un altro i brano della Graphia, ed anzi quasi letteralmente sotto il titolo: Incipit de VII gradibus, quomodo nominantur apud Grecos et Latinos. Questo ms. appartiene nure al secolo XI.

III.º La Graphia oltre all'imperatore non accenna ad altre persone che al Dictator Tusculanensis e precisamente nella qualità di capitano della guardia imperiale e Comes casariani palatii. Ora è noto di quanta autorità godessero i conti di Tuscolo ai tempi di Ottone III. Una carta di questo imperatore dice Gregorius di Tusculum præfectus navalis, ed il costui figlio Albericus imperialis militiæ magister '.

IV.º Altre notizie rignardanti Ottone III confermano quanto la Graphia narra del maraviglioso abbigliamento dell' imperatore (p. 174-15); Ottone cioè dona al chiostro di S. Alessio il mantello da lui nsato alla sua incoronazione, sul quale erano ricamate in oro tutte le figure dell'Apocalisse .

Quando dunque si osservi che tutti questi manoscritti del secolo XI pare abbiano usato della Graphia; che la parentela di questa col cerimoniale di Costantino imperatore non permette di retrocedere più in là della metà del X; che varie particolarità finalmente ven-

<sup>1</sup> Codex Vatto, N. 4947.

<sup>9</sup> V. Docum. E. t.

<sup>5</sup> Primicerius palatii - ad imperatorem, p. 171, 172 4 GALLETTI, Del Primic. 230.

<sup>4</sup> Mon. Germ. 1V, 630

gono più facilmente, che altrimenti, spiegate coi tempi di Ottone III, saremo indotti ad assegnare colla più grande probabilità a questo periodo di tempo l'origine dello scritto in questione. Quando per l'assenza degli imperatori d'Occidente da Roma, l'utima parte di esso ebbe perduto d'interesse, la si omise copiando solo quell'altra, la quale per la sua apparente cognizione di laoghi strani poteva esser letta ancora volontieri. Questa è l'origine del Liber de mirabilibus.

Che se noi ora ci facciamo a considerare la graphia dal punto di vista dei tempi ottoniani non possiamo non essere meravigliati dalla strana mancanza, che vi è chiara, di idee cristiane. L'autore si pare vivesse solo con Ercole, Giano, Romolo, Pompejo, Ottaviano e così via: ogni sua idea appartiene all'antichità pagana. Ma questo basta a mostrare che egli non era molto vicino ad Ottone III, e che delle cose giudicava solo dall'esteriore. Sarei per credere quindi, che un grammatico d'allora ne fosse l'autore, giacchè esso considera le cose non secondo la verità, si dietro la sua fantasia; e la mia opinione verrebbe provata dalle strane etimologie, di cui il libro rigurgita. Io per me duro fatica a credere, che le teatrali rappresentazioni da lui descritte, abbiano davvero avuto luogo, ed una molto maggiore a prestargli fede in quanto egli narra dei proconsoli e dei dittatori, i quali secondo lui, ottenevan la carica solo per un dato numero di anni. Però questo scritto vuol essere adoperato, sebbene con precauzione, perché l'autore usò certo di materiali attendibili e buoni. Forse egli tolse i tre formulari da uno scritto de ordine palatii, che era alla corte di Ottone, quello che i noti libri di Incmaro e Costantino alle corti franca e bizantina. Io vorrei attribuire a questo scritto anche il registro de'giudici citato più sopra, e ciò almeno per la narte tramandataci da Johannes diaconus: De ecclesia Lateranensi: giacchè la considerazione che segue può invece appartenere ad una opera teologica posteriore per la stessa ragione per cui noi la troviamo in un'altra di simil genere, cioè nel libro di Bonizone: De vita christiana.



#### DOCUMENTS.

A

### Carta romana del 17 Agosto 939.

Breve recordationis redato da Benedictus Scriniarius'et tabellio vibis Romae, nella quale Leone abate dei monastero di S. Benedicto in Subiaco tratta di un placito tenuto alla presenza di Alberico principe e pel quale gli venne aggiudicato il possesso del foodo qui oppelature Paterna, postium territorio Tiburtino millibus di urbe Roma plus minus XX, contrastatogli da . Demetrius euch rus et Lone et alius Petrus sobiladores civitatis Tiburtine, amo Ti pontificatus domni Stephani VIII pape in santissima sede S. Petrus et Lone et alius Petrus und die XVII. Es ottoscritta dai testimoni Nycolaus primierius S. S. A. — Georgius secondicerius. — Marinus episcopus s. eccl. Polimartense — Johannes Sacellarius — Andreas arcarius — Leo protoscriniarius — Teuphilactus consul — Johannes consul — Georgius consul — Baldainum nobilem cirma — Benedictus scriniarius et abelio urbis R. compl. et absolvit.

## B (nell' originale tedesco sta sotto D).

## Carta romana del 28 Luglio 966.

Breez recordationis redato da Stephanus scriniorius et tabellio with Roma, che attesta di un plactio pel quale Giorgio abate di S. Bendetto in Subiaco cede a Petro qui imperio vocatur, diebus tie tenditura o cia, que cezi a porta que est clausa per medie via prevadis per ipsam terrom iuxia fossatum, et usque in cia transversi que centi sub narre castello et redeunte per cia publica latus limit iuxto terra, que pertinet ad muros civilatis usque ante portam clima ». — Temporbus donni plissimi Oltoni suguesti, amo imperi sui V indictione IX mense lulio die XXVIII. È sottoscritta da transcrimenta i descripara sono se sono con consecuta de su simoni Leo dom, gr. arcario S. S. A. — Leo proto et magister

censuum — Johannes dativus iudex — Teodorus — Georgius consul et dux — Johannes consul et dux — Sergius — Petrus nobilem cirum — Stephanus scriniarius et tabellio urbis Rome compl. et absolvit.

C (nell' originale sotto E).

ī

Qualiter patricius sit faciendus. Qualiter iudex constituendus sit. Qualiter Romanus fieri debeat.

II

Quot sunt genera iudicum.

#### OSSERVAZIONI-

- A Questo documento rimase finora inedito, Il sig. Giesebrecht che lo copiò dal Registrum Sublacense, incominciato dopo la metà del secolo XI e XII, e più tardi continuato da diversi scrittori del secolo XI e XII, conservasi presentemente nell'archivio di Subiaco e ne forna il tescro maggiore. Gli originali dei documenti da esso contenuti son per la maggiore parte perdutti: i più antichi ancora sussistenti in quell'archivio sono quelli di papa Pasquale II. Muratori e Galtetti adoperarono è vero il Registrum Sublacens, ma esso è ricco ancora di cose non conosciute. La carta da ne copiata era già stata citata dal Buronio (ad an. 938) ed in un estratto comunicata anche dal Muratori nel V delle Autiquistese 773.
- B. La copia edita dal signor Giesebrecht è tolta dallo stesso Registrum 143.
- O. I. Questi tre formulari (così il sig. Giesebrech) forono già publicati da Blume nel Rheinisches Museum für Jurisprudenz, V 123-126 da due copie manoscritte del Vaticano, di cui l'una appartiene (cod. 4917) al secolo XI, l'plitra (cod. 1983), probibilimente una copia della prima al secolo XV, 2 comum ii risbiniphenei documents inédits p. 182, e 183 alia fine della Graphia aures urbis Rome, ma il costui testo, concordando in generale con quello del Cod. 4917, da que la rilevanti miziloramenti.

Giesebrecht confrontò ancera una volta i due manoscritti del Vaticano. II. Edito parimenti dal Blume (Op. cit. 129-132) dietro la socrat di Johannez diaconsa de accista Laterameni (politicato dal Madilion nel Museum Italicum II. 870) e di un manoscritto del Vaticano (Cod. 2037) appartenente al principio del secolo XIV. Giesebrecht consultó di bel nouvo il manoscritto romano, ma nella ristampa si attenne all'opera di Bonizo de vita christiana, che conservasi dal cavalier Torquato de Rossi, in Roma, e della quale egli ebbe due copie del brano in discorso, l'una dovuta al signor Giambattista de Rossi, nipote del possessore del manoscritto, l'altra al Bethmam-Hollerge, Il ma appartiene a un dipresso al 1400.

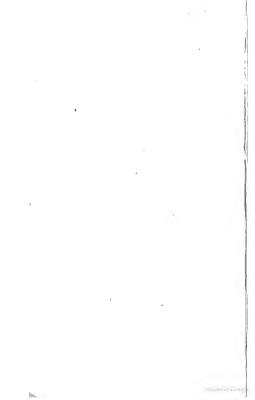

# INDICE

| INTRODUZIONE                                                                                                                    | Pag. | v   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| PREFAZIONE DELL'AUTORE                                                                                                          | ,    | 3   |
| CAPITOLO PRIMO.                                                                                                                 |      |     |
| La costituzione municipale romana fino ai tempi d                                                                               | i    |     |
|                                                                                                                                 | Pag. | 11  |
| L. Formazione del diritto municipale romano                                                                                     | . ,  | ivi |
| Svolgimento del diritto romano                                                                                                  |      | 13  |
| leati e nuova Latinità                                                                                                          |      | 45  |
| Lex Julia: De civitate                                                                                                          |      | 18  |
| Eraclea                                                                                                                         |      | 22  |
| Unione della Gallia cisalpina coll'Italia — Lex Rubri<br>II. La costituzione municipale d'Italia nel primo period               | lo   | 27  |
| dell'impero fino al tempo di Diocleziano                                                                                        |      | 30  |
| Jus italicum. Consolari, Giuristi, Correttori in Itali                                                                          | a >  | ivi |
| Condizione dei municipii in generale                                                                                            |      | 34  |
| La città considerata come persona giuridica                                                                                     |      | 35  |
| Decurioni e Plebei, Possessori                                                                                                  |      | 37  |
| La Curia od il Senato municipale                                                                                                | ,    | 38  |
| Quinquennali, Curatori, Edili, dignità ecclesiastici                                                                            |      | 40  |
| <ul> <li>b) munera: Servigi e prestazioni — (Immunità)</li> <li>Associazioni operaie o collegi soggetti a servizi. A</li> </ul> |      | 44  |
| gustali                                                                                                                         |      | 46  |
| alle provincie                                                                                                                  | . ,  | 49  |
| fino alla caduta dell'impero d'Occidente                                                                                        | . ,  | 53  |

| La costituzione del regno secondo l'ordinamento di                                   |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Diocleziano e di Costantino Pa                                                       | g. | 53  |
| Diocleziano e di Costantino Pa<br>Cause della decadenza dei municipii. a) Il sistema |    |     |
| opprimente delle imposte                                                             | ,  | 54  |
| opprimente delle imposte                                                             | ,  | 57  |
| c) Depredamento delle città                                                          |    | 58  |
| Aspetto mutato della costituzione municipale; con-                                   |    |     |
| dizione dei Curiali                                                                  |    | 59  |
| Le caste - Corporazioni e collegi elettorali (sotto-                                 |    |     |
| officiali municipali)                                                                |    | 63  |
| Il ceto dei coloni                                                                   |    | 66  |
| Mezzi di difesa municipale. Consigli provinciali; di-                                |    |     |
| fensori. (Partecipazione dei Curiali alla giurisdi-                                  |    |     |
| zione volontaria)                                                                    |    | 69  |
| Municipii e Curie verso la metà del secolo V. Prin-                                  |    |     |
| cipali, Onorati, Vescovo e clero, Possessori                                         | ,  | 73  |
| IV. Lo stato romano e la costituzione militare nel regno                             |    |     |
| ostrogoto                                                                            |    | 76  |
| Fondazione del regno ostrogoto, politica esterna ed                                  |    |     |
| interna di Teodorico                                                                 |    | iv  |
| I Goti come esercito; il terzo del paese                                             |    | 79  |
| La costituzione municipale. Curiali, Difensori e Cu-                                 |    |     |
| ratore, Magistrato; il Comune, i Vescovi                                             | •  | 82  |
| Costituzione civile de' Romani e costituzione militare                               |    |     |
| de' Goti                                                                             |    | 86  |
| Comites Gothorum - Ordinamento giudiziario                                           |    | 87  |
| Altri officiali goti e militari'                                                     |    | 90  |
| Risultato                                                                            | ,  | 91  |
| V. L'Italia sotto il dominio greco. Costituzione provin-                             |    |     |
| ciale e municipale                                                                   | ,  | 93  |
| Conquista e distruzione del regno ostrogoto                                          |    | iv  |
| L'esarcato di Ravenna. Duces e Tribuni                                               | •  | 9   |
| Il sistema municipale nell'impero orientale e la legi-                               |    |     |
| slazione di Giustiniano - Condizione delle Curie;                                    |    |     |
| Difensore, Magistrato, Pater civitatis, il Vescovo.                                  |    | 96  |
| Amministrazione provinciale - Vendita delle cariche,                                 |    |     |
| controlleria dei Vescovi                                                             |    | 101 |
| Sanzione prammatica di Giustiniano per l'Italia                                      | •  | 103 |
| Ultima forma della costituzione municipale romana                                    |    |     |
| (Papiri del Marini)                                                                  |    | 10  |
| Discounts Chale                                                                      |    | 407 |

# CAPITOLO SECONDO.

|            | costituzione romana nella parte non sot-                                                      |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|            | a al dominio langobardo Pag                                                                   | . 109                   |
| 1. Conqui  | ista langobarda, Gregorio il Grande e l'Italia                                                |                         |
| romo       |                                                                                               | ivi                     |
| Le con     | quiste dei Longobardi fino al tempo di Agi-                                                   |                         |
| lolfo      |                                                                                               | ívi                     |
| Gregor     | io il Grande - Sua posizione come vescovo                                                     |                         |
| apost      | tolico                                                                                        | 111                     |
|            | ione e costituzione della chiesa romana In Italia                                             |                         |
|            | Amministrazione dei patrimonii. (Soddiaconi,                                                  |                         |
| Difer      |                                                                                               | 114                     |
|            | a politica ed operosità di Gregorio rispetto al-                                              |                         |
|            | ero — Suoi rapporti coll'imperatore e coll'Esarca;                                            |                         |
|            |                                                                                               | 117                     |
|            |                                                                                               | 122                     |
|            | tituzione dell'impero nell'Italia romana — L'R-                                               |                         |
|            |                                                                                               | 121                     |
|            | e Judices nelle provincie; Tribuni e Comites.                                                 |                         |
| Prep       |                                                                                               | 126                     |
|            | tituzione municipale (territori e feudi): — Il                                                |                         |
|            |                                                                                               | 129                     |
|            | prove della durata della costituzione munici-                                                 |                         |
|            | romana tolte dalle lettere di Gregorio segna-                                                 |                         |
|            | nte sull'indirizzo: Clero ordini et plebi. (1 ceti                                            |                         |
| in o       | ccasione delle elezioni vescovili)                                                            | . 430                   |
| Curiali,   | , Guerrieri , Artigiani (corporazioni) . Color i                                              |                         |
| Schi       | avi                                                                                           | <ul> <li>136</li> </ul> |
| II. Riassi | unto storico dai tempi di Gregorio Magr <sub>10</sub> fino                                    |                         |
| alla       | fondazione dell'impero romano-franco                                                          | • 141                   |
| L'Italia   | romana e langobarda — Sforzi de', papi per<br>ersi indipendenti dagli imperatori di Costanti- |                         |
| rende      | ersi murpendenti dagni imperatori di Costanti-                                                |                         |
| поро       | li - Insurrezione contro l'edi' to di Leone                                                   |                         |
| Isaur      | rico sulle imagini                                                                            | · iv                    |
| Alleanz    | ta dei papi coi Franchi — Re, Pipino ed i suoi                                                |                         |
| ngn        | eletti a patrizi romani — I "nportanza di questo                                              |                         |
| Donasis    | ziato                                                                                         | . 140                   |
| Donazio    | one di Pipino. Conqui sta di Carlo Magno e                                                    |                         |

| INDICE                                                                                                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Signoria di Carlo e sua coronazione imperiale - Si-                                                            |                       |
| stema politico del tempo Pag                                                                                   | . 450                 |
|                                                                                                                | 159                   |
| III. Costituzione delle provincie d'Italia, che riconobbero                                                    |                       |
| il dominio greco, fino ai tempi di Carlo il Grande                                                             | 153                   |
|                                                                                                                | ) it                  |
| I Patrizi di Ravenna e Sicilia (Judices)                                                                       | 15                    |
| I Duces nelle capitali delle provincie - in Roma                                                               |                       |
|                                                                                                                | • 15                  |
| Il duca di Napoli anche Magister militum o Con-                                                                |                       |
|                                                                                                                | • 15                  |
|                                                                                                                | • 15                  |
|                                                                                                                | • i                   |
|                                                                                                                | • 15                  |
|                                                                                                                | • 16                  |
| Imposte e dazii delle provincie romane soggette agli                                                           |                       |
| imperatori di Costantinopoli                                                                                   | · 16                  |
| Costituzione dell'Istria                                                                                       | <ul><li>i¹</li></ul>  |
| IV. Il governo pontificio, gli stati e la vita politica in                                                     |                       |
| Roma ed in Ravenna fino ai tempi di papa Leone III                                                             |                       |
|                                                                                                                | · 16                  |
| La signoria pontificia nello stato della Chiesa - com-                                                         |                       |
|                                                                                                                | <ul> <li>i</li> </ul> |
| Elezione degli officiali municipali fatta dal papa                                                             |                       |
| (Duces, Comites, Judices); elezione dei missi fatta                                                            |                       |
| dal papa e dall'imperatore                                                                                     | » 16                  |
| I supremi officiali ecclesiastici ovvero i sette giu-                                                          |                       |
| dici palatini                                                                                                  | . 10                  |
| I grandi ecclesiastici e secolari di Roma (Judices                                                             |                       |
| de clero, de militia)                                                                                          | • 13                  |
| Svolgimento della milizia municipale (exercitus-mi-                                                            |                       |
| litia)                                                                                                         | • 43                  |
| Corporazioni de militari, degli officiali dei papa,                                                            |                       |
| degli stranieri, e de' mestieri                                                                                | · 43                  |
| La vita publica. Violenze de' grandi nelle guerre civili                                                       |                       |
| di Roma nel secolo VIII. (Giurisdizione dei papi)<br>Condizioni di Ravenna                                     | • 1°                  |
| Condizioni di Ravenna                                                                                          | > 1:                  |
|                                                                                                                | > 13                  |
| V. Il Senato romano, le Curie, i Consoli, i Patrizi ed<br>i Giudici fino al principio del secolo decimosecondo |                       |
|                                                                                                                |                       |
| It Senato romano                                                                                               | ,                     |
| Opinione dei Curtius e dei Vendetuni                                                                           | ,                     |

# CAPITOLO TERZO.

I Romani sotto il dominio dei Langobardi e le città nella costituzione del regno loro Pag. 226

| U | tables.                                                     |     |    |
|---|-------------------------------------------------------------|-----|----|
|   | I. Opinione degli scrittori diversi                         | ag. | 22 |
|   | Scittori italiani del secolo scorso. Scrittori più recenti: |     |    |
|   | Pagnoncelli (Manzoni) Savigny, Leo (Neumann,                |     |    |
|   | Türk)                                                       |     | iv |
|   | Balbo e Sclopis. Baudi di Vesme e Spirito Fossati (Dön-     |     |    |
|   | niges)                                                      | ٠   |    |
|   | Troya (Rezzonico, Gino Capponi)                             |     | 23 |
|   | Bethmann-Holhveg                                            | ٠   | 23 |
|   | Bethmann-Holhveg                                            |     |    |
|   | soggettati                                                  |     | 23 |
|   | Paolo Diacono e la sua testimonianza                        |     | i  |
|   | Testimonianze di Gregorio Magno                             |     | 24 |
|   | Durata della Chiesa cattolica appo i Langobardi -           |     |    |
|   | Opposizione cattolica dell'Italia settentrionale contro     |     |    |
|   | Roma                                                        |     | 24 |
|   | La durata della costituzione municipale romana non          |     |    |
|   | può essere provata cogli scritti di Gregorio                |     | 24 |
|   | I tempi ultimi del regno langobardo - Unità reli-           |     |    |
|   | giosa - Rapporti tra la chiesa langobarda, il papa          |     |    |
|   | ed il re langobardo                                         |     | 24 |
|   | Unità politica - Come procedettero i Langobardi             |     |    |
|   | durante le conquiste posteriori fino ai tempi di            |     |    |
|   | Rotari — Ultimi tempi — Come Liutprando trattò              |     |    |
|   | i Romani                                                    | •   | 25 |
|   | Unità di diritto - Editto di Rotari - I Romani non          |     |    |
|   | hanno nè vidrigildo, nè indipendenza legale                 |     | 25 |
|   | L'editto riguarda tutti i sudditi senza distinzione .       |     | 25 |
|   | Come si procedesse nell'ammissione di popolazioni           |     |    |
|   | straniere (legge sui Wargangi)                              |     | 25 |
|   | L'editto considerato come diritto del regno langobardo      |     | 26 |
|   | III. Rapporti civili e personali dei Langobardi             |     |    |
|   | La nobiltà                                                  |     | į١ |
|   | I ceti nell'editto di Rotari - i liberi, gli arimanni,      |     |    |
|   | gli esercitati, i non liberi, i semi-liberi, gli aldi e     |     |    |
|   | gli emancipati. Servizio comune                             |     | iv |
|   | I Romani assoggettati nei ceti langobardi - Aldi,           |     |    |
|   | Liti e Terziatori (Hospites e Tertii dei tempi po-          |     |    |
|   | steriori), Coloni                                           | ٠   | 26 |
|   | Popolazione della campagna - Artigiani, medici,             |     |    |
|   | notai e capo-mastri da Como                                 |     | 27 |
|   | Legge sui Wargangi — Rapporto legale delle città            |     |    |
|   | romane                                                      |     | 27 |

| NDICE |  |  |  |
|-------|--|--|--|

| INDICE                                                  | 711 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Esistenza del diritto romano Pag.                       | 276 |
| Avvicinamento e fusione dei Langobardi coi Romani       |     |
| fino ai tempi di Liutprando                             | 277 |
| I Romani nelle leggi di Liutprando e de' successivi     |     |
| re iangobardi (legge: De scribis - Vidrigildo dei       |     |
|                                                         | 280 |
| Mutazioni dei rapporti personali e civili de' Lango-    |     |
| bardi - Esercitali ed arimanni (ordinamento mi-         |     |
| litare di Lutprando): Classi di proprietari e di        |     |
|                                                         | 285 |
| Gli emancipati ed i libellarli - Rapportl di prote      |     |
|                                                         | 288 |
| Il diritto canonico e del ciero                         | 294 |
| IV. Costituzione del regno langobardo                   |     |
|                                                         | ivi |
| Il re ed i suoi diritti                                 | 299 |
|                                                         | 304 |
|                                                         | 302 |
|                                                         | 304 |
| Compagni del re e dei duchi - Offici di corte           | 309 |
| Officiali subalterni - Sculdasci, decani, ecc           | 314 |
| L'ordinamento giudiziario                               | 313 |
|                                                         | 316 |
| Le citta considerate come fondamento della costitu-     |     |
| zione comunale e del gau langobardo                     | ivi |
| Le città considerate come castella e luoghi di abita-   |     |
|                                                         | 319 |
| Il Comune (exercitus, populus) ed i suoi pertinenti     |     |
| (cives, habitatores) ,                                  | 321 |
|                                                         | 322 |
| Traccie di costituzione romana nelle Curtes (Prove      |     |
|                                                         | 325 |
| li diritto della corte (Capitolario di Carlo il Grande: |     |
| De villis):                                             | 328 |
| Ii clero neile città                                    | 329 |
| Sguardo finale del capitolo                             | 330 |
|                                                         |     |
| CAPITOLO QUARTO.                                        |     |

| Costituzione | dell'Italia | sotto    | la d  | lominazion | e dei  |     |
|--------------|-------------|----------|-------|------------|--------|-----|
| Franch       | i e primor  | dii dell | 'ordi | namento n  | unici- |     |
| pale al      | tempo deg   | l'imper  | atori | sassoni    | Pag.   | 335 |

| l. La costituzione politica e municipale presso i Franchi |    |      |
|-----------------------------------------------------------|----|------|
| ed i Langobardi Pa                                        | ζ. | 335  |
| ed i Langobardi                                           |    |      |
| cipio del diritto individuale)                            | •  | ivi  |
| La costituzione carolina - paragonata colla lango-        |    |      |
| barda                                                     | ,  | 339  |
| Mutazioni della costituzione italiana sotto la signoria   |    |      |
| dei Franchi - Conti e duchi (civitas e comitatus)         |    | 342  |
| I gastaldi e i vassı del re                               |    | 345  |
|                                                           |    | 347  |
| I missi                                                   | ,  | 350  |
| I residenti nel contado - secondo i ceti e la na-         |    |      |
| zionalità. (Arimanni, cives, habitatores)                 |    |      |
| I Romani                                                  | ,  | 355  |
| Costituzione municipale, l'amministrazione. Officiali     |    |      |
| soggetti ai conti - Azione e prestazioni degli            |    |      |
| uomini liberi                                             | ,  | 358  |
| Le istituzioni giudiziarie: Assessori - judices civi-     |    |      |
| tatis. (Rivista dei documenti)                            |    | 361  |
| Unità delle istituzioni giudiziarie                       | ,  | 368  |
| II. Origine della potenza dei vescovi e principio dei Co- |    |      |
| muni nel IX e nel X secolo                                | •  | 370  |
| Uno sguardo alla storia di questo periodo                 | ,  | 371  |
| Divisione interna d'Italia                                |    | 377  |
| Importanza delle città in generale                        | ,  | 380  |
| La città e la campagna - Scioglimento del con-            |    |      |
| tado                                                      |    | 382  |
| Origine e progresso dell'autorità vescovile               | ,  | 384  |
| Città non vescovili nella Lombardia e nella To-           |    |      |
| scana                                                     |    | 392  |
| I margravi in Toscana e nella Lombardia                   | ,  | 394  |
| Importanza dell'autorità vescovile per la costituzione    |    |      |
| municipale — Distretto e comitato ,                       |    | 397  |
| Pretesa tradizione di Ottone il Grande                    | ,  | 401  |
| Formazione del comune municipale - Arimanni ed            |    |      |
| arimania; cives e milites                                 | •  | 403  |
| Prove tolte dagli scrittori, e dai documenti - Cre-       |    |      |
| mona, Milano, Mantova                                     |    | 406  |
| Gli assessori                                             |    |      |
| APPENDICE SULLA LEX ROMANA UTINENSIS                      |    | 41   |
| Natura e tempo a cui appartiene in generale la            |    |      |
| L. R. U                                                   | 1  | - iv |

| INDICE                                                | 713 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Le condizioni publiche ch'essa ci fa conoscere . Pag. | 414 |
|                                                       | 416 |
| Critica delle opinioni del Savigny e del Bethmann-    |     |
| Hollweg                                               | 420 |
| La Rezia curiense patria della L. R. U. Istituzioni e |     |
| condizioni di questa provincia                        | 423 |
|                                                       |     |
| CAPITOLO QUINTO.                                      |     |
|                                                       |     |
| igine ed incremento della libertà municipale du-      |     |
| rante il periodo degli imperatori franchi Pag.        |     |
|                                                       | 431 |
| Cronisti e storici                                    | 436 |
| 1. Origine dei Comuni nel secolo XI                   | 438 |
| Relazioni tra le città ed i vescovi - Pisa, Cre-      |     |
| mona                                                  | ivi |
|                                                       |     |
|                                                       | 442 |
| Rapporti dei ceti - cives , valvassores , capitanei;  |     |
| Nobiltà e popolo; Mercanti                            | ivi |
|                                                       | 445 |
| Importanza del consolato municipale — Commune         | 440 |
| civitatis di tutti i tre ceti. (Testimonianza di Ot-  |     |
|                                                       | 454 |
| Le città della Romagna — Il titolo consolare, e la    | 404 |
|                                                       | 460 |
| I Consoli di Biandrate - Poteri e numero dei con-     | 100 |
|                                                       | 461 |
| Comune composto di due ceti in Modena e di ari-       | 101 |
| mani in Mantova                                       | 465 |
| mani in Mantova                                       |     |
| Pisa                                                  | 467 |
|                                                       | 475 |
| Primordii di Firenze - Antichlssima costituzione      |     |
|                                                       | 479 |
| Risultato finale                                      | 487 |
| II. Costituzione delle città sotto i consoli          | 488 |
| I Consoli                                             | ivi |
| I Consoli                                             | 492 |
| Credenza - sapientes; consiglio                       | 493 |

| mano - Arnaldo da Brescia Pa                                                                         | g.  | 550 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Il popolo romano e l'imperatore tedesco                                                              | ٠   | 553 |
|                                                                                                      |     | 554 |
| Sviluppo ulteriore                                                                                   | •   | 556 |
| Cola di Rienzo e Petrarca - Imitazione dell'anti-                                                    |     |     |
| chità                                                                                                |     | 558 |
| Opinione di Macchiavelli                                                                             | ٠   | 661 |
| APPENDICE                                                                                            |     |     |
| a costituzione municipale romana negli stati ger-<br>manici fuori d'Italia e sull'origine del libero |     |     |
| governo municipale in Francia ed in Ger-                                                             |     |     |
| mania                                                                                                | ıg. | 562 |
| alla continuazione delle instituzioni romane                                                         | ,   | ivi |
| I. Ostrogoti, Visigoti e Borgognoni                                                                  | ,   | 565 |
| II. Vandali, Langobardi ed Anglosassoni                                                              | ,   | 570 |
| III. Il regno visigoto nella Spagna                                                                  |     | 575 |
| Costituzione dello stato e delle città                                                               | ,   | ivi |
| Curiales e privati                                                                                   |     | 578 |
| V. Il regno dei Franchi                                                                              | ٠   | 280 |
| Condizione dei provinciali; posizione dei vescovi                                                    |     |     |
| nelle città                                                                                          | •   | ivi |
| Opinioni e sistemi dei recenti scrittori: Raynouard,                                                 |     |     |
| Leber, Guizot, A. Thierry (Guerard), Warnkönig                                                       | •   | 684 |
| Critica delle prove in favore della continuazione della                                              |     | 592 |
| costituzione municipale romana in Francia Gregorio di Tours — Rapporto tra i Franchi ed i            | •   | DAX |
| Provinciali; continuazione di instituti romani (Se-                                                  |     |     |
| natori). Venauzio Fortunato                                                                          |     | ivı |
| Raccolta di formole - Tribunali franchi e costitu-                                                   | •   | ••• |
| zione municipale franca                                                                              |     | 597 |
| Documenti giudiziarii                                                                                |     | 601 |
| Formole e documenti dell'elezione di vescovi                                                         |     | 603 |
| Origine della libertà municipale in Francia                                                          |     | 606 |
| Gli assessori — Rheims                                                                               |     | ivi |
| Origine ed essenza dei Comuni                                                                        | ,   | 608 |
| Diverse forme fondamentali della costituzione muni-                                                  |     |     |
| aluala Dasiai                                                                                        |     | ain |

| Costituzione consolare nella Francia meridionale -                                                 |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| La città di Arles Pa                                                                               | ıg. | 611 |
| V. Le città tedesche                                                                               | ,   | 61  |
| Le città romane in Germania durante la trasmigra-                                                  |     |     |
| zione dei popoli                                                                                   | ,   | ív  |
| Condizione dei provinciali giusta i codici ed i più                                                |     |     |
| antichi documenti - cires di Ratisbona                                                             | ,   | 618 |
| Opinioni dei recenti scrittori: Gemeiner, Eichhorn,                                                |     |     |
| Gaupp, Dönniges - Hüllmann, Maurer, Wilda .                                                        | ,   | 621 |
| Critica delle prove in favore della continuazione della                                            |     |     |
| costituzione municipale romana in Germania                                                         | ,   | 626 |
| Comune romano in Ratisbona? - Senatori di Tre-                                                     |     |     |
| viri ? '                                                                                           | ,   | iv  |
| Costituzione di Colonia nel XII e XIII secolo                                                      | ,   | 628 |
| Il Richerzech ed i Consoli di Colonia                                                              | ,   | 63  |
| 1 Consoli di Friburgo in Brisgovia: Costituzione mu-                                               |     |     |
| nicipale giusta i documenti di fondazione dell'an-                                                 |     |     |
| no 1120                                                                                            | ,   | 637 |
| Libertà giusta il codice di Colonia - Libertas ro-                                                 |     |     |
| mana                                                                                               | ,   | 639 |
| Il registro della città di Friburgo - successivo svi-                                              |     |     |
| luppo della costituzione                                                                           |     | 641 |
| Origine del consiglio municipale in Germania                                                       |     | 644 |
| Divisione delle città tedesche                                                                     | •   | iv  |
| 1.º Origine del Consiglio Comunale. Città con as-                                                  |     |     |
| sessori permanenti — Città episcopali: Colonia,<br>Magdeburgo — Città regie: Francoforte sul Meno. |     |     |
|                                                                                                    |     |     |
| Ulma                                                                                               | •   | 04  |
| completa libertà comunale — Città episcopali:                                                      |     |     |
| Strasburgo, Worms, Spira, Brema, Zurigo                                                            |     | 650 |
| Resistenza dei vescovi — Treviri, Basilea, Ratisbona,                                              | •   | 000 |
| Magonza                                                                                            |     | 658 |
| Città regie ed altre città dell'impero: Goslar, Norim-                                             | •   | 000 |
| berga, Erfurt                                                                                      |     | 66  |
| 3.º Città principesche - con statuti municipali con-                                               | •   | 001 |
| feriti: Soest, Medebach                                                                            | ,   | 66  |
| Città di nuova fondazione: Friburgo e le città                                                     |     | •   |
| soggette ai Zähringen - Lubecca, Amburgo,                                                          |     |     |
| Schwerin - Stendal e Brandeburgo, Vienna, -                                                        |     |     |
| Città con statuti tedeschi nei paesi slavi                                                         | ,   | 668 |

| INDICE                        | 717   | 1 |
|-------------------------------|-------|---|
| municipali tedesco e romano.  |       |   |
| osoli in Germania. Consoli ed |       |   |
| e del titolo consolare        | . 676 |   |

| Confronto dei codici municipali tedesco e romano. |   |     |
|---------------------------------------------------|---|-----|
| Importanza dei consoli in Germania. Consoli ed    |   |     |
| assessori. Assunzione del titolo consolare        | , | 676 |
| GIUNTA ALLA PRESENTE EDIZIONE                     | , | 681 |
| Delle condizioni municipali di Roma nel X secolo, |   |     |
| Studio del D. Guglielmo Giesebrecht               | , | 682 |
|                                                   |   |     |

FINE,

Lasciando alla cortesia del lettore il supplire ai difetti di facile emendazione, noi lo preghiamo a volerci perdonare il seguente

## ERRATA-CORRIGE

| Pag | . 6 | linea | 35    | invece | di Mauner           | leagasi | Manrer                       |
|-----|-----|-------|-------|--------|---------------------|---------|------------------------------|
|     | 7   |       | 20    |        | prima               |         | mia                          |
|     | 13  |       | 23    |        | sembrava            |         | semaya                       |
|     | 21  |       | 24    |        | venir               |         | exects                       |
|     | 34  |       | 13    |        | rettori             | •       | retori                       |
|     | 38  |       | 44    |        | prelati             |         | prefetti                     |
|     | 44  |       | 44    |        | dei quali           |         | della quale                  |
|     | 44  |       | 13    |        |                     |         | gludici                      |
|     | 45  |       | 6     |        | Deemprimi           |         | Decemprimi                   |
|     | 48  |       | 48    |        |                     |         | per i                        |
|     | 30  |       | 39    |        | abbiano             |         | abbiamo                      |
|     | 52  |       | 20    |        | dividevan           |         | dividevansl                  |
|     | 59  |       | 44    |        | successori          |         | gil imitatori                |
| •   | 64  | ٠     | 24    |        | mantenerie          | •       | mantenere a quest'ul-        |
|     | 67  |       | 28    |        | durare              |         | Dassare                      |
|     | 74  | :     | 43    |        |                     |         | assal                        |
|     | 74  |       | 14    |        |                     |         | pè                           |
| :   | 75  |       | 1     |        |                     | - :     | tempi 1                      |
| :   | 78  |       | 33    |        |                     | - :     | Bugi                         |
|     | 84  |       | 11    |        |                     |         |                              |
| :   | 88  | ٠,    | 49    |        |                     |         | abbrael                      |
| :   | 90  |       | 49    |        |                     | •       | anisa sniia                  |
| :   | 99  | :     | 97    |        |                     | :       | provincia, poi               |
| :   | 96  | :     | 23    |        |                     | - :     | amministrazione pro-         |
|     |     |       |       |        |                     |         | vinesale                     |
|     | 946 |       | 29    |        | avrebbero consumato |         | da o nsumare                 |
|     | 99  |       | 12    |        |                     |         | avvicue                      |
|     | 101 |       | 90    |        |                     |         | a questi un dogo             |
|     | 440 |       | 26    |        |                     |         | spingere clob                |
|     | 111 |       | 30    |        |                     |         | papato                       |
|     | 113 |       | 3     |        |                     |         | come                         |
|     | 113 |       | 8     |        |                     |         | ci                           |
|     | 143 |       | a0    |        |                     |         | e sembró                     |
|     | 130 |       | 28    |        |                     |         | Ordo                         |
|     | 139 |       | 18    |        |                     |         | somministrarono              |
|     | 464 |       | 2     |        |                     |         | romano-franco                |
|     | 165 |       | 21    |        |                     |         | sedevano                     |
| ٠   | 146 | •     | 15    |        |                     |         | patriziato signifi-<br>cato. |
|     | 450 |       | 3     |        | esorcista           |         | stendardo                    |
|     | 454 |       | 43    |        |                     |         | mischiato                    |
| :   | 457 |       | 10    | :      | sottomettono        |         | sottomette                   |
|     | 459 |       | 48    |        | vollero e           | - :     | vollero                      |
|     | 164 |       | 5     |        | scatenne            |         | anche coi sostenere          |
|     | 165 |       | 3     |        | dissimulazione      |         | congiura                     |
|     | 168 |       | 23    | ;      | protoscriniar       | - :     | protoscrinjarius             |
|     | 473 |       | 6     | :      | li senso            | - :     | nel senso                    |
|     | 475 | :     | 47    | :      | impotenza           |         | Importanza                   |
|     | 176 |       | 33    | :      | ancora in Roma      |         | di stoma                     |
|     | 188 |       | 28 -  | . :    | sottoscritta        |         | soprascritta                 |
|     | 203 |       | 36    |        |                     |         | é detto:                     |
|     | 203 | :     | 4     |        |                     | - :     | tra fl IX e fl X             |
|     | 213 | :     | 36    | :      | nel volume seguente |         |                              |
|     | 228 |       | ltima |        | nel volume seguente | :       | In seguito                   |
|     | 265 |       | 44    |        | mancipazione        | :       | emancipazione (e             |
|     | 304 |       | 44    | ·      | meth                |         | così altrove)                |
|     | 304 |       | 45    |        | meta                |         | meta                         |
|     |     |       |       |        |                     |         |                              |

| Pag. | 306 8 |   | a 13         |     | duc _ gastaldo                                                           |        | du hi-gastaldi                                       |
|------|-------|---|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|      | 307   | ٠ |              |     | restable.                                                                |        | restarogo                                            |
|      | 337   |   | penultima.   |     | anapotenza                                                               | . •    | importanza                                           |
|      | 310   | ٠ | 20           |     | a sé                                                                     |        | da sé                                                |
|      | 348   | * | 34           |     | reclistastiche, che                                                      |        | coclesiastiche                                       |
|      | 354   |   | 44           |     | net vol. I. ecc.                                                         |        | alia pag 254                                         |
|      | 375   |   | 18           |     | essa                                                                     |        | questa                                               |
|      | 378   |   | 23           |     | Ottone it e suo figlio succes                                            | sore . | Ottone H                                             |
|      | 380   |   | 40           |     | diventa                                                                  |        | divennti                                             |
|      |       | ٠ | 19           |     | esser citati                                                             |        | she dovesacro es-                                    |
|      | 403   |   | 23           |     | dei fatti essi                                                           |        | dei fatti; essi                                      |
|      | 448   | : | 31           | - : | attendere degli                                                          |        | intendere gli                                        |
|      | 495   |   | 8            |     | la curia romana (i curiali)                                              | - :    | 1 curiali                                            |
|      | 4.25  | : | 10           | :   | propose                                                                  | - :    | Dr. pose                                             |
|      | 430   |   | Intestatione | :   |                                                                          | :      | imperatori della                                     |
| •    | 430   | • | INNSTATIONS  | •   | imperatori franchi                                                       | •      | casa di Franconia<br>(e così altrove)                |
|      | 467   |   | 95           |     | prech', sebbrne,                                                         |        | arbbene.                                             |
|      | 469   | : | 13           |     | (minores) cittadist                                                      |        | (minores)                                            |
|      | 674   | : | 24           |     | si venivano                                                              |        | venivano                                             |
|      | 479   | : | 25           |     | involuto                                                                 |        | involto                                              |
|      |       | : | 1            | :   | indicenderza; che                                                        |        | Indipendenza, che                                    |
|      | 488   | : | 43           | :   | la discussione                                                           |        | alla discussione                                     |
|      | 494   |   |              |     |                                                                          | :      | vengono provati                                      |
|      | 505   |   | terz'ultima  |     | vengono privati                                                          |        |                                                      |
|      | 546   |   |              |     | Tragrusis                                                                | •      | Pragensis                                            |
| •    | 546   | • | 31           |     | Però sirrome così fu an-<br>che questi ceti così<br>fu soltanto in senso | •      | Però siccome an<br>che questi orth.                  |
|      | 526   |   | 19           |     | neralmente                                                               |        | in;senso<br>generalmente                             |
|      | 539   | ٠ | 46           |     | al vestovi, lungo                                                        |        | ai vescovi jungo                                     |
|      | 543   |   | 46           |     | di qualche tempo                                                         |        | di qual tempo                                        |
|      | 544   | , | 46           |     | secolo, comprese                                                         |        | secolo compresa                                      |
|      | 583   | : |              |     | diritto di rio                                                           |        | diritto, di ciò                                      |
|      | 367   | • |              | •   | tanto assoluto in modo                                                   | •      | in modo tanto as<br>soluto                           |
|      | 180   |   | 13           |     | priente                                                                  |        | occidente                                            |
|      | 587   |   |              |     | ma non però                                                              |        | ma non era però                                      |
| :    | 593   | : |              |     |                                                                          |        | rivestiti                                            |
| :    | 594   | : |              |     | qual complesso                                                           |        | quei complesso                                       |
|      |       |   | 35           | :   | Ucher dar                                                                | - 34   | Eeber die                                            |
|      |       |   |              | •   | tosem assai                                                              | - :    | nesal                                                |
|      | 596   | ٠ | 24           | •   |                                                                          |        | saranno state                                        |
|      | 599   |   |              |     | asano state                                                              |        |                                                      |
| •    | 609   | • | 24           | •   | contro il signore della<br>città fin anche in caso                       | •      | fin'anche contro i<br>aignore della citti<br>in caso |
| ٠    | 612   | • | 37           | •   | abbiano che risornare                                                    |        | abbiano fatto ch<br>ritornare                        |
|      | 619   |   | 7            |     | che, stando                                                              |        | perché, stando                                       |
|      | 687   |   | 26           |     | i quali primi                                                            |        | i quali prima                                        |
|      | 628   |   |              |     | securati.                                                                |        | seguenti :                                           |
|      | 630   |   |              |     | della Germania                                                           |        | della Germania.                                      |
|      | 631   |   |              |     |                                                                          |        | cospicua soltanto m                                  |
| :    | 631   | : |              | :   | per lavori                                                               | :      | per i lavori                                         |
|      | 644   | : | 24           | :   | (in marea)                                                               | :      | (in marca)                                           |
|      |       |   |              | :   |                                                                          |        | spindicato alla fin                                  |
| •    | 612   |   | 7            | :   | auindicato alla fine                                                     | :      | doè<br>cessiti                                       |
|      |       |   |              |     | censuari                                                                 |        |                                                      |
|      | 650   | : | 30           |     | Anche que' 12<br>tuttavia ha                                             |        | Anche qui i 63<br>tuttavia non ha                    |
|      |       |   |              |     |                                                                          |        |                                                      |



